

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

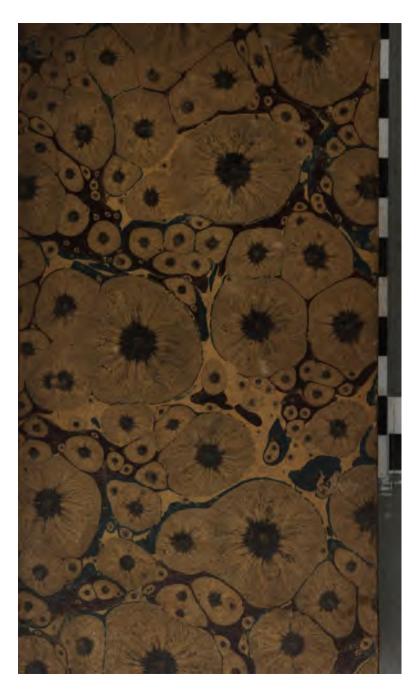

BB 13.

# TAYLOR INSTITUTION.

BEQUEATHED

TO THE UNIVERSITY

BY

ROBERT FINCH, M. A.

OF BALLIOL COLLEGE,

30541. f. 22



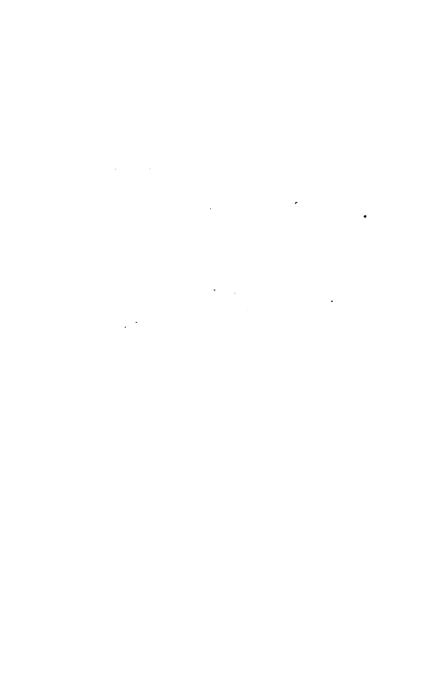

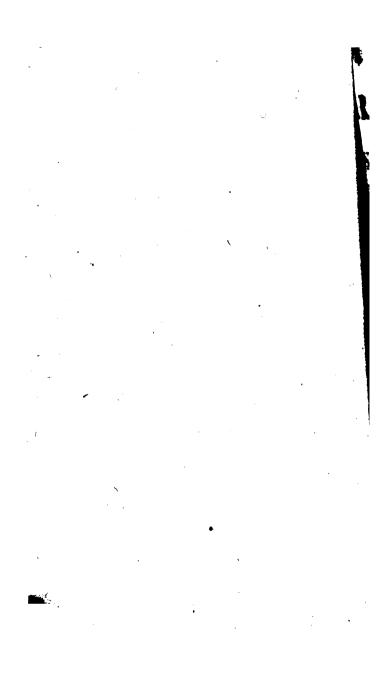

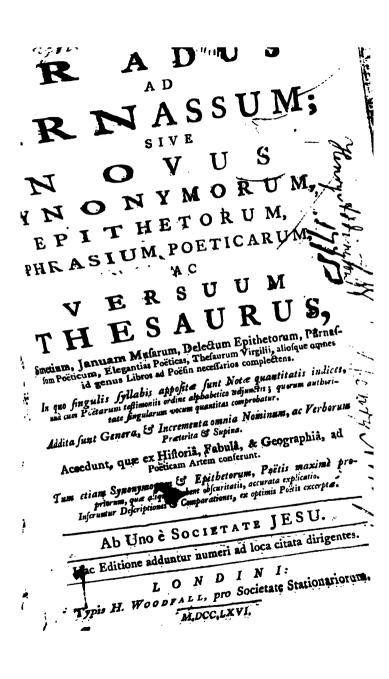

Septemb. 30, 1686. bb. Midgley. Propieres Hie

# Ad Lectorem de usu atque utilitate operis.

Ompegimus in unum volumen hanc Synonymorum, Epithetorum, Elegantiarum, Descriptionum & Comparationum supellectilem, habito delectu accurato ex optimis quibusque poctarum monumentis, qua adhuc prodierunt ; ut effet vel compendium vel complementum omnium opes

rum, quæ artis poeticæ principes clucubrarunt.

Elucet hic purioris Latinitatis candor, & fignificandi atque exprimendi wie vocum finceritate & venuftate phrasium expressus. Copia vere U faccunditas rerum ad poeticam pertinentium tanta, ut quicquid in multis authorum libris quafi quibufitam rivulis fearfum reperitur, ex hoc copiofo conte collectum inveniatur. Orde autem & rerum diffributio facilitatem & inveniende nationem expeditissimam ostendit. Adjecimus Quantitatum omnium Indices, Notas, & Characteres, adhibità fingulari diligentia, addità etiam Poetarum authoritate. que numeros probat, & Smitii ac Janua Muserum vices supplet.

### Quod ad notas attinct.

I. Observet Artis Poeticæ candidatus svllabas longas designari nota . Q brevis ista , dubias autem & dipthongos æ & œ nullo signo notari, ut unius

ā::tī juæ.

II. Quamabet vocalem no ari fua quantitate, etiam sequente consonante, , quæ eam. Aceret politione longam ; & ante vocalem, unde fieret elifio, v.g. Qu'id probibet maros jacere et dare civibus uibem? Sed in verlibus, qui immediate fingula verba fequuntur, declarandi gratia eorum quantitates, positionae & elifiones observavimus, quod in eis quantitatum notæ ideireo tantu positæ sint, ut tyrones facilius versum metiantur.

III. Syllaba brevis præcedens Encliticam que, nullo figno notatur, ci ipla longa fit positione, licet brevis sit, si ab Enclitica separetur, v. g. luque loco et populus. Quod si syllaba præcedens Encliticam longa e

figno notatur; ut populofque loco et populos.

IV. Vocali que precedit m finalem, sequente vocali, nullam appol artam, ut elifionem faciendam indiearemus,

In Verfibus.

Verles Hexamoter & Pentameter facile cognoscuntur; ideoque præte is, aliorum nomina incluficatis paranthefi ( ).

In Verfibus Hexametrie deest quandoque principium, quod hac vi indicature; querroque in fine contrahuntur seu mutilantur, quod Duta, Eccipations

## Çirca Synonyma, Epitheta & Phrases.

Y. Si quæ uno articulo continentur non sat multa subministrent Syr ma, Epitheta & Phra es, quære illa ex articulo adjuncto: v. g. si titulus buis tibi non fufficit, examina titulos Faffus, Superbia; & fic de aliis.

II. In Phrafibus, observa diligenter dispositionem verborum, v. g. in culo Fratico, verba quæ Phrasim component hune reddunt sensum, Fra îmītto, frutices fundo, frutices effundo, &c. Surculos emitto, surculos f &c. Rāmēs ēmētto, rāi ēs fūndo, &c. Pālmitēs ēmītto, pālnitēs fūndo, Frieden ramis virio, aut virejeo, fruit um ramis addiejes, &c. brevilli na & expeditillima, amplificandi ratio.

III. In omnibus utere delectu ; allume quæ maximè ad rem faciunt Epi ta & Synonyma; oblesva Tropes, & Figuras, &c.

T. .. . . . . . . . . . .

# Tractatus brevis ac dilucidus de vario Pedum & Versuum genere.

DEDES, quorum in carmine usus esse solet, sunt viginti octo: ex his alii funt fimplices, alii compositi, Simplices pedes sunt, qui ex aliis pedibus non componuntur: iique duedecim annumerantur, nempe diffyllabi quatuor, & octo triffyllabi. Compositi pedes ii dicuntur, qui sunt ex dissyllabis pedibus constati suntque fexdecim numero, finguli quatuor fyllabarum. Pedes Simplices Distyllabi. Pyrrhichius, fit ex duabus brevibus : ut. - Dčus. Spondæus, ex duabus longis; ut, - Mūſz. Jambus, ex brevi & longa; ut, . Dĭēs. Trochæus, five Choreus, ex longâ & brevi; ut, -- Pānis. Pedes Simplices Triffyllabi. Tribrachys, fit ex tribus brevibus; ut, Döminüs. Molosius, ex tribus longis; ut, - Doctores. Anapæstus, ex duabus brevibus & longa; ut, - Spěcíes. Dactylus, ex longa & duabus brevibus; ut, -- Carmina. - Videre. hibrachys, ex longa inter doas breves; ut. - Caftitas. himacer, ex brevi inter duas longas; ut, ius, ex brevi & duabus longis; ut, - Honestas. acchius, ex duabus longis & una brevi; - Lügere. Pedes Compositi. eusmaticus, ex duobus Pyrrhichiis; ut, - Hominibus. - ōrātōrēs: izeus, ex duobus Spondæis; ut, - ămænītās. us, ex duobus Iambis; ut, zus, ex duobus Trochæis; ut, - Cantilena. Pedes Mixti. istus, ex Iambo & Trochæo; ut, - Rěcūsārě. mbus, ex Trochæo & Iambo; ut, - Pontifices. s major, ex Spondæo & Pyrrhichio; ut, - Fortilsimus. minor, ex Pyrrhichio & Spondæo; ut, - Diomedes. Pæon constat ex longå & tribus brevibus, vario situ. primus, ex Trochæo & Pyrrhichio; ut, - Lætitia. secundus, ex Iambo & Pyrrhichio; ut, . tertius, ex Pyrrhichio & Trochæo; ut, quartus, ex Pyrrhichio & Iambo; ut, -- Celeritas. Epitritus constat ex brevi & tribus longis, vario situ. - Săcērdotēs. tus primus, ex lambo & Spondæo; ut, tus secundus, ex Trocheo & Spondæo; ut, - Pērmanēbant, tus tertius, ex Spondæo & Iambo; ut, - Discordiæ.

tus quartus, ex Spondero & Trocheo; ut, - adventare.

GRADUS



# GRADUS

ÁĎ

# PARNASSUM.

Præpol, — dūlcējque à fontibus unda: Virg. Georg. 2, 243. SYN. Ab, abs, ē, ēx. au, æ. Masc. Fluvius Picardiam à Flandrid dividem, sugn.

7 33, 2. Maic. Fluvius Picardiam à Flandrid dividem, pagnâ inter Francos & Burgundes nobilitatus. EPITH. Picardus, Belgicus. PHR. Az fluentă, flumen. Gallorum jă nobilis armīs. V. Fluvius.

kāron, vel Aaron, distillabum, onis.

Hujus formă fuit sceptri gestamen aaron. Prud. Psych. 884.

Legifer îpsă jăcet Moses, Aaronque săcerdos. Fort.

Amrami filius, frater Moss, Hebracoum primus Pontifex, qui cum siatre liracitias educit ex Ægypto per mare rubrum. SYN. Amrāmīdes, vel āmrāmīdēs, ex. EPITH. Māgnās, piūs, sācēr, sānctūs, clārūs, fācūndūs, laerātūs, īnclýtūs, māxīmūs, öptīmūs, vērēndūs, vēnerābīs, vēnerāndūs, longævās, īnstilātūs. PHR. Mōsīs fratēr āmrāmō sātūs. Amrāmō patre ēdītūs hērōs. Hērōs āmrāmīus. Sacrotum āntīstēs, præsēs. Vīrgā clārūs. Isācīdūm sūmmūs Sācērdōs. VERS. Longævūs kārōn Rītē Dēō sūmmōs sūpplēx rēddēbāt hönorēs. Cuī dūlcīs ēlŏquīī dōctō slūxīt āb orē sōnūs. V. Pontifex, Sacerdos.

ib. expediam, prima repetens ab origine, famam. Virg. Geor. 4, 286.

SYN. Ā, ābs, ē, ēx.

ibāftör, öris. M. EPITH. Öccültus, sceleratus, crudelis. PHR. Pecoris

raptor, prædator, prædo, für.

ibāctus, a, um. —— qui es midīo jam notis dbācta. Virg. Æn. 8, 407. SYN. Ābductus, āblācus, vel dējēctus, expulsus, pūlsus, remotus, rejectus, fugātus, vel āctus, exactus. PHR. Patriā fugātus. Patrīis dējēctus ab forās. E rēgnī finībus āctus. VERS. Dējēctos ūltumus orbis hābet. V. Exul.

Abacuc. V. Habacuc.

ibicus, ī. M. Nēc qui abāto numērēs, īt tēsto īn pūlvērē mētāt. P. 1, 131. SYN. Abau, tābūlā, mēnsu Pythagorēa, id oft Arithmetica. Mēnsā strūctīcaidi, ubi oscario fruuntur, aut vinaria, EPITH. Dīvēs, pūlchēr, nītēns, A 2.

mitidus, aureus, eburnus, eburneus, argenteus, cælatus, acernus, marmoreus, elephantinus, id eft, ex ebore: pictus, decorus, ve Samius, à Pythagora, ex insula Samo: doctus, numeris inscriptus, vel gravis, madens, madidus: vinolentus, pro escario & vinario. PHR. Vasis önerāti, vel Grnātī abacī. VERS. Fīctilibūs tibi mensa abacūsque nitescit acernus. Abacum Samio vult onerare luto. i. e. Vasis sictilibus è luto Samio. Samios ăbăco numeros duplicabăt eburno, i. e. Pythagoreos numeros.

abadīr, šišs, M. Lapis quem Ops, Saturni uxor, pannis imvelvit, ut Saturno, vice Jovis recens nais, devorandum præberet. PHR. Oblatum pro Jove saxum. Voratus, vel absorptus Saturno lapis, Saturni lapis ore voratus. Pro Jove servando pannis obductus, vel opertus, oblatus tecta arte laris, Pro prole virili missus in cs. VERS. Saturnusque vorax delusus ima-

gine prolis Corripit ore avido saxum.

Mbalieno, as. Nic abalienet quas opes acceptit. (Iamb.)
SYN. Alieno, disjungo, averto, distraho, divello, vei vendo.

abarceo, uī. SYN. Arceo, prohiteo, amoveo, averto, abigo, pello, expello, forgo. V. Arceo.

abarim, Indeclin. Fadumque, Hebestimque subit, Rætumque, abarimque, Virg. Æn. 9, 344. Mons in terrâ Canaan in Syriâ, ubi Moses sepultus fuit. EPITH. Altus, aerius, summus. PHR. Mosis tumulo însigne cacumen. Abarim fastīgia, vel celsus apex. V. Mons.

abas, antis. Ære cavo clypeum magni gestamen abantis. Virg. Æn. 3, 286. Dux exercitus Aner. Alter fuit, İxionis filius, & Centaurorum princeps. SYN. Txioni les. EPITH. Szevüs, ferox, superbus, semifer. V. Centaurus.

abathos, i. F. Insula prope Memphim, in Ægypto, quam adire solis Sacerdotibus fas erat. EPITH. Ægyptia, Memphitica, paludosa, inacceisa. PHR. Ösīridis īnsulā clārā sepulchro.

abavus. EPITH. Longævus, grandævus, colendus, venerabilis, venerandus, gravis, tenior, vetuftus.

äbān, ācīs. V. Abacus. ābbān, ātīs. Nomīna ad ābbātēm Sīculūm trānsmītišt, it īlli. Mant. SYN. Antīstēs, præsul. EPITH. Vēnērāndus, vēnērābilis, rēligiosus, pius, sanctus, inclytus, insulātus, grāvis, sacer. PHR. Comobii antīstes, præsul, pater. Mîtra lituoque decorus. V. Episcopus.

abbatia, a. F. SYN. Conobium. EPITH. Dives, inclyta, celebris. abbrevio, as. SYN. Brevio, contraho. PHR. Paucis complector, in

paūca redigo.

ābdērā, æ. F. Aūt tē dēvovēāt fēstīs ābdērā dielus. Ovid. in Ibin. 567. Urbs Thracia, à Clazomeniis aucta, Huic vicinus erat lacus Bistonius, eni nibil supernatabat. SYN. Clāzomenæ. EPITH. Bistonia, Thracia, Threicia. PHR. Abderæ mila pascua. Equos enim rabie inflammant. Democriti urbs nobilis ortu. Cujus conditor alcides. Clazemenis regarātă colonis. Malesano horrida paftu.

abderītæ, arum. M. Populi Thracia mentis vefania notissimi. EPITH. Vēsanī, stolidī, amentes. PHR. Abderītanī populi. Gens abderītana.

abderītanus, a, um. abderītanæ pēttira plebis babes. Mart. 10, 25, 4. SYN. Abderiticus.

abdico, as. Si wersus facis, aldices poctam. (Phal.) Mart. 57, 7 SYN. Exuo, abjicio, depono, rejicio, vil privo, spolio. PHR. Imperium depono, Măgistratum abdico.

abdico, is, xī, chum .- crūdēle suos abdicere amores. Ov. M. 1, 617. SVN. Rejicio, reculo, reprobo.

zistibile.

Ibaitos. abdīta fronde levī densa spēculaber ab ulmo. Ovid. Met. 2, 5;7. SYN. Conditus, occultatus, abiconditus, reconditus, latens, latitans : tectus, obtectus, contectus, obductus, velatus, opertus, adorertus, ad čpāciis, latebrostis, obscurits, vel abstrūstis, remetis, inaspectis, arcanits, secretus. PHR. Latebris conditus. Tenebris defensus. Antro contectus oraco. Soll's inaccessus radiis. Fugiens oculos, paucis no: us. Curvis defensus lătebris. Nigris spelunce lătebris inclusus, esse sub umbris. Cecis VERS. Rara per occultos ducebat semita calles. āccūltūs ūmbrīs. Longis spēlunca recessibus ingens, abdita vix ipsis invenienda feris. Oc-

cūltā tēgittir vālle et frondentibus umbrīs. Virg. ābdītum, I. N. 2 br. Sūppēsitā cēpīsie mānu, pērque ābdītā long?. Ovid. Met. 4, 777. SYN. Sēcrētum, vel locus ābdītus: occultus sēcessus:

öbscurus recessus: techæ latebræ

ābdo, idī, itum. Sēd pāter omnipotens spēluncis abdidit atris. V. Æn. 1, 64. SYN. Condo, ablcondo, recondo : occulto, occulto, abstrudo : tego, obtěgo, cöntěgo, čbdůco, vělo, ŏpāco, īnvölvo, ŏpěrřo, cělo. PHR. Hôr-rēntibus umbrīs ābdělě. Domô ābděrě. Cæcis lätebrīs cönděrě. VERS. Continuo in montes sole avius abdidit altos, abdiderat sele atque aris învîsă sedebăt. Scută lătentiă condunt. Nota conduntur în alvo. Clausumque căva tê condere terra. Lăcu fluvius se condidit alto îmă petens. Se post cratera tegebat. Sese încludit opacis spelunce tenebris. V. Occulte.

abdor, eris. SYN. Condor, abicondor, recondor, &c. Abdo. Lateo, latito,

deliteico. V. Lateo.

ŀ

ė

ābdomēn, inis. N.—vēnter adēft abdomine tardus. Juv. 4. 107. PHR. Venter, alvus, pectora, viscera, ilia, vel adeps, pinguedo. EPITH. Album, unctum, tumidum, pingue, turgens, insaturabile, inexpletum. V. Penter.

ābdūco, xī, chūm.—īllos abdūcere Tbeflylis orāt. Virg. Ecl. 2, 43. SYN. Amoveo, abstraho, aufero, subduco, summoveo, rapio, abripio, abigo, tollo, averto, removeo, repello, rejicio. PHR. Pecudes abducere fürtő. Gremiis matrum abdücere natos. VERS. Stabulis rapit armenta reclusis. Tollite me Teucri, qualcunque abducite terras. Abicelsere ietro păvidīque în tergă relatos abduxere gradus. Ab ictu abduxit retro longe

abduetus, a, um. Dignus bonos fqualent ab.luetis area cilonis, Virg. G. 1. SYN. Amotus, abstractus, ablatus, subductus, raptus, abreptus, 577. SYN. Amotus, abstractūs, aviatus, suoductus, saptus, assers, abstractūs, sūblātūs. PHR. Longe abdūctūs, ex ochlis sūblātūs. Præda fūrtō ābdū**ctă.** 

žtědo, ře, žbědí, běsům, SYN. Edo, comědo, děvoro, mando, ře: absorběo. V. Edo.

abel, eis.——donis imitentur abelem. Man.

āt vīvō gaūdērē ļūcrō dīgnīſsīmus ābēl. Victor.

Aller Adami filius, à fratre Caino invidia occifus, quod Abelis facrificia Des gratiora essent. SYN. Abelus, Caini frater. EPITH. Sanctus, justus, pius, Insons, Innocuus, humilis, caftus, mactatus, benignus, facriticus. PHR. Adami soboles innoxia. Telo fratris mactatus, cæsus, peremptus. Fraterno telo cæsus. VERS. Deo primos ovium maclabat honores. V. Sacrifico. Qui primus oves, pecudesque în gramine pavit. V. Pafter. Qui sanguine primus tinxit humum moriens. In quo fpes generis visa perire pia eft. Cain invidia pattorem fævit in Abel. Cujus sanguine primum terra recens maduit.

bolli, z. F. ar guos malifera despetrant manis abella. V. A.n. 7,740. A 4

SYN. Ligurio, voro, helluor. V. Ligurio.

abludo, is, sī, sum. bec a te non multum abludit imago. Hor. Sat. 2, 3, 320. SYN. Discrepo, differo, absum.

ābluo, is, uī, ūtūm .- donec me flumine vivo abluero. Virg. Æn. 2, 720. SYN. Lavo, purgo, eluo, tergo, abstergo, mundo, as. PHR. Aquis rigo, īrrigo, proluo, perfundo, spargo, inspergo. Spargere lymphis. Mergere corpus aquæ. Tingere corpora lymphis, Puro se in fonte lavare. Undis labem ēluere, mundare, turpes ore fugare notas. Artus liquido perfundere rore. Corpus fluviali spargere lympha. Corpus demittere in undas. Superfusis tīngere corpus aquis. VERS. Manibūs līquidos dant ordine fontes Germānæ, tōnsīsquē fērūnt māntīliā vīllīs. Dānt fāmulī mānībūs lymphās : āblučre hīc ārtūs, lāssātāquē mēmbrā pārābām. Mēmbrōrūm māculās pūrō mundare natatu, irroratque manus lymphis. Flumine largo sparguntur. Gurgite vafto infestum eluitur scelus.

ablūtus, a, um. et lætum söcios ablūta cæde remīsit. Virg. Æn. 9, 618. SYN. Lavatus, lautus, vel lotus, elutus, tersus, abstersus, purgatus, inspērsus, respērsus, pērfūsus, spārsus, rīgātus, īrrorātus, mērsus, mādēns,

abnego, as. abnegat excisa vitam producere Troja. Virg. Æn. 2, 6, 637. SYN. Abnuo, renuo, recuso, nego, pernego, vel improbo. VERS. Cedo equidem, nec nate tibi comes ire reculo. Præceptis parere recusat. Quis tālīž dēmēns ābnūžt? Cūr mež dīctž negat dūrās dēmīttere in aūrēs? Rex tibi conjugium et quæsītās sanguine dotes abnegat. Elige, ait, nullam patiere repulsam, abnegat excisa vitam producere Troja. V. Recuso.

ābněpos, ōtis. V. Nepos. ābnocto, ās. V. Excubo.

abnormis, č. Rūsticus, abnormis sapiens, crassague Minerva, Hor. S. L. 2. S. 2, 3. SYN. Enormis.

abnuo, abnui. abnueram bello italiam concurrere Teucris. V. Æn. 10, 8.

SYŃ. Rěnuo, abněgo, rěcuso. V. Abnego suprà.

aboleo, evī, abolitum. Nec poterit ferrum, nic edax abolere vetuftas. Ov. SYN, Antiquo, rescindo, tollo: vel deleo: extinguo. PHR. Leges refigo, īrritum vel infectum reddo. VERS. Abolere nefandi Cuncta viri monumentă jubeo. Proles defecerit omnis. Ferroque tuos abolere nepotes. Sanguinë Čæsarëo Rômanum ëxtinguërë nomën. Si quid dëlëvërit ætas.

aboleico. inque dies primos abolefcere quæque creata. Lucr. 5, 732. SYN. Aboleor, antiquor, rescindor, obsolesco, vel perco, interco. VERS. Nec tanti abolescet gratia facti. Virg.

Abölitus, a, um.

SYN. Antīquatus, refeisus, obeoletus, vel deletus, extinctus.

ăbollă. æ. F.—Făcinūs mājoris abollæ. Juv. 3, 113. Vestis militaris, vel toga Philosophorum propria. V. Vestis.

abominandus. a. um.

· Fer abominandam nunc opem nato parens. (Iamb.) Sc.

SYN. Deteftabilis, deteftandus, execrabilis, execrandus, horrendus.

abominor, aris. it wires natura negat; qued abominer, ergo. Ov. M. 6, 676. SYN. Execror, deteftor, fugio, horreo, abhorreo. V. Execror, Imprecer.

ăborior, iris, abortum.—/inguam, vocemque aboriri. Lucr. 3, 156.

SYN. Mane, vel ante diem orior. abortio, is, ivi vel ii. PHR. Ante diem pario. Immaturum fætum emitto, VERS. Neve dăiet partus iQu teineraria cæco. Vifceribus crofcena ecutiebăt onus.

văs, ă, um. Cum tot abortivis facundum Julia ventrem. Juv. 2, 32. Pracock ¿bōrıŭs, vistus.

Bettis, us. Masc. SYN. Immāturus partus. ābrāde, sī, sum. ābrādit spolītīque ungues exercit alenos. Prud. SYN. Rado, corrado, derado.

Abraham. abrabam sanciis merito sociande patronis. Sid. în qua prole pătrem mundî se credit abrabam. Prud.

th abrabam, cujus gnatas vos esse negatis. Tertul, adv. Marc. c. 2.

There filius ; Isaaci ex Sara, antea furili, pater : & Ismaelis ex ancilla Apar. Qui patrem & patriam juvenis deseruit. Saram conjugem suam senem concepturam credidit admonitus, & Ijaac filium unigenitum manu fua mactandum decrevit, quod mus, sacrificus, fidelis, pius. PHR. Deo fidisimus Abram, Hebrace firpis origo. Fide clarus. Nati immolator unici. Innumeræ gentis pater Abras. VERS. Ölim peregrinis jülsüs in öris Quærere promitsõs agros. Qui dīvīno bene credulus orī Promīlsum genus innumeris censebat in aftris. abramide. o domus abramidum, coli lettisima proles. Mill.

SYN. Proles Abrahamī, Abrahamo satī, natī. V. Hebrai.

abreptus, a. um. Non potui abreptam divellere corpus, et undis. A. 4, 610. SYN. Abstractus, raptus, direptus, vel divulsus, diftractus, er delificens. VERS. Vēntus abrēptas navēs in saxa latentia torquet. Abrēptum divēllērē corpus.

abripio, pui, reptum. abripere, et Danaas iterum portare per urbes. St. SYN. Abstraho, rapio, diripio, averto, surripio, tollo, eripio, aufero. V. Rapio, vel divello, distraho.

abripior, cris, itur. SYN. Abstraho, &c. vel findor, dehisco.

ābrodo, sī, sūm. ābrodens ait bæc; an sīccis dēdēcus obstem. Pers. 5, 162. SYN. Rodo, corrodo, exedo. V. Rado.

ābrosus, a, um. SYN. Rosus, corrosus, exesus.

abrogo, as. et nimium scriptis abrogat ille meis. Ovid. Trift. 2, 278. SYN. Rescindo, redoleo, antiquo, expungo, tollo, vel adimo, detraho. PHR. Lēgēs antīquās refigo, dēleo.

abrotonum, i. N. abrotonum, et longe naf entil cernia cervi. Luc. 9, 924. EPITH, Medicum. V. Medicamen.

abrotonus, i. F. EPITH. Viridis, alta. V. Cupreffus.

ābrūmpo, tūpī, rūptūm. īnvīsām quærēns quāmprīmum ābrūmpēre lūcēm. Virg. 4, 631. SYN. Rümpo, difrümpo, frango, vel abscindo, avello abripio. V. Rumpo.

ābrūptūs, ā, ūm. Quāits abi ād tērrās ābrūptē sīdēre aimbūs. Virg. Æn. 12 451. SYN. Rūptūs, dīfrūptūs, frāctūs, vel prærūptūs, præcēps, ārdūtis, ināccēlsūs. VERS. Fērtūr in ābrūptūm māgnō mōns improbūs āctū, id eft, in præceps. Fērvīdž sī nobīs cordă, abruptumque putalsent în-genium. Præceps animī. V. Præceps.

Absalon, onis. absaion cum Patre ausus concurrere bello. S.

Davidis ex Maacha filius. Fratre Amnone occijo, populum adversus patrem . commovit, sed per sylvam fugere compulsus, crinibus in arbore circumvolutis & implicatis, suspensus basti, uli lancea persossus fuit à Joabo milite. SYN. Absalo, Absalomus, Maachides (a Maire Maacha) Absalom. EPI f H. Perfidus, audax, rebellis, stultus, temerarius, imprudens, miser, infelix, demens, sceleratus, improbus. PHR. Cresarie patula dependens Absalo quercu. Tavenis Davidicus pensilibus crimibus notus. Patri rebellis, iucestā cædē crūentus. Māculātus sanguire frateis. VERS, Māachides insert arma inselicia patri. Qui non cit veritus thalamum violare paterni-Dīgnās sõlvit in ārbötē pænās, **એઇ**Ē

SYN. Consumo, conficio, exhaurio, vel perdo, vel voro, absorbeo, ligurio. VERS, Vires absumpsit et artem. V. Voro, Ligurio.

absumptus, a, um. Sin absumpta salus, et te, pater optime Teuerum. Virg. Æ. 1, 555. SYN. Consumptus, confectus: exhaustus, perditus. VERS. Sīn absumpta salus. Omnes absumptæ in Teucros vīres.

absūrdus. SYN. Absonus, non conveniens, vel ineptus, stultus.

absynthium. Triffia per vacuos korrent absyntbia campos. Ov. Pont. 3, 13.

V. Absintbium.

absyrtus, i. Filius Æetæ, Regis Colchorum, & frater Medeæ. Hunc soror cum Jasone fugiens membratim discorpsit per viam; ut, inquiunt, patrem insequentem remoraretur, in colligendis filii offibus occupatum. SYN. Ægialeus, Æctiades. EPITH. Infelix, miser. PHR. Medece frater. Filius Æetæ. Æetius hēros. VERS. Cūjus mēmbra per agros spārsīt soior. Quo cæso Colchis patrem est remorata sequentem, et cadit adriacas spumans absyrtus in undas. Fluvius absyrti cæde cruentus.

ăbundans.—nivei quam latiis abundan:. Virg. Ecl. 2, 20.

SYN. Ferax, fertilis, pinguis, über, vel dives, affluens, plenus, refertus. PHR. Lactis abundans. Dives pecoris. Fertilis frugum. Dives aqua. Frequens herbis campus. Comis luxuitans arbor. Largus opum. V. Abunde.

abundantia, æ. Fingunt Amaltbæam, filiam Meliffi Regis Cretæ, Jovem aluisse, lacte caprino: possedque Jovem alterum bujus capræ cornu nutrici dedisse, cum ea facultate, ut ipfi cmnia abunde profunderet : unde Cornucopia diclum eft. Ex aliis, cum Hercules victo Acheloo flumine cornu amputâsset, Nymphæ illud conni florum ac frugum genere repletum Copiæ consecrârunt. SYN. Copiă, ūbērtās, ăcervus, fertilitas, vis, affluentia. EPITH. Larga, dives, læta, aurea, opulentă, beată. PHR. Pleno copiă cornu. Prodigă rerum luxuries. Lărgi copia lactis. Bonorum cumulus, acervus, Focunda cornu copia divite. Amalthæum cornu. VERS. Hinc tibi copia manabit ad plenum benigno lonorum öpülentă cornu. Aurea fruges Italiæ læto diffundit copiă cornu. Luxuriem segetum tenera depaleit in herba. Luxuria folicrum exuberat umbră, vel arbor.

abunde .-- teriorum et fraulis abunde eft. Virg. Æn. 7, 552.

SYN. Sătis, săt ; copiose, affatim.

abundo. Rursus abundabat fluidus liquer, Sc. Virg. Geot. 3, 484. SYN. Affluo, circumfluo, sum dives, exubero, tedundo, exundo: mihi abunde eft. VERS. Pomis exuberat annus. Terrorum et fraudis abunde eft. At sī lūxuriā foliorum exuberat umbra. In patulas lūxuriare comas. Rorsus ăbundabat fluidus liquor. Fætu nemus omne gravefeit. Nivei quam lactis abundans. Summis flumen abundans spumabat ripis. Plenis spumat vinde. mia labrīs. Fūmidiis atque alte spūmis exuberat amnis, apibus sætis atque examine multo Primus abundabat. Retum cui copia suppetit ingens.

abūlque. Dardaniam Siculs prospexit abajque Paciyno. Virg. Æn. 7, 289. SYN. A, ab, ūfque a, ūfque ab.

abūstis, ūs. SYN. Malus, iniquus, vel perversus ūsus. EPITH, Tūrpis, protanus, indignus, impius. abūtor, eris, abūsus, sum.—it Ea chi nomine abūti. Lucr. 2, 655.

PHR. Male utor, inique, indigne, perverse utor. In malos usus verto,

converto. In pra. os usus adhiteo.

abydus, ī. F. Solveret, în spē idis omnis chodis erat. Ovid. Ep. 18, 12. Urbs Afia, fita ad Hellespontum, cui opposita urbs Sestos in Europa. Patria suit Leandri. EPITH. Oftiffera, Heliespontiuca, Leandria, antiqua, prisca, nobilis. PHR. Urbs abydena. VERS. Flammim Veneris Leandila Sen it ahydos. Unus et oftriferum Softo qui junxit abydon. Undisonanfqui f.e. Jum antique icrūteris abydī. Dicitur etiam abydus, ī, M. & abydum, ī, N. ile Toleride

bridenus, a, um. Sefton abydena separat urbe fretum, Ov. Trift. 1, 11, 28. Ex urte Abydo, cujus incola maxime maledici, a: alias moleffi e ant.

lovla, z. F. Inde alyla vertex, Lityeis abi terminas inis, M.

Mons Mauritania in Africa, ad jretum maris Mediterranci; Calpa min i. gui in Hispaniā est, oppositus: gues ambas Herculis columnas dixerurt. EPITH. Herculea, Maura, Libyca, āitā. PHR. Abylæ mons, Vērtēx, ā-VERS. Gum protinus utraque tellus una foret, feidit aleides : utringue montes solvit abrupto obice, et jam ruenti fecit eccano viam.

aty sus, i. F. Merfandum penitus putis ferwentis abyfit, Prud. Ham. 833. SYN. Vorago, gurges, hiatus, barathrum. EPITH. Conosa, profunda. immanis, horrenda, ingens, horribilis, aperta, horrida, flupenda, alta, vaflă, vorax, terrifică, pestiferă, îmă, înfernă, turbilă, cæcă, o acă, tetră. PHR. Spēcus Ingens. Vafto immanis hiatu. Imæ telluris hiatus. Vafta voragine gurges. Intorto vortice gurges. Spumeas iotans aquas. Immensa vorago peltiferas aperit fauces. VERS. Infima qua nigris pallet abylsus aquis. Charybdis imo barathri ter gurgite vallos sorbet in abruptum fluetus. Penitus vi terra dehilcens infernas reserat sedes, et regna recludit pallida Dis invisa, superque immane barathium Cernitur. V. Gurges.

ac. ac ubi non longum spatium oft, unde illa prifecta, Luct. 4, 557.

SYN. Et, que, atque, necnon.

acacemia. In Latium fpretis aca. emia migrat athenis, Cl. Man. Th. 94. Ambulacrum nemorosum, prope Athenas, ubi Plato Philipphiam duchar, ut Aristeteles in Lyca:, & Zeno in Porticu Stoiccrum. SYN. Gymnäsium, schola. LPITH. Docta, celebris, antiqua, umbrifera, nemorosa. PHR. Doctorum alumna virorum. Doctæ nutrix aca lemia turba, academi docte sylvæ, döctum němůs. Sché a academí němíně dícta.

academus, î. atque înter sylvas a ademi quartre veram, Hor. Ep. 2, 2, 45.

V:r illustris, qui Academice nomen dedit.

acacinus, i. M. Siciliæ fons, ad quem laces Delos. Si juramentum tabulis infriftum buic fonti supernataret werem cersel ater; secus saljum. EPITH. De jus, Siculus, sacer, veridicus. VERS. Est nitidus, vitroque magis rellucidus. Fons sacer, hunc multi numen habere putant.

čeanthinus, a, um. V. Acanbus, avanthis, idis, F. Littiraque lähginem reibnant, it acantlida dami, Virg. Gcor. 3, 333. SYN. Acalanthis, vel philomela, lucinia. PHR. in

dīmīs strepitans. Rübēs canta mulcens.

žežnehčs. Mixiāquē rīstīvtī elišeistā fūndēt āsānthē, Virg. Ecl. 4. 20. He ba & fiss in Phaenicā frequens, abi urbs Sidon. Ex Politis, in hane florem mutatus eft quidan Regis fi ius comine Acanthus. EPl'i H. Sidon'is, mollis, frondens, tortus, ridens, viridis, virens, inflexus, lentus, flexus, croceis. PHR. I ics acanthinus. Inflexi vimen acanthi. Gramen acanthi. VERS. Et cheumtextem erocio Barcæ semper frondentis acanthi. vēlēmēn acantho. Et molif cīrcum est al las amplexus acantho.

Belien in, anis. (Mons Attica lapido,us, quandoque fluvius eft.) ameis acarnanum, la tilsimiis helpite tante, Ovid. Met. 8, 569.

Sic as pollatur flavius Achelous, asque etiam mens Pindus, EPITH. Vi-

gus, Corniger, durus, afger, celsus. V. Ackelous, & Pindus.
acernania, &. F. Pars Epici in Gracia, quam ab Actolia feparant flucius Achelous & mons Pindus PHR. Acernanum terra, gens. Acarnanes populi. sciftue, i. Cade për Æmgnias selait ac its aquat, Ov. Faft. 2, 40;

Pola, The flatia Regis filius: maritus etis polytes: Uxori nimium credulus, qua Peieum falle accusabat, ultionin meditabatur; ted ab ipfo Peleo occi us eft. EPITH. A.er, venātor, eredālus, sievus, Theisalus, Amonius. VERS Pelei Peleus Hippolyten pro turpi mactat amore; pro nimia interimit crediilitate virum. Narrat pene datum Pelen Tartaro, Magnelsam, i. e. Thef-

salam. Hippolyten dum fugit abstinens.

Sicedo, is, accelsi .- wolu it bland is accedere dietis, Ov. Met. 9, 375. SYN. advenio, advento, venio, adeo, suc edo, accurro, advolo, propinque, vel adjungor, addor, transco. VBRS. Concursu accedere magno. Infernas accede domos. Parvæ succedimus urbi. Jamque propinquabant portis. V. Advento. acceleratio, onis. SYN. Properatio, festinatio. PHR. Celer, properies.

wel festinus cursus.

accelero, as. acceleremus, ait, vigiles simul excitat, illi, V. A. 9, 221. SYN. Celero, maturo, festino, propero, accurro, advolo, premo, uraco. PHR. Accelerare gradum. Moras rumpere, tollere, pellere, pracipitare. Præcipiti gressu, wel gradu ferri. Cito impetu ferri. Ruit ocyus. VERS. volat et jaculis et fulminis ocyor alia. V. Celero.

Accendo, is, dī, sūm.—Mārtēmque āccēndērē cāmū, Virg. Æn. 6, 165. SYN. Incendo, inflammo, succendo; uro. Metophorice, impello, incito, înstigo, ăcdo, excito, ûrgeo. PHR. Subdere faces, ignem înjicio, sūbjicie, admoveo, excito, sūlcito. Sūbjectis ūrere flammie. V. Ignem accendo, Incendo, Hortor.

accendor, eris, accensus, di. SYN. Incendor, inflammor, succendor, urbr. Metaph. Excitor, incitor, impellor, urgeor. PHR. Ignem, flammas concipio. Flammis ardeo, ardelco, corripior. V. Ardeo, & Ignem concipio.

accensus, a, um. Salibus accensi firmantur, et agmine dens, Virg. Æ. 9, 788. SYN. Incensus, succensus, inflammatus. Maapb. Impulsus, vel īrātus. VERS. Ārdēns animi, ēt rumore accensus amaro, īgnelcunt īræ, durās dolor ofeibus ardet.

acceptus, a. um. Non ero te, mensis et Dis accepte secundis, Virg. G. I. 101. SYN. Receptus, vel gratus, jūcundus,

accersitus. Qui rediturus erat non accersitus, et bæret, Hor. Sat. 2, 1, 261.

SYN. Vocatus, accitus, excitus. āccērio, is, ērē, vel āccērsio, is, īvī, ītūm, īrē. ādvēnīn jūfium pūgna, ne ācērsitē, tēmpās, Virg. Æn. 10, 11. SYN. Voco, āppello, ās, ādvoco, cieo, accio, is; excio, evoco, arcello. PHR. Voe voco, clamore voco. VERS. Extemplo socios primumque accersit aceltem. Advenit jultum pūgnæ (ne accersite) tempus. Socios sum accire paratus. Æneam acciri omnes popululque patrelque expolcunt. Regius accitu chari genitoris in airbem Sidoniam puer ire parat. Vidi fæpe animas excire sepulcris. Cyclopum genus a montibus altis excitum ruit ad portas. His adjungit Hylam nautæ, quo fonte relictum clamaisent. Morientem nomine clamat, zeimās Lēthæum ad fluvium Deus evocat agmine multo. Magnisque vocant clamoribus hoftem. Æneam magna ter voce vocavit.

SYN. Incrementum, adjectio. EPIIH. Multa, ampla, accelsio, onis.

īngēns, cumulātā.

Scocisus, us, m. Portis ab accessu wenterum immotus, ingens, Virg. Æ. 3. 570. SYN. Adventus. V. Adventus.

āccido, is idi. (à Cado.) accidit bee fessis etiam fortună Lătinit, Virg. Æn.
12, 593. SYN. Cădo, côncido. V. Cado: vel Côntingo, ôbtingo, êvenio, advenio, occurro, venio, intervenio, fio, vel accedo.

Secido, idi, isum, (à cædo.)—furtim insidiis accidere turmas, Mill. Maraph. SYN. Cædo, consumo, absumo, circumcido. V. Scindo, Cædo.

accieo, es, ivi, etum, iere. SYN. Accio, is; accerio. V. Accerfo. Accingo, zī, clum. paribujque ācingitur armit, Virg. Æn. 6, 184,

SYN. Cingo, mūnio, inftruo, armo. Metaphorice, paro, præparo, comparo. VERS. Hic ferro accingor gursus, clypecque sinuftram aptans. Loricam endiiiibar ındilitur, fidoque accingitur ense. illi se prædæ accingunt. accingunt omnes operi. V. Præparo.

—Sykuis repărābilis āccinit ēcho, Pers. 1, 102. accino, is, ui.-SYN. Concino, alsono, resulto, respondeo.

āccio, īs, īvī, ītūm, īrē.—Söcios sum āccīrē pārātus, V. Æn. 12, 38. SYN. āccērso, ādvoco. V. Accerso.

accipiendus, a, um .--. Vix accipienda tribuli, Mart. 9, 50, 7. V. Accipio.

accipio, accepi. illos porticibus Rex accipiebat in amplis, V. A. 3, 353. SYN. Căpio, recipio, suscipio: sumo, assumo, prehendo, prendo, est ercipio, † est Audio. VERS. Căpe sacra manu. Te gremio accipiet. Hanc pectore toto accipio, et comitem casus complector in omnes. porticibus Rex accipiebat in amplis. Æneam cui non acceperit ultro. † accipe nunc Danaum insidias, et crimine ab uno Disce omnes. accipite hæc animis.

accipiter, itris. accipitres, alque ofsifraga mergique marini, Sc. Avis prædetrix, quæ in auguriis bellum portendebat. SYN. Prædo, răpāx, citus, præcēps, ferus, crūdelis, vēlox, ācer, volucris, audāx, întrepidus, impius, ferox, trūx, īmmītis, atrox. PHR. Prædatrīx āles. ūrgens trepidas columbas. Columbis prædo infestus. acer pennis, et curvis ungulbūs ālēs. Roftro īmmānīs. Sācēr ālēs. Sævo ārmātūs roftro. VERS. āccipiter nulli satis æquus, in omnes fæ. it aves. acer sequitur per inane columbam. Suffulit, apprensam quam roftro evilcerat unco. Rapto vivit. et omnes Terret aves. unguibus et roftro prædator fæviit ales.

### Accipitris Descriptio.

Quam facile accipiter saxo sacer ales ab alto, Consequitur pennis sublimem in nube columbam, Comprensamque tenet, pedibusque eviscerat uncis: Tum cruor, & vulsæ labuntur ab æthere plumæ.

V. Æ. 11, 721.

accisus, a, um. accisis coget dapibus consumere mensas, Virg. Æn. 7, 721. Metaph. SYN. Circumcisus, consumptus, absumptus. accitus, ab Accio, is. imperio accitos alta intra limina cogit, V. Æn. 11,235.

SYN. ēxcītus, vocātus, āccersītus.

āccītus, a, um; ab Accieo, Penult. brev. SYN. āccītus.

accītus, us, m. Rēgius accītu charī genitoris ad urbem, V. Æ. 1, 681. SYN. împerium.

acclamatio, onis. acclamatio sibilans coronæ. (Phal.)

SYN. Plaūsus, applaūsus. EPITH. Secunda, ingens, læta, canora. V. Plausus.

acclamo, as. SYN. Clamo, conclamo, plaudo, applaudo, plausum do. VERS. Lætő clamőre salutant. Plausu, dicta probant. Plausu, fremituque virum, studiisque faventum Consonat omne nemus. V. Plaudo.

acclinis, is. arboris acclinis trunco, procul area ramis, V. Æ. 10, 835. SYN. inclinatus, propensus, proclivis, pronus, vel acclivis.

acelino, as. Gircumfpexit atyn, seque acclinavit ad illum, Ov. M. 5, 72.

SYN. Inclino, vel propendeo, impendeo. ācclīvis, vel ācclīvus.

Leniter acclivo conflituere jugo, Ovid. Faft. 5, 154.

SYN. Clīvosus, declīvis, vel acclīnis.

Acco, us, F. Inepta vetula, que ad speculum miris modis sibi ipsa blandiebatur, S aliquando quod valde optabat, nolle se simulabat. ÉPITH. Dēformīs, dēmēns, āmēns, longævā. VERS. Türpītēr ad spēculum voces sundebặt ineptas. Decrepitumque căpūt stultă movebat anus.

accola. accola Vulturni, pariterque Satieulus afper, Virg. Æn. 7, 729. SYN. Vīcīnus habitator, cultor, īncola, civis, colonus.

accolo, ui. accolet, imperiumque pater Romanus babebit, V. A. 9, 449.

SYN. Colo, habito, incolo.

accommodo, as. — laterique argīvum accommodat ensem, V. Æ. 2, 393.

SYN. applico, adjūngo, apto, refero, compono, comparo. V. Apto. accommodus. eft curvo anfractu vallis accommeda fraudi, V. Æ. 11, 522. SYN. Commodus, opportunus, aptus, appositus, idoneus. V. Aptus. accredo, is, idi .- Tibi nos accredere par eft, Hor. Ep. 1, 15, 25. SYN. Credo. V. Credo.

accresco, is, cvi. invidia accrevit privato, &c. Hor. Sat. 1, 6, 26. SYN. Cresco, aŭgeor.

accubito, as. Dignatus noftris accubitare toris, Sedul. SYN, accube, accumbe. Accubo, as, ui, itum. Sacra nemus accubet umbra, V. Geo. 3, 334.

SYN. accumbo, vel adjaceo.

accumbo, is, ubui.--tū das epules accumbere Divum, V. Æ. 6, 83. SYN. accubo, as, discumbo, recumbo. PHR. accumbere mensis. epulīs accumbere Regum. VERS. Discubuere toris proceres. Stratoque supēr dīscumbitur oftro. V. Epulor.

accumulo, as. His saltem accumulem donis, et fungar inani, V. A. 6, 885. SYN. Congero, is, aggero, as, & is, exaggero, acervo, coacervo, compono, colligo, cogo, contraho, cumulo, augeo. VERS. Divitias cumulare căducas. Componere opes per falque nefalque. Quicquid Gangeticus āles Congerit in nidum. aggeritur tumulo tellus. V. Cumulo.

accūrātē. SYN. Solertī cūrā.

acouratus, a, um. PHR. Solerti cura perfectus.

accuro, as. SYN. Curo, procuro, wel vigili cura perficio, studiose, assiduē facio.

accurro, is, accurri, accursum. it clamor celo, primusque accurrit aceftes, Virg. Æ. 5, 451. SYN. Cūrro, āccēlēro, advolo, appropero: affluo. Concūrro, convolo, coeo. PHR. Cūrsu accedere magno. VERS. Numerūs comitum hūc ingens affluxit. Rāptīs accūrrūnt ūndīque tēlēs. Răpido cursu advolat. V. Curro.

accūrsus, ūs, m. SYN. Cūrsus, vel Concūrsus.

accusator, oris. accusator erit, qui verbum dixerit bic eft, Juv. 1, 161. SYN. Delator. EPITH. Clamosus, acerbus, vehemens, molestus, acer, gravis, falsus, împrobus, înjustus.

accusatio, onis. exin terribilis jufti accusatio surgens, SYN. Sceleris, vel criminis delatio. EPITH. Falsa, împroba, tecta, înjustă. Hinc semper Ulyses Criminibus terrere novis. odiis et crimine Tūrno infensus, Id eft, Criminatione. Iccusatus. SYN. Reus. V. Reus.

āccūlo, ās. āccūsārē pötēfi, tāntī tili non šit öpācī, Juv. 3, 54. SYN. īncūlo, īnsimulo, vel ārguo, redārguo. PHR. Aliquem reum ago, dēlero. Crīminis arguo, arcesso. Crīminibus onerare. Crimen alicui objicere. Crimine lædere. Maculare nomen alicujus crimine. Criminibus terrere novis. Intentare reo erimen. Scelus retegere. VERS, Communis . culpæ cur reus unus agor? Falsīs ne pērge querelīs încusare tuos. Talibus incüsăt. Crīminībūs fālsīs īnsimūlārē virūm. Cūr mihi dieti dies, quī se crīminē? Quod mānus extimuīt jūgulo dēmīttērē fērrūm. i: laūdārēr, sī kelus ausā forēm.

Sic biminem falso deludit acedia vultu, Mant.

īgnāviā, inertīā, pigritiā, trīstitā, tædium. EPITH. Terpēslīnguidā, lēntā, sēgnis, tārdā, fāstidiosā, jācēns. SYN. acēsco.

ris. (Adject.) Stětit ācěr in ārmīs, Virg. Æn. 12, 938.

. ăcūtus, îngēns, māgnus, vehēmēns, āípēr, vel folērs, gnāvus, val s, validus. PHR. ācēr ērāt, bēlloque fērox, ācērtīmus ārmīs. Cique animīs ēt cūrsibus ācēr. VERS. ācrior ād pūgnām rēdit ūt sūlcitāt īrā. Stētit ācēr in ārmīs. V. Fertis.

tris, n. Dedicat, at nuper vile fuiffis acer, Ovid. Amor. 1, 11, 28.

N. Durum, vile. Abor.

o, as. artificis scelus, et formidine crimen acerbat, Virg. Acn. 11, 407. IN. aspero, exaspero, exacerbo, irrito, acto. V. Irrito.

bus, a, um. Persepbone noftras pulsat acerba fores, Ovid.

3YN. acer, wel aper; gravis, dūris, trīftis, atrox, severus, moleftus, incommodus, crūdelis. PHR. aper, acerba fremens. VERS. Stat quicquid acerbi est Morte pati. animus cum sævit acerbis.

enus, a, um.—trabibus contextus acernis, Virg. Æn. 2, 112.

PHR. acērna trabs, arbor.

ceroius, a, um. Farre aceroso, ole i decumano pane cocgit, Lucil. 5, 97.

PHR. Paleis mixtus.

ăcērră. Cümquë meri păteră, thūris ăcerră făit, Ovid. Fast. 4, 434.
Vasculum erat seu arcula, în quâ thus Diis adolendum reservabatur: plena autm acerra, id est, liberali manu, quod ditiorum erat. SYN. Thūribilum. EPITH. Aureă, sumans, odoră, accensă, odorătă, olens, redolens, plenă. PHR. Custos thūris ăcerră. VERS. Superus plenă veneratur ăcerră. V. Thus.

acerrimus, a, um. Porta cuftos, acerrimus armis, Virg. Æn. 9, 176.

V. Acer.

šcērvātīm. Confertos ita acervātīm mors accumulabat, Luct. 6, 1261. SYN. Cumulatīm,

šcērvo, as. Cecidisse putes, nam crimen acervat, Alcim.

SYN. Cumulo, accumulo, congero. V. Cumulo.

šcērvůs. Non domůs, čt fündūs, non æris acervůs čt aūrī, Hor. Ep. 1, 2, 47. SYN. Congeries, strues, cumulus, copia. EPITH. îngens, numerosus, altus, magnus, grandis, vastus. PHR. îngens fartis acervus, čt aūrī. acesco. Sincerum ēst nist vas, quodeūnque însundis acēscit, Hor. Ep. 1, 2, 54.

SYN. aceo, coacesco: acorem contraho, concipio.

Ācēftēs.— Trojānoque ā sānguinē clārās ācēftēs, Virg. Æn. 1, 554, Siciliæ Rex, qui Æncam bolpitio excepit, & Anchijen curavit in Eryce monte fepeliendum. EPITH. Trojānus, Dārdānīus, Hēctoreus, sēnior, bonus, grāvis, clārās. PHR. Trojā generātus. Dārdānīus divinæ firpis ācēftēs, i. e. Trojanus, ācēftēs horrīdus in jāculīs. Rēx Sīculus. Hölpēs Ænēæ.

ăcētūm. Cāulibži înfiilāt, vētērīs non pārcās ácētī, P.
SYN. Vīnum acidum. EPITH. ācrē, mordāx, rubens, subtilē, vētus,

frigens. ītalio perfusus aceto. Hor.

Achāb, vel Achābūs, i.e. Rex Ifraelitarum, impius ac crudelis, cujus uxor Jefabel, sceleratissima mulier. EPITH. împĭūs, crūdēlīs, avārūs. PHR. idalīcēlas cēleār, Fīctīs Dīīs addīctūs.

B 2

Achæus, a, um. ebaliogque duces, et achea per oppida matres, St. Theb. 2, 164. SYN. achaius, achivus. Græcus.

Achaia, æ. Regio Græciæ, cujus caput Corintbus.

Stābit, et auxilium promittet achaita Trojæ, Ov. M. 12, 325. SYN. Græcia.

Achāicus, a, um. ēt Dānāum voltue nāvēs et achāuc cāstrā, V. Æ. 2, 462.
SYN. achæus, achīvus, Græcus.

Ächæměnēs. Num tu, quæ těntit divěs áchæměnēs. (Asclep.) Hor. Od. 2, 12, 20. EPITH. Divěs, potens.

achates, æ, m.---Stābātque sibī non sēgnis acbātēs, Lucan. 10, 115. EPITH. Versicolor. V. Gemma.

Achātēs. —— Prīmūs conclomat achātēs. Virg. Æn. 3, 523. EPITH. Fīdus, fortis, māgnānīmus, generosus, audāx.

Acheloius, a, um. Poculaque înventis acheloia miscuit uvis.

V. Achelous.

Achelous. Turbidus öbjētiās āchēlous ecbinidas exit, St. Theb. 2, 32.

Græciæ Fluvius, ortus à Pindo mome Theffaiæ, Ætoliam, Acaraniam, & Achaiam alluens. Ferunt bunc primum è terrâ erupisse post diluvium. Addunt Poëtæ Herculem buic alterum cornu amputasse, quod Nymphe postea Copiæ consecrarunt. SYN. ăcārnān. EPITH. Ætolius, Cālydonius, à Calydone urbe Ætoliæ, Naūpāctæŭs, à Naupattu urbe Achaiæ. Cēlēr, vāgūs, cornīger, tūmēns. PHR. āmnīs ācārnānūm. āchēloids amnīs, āchēloides ūndæ, Ætolius. Cālydonius, Naūpāctæŭs āmnīs. āb Āērcūlē vīctūs. VERS. Vīctūs trūncūm cāpūt ābdidīt ūndīs.

Acheron, ontis, m. Haud ullas portabis opes acheronis ad undas, Pr. 3, 5, 13. Inferorum fluvius, quasi doloribus fluens, and siem. Hie singitur accipere animus defunctorum, & pro ipsis Inferis sumitur. EPITH. Imus, sautitus, profundus, mæstus, ferox, durus, invius, ater, opacus, langurdus, miser, Infimus, piceus, triftis, mortuus, niger, însatrabilis, silens, langurens, cæcus, tenebrosus, cœnosus. Irremeabilis, avidus, turbidus, înselix, horribilis, korrondus, terriscus, infernus, Tartareus, Tantareus, PHR. achefonticus amnis. Tartareus flagna pastus. Vers, Turbidus ceno, vastaque voragine gurges æstuat. Liventes acheron ejectat arenas. acheron sanic crassoque veneno æstuat, et gelidam erūctans cum mūrmure arenam. Descendit nīgra lentus pēr stagna pastude, Hīnc infernī janua Dītis dīcitur, ēt tēnebrosa pasus scheronte resus. cuī solus honos acheronte sub imo est. V. Syx, Leibe, Infernus.

Achesontia, e. Quicanque celle nidum acherontie, (Alcaic.)
Urbs in Apulia sua supra montem; adeo parva, ut nidus appelletur.
EPITH. appula, celsa.

Acherusa, z, vel 18, idos. Trifics acherusidos oras, Flac. 5, 57.

Palus Epiri in Græcia, cui vicinum specus ejusaem nominis, ubi fluvius Acheron ad Inferos devoloziur. Hinc Cerberum edunit Hercules. PHR. Pălūs, vel spēcus acherusiă. Tristes acherusidos orae. VERS. Spēcus est tenebroso cæcus hiatu, et viă declīvis, per quam Tyrinthias heros Restantem, contraque diem radiosque micantes obliquantem oculos, nexis adâmante cătenis Cerberon attraxit. Ovid.

Achīllea, æ, f. Nūdus acbillea deflituaris bumo. Ovid.

Insula Ponti, ubi sepulchrum Achillis. In eâ nulla avis unquam visa est. EPITH. Pārvā, clārā.

EPITH. Parva, ciara.

Achīlles, is, vel achīlleus, ci. achīlleus, ci. et achīlles, v. Æ, 1, 34.

Pilei. Thessalfa Regis, filius ex Thetide, Nerei filià: Æaci nepos, dux inter Gracos fortissimus. Patria ejus Phibia, urbs Thessalia. Chirchem Centaurum pra eptorem babuit. Ab Ulysse in aula Regis Lycomedis detessus, ad expeditionem Trojanam profectus eft, ubi Hectorem occidit, & Polyxenam Priami filiam ducere uxorem voluit; sed à Paride in Apollinis templo intersectus eff. SYN. Pelides, Æacides. EPITH. Thefsalus, Æmonius, Phthius, Lariffæus, Pellæus, à Phthia, Lariffa & Pella, urbibus Theffalia, Thefsălicus, Dănăus, i. e. Gracus. Nereius, aquoreus, împiger, îmmitis. criftatus, fævus, magnus, superbus, animosus, fortis, armipotens. Indomitus, magnanimus, pugnax, ferox, dīrus, fatalis, impavidus, potens, implacabilis. PHR. Theisalus. Æmonius heros. Dux Pellans. Chironis alumnus. Thetidis proles, filius, natus. Genus Æaci. Danaum fortifsimus. Priami regnorum evereor achilles. Timor ille Phrigum, decus et tūtēla Pēlaigi, Graci Nominis. Æacidēs, caput insuperabile bello. Trojæ populator achilles. Qui dedit Hectora letho. exitium Trojæ.

Achīlleus, a, um. Stīrpis achīlleæ faslas, juvenemque superbum, V. Æ. 1. 326. V. Achilles.

Achīvī, orum.—Plēstuntur ācbīvī, Hor. Ep. 1, 3, 14. Vid. Græci. acicula, z. Cum posito radeis quod servat aciculu filo, Ser,

EPITH. Těniis, püngēns.

Acidalius. Matris acidalia, &c .- Virg. Æn. 1, 724. Fons Boestice Veneri & Gratiis facer.

acidus, a, um .- atque acidis imitantur vitta sorbis, V. Geo. 2, 380. SYN. ācer, acerbus.

ăcies, ei. Nam neque tum fellis acies obtusă videtur, V. Geo. 3, 395. SYN. acumen, culpis, mucro, ensis. EPITH. Tenuis, acris, acuti, obtūsa, hebes; stricta, corūsca, nitida, penetrans. VERS. Stat ferri acics mucrone corulco firieta, parata neci. Huc geminas, huc flecte acies. Quantum acie possunt oculi servare sequentem. V. Oculus.

zcies inpenii. SYN. industria, solertia, acumen, ingenium. EPITH. acris, pērīpīcāx, sõlērs, promptā, vīvāx, sāgāx, mīrābilis, sūbtīlis, ācūtặ. V. Ingenium.

acies militaris. Romanas acies iterum videre Philippi, Virg. G. 1, 490. SYN. agmen, exercitus, cohors, philanx, turma, legio, maniplus, catervă, mīlitum manus. EPITH. Martia, trepida, lunata, fulgida, belligera, misera, parata, cruenta, sanguinea, hostilis, hastata, densa, numerosa, minax, rapax, rabida, victrix, clypčata, prædatrix, ferox, inhūmana. PHR. Densis acies stipata catervis. Fulgentes ære acies. Seges clypeata virorum. VERS. Stětit ordině certo înfelix acies. üt sæpe ingenti bello cum longă cohortes explicuit legio, et campo stetit agmen aperto, Directæque acies, ac late fluctuat omnis ære renidenti tellus. Adversifque părânt ăcies concurrere signis. at si funchus acies et dură păratis Prælia dīscordes. Trepidas acies, et fera bella sequi. V. Exercitus.

acinaces, vel acinacis, is .- insignis acinace dextro, Flac. 6, 701.

EPITH. Pērsicus, Mēdus. V. Enfis. ăcinus, vel ăcinum, —ex pare îs ăcinos potare săbucis, Ser. SYN. Granum, răci mus.

acipēnser, eris, vel acipēnsis, is. ad Palatīnas acipēnsem mittite mēnsas.

Mart. 13, 91. EPITH. Nobilis, carus.

Ācis, is, vel idis .- Me is complexibus acin, Ovid. M. 13, 861. Fauni & Nympha Simathidis sslius, qui cum Gulataum Nympham deamaret, à Polyphemo occisus est, posses in sontem Sicilia mutatus. EPITH. Simz-chius, Sicanus, Siculus, herbistis, simpidus, vitteus. VERS. Terga sugaožbžb B 3

děděrát conversa Simæthius heros, et madidus pueri Polyphemus cædě Sĭcānī.

āclis, idis, f .- Teretes sunt āclides illīs, Virg. Æn. 7, 730. V. Jaculum, Acætes, æ. m .- Nomen mibi dinit aceres, Ovid. Met. 3, 582. Homo pauperrimus, in Lydiâ, cui etiam lettus ad cubandum deerat. EPITH. Pauper, miser, mendicus. V. Pauper.

acone, es, f. SYN. Cos: saxum.

Aconītum, vel on, i. n. -- Scytbicis aconiton ab oris, Ov. M. 7, 407. Herba venenosa, fic dicta qued inter cautes, Gr. 'Anovas, nascatur. gitur Cerberi Joumis aspersa, dum ex inferis ab Hercule educeretur. EPITH. Pallidum, luridum, nigrum, frigidum, venenosum, lethiferum, lethale, Cerbereum, Stygium, Tartareum. V. Venenum.

acor. oris. Non tamen oblatum Chriftus deglutit acorem, Calc. SYN, acidus, acris sapor. EPITH, Mordax, ingratus.

acquiesco, evi. SYN. Quiesco: accumbo, initor, wel delector, contentus sum, wel alsentio, consentio.

acquiro, sivi, situm .- Virefque acquirit eundo, V. A. 4, 175. SYN, adipiscor, asseguor, comparo, concilio, paro, conseguor, invenio, obtineo, colligo, quæro. VERS. Vobis parta quies. Auro conciliatur amor. Scquisitus, a, um. acquisită meo servit tibi Cretă Metello, Sid.

SYN. Pārtus, quæsītus, comparatus, inventus.

Acrăgas, z., m. arduus înde acrăgas oftentat maximă longe.

Mania. Virg. Æn. 3, 703.

Nobilis artificis nomen, qui auro argentoque cælando præstitit. Est etiams mons Sicilia, cum oppido.

ăcrēdulă. Vēre călente novos componit ăcredulă căntus, Ovid. SYN. Lufciniă, philomelă. V. Philomela.

Acrisius, II. ācrisius superest, qui maenibus ārceat urbis, Ov. M. 4, 608. Argivorum Rex., Pater Danaes, quæ Perfeum peperit. SYN. īnachides. PHR. Dănăes păter. Persei avus.

Acriter. acriter infesto sensu, spurcaque, gravesque, Luci. 6, 782.

SYN. Fortiter, vehementer, acri animo. Aerocerauniă, orum, vel Acroceraunii.

Hæc tibi sint Syrtes, bæc acroceraunia vita, Ov. Rem. Am. 739.

Montes Epiri, fulminibus ob altitudinem obnoxii. Sic dicti ab aupo monte & uspavvo fulmine. V. Ceraunia.

Acrocorinthus, i. m. f. Quā summas tollit caput acrocorintbus in auras, St. Mons ad quem Corintbus fita eft, & fons Pirene, Mufis facer. EPITH. alta, cēlsž, facra, sacer,

Acron, ontis. acron Hereuleus Cenina daetor ab urbe, Pr. Ceniniorum Rex, à Romulo, ob raptum Sabinarum, occisus. EPITH. Ce-

nīnus, Hērculeus. acta, e. at procul în sola secreta Troades acta. Vir. A. 5, 613. SYN.

Rīpā, līttīs, ōrā. V. Littus. Actigeon, onis. et velut absentem certaim actievna clamant, Ov. M. 3, 344. Arifiei filius ex Autonoë filiá Cadmi, venator infignis. Cum Dianam vidiffet nudam in balneo, ab eâ in Cervum converfus, & à fuis ipfe canibus dilaceratus eft. SYN. Cadmi nepos. Cadmeius heros. Natus Aristæi. Autonoeius heros. Filius Autonoes. EPITH. Cadmæus, corniger, venator, fügitīvus, ejlvanus, miser, vagabundus, vagus, pavidus, velox, stabilis, errans, celer. VERS, Actaen canibus præda fit īpse suis. Viderat Aceda nudam sine veste Dianam, Præda suis canibus non minus ille fuit. Mölössi Minist Dilacerant falsa dominum sub imagine cervi. Subito matanım

Actiona cornu Tradidit insanis Latonia Virgo Molossis.

ade, onis. SYN. Factum, făcinus. actus, us. opus, eris : ausus, us, ausum. ik. cæptūm, īncēptūm, läbör ; āctā, ōrūm, gēftā, ōrūm. EPITH. īmīgnīs, clārā, præclārā. VERS. Fāmam ēxtēndērē fāctīs, Hōc vīrtūtīs opus.

Actium, II. actia Julea Pelagus monumenta carina, Prop. 4, 6, 17, Epiri promontorium, cum urbe ejusam nominis. Ibi quinto quoque anno tudi cele-brantur in bonorem Apollinis. PHR. actiacum culmen, littus. actiacu littora. culmina. actiace ore, actia littora, acteus vertex. VERS. actiaque iliacis celebramus littora ludis. Virg.

idor, oris. Quo tandem stexus trabéas ectore rogantes, H. SYN. Persona. EPITH. Theatricus, scenicus. V. Histrio.

actus, a, um. errabant atti fatis maria omnia circum, Virg. Æn. 1, 21. SYN. Factus, effectus, geftus, vel ductus, addudus, pulsus, împulsus: coactus, adactus, vel agitatus, commotus, vel exactus, transactus. VERS. Nihil ömnibus actum Tantorum impensis operum. Vento huc, vaftis ēt fluctibus acti, acta furore gravi. Melior pars acta diei eft.

adus, ūs, m. Nevē minor, neu sit quinto produētior actu, Hor. A. P. 189. SYN. actio; acta, orum, factum. V. Actio. Fertur in abruptum

māgnō mōns īmprŏbŭs āctū.

actutum. actutum vindex mea si suprema referre. Sil. SYN. Confestim, repente, cito, protinus, extemplo, continuo, illico. V. Statim.

aculeatus, a, um. PHR. aculeis, ftimulis plenus, alper; acuminatus, acutus. Jamdudum ille meum pēctus punxit aculeus. (Iamb.) ācūlĕŭs.

SYN. Štimulus. EPITH. Subtilis, tenuis, exīlis, sævus, asper, cruentus. V. Stimulus, Calcur.

ăcumen, înis. et nerwos tribuit membris, et ăcumină cordi, Mant.

EPITH. Těnuě, summum.

ăcumen ingenii. SYN. acies, îngenium, solertia, celeris animi vis, îndufiria. EPITH. argūtūm, solers, sūbtīle, sagax, penetrans, acre. VERS. argutæ pěnětrat quo mentis acumen. V. Ingenium & Sales.

ăcūminātus, a, ūm. SYN. aculeātus, acutus.

ăcūmino, as. SYN. acuo, exacuo. V. Mox Acuo. acuo, is, acui, acutum.—Văriifque acuunt rumoribus īrās, V. Æ. 9, 464. SYN. exacuo, acumino. Metaphorice excito, hortor, accendo, animo, înflammo, pello, împello. VERS. exacuunt alii vallos furcafque bi-Dentesque Sabellicus exacuit Subiguntque în cote secures. Saxoque exasperat ensem. Durum procudit arator Vomeris obtūsī dēntēm. Rūrsūm cote novāt nīgrās rūbīgine falcis, exesoque sitū cogīt splendere ligones. Cote acuīt telum. Postquam visa satīs prīmos acuilse furores. Quam Juno his acuit verbis. Discurrunt mag-

nīsque acuunt strīdoribus īrās. Cūrīs acuens mortālia corda. acus, erās. SYN. Palea, stipula. PHR. Tenue, stagile, sīccum, levē. acus, s. Szu pīngētāi acu, scīrēs a Pallādē doctām, Ov. M. 6, 23.

EPITH, Subtilis, tenuis, crinalis, acuta, mordax, artifex, muliebris. Assyria, Lydia, Mæönia, Phrygia. PHR. acū tigere, trājicere. VERS. îllî multiplices crînîs păriatur in orbes, îdălia divisus acu. Pingere ăcū chlămydēm. artificī ăcū vēstēm signare, auro intexere.

Acūtus. Frondibus birsūtis, ēt cārice pāstus acūtā, Virg. G. 3, 231. SYN. Subtīlis, tenuis. Metaph. Solers, sagax, ācer, înguniosus, argūtus. V. Acuo. ad. Hine alta sub rupe canet frondator ad auras, Virg. Ecl. 1, 67. SYN. in, cum Accusativo, ūsque, vel jūxta, prope, circa, circum, vel versiis. esta in

Tālid dīta dabāt, sēd vīribus ēnsis adātius, V. Æn. 9, 41.

SYN. Prēssus, compulsus, coactus.

adæquo, as. Æquo, exæquo; æquale, par facio, efficio, reddo. V. A ădæftŭo, āș. V. Æstuo. ădaggero, as. V. Aggero.

adagium. SYN. Proverbium; sermo trītus, vulgātus, pervulgātus. EPITH. Commune, vulgare, breve, verum, certum.

Adam. Deceptum miseratus adam, quem capta venenis, Vict.

Tīnxīt et īnnocuum māculīs sordentibus adam, Prud.

Adam primus bomo, à Deo creatus in Paradiso, virtutibus ac scientiis omnibus ornatus; cum summo in animantes imperio. Ex costà ab ejus dormientis latere exemptá formavit Deus Evam, quam ipsi in uxorem dedit; utrique vetuit, ne de fructu Arboris scientiæ considerent. Sed Eva Dæmonis, sub serpentis specie ipsan: alloquentis, arte illusa, pomum decerpsit ex arbore, & Adamum ad illud gustandum instigavit; In cujus criminis pænam ambo è Paradiso expulsi, eorumque posteritas malis, quæ quotidie experimur, obnoxia suit. SÝN. Adā-mus; prīmus parēns, prīmus homo, prīmævās pater. EPITH. Prīmævus, antīquus, luteus, infelix, reus, miser, imprūdens, credulus, terrigena, încaûtus. PHR. Tellure rubra formatus. Primus orbis încolă. e mollî fērmātūs lutē. Hūmānæ gēntis örīgo. Prīmus in ērbē pārēns hominūm, Hūmānī generis princeps, caput. VERS. Primus Adam captus mendacis fraude colubri. evolve annales, luteus tibi primus, et unus Auctor cunctorum credulus ille fuit.

ādāmicus. Posset ad elisios soboles adamica campos. Mant.

adāmītā, æ, m. Cbārŭs adāmītīs, cbārŭs erīsque Deo, (Pent.) SYN. Homo, Adamī soboles.

ădămanteus. ecce adamanteis Vulcanum naribus efflant, Ov. M. 7, 104.

adamantinus.---īmprīmīs adamantina sara, Lucr. 2, 447. SYN. adamanteus, dūrus, fīrmus, solidus. Metaph. inēxorābilis, inēxpūgnābilis, insuperābilis, indomitus, invictus, infractus, cedere neicius.

ădămās, antis --- Sölidoque ădămante columnæ, V. Æ. 6, 552.

Lapis pretiosus summæ duritiei. Hunc bircino sanguine conteri aiunt, quod experientiæ rejugnat. EPITH. Dūrus, perennis, invietus, infractus, rigidus, splendens, coruscus, lūcidus, incorruptus, pretiosus, clarus, æternus, nitidus, micans, sīderčus, pūlcher, īndicus, īndus, cous, radians, dīves, tremu-lus, solidus. PHR. Clāro nitore micans. Fulgor adamantinus. Dūritie lapis învictus. Flammis ferroque învictus. VERS. Non ădămas flammis, nec dura încude domatur, ille sed hircino sanguine conteritur. V. Gemma.

adamo, as. Stultus acbilleos non adamasset equos, Ov. Tr. 3, 4, 28.

SYN. Dēpēreo. V. Amo.

ădăperio, rīs, rui, ertum: SYN. aperio, resero, recludo, pando. V. Aperio. ădăpertus. Pars adapertă fuit, pars aliera clausă feneftra, Ovid.

SYN. Hians, hiūlcus, apertus, reseratus, reclusus, patefactus, patens. adaquo, as. SYN. aquor, ad aquam duco, vel irrigo. V. Aquor & Irrigo. ădaugeo, xī, ctum. SYN. Augeo, accumulo, cumulo. V. Augeo. adaugelco. Nam neque adaugejeit quiequam, Gc. (Hexam.)

SYN. Aŭgeor, adoleko, creko, major fio, amplificor.

adauctus. SYN. Auctus, cumulatus, amplior, major,

adbibo, is, adbibi .--- Nunc adbibe pure, Hor. Ep. L. 1. Ep. 2, 67. SYN. Bibo, haūrio. V. Bibe.

addensen, es ; & addenfo, ar. extremi addement acies : nec turba movere, Virg. Æ. 10, 432. SYN. Denfo, ftipo, cogo.

addico, is, xi, clan. empo gaudentem nummo te addicere, sid me, Hor. 2, 5, ICg.

SYN. Dedo, destino, do, vel submitto.

addiko, addidici. SYN. Difco. V. Difco.

ado, addidī, additum. addiderat socium, non inferiora securus, V. Æn. 6. SYN. admoveo, adjungo, adhibeo, applico, annecto, jungo, connecto, appono.

additus. Mox et frumentis labor additus; ut mala culmos, V. G. I, 150.

SYN. admotus, adjunctus, connexus, junctus, nexus, annexus.

Addia, Fluvius ex Alpibus in Padum influens. EPITH, Celer, cærüleus. vēlox, citus, concitus, præceps, raucus, amenus.

addubito, as. Nēcnē šīt, addubites; flagrēt rūmorē mālo cūm, Hot. S. 1, 4, 125. V. Dubito.

ľ

Sidduco, xī, etum. adducītque cutem macies. &c. Ov. M. 3, 397. SYN. Dūco, dedūco, invito, compello, is; fero, allicio, pellicio, impello, vel contendo, intendo, tendo. VERS. adducto conflitit arcu. Viděrăt addūcto flectentem cornua nervo. Jam mox adduxerat umbras. adduplico, as. SYN. Duplico, gemino, conduplico.

adedo, adēdī, adēsum.—*Nām sepe savos ignotis adedit*, Virg. G. 4, 242. SYN. Exedo, peredo, rodo, arrodo, consumo, voro. V. Edo.

ademptus. Thefsalo victore et ademptus Hector. (Sapph.) Hor. Od. 2, 4, 19. SYN. Rāptus, ērēptus. V. Adimo.

adčo, īs, ādīī, ādītūm. Quīn ādčās vaitēm, prēcītūjque orācula poļcās, V. SYN. Convento, īnvilo, vīlo, visito, āccēdo. V. Eo, venio, and subčo, sūlpīcto. PHR. adīrē laborēs, adīrē pērīcula. Aūdēt adīrē virūm. adēo, Adv. Tēque adčo de.us bēc ævī, tē Consile, inibit, Virg. Ecl. 4, 11.

adeone. adeone pulchra eft ? îmo fædius nil eft. (Scaz.)

SYN. an adeo? siccine, itane.

ădēps, ipis. Cygneās adipes bilari mīsete Lyao, Ser. SYN. Pinguedo. adeptus. a duce Tarpeia mons eft cognonien adeptus, Prop. 4, 4, 93.

SYN. ācquīsītus, pārtus. ădēsdūm. SYN. adsīs, ad mē. Hūc ades.

adēsus, a, um. - ēt pēstībus bæsit adēsis, Virg. Æn. 9, 537. SYN. Rosus, arrosus, corrosus, consumptus, exesus.

adfringo, egi. SYN. Frango, confringo. V. Frango.

adgemo, vi. adgemit alcides, bemoniulque pur, Ovid, Fast. L. 5. SYN. Gemo, condoleo. VERS. Flent mæsti retro comites, et uterque loquenti adgemit. Adgemit et nostris îpsă cărină mălis. adhæc. SYN. Prætěrěa.

ădhærčo, ădhæsī.—êx vērō dūctūm cōgnōmčn ă'lbærčt, Hor. Sat. 2, 2, 56. SYN. Hæreo, adjaceo, adjungor, adhæresco, applicor, conjungor; sum

īnfīxus. PHR. affīxus maneo, adhærens fto. arcte insideo. adhībeo, uī, itum. Tonsorem capitī non eft adbilere necessum, Mart. 6, 57. SYN. adjicio, admoveo, appono, adjungo, addo, offero.

adbinnio, is, ii. in:dlitifque cibis acer adbinnit equus, Ser.

SYN. Hīnnio: hīnnitūm rēddo.

ădhorreo, vel ădhorresco, ŭī. V. Horreo.

adhortor. Facere et præterquam res adbortatur tua. (Iamb.) SYN. Hortor, moneo, exhortor, admoneo, incito, impello, excito. V. Hortor.

adhortatio, onis. SYN. Hortatio, hortatus, impulsus, impulsio. EPITH. Gravis, vehemens, fortis, acris, diserta, facunda. PHR. Hortatibus instigare, incendere, acuere. V. Hortur.

adhuc. Solus adbuc ego sum veftrīs immunis in oris, Ovid.

SYN. Rursus, iterum, vel bactenus, vel čtiamnum, etiam nunc.

adjaceo, vi. adjacuitque cavis fluidum convallibus aquar. Mant. SYN. adhæreco, adhæreo, adjungor, conjungor; sum vicinus, propinquus, proximus. V. Vicinus.
adigo, egi, actum —adigat me fulmine ad umbras, Virg. Æ. 4, 25.

SYN. Cogo, compello, impello. VERS. Magnis ithaci clamoribus actus. Sæpius occurrens hæc limina tendere adegit. V. Copo. adjicio, adjecī, adjectum.

adjiciam; făciamque omnes uno ore Latinos, V. Æ. 12, 827.

SYN. addo, adjungo, adhibeo, admoveo, appono.

adimo, ademi, ademptim.

Haud impune feres; adimam tibi numpe figuram, Ov. M. 2, 474. SYN. Rapio, eripio, capio, aufero, tollo, subtraho, abripio, extorqueo. V. Furor, aris. sūbdūco.

adimpleo, evi, etum. SYN. Compleo, repleo, impleo.

adinvenio, eni. SYN. excogito, comminiscor,

ădĭpātūs. Līvidă mātērnō fērvēnt ădīpātā vinēnō, Juv. 6, 630.

ădipiscor, eris, adeptus sum.

Hanc adipiscuntur circum, præterque feruntur, Luct. 5, 633. SYN. acquiro, assequor, consequor, paro, comparo. V. Acquiro.

Mdītus, ūs. Innumērosque datitus, ēt millē foramina tērīts, Ov. M. 12, 44. SYN. Via, iter, îngrēssus. EPITH. Malīgnus, facilis, difficilis, patens, arduus, clausus. V. Janua.

adjūdico, as. et nūnc sī quid dbēļ, italīs adjūdicat armīs, Hor. Ep. 1, 18. 57. SYN. Tribuo, attribuo, addico.

adjumentum. Hac quoque res adjumente, moluque juvatur, Lucr. 6, 1021. SYN. Aūxiliūm, levamen, solamen. V. Auxilium.

ādjūngo, xī, ctūm.—*ūlmīļque ādjūngērē wītēs*, Virg. Geo. 1, 2. SYN. āddo, cōnjūngo, ādjicĭo, ālligo, ādmŏvĕo, ādhĭbĕo, āpplīco, āppōno, annecto. V. Jungo. adjūro, as. Promisit pater banc; bac adjūravit amanti, Ov. Ep. 20, 159.

SYN. Supplex oro, obtestor, precor. V. Oro & Precor.

adjuvo, adjūvi, adjūtūm. adjūvat in dūrīs aliquos præsentia rebus, Ovid, SYN. Juvo, auxilior, succurro, subvenio, opem fero. V. Auxilior. adjutor, oris. Magnum adjutorem, posset, &c. Hor. Sat. 1, 9, 46.

SYN. Auxiliator, fautor, socius, administer.

ādlātro. V. Allatro.

V. Alloquor. ādlŏquŏr.

Admetus. Cernis ut admeti cantetur, et Heeloris uxor, Ov. Trift. 5, 14, 27. Thessalia Rex, Pheretis filius. Hujus armenta novem annis pavisse fingitur Apollo, cum apud mortales humana specie exularet. Is ab Admeto benigne acceptus, obtinuit à Parcis, ut cum mors instaret, ab ea redimeretur, si quis illius vice mori vellet ; quod uxor Alcestis libenter præstitit, sed ex inseris eam eduxit Hercules. SYN. Phěrētřáděs. EPITH. Thessälüs, Thessälicus, æmonius, æmathius, i. e. Macedonicus, Pheræus.

admīnīculum, ī. SYN. Fulcrum, fukumēntum, columen, subsidium. administer. SYN. Minister, adjutor. EPITH. Vigil, pervigil, impiger. administro, as. SYN. Rego, vel ministro, suppedito.

ādmīrābilis. Hijus ut afpicerent opus admīrabile, sæpe, Ov. M. 6, 14.

SYN. Mīrābilis, mīrāndus, admīrandus, mīrus, stupendus, mīrisicus. admīratio, onis .- Minor admiraiio summis, Juv. 6, 645. ādmīrātor, oris. SYN. admīrāns, mīrāns. EPITH. Stupefactus, attonītus, pērculsus, tacitus, contusus.

ādmīrŏr,

Mmiror. Sed tamen admiror, quo paeto judicium illud, Hor. S. 1, 4, 99. SYN. Mīror, demīror, stupeo, obstupeo, suspicio. VERS. Hec dim Dardanio Anchife miranda videntur. Dum ftupet obtutuque heret defixus in uno. V.-Miror. idmīsceo, cuī, stūm, vel xtūm. Proderit et tunsum gallæ admiscere saporem, Mant. SYN, Misceo, commisceo, permisceo. M. Misceo. amītto, īsī, īfsūm. Hoc admīsijsct nec Catilina nefas, Mart. 5, 70.4. SYN. excipio, sulcipio, induco, introduco, vel probo, approbo, comprobo, vel committo. admědulor, aris. V. Modulor. admolior, īris. SYN. Molior, adnītor. V. Molior. almoneo, ui, itum. acrior admonitu eft, irritaturque retenta, Ov. Met. 2. adminet, et magna ieftatur voce per umbras, V. Æn. 6, 619. SYN. Möneo, commoneo, præcipio, suadeo, hortor, mando, jubeo. V. Hortor. admonitus, us. SYN. Monitum, monitus, hortatus, impulsus, hortatio, præceptum. EPITH. ūtilis, prūdens, amīcus, salūtifer, dūrus, gratus. admordeo, sī, sūm. SYN. Mordeo. ādmoveo, ovi, otum.—properantes admovet boras, L. SYN. applico, appono, adhibeo, adjungo, adjicio. admottis, a, um. ille sibi admotas a virgine corripit efcas, Prop. 4, 8, 11. SYN. applicatus, appositus, adjectus, adhibitus, adjunctus. ādmūgio, īs, īi. Mollibus in prātis ādmūgit fæminā tāuro, Ov. A. Am. SYN. Mūgio, mūgītūm rēddo. admurmuro, as. SYN. Mūrmuro, fremo. V. Murmuro, applaudo. plaudo, acclamo, probo, approbo, comprobo, vel contrario fignificatu, improbo, rējīcio. V. Annecto. adnecto. ādnītor, eris, sus, vel xus sum. SYN. Nītor, ādmolior, conor, vel innitor. ādno, vel ādnāto.—Hūc paūcī vēstrīs ādnāvīmūs ērīs, Virg. Æ. 518. V. Nato. adnūbilo, as. SYN. obscūror. PHR, Nūbibus, nūbe tegor, condor, ope-V. Nubes. adnúmero. V. Annumero. adoleo, evi. Hæc adolet flammis cum firue farra suis, Ovid. Fast. 1, 276. SYN. Cresco, vel ūro, combūro, incendo. PHR. Flammis, focis, ignibus împono, do, absumo, trado. Subjectis urere flammis. îngerere focis. in īgnēm mīttere. VERS. Venenalque adole pingues, et maicula thūra. Jūnoni argīvæ jūssos adolemus honores. Cūstos adolet dum altaria tædīs. ūrāntūr pla thūra focis. Fūmosis addere thūra focis. V. Uro, Thus. adolēscēns. SYN. Jūvēnīs, ephēbūs, pūber. EPITH. adultūs, levīs, īnconstāns, audāx, formosus, prodigus, fervens, fervidus, impavidus, vernāns, alacris, petulans, malesanus, incautus, amens, blandus, minax, indocilis, cæcus, ingeniosus, vagus, effrænatus, imprudens, generosus. PHR. Vigens prīmævo flore juventæ. Prīmī cuī floret temporis ætas. Prīma sparsus lānugine malas. Vigens juvenīlibus annīs. Insignīs flore juventæ. Prīma ævī pārte virens. Primo sub ævo, Primæ lanuginis annis, Teneris in annīs. Bis octonis integer annis agens jam tria lustra puer. Teneræ vernans

jūcūndo flore júventæ. Cuī nūllā tenerī sordent lānūgīne vūltūs. Forma īnsīgnīs vīridīque jūventā. Orā pūer prīmā sīgnāns īntonsa jūventā. VERS. Cūm tibī vērnārēnt dūbīā lānūgine malæ. Nēc jūvenīs, nēc jām pūer. Nāmque ter ād quīnos ūnūm Cephīsīus annos āddīdērāt, poteratque pūer jūvenīfoue viderī, et mēdīa ēfl ætas īnter ūtrumque tibi. Tūm mihi prīmā

genās vēstībāt slore jūvēntā. V. Juvenis.

adoleicens, fapiens. VERS. ante annos animumque gefens, curamque virilem. Cui tenero probitas matuijor avo, et cultigate collecta modeffia frontis. Scilicet ingenium et rerum prudentia velox ante pilos venit. Cæpiffis qua f înis erat, primordia vestra Vix pauci meruere senes.

adolescentia. Regenda magis est fervida adilescentia. (Iamb.) PHR. Jūvēntā, jūvēntūs, jūvenīlis ætās, pūbertās, flos ætātis, vēr ætātis. EPITH. Fērvidā, levis, īnstābilis, īmprūdēns, grātā, āmænā, jūcūndā, audax, mollis, effrænis. PHR. Primæ lanuginis anni. Primum ævum. Prīma juventa. Pubescentes, florentes anni. Florens juventa. Ævum florens. Viride ævum, viridis juventa. Vernans ætas. Flos juventæ, ævi. VERS. Dum nova lanugo cft. Dum roseis venit umbra genis. Dum vernāt sanguis, dum rūgis integer annus. Jūcundum cum ætas florida ver ageret. Dum primo opacat flore genas lanugo. Tempore quo primum vestis mili tradită para eft. Primoque extinguor in zvo. Quo rapitis miseros prīmæ lanuginis annos? ante genas dulces quam flos juvenīlis inumbret, öraque ridentī lanugine vēstiat ætas. Nondum validæ tibi signa juventæ îrrepsere genis, et adhac decor integer avi. V. Juventus.

adolesco, adolevi, adultum.

at dim primă novis adolescit frondibus atas, Virg. Geo. 2, 363.

SYN. ūror, încendor, vel aŭgeor, cresco. VERS. Panchæis, i. e. thure edwatis, adolescunt ignibus aræ. Ter senos adoleverat annos. Cum matūra adoleverit ætas.

adonia, orum. EPITH. Trīstia, ferālia.

Adonis, idis. — ovēs ad flumina pavit adonis, Virg. Ecl. 10, 18.

Cinyra, Cspriorum Regis, filius, ex Myrrbá; quem ob forma excellentiam Venus in del ciis babuit. Ab apro inter venandum percussus interiit, tumque à Venere in Antononem purtuream conversus. SYN. Cinyreius juvenis, heros. Myrrhæ tilius, natus. EPITH. Formosus, pulcher, tener, blindus, Cythéreius, pūrpūreus, niveus, moliis, tenellus, venator, venūfus, candīdus, sagittifer, pharetratus. PHR. Venerī plofatus Adonis Venerīs delicia, amor, cūra. VERS. Cūra dea, sylvīs aptus Adonis erit.

ădoperio, is. SYN. operio, tego, abdo, velo, as. occulto, as. obtego. V. Occulto.

adderetis. Pūrpureo vēlāre comās adopērtus amīciu, Virg. Æn. 3, 405. SYN. opertus, tectus.

adoptio, onis. EPITH. Felix, grata, splendida, nobilis. adoptīvus. ēt sie adoptīva nobi itate tuus, Ovid. Fast. 4, 22. SYN. alienus.

ădopto, as. ērgo aliquod grātūm Mūsīs tibi nēmēn ādoptēt, Mart. 4, 31, 9. SYN. čpto, eligo.

ador, oris. Mix udor atque adoris de polline pultificum far, Aus. Techn. Tritici genus, quod in sacrificiis achibebatur; & militibus post wictoriam conferetaur. SYN. Frumentum, far, triticum. EPITH. electum, lectum, selectum. purum. V. Frumentum.

adordior, īrīs, orsum. SYN. ordior, incipio, adorior.

ăJoreu, æ. Hac omnīs a eterum revocavit adorca laurus, Clau.

Profrie donarium ex acore, qued Imperatoribus, & militihus, parta victoria, conferebatur; unde gloria ex rebus bellicis comparata ipsaque Victoria Adorea eft. SYN. Frumentii, orum, wel opes, gloria, honor, laus, wel victēriă.

ădorcus. înflită întque dăpes, et adorea libă per kerbas, V. Æ. 11, 109. De Panis addicions,

Maile, īris, Ortum. Commutare animum, cuicunque adieitur, et infit, Lucr. 3, 514. PHR. aggredior, adordior, incipio; vel laciffo, oppugno. zerno, as. SYN. orno, exorno, decoro, inferio. V. Orno; wel przeparo.

comparo, paro. V. Præparo.

Moro. Jūnīmīs māgnæ prīmūm prēcē nūmēn adorā, Virg. Æn. 5, 437.

SYN. oro, supplex oro; vel colo, veneror. PHR. Prece numen adorāre. Divinos pērsolvēre honores. Divino honore dignari. Poplite, genu đểzō, înflexō, curvato adorare. Thure cremato, pecore votivo colere. Cum prece pia thura dare. Solennia vota reddere. Precibus, votisque vocăre. Tu muneră supplex tende petens pacem, et făciles venerare Năpæās. Tăcito venerantur murmure numen. Farre pio et plena supplex Votisque Deus venerabere seris. Hic votis numen věněrátůr acerra. Mīro numen honore colit. Colitur Latoni per aras. Placatam Eurydicen vitula venerabere cæra. omnibus illa quidem superis pia thura ferebat : ante tamen cunctos Junonis templa colebat. et quilquam numen Junonis adoret Præterea, aut supplex aris imponat honorem? imprimis venerare Deos, atque annua magnæ Sacra refer Cereri. Paisis de littore pālmīs Nūmīna magna vocat, meritosque indīcit höucies. templīs indīcit höncrem. V. Precer, Sacrifico.

adotatus. ardet adoratum populo caput, et crepat ingens, Juv. 10, 62. SYN. Věněratus, cultus. PHR. in vota vocatus. Divino cultus honore. adoratio, onis. SYN, Cultus, honor. EPITH. Pla, debita, merita, supplex. ădorsus.— ît nullum mă, us ădersă nefăs, Ov. Pont. 2, 2. 16. SYN. âggresius. Adrastiă. us șelere înfando qued nec sinit adrastiă, V. Jovis ac Nacessitatis șiia, crimen ultrix. Cujus vindistam credebant nullo modo posse vaturi. Alio nomine Nemesis wocata fuit. EPITH. altrīx, acerba, vindex. V. Nemesis.

Adrastus, ī. Partbenopæus et adrastī pallemis imago, Virg. Æ. 6, 480. Argicorum Rex, Thalacnis & Eurynomes filius, qui cum duas baberet filias, Argiam & Deitbyen, in somnis visus est alteram apro, alteram koni uxorem dare. Quo tempore Tydeus & Polynices Arges venerunt, ille apri, bic leonis pelle teltus. Generos babuit Tydeum & Pelynicen ; Templungue Nemefi primus consecravit, unde illa Adrassia dicta creditur. EPITH. Thalaonius, inichius, i. e. argivus, achæus, potens, pollens. PHR. Heros inachius, Thalaonius, Thalaone satus.

adrēpo, īs, repsī. ādrēpe off iciosas, ūt it serībārē vicandus, H. Sat. 2, 5, 48.

SYN. Repo, îrrepo, alcendo, accedo, allabor, illabor.

Adria, æ, m. - sonat ionis wagus adria ponto, Lucan. 5, 614. ītāliam, atque adriam cemitatus nominė pontum, Man.

EPITH. Raūcus, præcēps, vagus, tumidus, minax, vēntosus. PHR. Adriaticum, Adriacum mare. Ventosi tumor Adria.

Adriacus.—rūdis adriaci vebor aqueris bēspēs, Prop. 3, 21, 17. SYN. Adriaticus.

ādrādo, īs, sī, sūm. SYN. Rādo, cārtādo. ādfcīsco. ādjeīset növā, quæ gēnītēr prēdūxērīt ūvās, Hor.A.P.1, 11. V. Aseisco. ādscītās. V. Aseitus.

ādsītus. Sēd vieāt ūfgue suum, gua potulus adsita cērtīs, Hor. Ep. 2, 2, 170.

SYN. Jūxtā consitus.

ācsūm, ades. Imprēvīsis aīt corām quem quæriits adsūm, Virg. Acu. 1, 595. SYN. Intersam, alsīfto, præsens sum, aito: vel opem fero, auxilior, juvo. V. Aux l.or, vel accedo. VERS. improvisus adeft. Coram quem quærītis, ādsūm. Hūc ades, o Melibæe. adsis o, placiduique juves. Cuperem, ipe parens spectator adelset, vel afforet. Quiquis es o faveas, *Suplīth*on noftrīsque laboribus adsis. ergo aderat promīssa dies. else quoque in fatie reminiscitur aftore tempus. Non absunt illic saltus. Nec Teucris addita Jūno, ūsquam aberīt. Nēc dēxtræ ērrāntī Deus absuīt.

advěho, is, ēxi, ctūm. advěbitur Teucros, electram maximus atlas, Virg. A. n. 8, 136. SYN. Věho, învěho, fěro, defero, înfero.

adyelo, as. -- Viridique advelat tempora lauro, V. A. 5, 246.

SYN. Vēlo, ās, ŏpēriŏ, tego, ābdo, ōccūlto. ās, ābscondo. V. Occulto. as. advena, æ, m. f. Non tamen bospes eris, nec jam potes advena dici, Mart. 12, 3, 5. SYN. Hölpes, peregrīnus, externus. EPITH. Felsus, sup-

plex, novus, ignotus, vagus. V. Holpes. advenio, adveni, adventum. adveniet tempus, &c.

–Tyriam qui ādvēnērit ūrbēm, Virg. Æn. 1, 392.

SYN. Věnio, allabor, accedo, pervénio, devenio, advento, adeo, peto, con-PHR. undique confluere. Concursu accedere magno. Aliquo gradum flectere: pedem ferre, referre : cursum vertere. V. Eo. VERS. optātās sēdēs novus advēnīt hospes. Tyriam qui advēnērīt ūrbēm. Properans advēntāt in ūrbēm. Tācitīs hūc gressībus actī pērveniunt. Dēvēnēre locum. Quibus Hector ab oris expectate venis? Per patris hospitium, et terras quas advena adisti. Jamque propinquabant portis. ingentem comitum affluxīsse novorum invenio admirans numerum. et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris. Fit propior, terrasque cita ratis attigit aura, Portasque patescit jam propior. V. Navem Apello.

SYN. afcītus, accersītus, externus, peregrīnus, alienus. **ādvē**ntitiŭs. advēnto, as. Hūc būc advēntatē mēas aūdītē quērēlas, Catul. Nupt. Pal. &

Thet. 195. V. Advenio.

advēntus, us. Pbyllidis advēntu noffræ nemus omne virebit, Virg. Ecl. 7, SYN. accessus. EPITH. Jucundus, lætus, faustus, felix, optatús, tardus, sērus, inspēratus, inopinus, subitus, celer.

advērsarius. advērsarius est frater, lacus adria, donec, Hor. Ep. 1, 18, 63. SYN. Æmulus, adversus, oppositus, inimīcus, hoftis. V. Hoftis.

advērsitas, atis, adversa fortuna. SYN. Ærūmna, clades, damnum, advērsus casus. EPITH. īnfēfta, contraria, sinīstra, inīqua, funesta, acer-ba, trīstis.. V. Infortunium.

advērsor, arīs. SYN. Repūgno obsisto, reluctor: sum hostis, inimīcus, ādvērsārīŭs. V. Relifto.

advērsus, a, um. înter fe advērsīs lūciantur cornibus bædī, Virg. G. 2, 526. SYN. Contrarius, oppositus, adversarius, inimīcus, hoftis. V. Hoftis. adversus, wel adversum, Præp. isque ubi tendentem adversum per gramina vīdīt, Virg. A. 6, 684. SYN. Contra, in. cum Accufatioo.

ādvērto, is, tī, sūm ēt genus, audītīque ādvērtitis æquore cursum, V. Æ. 7, 196. SYN. Noto, annoto, observo, animadverto, video, cognosco,

perspicio. V. Observo.

ădulatio, onis. SYN. aisentatio, blanditiæ, illecebræ. EPITH. Mellea, blanda, præblanda, pērnīciosa, insidiosa, mēllīta, pērfida, mēndax, fallāx, loquax, vērbosa, improba, occulta, abdīta, dolosa. PHR. Dulcia vērbă. Blandă dictă. Blandæ voces. Mitissimă verbă. Blanditiæ molles, aurēsque juvantia vērba. Mūrmūr blandæ līnguæ. V. Blanditiæ.

adulator, oris. Cacus adulater, dirusque a ponte satelles, Juv. 4, 116. SYN. afsentator. EPITH, Cœcus, vilis, perfidus, improbus, mendax, fāllār, blandus, blandiloquus, levis, perniciosus, versutus, melleus, fictus sūbdolus: fugiendus, garrulus. PHR. Dulcibus instructus vērbis. Byssina . vērbā loquēns. Fāllācī ore, subdolā līnguā blandiens. Blanda loquens:

šiamō

annia dīlaūdāns vērbīs compositīs. Dāns blanda vērbā. Mēllītīs fallērē rebīs doctus. VERS. Blæsus adulator mellito murmurat ore.

### Descriptio Adulatoris.

Quid? quod adulandi gens prudentissima laudat Sermonem indocti, faciem deformis amici. Natio Comæda eft. Rides? majore cachinno Concutitur : flet, si lacrymas aspexit amici; Nec dolet. Igniculum brumæ fi tempore posces, Accipit endromyden: si dixeris, æstuo; sudat.

Fuv. Set. 3, 86.

milor, ārīs. agmēn adūlantūm mēdīa procēdīt ab aūla, Ov. M. 14, 46. SYN. Blandior, assentor. PHR. Blanda loqui, Byssina verba. Dicere blanditias, ore mellito fallere. Dare blanda verba. Subdola verba loqui, fündere. Flectere blanditiis. VERS. Nec blandæ murmure linguæ decipimus. Principibus ficto noverat ore loqui. Vendentes vanos circum palatia fumos. Se componit ad omnem Majoris nutum, vitilique impērtīt honesta Nomina virtūtūm. Quid quod adulandi gens prūdentīsimă laudăt Sermonem îndocti, făciem deformis ămici?

Malter, erī. obrūtus īnsanīs eset adulter aquīs, Ovid. Ep. 1, 6.

SYN. Mæchus. EPITH. Turpis, obscænus, nocturnus, secretus, occultus. laicīvus, lubrīcus, împūrus, nefandus, împrobus, dolosus, sordidus. PHR. Thălămî sociāliă fœderă rumpens. Ausus thălămos violare jugales. Coneŭbitu pollutus adulter. Nuptas, nuptarum fidem sollicitare, tentare ausus. VERS. Fürta în recessu et obscuro împrobus quærit cubili. Iamb. Veneris qui fürtă něfandæ sectatur, thalamolque încesto polluit auso. V. Adulere. ădūltčră, æ. Fædus adulterio, seu mater adultera gentis, Mant.

SYN. Mœchă. EPITH. Turpis, împură, obscenă, împiă, nefandă. PHR. Conjūx înfīda marito. Fideī jugalis oblita. V. Adultero.

idulterium. Quique bb adulterium cæsi, quique arma securi. V. A. 6, 612. impurum. PHR. Furta tori. Furtum Veneris. Furtivi fædera lecti. ždūltěro, as; vel adūltěror, aris.

ădulteretur et columbă milvio. (Iamb. pur.) Hor. Epod. 16, 32.

SYN. Mæchör, fripro, as. Metaphorice, cörrümpo. PHR. Fallère jūra torī. Thalamos violare jūgales. Temerare cubile. Vētītum sollicitare torūm. Conjūgiī fallere fidem. Furtīvæ Vēnērī indulgēre. Thalamī socialia fædera frangere, violare, temerare, fallère. VERS. Ansais es hospitii temeratis advena sacris. Legitimam nuptæ sollicitare sidem? an metuis Venerem temerare maritam? Castaque legitimi fallere jura tori? Turpiter illa virum cognovit adultera virgo. arcano tu connubialiă jūră Vērtis ădulterio. V. Adultero.

ădultus .- spēm gēntis adultos, &c. V. Geo. 4, 162. V. Adolescens.

adumbratus. artis adumbratæ meruit seu sedula laudem, P.

SYN. ēffīctus, descriptus. ždumbro, i brevis. SYN. effingo, describo, exprimo.

adunco, as. SYN. Curvo, recurvo, flecto.

—nāsō sūspēndīs ădūncō, Hor. Sat. 1, 6, 5.

SYN. Cūrvus, repandus, flexus, reflexus, încurvus. Iduno, as, I brevis 2 longa. SYN. Jungo, conjungo, congrego, cogo in inum.

ūnūm. Ārŏcātūs. Quis Džūs tibi non bine ādviteātās ! (Phal.) Catul. 38, 5. SYN.

SYN. Causidicus, patronus. EPITH. Disertus, perstus, facundus, doctus, V. Causidicus.

advoco. advocat, et ramis vafisique molaribus inflat, V. Æ. 8, 250. SYN. Voco, accerso; compello, as. V. Voco.

advolo. advolat, baūd alia est Turni venientis imago, V. Æ. 10,456.

SYN. Volo. Metaphoricè, Festino, propero, accurro. V. Festino.

ādvolvo, is, ādvolvī, ādvolūtūm. ādvolvērē fòcīs ūlmēs, īgnīquē áĕdērē, Virg. G. 3, 378. SYN. Volvo, sūbvolvo, āddūco, trāho. PHR. Volvēndo dūcerē. Mānibūs sūbvolvērē sāxā.

advolvor gěníbūs. PHR. Völvī antě pědēs. VERS. Gěnňa amplēxůs, gěníbūfquě völütans, Hærebāt. Nēc mörör antě pědēs procubůtísě túös. ět gěnňa amplēctens effatůr taliá süpplēx. admövět īliá mănūm gěníbūs. en blandas manūs ad gěnňá tendens, Vocé misčrandá rúgát. antě pědēs jácůtí süpplex. V. Genua fletto.

advolūtus. Fles advolūta, guid, &c. Iamb.

SYN. Jacens, proftratus, fusus, procumbens, supplex.

adūro, is, ūfsī, ūftūm .--- Aūt Börča pēnetrābile frīgus adūrāt, Virg. Geo. 1,

93. SYN. ūro, exūro; sīcco, exsīcco, īndūro.

adýtům. Tāl'ibŭs ēx adýtō dīstīs Cāmæā Sibījllā, Virg. Æn. 6, 98.

Græcè doolw. SYN. Tēmplūm, facrūm, sācēllům, pēnētrālē, pēnētrāliā.

EPITH. Tērrificūm, lātcīns, vēnērābilē, sublīmē, īnclýtūm, grāndē, îngēns, pīctūm, aūgūstūm, āltūm, ēxcēlsūm, aūreūm, sānctūm, fūlgidūm, facrātūm, profundūm, pēnētrālē. VERS. Ætērnūmque adýtīs ēffērt pēnētrālibūs īgnēm. Sēcrētoque adýtō gaūdēnt ēt cælībē těctō ēx adýtō sortēs aūdīrē profundo. V. Templum.

Æă. EPITH. Clāră, nobilis.

Æăcides, æ, m. Sævüs übi Æàcidæ tēlē jacet Hēstör, et îngêns, Virg. Nomen commune filiis ac nepotibus Æan, u Acbilli, Pyrrbo, &c.

Æăcus, ī. Æācus īn panās īngēniosus ērīt, Ovid. in Ibin. 187.

Yonis filius ex Ægina, filia Āļopi; Rex tantā jufitiā præditus, apud inferos
Animarum Judex a Plutone delectus fuerit, cum Minoe & Rbadamantho.

SYN. Jūdex, ārbītēr orcī. āsopiādēs. EPITH. Jūtūs, jūrīdīcus,
Tārtārēus, Stýgĭūs, trēmēndūs, æquūs, īmmītīs, mētūendūs, vēnērāndūs,
ātēr, dītūs, supērbūs tērrībīlīs, vērēndūs, torvūs, nīgēr, dūrūs, lēthālīs,
īnfērus, avērnālīs, sevērūs. PHR. īn panās īngēnīosus. VERS. Jūrā
silēntībūs ūmbrīs rēddīt. ūrnām Tārtārēis movet Æācus ūmbrīs. Contīnuo ād panām jūtūs vocāt Æācus ūmbrām.

Ææă. Circes nomen, ab Æa urbe Colchidis, ubi nata est. V. Circe.

Æză, vel zzē. înfērnīquē lācūs, Ææaque însŭlā Cīrcēs, Virg. Æ. 3, 386. Insula in mari Tyrrheno, in qua Homerus Circen habitasse resert. PHR. Æzz însūlā Cīrcēs.

As, antis. açidănulque senex, lenique amphy ses, et Aas, Ov. Met. 1, 580.
Fluvius qui ex Macedonia montibus ortum ducit, & in mare Ionium illabitur.
Pūrūs in occasum parvī sed gūrgitis As ionio fluit inde marī, (Luc.)

adēs, ĭūm. adĭlūs în mēdīs, nūdēque sub atbēris āxē, V. Æneid. 2, 512. SYN. Dömus, tēctūm, ātrīā, höspitiūm, penātēs, sēdēs, lāres, cāsā, rēgīā, līmēn, vel in sing. Tēmplum. EPITH. ālta, ārduā, ēxīmīā, mārmorea, supērba, māgnitica. VERS. Mēdissevērsīdunt adībus. Stābāt in exīgūā līgneus adē Deus. ēt Dea mārmorea cūjus in adē sumus, adēs ēmīt aper, sēd quās nēc noctuā vellēt ēsē suās, adēo nīgra vetūsque casa ēt. V. Domus, vel Templum.

Ædīfīcator. adīficator erai Centronius, et modo curvo, Juv. 14, 86.

SYN. Confiructor, exfiructor, conditor. EPITH, Dives, superbus, pronidus. PHR, Romana conditor arcis,

ædificatus.

Bàilicatús. edificaid manu; jacet îllud nobili templum, Pr. Apoth. 513. SYN. Constructus, extructus; conditus, exectus.

zdičico. adificare domos, laribas conjungere nofiris, Juv. 15, 153.

SYN. exstruo, struo, condo, construo, molior, fabricor. PHR. Manii, mūros, mūrorum moles attollere, erigere, ducere, moliri, figere, jacere celo educere; urbem, templum, domum fratuere, ponere, moliri, confituez. Templī, domūs, ūrbis tēcta exstruere, locare, figere. Fundamina locare, jácitě, poněrě. Mæniá primá fundarě. Cingéré muris oppidá, Mölira agere muros. urběm mænibus cingéré. VERS. Quid prohibēt muros zere, et dare civibus, urbem? ibique memento Prima locare manu molirique aggere tacti. Templum de marmore ponam. Condere caperunt ūrbes, arcemque logare. Instant ardentes Tyrii, pars ducere mūros. Molirique arcem et manibus subvolvere saxa: Pars aptare locum tucto et conchidere sulco. Hic alta theatris Fundamenta locant alii, immanelque columnās Rupibus excidunt. urbēm præclāram statui, mea mæņia vidi. Fatales mūrorum attollere moles, Saxaque subvectare humeris Trojana juvabit. Romulus zternæ pondum fundaverat urbis Menia. Templa Dei saxo venerabar structa vetusto. Non copte alsurgunt turres. Structa rigent solido ftabulorum mania saxo. Structis exurgint oppida muris. Sub terra fodere larem, à fodio. Primas cum conderet arcis. Posuere in montibus urbem. urbem confritui lateque patentia fixi Monii, finitimis īnvidiosa locis. Trojamque vidētis, quam veltrz fēcete manus. Hoc īlium, et hæc loca Trojæ else jubet. Tple humili disignat mænia folsa. Parjetibūlque premunt arctis, et quatuor addunt, Quaruor a ventis, obliqua luce fenestras. ædificat semper, modo limina ponit. Nunc foribus claves aptat, emitque seras : Nunc has, nunc illas mutat rericitque fenettras.

adīlis. Sēfīciūnt tānīca sūmmīs adīlībās ālba, Juv. 5, 179. adītūts. Ædītbūs, cāntūltās āīt: Quād prospēts, bospēs, Prud. Per. 9, 17, SYN. Tēmplī cūstos.

jēdon, daīs. Vocalēm supērēt sī dīrus pēcīdonā bibo, Calph. Ecl. 5, 8. Gr. Andigo. EPITH. Suāvis, tristis. V. Philomela.

šidonius, Šīc it aedonia superāntur vēcē cicāde, Ov. ad Pilon. 257.
Retes, vel Āētā. Dīserāt Æiss marfi consurgiris comēts, Ov. Ep. Med.
ad Jal. 51. ācipšt bölpītī jūvinēs Æītā Pēlafgēs, Ov. Ep. Med. ad Jal.
30. Coleberum Rēc, Solis ex Perfe filius: fraur Circes; Medea & Abjurti
pater. În Martis luco Vellus aureum fervabat, quad ei Phryxus Abbunantis
filius dederat. Hoc Medea cum Jasone rapuit: a Medea filia proditus, vellere
& duobus insuper filiis spoliatus aft. EPITH. Solīgēnā, acīlē sītūs
æzūs, ab Æā, urbe Colebidis, feitās, Phāsīācūs, à Phasi, Colebidis shavio.
zezon, onīs.—augūssām cēnēni Ægædujt ūmbrām, Stat. Ægævā sūts

impāniā tērgā lūtērits, Qv. M. 2, 10. Gigas centimanus, filius Titani & Terræ, alio nomine Briareus. SYN. Briareus, triffil. EPITH. Centimānus, centūmgėminus, impīūs. PHR. Gigās centīmānus. V. Briareus. ægēr, ægrūm. — Vāfiēs quāit ægēr ānbēlitās ārtūt, V. Æ. 5, 432. SYN. Mōrbīdus, ægrotus, invalīdus, īnfirmūs, lānguidus, lānguens. PHR. Morbō lānguens, āffētūs, grāvīs, dēcimbēns, fquāllens, tentātus, āffīctus, prēlsūs, ōpprēlsūs, lānguidus, lāngueces, frāctus. Lānguida

amietus, preisus, oppreisus, languidus, langueicus, tractus. Languidus, membră trăfiens, öră būxō pāllidiöra gren. Mörbī crüciātibis ūltūs. Mēmbrī ezgēr. ārtās lavālidī lavalidūm corpus. öra morbo collāpsā. Quēm lānguör hābēt. Proximusorco, lētho. VERS. Jām propē dēposītūs, cērtē jām frīgidūs zegēr. Quēm tēmpore longo Torret quārtā dies, ölimque dömēftici febris. Continuo est zepris ālius color, horrida vultūm Deformāt mācies. Quēm provent posite fastīdiā mēnise. Quēm nēc Certiris nēc

tāngīt cūră Lyæī. ad Mědicūm spēcto vēnīs fügientibus æger. ültimā pārs anīmæ dum mihi rēstat, ades. Non est in Medico semper relevetur ut ægěr; întërdûm docta plus vălět artě mălum. V. Moribundus, Ægroto.

Ægětiá. īlia, čt Ægěřia est ; do nomēn quodlibět īllī, Hor. S. 1, 2, 126. Nympha culta in faltu Aricino, cum quá Numa Pompilius, alter Romanorum Rex, connubium & colloquium de Religione ac Deorum cultu babere se noctu, simulabat. EPITH. Pompilia, nocturna, Romula. VERS. Ægeria eft quæ præbet ăquas, Dea grată Camenis. illă Numa conjux consiliumque fuit. Ov.

Ægēus, sive eus. Ægčă sīc Thēsēus, sīc Pēlčā vīcit ācbīllēs, Ov. Met. L. 15, 856. Linquentem gnatum ventis concederet Ægeus, Catul. 64, 212. Pandionis filius, Rex Athenarum, Thesei pater; in mare se projecit, cum in nave These ex Creta redeuntis velum nigrum prospexisset. Edixerat nempe gubernatori, ut velum candidum expanderet, si Theseus à Minotauro voratus non esset : quod cum ille imprudens neglexisset, silium interiisse Ægeus arbitratus est. EPITH. Miser, inselix.

Ægiale, cs. f. Quefta eft Ægiale, quefta eft, Melibaea relinqui, St. Syl. 3, 5. 48. Diomedis uxor infamis : quam Venus, à viro ejus in bello Trojano vulnerata, tanta adulteriorum involvit turpitudine, ut Diomedes ad eam in patrium

redire recujaverit. Est etiam una ex Gratiis, aliter Thalia. Ægipān, ānis. V. Pan, Satyri. Ægis, idis. f. Prō dūcibūs nostrīs ægidā sēmpēr bābē, Ov. Fast. 3, 848. Scutum Palladis, ex pelle capræ Amaltheæ, quod ei Jupiter dederat. Hujus in medio Pallas Medusæ caput serpentibus cinctum affixit, quod qui intuebantur, primo aspectu lapides ebant. EPITH. Horrida, sonans, terrifica, cruenta, coruscans, sulva, terribilis, cruda, serpentigera, Palladia, superba. VERS. Prīma coruscanti signum dedit ægide virgo, et serpentigeram quatiens věnít ægidă Pallas.

Ægīstus, i. Quæritis, Ægistus quare sit fattus adutier? Ov. de Remed. Amor. 161. V. Ægystbus.

Ægoceros, otis, vel Ægocerus, i. Quo pacto aftivis e partibus agocerois, Lucr. 5, 614. SYN. Capricornus. EPITH. udus, humidus, frigidus, celer, corniger, nivosus. V. Capricornus.

ægrē. Cærula quam genitrīx, ægrē solata dolentem, Ov. 1, 365.

SYN. Vix, mölefte, difficulter.

ægrēsco.— Tulipērāt māgīt ægrēsēitquē mēdēndo, Virg. Æn. 12, 46. ŠYN. īngrāvēsco. V. Ægrote.

Ægritudo, inis. Soletur sentum, agritudinemque. (Phal.)

SYN. Morbus, languor. V. Morbus, wel anxietas, cūra, sollicitudo. V. Cura. ægröto. Quam mibi das ægrö, dabis ægrötari timenti, Hor. Ep. 1, 7, 4. SYN. Langueo, decumbo, languelco, doleo. PHR. Morbo, morbis labo-

rare, languere, languelcere, decumbere, confici, exerceri, tentari, affici, premī, vexārī, torquerī, cruciarī, conflictarī, squallere, atroci pressum decumbere morbo. Gravibus morbi cruciatibus uri. Triftes incefsunt peetoră morbi. Membră fractă, lassos artus însomni toro versare. Gemit morbo moriturus inerti. Pallent exangui corpora morbo. Ima laborant continuis cruciatibus olsa. Tabificus corpora languor habet. Ægro sum corpore. Ægrum trahere corpus. Totum corpus ingenti languore jacet sine viribus ægrum. Trifti languebant corpora morbo. Subeunt morbi. trīftīsque senectus. Ægra trahebant corpai. Pallida viz cubito membra · levare potest. Vis morbi, distracta per artus. Turbat agens animam. Pallidaque exangui iqualiebant corpora morbo. Morbiis membra populatur. " Morbus decerpit corpore vires. Purit atque artus depafcitut arida febris.

Agratis. Ægrato domini dadaxa corpore febres, Hor. Bp, 1, 2, 48. SYN. Æger, invälidus, infirmus, languidus, languens, morbidus. PHR. Morbo, morbis gravis, tentatiis. V. Æger. Ægyptis, Ægyptus, vel os. Dicitur Ægyptos caruifse juvantibus arva, Ov. Rem. Amot. 777. Africa pars, versus Asiam, Nilo irrigata, cujus aqua regionem tuam faccundant, loco imbrium. SYN. Pharos, canopus. EPI'TH. Dives, torrida, fœcunda, fertilis, exusta, antiqua, metallifera, sitibunda, vafta. öpīmā, horridā, callidā, ardens, ūstā, adūstā, gemmisera. PHR. Tellus Nilizca, Nilotica, Memphitis, Memphitica, a Memphi urbe Æg phi pri-maria, agrī, tractus Pharii, arva Mareotica, a Marenide lacu. Pelūsiaca, à Peluso oppido. Sŏlūm Părætŏnīum, à Parætonio oppido. Isiācā tēllūs, ab Isde ibi cultâ. ōræ, plägæ Nīlīšcæ. Nīlō sæcūndā rēgŏo.

zgypužacis. Quos Æg ypti acos semper renuistis ab avo, Calc.

Ægyptii. 3 brev. 4 longa. Noscio quis titulos Ægyptius alque ar abarces, Juv. 1, 130. SYN. Niligenæ, Pharii, Nilicolæ. EPITH. ufti, callidi, ingeniosi, sagaces, atri, docti, actiti, prudentes, ventosi, calvi. PHR. Gens Pharia, īsiaca, Nīlotica, Pellæi gens fortunāta Canopi, à Pella Rebe Ægypti.

Ægvifhus. Quæritis Æg jftus quārē sīt fāctus aduktr? Ov. Rem. Amot. 161. Thyeftee filius ex Pelopeia. Avunculum Atreum, ac deinde cornatum Agamemuonem, maritum Clytemnefiræ, quâ abutebatur, interfecit. Sed Orefles, patris ultor, Ægyfibum occidit. SYN. Thyeftiáden, Thyeftæ proles: Thyefte natús, satús. EPITH. adulter, desidiosús. VERS. Quærítis Ægythus quare sit factus adulter? in promptu causa eft; desidiosus čršt, Ovid. 1. de Remed.

----ēxtērrūšt ālčs šēllo, Ovid. Met. 13, 710. V. Har-Aello, us. f.--pyiæ.

Ælūris, î. m. SYN. Felis. Æmoniă, z. f. Pelion, Æmonia mom off, &c.—Ov. SYN. Thēlsāliā. Æmulator. Vroentis atrox Æmulator boffie. (lamb.)

æmülör, ārīs. īpsē mēās sölūs, quād nīl ēft, æmülör ümbrās, Pr. 2, 34, 19. SYN. īmītor, īnvīdēo, sēctor. V. Imitor.

Æmulus. Æmulus exceptum Triton, si credere dignum eff, V. Æ. 6, 175. SYN. imitātor, vel īnvidus, adversarius, contrarius.

Æmus, i. Amatbiam, et latos Ami pinguestere campos, Virg. Geo. 1, 492. Mons Thraciæ, ab Æmo, Boreæ & Orithiæ fiko, fic dictus, in quo fabulantur poetæ domicilium Martis fuisse. V. Hæmus.

Æncas, z. Ancas ignarus abelt : nunquamne levari? V. An. 10, 20. Anchise filius ex Venere, Trojamus princeps, Virgilii carmine notissimus. Priami gener, ac deinde Regis Latini. Ex priore uxore Creusa Iulum seu Ascanium babuit, urbis Albæ conditorem in Italia. Altera uxor fuit Lavinia, Turno priùs desponsata, quem Æmas vicit, ac regno Latini successit. SYN. anchīsiades, Dardanides, Laomedontiades, à Dardano & Leomedonte, Trojæ Regibus. Dūx, vel hēros Phrygius, īliācus, Trojanus, Dārdānius, Lāomēdontius, Cythereius, Veneris fīlius, ānchīse soboles, ānchīse ge-neratus, genitus, satus. EPITH. Māgnanimus, Dārdanius, pius, Trojanus, Troius, caltus, profugus, fluetivagus, Phryx, Phrygius, inclytus, fūgitīvus, fortis, impavidus, bēllāx, aūdāx, bonus, generosus, Dārdanides, fātālis, Cythereius, illiacus, Rhæteius, à Rhætes Troje promontorio. PHR. Tros anchīsiades. Dux anchīsiades. Teucrum, fea Teucrorum, vel Danaum dux, pater, ductor, Rex pietate insignis et armis. Pater Æneas, Romanæ ftirpis origo. Vir magnus bello, nulli pietate secundus. VERS. o Trojanæ dax inclyte gentis, Gloria, spelque Phrygum, quo nec pietate nec armis, Major in orbe fuit. Rex erat Æneas nobis, que juftior alter. Nēc pietāie fiil, nēc bēllo mājor et ārmīs. Cūm foret Æneæ cērvīx sabjectā pārēnti, Dīcitar īpsā viro flāmmā dedīfsē locum.

Æneis,

Eneis, idos. Et tămen îlt tüüs filîx Eneidos autor, Ov. Tr. 2, 533. Beeidas sümme grande füiset onus, Oved.

znētūs, I, ūm. Hojpštia baūd īllī flābūnt anētā pārvo, Virg. Æ. 10, 494. znētīs, I, ūm. Laus ut în circo spātiere, aut andus ūt sies, Hor. Sat. 2, 3, 182. SYN. Ihēnētis. V. Abencus.

Ænīgmā, itis.—*Propriique enīgmātā vūltūs*, Prud. Cath. 10, 136. EPITH. öbkcūrūm, diff icilė, dūbiūm, cacūm, Thebānūm, tenebrūsūm, ancēps, ābditūm, teobnditūm, arcanūm, adipacūm, involūtūm, lātēns, bātitāss, sēcrētūm.

Æčliá. Æblia excitot, aut ātlām nubihus īrīm, Virg. Æn. 10, 38.

EPITH. Vātā, nienboš, circumftiā, ūdā, tīguā, sequórēž. PHR, Æblīum rēgnum. Hippotadæ rēgnum. Vēntorum domus, career. VERS.
Vēntērum in patriām locā tætā furēntibus Austris Æbliam vēnit.
(Virg. B.ned.)

Æölides, æ, m. āt Clyi'ium Æüliden, ět amicum Ceztă musis, Virg. Æn. 7, 774. (Virg. 6. Æneid.) VERS. Comës additur una Hortator scelerum æölides. Misēnum æölidem quo non præstantior alter, ære ciere viros

Martemque accendere cantu.

Æölüs. Æöliām vēuit. Līc vāflo Rēx Æölüs āntrē, Virg. Æn. 1, 56. Jovis filius ex Sergeflā Hippota filiā, Rex ventorum appellatus, quòd mentorum flatum mulis ante pradicere. SYN. Hīppotadēs. EPITH. Impēriōnis, rentipotens, īnsānus, trēmēndus, fūrēns, tūrbīdus, hōtrīsonis, frēmēns, fūrīosts, trēmēns, hōrrīdus, sēnēx, trūx, plūvius. PHR. Æölūs vyrānnis. Rēx tēmpēnātum. Vēntūrum rēx, patēr, prīncēps. Vēntūs carcērē, vīnclīs, frænāns, compēlcēns, cohibēns. Nīmborūm potēns. Æquortīs vēntūs quī frænāt in āntrīs. Quī vēntīs vim īncitīt. Cuī vēntī parēnt. VERS. Quī mūlcērē potēft flūctūs, ēt tollērē vēntūs. Quī vēntīs continētāt vēntūs, ēt cūm vēlīt æquorī plācēt. Claūstrāt Hīppotādēs æternō cārcērē vēntōs. Tūm vēntīs poutūs cūtos cuī flāmunā cārcēr impēriō comprēfs tēnēt. Tūm vēntīs poutūs cūtos cuī flāmuna cārcēr impēriō comprēfs tēnēt. Tāmēt īlle īmmāniā sāzā; Vēntōrūmquē domās. Claūso vēntōrūm cārcērē rēgušt.

## Ædi & Ædiæ descriptio.

Nimborum in patriam, loca fasta furentibus Austrie, Adissa-senit. Hic vasto res Adous antro Luchantes ventos, tempestatesque sonoras Imperio premit, ac vinclis & carcere-sirenat. Illi indignantes magno cum murusure montis Circum claustra-fremunt: celsa fedet Adous are, Sceptra tenens, mollitque animos, & temperat iras. Ni faciat, maria ac torras, celumque profundum Quippe ferant rapidi secum, verrantque per auras. Sed pater-omnipotens speluncis abdidit atrie, Hoc metuens; molemque & montes insuper-altos Imposuit, regenque dedit, qui fædere certo Et premere, & laxa screet dare justus habenas.

Virg. A. 1, 56.

equabilitas. V. equalis, equus. equabilitas.—Néc tinim de equabilitaie movebr, Mant.

SYN. 29quālitās; vel conftantis, 22quă mēns. 29quavis. U Kēgem aquavum crūdēli vūlnērē vādī, Virg. A.n. 2, 561. 3YN. 22quālis.

agostis. Sī nīne aguštī leūm pūbēlētat avē, Virg. Æn. 3, 491. SVN. agusbitis, agvūs, pār, compār, sīmilis; vel agvavūs.

erălilăupse

## ÆQU.

iliter. Fam veni ponent, firataque equaliter unda, Ov. Ep. 7, 49. inimis, vel zquanimus. equanimus fram, ic judici, sive ligenda, A. ator, oris. Altra aquatorem gens eft afperrima bello, Nat. C. SYN. Pariter, similiter, æqualiter, non secue, hand secue, non aliter, V. equinoctium. equidics, sel æquidium. — equatir silen faitine reflectit, equidem diplex, pacino frigore, it est, Mant. V. equinoflium.

equidim diplex, pacino frigore, it est, Mant. VERS. Just pari premitur.

equilibrium. SYN. equibilities, equilities. cum pondëte libră: Pronă nec hac plus parte, sădet, nec surgit ab illa. eum primere musa i a suma mer mar prime pante, acces, ner sunta a grantoctialis. Gam celi firor equinoctialis, (Phal.) Catul. 44, 2.

A. ministration. Equinoctiaire.

Jam ceit Juror equinoctiairs, (riiai.) cauni 44, 2.

Cum diet votit equalises, quod semel a cidit, quanda Soi est in Cum diet votit equalises, quod semel a cidit, quanda soi est in accionista rila accionist figno Arietis, menje Mario: Iteremque cum Sol est in principis Libra, mich Septembri. Que mora metitūr lūces, metitūr et ūmbris er lūx dīs senis tūti dēm nor ciauditur noris, sequaleique racte cum nocte tenebras.

aquinistium Vernum, mense Martio. Blandi cum nuncia Vēris hitundo admonte sequales noctibus este dies. Cum aries Tempora noctumis sequal
ariem ariem accessivations. aguinoffiam Aniumnale, menfe Septembri. Com Libri dies nechtefque exapursocsium santumnale, menje deplembri. Cum Libra dies necteique exa-mine jüsto Temperat. Equa et aŭtūmnūs sūrvās cum lūcibiis ūmbrās. Lībra die somnīque pares übi federit borās, et medīum lūci ātque ūmbrīs jām dividēt orbem. Ubi mas genit. die pro diel. Dirs jām dividēt orbem. Ubi mas genit. die pro diel. guivār. ārīs. Rīc irnās aquipar, iris. Bis senas partes quis continus aquipares 9 as, Auf. æquiparabilis. Solum agurparas sed wece magifram, Vir. Ecl. 5,48. SYN. Comparo, confero i vol zequo, Exzequo, zdzequo. SYN. Conferri dignus. equitas, atte, 2 brevis. SYN, equum, jus. V. Yafiria. equitas, aires a crevis. Sain, equita, jus. V. Japitas.

Nalle port modella equivaler, is is, ovid. de Philomet.

Nalle port modella equivaler, is is, origina equivaler.

SVN. Aconomica æquřpăro.zquipolleo, ui. SYN. zquivaleo. nivaleo. vide poch modhii squedicis (nii, ovid. de fundinis) SYN. Æquipolico. PHR. Tantum välco, polico. Tanti süm preti. uo, vai pieceu.
Partibus equada justis, au forte trabada, Virg. A.n. 2, 508.
Puo, va. Partibus equada justis, au forte trabada, Virg. A.n. 2, 508.
SYN. Adequo, Exequo 1 pur requali reddo, facio, efficio.
SYN. Adequo, Exequo 1 pur requali reddo, facio, officio.
Van 9. Oniente in neine aria, susequi, exequo i par, sequali reugo, facto, etricio, etrici Par sum pretio. divisūm mēnsībūs æquīs. Et pedībūs summās æquābīs itenās. pări premitir veliti cum pondere libră, Pronă nec bac plus parte adel Equot, diss. -- -- Talian mails Rand ar and my street article guor, oris.... - vāļiām mārīs egude ārāndām, Virg. Azīn. 2, 780. pelīgi SYN. Mārē, āktīm, profundūm, pontūs, frenīm, sālūm, carūlš, pelīgi mārmor, oceānās Nēptūnius, Nēptūnā ārvā. V. Planitei. cāmpūs apērtūs, lātis. V. Planitei. campūs apērtūs, lātis. V. Planitei. Equire is. Sienes equires equire mile viet, Ov. Ep. 19, 190. equoreus. Siernet equireas equire naiā viās, Ov. Ep. 19, 190. 28.

Victor dia quantos, aquir tai bold fii, Prop. 3, 19, 28.

equis. Victor dia quantos, aquir hold fii, Jostic iquit. J

syn. Jukis. PHR. abservantisimus equi. Jostic iquit. ort equi defensor. V. Jufter. impenius equi.

SYN. Fas eft. Par eft. Fas et jura volunt.

Aer, aeris. Praximus eft aer illi levitate, locoque, Ovid. 1, 28. SYN. Æthēr, æthra, vacuum, inane, Jupiter, aura, nubila, aftra, dium. EPITH. Liquidus, vacuus, patens, immensus, tenuis, humidus, tener, purus, spīrabilis, rorifer, meabilis, agitatus, pluvius, cīrcumfluus, ūdus, roscidus, auricomus, limpidus, ignifer, fulgens, mutabilis, serenus, nimbosus, rārus, procellosus. PHR. aeris oræ. aerii tractus. aerii campi. aeria plagă. aerize ora, domus, plaga, aura. Inania cali. Cali spirabile numen. Sine nūbibus aer limpidus. Caligans nūbibus aer. Jupiter hūmidus Austris. cæli în regione serena, aeris în campis latis. VERS, în ætherias volucris sē sūstulīt orās. Vēcus per inānia curru. Lapīs vacuum per ināne volutus. Nec in văcuum poterunt se extendere rami. Laxis per purum immistis hăbenīs. aera per vacuum ferri, atque alsurgere in auras. Volat rubra fülvüs lövis ales in æthra. In nübem cogitur aer. Plüviüs terris īrascitur aer. Trepidum volucres concentibus aera pulsant. Littora plangunt īrāto fluctu pulsātā, et nubilus aer intonat. Turget ventis nebulosus aer. Nübila sī fulgent, în tempora vertitur aer. V. Cœlum.

Ærarium. Regales, at opes, et sacra Æraria servent, Man.

SYN. opes publica: fīteus.

ærātus. Ærāiæguš micānt pēluæ, Gc. Virg. Æn. 7, 743. SYN. Ærē tēctus, ōbdūctus, mūnītus, īnstrūctus, ārctātus, grāvis. ærēus, ă, ūm.——micāt ærēis ēnsīs. Virg. Æn. 7, 743.

SYN, ahēnus, ahēneus, ærātus.

Arifer, a, um. Erifere comitum concrepuere manus, Ov. Fast. 2, 740. Æripes, edis. Fixerit æripedem cervum licet, V. Æn. 6, 802.

SYN. Levis, celer, velox, vel fortis, solidus.

aerius. Nec gemere a eria cefsabît turtur ab ulmo, Virg. Ecl. 1, 50. SYN. Ætherius, vel æthereus, calestis, sydereus, vel altus, sublimis,

ēdītus, ārduus, cēlsus, procērus.

Āčropē, æ. Sī non āčropēn frater sceleratus amasiet, Ovid. Tr. 2, 201. Atrei uxor, quæ duos filios peperit ex Thyeste, Atrei fratre. Hos Atreus Thyesti comedendos apposuit, quod facinus Sol exborruit. Si non aeropen frater scelerātus amaisēt, avērsos Solis non legerēmus equos. (Ovid. 2 Trift.) Ærugo, inis. Sī reddat weierem cum tota ærugine follem, Juv. 13, 61.

SYN. Rubigo. EPITH. Scabra, nigra, turpis, viridis. V. Rubigo. Ærumna. Ærumnis lasus dum notiu ftertit, ad afsem, Hor. Ep. L. 2. E. 2, 27. SYN. Mœror, dölor, vel pondus, onus. EPITH. Gravis, mala, dūra, luctifică, triftis, crudelis, lugubris. V. Mæror, Miseria.

gerümnösüs, 3 long. 4 brew. eļsē quod arcēļstlas, ærumnösīque Solones, Pers. S. 3, 79. SYN. infelix, miser, infortunātus. V. Miser.

Æs, æris. \_\_\_\_non æris acervus et auri, Hor. Ep. 1, 2, 47. SYN. Æris metallum. V. Metallum, vel pecunia, nummus. V. Pecunia, vel tubă, buccină, lituus, cornu classicum. V. Tuba, vel lorică, găleă, ārmā. V. Arma, vel statua, simulacrum, ex Ære, EPITH. Durum, solidum, splendidum, grave, tinnulum, Corinthium. VERS. argenti rivos, ærīsque metalla offendīt venīs tellūs. Tīnnulaque ære sonant. argūta cavīs tīnnītībus ærā. Cum bellīcus ærē canoro Sīgna dedīt tubīcen. Nexæ ære trăbēs. Foribūs cārdo stridēbāt āhēnīs. ēxcūdēnt āliī spīrāntiā mollius ærā. Nonnunguam gravis ære domum mihi dextra redibat, id eft, paunia.

Esăcus, î. Æsăcon ümbrosă fürtim peperisse sub idā, Ov. M. 11, 762. Priami filius, qui Hesperia, quam deamabat, mortem impatienter ferens, in prem molliter excepit, nantemque per sequora pennis Texit. V.

Æschylüs,

Æthilus, i. Quid Supbodes, it Thefpis, it Efebyltis mill ferrent, Hor. Ep. 2, 1, 163. EPITH. Doctus, solers.

Riculapitus. Placet sacralls affis Riculapit. (Iamb. pur.) Apollinis filius ex Nympha Coronide: Deus Medicina, cultus Epidauri, in specie serpentis seu draconis; cum etiam Pergami, in Afia. Qui medicam artem vel lande, vel opere ampliavit, ob eamque rem in Deorum numerum roceptus fertur. SYN. epidaūrus: Coronide natus: Phæbigena. EPITH. Salitifer, Phæbeius, Pergameus. PHR. Medicinæ repertor, arte medendi

zículeus, a, um. Vīcerat, afculea capiebat frondis bonoren, Ov. M. 1, 449.

SYN. Quernus, querceus, iliceus, ilignus, iligneus, roboreus.

Ækulus, î. f. Æfcülüs în primis, qua quantum vēriice ad auras, Virg. Geo. 2, 29. SYN. Quercus, îlex, robur. EPITH. Glandiferi, frondens, procera. V. Quercus.

Æson, önis. Victima võta cadu, sid äbest gratantibis Æson, Ov. Met. L. 7, 2, 4. Crabei filius, frater Peliæ Regis Thesfaliæ, Pater Jasonis. Illi

juventutem reparavit Medea. PHR. Cui repărată juventus.

Asopus. Que gravis Æsopus; que doctus Roscius egit, Hor. Ep. 2, 1, 82. Philosophus, natione Phryx, conditione ferums Kauthi, tempore Croefi Regis Lydie, cui fabulas suas dicaroit. EPITH. Gravie, doctus, jocosus, finrendī dō&tŭs.

Æstās, ātis. Quālis apes cestate novā, per stored rūrā, V. Æn. 1, 434. Hac anni parte Sol percurrit figna Cancri, Leonis & Virginis, Mense Julio Canicula magnos excitat calma. Æstati Cerurem præesse singunt Poetæ, ut frugum Deam. SYN. Æstīvūm tēmpus. EPITH. Pūlverūlēnta, īgutča, torrīdā, călidă, fervens, fervădă, serenă, iners, sitiens, morbosă, lascivă, formosă, fērtīlis, lætā, jūcundā, filorēns, optātā, spērātā, pigrā, pēstīfērā, slāmmēā, sīccā. PHR. Æstīvī, æstīfērī dies. Sīrīds ārdor. æstīvā temporā. Pārš ferventior anni. Calidisima solibus estas. Formosa melsibus estas. Spīcea serta gerens. Findens Phæbeis ignibus arva. Vestiens, ornans culmīs Cerealibus agros. Tempus quo torridus æstuat aer.

Æftatis tempore. Cum terris incubat æftas torrida. Cum terræ ardore dehilecunt, arva caloribus hiant. arva hiulca siti rumpuntur: arent herbæ: ürüntür grāmină campis. Denlæ torrentur ariitæ. Cum gravis exuitos æstus hjulcat agros. Cum exustus ager morientibus æstuat herbis, übi hjulca siti findit canis æftifer arva. Cum torridus æftuat aer. Cum sitiunt hērbæ, ēt pēcorī jām grātjor umbra eft. ubi pulsam hyemem Sol aureus ēgit Sūb tērrās, cœlūmque æftīvā lūce reclūsīt. Cum pēr summa polī Phobūm trăhit altier zestas, arentes cum findīt Sīrius agros. Cum siccas insānă cănīculă mēlsēs Torret, coquit. Cum călet, et medio Sol est altisimus orbe. arida cum sitiens excoquet arva Leo. Cum culmis agros vēstīt Cerealibus zestas. Cum sīccīs cancer adurīt agros. Cum lætæ turgent în palmite gemmæ. Spice a campis cum melsis inhorruit. Glebalque jăcentes. Pulverulentă coquit maturis solibus æstas.

ztifer, a, um. Æfifere Libyes viso led cominus boste, Lucan. 1, 206. SYN. Fērvidus, æftīvus.

Æftimātor, oris. Rērum æstimātor, sī tāmēn tēcum ēxigās, (Iamb.)
SYN. Jūdēx. EPITH. Æquus, jūstus, inīquus. V. Judex.
æstimo. Quō rēdit ād fāstos, ēt vīrtūtem æstimēt ānnīs, Hor. Ep. 2, 1, 48.

SYN. Judico, existimo, censeo, vel considero, vel magni, parvi facio, pěndo.

ARīvo. amnībus, et nudo juvat affivare sub Æmo, St. Theb. 5, 16.

æftivus. Solibas hibernis, eftiva erattor ambra, Ov. M. 13, 7931 æftiva, grum.—Sed tota æftiva repente, Vir. G. 3, 427. SYN. æftiva lötab æftug, ft com exafta afer morientibus æftuat kerbis, V. G. 1, 107.

SYN. Ferveo, flagro, exactio; vel fluctio, agitor.

Biftuosus. Gregem aftuois torret impoientia. (Iamb. pur.) Hot. Ep. 16, 62. Phatis, us. Tyrbenujque freits immittitite effits avernis, Virg. G. 2, 164. SYN. Cilor, ardor, fervor; vel fluctus, motus. EPITH. Flammifer; sīdereus, fervens, ūrens, mālighus, gravis, fervidus. VERS. exunerant flammæ, furit æftus ad auras. Propiulque æftu incendia volvunt. undisono motum mate fluctuat æftu. Æftus erat, magnulque labor gčmināvētāt æftūm, āspērquē siti atque extērritus æsti. Lāsss æstū ser-vēntē lācērtos. Cum grāvīs exustos æstus hiulcat agros. æstibus ac mēdĭīs umbrosam exquirere vallem. Profuït incensos aestus avertere febris, Vario mare suctuat aestu. V. Flukus maris.

Petas, atis. it mente eriaiis forție, dum fiorede, ati, Qv. F. 5, 353; SYN. zvum, iztuluin, zvi ipatium; vel vită, anni tempus, vitze tempus. EPITH. Fugitivă, brevis, îrrevecăbilis, matură, velou, przeceps, properă, cită. Inftabilis, îrrequietă, căducă, prapes, fallax, fugiens, revolublis; lubrica, przeterita. PHR. Cito pede fugiens. Singula vertens. VERS. omnia fert ætas, ütendum eft ætate: cito pede labitur ætas. Veniet lustrīs labentibus ætas. Sīngula rapido cursu conterit ætas. Labitur octulte, fallitque volatilis ætas. Ætas deftruit, et dubiæ submittit cuncta ruīna. Nostrā brevis vēlokque ztīs ēt plēnā laborum. Cum mātura adolēverit ætas. ŭbi quarta accelserit ætas. annos vixit bis centum, nunc tertil vivitir zetae. V. Pueritia, Addeļcemia, Juvenius, Virilis atar, & Se-nelius atatis auren descriptionem wide apad Virg. Geo. 1. & Ovid. 1 Met. Etzrnītās, atis.---aternītāis jānuās, (Iamb. Dim.) Prud. Per. 2, 464.

EPITH, Longa, perennis, mūtabilis. PHR. Tempus fine carens. zvūmi erpetuum. Vīta perennis, ævum æternum, expers principii. Fine carens. Nelcia finis. VERS. Que semper ad eft, semperque fuit, semperque manebit. Çuî nëquë principium est usquam nëc finis Que spatio non clauditur ullo.

Eternum. — sedit eternümqui sedebit, Vir. Æ. 6, 617. SYN. Semper, perpetuo, alque, nunquam non: omnī tempore, evo. V. Semper. pērpētuo, tiquē, nunquam non : omnī temporē, ævo. V. Semper. Eternus, a, um. Tum pater ererno fatur decentius amere, Virg. R. 8, 394.

SYN. Perpettins, perennis continuus, sempiternus, immortalis. PHR. Pine carens. Sine fine. VERS. His ego nec metas rerum, nec tempora pono: împerium sine fine dedit. Æternum noftros luctus extendit in ævum. Nobis certă fides æterne în fæculă laudie, îmmortale decus tri-

buit. Mănet zeterntimque mănebit. V. Immortalis, semper, aternitas. Æther, etis. Inde mare, înde aer, înde aetber ignifer îpië, Lucr. 5, 499. SYN. Colum, polius, ölympus. V. Colum, vel aer, înane. V. Aer. EPITH. arduus, levis, răpidis, revolubilis, purus, nitidus, liquidus, serentis, vaftus, signifer, sacer, ignetis, ceruleus, stellatus, curvus, încurvus, omnīpotens, atirčus, lūcidus, lætus, conspīcuus, purpureus, candens, ardens, pictus, VERS. Ruit arduus æther. Graves udo funduntur ab æthere nimbī. Lætificusque dies erat omnībus; æthere puro.

wthereus, vel rius .--- ætbereas telum contorsit in auras, V. A. 3, 520.

SYN. aerius, vel Cœleftis.

Æthiopēs. Æthiopām vērsēmās voēs said sīdērē cencei, Virg. Ecl. 10, 61. EPITH. Nīgrī, ūftī, ātrī, torridī, nūdī, horridī, dēformēs, fūkcī, vagī, ëxufti, tosti, serocës.

Æthon, ontis. Post bellater equas postere insignibus utbon, Virg. Æn.

11, 89. Ovid. Met. înterea volucres Pyrois, cous et mehon, Solis eque quartifique Phlegon, hinnitibus auras Flammiferis implent. Unus a quatuor equis Solis. Fuit item eques Pallantis filii Acgis Evenulri, qui in exequiis Domini collacbrymaffe fertur, Virg. 11. Æn. Post beilater equis pasitis insignibus aethon it lacrymans, guttisque hümectat grindibus ora.

zthră, z. Nămquê völăns rūbrā fūlvūs Jövis ālēs în atbrū, V. A. 12, 247. SYN. Cœlūm, zthēr, pölüs, ölýmpüs. V. Cælums vel āer, ĭnānē, aurz. V. Aer.

Ætnă.---Horrif icis jūxtā tonāt Ætnă ruinis, Virg. Æn. 2. 571.

Mont Sicilia, circa radices multit fontibus & fruticibus amtenissimus: verice autem globos igmes quandopue longius emittens, qui vicinus agras devestant. Fabulantur Poeta Gigantes à Jove sub bunc montem sulmine descris. Vulcamentage ibi cum Cyclopibus arma sabricari. SYN. Möns Trinacrius, Sicüliu. EPITH. Fervidă, ārdēns, īgnīfērā, īgnīvomā, Vūlcānītā, Trīnacris, Sīcūliā, Typhōis, à Typhoe Gigante hie sulminato, stāgrāns, īgnēt, stīlaphūrētā, horrīsīcā, āltā, torrīdā, sūmāns, stāmmīvomā, rešonāns, cavī, sānāns, cālīdā; sūmova, vāporstērā, monstricērā, PHR. ēncēlādī tumūlius, sēpālcrūm, būstūm. Rūpēs Trinacriā, Vūlcānītā, Caūtēs Trinacridos. Ætnæ Sūlphūrētās ērdētans īn āstrā fāvīllās. Sūlphūrēta sārdēns sornācībus Ætnī. VERS. Cūrvīs immūgsīt Ætnā cāvērnīs. Iltā jācēt siper orā Typhūrēta Ætnā. Vīdīmūs ūndāntēm rūptīs sornācībus Ætnām, Flammārūmquæ globos, līquēfāctāguē volvērē sāxā. Gīgāntæis injēcītā saūcībus Ætnā.

## Descriptio Ætnæ.

V. Æn. 3, 571.

٠,

etnæiis. Æinæi Cyclopes, et būc ādvērtīte mentim, Virg. Æn. 8, 440. SYN. Trinacrius, Siculus.

ævüm. Tānum ævi lönginquā välēt mūtārē vitīflās, Æ. 3, 415. SYN. Vītā, ætās: ævī spātium. EPITH. āngustum, beve, miserābīlē, ānnosum, volām, lubricum, præpēs, longum, fugiers, caducum, fallax, lābīlē, incērtum, sludum, lāmēntābīlē. PHR. āngustī termīnus ævī. VERS. Tūrpīs inopsque simul miserābīlē trānsigit ævum. Vārūsque lābor mītābīlis ævī. Tāntum ævī longinqua valet mūtārē vētustās. V. Ætas.

Afer, afiī. armēntariās afer agīt; tectāmque laremque, Virg. Æn. 3, 344. EPITH. Sitiens, difeinctus. vāgus, rebellis, bilinguis, favus, tenuis, armēntarius. VERS. Sie finxīt Gāllos ācrēs nāturā, bilingues afios, et mendāx Græciā factā fuit. V. Africa.

affabilis. Nac viju fācilis, nac dīciu affabilis ullī, Virg. Æn. 3, 621. SYN. Comis, mītis, placidus, benīgnus, urbanus, hūmanus.

āffabrē. 1 & 3. long. 2 anceps. SYN. Pülchre, sölērter, böllē, perītē, elegānter. āffarī. Tūnc sīc āffāri, et cūrās bīs dēmere dīetīs, Virg. Æ. 2,775. V. Affor, aris. āffātīm. āffatīm plēnīs, quibūs īmbŭātūr. (Sapph.)

SYN. abunde, large, multum.

Affātus, us. Audšūt āffātu, quæ prīma ēxordiā sumāt, V. Æn. 4, 284. SYN. alloquium, sermo.

affatus, a, um. Sie trifics affatus amicos, Hor. Od. 2, 7, 24. SYN. allocatus.

alectivos, oris. SYN. Cupidus, appetens, studiosus.

affundo, ūdī.

Tueis.

āffēctātus, SYN. ēxquīsītus guæsītus, āccērsītus, affecto. Per populos dat jura, viamque aff ectat ölympo, V. G. 4, 562. SYN. Cupio, appeto, exquiro, ambio, aucupor, desidero. Affero, attuli, allatum. aff eret, imprimis valtas bene, nam varia res, H. Sat. 2, 2, 71. SYN. Fero, defero, porto, adduco. Affectus, us. Hæc dabit affectus, ille excludetur amicus, Juv. 6, 215. SYN. Stu-. dium, motus animi, mentis, pectoris. EP. Vehemens, turbidus, violentus. affectus, a, um. Jupiter affectæ tandem miserere puellæ, Prop. 2, 28, 1. SYN. Commotus, vēxātus, ve infirmus, languidus. afficio, ēcī, ēctūm. Sēd pötiūs lārgīs āfficē mūnērībūs, Catul. 64, 92. SYN. Commoveo, moveo, tūrbo, vēxo, pērtūrbo, āfflīgo, torqueo. āffictītiss. 3 longa, 4 & 5 breves. SYN. Fīctūs, simulātūs simulātītūs. aff igo, xī, xūm. Concretum patitur radicem aff igere terræ, V. G. 2, 318. SYN. Figo, însero, adnecto, connecto, jungo, adjungo, conjungo. affingo, finxi, fictum. SYN. Fingo, afsimulo, simulo. āffinis. Jūs aliqued facium affinia vīncula mebis, Ovid.

SYN. Cognātus, consanguineus, agnātus, propinquus, sānguine jūnctus; vel æqualis, similis; vel propinquus, vicinus. aft irmo, Quis tămen affirmat, nil actum în montibus, aut în, Juv. 6, 5%. SYN. assero, assevero, aio, vel aio, diffyl. confirmo, juro. aff īnus. affixus lateri, jam quærit sidera, opācæ, Virg. Æ. 10, 161. SYN. Fixus, defixus, annexus, junctus, adjunctus. Afflarnen, inis. Divinæ vocis completæ afflamine fancto, J. āfflātus, a, um.—āfflāta ēft numine quando, Virg. Æn. 6, 50. SYN. împūlsus, agitatus. PHR, Numine afflatus. āfflātus, us. Fulmen ab ore venit, frondes afflatibus ardent, Ov. M. 8, 287. SYN. Flatus, instinctus, anhelitus, impetus. afflictio. SYN. Casus, miseria, malum, adversa fortuna. V. Casus, infortunium. amictus. afflicius vitam în tënëbris luctuquë trabebam, V. Æ. 2, 92. SYN. Profitātus, jācēns, opprēlsus; vel īnfēlīx, mīsēr, ānxius. PHR. Fātīs jā@ātus inīquis. Fātīs ūsus ācērbīs. obrūtus innumērīs cūrārūm flū-Albus, V. Curis angi. Infelix. affligo, xī, chum. Flexit, et affuetum follis affligit egeftas, Claud. SYN. Vēxo, ango, vel prosterno, deprimo, dejicio, pessundo. PHR. Doloribus, malis vexo, premo, conficio, urgeo. VERS. Cladibus innumeris miseram vēxavit, insontem oppressit fatorum mole. Fatis non cessat vēxāre cruentis. Affuetum spoliis afflixit egestās. Indomitos animos et cordă superbă Cladibus afflixit. afflo, as. Fulminis afflavit ventīs, et contigit ignī, Virg. A. 2, 649. SYN. inspiro. Metaph. agito, impello. iffino, affinxi. atque bic ingentem comitum affinxise novorum, Virg. A. 2, 796. SYN. abundo; vel accurro, concurro. V. Abundo, Concurro. afficientia. V. Abundantia, Copia. Modio, fodi, folsum. SYN. Fodio, eruo. affor, affatis. ērgo bīs āligērum dietis affatur amorēm, V. Æ. 1, 667. SYN. ālloquor, compello, as. PHR. Voce, verbis, dictis compello. Dīctīs aggredior. VERS. ad Superos talia dīcta dedīt. His Ænēam compellat vocibus ultro. Dictis affatur amicis. Talibus aggreditur Věnčiem Saturnia dictis. V. Alloquor.

ab āfēr.—Tīm mē scīndāt vāgās āfēr ārātrō, Sil TH. Sitientēs, bilīngues, vāgī, sævī, ferōcēs, ātrī, tortīdī, būrbātī, "ādūstī, fērvēntēs,

āffalgeo, sī. affulsīt populo, grātior it dies, Hor. Car.4. Od.5, 7. SYN. Refulgeo.

Spārgii ur āffuso cornua, Bācche, mero, Ov. F. 1, 360.

ktīci. Sāb quōrūm tītūlīs afrīcā tōmā jācēs, Prop. 4, 12, 38.

Um ex quatuor Orbis partibus, calidsfima, & monstrorum ferax. Ab oriente Agypto & Nīlo stavojo, ab occasu, Oceano Allantico terminata; à Meristia Oceanum Australem, & à Septentrione mare Libycum spectans. Elephantibus etiam, kunibus, & marmure abundat. SYN. Terrā, tellūs vel plāgā Lībycā, Gavīllā, Mārmārīcā, Māssylā, Maūrūsīā, à variis regionibus Africa: tellūs Nāsāmonītā, Gārāmāntīcā, Pūnīcā, à variis populis: Bārbārā tellūs, à Barbarid, bejus parte: ōræ Lībycæ. ārvā Poenōrūm. Nomādūm tellūs, i. e. Namidarum, qui populi sunt Africa. Lībyæ agrī, dēsērtā, ōræ, rēgnā, ārvā. Lībycūm lītūs. EPITH, ārīdā, torrīdā, ūstā, dīvēs, gemmīsērā, ēxūstā, sērā, šrenotī, sincūltā, sahospitā. PHR. Dīvēs ārēnīs ōrā. Æstīsēra Lībyēs ārvā. Lībyæ sītīēntīs ārēnse. Quæ torrīdā sēmpēr Solībūs, hūmānō orāsēt mānsuēsērē cūltū. ōccīdūs hābītītā Māurīs rēgio. Mōnstrōrūm sērāx.

Ālrīcus. afrīcus, ēt vaftas vēlvast ad sīdērā flutus, Vir. Æ. 1, 90. Ventus à meridie verfus occidentem spirans, ab Africa nomen sumpsit. EPITH. Pracceps, pēstīlēns, cēlēr, nīger, hūmīdus, nīmbosus, calīdus, pēstīfēr, aquosus, īmbrīfēr, īgnavus, īnērs, pīger, ēxtītālīs, nūbīlus, ūdus, pilvīds. PHR. Nūbīfēr vēntus, crēbērquē procēllīs. Frēta concutiens, tūrbāns. Fluctus tollērē potēns. Quī frēta concitāt ācer afrīcus. Nūbīfēr Austrālī.

prorumpens africus axe.

Āgimēmnon, önis. Quō fēris īnjūfio pētīst agamēmnonā fērro, Ov. M. 13, 444. Atrei filius ex Āerope; Atreus porro filius erat Pelopis, & Tantali mepas. Agamemnon Mycenarum & Argivorum Rex fuit, & ad Trojanam expeditionem Dux electus cum fratre Menelao. Clytemnefram babuit uxorum, Tyndari filiam, quæ abfente viro, adulterii confuetadinem cum Ægyfto initi, Redux Agamemnon ab Ægyftho, fuadents Clytemnefra, eft interfectus. SYN. Tantlides, ātrīdēs, dux Mycenaeus, ägamēmnon. EPITH. Græcis strenuis, generosus, potēns, māgnānīmis, īntrēpīdūs, aūdāx, bēllātor, vīgīl, clypeātis, terrificis, Mārtius. PHR. Trojæ populātor. Dināum dūctor. Mīllē dūcūm dūctor. Tēllūrīs dēcūs ārgolīcæ. Tūndārēī, fez Tyndārī genēr, Jūgūlātūs conjūgīs āftū. Vīctīmā conjūgīs. ipsē Mycenæus māgnorum dūctor āchīvum. VERS. Iamb. Cūjūs īmpūlsūm mānū Cēcīdīt dēcēnnī Mārtē concūsūm iliūm.

Äganīppē, ēs. üllā mörām fēcērš, nāque āönīā āgānīppē, Virg. Ecl. 10, 12.
Fons Bæctiæ, Apollini & Musis sacer, juxta Heliconem montem, & Permessims stroium. Hunc Poëtæ fab./lintur Pegass, equi alati, ungulā esse facētum. SYN. Hippocrēnē, Fons Cābal·līnus, āganīppēus. Heliconīus, Permessius, Hyāntæus, vel Hyāntīus, āónīus, à Bæctiā quæ olim Hyantis & Aonia diēta est. āönīī lātīcēs. Pēgāsēus ions, ūndā āganīppēus. EPITH. Bæcticā, döctā, dūlcīs, grātā, āmanā, ādnīu, Pērmēssius. PHR. Doctus āmnīs. Sacēr apollīnī. Mūsīs dicātus. VERS. ūngulā Gergonēt quēm cāvā fēcīt ēquī. Quēm Pēgāsus alato fēcīt pēie. Nēc sonte sacrā prolūt Cāballīnō. Fontes aganīppīdos Hippocrenēs. Grāta Mědūsaī sīgnā tenētis ēquī.

ăganippēus. Pār agani pē e lūdere docta lyre, Prop. 3, 20.

SYN. Căballīnus, acnius.

Agănîppis, ido.. Līcīie quæ fontes agănippidos Hīppocrenes, Ov. Fast. 5. 7. V. Aganipes.

Agālo, ö.is it i pătinâm pědě läptūs frangat ágāso, H. S. 2, 8, 72. SYN. agitātö. aselli.

Agathyrsi, Creteja Divopelgue, fremunt, pietique agathyrsi, Virg. Æn. 4, 146. Populi Scylolae qui corpus & capillos varius coloribus pingere folebam.

EPITH. Picc., deprese.

Ag. v., cs. Quia'l chuit abscissim demens cum portat agave, Hor. S. 2. 2.

SYN. Balans, bidens. EPITH. Mollis, laniger, tener, tenellus, tumidus. mītis, imbēllis, blandus. PHR. Lascīvī soboles gregis, Fætus ovium. Balatus matris per juga longa sequens. Luxurians lætis tener agnus in agrīs. Sūbsiliens, mollique in gramine lūdens. Pavidoque fugacior agno-VERS. Sub matribus agni Balatum exercent. V. Ovis.

Agnus, pro Christo, PHR. agnus sanctus, sacer, innocens, innoxius. Ma-Chandus ad aram facram Crucis. Hoftia, vel victima data sceleri hominum piando. Qui suo cruore signavit iter ad aftra. Qui volens cecidit hostia supero Parenti. Cujus sanguis delevit hominum crimina. V. Christus.

Arnus palchalis. VERS. Hoc erat ille vetus, quem gens epulata quotannis Mandebat rite, ac solenni more sacrorum. Cum feftinata Cerere, atque

agrēstībus hērbīs.

ago, egī, actum. Non bæc Pēlīgnis agitur windemia prælis, Mart. 1, 27, 3. SYN. Gero, făcio, efficio; vel agito; vel pello, duco; vel urgeo, peračquor; vel tento, molior, aggredior: vel tracto, curo, procuro,

attus, a, um. errabant atti fatis maria omnia circum, Virg. A. 1, 31. SÝN. Fāctus, effectus, perfectus, vel pulsus, admotus. PHR. acti fatis. Văriis erroribus actus. Sive errore vize, seu tempestatibus acti.

Agon, onis. Nuncius adveniens narrat sub agone jacere, Pr.

SYN, Certamen, lūdus, palæstra. V. Mortis agon.

ăgonales lūdī. Festa à Romanis celebrata mense Januario, in bonorem Jani, in quibus certamina & ludi publici edebantur. V. Ludi.

agrēfiis.—Collectos armát agrāfia, Virg. Æn. 9, 11. SYN. Sylvēfiris, rūricolā, agrīcolā, īncolā rūris. V. Agricola, Maaphorice, inurbanus, incultus, horridus, inconditus.

āgrīcolā, æ. m. agrīcolæ firingum frondes, &c. Virg. Ecl. 9, 61.

SYN. Rūricola, arator, colonus, villicus, rufticus, agreftis, folsor. EPITH. avidus, avarus, robustus, impiger, pērvieil, insomnis, inurbanus, îrrequietus, îndomitus, hirsutus, pauper, miser, înfelix, patiens, durus, gnāvus, Incultus, decolor, despēctus, rūgosus, vigil, quietus, solers, sagax, anxius, lacertosus. PHR, Cultor agelli. arva colens. Ruris colonds. Curvī moderator aratrī. Qui terram aratro vertit, molitur, scindit, exercet. Rüstica pubes. Rustica turbă attritis doctă ligonibus versare glebas. Contenti parvo agricolæ. Parvo beati. Fortis patiensque laborum agricola. Divitiæ cujus sunt mēlsis et arbor. incurvo qui terram molitur aratro: bovēs aratro adjungit, onerī supponit, sub juga ducit. VERS. Robustīs quoque jam taūrīs jūga solvēt arator. Lēgēkļuē dierum Rūsticus observat. Fortis arat valido rūsticus arva bove. ēccē sagax tacitē vēnientis rūsticus anni Curam corde coquit. Miseris heu præscia longe Horrescunt corda agricolis. Dicendum et quæ sint duris agrestibus arma. et pecus et fines paūperis agricolæ.

Agrīppa, æ. m. Parte alia, ventis et Dis agrippa secundis, Virg. Æn. 8, 682. Imperatoris Octaviani gener, qui præclarê se gessit in pugna adversus Sextum Pompeium commissa. EPITH. Förtis, înclytus, clārus.

āh! ab! ego ron possum tanta videre mala, Ovid.

ăhenum. Virged suggeriiur costis undaniis ateni, Virg. Æn. 7, 463. SYN. Lčbes, ölla, cacabus. EPITH. undans, patulum, tepidum, calidum, căvum, ardens, fervens, spumans, amyclæum, Spartanum, a Laconia: Tyrium, Sidonium, agenoreum, à Phænicia: alsyrium, ab Affyria: Gætulum, ab Africa : regiones ista purpurá tingenda celiberrina. PHR. ignibus sūbjectīs frūmāns. VERS, ordine ahena locant alii. Pars calidos latices, et ahena undantia flammis expediunt. Magno veluti cum flamma ≱1ōaŏe eduvē Vīrgēš sūggērītūr coftīs ūndāntīs āhēnī. Poliīs ūndām tēpīdī dēspūmāt āhēnī. ārdēntī dēcoxit thēno. āmyelæīs mēdicātūm vēllus āhēnīs. ābēnčus, vel āhēnūs, ā, ūm. Sī rēcīs fācīs; bīc mūris ābēnūs ēfis, Hoc. īndūlgēnt vīno, ēt vērtūm crātērās ābēnās, Virg. Æ. 9, 165. SYN. ærēūs, ēx ærē. VERS. Hīc mūrūs āhēnčus-efto.

1. Ajāx, ācīs. Nēc quīsquam ājācēm possīt supērārī, nīs ājāx, Ov. Met. Telamenis silius, dux egregius. Cum in obsidione Trojanā A bellis eccis arma petisset, nec obtinusset, sed amulo Ulyst adjudicata sussetus pra nimaā irā infinants, multa pecora occidit, Gracos Duces, imprinusset Ulysten, interemssi cradens: posteā vero gladio se transsodit, cujus cruor in Hyacunbum sterem permetutus singitur. STN. Tēlāmonīdēs, Tēlāmonē satus, genītus, natus, Tēlāmonīda prolēs. Tēlāmonīdus, transtatus satus, genītus, natus, Tēlāmonīda, invictus, sortis, supērbūs, genēcūsus. Sālāminius, quia Salamine regnavit, qua est insula contra Atbenas sita; insāntis, seros. PHR. Clypēd dominūs sēptēmplicis ājāx. Clypēd interritis. æmūlūs idssels. Mārtē sērox ēt virībūs ājāx. Cuī Clypēd sēptēm tērgā sūcīe bodun.

2. Ajāx. āniŭs ob noxam èt fūriās ājācis vileī, Virg. Æn. 1, 45. Oila fibus, Locrorum Rex qui Cassandram in Templo Minerue, capta Troja, violovit. Hoc facrilegium ulta Pallas, tempestatem Græcis in patriam redautibus immist, in qua Ajax fulmine interiit. SYN. ŏilīdēa, Hērōs Nārycīās, a Narycio Locrorum oppido. EPITH. Tūrpīs, öbsceniis, spūrcūs, imprūbās, necandous, āudāx, sacrīlēgūs, īmpiūs, scēlērātūs, māgnānīmūs, fortīs, generošs. PHR. Fūlminē pērcūsūs, ēxūstus. VERS. Pālās illum (Ajacem) ēxpīrāntēm trānssīxō pēctore stāmmās, Tūrbinē corrīpūst, scopiloque intixti ācūtō.

aio, ait; vel aio. ——loco dejecit, ut aiunt, Hor. Ep. 2, 2, 30.

SYN. Dīco, assero, affirmo, loquor. V. Loquor.

Aius. Deus à Romanis cultus, atio nomine Locutius; qui de Gallwum ad ventu cos olim admonuit. SYN. Locutius.

ālā. ūt reduces īllī ludunt stridenibus ālīs, Virg. Æ. 1, 401.

SYN. Pēnnā. EPITH. Celeris, velox, levis, citii, sübitā, tremulā, firīdūlā, firīdēns, tenerā, ēxtensā, agitātā, pīctā, præceps; fugāx, flepītāns, aeria, pērnīx, præpes, audax, trepidā, volucris, ventosā. PHR. alarum remigiūm. VERS. Volat illē pēr aera magnum Rēmigio alarum. In celum pārībūs sē sūfullīt alīs. Pēdībūs celer, et pernīcībūs alīs. Simul æthērā vērbērāt alīs. Movērē, agitārē pēr aera pēnnīs. Rādīt iter līquīdūm, celerēs nequē commovet alās. Strepītāntībūs advolāt alīs. Trepīdās in pēctora contrahīt alās. Fērīt æthērā pēnnīs. Præpētbūs pennīs ausūs sē crēdērē celo. āerīs sūblīmēm sūfullīt alīs. ītē lēves mēnses. alīfquē fugācībūs annī. Vēlocēs agitāt pēnnīs et sīdērē gaūdēt. V. Volo, as.

Mabaftrum. Quad Cosmi reddient alabaftra, ficiqui Deirum, Mart. 11, 9. EPITH. ölens, ödörum.

alabastrites, a. m. V. Gemma.

ălăcer, vel ălăcris. Sie ruit în densos ălă er Mezentius bestes, V. Æ. 10, 739. ergo ălăcris, cuntissque putans excedere pelma, Ibid. 5, 180.

SYN. Vēlūx, celer, levis ; vel hilāris, vel pārātus, promptus, expedītus. ālānī. Nēc cē tārmētico trānsit ālānus equo. Mart. 7, 29.

Scythia jouli, à Getis oriundi. Muxime voloces erant: & carnem absque pane manducabant. EPITH. ardenter, împlaciti, feri, leves, duri. VERS. Nec te Sarmatico transit alanus cquo. Cirsuque leves recitantiti sani.

Alaftor, oris,---- Ditifant nota signatus elafter. Cl. Rap. 1, 286.

Ums ex equis Plutonis. EPITH. Stygius, Plūtonius, ater. Mini. Suffentans elapas, ludibria, verbera, vepres, Sid.

SYN. Colaphus. V. Colaphus.

Altric, vel illiticus, I.—leiboque, aldriçe, dedisti, Cl.
Gatherum Rex, qui Hispaniam debellavit, & multas victorias de Romanis reportavit, imperante Honorio, cujus Præfectus erat Stilico.

Matis. ut primum alatis te igit magallia plantis, Virg. Æn. 4, 459.

SYN. aliger. PHR. alis instructus, ornatus, munītus.

นี้เลมีติน. Prole nova exultans, galcaque însignis alauda, Mant. EPITH. Mātūtīnā, levis, tremula, loquar, garrula, dulcis, blanda, blandisona, fugar, pavida, cita, præpes. PHR. Iterans dulçes querelas. Galeati căput, însignis galea. Vărios quæ ducit în aere gyros. Quæ sideră carmine mulcet. Linquens terras, et sidera voce sequens. Nuntia læta labosiferī vēris. Gaudens operis rūris adēlse comes. VERS. Tremulo fundens de gutture cantus. Præpetibus pinnis volucres decircinat auras. et lato dicīrcinat aera gyro. Prole nova exultat, galeaque însignis alauda Cantat, Et afcendit, ductoque per aera gyro. Se leyat in nubes, et carmine sidera mulcet. occulit inflexo nidum sibi gramine alauda.

Albit. lingām mūltā vī mūnžėt ālbām, Vir. Æn. 1, 275. Urbs ab Afranio, Æneæ filio, condita in Latio. EPITH. īlīācā, longā, āk căniă, Romană, Dardăniă, Trojană, vetus, potens, celsă. PHR. Clari cognominis alba. alba potens. albæ suis omine nata. V. Urbs.

Bhatus. Festos albatus celebet, cornu ipse bilibri, Hor. S. 2, 2, 61.

albēdo, inis. et nitet inda fa splendens albēdine teetum, M.
SYN. Candor. EPITH. Nivea, argentea, lactea, eburnea. PHR. Calor albus, candidus, eburneus, niveus, lacteus. Superanfque nives et lilia candor. Par nitor intactis nivibus. VERS. Candor erat qualem præfert Latonia luna. Quippe color nivis est, quam nec vestigia duri Calcavere pedis, nec solvit aquaticus Aufter.

albeo, vi. Sanguine adbuc, campique ingentes ofsibus albent, Virg. An. 12,

36. SYN. albesco, candeo, caneo.

albesco. Flammarum longis a tergo albescere trattus, Virg. Geo. 1, 367. SYN. albico, candeo, aibeo, carelco.

albico. a bicat însignis miflo viridante smaragdo, Lact.

ālbīdus. Spumaque pēļti feros circumfluit albīda rietus, Ov.M.3, 74. SYN. albus. Albola. albala, quem Tylerim mersus Tiberinus in undis, Ov. F. 2, 389.

Nomen Tyberis, ex Apennino orti, Romam alluentis. Eft etiam fons prope Tybur, cuius aquæ falutares. Canaque sulphureis albula fumat aquis. PHR. Quæ fluit etrusco surgens vetus albula fonte. V. Tyberis.

alhūm n, inis.

Albunea. Q am domus allunea resonancis, Hor. Od. 7, 12. Fons prope Tubur, Nymphæ Alhunæ Jacer. EIPTH. Resonans, alta, opaca. VERS. Lūcofque sub alta Consulit albunea. Virg.

albūrnūm, ī. Plūrimus al ūrnūm vo itans, cui nomen asīlo, Virg. G. 3, 147. EPITH. Tenerum, pingue.

albus. Sülphurea Nar albus aqua, fintesque Valini, Vir. Æn. 7, 517. SYN. Candidus, canus, albefcens, candefcens, lacteus, eburneus, churnus, nīvčiis. PHR. ālbedīne tīnctus, īndūtus, ornātus, decorus, fulgens. Candidior nivibus. Qui candore nives, candore anteiret olores. Cui par nitor intactis nivibus. Non calcata candidiora nive. Candidior cygno. VERS. Lacteu colla Auro innectuntur. Eburnea colla deculque oris, et in niveo miftum candore ruborem. Signatus tenui media inter cornua nigro, una füit labes, cætera lactis erant.

Alceis. Temperat alcaus; sed rebus et ordine dispur, Hot. Ep. 1, 19, 28. Lpicus Poeta, ex Mitylene, in insula Lesbo. Alius suit ejusdem nominis, aous Herculis. EPITH, Lesbius, brevis, acūtus.

Akedo, inis. Pietæve Steuli akedines maris erves. (Scaz.)

Ais, quæ ova parit in littore maris, quo tempore summa est ventorum trans quilitas. Hinc Alcedonia, feu Alcyonii dies, quibus omnis ventorum pro-cella conquiescit. SYN. alcyone. V. Alcyon.

Akcidonia, orum. PHR. Cum placidum ventis stat mare. Cum sæva qui-erunt æquora. V. Mare tranquillum.

Alceftis, idis. alceftim, et similis si permutatio detur, Juv. 6, 651. Une Almeii, Regis Thessalia, qua pro conjuge mortem sponte oppenit, & ab Hercule ex infaris reducta est. EPITH. Thessalia, Pagasaxi, à Pagasia urbe Thessalia, ldie. VERS. Fata Pheretiadæ conjux Pagaiæa redemit. Fæmineæ virtūtis opūs, quod pēctore fortī. Casta marītalī sūccelsīt Thesala satos inque stios migrare virum non abnuit annos.

Akides, z. m. Nec vero alcides tantum telluris birvit, V. A. 6, 801.

SYN. Hērculēs, amphītryoniades, Tīrynthius. Hēros Tīrynthius, alcei nepos. EPITH. Magnanimus, ferus, trux, clarus, magnus, cruentus. V. Hercules.

Akcimedon, ontis. Divini opus alcimedontis. (Virg.) et nobis idem alci-

mědon důo pôcůlă fecit. Id.

Alcinous, oi. Pomăque et alcinoi sylve, &c. V. Geo. 2, 87. Nausteboi filius, Ren Phoeacum, in Insula Corcyra, cujus borti celeberrimi. EPITH. Munificus, Corcyræus, nobilis. PHR. Hortorum cultor.

Alemena, vel alemene. Nam quod te jattas alemena matre ereatum, Ovid.

Met. 9, 23. Electrionis filia, uxor Ampbitryonis, & mater Herculis. EPITH. argolis, Herculea, generosa, inclyta, Græca, clara, nobilis, constans, fortis. PHR. alcidæ mater; genitrix, parens. Mater Herculea.

Alcmæon, onis. Amphiarai ex Eriphyle filius. Matrem occidit impulsu patris ; ac posted vexatus suit à Furiis tanti criminis ultricibus. EPITH. Crudelis. SYN. amphiloci frater. VERS. Mostamque eriphylen crudelis vulnera natī Monftrantem. Virg.

Alcon, onis. aut alconis babes laudes, aut jurgia codri, Virg. E. 5, 11. Erichthei filius, Rex Athenarum, patria Cretenfis. Hujus filium cum draco invafisset, täntå arte direxit sagittam, ut illæso filio serpentem occiderit. EPITH. Dexter, pius. VERS. Mira direxerat arte sagittam.

Alcyon, onis. Delectæ Thetidi alcyones, &c. Virg. Geo. 1, 400. SYN. alcedo, Ceycis avis. EPITH. Æquorea, parva, levis, deserta, mæsta. VERS. Tepidum ad solem pennas in littore pandunt alcyones. Pēndentībus æquore nīdīs încubat hyberno tempore, excludens in æquore

pūllos. V. Mox, Alcyone. cyonē. Nīl opis, alcyone, nobīs tha votā thierunt, Ov. M. 11, 661. Alcyone. Æoli filia, uxor Ceycis. In mare se præcipitem jecit, audita morte mariti naufragio absorpti. Ibi ambo in Alcyones aves mutati sunt. Ventos Æclus inclusos tenet, quamdiu in littore fætus educat, mense Martio. EPITH. Mæsta, gemībundā, vidua, trīstis, dolēns, misera: suspīrans. PHR. Ceycis conjux. VERS. Miserum rapidas geminat Ceyca per undas. alcyonesque dăbant mæstum per littoră carmen. Ceycis aves repetunt ad littora que-

Nēc sūnt immemorēs Cēycis amāti. V. Supra, Alcyon. Sunt ăliis scripta, quibus alea luditur, artes, Ov. Tr. 2, 471. EPITH. Periculosa, vetita, præceps, blanda, fallax, pernox, dantnosa, ancēps, inīqua, tūrpis, dubia, fūgienda. VERS. Lūdītur alta pērnoz, Non mē tenet alta fallaz, Pro Periculo. V. Periculum.

āleator, oris. edīlem vocat ūdus aleator, (Phal.) Mart. 3, 85, 5. SYN. aleo: lūsor, aleæ cupidus. EPITH. Turpis, fallax.

Alecto. Lūttif icam āletto dirārum ab sede sororum, V. Æ. 7, 324. Una Furiarum, Acherontis & Noctis filia. Alia dua, Tifiphone, & Megara. SYN. Erīnnys, Tīsiphonē, Megæra. EPITH. Lūctifica, atra, furibunda, trīstis, Stygia. Cocytia, inforna, crudelis, torva, impia, atrox. PHR. Virgo sătă nocte. Virgo edită nocte. Ditis ministră. Gorgoneis infectă věněnis. accinctă flăgello. Palla succinctă cruenta. impexă feros pro crinibus angues, impia bella movens. Stygii Regis ministra. V. Furia.

Alemanni. Rbenumque, ferex alemanne, bibebas, Sid.

SYN. Germani, Teutonici, Teutones, Sicambri, Germania populi. EPITH. Truces, feroces, superbī, audāces, îmmītes, fævī, îngeniosī,

belligeri, indomiti, Martii. V. Germani.

aleo, onis. Nisi impudīcus, et vorāx, et aleo. (lamb. pur.) SYN. aleator. āles. Itis, S. m. f. Namque volans rubrā fulvus Jouis āles in atbrā, Virg. SYN. avis, volucris. EPITH. Silvestris, pennatus; vel pennata, querŭlus, cănorus, garrulus, loquax, strepitans, cristatus, velox. V. Aris. Pro auguror. V. Augurium. Pro auguror. V. Augurium. ales, Itis. Adj. Spēs et exemplum grave præbet ales, Hor. Car. 4, 11, 26.

(Sapph.) SYN. Velox, celer, præceps: aliger. Alexander. Fortis alexandri vultum simulantia; quod si, H. Ep. 2, 1, 241. Philippi Macedonia Regis filius; Gracia Imperator, Darii ac Persarum debellator, cujus nemo audeat virtutem sperare, vel optare fortunam. EPITH. Magnus, fortis, audax, ferox, potens, belliger, insignis, intrepidus, tersibilis, tremendus, magnanimus, infelix, strenuus. PHR. Pellaus juvenis, dux, heros, à Pella urbe Macedonia. Pellaa Rex natus in urbe. Insuperabilis armis. Cui fortis dextera bello. VERS. Qui geisit forti prælia mūlta manū. unus Pēllæo juvenī non sufficit orbis. Cujus totum superaverat împetus orbem, æstuat înfelix angusto limite mundi. Quondam qui flere solebat. Nil sibi vincendum patris virtute relinqui.

Alexandria. Portus, alexandrea supplex, Hor. Car. 4, 14, 35. (Alc.)
Urbs Ægypti, prope oftium Nili, ab Alexandro condita. EPITH. Parætonia, à Parætonio oppido Ægypti. noxia, însignis. PHR. Noxia alexandrīā. Dolīs āptīlsimā tellūs. Prop.

Alexis. Formosum paftor Corydon ardebat alexin, Virg. E. 2, 1. In cujus gratiam Virgilius secundam scripsit Eclogam. EPITH. Formosus, crudelis.

alga. Herba vilissima, in aquis marinis nascens.

Sāxā frēmunt laterīque īllīsā refundītur ālgā, V. Æ. 7, 590. EPITH. Marina, inūtilis, mollis, viridis, littorea, būmida, tortilis, těnuis, vilis, æquoiea, fluctivaga, undivaga, humens, viridans, virekens;

văgă, putris, projectă.

ālgčo, ālsī, ālsūm. Mūlid tulīt, fēcītque puer, sudāvit et ālsīt, Hor. A. P. 413. SYN. Frigëo, algeico, frigeico, frigore rigeo. V. Frigeo. ālgidus aut bærens, aut Tufcula protegit umbra, Stat. ālgīdus.

SYN. Frigidus, gelidus. V. Frigidus.

alias, Adv. Hattenus bec ; alias juftum sit, necne, poema, Hor. S. 1, 4, 63. ălibi. Nec tam præsentes alibi cognoscere Dives, Virg. Ecl. 1, 42.

alicubi. SYN. ūlquam, ūlpiam.

alicunde. Pērvigil incubuit, sī quando alicunde venīrem, Fort.

alienigena, m. f. et nervos alienigenis ex partibus est, Lucr. 1, 861. SYN. ēxtērnus, ēxterus.

Mieno. Insidiosa tuos alienant murmura sensus, Claud.

SYN. Tendo; vel separo; vel turbo.

Klienus.

•

Ŀ

Hīc dienus does cuffes bis mulget in bora, Virg. Bel. 1, 5. SYN. Remotus, aversus, distans, discrepans, abhorrens. Dia, a, um. Transit, et alifere tollitur ane Ceres, Ov. Falt, 4, 562. SYN. aliger, alatus, ales, pennatus, pennis inftructus. Migit, a, um. agminis aligeri subito, Gc. Vir. A. 12, 249. SYN. alifer. ümentum. aique îpfæ vitiīi sunt alimenta vices, Fast. 1, 214.

SYN. Pābulum, ese, cibus, nutrimentum. EPITH. Mite, vile, jucindum, suave, ūtile. PHR. alimenta præbeo, do, ministro. VERS. ipse alimenta sibi maxima præbet amor. Desidiæ molles vitils allmentă ministrant. Ladique alimentă dedere. V. Cibus. Seu pīnus piceam fert alimoniam. (Akl.) Prud. Cath. 5, 19. V. Alimentum. Mio, Adv. ātque fatās alio vidi trādūcere mēļsēs, Virg. Ecl. 8, 99. Miqui, vel Micquin. - quamvis alioqui candidus orbis, L. Mipes, edis. Infraios oftro alipedes pietifque tapetis, Virg. Æ. 7, 279. SYN. aliger, alatus, ales, pernix, velox; vel equus. aliptes, æ, m. \_\_\_\_Geometres, pietor, aliptes, Juv. 3, 76. aliquando. et bene: dic neutrum; dic aliquando male, Mart. 10, 46. ทั้งอังนิกลั pătr?: alliquando fulmină ponăt, Ov. Met. 2, 391. SYN. Non-nunquam, Interdum, quandoque; vel læpe; vel quondam; vel tandem. iliquantisper. Hofque aliquantisper poscit, Gc. Ovid. aliquantum, Dimin. aliquantillum. utque mei versus aliquantum noetis babebunt, Ov. in Ibin. 61. SYN. Paulum, nonnihil, leviter, paulisper, aliquantifper. ēst aliquid nupssīsse Joui, Jouis esse sororem, Ov. Fast. 6, 27. aliquid. SYN. Quid, quippiam, nonnibil. aliquis. Hine aliquis a të traditus quondam puër. (lamb.) SYN. Quis, quidam; nonnullus, quispiam. Poft aliquot, med regna videns, mirabor ariftas, V. Ecl. 1, 70. SYN. Quidam, nonnulli, aliqui. aliter. Sed qui a non aliter vīres dabit omnibus equas, Virg. G. 2, 286. SYN. Secus, alias, alia ratione, alia via. alitus. Nobiscum nati atque eliti: vittoria fattum, Man. SYN. Nūtrītus, pāstus. aliunde. Sive aliunde fluens alicunde extrinsecus eer, Luct. 5, 522. ălius, ă, ud. Gen. ălius. accipiunt ălios băbitus, aliumque colorem, Mant. SYN. alter; vel diversus. āllābor, eris .---- antiquis Curetum allabimur oris, Virg. Æn. 3, 131. SYN. accedo, adjungor, addor, pertingo, venio. V. Accedo. allaboro. Simplici myrto nibil allabores, (Sapph.) Hor. Od. 1, 38, 5. SYN, Laboro, enitor, conor, contendo, molior. V. Laboro. āllāmbo, is, āllāmbī. SYN. Lāmbo, lībo, dēgūsto. āliātro, ās. allatrēs līcēt tīfque nos, ēt tīfque, (Phal.) Mart. 5, 61, 1. SYN. Latro, ās. Metaphorice, Maledico, is, convicior. PHR. Maledīcta, conviria fundo, ingero. allatus. Quacunque immundis fervent allaid popinis, Hor. Sat. 2, 4, 62. SYN. Lātus, dēlātus, alportatus, vēctus. āllēgo, ās. allēgantque suoe ūtroque a sanguine Divos, St. Ach. 2, 225. āliego, is. allegī, allectum. SYN. Lego, is, eligo, seligo, deligo; aferibo, addo, jungo. āllēgoria. Die āllēgoriam sēnsu sī vērba repugnēm, Desp. allevo, as. evolat, üt gelidos complexibus allevit artus, Prosp.

.Wyz

SYN. Levo, sublevo, mitigo, mollio, tempero, lenio; vel tollo, erigo. Allia. Quolque secans infauftum interluit allia nomen, Virg. Æn. 7, 717. Fluvius Romæ vicinus, ubi Brennus, Gallorum dux, insignem de Romanis retulit victoriam. EPITH. Damnatus, flebilis, gravis, infaustus. VERS. ēt dāmnāta diu Romanis allia faftis. Major et horrificis sese extulit āllīa, rīpīs.

allicio, exi, ectum. ālliciunt somnos tempus, motifque, merumque, Ovid. Faft. 6, 981. SYN. invito, capio, capto, traho, attraho, duco, induco. ēxcito, pēllicio.

āllīdo, ĭs, sī, sūm. īpsius ante pedes fluctus salis allidebat, Catul. 64, 67. SYN. Illido, impingo, frango.

ĭgo, ās.—— unco non alligat anchora morsu, V. Æ. 1, 175. SYN. Ligo, colligo, vincio, stringo, astringo, obstringo. V. Vincio. ālligātus. Aūt māsām modo lāctis ālligātī. (Phal.) Mart. 8, 64, 9.

SYN. Ligatus, colligatus, vinctus, ftrictus, aftrictus.

allino, ini, ivi, & evi, itum. incomptis allinet atrum, Hor. A. P. 446. SYN. Lino, ango.

allīsus. Pars solidīs allīsa locīs, rejecta sonorem, Lucret. 4, 574.

SYN. īllīsŭs, frāctus.

allium. allia serpyllumque berbas contundit ölentes, Virg. Ecl. 2, 11. SYN. Bulbus. EPITH. ölens, redolens, acre, graveolens. PHR. Graviter redolens. Gravem spīrans odorem.

Allobroges, um. insinuant qua te Sequanis allobroges oris, Auf. EPITH. încultī, rudēs, înfidī, barbarī, monticolæ, montanī. PHR. Rhodanēja pūbes.

alloquor, eris.-–ëxtrëmā möriëns tămën āllöquör b**ör**ā, Virg. Ecl. 8, 20. SYN. Compello, as, affor, affaris, inustratum in prima præsentis persona. PHR. aggredior dictis. VERS. Coramque parentem alloquere. ad superos tālia verba dedit. Tandem hīs Æneam compellat vocibus ultro. Dictis affatur amicis. Tālibus aggreditur Venerem Saturnia dictis. Tunc-sic Reginam alloquitur, cunctifque repente improvisus ait. V.

lögutum. Güjüs äb ällögutis änima bæc, &c. Ovid. Trift. 4, 5, 3. SYN. Collögutum, affatus, verbä, sermo, oratio. EPITH. Mite, dülde, āllŏqūĭūm. blandum, gratum, jūcundum, benignum, optatum, mutium, breve, longum, honeftum, utile, mellitum, humile, arcanum, nimium. VERS. Frŭitūrque Deorum Colloquio. Longis producere noctem al-

lŏquĭīs. SYN. Placeo, sum gratus, artideo. āllŭbēsco.

āllūceo, āllūxī. SYN. Lūceo, splendeo, resplendeo, fulgeo, mico. V. Luceo. allucinor, aris. Stirpitus, an lippis oculis allucinor, audet, Claud. SYN. Fallor, erro, decipior.

āllūdo, is, sī. Nēc plūra, āllūdens ča vox aūdīta laborum, V. Æ. 7, 117. SYN. Dīcta alio refero; vel lūdendo blandior.

alluo, is, ui. an mare, quod supra, memorem; quodque alluit infra, Vir. G. 2, 158. SYN. Præterfluo, circumfluo, allabor, humecto, irrigo; vel abluo. alluvies, iei. Fēcit; et alluvie mons oft deductus in aquor, Ov. M. 15, 267.

SYN. āllūvio, āllūviūm, ēlūvio, dīluviūm. V. Diluvium.

almo, onis. Quajque anienis aqua, cursuque brevissmus almo, Ov. Met. 14, 329. EPITH. Săcer, italus, parvus, lubricus, tepidus.

Alnus, ī, f. Mālā ferant quercus: narcīfso floreat alnus, Virg. E. 8, 53. Fingunt Poètae forores Phaethontis in Alnos mutatas fuisse: alii in Populus. Sefe pro navi Alnus sumitur. EPITH. Procera, viridis, fluminea, protellosa, virens, teres, opāca, Phaethontea, frondēns, fluvialis, alta, arra, viridāns, longa. PHR. Fluctibus aptior alnus, alnus amīca fretis, apta marī, undīs. VERS. atgue solo proceras erigit alnos. Quantum vērē novo viridis sē sūrrigit alnus. Procumbitque teres vulsis radicibus alnus. Submisit canas alnus opaca comas. Pro Navi. V. Navis.

ale, aluī, alītum, & altum .- bīnos alit ubere fætus, Ecl. 3, 30. SYN. Nūtrio, pasco. PHR. alimenta do, porrigo, subministro, sup-pedito. Ferre cibum. VERS. Binos alit übere settus. Parvos educere natos. V. Nutrio : & Alimentum.

abē, ēs. Piū: alvēs, quām mēllis bābēt, &c. Juv. 6, 180. EPITH. amarā, alpera, trīftis, ingrāta.

Alpes, ium . \_\_\_ ātque ālpēs Immīttet apērtas, Virg. Æn. 10, 13. EPITH. aeriæ, gelidæ, nubiferæ, celiæ, excelfæ, patulæ, canæ, ventoiz, frond iz, apertz, altz, sylvolz, nimbolz, desertz, ztheriz, superbæ, horrendæ, nubilæ, Boreæ, horridæ. PHR. alpini montes, alpina juga, cacumina, alpinæ rupes, ardua montis alpini facies. Æquantes gelidis nabila summa jugis. Auftro expositæ. VERS. acris sævit ubi frīg re semper hyems. Gelatas transvolat alpes. Gelidas Cæsar cursu superaverat alpes. Saxa pruinosas nunquam calcata per alpes. prīmum æthereas transcendens attigit alpes. Reperitur quandoque fingulari numero.

Alpheus, ei. ortygiam, alpheum fama est buc, elidis amnem, V. Æ. 3, 694. Elidis, quæ Peloponnesi regio est, sluvius. Sub terra per fretum maris Adriatici fluit, & decurrit in Aretbusam Siciliæ sontem. Ex sabula, Alpheus venator insignis fuit, qui Nympham Arethusam deamabat, quæ cum in sontem mutate fuilies, ipse in suvium versus est : amboque mari Siculo trajecto aquas in Sici-lia jungunt. EPITH, advena, celer, rapax, rapidus, Græcus, occultus, reconditus, fiigax, abditus. PHR. elidis amnis. Pulvere motus olympico, quia juxta bunc amnem Olympia celebrata funt. alpheum fama ett huc elidis amnem, occultas egīsse vias subter mare; qui nunc ore, arethusa, tuo, Siculis confunditur undis. alpheus Geticis angustus acervis Tardior ad Siculos etiamnum pergit amores.

alpīnus, a, um. addē trūcēs Lēpidī motūs, alpīnague bēila, Luc. 8, 808. V. Alpes. āltārē, is. Bis sēnos cui nostrā dies āltāriā fūmānt, Virg. E. 1, 44.

SYN. ara. EPITH. Fumidum, thurcum, pingue, festum, sacrum, cultum, divinum, thure vaporatum. V. Ara.

āltē. Non tăměn bæc āltē völücrīs sŭă corporă tollit, Ov. M. 8, 256. SYN. ēxcēlsē, sūblīmē, profundē.

alter, alterius. Tu comes alterius jam sumus ergo pares, Mart. 2, 18, 6. SYN. aliŭs, diversus, dissimilis, dispar; vel Secundus. PHR. Tu moz ĕrĭs āltĕr ăb īllō.

alter, eris. Quid përëunt stulto fortës altere lacerti? Mant. EPITH. Rigidum, grave.

altercatio, onis. SYN. Jūrgium, rīxa, contentio, pugna, līs, discordia, dīlsīdīum. EPITH. ālpērā, vēsānā, clāmosā, īnsānā, īmprobā, īnīquā, molesta, acerba, anceps. V. Rixar.

altercor, aris. altercante l'ibidinibis tremis ofici pavore, Hor. S. 2, 7, 57. SYN. Rixor, jurgor, contendo, pugno, corto. V. Rixor.

alternatīm. SYN. alternas, vicifsim, per vices. alternatus, a, um. alternata trabens, &c. Ovid.

alterno, as. Hac alternanti potiur cententia wisa eft, Virg. Æn. 4, 287. SYN. alternis ago, dico; wel vario,

āltērnīs,

alternis. Alternis dicetis ; amant alterna Camcena, Virg. E. 3, 59. SYN. alternatīm, vicissim, per vices, invicem.

Iltero. Ille suam faciem transformat, et alterat arte, Ov. Faft. 1, 373.

SYN. Mūto: vel pērdo, depravo, corrumpo, verto in pejus.

Titeruter, utrius. et quod ab alterutra detraxit parte reponet, L. 5, 684. Althæa. Meleagri mater : uxor Oenei Regis Calydonia. Cum Althea fratres interfecisset Meleager, illa titionem fatalem, ex quo vita filit gendebat, exusfit. EPITH. Szva. VERS. lamb. Piz sororis, împiz matris facem ultricis althææ vides. Sen.

altilis. ad nos jam veniet minor altilis, inde parato, Juv. 5, 168.

altitudo, inis. SYN. Cacumen, apex, vertex; fastigium. V. Cacumen. altisonans, vel altisonus, a. um.

āltīsonīs ālācrēs cecinērunt vocibus bymnos, Mant.

Atisonans. Nam Pater aliisonans, fiellanti nixus olympo, Cic. V. Jupiter. āltvoblāns peteret nec magni sidera mundi, Luct. 5, 434. altīvolāns. V. Volo, as.

altrinsecus. invectumque sibi cobibens altrinsecus amnem, Av.

altum, î. n. Vix e confpectu sicula telluris in altum, Virg. Æn. 1, 34.

SYN. Cœlūm, āer; vel măre.

altus. alituum pecadumque genus sopor altus babelat, Virg. Æn. 8, 27, SYN. Cēlsus, excelsus, ingens, præcelsus summus, elatus, sublimis, procērus, suprēmus, editus, ardaus, aerius; vel profundus, imus, vel magmus, excellens. PHR. Sidera tangens. in aftra surgens, ad sydera erectus. Sydera vertice pulsans. Nubibus însertans altis caput. VERS. Stabat acūta silex, altissima visu. aerii cursu petit ardua montis. Turris erat wasto suspectu et pontibus altis. Ætnæos fratres colo capita alta ferentes. Tple ardnus, altaque pulsat sidera. Consurgunt geminæ quercus, intonsaque cœlo attollunt capita, et sublimi vertice nutant. Hinc atque hinc vaftæ sūpēs, geminīque minantur in calum scopuli. Sese attollit in auras, ingrediturque solo, et caput inter nubila condit. Turim in præcipiti Rantem, summīsque sub aftra eductam tectis. Regia Solis erat sublimibus alta columnis. Mons ibi verticibus petit arduus aftra duobus, Nomine Parnalsus, superatque cacumine nubes. urbs erat in summo, nubibus zequă, jugo. Moles propinquă nubibus arduis. Iltisimă visu. Quantus ad æthereum cælī suspēctus olympum. Nullo qua vērtice tellus altīvs intūmuīt, propiūlque accelsit ölympo. Dum petit infirmīs nimiūm sublīmia pennīs. Sublīmīque micans subrumpit in sethera tecto. oftentans altam, Pharos ut Memphitica, turrim. Sic turribus altīs ardua, ut aerias intrent fastīgia nubes. Pro magno & excellenti. Te sine nil altum mens inchoat. (3. Æn.) Sic pater ille Deum faciāt, sic āltus apollo. (13. Æn.) Pro profundo. Quid me alta silentia cogis Rumpere. (9. Æneid.) Manet alto mente repostum. (1. Æn.) V. Mons.

alvearium, quadriffyllabum: vel Alveare, triffyl. vel Alvear. Sen lento fuerint abvearia vimine texta, Virg. Geo. 4, 34. SYN. Alveus; vel alveus diffyl. EPITH. ölens, redolens, pingue, odoriferum, odorum, vimineum, mellifluum, liquens, capax, dulce, Cecroplum, Hyblætim, ab apibus, operosum, cavum. PHR. alvearia vimine textă, ăpum sedes, domus, cubile. Corea tectă. VERS. Rure levis verno flores apis îngerit alveo. apes dulci diffendunt nectare cellas, apes Inavum fucos pecus a priesepibus areent. Ille intus per cerea caftra Arrant. Soden apibos flatibque petenda.

Cijds it abetilis et lavam pignirit atrelis, Juv. 7, 73.

Elveus, sepius alveus, displ.—prono răpit alveus amnī, V. G. 1, 203.

EPITH. Fluidus, căvus, oblīquus, latus, angustus, serpēns, erraticus, spatiosus, humidus, udus, bibulus, arenosus, ninuosus. VERS. Impoutas ornos sustinet, vel ser alveus. Spumantique incubat alveo. increvit vasts spatiosus in ū.dīs alveus. Lato Nīlūs delāpsus in ālveo. Sūstinet impositos summa cavus alveus unda.

alumen, inis .- Cum nīteo vēniens et alunine sulpbur, Mac.

EPITH. Dürüm, salsum, album,

ālūmnā, æ. ūtquž domum redītt. gaūdē meā, dīxit, ālūmnā, Ov. M. 10, 444. ālūmnūs. Rīsit, žt Hos ūsūs prodēt tibi dīxit, ālūmnās, Ov. M. 13, 524. SYN. āltor, faūtor; end do ipēlūs.

Alūtā. Indā dönum pojsīs tumidāquā supērbus alūtā, Juv. 14, 282. EPITH. Nigrā, albī, Sīcyoniā. VERS. Sūccinctus nigrā tibi servus alūtā. Pēs mālus in nivēa sempēr celētur alūtā. Pēdēs Sīcyoniā vinxit alūtā.

alvus, I. f. argūtumque capāi, brevis avus, bbīsaque tergā, V.G. 3, 80. SYN. Vēnter, üterus, viſcēra, iliā. EPITH. avida, capar, tumida, dūrā. VERS. Tumidam sīc explicat alvūm. Cibūs avidam condebat in alvūm. V. Venter.

amābīlis. Rēļpondērē pārās, feū condis amābilē cārmēn, Hor. E. 3, 24.
SYN. amāndus, fuāvis, dūlcis, grātus, jūcūndus. PHR. Dīgnus amorē.
Dīgnus amārī.

imābi!ītēr. Lūšit ămābiittēr, dēnēc jām sævits apērtām, H. Ep. 3, 1, 148. imābo, Interj. Dīc vērūm, mībī, Mārcē, dīc amābo. (Phal.) Mart. 8, 76, 1. SYN. Prēcor, oro.

Amalthæs. Nais amalthæa Crèta noblis ida, Ov. Fast. 5. Melissi Creta Regis shia, qua Jovem lacte caprino aluit. Alti singunt Amalthæam capram sulfe, cujus ubera suxit Jupiter, & qua poste in caelo coliocata est, cornu ejus Abundantia consecrato. SYN. Jövis nüttüx, ülümnü. SYN. Diven amalthææ cornū.

Amān, ānīs. Regis Affueri aulicus, qui Mardocheto & Judeis omnibus permiciem parabat: fed ipfe jusfu Regis in cruce suspensus est, quam Mardocheto de-simeverat. EPITH. impiūs, dūrius, invidus, superbūs. SYN. amānūs, amānāthīdēs. PHR. Mārdocheti empilus, Hēbræām jūrātūs töllērē gēntēm. Dūrī populus non cūltor amānīs.

āmāndo. Longius āmāndāt, vāstājque relegāt in orās. Vict.

SYN. ablego relego, pel'o, ejicio, expello.

āmāns, āntīs.—Quīd non spērēmās amāntēs ? Virg. Ecl. 8, 26.
SYN. āmātor; procus. EPITH. Stultus, amēns, īnsomnīs, sollīcitits, lānguēns, trīftīs, gemēns, īnsomnīs, srostatus, lānguidus, īmpatitens, recettus, captīvus, pervigil, dēcorus, īrrequietus, palidus, īmprūdēns, pērjūrus, ēxcors, fidelis, mītis, dolosus, īnsidiosus, fucātus, ūrbānus, mēn-

dāx, dēmēns, Pbrases. V. in Amo.

šmāns. Sūm dūcēptā sū i či āmāns šī speminā vīrbīs, Ov. E. Phyll. ad Dem.
65. SYN. ămātrīx. EPITH. Pūlchrā, včnūstā, sūcātā, ornātā cūmptā, spēndidā, āmbītīcsā, timīdā, lēvīs, sūpērbā, stölidā, pērēnnīs, rebēllīs, sīngrātā, chārā, sīncērā, constans, sīdēlīs, mūtābilis, sīdā.

Amārācus, --- ubi mēllis amārācus illum, Virg. A.n. 1, 697.

Ex Počiis, puer quidam Cynaræ Regis Cypri unquentrius, casu lapsus, dum ferret alabastrum, cumque posteá dolore contabuiste, in berbam odoriseram ejusam nominis mutatus est. SYN. Sampsüchüm. EPITH. Mollis, gönialis, suāvis, nobilis, præmöllis, dülcis, olons, ödöratüs. VERS. Spirět ét e nitidis génialis amaracus ārīs. Campos præmollis amaracus ūmbit, übi mollis amaracus illūm Floribūs et dülci aspīrans complectitur ümbra.

Amārš-

34

Amaracinum. Pofte que superbos ungit amaracino. Lucr.

Ämärānthus. Hās, byā intbe, tenes, īllās, amarāntbe, morārīs, Ov. F.
EPITH. īmmortājis, florēns, pūrpureus, olens, æternus, perennis, pērepetuus, pūlcher, amanus, gratus. PHR. Mārcēlcere nelcius. Nūnquam mārcēlcens. Cuī flos pērpetuus. VERS. Nūnquam āmīttīt floris hono-

rem. Suftinet urentes æftus, nec frigore læsus Brumali moritur.

amaranthinus. SYN. Ex amarantho.

ămārīties, iei. Quæ duicem curis miscet amaritiem, Cat. 66, 18.

ämāritūdo, inis. SYN. amāror, amāritīes. EPITH. aspēra, īngrāta, morosā, āmāror, oris. Trīssiā tēntāntūm sēnsū torquēbit amāror, Virg. G. 2, 247, SYN. amārities.

Imarulentus, i, um. SYN. imarus.

ămārus. Nunc et amara d'ies, et noctis amarior umbra, Tib. 2, 4, 11. SYN. acerbus. Metaph. Moestus, trīstis, îngratus, molestus.

Amaryllis, Idis.—Resonare doces amaryllida sylvas, Vir. Ecl. 1, 5.

EPITH. Formosa, tenera, pulchra, sylvediris, venusta, simplex, incompta, blandula, timida, hilaris, verecunda, cantatrix, inculta.

Amasēnus. ēccē fugæ mēdio summīs amasēnus abundāns, Virg. Æn. 11, 545, Fluvius Italiæ. Vid. Virg. loco supra citato.

Amāsis, is. Rex Æg ypti, cujus corpus in Sphinge sepultum, tumulique pyramis celeberrima.

amāslus. amātīorum comprimuntur fraudibus, (Iamb.) Prud. Per. 10, 181, SYN. amator.

Amāthūs, thūntīs. āmāthūs, ēft cēliā mibi Pāphos, ātquē Cithērā, Virg, Æn. 10, 51. Urbs Cypri, Jacra Veneri, ubi colebatur Adomi. EPITH, Facundā, mētāllīfērā, nöbilis, clārā. PHR. āt sī förtē rogās fæcundām, āmāthūntā mētāllīs.

amator, oris. Invenias, cacum vērcat amator iter, Prop. 3, 14, 32.

SYN. amans, amīcus, studiosus.

āmātus. Sūblīmīs cupiduļque, et amata relīnquere pērnīx, Hor. A. Poet. 165. SYN. Dīlēctus, chārus, amīcus.

āmātrīx, īcis. ?i quöd amairrīcīs tam propē sērvat aquās, Mart. 7, 14, 4, SYN. amans, studiosa, cupida. EPITH. Vēnūsta, ornāta, compta, sūcāta, sormosa, blandula, malēsana, dēmēns, dīcorā.

Amāzonis.—Pietis bēllāntur amāzones armis, Virg. Æn. 11, 660.

Bellicose mulieres, in Scytbiā prope fluvios Tanaim & Thermodontem babitantes. Nullos secum viros babebant, sed sinitimis congrediebantur, & si qui mares nascebantur, statim interficiebant; puellis autem dexteram adarebant mammam, quo expeditus jacularentur. Amazen, id est, sine mammā, ab à & paico. EPITH. Sēcūrigēræ, Māvortiæ, Mārtiæ, trūces, sērocēs, Scythiæ, Thrēsciæ, Thērmodontiācæ, aūdācēs, sintrēpidæ, virīlēs, māscūlæ, māritæ, crūdēlēs, pēltātæ, pēltīgēræ, sortēs, sēræ, smpāvidæ, sāgīttiseræ, bēllītrīcēs, māgnānimæ, insīgnēs, bēllīcosæ, āntiquæ, crīstātæ, potēntēs, scūtiseræ, sūrīosæ, phāretrātæ. PHR. Tūrmā, cohors, cătērwā Thērmodontiācā. Pēltīgērā, pēltātā cohors. Scythicæ pūēllæ. Pēltīs ārmātā catērvā. Lūnātīs āgmīnā pēltīs. VERS. Pīctīs bēllāntūr āmāzones hāstīs.

Imāzonius, a, um. altēr amāzoniam phārētrām, plēnāmquē sagīttīs, Virg, Æn. 4, 311. SYN. amāzonicus.

Ambāgēs, öbļiūra sörtīs pātrēs āmbāgībus ērrānt, Ov. Fast. 4, 261. MEVN, āmbāgo, Inis, mæāndrī, sinūs, slēzās, gyrī, spizæ. EPITH. Longz, dīff icilēs, öbicūræ, öblīquæ, mölēstæ, hörrēndæ, mūltiviæ, Lābyrīne-hiācæ, pērplēxæ, slēxæ, īnviæ, cœcæ, lūbrīcæ, sāllācēs, nēxæ, mūltisambīge, connēxæ, lātebrosæ. VERS. Hörrēndās cānit āmbāgēs, antrōquē rēmūgīt. Dēcēptūs mūlta āmbāgē viārūm. Connēxās rērūm āmbāgēs āc stītā rēsolvit. Non hīc tē cārminē sīcto, ātquē pēr āmbāgēs ēt longa ērorsā těnēbo. V. Labyrintbus.

ambagiosus. SYN. obscurus, întricatus, înextricabilis. Metaph. Diffici-

lis, anceps, ignotus.

Ambarvālia, örum. ab Ambio, & Arva. Festa in bonorem Cereris, in quibus juvenca circum arva ducebatur, postea immolanda ad frugum ubertatem obtinen-dam, Virg. Tērque novās cīrcum sēlīx est hostis frugēs.

ambedo, edī, esum. SYN. Rodo, adrodo, corrodo, circumrodo.

Imbēsus, a, um. — flāmmī jaue āmbēsa repānunt, Virg. Æ. 5, 752.

SYN. Rosus, ādrosus, corrosus, circumrosus.

ambigo, igis. ambigeres, rapereine rosis Aurora ruborem, Aus.

SYN. Dubito, anceps animī sum. V. Dubito.

āmbīguc. ārguēt āmbīgue dīctum; mūtāndā nötābīt, Hor. A. P. 449. SYN. Dubie, vārie.

āmbīguds. īn vālgum āmbīguās ēt quærērē conscius ārmā, V. Æ. 2, 99. SYN. Dubins, Incērtus, ancēps, varius.

āmbio, īs, īvī, & īī, ītūm....quō nūnc Rēgīnam āmbīrē fūrēnēm, V.Æ. 4,283.
SYN. Cīrcūmdō, cīngo; wel sēctor, prēnfo, cupio, sūcupor.

ambitio, onis. Sollicitæque fugax ambitionis eram, Ov. Tr. 4, 10, 28. SYN. Vanitas, faitus, superbia, ambitus. EPITH. inanis, levis, sollicită, împătiens, demens, cœcă, turpis, înfelix. vesană, ardens, ventosă, tămīdā, mālēsānā, pērvígil, īnsomnīs, īrrēquīetā, īnflātā, truculēntā, ēlātā, pērnīcīosā, trūx, fērā, vānā, īnsānā, ĭnīquā, mīsērā, nēfāndā, mala, prava, pendula, degener, împotens, împeriosa, audax. PHR. Honorum dīra cupīdo. Quærendī nominis ardor. ambitionis amor. Dominandī vēsana sitis, lidīdo, immēnsus amor laudis, Levis ambitio. pērfūsaque gloria fūco. Laudum arrēcta cupido. Vano splendida faftū. Cœcă superbi pectoris ambitio. VERS. ambitio mentes agitat vesană supērbās. Mortālia corda exagitāt, torquēt, sollicitāt, accendīt, fatīgat. Magnos sibi pofcit honores. Tergeminos sufpirat honores. ambitio. cæcīque superbia cordis; et sitis, æterna quæ spe succendit, habenda. Mortalēsque animos ūrīt. ambitio quæ vēltībūlis forībūsque potentum ēxcubāt, et pretiīs commercia polcit honorum. Heu pestis damnosa homini et funesta libido Nominis. ambitione mala aut argenti pallet V. Superbia. ămōrĕ.

āmbitīosus. Nētā gu'dēm, sēd non āmbitīosu domus, Ov. Tr. 1, 9, 18.

SYN. Vānus, supērbus, tumidus. PHR. ambittone laborāns, furēns, tumēns. Vānus hönorībus tuhians. Cāptātor populāris auræ. Laūdum māgno pērculsus amorē. Laūdus amorē. Quēm ambitio torquēt, sollicītat, Quem tāngīt, quærēndī nominis ārdor. Quī vānos honorēs āmbit, cāptāt, sēctātur. Mēndīcus honorūm. Fāmām cāptāns ēt nominis airdorāms. Quēm laūdis amor incēndit, agitāt, titiļlāt, pērcellīt, ēxcitāt, īmpēllīt. Quēm fāmæ laūdumvē cupīdo ēxāgitāt. Ætērnæ quærēns præconiā fāmæ. Cujus āsimus spērātæ laūdis amorē īgnēscīt. Quēm prēmīt laūdis athēlā sitis, Cūjus ūrīt misērum gloria pēctus. V. Superbus Ssupera Ambitio.

āmbītus, a, um. Jūsit et ambītæ cīrcundare līttora terræ, Ov. M. 1, 37.

SYN. Cinctus, circundatus,

ambitus, us. per amanos ambitus agros, Hor. A. Poet. 17.

SYN. Circuitus, vel ambitio. V. Ambitio.

Imbo, ambo relucentes, ambo candore togati, Mant.

SYN. Duo, uterque.

Ambrosia. - liquidum āmbrosiæ diffūdit odorem, Virg. G. 4, 415. Deorum cibus, ficut nestar pous. EPITH. Celeftis, dulcis, odora, odo-rātā, æthereā, æternā, optimā, odoriferā, sacā, sālubris. PHR. Deo-rūm cibus, cibī. Celestiā pābulā. Dīvūm cibī. Sālubris āmbrosiæ succī. Nectar et ambrosiam, latices epulaique Decrum.

ambrosive, a, um. ambrosiaqua coma divinum vartice edorem, Virg. A.n.

1, 403. SYN. immortālis, wel dulcis, fragrans.

ambulo. ambulet, et suitto mirantur funus amīci, Prop. 2, 4, 17. SYN. ĭnāmbulo, īncēdo, deambulo, īngredior, gradior, fpatior, progredior. VERS. iple uno graditur comitatus achate. Itque reditque viam. Pēr līttora lentis Paísibus, ūt soleo, spatiabar. et sola în sicca secum spătiatur arena. îte, pedes quocunque ferent. Quo te Mæri, pedes ? Per tacitum nemus îre. Lentum fertque refertque gradum. optatas îtque rědítque vias. Tu modo Pompēja lentus spatiare sub umbra. Instabili grēfsu metītur lītvora conjux.

ambulacrum. in ambulacris, rivulos aquæ propter. (Scaz.)

SYN. area, porticus. EPITH. amoenum, jucundum, gratum. PHR. Trītūm spātium. arboribus tēctum gratīs iter, Sēmita trīta. VERS. Vīrens qua semita ducit, Jucundique ferunt calles, aditulque patentes. Grātā pēr optātos ducēbāt semītā cāllēs.

ambulatio, önis. *în māgnā simul āmbulāti*önē. (Phal.) ambulator, öris. *Hēc quād trānflibērīnus āmbulāt*er. (Phal.) Mart. 1, 42. ambūro, ūsī, ūstūm. SYN. ūro, adūro, exūro.

ambuftus. Nidoremque ambufta dedit, &c. Virg. Æn. 12, 301.

SYN. uftus, ždustus.

Imēlla, amellus, ī. eft etiam flos în pratis cui nomen amello.

Fecere agricola. Virg. Geo. 4, 271.

Imēns. Colligit amentes, et adbūc terrore paventes, Ov. M. 2, 398.

SYN. Demens, stultus, stolidus, furiosus, malesanus, furens, insanus, lýmphatus, fatuus, vēcors, excors, stupidus, insipiens. PHR. Mente captus. Impos sui. Ratione carens. Mentis inops. V. Stultus.

Amentia. emilsafque refert frendens amentia vires, Ser.

SYN. Dementia, insania, furor, ftultitia, vecordia. EPITH. Præcepe, pētulāns, cæca, audāx, temerāria, malesana, vaga, gravis, furens, rabida, fúrībūndă.

amēnto, as. Cum jaculum parva Libys amēntavit babena, Luc. 6, 221. Ementum. Intendunt acres arcus, amentaque torquent, V. Æn. 9, 665.

SYN. Lörüm, vinculum, ligamen.

Imes, itis. Aut anite lewi rara tendit reria. (Iamb.) Hor. Epod. 2, 33. Amethyffus. Hie Paphias myrtos, bie purpureis amethyftos, Ov. A. Am. 3,

281. Gemma violacei coloris, ad purpuræ fulgorem accedens. Ebrietatem impedit, & curat. EPYTH. Purpureus, micans. V. Gemma.

amethyftinus. Cum poies ametbyffinos trientes. (Phal.) Mart. 9, 49, 1. SYN. Pūrpurčus.

amīca. ūt non longā quibūs mentītur amīca diejque, Hor. E. 1, 20. EPITH. Formosa, mollis, fallax, tenera, dilecta, venalis, blanda, turpis, cultă, levis. PHR. Levior foliis, auraque incertior. vērbīs animās mūlcēns. Quæ īncaūtās didicīt fallēre amantēs. Flex-animīs mūlcēns vērbīs, Verbīs blandiloquīs docta movēre, admotīs repetēns lāscīvā labēllīs Bāsiā. V. Meretrix.

,ŏĭɔĭm₣

micio, îs, ti. ĉt pipër, ĉt quicquid chārtīs ămicitur inceptis, Hor. Ep. SYN. Vēstio, tego, operio, involvo, velo.

inīctis, a, ūm. ībāt bvīs lānā corpus amītta suā, Ov. Fast. 2, 298. SYN. Vēstītus, tēctus, opērtus, īnvolūtus, cīrcumvēntus, obdūctus, vēlātus.

imictus, ūs .- Duplicem ex bumeris dejecit amicium, V. A. 5, 421.

SYN. Veitis, chlämys, vēlāmen, tegmen, tinīca, vēltīmentum, togī, pallium. Mulierum amiētus, pallā, carbasus, līnum, peplum. EP1 I'H. Purpureus, fuscus, niveus, croceus, auratus, pūnīceus, nitidus, plebeius, sordidus, tenuis, pietus. V. Vestis.

imīcītīā. Quarīt öpēs, ēt amīcītīā, însērvīt bönērī, Hor. A. P. 167.

SYN. Concordiā, conjūnctīo, fædūs, āmor. EPTTH. Socialīs, sanctā, tenerā, sīncērā, pūdīcā, verā, fīdelīs, honestā, constans, fraternā, pācīfīcā, jūgalīs, immortalīs, intemeratā, perpētūs, antiquā, tenar, fīrmā, mūtūā, optātā, fīdā. PHR. Fædūs amorīs. Vīncūla amorīs. Fædūs, netūs amīcītīæ. Longā fīdēs. VERS. Nūlius amortalī conjūnxit rædēre amāntēs: Qualīts adēst Thetidī, qualīs concordīā Pēlēo. Rēbūs in hūmānis nīl dūlcīus experiērē alterno convictu, et fīdo pēctore amīcī. ūsūs amīcītīæ vīnclīs et sedērē cērto. Hīc tenor, hæc, vīrīdī concordīā cæptā jūvēntā, Venit ad albentes illābēfactā comās. Te movit amīcītīæ constantā longæ, antē tūdo sortus quæ mihī cæptā fūtt. Vūlgūs amīcītīas tītīlītātē probāt. Fædūs amīcītīæ non vīs, chārīsimē, nostræ, Nēc, sī fortē vēlīs, dīssīmūlārē potēs. Vēlle āc nolle ambobūs īdēm, sociātāquā toto Mēns ævo. Plēnā fūit vobīs omnī concordīā vītā: ēt stēlīt ād sīnēm longā tēnāxquē sīdēs. Frātrūm quoquē grātīā rāra ēst. Sī quīd longā sīdēs, cānāquē jūrā vālēnt.

ămīculus.——ādbūc, quæ cēnsēt āmīculus, ūt sī, H. Ep. 1, 17, 3. āmīcus. ēļsē tibī māgnūs, Tbēlēsīnē, vidēris ēmīcus, Mart. 3, 40, 3.

SYN. Chārus, dīlēctus. EPITH. Fidus, memor, purus, certus, unanimis. conftans, tenax, fidelis, immutabilis, candidus, perennis, concors, eternus, sīncērus, chārus, dulcis, officiosus. PHR. Junctus amīcitia. Dēvinctus ămore. Longo conjunctus amore. Quo non est charior alter. Longo cognītus usu. prīmīs junctus ab annīs. Charcs non ultimus inter amīcos, anīmæ dīmīdium meæ. Pārs animī, animæ pārs melior. Rebus in adversis conflans. Dūrīs in rebūs manens. VERS. Vetufta pene puer puero jūn-etus amīcitia. His amor ūnus erat. O lūce magis dilecta sororī. Magnūs mihi tēcum usus amīcitiæ. O mihi dilectos inter sors prima sodalēs. Thesēā fidē pēctora juncta gerens. Celebres Amici, Thefeus & Pīrithous. Pylădes & Orestes, Caster & Pollux, Achilles & Patroclus. O penitus toto corde receptă mihi. Tu quoque noftrarum quondam fiduciă rerum. Qui mihi confugiun, qui mihi portus eras. Tu tamen o nobis usu junctifsimë longo. Pars desiderii maxima penë mëi. Non mihi quam fratri frater amate minus. O mihi chare quidem semper, sed tempore duro Cognite, res postquam procubuere mea. Nullus disjunget amores, ibimus una ambo flentes, et palsibus illdem. Ibimus æterno connexi fædere. Tũ comes antiquus, tũ primis junctus ab annis. Ō mini post ullos nunquam memorande sodales. Ō cui præcipie sors mea visa sua est. Quid nisi convictu causifque valentibus elsem, Temporis et longi jun-Rus amore tibi : Quid misi tot lusus, et tot mea seria noisce? Quolque žgo dilexī fraterno more sodales. O mihi Thesea pectora juncta fide. Ægrötat amīciis, Phæbe venī, laus magna tibi tribuetur, in uno Corgöre servato restituisse dues. Qui duo corporibus, mentibus unus erant. Chare mihi ante alios. Tunc quoque, si torsan nostrum delevit amo-

r. -

rēm Tēmpus, erām numio jūnctus amore tibi. ūnus erāt Pyladēs, unus quī māllēt orēstēs īpse mori. V. Amicitia.

amīcus, ă, um. a Trudo tacita per amīca silentia Luna, V. A. 2, 255.
SYN. Grātus, jūcundus, dīlectus, chārus; vel utilis, aptus,

āmīssus. āmīssus queritūr faetus, ques dūrus aratur, Virg. Geo. 3, 512.

SYN. Pērditus, rāptus, ērēptus, ēlāpsus.

amita. jām reliqua ēx amitīs, pairūēlīs nūllā, pronēptis, Pers. 6, 53. Patris mei soror.

ămitinus. SYN. Gērmanus, agnatus, cognatus.

āmītto, āmīsī.——Tūm quōs āmīsit inūliūs āmōrēs, Virg. Geo. 3, 227. SYN. Dīmītto, pērdo, ābjicio.

Ammon, onis. Hīc āmmone saiūs, rāptā, &c. Vitg. Æn. 4, 198.

Sic dicitur Jupiter; cum enim Baccbus per defertum Libyæ exercitum duceret, Afiā jam devictā, &fii admodum laboraret, à patre auxilium petiit, quo facto apperuit aries, quem dum infequitur, ad fontem pervemit amænissimum; quapropter Jovem esse ratus, ei templum construxit in arenā, quod Ammunde dicitur, in quo celebratur sub formā arietis. Jupiter itaque in Libyā cultus, sub sormā arietis. Templum ejus suum erat in loco arenoso unde sic appellatus, auu emm arena. SYN. Jūpītēr. EPITH. Cornīger, Syrticus, Găramānticus, i. e. Africus.

āmnīcolā, æ, m. f. āmnīcolæquē simūl sālicēs, et āquāticā lotos, Ov. M. 10, 96. SYN. Flumīnis īncolā.

amnīcus — Mānum super amnīca tergā vagāntem, Aus. Mosel. 205. SYN. Flumīnēus, sluviālis.

āmnīs, īs. Rūficis expēcētāt dum dēfluat āmnīs, at īllē, Hor. 1.2, 42.

SYN. Flumēn, fluvīus, rīvus, undā. EPITH. amænus, argenteus, līmpidus, pēllucidus, vagus, præcēps, rapidus, frīgidus tumidus. V. Fluvius.

amo. Non ut ames oro, werum ut amare sinas, Ov. Ep. 15, 98. SYN. Dīligo, ardeo, depereo. PHR. amore flagro, ūror, încendor, teneor, capior, corripior, inflammor, exardesco, torqueor. Charum habeo. Complector amore, illum turbat, urget amor. Succumbere amori. Toto pēctore flammas concipere. Pēctore spīrat amorēm. Dīligo lūce magīs. în pēctore regnat amor. Hunc amor exercet noctesque diesque. Molliter ürit amor. Magnum huic vērsat in ossibus ignēm infelix amor. amorī Indulgēre. Flammis tacitis, vel ardentibus urī. Totis ofsibus ignēs pērcipērē, sēntīrē. Gerere sauciā corda telīs cupīdinis. Sentīrē cupīdinis ārcus. Novās alsumere flammas. Rapī, corripī imagine formæ. Fraterno more, Thesea fide diligere. Succendi cupidine, ante alios amat ascanium. Colīt magis omnibus unum. VERS. Teque suīs jūrāt chārām magis esse mědullis. Hæsērunt těnues in corde sagittæ. Tacitum nutrit sub pēctöre vülaus. acer in accensis ossibus hæsit amor. ardet amans Dido, trāxītque per ossa furorem. Formosam Pastor Corydon ardebat alexin, et polselsa ferus pectora versat amor. Flamma extincta relucet. Tacitæ serpunt în visceră flammæ. Rursus resurgens sævit amor, ignes în pectore crescunt, ut solet allecto crescere flamma rogo. Pectoribus quantum tū nofirīs ūxor inhæres. \* Amans. Stimulīs agitātus amoris. amore captus, raptus, correptus, attenuatus, calens. Saucius cupidine. Cujus ossibus tăcitus ignis gliscit. Quem molliter urit amor. Miles modo factus amosī. Sēntīt grātām sūb pēctore flammam. Quem dūrus amor crūdēlī tabe peredit. Palleat omnis amans, color est hic aptus amanti. Dūra pati discit plurima, quisquis amat. V. Amicitia, Amor.

Conteratio amantis, vebementi amore corretti, cum cerà & praina sensita liquescentibus.

🗕 ut intabescere flavæ Igne levi ceræ, matutinæque pruinæ, Sole tepente, folent; fic attenuatus amore Liquitur, & coco paulatim carpitur igni.

Ov. Ma. 3, 487.

anabilis .--- cunctis ut amabilis esset : Sil. SYN. amandus, benīgnus, affabilis, blandus, dulcis, gratus, jūcundes. svavis. PHR. Dignus amari. Multo dignandus amore. Fronte et mente benignus. Dignus amore puer. Qui sibi conciliat mentes. Qui pectora mulcet, delinit, rapit, allicit, oculis qui spirat amorem. VERS, oculia

rīdēns jāculātur amorēs. Lābitur, et teretes saltus fordanis ameenut, Vict. ămœno, as.

SYN. Recreo, relaxo, solor, consolor.

imanus. Devenere locos latos, et amana vireta, Virg. An. 6. 628. SYN. Jūcundus, gratus, deliciis plenus.

amolior, īris. amolitur onus! spērantes omnia dextras, Lucan. 3. 355.

SYN. averto, amoveo, removeo, arceo, prohibeo.

Amomum. Spisaque de nitidis tergit amoma comis, Ov. Ep. 21, 172. Arbuscula, cujus lignum odoriferum: frequens in Assyria. Ejus succus inter unguenta magni pretii eft. EPITH. alsyrium, Syrium, fragrans, pingue, odoriferum, armenium, ipīrans, redolens, gratum, craisum, olens, odorūm, Săbæum, à Sabâ, in Arabiâ, coum. VERS, assyrium vulgo nascētur amomum. Indus odorifero crīnem madefactus amomo. Vīcus odorātō lātē ſpīrābĭt ămōmō.

amor, oris. Semper amet, fruetu semper amoris egens, Prop. 3, 20, 30. EPITH. Dulcis, blandus, jucundus, fuavis, gratus, tener, mollis, placi-Semper amet, fruelu semper ameris egens, Prop. 3, 20, 30. dus, magnus, ingens, flagrans, acer, fervidus, vehemens, indomitus, fervēns, ūrēns, ārctus, sollicitus, sedulus, gnāvus, timidus, vigil, īngeniosus, fævus, vērus, fictus, antiquus, anxius, socialis, socius, vigilans, apertus, împiger, officiosus, mutuus, festivus, fraternus, singularis. Pro Cupidine. Tener, blandus, sagīttifer, aliger, pennatus, arcitenens, pharetratus, nudus, formosus, decorus, arridens. V. Curido. PHR. Æftus, ārdor, flamma, fax, încendia, amoris. Pectoris æstus. Vis amoris. Pēctus adurēns. Præcordia inflammans, ūrēns medullas. VERS. omnia vīncīt amor. occulto pēctus comburitur īgne. Ille meos, prīmus quī mē sĭbĭ jūnxit, amorēs abstulit. V. Amo.

Amor beneftus. SYN. Studium, charitas, pietas, castus ignis. EPITH. Sanchus, cathus, constans, perennis, concors, pacificus, fidus, sincerus, fidēlis, immūtābilis, ætērnus, vērus, tenāx, pūrus, fuāvis, mūtuus, sacer, socialis. PHR. Sinceri amoris ardor. Vincula amoris. Legitimo fædere jūndus amor. VERS. His amor ūnus erat. Par fuit his ætas et amor. Cafto mentem devictus amore. Felices ter, et amplius. Quos irrupta

V. Amicitia.

Amor lascivus. SYN. Cupido, libido, ardor, æstus, Venus. EPITH. Æger. īnsanus, vēsanus, vigilans, tūrpis, impatiens, irrequietus, effrænus, infelīx, fāllāx, vāgūs, mālēsānus, īndomitus, spūrcus, tædūs, māiesuādūs, vēnenosus, vulnīfīcus, stultus, sollīcītus, dolosus, sceleratus, amens,demens, īmpīŭs, īmprobus, lævus, fērvidus, tumidus, patiens, fæmineus, avidus, călidus, pestifer, crudelis, simulatus, mellitus, slammeus, subdolus. PHR.

Cœcus īgnīs. Lascīvus surorīs amorīs stimulī. Cœcī Cupīdīnīs ignēs, Pēctoris æstus. Telā Cupīdīnis. VERS. Flammeus accensīs ignībus ardet ămor. est mollis flamma medullas, at Regină gravi jamdudum sauciă cūrā. Vūlnus alīt vēnīs, et cœco carpitur īgnī. Nulla sēde manens, mobilis errat amor. Divitiis alitur luxurioeus amor. Triffia corda fatigat amor. Tum Věnus et calidi scintillat servor amoris. Nostra Cupidineus pēctora torquet amor. uror ut inducto cerate sulphure tede. Non secus exarsit confecta virgine Tereus, quam si quis canis ignem supponat arīstīs. Notaque purpureus tela resumit amor. uritur infelix Dido. totaque vagatur urbe furens. ut solet a ventis alimenta resumere, quæque Parva sub inducta latuit scintilla favilla Crescere, et in veteres agitata resurgere vires; Sic jam lenis amor, jam quem languere putares, ut vidit juvenem, specie præsentis inarsit. ut pene extinctum cinerem si sūlphure tangas, Vīvet, et ex minimo maximus ignis erit. Sīc nisi, vītārīs quīdquīd revocābit ămōrēm, Flāmmă redārdescet, quæ modo nullā fuit. V. Libido, & Amo.

Amore incendo. PHR. Poctus amore vulnero, torqueo. Cœcum înfigere vulnus amoris. addere frimulos amoris. amore animum inflammare, amore mentem accendo. Dictis inspiro amorem. occultum inspires ignem, fal-

lāsque veneno. Ossībus īmplīcāt īgnēm. V. Amo. Amori resisto. PHR. excutere īgnēs, slāmmās, amorem. extīnguere slāmmās, Frænare cupidinis æftus. amoris flammas compescere. VERS. Æftis compressit amoris. Vicimus et domitum pedibus calcamus amorem. Est omnī parte fugandus amor. ūtile propositum est sævas extinguere flammas. Dum novus eft, capto potius pugnemus amori. Quis enim modus adsit amori? otia si tollas, periere cupidinis arcus. Clamavit. celer hīne fūgiās sceletāte cupido. ēt tantos rūmpi non speret amores. Placitone čtiam pugnabis amorī?

–Vētūflāte āmŏvēt ætās, Lucr. 1, 226. āmövčo, āmövī, ētūm.—

SYN. Aufero, removco.

amõtus. Sēd tămer amoto quæramus seria ludo, Hor. S. 1, 27.

SYN. Remotus, pulsus, expulsus.

Noitis bilmo mersis amphiaraus iquis, Ov. Pont. 3, 52. Amphiaraus. Oilli filius, maritus Eritbyles, Gracus wates & augur Apollinis. Invitus ad expeditionem Thebanam profectus erat, ubi terræ biatu absorptus est cum curru. Hoc ante prævidens, se occultaverat, sed Eripbyle eum latentem predictit Polynici. EPITH. Ofillides. triss. auriger, argolicus, augur, sacer. PHR. Notus humo mērsīs amphiaraus equis. Quem impia prodidit uxor, Hostiçãque haūsīt hūmus. VERS, ignibus Oillides visis ventūra canebat. Conjugis impulsu fatales visere Thebas, Proditione sua (proh truftia fată!) ruentem Curribus et bigis hauserunt Tartară vatem.

Imphibius. ampbibium numen terras atque æquora miseet, Lucr.

Amphion, onis. Dietus it amphion, Thebana conditor urbis, Hor. A. Poet. Jouis filius ex Antiopâ: artis muficæ, ac citbaræ pulfandæ peritissi-394. Jonis filius ex Artiopa: artis mufica, ac citoara puljanda peritsifi-mus. Sequentibus hra cantum scopulis, Thebarum mures condidisse sisteur. SYN. Vates Thebanus, Dircæus, à Dirce fonte Thebis vicino. EPITH. Citharædus, musicus, facundus, dulcisonus, aonius, Phæbeus, apollineus, grātus, sacer, docilis, lepidus. PHR. Natus Jove. Ducens duras testudine cautes. Thebanæ conditor urbis. Qui lapides flexike canendo Dicitur. VERS. Dīctus et amphion, Thebanse conditor urbis, Saxa movere sond teftudinis et prece blanda Ducere quo vellet. aonius vates, animans teftu-· džně sázž.

āmphīonius.

-Aût ampbionia mania flere lyra, Prop. 1, 9, 10. - sŭigoideni Ťbebanus.

Imphisibena, vel amphilbana.-Vergem capit amphisibena, Luc. 9, 722. Serpens duo babens capita, unum ad caput, alterum ad caudam: in Libya defertis latens. EPITH. Gravis, biceps, tortilis. V. Serpens.

amphitheatrum. omnis Cæfareo cedat laber ampbitheatro, Mart. Spect. 1. 7. EPITH. conspicuum, altum, sublime, magnum, præclarum, ingens, rotundum. PHR. Theatri circus. VERS. Hic ubi conspicus venerabilis

āmphīthēātrī erīgītur moles.

amphitheatralis. ampbitbeatrales inter nutrită măgistros, Mart. 11, 70, 1. Amphitrite, es. Margine terrarum porrexerat amphitrite, Ov. M. 1, 14. Dea maris, filia Oceani & Deridis, Neptuni conjux. Per metonymiam sumitur pro mari. EPITH. Neptūnia, flūctivoma, Nereia, cortilea, zequorea, undivaga, marina. PHR. Dea maris. Neptunia conjux, uxor. Neptānī enjūr. Dīvēs aquīs. Corulēo pollāns conjūr Neptūnia regno. Pre Mari. V. Mare.

Amphitryo, onis, amphitryonides, & amphitryoniades. amphitrion fuerit. cum te Tiryntbia cepit, Ov Met. 6, 112. Princeps Thebanus, Alcei filius, Alcmenæ maritus, quæ ex Jove Herculem peperit.

PHR. Alcidæ, Herculis pater.

amphoră. ampboră non meruit tam pretiesă mori, Mart. 1, 19, 8. EPITH. Aūrea, argentea, capax, cava, concava, pulchra, aurata, vinaria.

Amphrysus. Pāftor ab ampbrysā, &c. Virg. G. 3, 2. Theffaliæ fluvius, justa quem Admeti Regis armenta pewit Apollo, dum exularet in terris. EPITH. Lēnie, grātus, stāgnāns, īrrīguus.

amplector, eris. Non ruit et fuscis tellurem amplectitur alis, V. Æ. 8, 369. SYN, amplexor, aris: complector. PHR, Complexu teneo, foveo, cingo, ambio, excipio, amplexus peto. Do amplexus. Do circum brachia collo. Foveo in ulnis. Collo hæreo, eo in amplexus. Colla invado, peto, těněo. Huměris, vel collo bráchia pono, impono, féro, injicio, implico. Colla lacertis capto, complector. implico, necto, innecto, premo. VERS. optatos dedit amplexus. implicuit materno brachia collo. Ter conatus řbí collo dárě bráchřá círcům. Semianímemque sinů germánam amplexă tenebat. ille ubi complexu Æneæ colloque pependit. Complexi inter se noctemque diemque morantur. Non sic appositis vincitur vitibus Elmus, ut tua sunt collo brachia nexa meo. Te tenet, amplexu perfruitūrque tuo. Vūltque sub amplexus īre puella tuos. Deque virī collo duice pěpendit onus. Sīc memorans humeros dextrasque tenebat amborum. Trepidæ matres pressere ad pectora natos. Hic alacer colla amplexu materna petebat. Collo pendulus hæret. Irruit in collum. amplexus nata Cytherea petivit. avidis amplexibus hærent. Tene manus unquam nostræ dimittere vellent? Tene meo paterer vivus abire sinu? excipit amplēxū felīciaque ofcula jūngit. V. Ofculor, & Amplexus. amplexus, us. Conjugis amplexus, ofcula, verba, manus, Ped.

SYN. Complexus. EPITH. Mollis, dulcis, tenax, furtīvus, avidus, charus, placidus mūtuus, castus, felix, sanctus, concors, iteraius, gratus, sīmulātus, vērus, fidēlis, fidus, strictus, optatus. VERS. Quis tē no-Arīs amplēxībus arcet? Tē complēxu ne subtrahe nostro. Non ego nune dulci amplexu divellerer unquam, Nate, tuo. amplexus nati Cytheres .

pětěbát.

amplifico. Porrigere, et fatis amplificare moras, Aulon.

SYN. Aŭgeo, extendo, adaŭgeo, dilato, diduco, protraho, produco, porrigo. āmplio. Sūmnā dēpārdāt mātūēns, aūt āmpliet ūt rēm, Hos. S. 1, 4, 34 V. Amplifice. evillems. amplius. amplius objectam passus transire puludem, Virg. Geo. 4, 5022 SYN. Magis, plus wel insuper, wel deinceps, posthac.

amplus, a, um. egregiam verd laudem, et fpolia ampla refertis.

· SYN. Latus, magnus, spatiosus, late patens.

ampulla. Projicit ampullas et sesquipedalia verba, Hor. A. P. 97.

BPITH. Cava, tumida, capax, turgida. ampullor, aris. an tragica defecuit et ampullatur in aris? Hor. Ep. 1, 2, 14. SYN. Tumesco, turgesco, inflor. Maaph. Superbio.

amputo.---frattosque aspēr rigor amputat artus, Sil. 3, 553.

SYN. Seco, reseco, fcindo, refcindo, abfcindo, incido, exseco. V. Scindo. Amsanctus. amsancti valles; densis bunc frondibus atrum, Virg. Æn. 75 565. Locus in medio Italiæ apud Hirpinos, fylvis, ac plaudibus plenus, qua-rum aquæ sulpbureæ & pestilentes : unde inferorum spiraculum dietus est à Poètis. EPITH. umbrosus, sulphureus. VERS. Hic specus horrendum et sævi spīrācula Dītis Monstrantur, ruptoque Ingens acheronte vorago Pestiferas aperit fauces. Virg. Æneid. 7.

amuletum. amuleta gerit collo sufpensa, nec audet, M.

Quod tibi amuletum veluti, vicinia quærit, Fill.

SYN. antidotum, pharmacum, medicamen. V. Medicamen.

ămurcă. - et nigra perfundere amurca, Virg. Geo. 1, 194. PHR. Fæx ŏleī. EPITH. atra, spilsa, nigra, putris. amulsis, is. Partibus ut coeat, nibil ut deliret amulsis, Aul. SYN. Līnea, recta, regula. EPITH. Recta, exacta.

Amyclæ, arum.—ēt tācitīs rēgnāvit amyclīs, Virg. Æn. 10, 564. Úrbs in Laconiâ, Tyndari & Ledæ regia, ubi Castor & Pollux educati sont. Alia est ejusdem nominis in Campania Italiæ, quæ ex improviso capta est, co quod cum multoties falso nunciatus esset adventus bossium posted cautum suissen, ne quis amplius banc famam spargeret. EPITH. Tăcitæ, antiquæ, armiferæ, virides, tetricæ, ærisonæ, Grajæ, Terapneæ, à Terapnis urbe Laconiæ, apollineæ, Phæbeæ, qued ibi colebatur Apollo; Ledeæ à Leda uxore Tyndari.

Imýcus. Prīmus opbīonidīs amycum penetrālia donis, Ov. Met. 12, 245. Neptuni filius, Rex Bebryciorum, qui in Sylva Bebrycia ludos publicos spectaturis infidias parabat, ut eos occideret. A Polluce interfectus eft. EPITH, Sevus, ferus proditor, înfidus. PHR. Bebruciæ înfamia Sylvæ.

imīgdālā. Nēc glāndēs imārīllī, tiæ nēc imīgdālā dēsūnt, Ovid. SYN. Vīrīdīs, vīrēns, pātulā, frondosā. PHR. Phyllīdīs ārbor. V.

Arbor.

amygdaleus. Quin et amygdaleos subeunt pistacia ramos, Ser.

ămygdălinus. Fērtur ămygdălinæ sūccus niicis ēsse bibēndus, Ser. Carm. 26.

Amymone, es. Flevit amymone, flerunt Messalides unda, Val.

Una ex filiabus Regis Danai, à Neptuno deamata, & in fontem conversa. SYN. Ďănăĭs.

an. Quis scit an adiiciant bodiernæ crafiina summæ? Hor. Od. 4, 7, 17. SYN. utrūm, anne, nūnguid.

anachoreta, vel rīta: metri causa, anachoreta, e. anachoreta tremīt, qui

quanquam frigora portet, Sid. V. Defertum. Anacreon, ontis. Nec si quid olim luste anacreon, Hor. Car. 4, 9, 9. (Iamb. imp.) Poëta Lyricus, natione Teius. Acino inter bibendum strangulatus interiit. EPITH. Teius, Lyricus, vinosus, cupidineus. VERS. Vinosī Teja Mūsa senis. Quid nisi cum multo Venerem confundere vino, • Præcepit Lýrici Teia Mūsa senis?

deidem ž, atis . — funt anadomina, mitra, L. 4, 1123. SYN. Tænia, Corona. , šidg įlgenš inigiphă, wel ănăgliptă, orum. Net mensis ănăgliptă de păternis. (Phal.) inilelis, orum. Sed pretium fepsis nuc ănăleliă dăbune, Mart. 14, 82. inilelis, îdrum. Sed pretium fepsis nuc ănăleliă dăbune, Mart. 14, 82. inilelis, îdis. Cowatulent tenă se scapilis ănăleliă alțis, Ov. A.Am.2,173. inithemă ătis.—Îreigus ligens ănăubemă făvillis, Prud. Psych, 540. EPITH, Pensile, vôtivum.

inis. atis. ..... Calicola sad anas, Et margus, et anser, Mant.

EPITH. Fluviālis, ingluvius, timidus, aquosus, latipes, palustris, undivagus, aquaticus, tardus, ingluviosus, stuctivagus, amnicola. V. Avis. laurgorās. Philosophus Clausanenius, divitiarum & hones um contemptor.

EPITH. Physicus, magnanimus, Claromenius.

initime, es. EPITH. Docta, solers, PHR. arte magistra membra eccans, inceps, ancipitis. Turn vers autipiti mentem formidine projuis, V.A. 3,47.
SYN. Dubius, ambiguus, incertus, anxius.

kachīsēs, m. öccūrrīt, vētirem anchīsīn agnostīt anīcūm, V. R. 3, 82.
Copys filius Voneri charus, en quā Ancam genuit, apud Simošniem finviews: capiā Trojā, bumeris filii imtostius cvastīt, et cum en Drehamum usque Siciliae urkem pervenit, ubi mariem obiit. EPITH. Dārdānšūs. Trošius, piūs, magnānimūs, Phiya, Phiyajūs, grāvīs, sēner, annosūs. PHR. Asnem pater, genitor. Sēnēx Phrya, sārcīnā nātī. VERS. Cuī māter amorūm Gaudēt in īdzīs concūbūitie jūgīs. Conjūgio anchīsā Vēnēris dīgnātē

inchīniădēs, 2. m. Anēā: āncbīsiādēs, ēt fidžs ācbātēs, Virg. Æn. 8, 521. V. Aseas.

inchori. anchora jam noftram non thuct ulla ratem, Ov. Tr. 5, 2, 42.

SYN. Dēns fērretas tīncēs. EPITH. Mordāx, tenāx, curva, recurva, adunca, nautica, mārīnā, grāvis, pondērosa, zuvores, marīnā, grāvis, pondērosa, zuvores, mersa, immērsa, ferreta. PHR. anchos edeus aduncis. anchor morsus. Nēxu anchor curvo. VERS. Hīc fēlsās non vinculā navēs ullā tenenī. Tum dēntē tenācī anchor fundēta navēs. Nāvēs unco non allīgat anchor morsu. Tēnāx unco classem premit anchor arotro. Hīc tenes uncortas anchor a jacta rates. anchor ade prorā jāctur, stant līttore puppēs.

pochtrāvius. Scū sīt rūdēns, sive aneborārids fūnis. (Scaz.) SYN.ānehtrālie, āucīlē, is. Sūdāvīt diptīs ancīlibus, o pāter ūrbis, Juv. 2, 126.

Clipeus rotundus qui Romæ, reguante Numā, de ceelo delapsus credebatur.

SÝN. Clýpěus, ícūtům. ÉPÍTH, Sacrūm, Romūnūm, celčíte, dīvīnūm, ancilži. Huīc vēļtem, üt grātæ, pārèt āntilūs, pārèt aurum, Hor. S, 2, 3, 215. SYN. Fāmulā, minīstrā. EIPTH, Fidelis, vigil, sollicita, insomnis, īndigā. PHR. öpērum haūd īgnārā Minērvæ. Dominæ māna dātāobeērvāns, ad nūtūm pārātā.

ancillior, aris. SYN. Famulor, ministro, servio. V. Servio.

S. Andreas. Ione filius, frater S. Petri, natus Betbfaide: in Acbaia martyrium paffus. PHR. Patri fruter. Bethsuida creits. andrea germans Petri, sanctisum Jone progenies.

Androgéos, o. androgéos offert nobis, secta agmind crédens, V. E. 1, 371, Minois, Cretae Regis filus ex Pasiphos, ab Athenienshus & Megarenshus ceisus. In cujus ultimem Minos Athenienses bello victos ceegit, quotannis seprem adolescentes Minotauro exponendos in Cretam mittere. SYN. Minoid proces. V. Minos.

andrögynus. andregynum intir ittrum, Lucr. 5, 837.

Andromeche, es. Libabāi cineri andromache, marafque escabat, V. A. 3.303, Hafferis uxor, filia Autonis Thebarum Regis quam per vim Pyretus, Haffers prempto, duxis in uxoran; ac posted Heleno, Priami filia, conjugum dedit.

· ek saronori

Andromědě, čs. Non bic andromědæ rěsonant pro matrě, &c. Prop. 3, 22, 29.
Cepbei Ætbiopiæ Regis filia ex Caffiope. Cům ejus mater fe formů. Nereidæ fuperare gloriaretur, orculum julju, ut Andromede, in pænem materni criminis, soopulo alligata, ceto marino exponeretur. Sed eam Perfeus Pergos vectus, occiso monstro, liberavit, aque uxoren duxit. SYN. Cēphēis. ÉPITH. Cēphēiš, formōsš, triftis, vönūtšt, pūlchrš. mærēns, famōsš, Cēphēis, īnfēlīx. PHR. Pērsēš cōnjūx. Mönstris öbjēctš matrīnīs. Pænās mātornæ pēndērē līnguæ jūssš. VĒRS. Mönstris öbjēctš matrīnīs. Cāndīdā sī nōn sūm, plācūit Cēphēiš Pērseō āndromědē, pātrīæ fūscā cölörē süæ.

Annēllus. Sape ēx annēllīs rēddīt pēndēntībus ēx sē, Lucret. 6, 911. Anemone, ēs. Cespīte dēmīttunt, lacryma parīurt, anemones, Ovid.

Flos purpureus, qui vento aperitur & excutitur. In bunc mutatum fuisse Adonidem sabulantur. ab cos pu@, id est, Ventus.

anēthūm. Nārcīssum āt florēm jūngīt bēne blēmits anētbī, Virg. Ecl. 2, 48.

EPITH. blēns, oddorifārūm, redolēns, viride, oddorūm. PHR. anēthī
flos, gramen.

Infrictis, us. eft curvo anfrictu vailīs accommoda fraudī, Virg. Abn. 11, 502. SYN. ambagos, fiexus. EPITH. Curvis, inaccestis, longus, obsturtis, coccus, inflexus, obsiquas, difficilis, tortus, irremeābilis. ambiguus. angelicus. angelicus. angelicus.

angelus. Inventor vitii non eft Deus, angelus illud, Prud.

ŠYN. ālēs,ālāgēr, nūncīŭi, cœlēstīs. EPITH. Cœlēstīs, æthētētis, formōsūs, cītūs, vēlox, præpēs, sydērētis, pēnnīgēr, cēlēr, ālīpēs. PHR. Cœlēstīs nūncīŭs aŭlæ. Pēnnāstīs jūvēnīs. Cœlī dēmīstīs āb ārcē. Aūlæ cœlēstīs nūncītis aŭlæ. Pēnnāstīs jūvēnīs. Sydērēā mīlstīs nūncītis ārcē. Quī jūsā Dēī rītē minīstēr agīt. āles jūvēnīs cœlō dēmīstīs āb āltō. Völücēr dēmīstīs ab æthērē præco. Dēī portāns māndātā pēr aūrās. VERS. Vīstīs cœlō dēscēndēre apērto Nūncīūs. Pūšr ab æthērē pulchēr ādest: ēcce autem ēstūlgēns stūbīto dēlāpstīs ab æthērē pulchēr ādest: ēcce autem ēstūlgēns stūbīto dēlāpstīs ab æthērē pēntīs, ēt rēmīgē dēxtro Frāac cīgēnīs īllāpstīs agrīs māndātā Tonāntīs Portābāt.

Japelii: Cifloi. PHR. Fidūs nobīs comēs, tūtor. Cui cūftodia crēdita noftri. Nobīs qui dătus hærēt jām vitæ ā līminē cūftos. Qui noftræ sălūri vigil excubăt. Cui Tārtareos procul a nobīs avertere mānēs Cura eft.

angelicus cætus. PHR. Cælēfies Genīi. Volucrēs sīne corpore Mentes. alīgerī chorī, alīpēdēs celī jūvēnēs. Tūrbā mīnifirā Dēī. Sydētes mēntos, tūrmæ, phālangēs. Cælīvāgī jūvēnēs, sānctīque volucrēs. alīpētum pēnnāta mānus. Cohors felīcis olympī. alīgerī jūvēnēt. Gens Incolā cælī. alītūum, vel cælēflūm ācīes. Gens æthere natā. VERS. Vidēo mēdium dīcedere celūm Pēnnatāque ācīes, populos felīcis olympī, exūltaro polo, Superumque applatūdere Regī. Celītūum glomerātā phālans cava nūbīlā pēnnīs Plaūdīt. ēt jām pēnnīpotems līquīdīs ēxērcītus ībāt Trāctībūs, āc volucrī cīngēbānt āgmīnē cælūm.

Angīnā. Vērum āngīnā tībī mīftīm sālē poļcit ācētūm, Ser. Angīportus, ūs. Flēbīs īn solo lēvis āngīportū. (Sapph.) Hor. Anglīā. ānglīā convēntūs tot bābēt, tõi Scotlā tellūs. Mant.

SYN. Brītānnia, ālbiōn, ab albis rupibus. EPITH. Dīvēs, potēns, Levā, dīrā. PHR. Cīrcūmdātā ponto. Ignārā lūpērūm. Dīvēs agrī. Nostro dīductā Brītānniā mūndo. Dīvēs pēcorūm, oviūm.

Angli. SYN. Britanni. EPITH. Æquörei, bellaces, sudaces, marini, occidui, generosi. PHR. Toto divisos orbe Britannos. in adversa Ponti regione jacontes.

Ango, is, ānxī. Tūļšis anbēlā fūēs, ac falīcibis angu obens, Ving. G. 3., 497. SYN, Törqueo, vēxo, crucio.

Anleron

Angor, orīs. Nec caput bumānīs angoribus exeruciarī, Prud. Ap. 26. SYN. Dolor, monor, trīftītīs. EPITH. Inxīus, pērvigii, trīftīs, fiebilis. PHR. Quid me nisi flebilis angor extenuat ? V. Dolor.

anguilla. Vos anguilla manet longa cognata colubra, Juv. 5, 103. EPITH. Lübrica, oblonga, volübilis. PHR. Cognata colobra. VERS. Flexibus innumeris anguillæ in littore repunt.

anguis. Frigidus, o pueri! fugite binc, latet anguis in berba, V. Ecl. 3, 99. SYN. Serpens, draco, coluber chelydrus, afpis. EPITH. Frigidus. tortilis, squameus, reflexus, lubricus, tortus, intortus, implicitus, minax, horridus,, sindosus. V. Serpens.

anguicomus. Gorgonis anguicoma Perfesis siperaior, et alis, Ov. Met. 4. 699 PHR. angui eis comis horrens. anguineis rédimitus capillis. Cuī caput anguibus horrens.

anguifer, a, um. Gorgonis anguifera peetus opered comis, Prop. 2, 2, 8. anguigena, z, m. Quis fürör, angulgena, proles Mavbreid, veftras? Ov. anguimanus. anguimanos belli docuerunt vulnera Poeni, Luct. 5, 1302. V. Elephas.

anguinetis. Eumenides, quibus anguineo redimita capille, Cat. 62, 193. anguinus. Tertaque in anguines ducit veffigia gressus, M. anguipēs edis. injicere anguipedum captīvo brācbia collo, Ov. Met. 1, 184.

anguitenens, qui tenet anguem.

āngūlūs. *Īnguž d'ono lācrymās āngālūs omnīs bābēt*, Ov. Ts. 1, 24. EPITH. Šēcrētūs, ābdītūs, ōccūltūs, lātēns.

angustiz, arum. SYN. Meror, dolor, angor, trustitia, zrumna. EPITH. Graves, întolerabiles, sollicitæ, querulæ, V. Dolor. angustus. Quaque per angustas malé vectae virginis undas, Ov. Ts. 1, 9, 27. SYN. arctus, contractus.

anhēlitus, ūs.—vāstos quātit æger anbēlitus artūs, Vir. Æ. 4, 432. SYN. Halitus, fpiritus, flatus, EPITH, mair, creber, languidus, fætidus, difficilis, lentus, lems, tepidus, ralidus, fervens, fervidus, vividus. PHR. ætheris hauftus. Vītālis aurā, VERS. Fēlsos quatīt æger anhēlītus artus. ănhelo. Nūllus anbelabat sub ădunco vomere taurus, Öv. F. 2, 295.

SYN. Respiro, spiro. PHR. Spiritum, auram trabere, ducere. căpere, captare, haurire. VERS. Non tauri îpirantes naribus ignem. Būcula cœlum Sūspiciens patulis captavit naribus auras. Pectora rauca gemunt, quæ creber anhelitus urget.

ānhēlus. Nosque ubi prīmus equis briens afflavit anbēlīs, Vis. G. 2, 250. SYN. anhēlans.

Anīgrus, vei os. Fūndīt anīgros aquas, Ov. Met. 15, 4. Thesfalia shuvins, in quo Centauri, ab Hercule victi, vulnera sua leverunt. ante bibebatus, nunc quas contingere nolis Fundit anigros aquas.

ănīculă, vel ănīclă. Siticulojæ anīculæ, senes raucī. (Scaz.) anīlis. Sēd movēt berepēns somnus anīle caput, Ov. Epist. 19, 46. ănīlītās, ātis. Cānā tēmpils anīlītās. (Dactyl.) Catul. 59, 162.

anittas, aus. Vaperkam inspiram animam, fit tortile collo, Vir. Æn. 7, 351.

SYN. animus, vita, spīritus; evel halitus, aer, ventus. Quantum ignas animæque valent, i. e. venti. EPITH. Vivax, îmmortalis, divînă æternă, perennis, mirabilis, vigil, pervigil, îrrequietă, însomnis, coleftis, ætherea. fortis, sagan, solers, memor. PHR. Spiracula vita. Spiramenta animm. Que diffdia per artus, corpoream molem regit, vel agität. Toto et etepore milett. Vitæ fons, örigo. Spiritus intes alens corpora. Vis artie animane, vegetans, V. Animus.

Animam effare. PHR. animam agere, reddere, exhalare. Purpuream vomit ille animam. V. Mors.

animadvērto, tī, sum. His animadvērās, tēreām, &c. V. G. 2, 259. SYN. advērto, öblērvo, pērlpīcio, cōgnoūco, intēlligo, sēntio, vicēo, vel pūnio. animal, alīs. Prēnaguš cam facētni daimalā certrā tērrām, Ov. M. 1. 84. SYN. animans, pēcus, udis: brūtūm, fērā bēllūt, bērtīt EPITH. immantē, tērrēftrē, fævūm fērēx, indomitūm, agrēftē, domēticum, pāvidum, cotnigētum, svivētte, vagūm, ētrans, rāpāx, aūdix. V. Fera, & Grex. animalis. ērge animalis bono quordām, nāne, &c. Prūd.

animantes. Čorpora, pērmīftis animantis mūribūs ējātat, Lucs. 3, 749.

in fing. Animans. animator, oris. Novit animator idlis, & fixtor tat. (Iamb.)Pr. Per. 10,788. animus. Extemplo turbati animi, concillaque sizigi, Virg. Æn, 11, 451.

SYN. anīmā, vel mēns, raiio, vel fērtītūdo, vīrtūs, anīmī robū, conflantiā, vīgor, vīs, ārdār. EPITH, impāvidās, makcīlūs, virilis, nobilīs.
ārdēns, dērūs, fērrētis, fævūs, crēdēlīs, atrēx, trūx, crūemūs. sangūineūs,
immītīs, împērtērrītūs, abjēctūs, īgnāvūs, inērs, mollīs, leatūs, inconcūlsta, Hērcūlētīs, bārbūrūs, Mārtītis, solērs. mēmor, subtīlīs, ācer, dīvīnūs,
immortālīs. PHR. anīmī vīs, vīgor. Fātī nektīus. Dīvīno sēmine crētās.
Pārs mēlītor notīrī. Pārs īgnēā notīrī, Mēns cognātā polio: Æt hēre natīs.
Morte carens. Post fātā supērstēs. Dīvīnītūs ortā. Cælo debītā. VERS.
Nūnc sī cuī vīrtūs, animūsque in pēctorē prasēns ēdsīt. ingēntes animos
āngūsto in pēctorē vērsant. Nūnc animīs opus, Ænēā, nūnc pēctorē fīrmō.
animo, ās. Quās kūmās ēxcēstās vārīss āhāmāvīt in anguēs, Ov. M. 4, 619.
SYN. incito, commoveo, incēndo, āccēndo, compēllo, ēxcito, hortor.

ănimosus. āt frātrēs, animosa phalānu, āccēnsaque lūciu, V. Æ. 12, 277.

SYN. Fortis, audīu, māgnānimus. generosus, intrepidus, impavidus, intērrītus, invictus, præstāns animī. V. Generosus.

animose. SYN. Fortiter, generose.

Ānīo, ēnīs. ēt præcēps anīo, ēt Tibūrnī lūcūs, ēt ūdā, Hor. Od. 7, 13. Italiæ flavius. per Tibur in Tyberim defluens. EPITH. Gēlūdūs, præcēps, pomīfēr, Tybūrnūs. Anīus, Ti. Rēx anīus, rēx īdem kūninūm Plæbīquē sacērdēs, Virg. Æn.

Anius, ii. Rēx ānius, rēx īdem kāminum Plaebīquē sācērdās, Virg. Æn.

'3, 80. Rex Infulæ Deli. Apollinis Sacerdos, cujus quatuor filias Agamemnon rapuit. EPITH. Dēlius, clātus.

žnīsūm. Sīvē vāpor fero tānīcas īndūcāt anīsē, Mill. EPITH. Fragtans, dūlcē. Annā. annā. falebor ēnīm. misērī bell fala Siebeī. Vire. Æn. 4. 20.

Annă. annă, fatebor enîm, miseri post saită Siebei, Virg. IEn. 4. 20.

Beli stia, sovor Didonis, que Cartbaginis Regina fuit. Cum sovorem rogo absumptam vidisset, in Insulam Melisensem, tum in Italiam se recepite, ubi ab Ana excepta est konoristee. Levinia verò id exprè sermes, Anna ausiusit, E in suvium Numicium se precepitem sein. PHR. inselix ellise socor. annales, ium. Sacra reconstenament se vi a prissis, Ov. F. 1, 7.

SYN, Hīltöriæ, scrīpta: větūstātis mönūmenta. EPITH. Vérī, āntīquī, memores, priscī, īmmortāles, verāces. VERS. Sī volvere prīscos. ānnāles lubeāt, ēt vacet ānnāles nostrorum audīre laborum.

ānuč. Frātrā māgīs, dubitē, glētier, ānnē virē, Ov. Fast. 6. 28. annēcto, is, xuī, vel xī, xūm. SYN. Necto, ligo, ālligo.

Annibal, alis. - Ausonias perfringeret annibal arces, Cl.

Amiliaris stius, Carthaginis Res., qui in Italiam per Alpes, wid igne & assto fatta, transit. Devictis ad Cannos Romanis, Capue substitut, cujus delique metic: jus energarunt. Deinde in Africam realit, ut Carthagini obsesse
auxilium serrei, sed à Scipione victus est. Tandem bausto veneno, que in
auxilium serrei, sed à Scipione victus est.

eumlo gestabat, vitam sinit.. EPITH. āsēr, Pænus, Pūnicus, Lībycus, Bātbārus, Nāsāmoniācus, Gætūlus, à diversus regionibus Africæ, cruēntus, eūrūs, dīrus, perīdūs, trūx, bēllīgēr, sūrībūndūs, člīsæte, Tyrīus, Sīdonūs, dīrus, perīdūs, trūx, bēllīgēr, sūrībūndūs, člīsæte, Tyrīus, Sīdonūs, agī noieus, i. e. Carthaginensis, ab Elisa, su Didam, Tyrid, que Carthe ginem condidit vagots, Infestus, bārbārus, magnānimus, crūdelis, atrox, cāllīdūs īmmānis. PHR. Rēctor Lībye. Dūx, ductor, sa Tyrānnis Penus, Pūnīcus, Lībycus, Nāsāmoniācus, Sīdonīus, Tyrius, agenorēus. Spolīis Insignis opimis. Dīrus afer. Sāguntīdomitor, vastātor. Sāguntīdam vastātor bārbārus ūrbīs. VERS. Hēspērīæ domītūr, quī Gālūtā rūrā pērāgrāns, Frēgit ināccelsās ālpēs cāllēmauc nīvosām. ōlīm Rōmulām bēllo quī tērrūžt ūrbēm.

จิกกัเด้ในร. ลักทั้งผู้ให้ร หลังจ้า วิใช้ เรื่อวิ ครั้งเรื่อกเรื่อน ลักทีเร, Prud. ลักทั่งเป็น เก กรัควิจัเขียร ครั้งจัดพริเพา. (Scar.)

innitor, eris, Scandere conflanter dextros annitere colles, Prosp. SYN. Conor. nitor, tento.

ānnonā. Hīs opibus numquum cara ift annona vēnēnī, Juv. 9. 100. EPITH. Copiosa, commoda, abundans, larga, ūtilis, modica, cara, abfeindīta, brēvis, domēftica.

annīsus. Pontificum lībras, annosa volumina Patum, Hor. Ep. 2, 1, 26. SYN. antīquus, vetūstus, prīstus, longævus, grandævus. PHR. Abvo, annīs gravīs, confectus, fractus. Ævī mātūrus. V. Senex.

annotinus. Unius Anni.

annoto, as SYN. Noto, observo, animadverto, vel inscribe, refero.
annolus. — Comumitur annulius usu, Ov. A. M. 1, 475. V. Anulus.

annumēro. Dūm prēpērat vērsūs annumērarē ribī, Mant.

SYN. aferībo, accēnsēo; īn numērūm rēfēro, īn numērō pōno. Numēro, rēcēnsēo īntēr. V. Numero.

annuo, is. annui. annuit, aque dolis risit Cylbered referis, V. Æ. 4, 128. SYN. aleantior, concedo, consentio. V. Confemio, Faves.

ānnūs. Hīc jām lēr cēntum tolēs rēgnācītur ānnōs, Virg. A. 1, 276.

SYN. Tēmpūs, ſpātūm ānnī. EPITH. Lābēns, lābrīcus, vērtēns, lābrīts, fūgāx, völūčer, ſrāgilis, vēlox, præcēps, mobilis, propērāns, profūgūs, Irrevocābilis, fērtilis, florīgēr, pomīfer, trītrētus, vīnīfēr, frūgīfer, tācītūs, fūgētens, vir ābilis, vēvērtēns, rēdēras rēcūrrēns. PHR. ānnī vicēs, ānnī ſpātīūm, morā, cūrsūs, tēmporā, ānnūā morā, ānnūās orbīs. Cūrsūs rēvolūbilis ānnī, ānnūā ſpātīā. VERS. īn sē sūā pēr vēstīgūā volvītur ānnūs. ānnūs āgit cērta lūcīdā sīgnā vīcē. Intērēs māgnūm Sol cīrcūmvolvītur ānnūm. Florāminis Instār lābītu. Ipsc tāmēn rēdīt In gyrūm vīrēsquē rēcūmūt, Impūgēr ætērnō sēmpēr rēmēābīlis ortū. Tēmporā lābūntūr, tācītīsquē sēnēscīmūs ānnīs.

Anni unius periphrafis. ānnūŭs, ēxāctīs bīs sēnīs mēnsībūs, ōrbīs. Sol dūddēnā pērēgīt Sīgnā. ānnūā nos rilīc tēnūīt morā. ēmerītīs ībāt cūrsībūs ānnūs. a. ūt patrīā cārčo, bīs frūgībūs ārēā trīta ēst: Dīssilīīt nūdo prēsā bīs ūvā pēdē. Hīc tībī bīsque æstās, bisquē cūcūrrīt hyēms. Bīs Sol dūddēnā pērēgīt Sīgnā. Bīs mē Sol adīīt gēlīdæ post frīgorā brūmæ, Bisquē sūmm tācto Pīscē pērēgīt ītēr. Sīgnā rēcēnsēbāt bīs Sol sūā, tērtīūs ībāt ānnūs.

3. ūt sümüs în Ponto, ter frīgore conflitt liter. Tertius exactīs completur mēnsībus annus. Tertia jām falce dēcubuit Ceres. Brūma ter posuit nives. Quarta redit dūrīs hæc jām meisorībus æftas, et toties cano brūma gelū rīguit, ūt mē Pontus hābet, quater arva colonim arīstīs Nūdavīt, quater arva colonim arīstīs Nūdavīt, quater arva et falce rascha Ceres.

5. în Scythia nobis, quinquennis olympias acta Est, Jam tempus lustri transit in alterius. Quinque per autumnos repetitis duxerat annis Signa Deus.

6. Mē jām, Chārē nīvālī Sēxtā rēlēgātūm brūmā sub axē yidēt. Bīs tēr-

tiă ducitur æftas.

 Jām sēptīmā vērtītur æftās. Pēr mārē, pēr tērrās sēptīmā jāctāt hyēms.
 in sēse ēctāvūs rēvēlvītur ānnus. Jām mīhī pēft luftrum tērtā mēfuis. erat. Jamque octava mihi revolutis mensibus æstas ībat, et octavis ævum florebat ariftis.

. g. annitus et nonum jam Sol confecerat orbem. Jam novies emensus iter

cœlēstia Phæbus Trānsierāt sīgna, ēt cūrsū lūstrāvat anhēlo.

20. Decimum modo caperat annum excessisse puer. Jamque fere tracto duo per quinquennia bello. Jactatus dubio per duo lustra mari.

II. Jamque unus lustris gentinis accelserat annus. alter post decimum jam coperat fire annus. undecimus postquam Sol circumvolvitur orbem, unděcimum agglomerat revolutis mensibus annum Phæbus. unděcimi metam Sol circumflexerat anni.

32. āltēr ab undēcimo tum mē jam cēpērat annis. Bīs sēnīs mēnsibus

pěráctis.

34. Terrius ad decimum successarat annus. Terrius a decimo glomeratis örbibus annus Labitur.

34. Bis septem floruit annos. Jam bis septeno pubes inceperat anno. Jam post lustra duo quartus mihi labitur annus.

a s. Tēr guīnguē fērēns nātālībūs ānnōs. 16. Nāmguē tēr ād quīnōs ūnūm Cēphīsīŭs ānnō āddīdērāt. Bis ādhūc octonis integer annis.

37, 18, 19. Bīna, trīna, quārta trībūs lūstrīs addīta mēlsis erat. Tēr sēnos ădŏlēvěrăt annos; *id eft*, 18.

30. Jamque decem vitæ frater, geminaverat annos, occidit, et misero fléterat vigelsimus annus.

30. Tecum ter denas numeravi, Postume, brumas. Triginta magnos volvēndīs mēnsībūs örbēs.

40. Jam quater in sese decimi rediere labores Solis. Jam quater in decimum Sol se convolverat orbem.

50. Jamque mihi luftris bis quinque peractis. Jam luftra decem Sol confecerat.

200. Tītān centum renovāverāt annos. Sī numero non fallor, ait; centēsīmā cūrrīt Brūmā,

200, 300. Vīxi annos bis centum, nunc tertia vivitur ætas. Hic jam tērcēntūm tōtōs rēgnābitŭr ānnōs.

1000. Dēna ēmēnsus ērāt Sol fæculā cursu.

annuto. Sie ait, annutans placido sie incipit ore, Mant. Y. Annuo.

annuus. annuus exactis completur mensibus orbits, Vitg. Æn, 5, 46.

ānōrmis. Rufficus, anormis sapiens, crassaque Minerva, Hor. S. 2, 2, 3. ātque anquină regit stabilem fortisimă cursum, Cin. ānguīnă.

ansa. ēt gravis attrītā jēnacbat cantbarus ansa, Virg. E. 6, 17.

EPITH. Panda, arcta, attrīta, tortilis, dura, ferrea. VERS. Torpilis a digitis excidit ansa meis. Crustatum stringit tortilis ansa latus. et gravis attrīta pendebat Cantharus ansa.

anser, eris. anseris et tutum voet fuilse Jouem, Prop. 3, 3, 12. Hinc ancerculus. EPITH. Garrulus, raucus, stridulus, canorus, arguflis, palūfiris, fluvialis, gravis, aquosus, aquaticus, improbus, edax, يَّتُ الْعَالَمُ وَالْعَالَمُ وَالْعَالَ وَكَالَامُ الْعَالَةِ وَيَعَالَمُونَا وَيُعَالِّمُ وَالْعَلَامُ وَيَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ وَعَلَيْهِ الْعَلَيْمِ

Smnīcola. PHR. anser aquis gaudens. Tarpējæ quondam cuftodia rupis Cănibus săgăcior anser. Romane servator candidus arcis. Que servāvit avis Tarpēli templa Tonantis. VERS. Strepit hic et aquaticus anser. Senones dum garrulus anser Nunclat.

Anteis. anteo eripui? net me pafforis iberi, Ov. Met. 9, 212. Giges in Africa, Neptuni & terra filius. Quoties terram attingebat, vires nevas accipiabat: quaire Hercules cum so luctans, ipfum in sere fulpenfum fuffica-vir. EPITH. Terrigena, pugnax, superbus. VERS. Herculeis prof sum, sīc fama, lacertis Terrigenam sudaise Libyn. Qualis in occidua pügnāx āntæŭs ărēnā.

ante. ante fovem nulli subigebant arva coloni. Virg. Geo. 1, 12 c.

SYN. antea, prius.

antea. Pētis, aibīl mē, sicūt anteā, juvat. (lamb.) Horat. Epod. 11. 2. anteactus, vel anteactus. Cum memor anteactos semper dolor admonet annes. Tibul. 4, 1, 189. SYN. Præteritus, elapsus, exactus, transactus.

anteambulo, vel anteambulo, quadriffyl. onis.

teambulo, vet anceamouro, yannes, Mart. 14, 74, 3.
änteambulones et togatulos inter. (Scaz.) Mart. 14, 74, 3.

antecapio, cepi, captum. ame locum capies aculis,-

SYN. occupo, præoccupo, anticipo, prior occupo, capio; ed antevenio. antecedo. elsi. Succincius neque cursor antecedu. (Phal.) Mart. 12, 24, 7. SYN. Præcedo, præčo, anteco, antegredior, anteverto, præverto, prægrĕdĭŏr, vel antĕcēllo.

antecello, is, ui. SYN. anteco, præsto, excello, supero, præcedo. anteco, cis, sepe contrabitur, ut : Si quis vult fama tabulas ameire vetuftas, Prop. 2, 3, 41. SYN. antecedo, przeco. V. Antecedo.

antefero, tuli. Que qu'ibus antefiram? &c. Virg. Æn. 4, 371.

SYN. antepono, præfero.

antenna. Lind come molles, antenne brachid fiunt, Ov. Met. 14, 12, 21. EPITH. Velata, velifera. PHR. Cornua velatarum obvertimus antennārūm. Virg.

Antenor, oris. antener potuit mediis elapius aobiwit, Virg. A.n. 1, 246. Dux Trojanus, à quo prodi Troja dicitur, quia Gracorum legatos Helenam repetentes bospitio excepit, & Ulyssem sub mendici babitu cognitum non indicavit : oui capta Troja cum Anea aufugit, & Patavium cendidit. EPITH. Phrygius, Trojanus, profugus. Mavortius, inclytus. PHR. Suasse Trojane pacis. Trojane preditor urbis. Patavi qui condidit arces.

antepono, positi, positum. SYN, antefero, præfeto, præpono, pluris æftimo. antequam. antequam magnum fabricaret orbem. (Sapph.)

SYN. Priūfquam. VERS. ante, pudor, quam te violem, ante nevis rubeant quam prata coloribus.

anterior, oris. anterior numero est, cui filius unicus uni est. H. anteris, idis. Commodă nec dura desunt anteridu ipsis, N. C.

anteros, otis. V. Cupido. antes, ium, m. Jam canit extremos effectus vinitor antes, Virg. G. 2. 417. EPITH. extremo.

antesignanus. anteambuloni, weluti antesignano. (Scaz.)

antevenio, eni. antevenis tempus non expectantibus ultro.

SYN. Prævenio, præverto, anteceda, antegredior.

antevolo. Turnus, ut ante volans tardum præceserat agmen, V. Æ. 9, 47. SYN. Præverto, præcurro, prævěnio.

Antheus. Anthenoris filius, quem Paris amavit & imprudens interfecit.
anthea, Sergefiunque vider fortemque Cloanthum, Vis. H. 1, 514. Antæcs.
anthropophagus. EPITH, Dīrus, înhuntanus, crudelis.

Intichrittus. exincibr antichrifi. (Anacr.)

EPITH, Cruentus, îmmītis, terribilis, pelsimus, împūrus, fe tratus, 2007 E 4

rlus. PHR. Chriftinum terror, Monftrum immane fitturum, Terreftrīs daemon.

anticipo. Æfivam fuadens anticipare diem, Virg. in Rof.

SYN, Pracoccupo, anteverto, prior occupo, capio.

antīcus. Et stiper anticos în frontis imagine crines; Mill. SYN. anterior. Anticyra. Nescio an amicyram raiio illis desinen omnem, Hor. Sat. 2, 3, 83. Infula inter fretum Maliacum, & Montem Octam, in qua optimum Elleborum crescit. VERS. I, bibe, dixissem, purgantes pectora succo. Quidquid et în tôtă nascitur anticyra. Ovid.

antidotiis, i. f. Qui facili potu antidotos imitatur boneftas. Scr. SYN. antidotum, medicamen, amuletum. EPITH, efficax, præsent,

sălūtāris. V. Medicamen.

Antigone, es. antigone devota malis sufpettaque Regi, Stat.

Oedipi, Theharum Regis, filia, que parentem coccum ducehat prævia, dum Creontis Regis juffu exularet. Cum fratri Polynici exequias folweret, à Creonte cacceri mandata est, ubi mortem sibi conscioni, quam Teeseus ultus est. SYN. Pia, Thebaha. EPITH. Laomedontea, pulchra, superba.

Antiphates. Quis non amiphaten Læftrygona devovet ? aut quis, Ov. Ep. Pont. 2, 9, 41. Leftrigonum Rex, in extremâ Italiâ, Melampi, vel ex aliis, Lami filius. Leftrigones bumana carne voscebantur. EPITH. Læstrigon cruentus, trux, horrendus, ferus. PHR. Lamides. Lamo genitore creătiis, et primum antiphaten, is enim se primits agebat. Thebana de gente, nöthum Sarpēdonis altī. Virg.

antipodes, um. Non bis antipodas salumque rubrum, (Phal.)

SYN. Qui nobis adversa premunt vestigia. Qui nostris adversa premünt vēstīgiā plāntīs.

antīquārius, īgmolosque mibī tenet antīquaria vērsūt, Juv. 6, 453. Entiquitas. antiquitatem, Romalo, et Mavortiam. (lamb.)

SVN. Větūstas, senectus.

Entiquitus. Capyn posu fe antiquitus urbi, Sil.

SÝN. antīquē, quondam, olīm, alias. antīquo. SYN. aboleo, rescindo, irrīto, abrogo.

Intīquus. Hofpitis amīquī solitas intravimus ædes, Ov. Faft. 4, 687,

SÝN. Prīscus, vētustus. longævus.

Antiftes, itis. anie fores Templi crater antiffitis auro, Prop. 3, 17, 37. SYN. Sacerdos, Præsul, episcopus. EPITH. Divinus, sacer. conspicuus, caftus, pius, venerandus, vittatus, infulatus, PHR. Sacrorum antiftes. Sacrorum morumque magister. Mitræ quem sacer ornat honos. Mitrati decorat quem culmen honoris. Cui tempora mitra bicornis ambit. Quem săcer ornat apex. Qui dextra pastorale pedum gerit, Mitra lituoque decorus, înfulă cui nitidos advelat candidă crines, Christi qui servat

Dīvīnī cuī crēdita cūra gregis. antistită, Stalat apud sacras antistită numinis aras, C. Sev. EPITH. Sacra.

Entlis. Curva laboratas antlis tollit aquas, Mart.

antrum. Sive antro potius succedimus : afpice ut antrum. Virg. E. 5, 6. SYN. Specus, caverna, luftrum, spelunca, spelæum, latebra, crypta, fovea, folsa. EPITH. opacum, cæcum, obscurum, vastum, declive, curvum, arcanum, concavum, frondosum, convexum, umbrosum, sinuceum, profundum,furtivum,occultum,horrendum, cavernosum, piceum,fuscum, montanum, stupendum, vacuum, abditum, capax, inhospitum, viride, gelidum, effossum, roridum,nigrum,nigrans, virens, secretum, udum, mustriedm, frigens, latebresum, rorans, nemotosum. PHR. Domus atra fetaram. Inalpecti colo radiilque penates, invisi radiis Solis penates, antră virentiă mulco. antră quibus nec Sol medio sentitur in æltu. antrum lūce carens. Solis inaccessum radiis. Rūpis exeste cavum, Longo spelunca recessu : Cavum saxum. Rorantia fontibus antra, Cava rupes, Cavata ailex. Pendentia saxo antra. VERS. în convexo nemorum, sub rupe cavātā. In sēcēlsu longo, sub rūpē cavatā. Sub terra fodere, vel posuere lirem. More feræ sýlvís degebat et antris, Proque domo longis spelunca recelsibus ingens abdită, vix ipsis înveniendă feris. Vitam în svivie înter desertă ferarum luftră, domosque traho, antră subit tophis laqueata Et pilmice viva. Defeript. Spelunca alta fuit, valtoque immanis hiavi, Scribea. tūtž lacu nigro nemorumque tenebris. eft specits in medio virgis ac vimine densus, efficiens humilem lapidum compagibus arcum, Cujus in extremo eft antrum nemorale recessu, Arte laboratum nullu; simulaverat artem îngenio natură suo: nam pumice vivo, et levibus tophis nutivum duxerat arcum. Garrulus în primo limine riviis erat. Stabat acută silex præcisis undique saxis, Spelunce dorso insurgens, altifeimi visu.

Antibis, Idis, Per tud siftra precor, per anub!dis ora verendi, Ov. Am. 2. 13, 11. Agyptiorum Deus, sub forma canis adoratus. Hunc alii Osiridis filium, alii Mercarium fuiffe wolunt. SYN. Latrans numen. EPITH. Verendus, latrator, latrans. PHR. anubidis oru verendi.

anulus. Ferreds afsidato confumitur andlus ufu, Ov. A. Am. 1, 475.

SYN. Levis, aurcus, pretiosus, jugalis.

ands, us, ecce anus in mediis residens annofa suclis, Ov. F. 2, 571. SYN. Vetula, EPITH. Tremens, marcida, sedula, frigida, triftis, rugosa cūrvă, sēgnīs,morbosă, mūltīlbquā, lānguīdā, dēlīrāns, ēxānguīs, sordīdā, pārcā, ārīdā, deformīs, vīgīl, sēvērā. PHR. Grāvīs ānnīs. ānnosā pārens. grandior ævo. Cui frons rugis contractă. Invalidis anus enervată laccițis. VERS. Languida sordet anus. admoto admurmurat igni, V. Senex. anus, i. Accruciant turfes anum si forte papilla, Ser. SYN. Podex.

anxietas, atis. anxictate carens diima fait omnis acerbi, Lu.

SYN. Cūră, söllicitudo, EPITII. Trīstis, informis, mordax, molesta, pavida, gravis, stimulans, mordens, rodens, V. Cura.

ankius. — Sellveitam timer ankius tinget, Virg. AE. 9, 89.
SYN. ambiguus, Incertus, dubtus, anceps, sellietus. V. Sallieitus. aonia, æ. 1. longa; reliquæ breves. นิปล์ หาวาลิท fecere; neque aonid ăgunippe, Virg. E. 10, 12. Bocotiæ regio montosa Apollini & Musis facra. aonii montes. aoniæ sylvæ. antra Musarum. Loca Musis cūltă, hābītātā. āönīæ ārvā, jūgā, mēntēs, ūmbræ, vāllēs, ūndæ. āŏnīūs vērtēx. aönīddm löcā. V. Parnafjus.

Aonides, um. Lux redit. aonidum turba, favite fucris, Mart. 7, 21, 2.

V. Acnia & Musa.

aonius, a, um, Cum levis aonias urgula fodit aquas. Ov. F. 3, 456. SYN. Heliconius, Pierius, Cafbalius, Permelsius.

aornus, i. unde locum Graji dixerunt nomine dornum, Virg. Æn. 6, 242. V. Avernus.

apage. Debutitun dixiffe, apage bac immitia poma, Caz.

ăvellă, æ. m.—Credat Judeusăpella, Hor. Sat. 1, 5, 103.

Apelles, is. Si nunquam Venerem Cous pinxisset apelles, Ov, A. Am. 3, 401. Pistor eximius, Patria Cous, Cos autem una Cycladum in Ægeo mari. Alexandrum pinxit ad vivum ; Veneremque moriens reliquit imperfectum, quem abjolvere nemo unquam aufus est. EPITH. Tis, însignis, clarus, înclytus. mīrāndus, famosus, illūstris, præclarus, nobilic, peritus, mīrābilis.PHR.

l'iclorum.

Pīctorām Ismen, decus, gloriā. Ingenio tabulitque atrīs īmignis apelles. VERS. Sī nanquam Venerem Cous pinxiset apelles, Mersa aub æquoreīs īpsā lateret aquis. Ovid.

Zpēllens. Qualis apelleis eft color in tabulis, Prop. 1, 2, 22.

āpēnnīnīgēnā, æ. m. āpēnminīgēnīs cultās pāflērībus ārāt, Cl. 6, C. Hon. 505. āppēnnīnus. ālī ibus aquātum āttollērs caput pppēnnīnus, Sil. 2, 314.

Mons Italiam mediam dividems. EPITH. Celsus, nubif er, gilidus, seri-

ŭs, mīvālis, longus, saxosus, frondens, alper. V. Mons.

apēs, aprī. Trūz češe Insequitūr: tētēļquē sile inguine dēntēs, Ov. Met. 20, 715 SYN. Sūs. EPITH. Spūmčūs, nināx, fürlbūndūs, fūtēns, īmmānās, tēruš, tērvis, tērvis, tīlvūs, trūx, fūlmīnētis, fītībūndūs, tilentūs, fētēx, trūculēntūs, tērndēns, hīrsūtūs, fētrvidūs, vūlnīficūs, sānguinētis, sērdīdūs, dēntātūs, tirutis, sētūgēt sētēsūs, crūēntūs, horrīdūs, protervūs, sūdāx, impārtdūs, fpūmēsūs, vāltātor, frēmēns, rābīdūs, īnglūvīsūs, ācēr, fævūs, fpūmāns, āradītcūs, Mænālītis, Mārsūs. PHR. Dēns īmmānis āprī. ēblīquē dēntē tīmēndūs āpēr. Dēntē mīnāx. Vūlnītēcs ācūens dēntēs. Vāltāns rātī colonīs, īmmēnsā mēmberotūm molē crūentūs. VERS. ēxīlīt ēxēstē dēntē protervūs apēr. Indomītus rēgnābāt āpēr. Sævūs āpēr lēngē syļvīs lātrātībūs āctūs fālsaūnē ē celērēs dīlsīpāt ērē cānēs.

aperio, is, aperui, apertum.

Teram inter fluctus aperit, furit afius arenis, Vitg. A.n. z. 212. SYN. Pando, explico, resero, recludo, retego.

apērtē. Sīc itērum, ise sapē cādim, abi vīmere apertē. Ov. F. 2, 215. SYN. Pālam, manitestē. V. Palam, vel ingenuē.

ăpērtus. Quid miseros toties in apērtā pericula crves, Vir. Æn. 11, 360. SYN. Reclusus, reseratus, patens.

apes, is. SYN. apis. V. Mon, Apes.

apēs, ūm, vel jūm.—īnnātās apēs amor ārgēt babēndī, Vir. G. 4, 177.

Apībus celebris eft Attica, Græciæ regio, cujus Cecodos Rex fuit, & in ota Mons Hymettus. Item Sicilia, ubi Mons Hybla. EPITH. Mēllīfēræ, sēdālæ, flōrīgēræ, fūgācēs, īngēnījosæ, ftūdījosæ, mēllīfūæ, cāftæ, vīgīlēs, sol. Kicītæ, īnnūbæ, mēllītæ, vāgæ, pērvīgīlēs, pārvæ, grācīlēs, īndūftrīæ, āttīcæ, Cēcropiæ, Sīcanīæ, Hyblææ. PHR. Völucrēs, avēs Myblææ, Cēcropiæ, mellīfīcæ. apīm āgmēn, cxāmēn, ēxērcītūs. Thýmō pātæ. Mēllē grāvīdæ. Florūm ftūdīosā cohors. VERS. Cārpīt apīs stūdīosā thýmēs. Densā pēr hērbosos vollītānt ēxāminā campos. Vērīs populāntūr opēs. Floaībūs īvasīdūnt varīīs, rorāmque mādēntēm orē lēgūnt. Mēllīs apēs avīdæ volītānt pēr āmenā virētā Rūris odoriferī. Sīcānīās dētīnēt horūs āpēs. Cērāfquē līquēntēs confīciūnt dūlcēfquē lārēs īn pūmīcē fīgūnt. īncūmbūnt opērī, grātīquē lāborībūs īnflānt. āmīso dūbiæ rēgē vāgānsās āpēs. omnībūs ūnā quīcs opērūm, lābor ēmnībūs īdēm.

## Descriptio Aptum Mellificantium. Ex Virg.

Qualis apes æftate nova per florea rura Exercet sub Sole labor, cum gentis adultos Educunt setus, aut cum liquentia mella Stipant, & dulci distendunt nectare cellas, Aut onera accipiunt venientum, aut agmine sacto, Ignavum, sucos, pecus à præsepibus arcent. Eervet opus, redolentque thymo fragrantia mella.

Æn, 1,434.

Ae veluti in pratis, ubi apes æftate feren? Floribus infidunt variis, & candida circum Lilia funduntur : ftrepit omnis murmure campus,

Æ#. 6, 707.

Venturæque hyemis memores, æstate laborem Experiuntur, & in medium quæsita reponunt. Namque aliæ victu invigilant, & sædere pacto Exercentur agris: pars intra septa domorum Marcisti lacrymam, & lentum de cortice gluten, Prima savis ponunt fundamina; deinde tenaces Saspendunt ceras: aliæ, spem gentis, adultos Educunt sætus: aliæ puristima mella Stipant, & liquido distendunt nectare cellas, —Grandævis oppida curæ, Et munire savos, & Dædala singere tecta, At sesse multå referent se nocte minores, Crura thymo plenæ: pascuntur & arbuta passim. Et glancas salices, casiamque, crocumque rubentem,

Geg. 4, 156.

Bid.

Et pinguem tiliam, & ferrugineos hyacinthos.

Bet pinguem tiliam, & ferrugineos hyacinthos.

Bet icis.— Jāmene volām apicem et lätera ārdud cērnit, V. Æ. 4, 246.

SYN. Fartīgium, vērtēs, cacumen, culmen. EPITH. altus, excelsus, ardaus, apertus, summus, superbus, celsus, sublimis.

Aphrodītā. Dat Venus, eft Maris namque apbrodīta comes. Aus. Bel. 9. 8.

Veneris nomen, ab dopos quod est spuma, quia Poeta banc è spuma maris ortam fabulantur. SYN, Venus. upiarius. PHR. apium custos.

Apīcius. Qua non Fabricius, sed wellet apīcius uti, Mart. 10, 73, 3.

EPITH. Dīves, hellio. gukous.

apīcilā. - Nune baūrit apīcula, qua tē, Scal.

āpie, is. Non apis indē tūlit collēctēs sēdūlā flērēs, Ov. M. 13, 121. V. Supra, Apes.

Apis, Idolum. et comes în pompă corniger apis erat, Ovid.

Bos cultus Ægytiis, ut Deus. Nigri coloris erat, albo variati. Hunc viewm coleba nt, & post certos annos mersum in Sacerdotum fonte enceahant, deinde alio invento cultus suos renovabant. EPITH. Sacer, corniger. PHR. Bos Ægyptiis, Momphiticus, à Momphi, urbe Ægypti. V. Osris.

apium, ii. et viride apio ripa, tutulque per berbam, V. Geo. 4, 121.

EPÍTH. amarum, viride, virens, vivax, udum, viridans. Aplustre, in plur. Aplustra, vel Aplustra.

Nāvibūs alsumprīs fluitantia quarēre aplūftrā, Cir. īnconcūjsā vibīt trānguiltus aplīftriā flatus, Rut.

EPITH. Fluitans, Græcum.

apollineus. Ausu apollineos præ se contemnere cantus, Op. M. 11, 155. SYN. Phæbeus,

Apollo, Inis-Dextro faciaits apolline carmen, Ov. Tr. 5. 215.

Jouis & Latonæ filius, natus in Insula Delo. Accepisse fertur citharam à Mercurio, & possmodum Musis præsuisse. Habitus est autor Carminis, Musicæ, ac Medicinæ, Vaticinierum præses, & sagittandi peritissimus. Sol in Caelo dicitur. Colebatur præserim in insula Delo, ubi Cynthus mons; in insulis Glaro & Tenedo. Cyrebæ & Delphis in Phocide: Pataræ in Lycia, Trynbræ, Swintha,

Sminthæ, & Chry æ, in Phrygia : Terapuis, in Laconid : in spepido seu newere Grynge apud Ieras. Ut Mufice, & Carminis præfet, dicatum babut Jei Parnessum, Heliconem, Pindum, Pierum montes. V. Muse. Gefamira ejus, Lyra, & Sagittæ. Sacra eidem Laurus inter arbores, Corvus inter aves. Ipfi perpaua juventus, & crines attribuuntur. SYN. Phæbus. Cynthius. Delius, Pythius, à Pythone, serpente occiso: Titan, Sol. EPITH. arcitenens, formosus, pulcher, intonsus, factindus, fatidicus. vēridicus, citharadus, pulchricomus, lauriger, doctus, crinitus, auguri wereus, flavus, faticinus, divinus, sagax, solers, ephebus, Musicus, Medicus, opifer. Latonius, à maire : Delius, Cynthius, Clarius, Cyrrhaus. Deiphicus, Pataræus, Lycius, Thymbræus, Sminthæus, Chryfæus, Terāpnæŭs, Grynæüs, à locis in quibus cel·batur. Pārnālsiŭs, Heliconius. PHR. Mūsārūm præsēs. Carminis autor. Latonia proles. Crīnibus Imignis. Citharæ pulsator apullo. Inclytus arcu. Medicine inventor. VERS. Qui cithăram nervis, qui nervis temperat arcum. Cui Delphică tellus, et Claros, et Tenedos, Patarreaque regia servit. Mihi flavus apol. lo Pocula Caltaira plena ministrat aqua. Magnam cui mentem, animumquě Delĭŭs īnípīrāt vātēs, ăpērītquë fŭtūră,

Spolicgus, i, m, apgiegen audi, lietor, et werum putu, (Iemb.)

Aponiis, î, Colli sedeni, apenii terris ubi firmifer exit, Lucan. 7, 192, Fens band lorge à Patavio, cujus aque calida & falutares. EPITH. CLlicus. silubris, imorniis.

apophthegma, atis. EPITH. Scitum acutum.

apolitată. Tenceir apoliticus, none vilis apolitic fielis, Sed. Hine apoliticus.

Apoltoli, --- Nisi Dittor at offoins omnem, Prud.

Duidecim à Domino eleti ad fidem qublicardem. Matthias Judæ loco fucessit : Paulus ad bos accessit, & Barnabas. PHR. Bīs senī comītes Chrifti. Bīs senī precetes. Catus apoliolicus. Torta directoră, Bīs sena virum vis. Christi comitesque viæ, telt. sque laborum. VERS. Nomina apoliolici sulgent bīs sena Senatus, Bis senos sibimet Christus delegerat uman ex numero, apolitici duedenus honoris Fulget apex.

apotholicus, oris aprificit electrica prodit, prodit, Prud. Hym. 522.

appărātus, us. Pērsicos ēdī puer apparatus. (Saph.) EPITH. Supērbus, magniticus.

appārčo, ŭī. apparčat rarī nautes in gurgite vāftā, Virg. Æn. 1, 122. SYN. Videor, compareo, orior, exorior, surgo, exurgo.

apraeitor, oris. apparitores sed furenti suggerant. (lamb.)

EPITH. Clamosus, sevus, pellitus, trux, rabidus, rīgidus. SYN. Satellės, lictor, stipator.

appăro. încērtās quid jūno ferāt, quās appāret îrās, Val. SYN. Paro, comparo, orno, adorno, præparo.

appello, as. Silem asie Brūtum aspēllat, stēllasque salabrēs, Hòr. S. 1.
7, 24. SYN. Vŏco, nēmino, com ello, as. PHR. Nomine dīco, Nomine clamo. Rětěro noměn. V. Voc.

appello, is, appuli, appulsum.

Aut quis te ignārum noftris Deus appulit eris. Virg. Æn. 3, 338.

SYN. admovčo, applico. V. Novem Appello.

appendix, icis. EPITH. Parva, levis. appendo. SYN. Suspendo, eel pondero.

Appetitus, a, um. SYN, Petitus, expesitus, optatus.

appeto, tii, vitum. Pofrim, quin oculos appetat illa mist, Tib. 1, 6, 70. SYN, Cupio, exopto, expeto, peropto,

applauditor. applaiditores, claneularis machi. (Scaz.) SYN. applausor. applaudo, vel applodo. V. Plaudo.

applicitus. Proximus applicito faxosis aggere sylvis, Sil.

applico, as, uī, itum. - Que vis immānībās applicat orīs? V. Æ. 1. 620. SYN. Jungo, adjungo, addo, attexo, admoveo.

āppono, poeti, poetium, Canat, et aipponii: meus est omor, &c. H. S. 1, 207. SYN. affingo, ascribo, jūra o, adjūngo, admoveo, jūxta pono. appositus. Te magis appositis delettat, Sc. Hor. Sat. 2, 3, 17.

SYN. Positus, vel conveniens, aptus.

zpprěhěndo. SYN. apprendo, prehěndo, prendo, capio, artipio, accipio. āpprīmē, vel āpprīmā.

Flor apprimă tenax, animas, et elentla Medi, Virg. Gco. 2, 134.

sporobo. Dum pur um cupis apprebare cunctus, (Phal.)

SYN. Propero, comprobo, annuo.

appropero. - Katio approperemus, ut boffis. Sil.

SYN. Propero, festino, celero, accelero, advolo, curro, maturo, accedo.

gradum urgeo. V. Propero.

approprinquo, SYN. Proprinquo, accedo, advento. VERS, Fit proprior. terralque cita ratis attigit aura. Portulque patelcit jam propier. Rifpicit inftantem tergo, et propiora tinentem. jamque propinguanaut portis. V. Advento.

approximo-Tepidoque approximat Aufro, Mant. V. Appropinque. aprīcor, aris, aprīcantur, bumus virides jam cogitat berbas, M.

PHR. in aprīco spitiūr, ambulo, sedeo, quiesco. rīçus, a. um. ēt tērrīs immītāt aprīcīs, Virg. Æ. 6, 312, aprīçus, ă. um.

Dūceret aprīcis in cellibus uvā colorem, Virg. Ecl. 9, 49. PHR. Solī expositus, vel expostus, patens, obnoxius, vel a ventis, a

frīgore tūtus, dēfēnsiis. Aprīlis, aprīlim memutant ab apērto tempore dietum, Ov. Faft. 4, 89. Mensis ab Aperiendo dietus, tunc enim emnia se ad fectum & germina ape-

viunt. Illo Sol intrat fignum Tauri. PHR. Mensis Cythereius. VERS. aprilem Věněri sacrům fecere Quirites. Cum lætis decorantur floribus horti. Cum jam garrire volucres incipiunt. Quo mense arbor habet frondes, et pabula tellus. Mensis quo ver cuncta aperit, Lucr.

aprīniis, wel aprūgnūs, a, ūm. Saunină te, aique amia, ni ditam viscus aprugnum, Lucr. apsis, idis. V. Absis.

apte, Semper in bu apte narranija verba resistunt, Ov. Ep. 13, 121.

apto, as. Miles et armiferas aptat ad arma manus, Ovid. Amor t, 13, 12. SYN. accommodo, compono, idapto, wel instruo, orno, paro. PHR. aptarī citharæ modīs, ensem habilem vagīna aptarat eburna. Nervoque aptare sagittas. aptat se pugnæ. animos aptent armis. Lateri accommodit ensem. aptos junge pares.

aptus. Ventus er at nautis aptus, non aptus amanti, Ov. E. Laodam ad Prot. 11. SYN. accommodatus, appositus, conveniens, congruens, congruis, vel connexus, coharens, vel commodus, idoneus, vel ornatus. PHR. Nec pecori opportună seges, nec, commodă Baccho. Hăbilis lateri cly-

peus, loricaque tergo eft. špud. Scawiia, tū canās apud īmnēs, nūlius apud tē, Mant.

SYN. Penis, jūxtā, in.

Apūlia, vel appūlia. incipit ax īllo montes apūlia notos, Hor. S. 1, 577. Italia regio, versus mare Adriaticum, in regno Neapolitano. EPITH. Sicea, aitiens, siticulosa. VERS. Vendīt agros, sed mājores appūlia vendīt.

Loui. Querit aquas in aquis, et poma fugacia captat, Ovid.

SYN. Lymphā, undā, lātex, hūmor, līquor, flūmēm, rīvūs, flūvīus, fons. EPITH. Dūlcis, torrēns, flūvīālis, sāliēns, fontānā, firēpēns, æquorēā, propērāns, cānorā, vīvā, clārā, āmenā, plācidā, frigidā, gelidā, flūens, līquorēta, propērāns, cānorā, vīvā, clārā, āmenā, plācidā, frigidā, gelidā, flūens, līquorēta, palūfiris, īrrīgūā, līmpidā, sonorā, prosiliēns, flāgnāns, rāpīdā. PHR. Terræ cīrcūmflūus hūmor. Contrārius īgnībūs hūmor. Liquorēts gelidā. Flūminēt lātices, aquā dē flūminā sūmptā: fontbūs haādā. Mōllī lāpsū pēr sāxā sonāns. Rīvūlūs sērpēntīs lēnitēr āquæ. Fons pūrūs aquīs lēnē sonāntībūs. Plācidūsquē sonoræ Lāpsūs āquæ. VERS. Cūrrēntem īlīgnīs potārē cānālībūs ūndām. Pētēre ē vīvīs lībāndās fontībūs ūndās. Sūmmoque haūsīt de gūrgītē lymphās. Līmphīsque ā fontē pētītīs. Tēllūrē rētosaā occaltos lātices, ābstrusāquē flūminā quærūnt, Tēmpērēt ānnosūm sobrīā lymphā mērūm. Dānt fāmūlī mānībūs lymphās. Mānībūs līquīdos dānt ordinē fontēs,

aqualiculus. Pinguis aqualiculus propenso sefquipede extat, P.

SYN. alvus, venter.

aqualis. — Quidam quoque aqualibus unum, Fill.

SYN. Poculum, vas.

Āquārīŭs. Pīscēs ēxörtūs vīcinās aquārīŭs ārgāt, Man. Sīgnum, quod Sol ingreditur menst Januario. Počiæ singunt bum esse Ganymedem, quem Jupiter in cælum rapuit, ut aquam sibi minisfraret. SYN. undēcīmum sīgnum. Gānymēdes, ūrnīgēr. EPITH. Frigidus, hūmīdus, rādīāns, liquēns, gēlīdus, irrīguus, sūdus, trīstīs, ūrnīgēr, nīmbīseus, plūvīsous, hūmēns, srīgens, pūlchēr, stuviālis. PHR. Fūsor aquæ pūčr īliādēs. Sydus aquārī. Jūvēnīs gēstātor aquæ. Jūvēnīs sīgna rēgēntīs aquās. VERS. Instexam disfundīt aquārīus ūrnām. Phryx puēr īnestēxa lymphas estundīt ab urnā. Gēlīdos portendīt aquārīus īmbrēs.

ăquātīcus. Nēc sölvit ăquāticus Auster, Ov. Met. 1, 853. ăquātīlis. Nymphās nātāntēs, īneolājque aquātilēs, (Iamb.) ăquātor, oris. ād Tārtējstācum vēnit īndus aquātor ibērum, S.

Aquila. Chainias dicunt, aquila veniente columbas. Virg. E. 9, 13.

Volurum Regina, quod altissime volet, & Solem sixis oculis intueatur. Joois armiger singitur. Probat ad Solem pullos suos, quem si sustiner nequeant, ne degeneres abjicit. SYN. Jövis armiger ales, sövis ales aduncus. EPITH. Regiã, præpēs, sērox, siammigeras, sūlvas, antivolāns, sūblīmis, rēgālis, prædatrīx, adunca, venatrīx, bēllātrīx, velox, nubivaga, generosa, īmpavīdā, cēlērīs, præcēps, acrīs, cītā, māgnanīmā. PHR. Jövis altisoni pēnnatā satellies. Cūstos sūlminīs ales sacrā Jövīs. Tonantis armiger. alituum rēgīnā. Rēgnator volucrum. Prædator Jövis ales. Vers. Phæbeā dūbios explorat lampādē sætūs. Solem aspēctu non calīgāntē tūtur. Jövīs quæ sūlmīnā cūrvīs Fērrē solēt pēdībūs. Vēnātrīx prædam rēstro mēdītātur ādūnco. acrēm īntēmdēm acrēm rādīāntīs lūmīnā sūlīs Sūspīcīt, obtūtūque oculos sīxā hærēt āctīso.

āguilā, pro figno. Vīctrī. ēs aguilās alfām lātūrūs in orbēm, Lucan. EPITH.
Romānā, Mārtiā, bellātrīx, terribilis, vīctrīx. VERS. Stant bellātrīces
aguilæ, sævīquē Drācones. Infestis obviā sīgnīs sīgnā, pāres aquilas, et
pilā mānāntiā pilis. Romānæque aquilæ sīgušter hostis erāt.

"xölippe

iquiles, egis. an Deus ipfe aquiles, cacis, &c. Mill. EPITH. Denter, solenacuilings. Nisi sie milvinis et aquilinis ungulis, (lamb.) SYN, uncus, advincus, recurvus.

lavilo, onis. Aut attum culo magnis aquilonibus imbrem, V. Geo. 2, 234. Vestus à Septentrione spirans, scrox ac turbulentus. SYN. Börčis. EPITH. Frigidus, nivalis, nubilus, iniquus, rigidus, sercniser, gelidus, glacialus, sonorus, rapidus, algens, terribilis, minax, procellosus, Geticus, Threicius, Riphæus, Scythicus, Borealis, Hyperboreus à locis Septempienalibus. Levus, raucus, acutus, horrifer, nivosus, insanus, praceps, effirente, salutifer, pūrus, pestifuga. PHR. Vis. rabies, impetus, aquilonis. ab are irberno furens, Nives spargens, Gelida becchatus ab arcto. armatus turbini. Concretus grandine pennas. VERS. Qui gelidam Scythico fpargit ab axe nivem. Frigidus et sylvis aquilo deculsit honorem. Qualis Hyperboreis aquilo cum densus ab oris incubuit, Scythizque byemes. There Midă differt Nubilă, aerius răpido pervertens turbine campos. Cum dērērmis hyems rapidīs aquilonibus horret. Çam glacialis byems aquilonibus afperat undas. Talia jactanti ftridens aquilone procella Vela advarsa ferit, fluctulque ad sydera tollit. Tantaque commota vis cul àquilonis, ut altas Æquet humo turres, tectique rapti ferit. Frigidis ut Boreas obstupefecit aquas, ita fertur ut acta Pracipiti pinus Borai. Cam gravis armatur Boreas glacieque nivali Hispidus. Cum Boreas Scithica ftridulis arce fürit. Boreas incendia miscet, Flammarumque 2stūs tollīt violentus ad auras. Resonant Bores Insultante rudentes. atra mihī vīs ēse, hæc trīstīa nubila pēllo, Aquile inducitur sie logiems : Hāc freta concutio, nodosaque robora verto, Indurdque nives, et terrar, grandine pulso. Tanto molimine luctor, ut medius nostris concuesibus intonet zther. excussit pennas, quarum jactatibus omnis Affata eft telle. latumque perhorruit æquor. V. Ventus.

aquilonius, a um .- fratres aquilonia proles.

apoitania. Gallia queis fruitur, gremioque aquitania luta, Anl.

iquor, aris. Sed cireum tutæ sub mænibur urbis aquantur, V. G. 4, 193, SYN, aquam haūrio, traho, extraho, vel adaquo : ad aquam duca Potūm dūco. žquās ministro, præbčo. Flivios ministro.

iguosus. Dīm pelogē deļawii bījēms, či āgubius brīon, Virg. Æ. 4, 52. SYN. Humidus, pluvius.

iti. Famida cingatur foremibus ard coronis, Ov. Tr. 3, 13, 15. SYN, altare, focus. EPITH. odoratu. solennis, pinguis, fligrans, fumida, fumora, fulgens, venerabilis, magnifica, iplendida, invidabilis, san-&i, facra, pra, marmorea, odora, fragrans, fumans, erecta, rutila, feda, votīva, thūriciema. thūrifera, facrifica, ardens, coronata. PHR. Thark calens. Flammis lucens. Imbūta cruore. Multo que fumat odore. Frondībus ornātā: frondē coronātā, Sertīs redolentībus hālāns. Tepido t mirūnım îmbūtă crăore, Flimans facris ignibus, aris împonere donă. VERS. Sūrgīt ödörātīs sublimīs fūmus ab ārīs. Fūmida cīngātur florentībus arā coronis. V. Sacrifico, Victima.

lez, artim. Scopuli subter aquas inter Sardiniam & Africam, ubi factus à Remanis & Carthaginienfibus initum. Saxa vocant itali, mediis quæ in

flüctibus, aras. Ving.

âtă, æ. Sāxā, vicānt isālī mēdīīs quæ īn flūtītībūs ārās, Virg. Æn. 1. 112. Lecus Lugduni, ubi Caligula certamina eloquentia instituerat : ità us qui victi forent, scripta sua cogerentur lingua delere, alias in Rholaman projicerentun, Aut Lugdunensem Rhetor dicturis ad aram, Juven. Araba. Arabes, um. Nam modo thurilegos, arabes, modo despicit indos, Ov. F. 4.560. V. Arabia. SYN. Sabæī. EPITH. Molles, tenerī, thurilegī, odorāti. pīctī, pālmiferī, gemmiferī, barbarī, coī, dītes, nigrī, opulentī, extremī, fēlīcēs, remotī, mitrātī. PHR. înnumerī dives odoris arābs.

Arabia. ct domus intacta te tremit arabia, Prop. 2. 10, 16. Pars Afiæ, gemmis, thure, balfamo & palmis abundans. Triplex eft, Felix, scu Panchaïa, ubi urbs Saba : Petrae, aliter Nebathæa : & Deserta, Romadum regio. Regio inter Judæum & Ægyptum ; ab Arabo Apollinis ex Babylone filio, SYN. Panchaja. EPITH. Dives, thuritera, palmitera. PHR. Panchæa, Panchaia, Panchaica tellus. arabum regio, plaga, terra, tēllūs. Sabæī dīves odoris. arva Sabæa, Nabathæa regna. Panchaia rūra, arva, ödörüm terra ferax. Regio thuris abundans. Eoge domus arabūm. VERS. odorēs, Quos tener ē terrā dīvite mīttit arābs.

Arabicus, vel Arabius, a, um. Nec sī qua arabiolucet bombyet puella, Prop. 2, 3, 15. SYN. Panchæus, Sabæus, Nabathæus, Panchaius, Panchaicus.

arabilis. PHR. Cölendo, vel arando facilis.

Arachne, es. ex ölco neeri weffi: debebat arachnes, Ser. Idmonis filiá, Lydia patria. Ausa est de lanificio certare cum Mineroa, quod ægrè ferens Dea, Arachnen radio percussit, & in tantum animi dolorem compulit, ut illu se laqueo suffocaverit, in araneam deinde mutata EPITH. operosa, solers, audax. animesa, superba, docta, Mæonia, Lyda, Lydia, perītā, ambitiosa. PHR. Vīrgo Mæenia, idmonia. Pāllādis æmūlā. învîsă Minervæ. Rădio perculsă Minervæ. Păter cui Colophonius idmon, i. e. Ionius seu Lydius. VERS. Cūjūs ūt aspicerent opus admīrabile sape Desertiere suas Nymphæ Pactolides undas. Ter, quater idmoniæ trontem percufeit arachnes. Non tulit infelix, laqueoque animosa ligavit Güttürä, pendentem Pallas miserata levavit. Ovid.

arenea, in forious loxes sufferdit aranea cafses Virg. Geo. 4, 247. SYN, arančus, EPI FH. Vägu, pendula, sublimis, docta, arida, ingenical. artifex, exilis, venenifera, industria, subdola, aeria, suspensa, pendene, tarpis. vigil, fludiosa, tumida, opifex, pervigil. VERS. Tenui flamen · de pectore ducit. Pede que gracili deducit aranea filum, et leve deserto sub trăbă figit opes. Summo pendet aranea tigno. Incautas figit aranea mūscas. Antīquas exercet aranea telas. Aūt invisa Minervæ in foribus lāxās sāfpēndīt aranea cafses. V. Arachne.

มีเกิดอังโนร. สัเque นัย ลักลักซังโร ชนักนัยิm formสื่อภักษัง อาโนิm, Virg. in Cul. SYN. ăraneolă.

arankosus. aranžosē tūrpis ēt [quallēns sitū. (Iamb.)

araneus, 1. Nec cimex, neque araneus, neque ignis, Catul. 23, 2. (Hendec.) V. Aranea.

Arar, five Ataris. Ant ararim Partbus bibet, out Germania Tigrim, V.Ecl. 1. 63. Fluvius Gallia, Burgundiam alluens, & in Rhodanum defluens ad Lugdunum. EPITH. Segnis, lenis, tacitus, piger, tardus, lentus, lenganquus, ferax, Gallus. VERS. Carnicos placidis per vada serpit aquis.

a stor, oris. qua curvis arator baberet, Virg. Ecl. 9, 42.

SYN. Cölönüs, agricola, rūricola, rūfticus, agreftis, cultor agelli, villicus. V. Agricola.

aratium. espice ; aratra jugo referunt suspersa juvener, Virg. Ecl. 2, 66. Ab Arando, SYN. Vomer. EPITH. Flexum, curvum, incurvum, depressum, obliquum, uncum, validum, tractabile, mordax. ferreum, utile, inflexum, aduncum, durum, prelsum, rufticum, sordidum. PHR. Curvi pondus aratri. Inflexi grave robur aratri. Dens vomeris. ръъз

Arcidia.

ram renovans, scindens. Glebas vertens. Suko attrītus vomer. VERS. Primus aratra manu solerti fecit osiris, et teneram ferro sollicitavit hāmim. V. Are.

Aranes, Is .- et pontem indignatus araxes, Virg. Æn. 8, 278.

America fluvius, Super quem Alexander Magnus & Augustus Casar pontes, Araxerans. EPITH. Barbarus, armenius, gelidus, vagus, implacatus: ranidus. niveus, fluitans, Scythicus, Medus, a populis ques alluit : ferus V. Fluvius.

abiter, itrī, arbiter es formæ; certamina sifte Dearum, Ov. Ep. 16, 60. SYN. Juder. EPITH. Æquus, justus, amīcus, severus, inīquus, injuftvs. PHR. Quêm pěněs arbitrium est. VERS, Res ést arbitris non. dirimenda měo. V. Judex.

arbitrarius. Nunc pelago per i certo, band arbitrario, (Iamb.) Pl. Pan. 3,5,42. arbitrium. Quem penes arbitrium eft, et jus, &c. Hor. A. Poet. 73. SYN. Voluntas, judicium, sententia. EPITH. Acquum, julium, ini-

quum, înjustum, ămīcum, severum.

arbitror, aris. Teffes factorum flare arbitrabere Divos. Sil. SYN. Puto, judico, censeo, sentio, credo, existimo.

arbor, ocis. et mala rad ices altius arbor agit, Ovid. SYN. arbos, arbuftum, virgultum, ramus, frondes. EPITH. Sylveftris. timbrosa, opaca, patula, fructifera, frondens, florens, virens, fertilis, ferāx, foliātā, altā, procerā, ramosā, alticomā, ardua, viridis, rigidā, fortā, cūrvātă, nobilis, odoriferă, virelcens, cultă, încultă, ambiticeă, fecundă, celsă, rediviva, fructuosa, amona, luxuriosa, annosa, caduca. PHR. Pandēns, extendens late sua brachia. Ramīs diffusa. Sublimī vertice nutans. înfîxîs alte radicibus hærens, patulis lūxuriosa comis, ingentem quæ sufinet umbram. Largis fructibus onerata, onusta. Frondibus arbos. Luxuriat fæcunda novis. avibus frondosa præbens hospitia. Fructibus decora. ēxcēlsos tēndēns ad sydera ramos. Töllens se vertice ad auras. Novis töllücēns, vel děcorātă floribus arbos.

ārbörētus. ā, tim. *ārbörē ī fætūs āl'ib'i, & c.* Virg. Geo. 1, 55. ārbörētum. SYN. ārbūstum.

arbūscula. Contemptis aliis explosa arbūscula dixit, Hor. S. 1, 10, 77. V. Arbustum, & Arbor.

būftūm. Non omnēt arbūjās jāvant, banilējque myrīce, Virg. Æ. 4, 2. SYN. Frūtēx, vīrgūltūm. EPITH. Lætūm, umbrāns, ornātum, frückiferum, virens, frondosum, viride, densum, opacum, umbriferum, frondens, gratum, amænum, tenerum, vernum, turgescens, sylvestre, frutīcosum, umbrans. VERS. Vix audens tenues attollere ramos. Pullulit arbūftum ramis felicibus.

arbittim. Glande su es læti redeunt; dant arbuta sylvæ, Virg. G. 2, 520. ārbītējis. ārbūtē is tēxūnt virgīs ēt viminē quērnē, Virg. Aen. 11, 65. ārbūtūs, 1. ārbūtūs, ēt lēntæ vielērīs præmiā pālmæ, Ov. Met. 10, 102.

SYN. Viridis, horrida, fecunda, opaca, umbrosa, umbrifera, viridans, pătulă, superbă, plenă, văcuă, clausă, apertă, lignea, aurată, dives, căpāx, pīctă, refertă.

Ārcādēs, *ab* ārcās, ādīs.

āmbō florēntēs ætātībīs, ārcādēs āmbo, Virg. Ecl. 7, 4. SYN. ārcādīī, ārcādīcī, Mænālīī, Lýcæī, Pārrhāsiī. V. Arcadius. EPITH. Větěrěs, aptiqui. PHR. Quondam glandibus usi. aftris lunāque priores,

F

Arcadia. Protinus arcadia gelides imoisere fines, Virg. An. 8, 150. Peloponnest regio: in qua montes Mænelaus, Lycaus, Nonacris, & Cyllonen Parrbasia, Tegea, & Cleone urbes : Erymanthus, mons & fluvius, Afinos mira magnitudinis profert. Se ante Solem & Lunam creatos gloriabantur Arcades. PHR. Tellus erymanthidos, uriæ. Tellus mænalia, Nonacria. Mænālis orā. Pārrhāsis orā.

Breadivs. arcadio infelix telo dat pettus inermum, Vitg. An. 10, 425. SYN. Mænalius, Lycæus, Nonacrinus, Nonacrius, Cyllenæus, Parthasĭus, Tegemus, Clconmus, erymanthaus. V. Arcadia.

arcanus, — de arcanas pofsim signare tabellas, Ov. Am. 2, 15, 16. SYN., Seeretus, occultus, abditus, ablconditus, latens, abdrusus, opertus, reconditus, latitans. V. Abditus.

arceo, arcoi. arcebat longe Latio; multofque per annos, V. An. 1, 35. SYN. abarceo, amoveo, averto, prohibeo, expello. PHR. arceri patria. Fūcos, a præsebibus arcent.

ārcēs, ĭūm. Sēptēmque ūnă sibī mūrī cīrcūmdēdīt ārcēs, Virg. G. 2, 535,-SYN. Propugnacula, turres, caftra, caftella. EPITH. aeriæ, alte, turrigere, etherie, celle, excelle, munite, valide, fortes, armisone, conspicua, tūta.

arcefib, 19, 1vī, ītūm. Quēmque sibī tenties rascentem arce G. 4, 214. SYN. Voco, advoco, accio, vel acculo. Quemque sibi tenues rafcentem arcefsere vitas, Vis

arcelsītus. arcelsītās erīt somnus in ofsa mea, Prop. 3, 17, 14. SYN. accītus, vocatus, vel accūsatus.

ärchängelüs.-sümmüsque ärchängelüs ille, Alcim.

archetypus. archetypum Myos argentum te dīcis babere, Mart. 8, 24.

SYN. exemplar. Archilochus. archilochi, non res et agentia verba Lycambem, Hot. E. 1,19,. 25. EPITH, Spartanus, obscomus, immortalis.

Archimedes, is. Geometra Syracusanus. Sphæram vitream secerat, in quavarii astrorum ac coelorum motus visebantur. In expugnatione Syracusarum, occisus suit, dum animo & oculis in terram desixus formas Geometricas describera. EPITH. Syracusius, doctus, celeber, îngeniosus, sagan, solere, mīrābīlis, illūstris, sollicitus, potens, industrius.

archimīnus. SYN. Mīmorum princeps.

archipirată, a., m. Fămelicosus, turpis archipirata. (Scaz.)

SYN. Princeps piratarum, prædonum.

architecton, onis. architectonicus,

architector, aris. SYN. Ædifico, ftruo, conftruo, condo. V. Ædifico. architectus. Præconem facias, vel architectum. (Phal.)

SYN. architecton, machinator.

Ārchytas, æ. Mē creat archytæ toboles Babylonius beros, Pr. 4, 1, 77.

BPITH. Tarentinus, à patrià : doctus, solers.

arcipotens. arcipotens, adverte, precor, nunc denique apallo, Val. Flac. 5, 17. arcitenens. Quam pius arcitenens orai, Se. Virg. An. 3, 75. V. Apollo. arcitenens. arciicus eft primus glaciali dietus ab areto, Ovid. SYN. arctous, Hycerboreus, Borealis, aquilonius, glacialis: Scythicus, Thracius, 2 wicinis regionibus: Sīthonius, à Sithone monte Thraciæ: Strymonius, à

Strymone fluvio: Caspius, à Caspiis montibus in septentrione. Ercto, as. Hos eme quos arctat breoibus membrana tabellis, Mart. 1, 2, 3.

SYN. Stringo, constringo, coarcto, comprimo.

Arctophylax, acis. a terpo nitet aretopbylax, idemque, Bootes, M. Artophylax custodem urfæ fignificat. Est autem stella in Ursæ cauda. Is fin-Bitur Sviffe Arcas, Jovis & Calyfto filius, quem Lycaon Joui in convivio a

manham apposuerat, Jupiter vero ad vitam reduvit, & und cum matre intw Afira retufit. SYN. Biötēs ārctūrūs. EPITH. Gliciālis, tārdūs, pīgēr, urītās, rīgēns, fērds, frīgēns, frīgīdūs, Scythicūs, Thrācīus. V. Arctien. PHR. Sydus Hyperböreum. Cuftos erymanthidos ūrse. Sævis frīgöribūs rīgēns. Hyperböreæ glaciālis portitor ūrse. V. Max, Arctic.

Artis. Versaque ab axe suo Parrhaiti artis erat, Ov. Tr. 4, 3, 286.
Signum caelefte prope polum Septentrionalim. Dua funt una major, qua Melice, Plausfrum, & Septentrio; altera minor, quae Cynosura dicitur: Poeta, fabulantur Calyston, Lycaonis Regis Arcadia siium, & Arcadia surem, in boc septentrio attention, EYN. ursă, Părthăsis, Helice, plaustrum. EPITH. Părrhāsis, erymanthis, Manilli, Manillis, i. e. Arcadia. Lycăoniă, strinens, gelidă, opāci, glăciāl s, stemēns, ventāsă, Sithonia. V. Articus. Scythică, pruinosă, athică, âlgens, hybernă. PHR. Gestad proximă signă polo. Parrhisides stella. VERS. (Ovid. Fast. 3.) esse dus arctes, quarum Cynosura petatur Sidoniis, Helicēm Grājă cărīnă aotăt. V. Ursa.

តែពិច័រទ, a, ចិញ. និចិរិច័ន៍ តើមីទីវិទ ទាំងទីវិទ ទាំងចំពុំង និច័តា, Mart. 10, 6, 2. SYN. តែស៊ីទីប័ទ, Septentrionalis, ងំបូបរំលោប៉ទ, Borealis.

adurus. Praterea tam sunt areturi sidera nobis, Virg. G. 1, 204.

SYN. arctophylax.

urtis, a, um. ījest vīro prīmūs manīcās ātque creti levārī, V. A. 2. 146. SYN. angustus, contractus, strictus, constructus, compressus, arctila. Sīc micās īnnumēris ārculā spintētibus, Mart. 2, 46, 4.

ārdo, zs. SYN. Cūrvo, incūrvo, camero. PHR. in arcum sinuo, fielto, cūrvo.

ārtis, ús. Cornis: Tiprævis tāxī torquentār in ārcūs, Virg. G. 2. 448.

SYN. Cornū, nervis. EPITH. Lēthitēr, flexis, încērtiis, cornēts, sinuātiis, diuncis flexiblis, inīquits, tensis, dubītis, horrisonus, hibulis, fulgens, lentiis, flexilis, curva, Cydonius, a Cydone urbe Cretæ: Gūrtynāmis, a Gortynā urbe ejuļdem Inļula: Lycitus, a Lycits populo in Afa mimor. āchæmēnius, i. e. Parficus, ārmēnius, cūrvātus, strīctiis, sonoriis, būllīgēr, sāgīttīfār, aūrātiis, apolllīnētis, Hērcūlētis, fbūrnūs, rīgidūs, nox tis, ācēr. PHR. ārmā Diānæ. Flēxilē cornū. VERS. Nītido spēctābilīs ārcū. Hūmēris dē more hābīlēm sūspēndērā tarcūm. Aūrētis cx hūmētis sonīt ārcūs. Conflict hūc ārcūmquē mānū, cēlērēsquē sāgīttās Corripuīt. Solvī cūrvātūs īmpērāt ārcūs. āddūcto cūrvāns se in cornūš nervo.

arcūm tēndērē. PHR. ārcūm contēndērē, īntēndērē, āddūcērē, sīnūārē, cūrvārē, flēctērē, incūrvārē, ārcūm opposito flēctērē nērvā. Vālīdīs īnflicetērē vīrībūs ārcūm. ārcūm opposito cūrvārē gēnū. VERS. Tūm vālīdīs flēxos Incūrvānt vīrībūs ārcūs. Mnēsteūs āddūcto constitutārcū. ārcū contēntā pārāto Tēlā tēnēt. Intēndūnt ācrēs ārcūs, ēt spicūlā vībrānt. Non tūlīt ālcānīūs, nērvēque obvērsūs ēquīno contēndīt tēlūm, dīvērsāņuē brācchīā dūcēns Constitutānte Jovēm. Sāgittām Dēprompsīt phārītra cornāque infēnsā tētendīt, ēt dūxīt löngē, donec cūrvātā coirent intēr sē cāpīta, ēt mānībūs jim tāngērēt æquīs. Lūnāvītquē gēnā sintöseum firtītēr ārcūm. Imposito cālāmo pātūlūs sīntāvētāt ārcūs. Vīdērāt āddūcto torquēntēm cornuā nērvo. Strīcto stat proximus ārmiger ārcū.

ērcā fagīttam ēmīttērē. SYN. ārcū, nervo, cornū, spīculā, vel sagīttā, calāmos, tēlā mīttērē, torquērē, dīrīgētē, impēllērē, contorquērē. VERS. Cūrvo dīrēxīt spīculā cornū. Spīculā torquebāt Lycio Gortyniā cornū. Spīculā convērso fugientiā dīrīgit ārcū. Nērvo pēr nūtem instūlaā sā-gītā. Alchēriās tēlām contorsit in autās, oftentās ārtēm pārītēr, ār-sāmgvē stautstein.

4

7 ž

Treus ceelestis. Fingunt Poëtæ Arcum bunc Iridem esse, quam Junouis unaciam faciunt. SYN. Iris. EPITH. Pictus, pluvius, nubilus, imbrifer, : pūrpureus, mūlticolor. PHR. Väriātā lūce rubēns; vel micāns. VERS. 🛎 Nubibus arcus Mille trahit varios, adverso sole, colores. Suos arcus & per nubila circinat iris. Purpureus pluvias cur bibit arcie aquas, :: Pluvius cælo describitur arcus. V. Iris.

ardča. ūrbis; it ipsa suis deplangitur ardža pennis, Ov. M. 14, 580. EPITH. Tenuis, aeria, altivolans. VERS. Notalque paludes Deserit, atque altam supra volat ardea nubem.

Ārdēā. Urbs in Latio, ex cujus busto avis ejusdem nominis evoluvit. Nomen quoque mansit in illa urbis, et ipsa suis deplangitur ardea pennis, Ooid.

ardělio, onis. omnino nibil eft ardělioně seně, Mart. 4, 79, 10.

ārdčo, arsī, arsum. Formosum paftor Corydon ardebat alexin. Virg. E. 2. SYN. Cremor, incendor, accendor, inflammor, flagro, conflagro, ardesco. exardelco, uror, ferveo, æftuo, incandelco; vel cupio, desidero, opto. exopto, appeto; vel depereo, amo; vel fulgeo, splendeo, mico, splendesco. PHR. Flammis, ignibus corripior, uror, consumor, absumor, pereo, ignem accipio, concipio. Considere in ignes. incandescere flammīs. Concipeie flammas. Flammis crepitare. VERS. Ne forte sacer tot ab ignibus æther Conciperet flammas totulque ardelceret axis. V. Incendium. Formosum paftor Corydon ardebat alexin, i. e. amabat. firor, ut Indomitis ignem exercentibus Euris, Fertilis accensis melaibus ardět ăgěr. Implêri mentem něquit, ardescitque tyendo. ardět amane Traxitque per ofsa furorem. ardemus scitari, et quærere causas.

Sole sub ardenti resonant arbufta cicada, Virg. E. 2. 13. SYN. Flagrans, ignītus, flammans, fervens, igneus, fervidus, ardescens, flammatus, inflammatus, incensus. PHR. ignibus, flammis, accensus, ustus. Flammis collucens. Dira ferens incendia.

ardesco. expleri mentem neguit, ardiscitque tuendo, Virg. A. 1, 717. V. Ardes. ardor, oris. Idem omnes simul ardir babet, rapiuntque, Virg. A. 4, 581. SYN. Æstus, calor, fervor; vel amor, desiderium, cupido.

EPITH. Flammeus, turbidus, Vulcanius, anhelus igneus, radians, nocuus, æftīvus, sitibundus, fervidus, nimius, torrens, ferveicens urens. věhěmens, segnis, iners, īgnāvus, repentinus, deses, morbosus, lethifer solāris, nātīvus. SYN. īgneus ārdor ineft. Terræque ārdorē dehīfcunt. Cum lethiferos accendens Sirius ignes, Torret anhelantem favis ārdörĭbŭs örbēm. V. Calor.

arduus. arduus armatos mediis in moenibus adftans, Virg. Æn. 2, 328. SYN. Cēlsus, excelsus, sublimis, altus, vel difficilis, molettus.

ārčā. Nēquīcquām pinguis pālčā teret arčā culmos, Virg. G. 1, 192. SYN. Platea. EPITH. Plana, strata, lata, patens, brevis, spatiosa, inānis, vācua, capax, magna, ampla, trīticea. PHR. Æquato plana arta tergo. VERS. Strataque arenosis includitur area septis.

arefacio, eci. SYN. Sicco, exsicco.

Arena. Collectum bumorem bibula deducit arena. Virg. Geo. 1, 114. SYN. Sabulum ; vel littus, vel campus. EPITH. Sterilis, bibula, fulvă, flavens, grăcilis, litoreă, fluminea, zquoreă, mobilis, mărină, attrita, limosa, mollis, gelida, hūmens, pulverea, ūda, madens, madida, Libyca, ardens, sicca, arida, tolta, arens, torrida. PHR. agger arense. Numero cărens. VERS. Spīssā campos persundit arena. alta puellares tardat arena pedes. Arena pro campo, vel pro littore. în noftrae quoniam noua pūppis arenās Vēnerāt. Māgno tellūris amore egrelsi, optātā potūtuniu Troce arena. Hospitio prohibemut arena. ₩îtêqêtĕ irtaitim, -ī.

irinoiis. Littus arenosum Libya ventofque secabat, V. Æn. 4, 257.

SYN. arēnīs tēctus, obdūctus, creber.

àò, e, ārūī. Gārrālās în mēdiā Tāntālās ārēt ăquā, Ov. Ar. Am. 2, 606. SYN. ārēfco, ārēfīo, sīccor, ēxsīccor, mārcēfco.

httorigus, I. Mons Marti Jacer, Athenis, ubi jus dicebatur: binc Areopagit, Judex Athenarum. Hic templum erat, in quo S. Paulus Altare Ignoto Deo Sacrum widit, & inde orationis sumpsu argumentum.

utico. Lutzave exiguis arēscunt sulpbură fumis, Ov. Met. 15, 351.

SYN. arefio, areo.

žitalogus, i. Moverat, ūt mendax arttalogus; in mare nemo, Juv. 15, 16.

EPITH. Doctus, mendax.

krethūsā. ōre, ărethūsā, tvo Siculis confunditur undīs, Virg. Æn. 3, 696.
Nerei & Doridos filia, Dianæ comes, quæ Alpheum fugieus, in fontem mutate eft in Elide Peloponness regione: unde secretis meatibus per mare terrasque in Siciliam labitur. EPITH. ārcādīā, ab Arcadia Peloponness regione; Sicilā, frīgīdā, fugāx, vēlox. PHR. ārcādīā virgo. Fons ārēthūsiūs. ārethūsīdēs undæ. ārethūsīdēs latices. V. Alpheus. ārethūsīds, ā, um. SYN. ārethūsīds. Hinc in Fæm. ārethūsīe, idis.

archūlaus, a, ūm. SYN. archūsīus. Hinc in Fæm. archūsīs, īdīs. aranhonīus. Rex Hilpania, quam tria fæcula vixise aiunt. EPITH. Vētus, bēllīgēr, dīvēs, potēns, vīvāx. PHR. Hesperīis quondām Rēx ārannthonīus orīs. Ter denos decies emensus bellīger annos.

ārgēntārīus, ii. argēntāria Polla dat poētīs, (Phal.)

argentarius, a, um.

argentatus. argentată tuos etiam sandalia talos, Virg. in Op.

PHR. argento tectus, inductus, fulgens, micans.

argenteus. Fons erat illimis nitidis argenteus undis, Ov. M. 3, 407.

SYN. ārgēntō fāctus, grāvis, solidus, micāns, vel ālbūs, cāndīdus, micāns, argēntūm. ārgēntūms, pāriūfoč lāpīs, cīrcūmdātūr aūro, Virg. Æn. 1, 597. SYN. ārgēntī mētāllūm. EPITH. Pūrūm, solidūm, clārūm, dīvēs, nitens, nitidūm, splēndēns, grātūm, prētīosūm, pāllīdūm, ālbūm. PHR. ārgēntī lāminā. ārgēntī pōndūs. ārgēntī splēndor. VERS. ārgēntī vāscūlā pūrī. ārgēntō fūlgēbāt öpūs. Cymbiaque ārgēnto pērfectā, ātque āspērā signīs. ārgēntī māgnūm dat fērtē tālēntūm. Jācēnt pēnitūs dēfosat tālēntā Cælāti ārgēntī, Si sumatur pro Pecuniā. V. Picania. ārgēūs, t, ūm. ītūr ād ārgēūs, quī sīnt sūā pāginā dīcēt, Ov. F. 3, 791. SYN. ārgūšs.

ārgīllā. Tēmušs übi ārgīlla, ēt dūmūsīs cālcūlūs ārvīs, Virg. G. 2, 180. EPITH. Dūlcīs, tēntis, ūdā.

ārgīllāceus. SYN. Figulinus.

ārgīvūs. ēt jam ārgīvā phālānx īnstrūctīs nāvihās īhāt, Virg. Æ. 12, 254. SYN. ārgūlīcus, ārgūs, āchīvūs, āchæus, āchārcus, īnāchīus, Græcus,

Pělāígūs, Grājūgěnă. V. Græcus. argō, ūs. f. argo sāxā pāvēns postquām Scūllētā lēgīt, Ped.

Navis, cujus inventrix Minerva i fabricata in Tbessalia ex Arboribus sylva Dodona, vir oracula reddebat Jupiter. Hác usi lunt Jason, & cateri Gracia Herces, ad aureum vellus è Colcho reportandum, Illius rector Typhis. EPITH. Addāx, ārdūā, velox; levīs, nobilis, statīvāgā, bellīgērā, Thessālīcā, Pēgāsā, à Pegasā urbe Thessalīca: Improbā, iāsoniā. PHR. Pūppis, rātīs, nāvis, pīnūs, cātīnā Thessālā. Rātīs ārgolīca, iāsoniā. Pāgasa rātis, nāvis, pīnūs, cātīnā Thessālā. Rātīs argolīca, iāsoniā. Pāgasa rātis, pēllītācā, à Pelio monte Thessalia: Rātīs Mīnūvæ. Nāvīs quæ vēxīt Hēroān nāvis, Quæ conspiciām tūlvā veilērē vēxīt orēm. Mīsalīt īgasētās tēmērāto līttotē gēntēs. V. Argonautæ.

Ergökeüs.

argolicus. ārgolici rēdierē dūcēs; āltāriā fūmānt, Ov. Ep. 1, 25. V. Argivus. argolis, idis. f. ārgolidēs pārs vīrginibūs cīrcum ūndiquē fūja.

SYN. Pělaigis, Pělaigias, argiva.

Argönaütæ. Non naütās pātiv vos, sēd ārgönaūtās, (Phal.) Mart. 3, 67, 10. V. Argo. Quinquaginta quatuor Græciæ Heroes, qui in Argo navu Cholehos petierunt, aurei velleris capiendi caufā. Horum dux Jason Thessaula, post quem præcipui, Hercules, Thefeus, Orpheus, Castor & Pollus, Tiphys. EPITH. Semidēs, sāsonī, aūdācēs, Pēlāsgī, Thēsālī, Æmönīī, Thēsalīcī, Grājī, à diversu Græciæ regionibus generosī, impāvidī, māgašnnimī, stietivāgī, clārī, minācēs, sotes, mārtīi, immortalēs, celebrēs. PHR. Hēroēs, jūvenēs, naūtæ Æmönīī. Hēroēs; vel naūtæ ārgöī, ārgölīcī, Pēlāsgī, izsonīī, primī naūtæ. Grāiā tūrbā, ārgīvæ röbbrā pūbis. VERS. Quī sūlvo rādiāntiā vellērā vīllo. Pēr mārē non notum prīmā pētserē cārīnā aūrīcomam Hēroēs conāti āvellērē pēllēm, īnsustūm pēr ītēr non nota ād līttorā tendūnt. Āt sēmēl īn nostrās quonīām nova pūppis šrēnās Vendrāt, aūdācēs āttūlērātquē viros. V. Argo.

Argos. Neut. usitatum tantum in Nom. Acc. & Voc. Sing. argi, orum.

Securumque quies alta per argos erat, Ov. Ep. 14, 34.

Regio & Urbs in Peloponnejo. EPITH. Nobile, superbum, înăchium, ab Inacho Rege. dives, clārum, florens, potens, îndomitum, antiquum, māgnificum, celebre. PHR. argos aobilibus nobile civibus.

argous, a, um. Non buc argoo contendit remige pinus, Hor. Epod. 16, 57.

SYN. ārgīvus, Pēlāígus.

argumentor, aris.

ārgūmēntosus. ārgūmēntosis dat rētiā spilogījmus. (Spond.) ārgūmēntum. Sērtāque cīngēbānt woti ārgūmēntā potentis, Ov. M. 8, 745,

SYN. Sīgnūm, indiciūm, monimentum, nota. V. Signum. ārguo, uī, utum. ārguēt āmbiguē dīcium; mutānda notabit. Hor. A. P. 449. SYN. Insimulo, inculo, reprehendo, increpo, ācculo; vel often-

do, redarguo, convinco. V. Redarguo.

Argus, ī. Cēntūm lūmīnībūs cīnetūm cāpūt ārgūs bābēbāt, Ov. Met. 1, 11. 58. Aristoris salius, pastor Thessalus centum babens oculos. Hunc Juno adbibuerat ad servandam so, filiam Inach, quam Jupiter, adulterium tegers wolens, commutaverat in waccam: sed eum Mercurius occidit, jussu Jovis, Hujus posted oculos caudæ pavonis indidit Juno. SYN, āristoridēs. EPITH, Stellātūs, vigīl, vigīlāns, lynceūs, īnsomnīs, pērvigīl, pērnox, fīdūs, sīdēlīs, cēntocūlūs. PHR. Pāstēr cēntocūlūs. Pāstor Æmonīūs, Thēsalūs, sūnonīūs. Cūstos lūmīnē cīnctūs. Cūstos vīrgīnīs ārgūs. VERS. Cēntūm lūmīnībūs cīnctūm cāpūt ārgūs hābēbāt, vicībūs cāpīebānt bīnā quiētēm, Cætērā sērvābānt ātque īn stātorē mānēbānt.

ārgūtiă. Quōd mibi sit clāræ resonāms ārgūtiā vācis, Text. ārgūtus. Cēgor ād ārgūtās dīcere solus avēs, Prop. 1, 18, 30.

SYN. Subtīlis, solers, ingeniosus, Qutus.

Ariādnā. īndūmitos īn cordē gerēns driādnā fūrorēs, Cat. 62, 54.

Minois, Regis Cretæ, & Pafipbaës filia. Hujus beneficio Theseus labyrinthum evastīt, filo, quod ab eā acceperat, usa. Sca cum illam side data abduxisse, posteā ingratus & perjurus reliquis in Insulê Chio. SYN. ăriādnē. Gnosiās, Gnosiās, d Gnos urbe Cretæ: Minois. EPITH. Gnosiā, pūlchrā, ingēnītsa, Cretēnsis, Crēsā, sormēsā, dēcēptā, sidelīs, vēnustā. PHR. Virgo, vel piūllā Crēsā. Gnosiā virgo. VERS, Quæ dēsērta in līttorē quondam Thosēæ stēvīt pērjūriā līnguæ. Dīgnā viro mēliorē. Sīccinē mē pātrīsē. Ābdūcām, pērtīde, ab orīs, pērtīde, dēsērio līquisti in līttorē, Theseu statura.

Incinus, a, um. Vallis aricina densis latet abdita eglvis, Ov. Met. 1 4, 488. Aliett. de arīcia: Urbs in Latio, ubi sylva Aricina, Diana sacra: cum finte, Nymphæ Ægeriæ dicato.

anditae, atie. Corripit ariditas, nervifque rigentibus aretos, Man.

SYN. Siccitas. EPITH. Fervida, ignea, flammata. V. Siccitas.

ārīdūs. āfsā stib īncārvoīs ēxtābāns ārīdā lūmboīs, Ov. M. 8. 804. SYN. Mārcīdūs, sīccūs, ārēns, ārēscēns, sīccātūs. PHR. Hūmūrīs ēgēns, ēgēnus, ēxpērs. V. Siccus.

iries, arietis. (triff.) Hac sacris sedes epidis; bic ariete caso. V. A. 7,175. EPITH. Corniger, petulcus, pugnax, trux, torvus, laniger, villosus, petulans, mītis, balans, celer, præceps. PHR. Dux ovium. innocui pecoris tūtēla. Lanigeri gregis defensor. Trux aries cornu decertit. aries

villosus, et hirtis cornibus. Bellator, cornuque ferox.

Asies, Signum Zodiaci. Ver Hyemem, Piscique aries succedit aquoso, Ovida Met. 10, 5, 4. SYN. Signorum princeps. EPITH. Caladis, sublīmīs, æthereus, celsus, excelsus. PHR. Corniger aftrorum ductor. Portītor Helles: Hunc effe fingunt Poeta, quem Phrysus & Helle conscenderuns wijus vellus erat aureum. VERS. Aŭrato însignis villo. Ter senis variatus corpora stellis. Allurato princeps aries in vellere fulget. Tempora nochurnis sequă diurnă făcit. Primus ad auroram, circum cava tempora, flexa Cornua contorquens aries, calestia pandit Limina signorum, ductorque et janitor anni.

Atics. Maenia, quique imos pulsabant ariete muros, Virg. A. 12, 706. Machina bellica, arietis formam habens, quæ in muros vi maxima impellebatur. EPITH. Ferreus, durus, præceps, fortis, Vulcanius, minax, Rupēndus, Māvortius, validus, mūrālis, ferrārus. PHR. Māchina bēllică. Vīx mūrīs töleranda lues. VERS. Saxa rotat præcups aries. ariete crebro Pulsantur muri. Labat ariete crebro janua, et emoti procumbunt cardine postes. ariete disalliunt muri disjectaque saxis Saxa labant. aries cornu murum pulsabat aheno. Turrifragis aries extemplo cornibus alta Saxa quatit.

SYN. arietarius. žričtīnus.

ārieto. ārietāt īn pīrtās, ēt dūros öbice pofiēs, Virg. Æn. 11,890. SYN. Quatio, concutio: cornibus impeto, verbero, ferio.

arimaspus. Quod legit dives summis arimaspus arenis, Lucan. 7, 756. SYN. Dīves, aurifer, aurifluus.

ariolius. ariolus, extispēx, magus, bijpnīcus, sagus, (Scaz.) SYN. aruspēx, augur, vātēs.

Arion, onis .--- que nescit ărionă tellus? Ov. Fast. 2, 83. Ciebarædus insignis, & Poeta Lyricus, natus Metbymna, in Insula Lesbo. Cum mare trajiceret, ex Italia rediens, videretque infidias sibi parari à sociis, propter opes quas ferebat, citharâ modulans, in mare se conjecit, ubi Delpoin eum dorso exceptum portavit ad littus. EPITH. Vocalis, apollineus. Phæbeius, doctus, dulcis, citharata, dulcisonus, canorus, celebris, blandus, Lesbius, infelix, celebratus. PHR. Lesbius, vel Methymnæus vates. Cantu însignis arion. VERS. Cithara tumidis Delphinas in undis Mulcebat. Quem citharæ tangentem fila canoræ impositum dorso vexit pēr cærula Delphin, Delphini insidens vada cærula sulcat arion.

Mionius. Qui puto, arioniam wexerat ante lyram, Prop. 2, 26, 18.

ărīstă. Möllī paūlātīm stāvoscāt campus arīstā, Virg. Ecl. 5, 28.

SYN. Spīcæ, cūlmī, seges, mēlsis, frūges. EPITH. Möllis, pīnguis, gravida, zftīva, tenera, cana, flava, gracilis, fragilis, frugifera, fecūndă, lætă, öpīmă, Cerealia, jejūnă, flavena, fertilia, aūrată, aūrea, dūngā, grāvie, dīvēs, cūrvātā, pāndā, odorā, odorātā, odorifērā, exīlis, mödĭcă. modică, czigua, annua, multă, plurimă, expectată. VERS. Grăvidie procumbit culmus aristis. Canis stavescit culmus aristis. Cortice sub mollî těnues gloměrantur áristæ. Cinyphiæ segétis citius noměrabis ăristas, à Cinyphia regione Africae fertilistima. Molli paulatum flavescet campus arīstā. V. Šeres.

Aristæis, Paster aristaus supiens Pēneia Tempē, Virg. Geo. 4, 317.
Filius Apollinis & Cyrenes, silia Penei, Regis Arcadia. Inventor mellisteii, & olei. Amavit Euridicem, Orphei uxorem; quam cum insequeretur, illa à serpente vulnerata interiit. ÉPITH, arcadius, procax, apollineus, juvenis. PHR. Cyrenius heros. Cultor nemorum. Renovator apum. arcadius magister. V. Virg. ad finem 4 Georg.

Magnus ariftarcho major Homerus erat, Ov. de Pont. 3, 9, 23. Ärīffārchüs.

EPITH. Doctus, severus.

Arīftīdēs, is, vel æ. Jūnxit arīftīdēs Mīlēsia carmina sēcum, Ov. Tr. 2, 412.

EPITH. Justus, æquus, pauper.

ărīstifer, ă, tim. Dives aristifea segetis, (Dact.) Prud. Cath. 5,52. V. Aristo. Arīstīppus. ömnis arīstīppum accurit color, et status, et res, Hor. E. 1, 17, 24. Philosophus, patria Cyrenæus, Socratis discipulus. Hunc Diogenes Canem Regium appellabat, quod in Aula Dionysii Tyranni deliciose vi-veret. EPITH. Obiccenus, tūrpis, Græcus, epicureus, Socraticus, Cyrēnæus, Lacedæmonius.

Aristophänes, is. Eupölis, aique Cretinus, aristopbanesque poeine, Hor. S. 1, 4, 1, EPITH. Mordax, salsus, disertus. Aristoteles, is. Sī guis arīstotelem similem, vēl Pīttacon ēmit, Juv. 2, 6. SYN. Stagirītēs, Stagiræŭs sophus. Sophorum princeps, dux. EPITH. Dīvīnus, doctus, îngeniosus, mīrabilis, subtīlis, sagan, solers, perītus, celebris ingratus, immortalis.

Briftoteleus, a, um. SYN. ariftotelicus.

arma, orum. arma virumque cano, &c. Virg. SYN. Ferrum, ensis, gladius, telum, hasta, fraxinus, jaculum. EPITH. Discordia, fulgentia, impia, Vulcania, radiantia, gravia, fortia, picta, furialia, inimica, nocitūra, funesta, horrida, cruenta, calentia, trepidantia, lethalia, hostilia, Insana, sonantia, aurāta, Māvortia, beilica, sanguinolenta, cruentata, caftrensia, victricia, dira, crudelia, infefta, nefanda, Martia, fatalia, horrentia, grassantia, minacia, ftrepentia, abena, improba, infelicia. Infausta, tristia, ferrea, rabida. PHR. armorum vires, învisa matribus arma, Cædě călentiă. Aūro cælātă. Sanguine pictă. înfectă tabo. Tūtă mūnīmīnă corporis. VERS. armă reperculso fulgent rutilantia Phæbo. arma renidentem töllunt ad nubila flammam. armorum crifpo radiatur lūminė campus. Resonant crebris tinnitibus arma. armis crepitantibus îngens exoritur fragor. Clarescunt sonitus, armorumque îngruit horror. armorum sonitum toto Germania celo Audiit, insolitis tremuerūnt motibus alpes. Continuo nova lūx oculis effulsit, et arma Horrendum sonuere, tremunt în vertice crista Sanguinea. ardet apex capiti, cristisque a vertice flamma Funditur, et vastos umbo vomit aureus ignes. Horrescit ftrictis seges ensibus, zraque fulgent Sole laceisita, et lucem aub nubila jactant. Summaque in casside largus undantes volvit flammas ad sydera vertex. Vibrantibus aer Fülgurat armorum radiis. Flammeus ærātīs tremor erat in armis. Tum late ferreus haftis Horret ager, campique armis süblimibus ardent. Tremulus vibratur in armis ardor, et Errantes ludunt per cafsida flamme. Iterum atque iterum fragor intonāt īngēns ; ensēsquē, cippēīquē sonānt. V. Arno & Bellum. Irmāmēntārtām, iī. Laīcquid bābēnt tēlorum ārmāmēntāriā coelī, J. 13, 83.

femarrum. Spanifell, anopharum, tripodes, armaria, cifias, Juv. 7. 11. V. Socre.

timātūrā. Spārsā pēr ēstrēmēs lēvis ārmātūrā mānīplās, Luc. 7, 508. V. Arma. ārmātils.——bīc torre ārmātus öbūflō, Virg. Æn. 7, 506.

PHR. ārmīs īnstrūctus, mūnītus, tēctus, cīnctus, āccinctus, cīrcūmdātus. Clypēātus: Squāmcus auto. Crīstīs rūtīlus: Cāsidē mājor, ārmorum lūcē corūscāns, Collūcēns insīgnīs sātea, instrūctus ferro. Insignīs gātea, et stūlgēntībus ārmīs. Pūlchrīs conspēctus in ārmīs. Thorāca īndūtus, Ærē cāpūt fūlgēns, crīstāque hīrsūtus equīna. Quībus ībāt in ārmīs. Chālybe īndūti ēquītēs, ēt in ærē lātentēs. VERS. īpsi īntūs dēxtra āc lævā pro tūrrībus āstānt ārmātī fērro ēt crīstīs cāpīta āltā corūscī. Amati pro militibus. Virg. ārdūtus ārmātos mēdīis īn mænībus ādstāns Fūndīt ēquūs, V. Arma, & Bellicojus.

Armenia. armeniae celsis inftabat montibus arca. Alc.

Afiæ regio inter Taurum & Caucasum montes. In eá tigres plurimæ, & arbores odorisferæ. EPITH. Möntösä, hörridä, hörrendä.

ārměnīvs. Ďāpbnis ét ārměniās currū sūbjūngěré tīgrēs, Virg. Ecl. 5, 29. ārmēntālis. ārmēntālis équæ māmmīs, Sc. Virg. Æn. 11, 571.

amentalis. Armemalis equae mammis, © c. Virg. A.n. 11, 571. ārmēntārīŭs. Prætereā, jām pāstor, et ārmēntārīŭs omnis, Lucr. 6, 1250.

armentarius. Pratērēa, jam pajtor, et armentarius omnis, Luci. 0, 1250 SYN. Būbūlcus, Pastor.

kmēntūm. Cāntō que sölītūs sī quāndo ārmēntā vocābūt, Virg. E. 2. 23. SYN. Grēx, pēcūs. EPI IH. Lætūm, valīdūm, dīscolor, montānūm, lānigerūm, pīngue, errāns, nūmerosūm, coāclūm, spūmans, totte, cornīgerūm, montivagūm, tārdūm, pigrūm, edax, obesūm. VERS. Valīda in sylvis reboānt ārmēntā. Pāscūntūr virides ārmēntā per āgros. V. Grex. imī, orūm. Lārījāms, lūdāntque faba pēr coldī, pēr ārmās. Virg. Æ. 11, 497. SYN. Hūmērī. EPITH. Valīdī, fortes, hīrtī, potentes,

dūrī, altī, rīgīdī. ārmīfēr, a, ūm. Sīgnīfēr, ārmīfēros poterāt memorārē laborēs, Syl. 1, 2, 96. ārmīgēr, Hæc īft ārmīgēræ fossis dē quinque Minīrvæ, Ov. Tr. 4, 10, 13.

armipotens.——gends armipotentis achillei, Virg. Æn. 6, 839. armisonus. Pālladis armisonæ, quæ prīma, Gc. Virg. Æn. 3, 544.

PHR, armīs sonans, armu corūscans.

ārmo, žs. Latā fācīt: spolīis sē quisquē rēcēntībās ārmāt, Virg. Æn. 2, 395. PHR. ārmīs īnduor, cīngo, instruor, mūnio. VERS. Socios

instruit armis. V. Mox Armor.

armor, aris. Bello armantur equi : Bellum bæc armenta minantur, Virg. Æ. 3, 540. PHR. armis induor, inftruor, munior, cingor, accingor, armă căpesso, căpio, înduo, sumo. Cîngor fulgentibus armis, arma humeri apto, circumdo, armari în præliă. Pugnæ se parare. VERS. Hic feiro accingor rūrsūs clypeoque sinistram insertabam aptans. Laterique accommodat ensem. Loricam induitur, fidoque accingitur ense. ensem collo sufpendit eburnum. unanimes in prælia fratres armantur. Induere arma viros, violentaque sumere tela, Rex jubet. Validam vi corripit hastam. Hīc galeam tectīs trepidus rapit, ille frementes ad juga cogit equos, Ciypeumque auroque trilicem Loricam induitur. validoque accingitur ense. Humerīs aptare pharetras. Pars pedes īre parat campīs, pars arduus altis. Pulverulentus equis furit. omnes arma requirunt. arma animis, arma ore fremunt. Ferus omni pectore fævit Martis amor. Certatim sese exhortantur in arma. Subitulque per omnem Ausoniam Mavors ftrepit. ēt ciet arma, virosque. in arma viros suscitat atque in prælia cogit. A:rātās acies în prælia cogit. Signaque ferre juvat, sonitulque audīre tubarum. Jamque făces et saxă volant, furor armă mănistrat. Spoliis se quilque recentibus armat. Pila novant, ac detersa rubigine favus induitur ferro splendor. arma diu senior desueta trementibus evo Circundat nequicquam humeris, et inutile ferrum Cingitur. Nam dedit et specula cuftos übi sīgnu tumultus, induimus trēpidā protinus ārma mānu. Ipsē delauto funallēntem alboque orichālco Circundat lorīcam humēris, si aptāt hābendo ēnsēm. Nēc galčā tēgimur, nēc acuto cingimur ē Mantīque smbās jāculis oneravit ācūtis. Tērribili fulminat onse nu. V. Arma co Armatus.

aro, as. Frugibus înfelix, că nec mansuestit arando, V.G. 2. 210. PHR. Terram tellurem, humum, arva, aratro colo. Terram aratro, měrě, ferro, raftris, ligone colo. Terram aratro subigo, scindo, vi inverto, preseindo, verso, exerceo, rumpo, fodio, renovo, exercere lum sub voměrě, Voměris ictu agros sulco. Juvencis solum exerceo. cumbere aratro. Glebas ligone, rastro dirumpere, convellere. Ra tērrām rīmārī. Tēllūrī īnfīndere sūlcos. VERS. Prīma Ceres unco bām dīmovit aratro, ante Jovem nulli subigebant arva coloni. Cam horrentem fractis învertere glebis. Vălidis terras profeinde juvencis. guě solum primis extemplo a mensibus anni Fortes invertent tauri. a to terram renovare ligone. Dūcot aratūros sub juga curva boves. Ti wītem committere sulco. Durisque ligonibus arva excolit. exercent měrě colles. Tuž cum multi versarent rură coloni. Rurăque cen scindat opima bove. Terram centum vertebat aratris. Supposité jugo pondus grave cogit aratri Ducere, et infuetum ferro profcis eampum. alsiduis terram însectabere raftris. Depresso încipiat jam mihi taurus aratro ingemere, et sulco attritus splendescere vomer. jubē domitos onerī supponere tauros, Sauciet ut duram vomer adī humum. obrue versata Cerealia semina terra, Que tibi cum multi nore reddat ager. Raftroque intacta, nec ullis Saucia vomeribu sē dăbăt omniă tellus. În steriles agros nolunt jugă ferre juvenci. I sülcantur vomere campi. Non rastros patietur humus, non vinea fal Non ergo presso tellus consurgit ăratro: Rură colit nemo, mollei collă fiivencis: Non glebam prono convellit vomere taurus. Squ dēsērtīs rūbīgo infertur aratris.

Žromă, ătis. Sölüs ödör ſpārsī ſpīrāmēn ărömătis ēfflăt, Prud. Apoth. 7 SYN. ödör. EPITH. Dūlcĕ, grātūm, ölēns, Sābæūm, à Sabâ, urbe biæ; āſsyrīūm, īndĭcūm, bālsamēūm, Cyprīum, ab inſula Cypro.

Aromaticus. Mēļsis aromatica : noclū, &c. Sedul.

ārrēctus. Conflitit în digitos extemplo arrēctus uterque, Virg. R. 5, 4:

SYN. ērēctus, rēctus; sublātus, celsus, excelsus. PHR. arrēc
aurībus afras. arrēctæque horrore comæ. arrēctis spēctant animīs
ārrhābo, onis. Lēno arrhābonem būne pro mīnā mēcum fēro, (lamb.)
SYN. arrhā.

arrideo, isi. His Deus arrisit, velut arridere solemus, Mant.

SYN. Pláceo, sūbrīdeo. VERS. Lætus et auguīto f elix ārrīdeat ore pier ārrīsit, sive piella tibi. et quandoque mihi fortunæ ārrīserit ārrīgo, is, exī, ēctūm. Numquid sācurus non potes ārrigere? Mart. 3,; SYN. ēxigo, tollo, ātollo, subrigo.

ārrīpio, ipuī, ēptūm. ārrīpūītquē locum, ēt sylvīs, &c. Vir. Æn. 11, SYN. Sūbrīpio, rapio, capio, prehendo, prendo, apprehendo.

Arrodo, arrosī. V. Rodo.

arrogans. Resissit arrogantibus. (Iamb.) V. Superbus.

ātrogo. Jūrā negēt sibi nātā, nibīl nēn ārrogēt ārnīs, Hor. A. P. 1: SYN. ālsūmo, sūmo, ālcīsco, vīndīco, tribuo.

arrosus, obtunduntque novos arroso robore dentes. N. V. Rifus.

ārs. SYN. ārtif icium, fācultās, scientiā, doctrīnā, studium, vel fraū lus. EPITH. Māgistrā, mīrā, sālūtāris, āptā, dīvīnā: öpeises. ciai, imitātrīx, mīrāndā, novā, ingenīosā, sollīcītā, nobilis, ābjectā, telebrīs, doctā: dolosā, vērsūtā. PHR. īnvēntrīx operūm. īngenīī fatās. Nātūræ semūlā, imitātrīx. VERS. Que fætūm nātūræ mātrīs klūmbrāt. Non hæc hūmānīs opibūs, non ārtē māgistrā Provēniūnt, Quīs Deus hānc, Mūse, quīs nobis excudit ārtēm? ēt vārīūs ūsūs mēdītando ēxcūdērēt ārtēs. Ars pro fraude. (Virg. 2. Æneid.) Dolīs īnstrūctūs, ēt ārtē Pēlāsā. V. Dolus.

ina libèrales. EPITH. Ingénüæ, egrégiæ, præclaræ, döctæ. PHR. Masirum et apollinis artes. VERS. His Pectora molleicint, afperitasque
figit, inventas multi vitam excoluere per artes. Ipse suias artes, suia
monera lætus apollo, Augurium, Cythauamque dabat. udde quod ingenias didicisse fideliter artes, emollit moies, nec sinit vise foros. Disce
binis artes, moneo, Romana juventus. Scilicet ingenium placida mollitur ab arte. excudent alli spirantia mollius æra, Tu regere imperio
populos, Romane, memento. Hæ tibi erunt artes.

èm contemmere. VÉRS, Jăcent sine laude Cămœnæ. Cum cithără passim spretus apollo jacet. Nemo favet studiis. Hæc seculă sunt ingrată; eel diră Cămœnis. ipse licet venias, Mūsis comitatus, Homere, Si nibil atuleris, ibis, Homere, foras.

inenicum, i. EPITH. Dirum, atrum, grave, V. Venenum.

Atemisia. Maufoli, Cariæ Regis uxor, quæ voiro defuncto tumulum superbum ustruxit, Maufoleum appellatum, ejusque cimera vino commisso præ amore ebibit. EPITH. Çastā, nobilis, sortis, pūdīcā, mæstā. PHR. Maūsolī cūnjūx, ūxor. Cāriā Rēgīnā; vel vīrāgo. VERS. Maūsolī cīnērēs ūxor chārīsmā vīno Commīstos bibīt, et tumulo meliore rēcondīt, ūt post sata, imo conjūx in poctore vivat.

articulatim. Plane exaudiri, dicernique articulatim, Lucr. 4. 559.

artictilo. Mobilis articulat werborum deedeid lingua, Lucr. 4, 555.

ārtīculus. Nēc prēmit ārtīculos lācidā gēmmā mēos. Ov. Ep. 15, 74.

EPITH. Mollis, molliculus, tenuis, roseus, nitidiis, cāndidius. SYN. Dīgītus. VERS. āt reditus jām quīlque sucs amāt; ēt sībi quīd sit ūtilē, sollicitis sūppitāt ārtīculis. Ovid.

ārtīfēx, īcīs. ārtibūs, ārtificī que nöcuērē füö ? Ov. Tr. 3, 14, 6. SYN. öpifēx. EPITH. Döcküs, clārus, pērītus, mānuālis, cēlebrīs, vīgil, mātutīnus, īngēnīosus, ēgrēgius, nobilis, sāgāx, solērs, præclīrus, sollitritis, mīrābilis. PHR. ēxpērientia döchī ārtificīs. ēgregius lābor ārtificīs.

īstīfīciūm. V. Ars.

articopus. Salva sit artocopī reverentia: finge tamen te, Juv. 5, 72. SYN. Pistor.

ārtocreas, atis. --- sieum, ārto: reafque pofello, Pers. 6, 50. EPITH. Lautum, opimum.

ārtūs, tiūm, tibūs. Māiārā vīrpo, ēt fingitūt ārtibās, (Alcaic.) SYN. Mēmbrā. EPITH. Röbūflī, förtēs, cādūcī, frāgilēs, mörībūndī, pūlchrī, valīdī, formosī, fefsī. PHR. Corpöris ārtūs. Māgnī mēmbrorūm ārtūs. VERS. Congrūš röbūflos proportio colligit ārtūs, Vīrtūfque ārtīs ānimosā fātīgit.

ārvīnā, ārwīnā pīnguī, sābigūntque īn cötë sicūrēs, Virg. Æn. 7, 627. EPITH. Möllis, pīnguis, tenāx. PHR. ārvīnā tergere.

Trvīsium. Vīnā novum fundam calatbīs arvīsia nīetar, V. Ecl. 5, 71.
Promenteris m Insulæ Chio vini optimi serax. arvīsius, a, um.

ărundifer, ă, um. Tībr's ărundīfirum medio căpăt extilit alvie, Ov. F. 5.
637. SYN. ărundinibăs frequêns, têctiis, opertus,
ărundinctum. PHR. Locie ărundinosus,
ărundinctum.

ărundineus. Paftir ărundinco carmini mulcit docs. Ov. Tr. 4, 1, 12.

krundinoaus. Queque anconam, Cnidunque arundinosam, Catul. 36, 13. (Hendec.) PHR. Mültä arundine creber, frequens, virens, viridans,

tēctus, opertus. Creber arundinibus.

šrūndo, inīs. Lūdērē pār impar, ēquitāre in arāndīnē longā, H. S. 2, 3, 248. SYN. avēnā, cālāmūs, cānnā. EPITH. Tēnērā, flūviālīs, ūmbrosā, ēxīlis, tēnūis, longā, deformis, pālūftris, prēcērā, trēmūlā, fraģilīs, lēvis, āquatiea, flūminēā, āquosā, virēkēna, virīds, nobilīs, inconflāna, agitātā, glaūcā. PHR. Agrēftēm tēnūī mēditābor arūndinē Mūsām. Ūtque kvī Zēphyro grācilīs vibrātūr ārūndo. Hīc virīdēs tēnērā prætēxīt arūndinē rīpās. Crēbēr arūndinībūs tuēmūlīs ībī sūrgērē lūcūs.

ărundo, pro Fifulă, agrēftēm tenuī mēditābor arundīne mūsam, Vit. E. 6,8. V. Fifula.

ārundo, pro Sagginā. — bærēt lātērī lētbālīs ārūndo, Virg. Æ. 4, 73. SYN. Sagīttā, spīculūm, tēlūm, jāculūm. EPITH. Lēthālīs, volāns, volūcrīs, lēvīs, pēnnātā, strīdēns, acūtā. V. Saginta.

Āruns, untis. Conjicit, et superos aruns sic voce precatur, Virg. R. 11, 748. VERS. Vatum maximus sevo aruns, inceluit deserte monia Lune.

Arūipēx, īcis.——cēmore čpās oft, ăn ărūspīcē nöbīs? Juv. 2, 121.

Vate, qui victimam immelatam in arā inspīcit, id oft, ab extis victimae rerum suturarum cventus dicit. SYN. Augūr, vatēs. EPITH. Thūscūs, Romānus, etruscūs. à Teuscū & Etruria reg. Italia; sapēr, vanus, verūs, satīdīcūs, obscūrūs, Phæbēius, terifīcūs, solers, sagāx, sēdulūs, providūs, pērītūs, ancēps, mēndāx, īncērtūs, dubius, divīnūs, longævūs, sanctus, venerabilis, prænūncījs, sīnistēr, V. Augur.

ărūfpicină.

aruspicium. Conjugio, čt discat Pērsicum aruspicium, Cat. 89, 2. V. Augurium. arvum, ante Jevem nuili subigebant arva coloni, V. G. 1, 125. V. Ager.

ārx, ārcis. Aūditrāt, Tyriās olim qua vērtirit ārcēs, Virg. Æn. 1, 24. SYN. Mūnīmēn, vāllūm, tūrris, cāftrūm, cāftellūm, prēpūgnācilūm. EPITH. Sūmmā, sūpērbā, āeriā, ēlātā, inexpūgnābilis, sūblīmis, ārdūā, āltā, cēlsā, excēlsā tūrrītā, tūrrīgērā, vālidā, fortis, mūnītā, vāllātā, sölidā, sēcūrā, Māvortīā. PHR. ād aūrās sūrgēns. ēdūctā sūb aūrās. ūrbīs tūtāmēn. in āftrā sūrgēns. V. Turris.

ās, āisis, m. in triviis fixum cum se demittit ob assem, Hor. E. 1, 16, 64.

PHR. Naufrägus alsem dum regat.

Akalaphus. Videret afediophus: quem quendam dietiur, esphus, Ov. Met. 5, 8, 78. Acherontis & Orphnes filius, qui Proferpinam prodidit, quod deceptium ab arbore malum in inferis comediffet. Quarè in bubonem, avom funcfiam, mutatus est. Ovid. 5, Met. V. Bubo.

Accanius. at putr ajcanius, cui nunc cognomen iulo, Virg. Æ. 1, 271.

Æncæ filius & Creifæ, Priami Trojanorum Regis filiæ. In Italia urbem Albam condidit. SYN. ilu, iulus, Æncedes. EPITH. Regius, Dardanius, Trojus, dulcis, binominis, pulcher, albanus. PHR. Dardanius puer. Conditor albæ. Magnæ spes altera Romæ. Dardanius nepos Ve-

neris. VERS. at puer ascanius cui nunc cognomen iulo additur, ilus

ĕrāt dūm rēs ftětit īlia rēgno.

āscendo, dī, sūm.—ēt cēlsām Būtbrēti āscēndimus ūrbēm, Virg. Æn. 3, 293. SYN. Scāndo, conscēndo. PHR. āscēnsū supero, ēxsūpero. Montem āscēnsū wincere. Cu: . petere ārdua montis. ēvādere ād sūmmī fastīgia montis. Montis in ārdua nītī. Pēdībūs superārē cacumī nā montis. In culum tollī, fērtī. Sē tollēre sūrsūm. Sēse āttollēre īn aurās. Superās ēvādere in aurās. VERS. Sūmmī fastīgia tectī ascēnsū supero. Inquē domos superūs scāndere cūra stūt, ēt sē Prūtīnus æthērēā tollīt in āstrā viā. V. Cælos ascende.

alcia. SYN. Securis, bipennis.

akciko. Ivī. Itum .- Generumque afciverit urbi, Vir. Æ. 11, 472. SYN. Voco, advoco, convoco, accerlo, accio, vel alcribo, adjungo. V. Accerlo.

akitus, a, um. V. Afcifco.

Aktră. Sērwāntēm pēcudēs, vāllibus, āscrā, tuīs, Ov. de Arte Amandi. 28. Vicus Bæotiæ, justa montem Heliconem: patria Hefiodi Pectæ. EPITH. Větus, Parnaíšis, Hěliconia.

ascrībo. Reftat ut ascrībat līttera noftra vale, Ov. E. Cyd. ad Ac. Vers. ult. SYN. Subscribo, assigno, vel tribuo, attribuo, vel impono, do, vel ascisco.

almantītius.

žsellůs. alpice, ut aurītus miserandoe sortis asellus, Ov. A, 2, 7, 15. V. Abaus. Ana, regio. -- extremīs asiee jam vielor in oris, Virg. Geo. 2, 171.

EPITH. Magna, potens, dives, lata, spatiosa, ferax, fæcunda, opulenta. firtilis. PHR. Terra asiæ, asiatica tellus, ora, regio, plaga. Asia. Jam varias pelagi volucres, et que asia circum, Virg. G. 1, 387.

Palus in Myfia. Hinc asius, a, um. PHR. Sonat amnis et asia longe Pulsa palus. Virg.

miacis. ēcauid ubi āsiācās eāsūrās āspicis ārcēs, Ov. Met. 12, 588. SYN. asiaticus.

isianus. Hæc asianorum vetera ornamenta Deorum, Juv. 3, 218.

miaticus. Frigoribus pigro veniunt asiatica fætu, Col. SYN. Asiacus Āsīlis. Plūrimus ālbūrnum volitāns, cuī nomen asīlo, Virg. G. 3, 147.

Hoc ceftro usa est Juno ad vexandam Io, quam Jupiter in vaccam men-taverat. SYN. cestrum. VERS. est, lucos Silari circa, ilicibusque virentem Plurimus alburnum, volitans, cui nomen asilo Romanum eft, effron Graji uertere vocantes, alper, acerbe sonans, quo tota exterrită sylvis Diffugiunt armenta. Virg.

asinīnus, a, um. SYN. asinārius.

Binus. Auriculas asini Mida rex babet, &c. Pers. 1, 121.

Frequens est in Arcadiâ. Eo vectus Silenus Bacchi educator. SYN. ascilius. EPITH. Tardus, vīlīs, piger, dēses, onerātus, iners, būldus, aurītus, tūrpis, sēgnis, arcadicus, gravis, rūdēns, stolidus, ignavus, villosus. PHR. arcadium pecus. alsiduo verbere domitus. Sileni vector asellus. VERS. înduiturque aures tarde gradientis aselli. Venerat et senior pando Sīlēnus asello.

aspēcto, as. — advērtasque aspēctāt desuper arces, Virg. Aen. 1, 424.

SYN. Spēcto, aspicio.

aspēctus, us. obstupuit primo aspēctu Sidonia Dido, Virg. Ac. 1,617. SYN. Facres, vultus, os, frons, oculi, lumina, ew conspectus, obtu-tus. EPITH. Venustus, pulcher, gratus, benignus, amabilis, dulcis, rīdēns, lætus, serenus, amīcus, hilaris, blandus, placidus, comis, mītis, jūcundus, lascīvus, terribilis, ferox, trux, ferus, torvus, mettiēndus, mināx, sevērus, truculentus, horridus, horribilis, formīdābilis. VERS. Sīc īstă venūsto Splenduit aspectu. Color aspectu jam lumīni, pulchro. Jam nares invitat ödor. Læto ridet afpictu. Dum vagor alpēctū, visumque per omnia duco. Siste gradum, toque aspectu ne subtrăhe nostro. V. Aspicio.

asper, a, um. Per Synæresin, aspri.

asperius nibil est bumili, ciim surgit in altum, Claud. Eut. 1, 181. SYN. Scaber, Metaph. acerbus, durus, molestus, arduiis, disticilis, gravis, înjucundus, îngratus, wel cælatus. PHR. Combiaque argento perfecta, atque aspera signis Pocula. Rebisque veni non atter egenis, improvisum alpris (pro afperis) vėlūti qui sentibūs anguem Preisit.

asperitas, aus. aperitata & învidia corrector, et ira, Hor. Ep. 2, 1. 129.

SYN. Scabrittes, vel gravitas. EPITH. Agrestis, feralis, hostīlis, stabilis, acerba, intolerabilis, dūra, gravis.

Ispēro, ās. ēt glācīālīs byems aquitonibus afpērat undās, Ving. A. 3, 285. SYN. Dūro, indūro, vel acerbo.

aípērgo, īs, sī, sūm. — Hoc tā jūjos alpērgē taporēs, Virg. G. 4, 61. SYN. Spārgo, rīgo, pērfundo. V. Rigo.

aspērgo, inis. objētiæ sālsā spūmānt aspērgimē caūtēs, V. Aen. 3, 534. Aspērnos, āris. Nēc Pēlūsiācæ sūram aspērnābēri sēntīs, V. G. 1, 228.

SYN. Spērno, tēmno, contēmno, fattīdio, rēlptio, nēgligo, abjicio, dēlpicio. PHR. Pārvī, nihilī dūco, æstimo, pēndo, facio. Non cūro. Supērbo fattu rēlptio. Grāvī vultu fastīdio, contēmno. VERS. Sördēnt tibi mūnērā nostrā. Dēlpēctūs tibi sūm, nēc quī sīm quæris ālēxī. Mētūs omnēs, et inesorābilē fatūm Sūbjēcīt pēdibūs. V. Contemno.

āfpērnāndus, ā, um. Quōs bonus Ænēās, baud āfpērnāndā prēcāntēs, Vir. Ae. 11, 106. SYN. āfpērnābilis, contemnendus, contemptus, vilis, ābjēctus. Efpēro, ās. ēt glāciālis byems aquilonibus afpērāt undās, Virg. Ae. 3, 285, V. Poft, Afper.

ilpērsus, i, ūm, Frangērēt ad saxum, sanīcquē alpērsa natarēnt, Virg. Ac. 3, 625. SYN. Spārsus, pērfūsus.

Afphāltītes, a. m. īngue afphāltīte est nīgrante bitumine fumāni, Pill.

Lacus bituminosus, ubi Sodoma & Gomorrba urbes absorptæ. EPITH. Lieus bitumine fumāns.

Ispicio, exi, ectum. extrêmo veniens Sol afpiciebat olympo, V. Ac. 7, 218. SYN. Video, tueor, intueor, cerno, conspicio, inspicio, respicio, specto, aspecto. PHR. oculos, lumina verto, converto, siecto, conjicio, sero in; oculos verto, volvo, ad. oculos tollo, attollo, tendo ad; oculos, vultus advērto. ŏculos figo, defigo. ŏculis afpicio, luftro, perluftro. ŏculis lego. pērlego, obeo, metior, oculis sequor, prosequor. oculos huc illuc volvo: Pēr sangula volvo. omnia circum ferre oculos. Pictura oculos pasco, recreo, reficio. Cœlum suspicio, oculos ad sydera tollo, attollo lumina colo. Ferre ad æthera vultus, oculos terræ defigo. Lumina fixa tenere solo. Figere lumina terræ, oculos in humum deflectere, VERS. Quantum žcie poterant oculi servare sequentum. Quo se cumque acies oculorum flexerat. În quamcunque domus adverti lumină partem îmmense spectantur opes. Aequora prospectu metior alta meo. in te ora Latini, in te oculos referunt. Constitut, atque oculis Phrygia agmina circumspexit. Constitit, et Libyæ defixit lumina regnis. Respicio, et quæ sit me circum copiă lustro. Tăliă dicentem jamdudum auersă tuetur. Torvă tuērī. Illa solo fīxos oculos aversa tenebat. Corpusque per ingens Lumina volvit, obitque truci procul omnia visu. Tres littore cervos Prospicit errantes. omnem accessum luftrans huc ora ferebat, et illuc os öculofque loquentes. Jamdudum, et totum luftrabat lumine corpus. Hæc super e vallo prospectant Troes. oculis spatium emensus. Cunctique Latini Convertere oculos. Turnus ad hæc oculos horrenda in virgine fīxus. omnīš cīrcum observans oculis sedet. obtūtuque hærēt defixus ın uno. oculorum orbes ad mænia torsit. Hæc oculis pater afpicit æquis. alpexit, pariterque animo est oculifque sequutus. Miratur, facilēsquē oculos fert omnia circum. Lumina fixa tenes plena pudoris humo. adversasque aspectat desuper arces. et nusquam lumen detorquet ab îlla. explerî mentem nequit, ardescitque tuendo. Luminaque în vultu vělütī defixă tenebam. atque animum atque oculos pictura pascit inani. ūtque ăciem pārtēs dīmīsit in omnēs. alter in alterius jactabant limi-

na villtūm. Dūm vagor alpēctū. Aenēalque oculīs sempēr vigilantibus hærēr. Illē quoque oblīquos dīrēcta ad menītā valtus Dēclīnāt. Convērsi inter sē oculos atque orā tenēbant. Cūm lpēctēnt animāliā cæterā Erram, os hominī sublīmē dēdīt, colūmquē tuērī Jūfsīt. Et ērēctos ad sodera tollērē vultus. Huc geminās huc fiecte acies, hanc aipīcē gentēm. Huc illuc volvēns oculos, totumque pērērrat Luminībus tacitis. V. Video.

štýždīnus. Ficta afpidinām mēntē cum vibrāt līmguām, (Scaz.) SYN. anguinčus, anguinus.

alpīramen, inis. Dā prēcor ārtifici blānda alpīrāminā forme, Val. Fl. 6. 465. SYN. alpīrātio, afflatus, halitus.

espiro. Vos o Callioge precor, afpirate canenti, Virg. Æn. 9, 525.

SYN. afflo, (pīro, wel faveo, opem fero. PHR. afpīrāt prīmo fortună laborī. Diī ceptīs afpīrāte meis: afpīrāte canentī.

alpis, idis. alpides. in mediis sitiebant dipsades undis, Lucan. 9, 613.

SÝN. Serpens, anguis. EPITH. Somniféra, Pharia, i. e. Ægyptia, leihiféra, sīcca. venemosa, lūbrica, horrida, tūrgida, tūmēfcens. PHR. afpīs formīdabilis ietu. Tamida cervice minax. V. Serpens.

asporto. Nec et Comitem asportare creusam, Vir. A. 3, 578. SYN. aufero, aveho.

alsamenta. Sanetius erexit, atque afsamenta, basefque, F.

ilsēcli. Vēs bumilī āfiecla vēs indūlgēbitis unquām, Juv. 9, 41.

SYN. Comes, socius, secator.

steltor, sits.—Cam afsectaretur, numquid vit? Sc. Hor. S. 1, 9, 7. SYN. Sequor, comitor.

Blecutus. Tantum sit sapientiam afsecutus, (Phal.)

athennis, de. et von aficensu nemorum îngeminated remugit, Virg. G. 3, 45.

SYN. Consensus. EPITH. Liber, optatus, gratus, communis.

alsēntātio, onis. V. Adulatio. alsēntātor, oris. asēntatorēs jūbēt ad lūcrum īrē poētā, Hor. A. Poet. 400. alsēntior, īrīs, aisēnsus. SYN. aisēntio, consentio, annuo, aftipulor.

alsentor, aris. SYN. adulor, blandior. V. Adulor.

alsequor, eris. assequitor, nec opinantem, &c. Sil. SYN. Consequor, adipiscor, acquiro, paro, comparo. V. Acquiro, v.l Attingo. alser, eris. Qui requitur: ferit bic cubito, ferit assere duro, suv. 3, 245.

SYN. āfsīs, ālsērculus. Elefo, ti, ērtom. Scīlīcit āfsērtī jām mē, fugīque catēnās, Ov. Am. 3, 11, 3-

SYN. affirmo, assevēro, jūro, vel vindico.

Aservo, as. Prædam asservābānt: būc undique Trēja Gāzā, Virg. A. 2.

763. SYN. Servo, conservo, tueor, cuftodio.

asevēro, Profitēbitūr, jūrābīt, āļsvoērābit, Scaz. SYN. affirmo, ālsero. asībīlo. īmplārāntem animām dominīs āļsībilāt ārīs, Stat. Theb. 5, 538. SYN. Sībīlo, sībīlā rēddo.

alsideo, alsedi. Te mæftæ decet afiidere matri. (Phal.)

SYN. Sedeo, consideo, aisido, consido; jūxta, prope, sedeo. aisido, is, aisidi. V. Affideo.

āssīduē. Hī bēlum āssīduē dūcūnt cūm gēntē Lātīnā, Virg. Æn. 8, 55.

SYN. tique, continue, semper. alsidus. Tpsa quoque alsiduo labuntu tempora motu, Ov. Met. 15, 179.

SYN. Perpetuus, continuus, frequens, diligens.

SYN. Aferībo, Attrībūo. Asīlio, tī, tiltum. Cum sape asiliuīt dēs tasa maenibus urbīs, Ov. Met. 11,

526. SYN. āſcūlto. āſsimilo. Grāndid sī pārvīs aſsimilāri ſícit, Ov. Tr. 1, 6, 480.

SYN. Similo, consimilo, compino, conféro, compono. VERS. Isimilémon<sup>e</sup>. lemque sui longa affuetudine fecit. Sic parvis componere magna salebam. Similis.

aleimulo: asimulavit anum, cultofque intravit in bortos. Ov. M. 14. 666.

SYN. Fingo, simulo. asinto, paribusque afiffit in armis, Virg. Ae. 11, 710. SYN. adsum, Intersum, afto.

āfsītus. arī a quīd mēmbrēm viridamībus afsita pratis ? A. āfio, as, SYN. Torrēo. VERS. Sūbjiciūnt vērubus prūnās, ēt vikēra torrent. Dum turdos vērsat in igne. Pinguiaque in vērubus torrebimŭs ēxtă cŏlūrnīs.

associo. associat passus, dubium cui dexter apollo, Stat. Th. 2, 454. SYN. adjungo, conjungo, addo, socium do.

alsölet. SYN. Sölet, sölitüm eft, mos eft.

alsono. ŭī.---Plangentibus alsonat ecbo, Ov. Met. 3, 507.

PHR. Sono simul. Sonanti respondeo. V. Echo.

affuefacio, feci, factum. SYN, Confuefacio, doceo, edoceo, PHR. Morēm fēcerat ūsus.

ลีก็บอิโดด, อิงา์, อิtum. Pluribus affuevit mentem corpufque superbum. M. SYN. Confucto, soleo. Mihi mos eft. VERS. adeo a teneris affuefoere multum est. Ille manum patiens, mensæque assuetus herili. Patiens operum, parvoque affuetă juventus. Tuz cernere factă affuescat. Virginibūs Tyriīs mos est gestare pharetram. Fortiter edisco tristia pose pati. atque hinc, atque illinc humëros ad vulnëra durat. Durata est multo sole geluque cutis. Quo more solent. Rītus ut a prisco traditus extat avo. Sēnsūmquĕ mălī dētraxĕrăt ūsŭs.

āssuētūdo, inis. Fāc tibi consuēscāt, nil āssuētūdinė majūt, Ov. A. Am. 2, 345. SYN. Mos, ūsūs, consuētūdo. EPITH. Longa, fācilis, utilis, těnax. V. Assuesco.

affuetus. Comjugis, affuetæ semper amare virum, Ov. Fast. 3, 498.

SYN. Suetus, affuetactus, confuetus. V. Affuefco.

assūltus, ūs. arte locum, et variis asultibus irritus urget. V. Æ. 5, 442. alsumo, sumpsi, ptum. Dignos assumere, prava, Hor. S. 1, 6, 21. SYN. Căpio, accipio: mihi tribuo, arrogo.

Tísuo, uī, utum. assutur pannus; cum-Hor. A. Poet. 16. SYN. Consuo. alsurgo, alsurrexi .- Non capta alsurgunt turres, &c. Virg. A. 4, 16. SYN. Sūrgo, consūrgo, vel cresco, excresco, augeor, vel cedo. PHR. Sē töllěrě sūrsūm. VERS. Sēptēmque āssūrgīt in ūlnas, āera per vacuum ferri, atque alsurgere in auras.

assus, a, um. SYN. assatus, vel torridus, siccus.

Āssyria, æ. ēsīque arabes, dīves et assyria, Tib. 3, 2, 24.

Asiæ pars in imperio Persico. EPITH. Dīves, potens, serax. asyrius. aibā nique assyrio sucatur land weneno, Vir. Geo. 2, 465.

ast. ast ubi blanditiis agitur nibil, borridus īrā, Ov. M. 6, 8, 11. SYN. at, sed. aito, jti. Tum mibi cerultus supra caput aftitit imber, V. Æ3, 194.

SYN. Sto. adsum, præsens sum, intersum, alsisto. PHR. Ædibus altabat. Mihi supra căput astitit îmber. arrectis auribus astant.

ră *ātqui Deos, ātque āfirā võcāt crūdēliā māter*, Virg. E. 5, 23. SYN. Stēllæ, syderä. EPITH. Cœlēstiā, īgnēā, rādiantiā, lūcidā, ardentia, nitida, pūra, rūtila, pūlchra, micantia, rorantia, īnsīgnia, conspicua, splendida, sublimia noctivaga, errantia, clara, colivaga, perennia, văgă, splendentiă, aureă, lucentiă, slammigeră, slammivomă, æthereă, tremula. PHR. Rutilo sydera fixa polo. Æthereæ faces, tædæ. Syde-Manna. aftrorum ignes. Syderei vaga lumina mundi, Æterni ignes.

**Sīgnōngī** 

Simortim lücentes undique flamme. Signorum flammeus ordo. Ignes etherei, syderei. Stelle liquidum per inane micantes. Ætheris ignes. ieneus aftrorum chorus. Calivage flamme. Nochivageque faces cali. flammæque volantes. Splendentia cœli Sydera. Nullis obscurata tenabris. Cœlo fulgentia. Nocte micantia. Sparsa polo tremulas vibrantia sydera flammas. Noctique orientia signa. VERS. inconcuisa suo volvontur sydera lapsu. Tollebant rutilas aftra decora faces. Lucentemoue glöbum Lunæ, Tītaniaque aftra. Quæ non uno semper per inane feruntur Ordine, nec colum transcurrunt passibus rquis. Stellasque vagas mīrātur et aftra Fixa polis. Sydera cuncta notat tacito labentia celo. Clara lūce coruscum Scintillat sydus. Fulgida ceu clara sydera noche micant. Certă nec încertis effulgent sydera nautis. Quantum przecedit tlārā minorēs Lūnā fácēs, quantūmque alios premit Heiperus īgnēs, Polūs dūm syderā palcet. V. Stella.

Altrea. ūkimā cælēstūm tērrās āstrad rēlīguit, Ov. M. 1. 150.

Jovis & Themidis filia, quam Poctæ fabulantur aureo sæculo è Cœlo in terram migraffe, & tandem mortalium sceleribus offensam cælum repetisse. SYN. Jūftitia. EPITH. Æqua, sancta, inclyta, divina, exul, colectis. profugă. VERS. Victă jăcet pietas, et virgo cæde mădentes, Ultimă celeftum terras aftræa relaquit. Ovid.

VERS, aeraque et tumidum subitis concursibus æquor aftrai türbant, et eunt in prælia fratres. Ovid.

Merichus, a. um. SYN. Strictus, conftrictus.

itrifer, a. um. Torquet, et aftriferos inclinat Jupiter axes, St. Th. 8, 83, Mriger. Cominus affrigeros Capaneus tollendus in axes, St. Th. 10, 828. SYN. StellYfer, stellatus.

āfrīngo, īnxī, īctūm. SYN. Strīngo, constrīngo, līgo, conreto, vel cogo. PHR. āreto nexu, firmīs vinclīs retineo. Lăqueo vincloque tenaci Nectere. VERS. Seu durat magis, et venas aitringit hiantes.

Mrologus. Bellus grammaticus, bellus es aftrologus, Mart. 2, 7, 4. EPITH. Vigil, præsagus, fatidicus, dubius, incertus, mendax, nescius. īnsomnīs, præscius, pērvigil, attentus, vigilans, vērax, sagax, perītus, anceps. PHR. Cali aftrorumque peritus. Cali observator. Stellarum aspiciens cursum, celique meatus. observans cursum astrorum. Celi menses et svdera signat. VERS. Cœlī měatus Deseribit radio et targentia sydera dicit. aftrorum Errorelque, situmque docet, flexulque recurrufque Innumeros. Solerti indagine novit. Qua venit exoriene. qua deficit, unde coactis Cornibus, in plenum mentrua Luna redit. Quid Ltină ferat, quid æstus: Aut quid sanguineo prænunciat igne Cometes, Arbiter. Stellarum örtüs comperit atque obltus. Sydera cuncta notat tăcito labentia celo. Nec quicquam tibi prodest Aerias tentalse domos, mimoque rotundum Percurrisse polum morituro. Vulgi credulitate sequaci Utitur aftrologiis, magna atque horrenda minatur. Et certis signīs pitīvīs prædīcit čt æftūs. V. Philofophus, atronomis. V. Aftrologus. ātrūm. V. Aftra.

aftruo, uxī, uctum. SYN. Construo, ædifico, condo, compono.

iktis, us. V. Aflutia. Sturia. Hinc inftrumentis būmāna āflūtiā nīsā, Tert.

SYN. aftus, fraus, dolus, technæ, fallacia, calliditas. EPITH. Versuta, pavida, fallax, callida, dulosa, perfida, mīqua, latens, tacita, captiosa, sūbdola, însidiosa, înopîna, arcana, detestanda, solers, sagaz, hostilis, ficta. V. Fallacia.

Istūtus. Dīxi ēquidem, ēt dīeā, cāptēs āflūtus žbīquē, Hor. Sat. 2, 5. 23. SYN. Versūtus, vafēr, cāllīdus, caūtus, dolosus. V. Fallax.

Aftýánāx, āctis. ō mībi solá mē supēr aftýánāctis imāgo, Virg. Æ. 3, 489. Filius unicus Hestoris & Andromaches. EPITH. īntēlīx.

Aftylus. aftylus ille eti am metuenti valnera Nessa, Ov. Met. 12. 3, 245.

VERS. Aftylus ille eti am metuenti valnera Nessa. Ne suge, ad Herculeos, inquit, servaberis arcus. Ovid.

āsylūm. èt jām pörticibūs vācūtīs, Jūnonis, āsylī, Virg. Æn. 2, 761.

EPITH. Infamē, (acrūm, tūtūm, sēcūrūm, felix, optābilē, optātūm, quæsītūm, trānquīllūm. VERS. Quō vēlūt ād tūtūm, confūgerāt hoftīs, āsylūm. Hīnc lūcūm quēm Romulus ācer āsylūm Rētulit. Hīe tāndēm concēde hæc ārā tüēbitur omnēs.

ăt. Dīxit; ăt îllă fărens, ācrīque încēnsă dölöre, Virg. Æn. 11, 709. SYN. āft, sed, vērūm, āttămen.

Ātālāntā. Nīl öpās ēfi ātālāntā, tibī, fūgē eēnjūgis ūsūm, Ov. Met. 10, 11, 6. Schænei filia, quam Hippomenes cursu voict, jatīts tribus pomis aureis, ut eam retardaret. EPITH. Schænēšā, Schænēs, pērnīx, cītā, vēlōx. PHR. Schænēšā vīrāgo. Schænēšā pūēllā. VERS. ēmīcūīt pērnīx, populot trēpīdāntē, vīrāgo. Ūt tūlīt Hippomēnēs Schænēšdā, præmīā cūrsūs.

Atālāntā. ārsīt ēt OĒnīdēs īn Maenālīā atālāmā, Ov. E. Phæd. ad Hyppol. 99. Jasii, Arcadiæ filia, Regis, quæ prior Calydonium aprum percusta meruitque boc infigni facto Maleagrum Calydoniæ Regem babere conjugen, EPITH. Fugax, Calydoniā, Mēlēāgtiā, ārcādiā, Nonācriā, Pārthauā i.e. Arcadia. PHR. Vēnātrīx ārcādiā, Pārthauā virgo.

ātāvūs. Tūrnūs čovīs atāvvīļquē potēns; quēm rēgiā conjūx, V. Æ.7, 56.V. Avus. ātēr, ā, ūm. Cālcūlūs īmmītēm dīmīttītūr ātēr in ūrnām, Ov. Met. 15, 44. SYN. Nīgēt, fūscūs, nigrāns, nigrēscēns, fūlīginē tēctūs, V. Niger.

Athamas, antis. Hunc avis, bunc athamas, bunc cettera turba suonim, Ov. M. 3, 7, 54. Thebarum Rex, filius Holi, maritus Nephele: pater Phryxi & Helles. Duxit posted Ino, ex quâ Learchum & Melicertem babuit. Phryxus & Helle, à noverca malè accepti, aureo Ariete conscenso sugérunt: Albamas autem ed furoris devenit, ut Learchum saxo illiserit: Ino verd & Melicertes se in mare projecérunt. EPITH, Inselix, torvus, cruentistis, miser, insanis, sevo, furens. VERS. Hic agitur suria Athamas, sub imagine salsa, Quia Ino lecenam, ejusque silios catulos putabat, Ovid.

Athamantæus, a, um. inoojque sinus cibamantæojque pererrant, Qv. Met. 4, 13, 94. SYN. Athamantades, Athamantis, idis.

Äthenæ. Quīd Pāndīónīæ rēflānt nīsī nomēn āthēnæ? Ov. M. 15, 430.
Urbs totius Græciæ celeberrima, in Asticā Regione, à Cecrope Rège chadita,
cujus deindē Reges præcipui Erichtheus, Mopfus, Pandion, Ægeus, Thefaus.
Palladi facer erat, quæ Græcē Absun, dicitur. EPITH. Clāræ, bonæ,
Pālladīæ, Cecropīæ, Ērīchthēæ, Mūpsopīæ, Thēsēæ, Pāndīonīæ, döctæ,
sūblīmēs, īllūftrēs, vētērēs, Grājæ; cēlebrēs, āltīloquæ, āntīquæ, florentēs. PHR. Mūsārūm ūrbs, nūtrīx. Mūsūrūm domūs. ūrbs flūdīīs
clārīfsīmā. āltērā Rūmā. Pāllādās, vel Trītonīdos ārcēs. ārcēs Cecropīæ. Cecropīī portūs. ārtībūs īllūftrēs. ūrbs āddīctā Mīnērvæ.
Dīchæ ā Pāllādē tēræ. Gloriā Græcorūm, ārcēs queis Pāllās præsīdēt,

Athēnœus, ēft et atbēnæīs īn mænībās, arcīs īn īpsē, Lucr. 6, 749. SYN. Cectopius, Pandīonius, Palladius. V. Atbenæ.

Athēnzūm. EPITH. Dēctūm, celebrē.
Athēniensēs, tūm. SYN. Cecröpidz, Thēsēidz, Erīchthzī, Cecröpiī.
Attici. V. Athene. EPITH. Fortes, generosī, doctī, kvēs, fācūndī
lóquācēs, mēndāces.
āthle

Schleta, z. m. Nunc atbletarum ftudire, nunc arsit equorum, Hor. Ep. 2, 1, 95. SYN. Pugil, luctator, gladiator. EPITH. Gymnicus, lenis, întrepidiis. lăcertosus, nervosus: magnănimus, potens, unctus, audax, robustus, ferus, fævus, immitis, horrendus, sanguineus, rabidus, cruentus, ferox, atrox. împerterritus. PHR. Potens athletă lacertis. acer în hostem. ithlēticus.

dthōs, vel Athōn. Quāntus čibos, aūt quāntus čryx, &c. V. Æn. 12, 701. ulque aiunt montes Ætnæ omnes, afperi atbones, Lucil.

Mons inter Macedoniam & Thraciam, quem Xerxes abscidisse sertur, & navibus fecife pervium. EPITH. Vaftus, Æmonius, præruptus, salebrosus, glacialis, vēlificatus, magnus, excelsus, sublimis. VERS. Creditur olim Velificatus Athos, Juv.

Atlantiacus, Talis atlantiaco quondam balæna profundo, Aus. Mosel. 144. Atlantiades, æ. m. Venit atlantiades positis caducifer alis, Ov. M. 8, 627. SYN. Mērcurius. V. Mercurius.

Atlanticus. et subit Ætolos atlanticus accola campos, Sil. 10, 185.

SYN. Atlantiăcus, Atlantæus. Atlantides, um. f. Solis et adversos metuant atlantides ortus. Col.

EPITH. Eoæ, imbriferæ. V. Pleiades.

Atlas, antis, Quantus erat mons factus a las-Ov. M. 4, 657. īd mētuēns solidīs pomāria clauserat atlas. Ovid. Met. 4. 646.

Rez Mauritania in Africa Astronomia peritissimus, unde Caelum bumeris gestare creditus est. Conversum etiam fingunt in Montem sui nominis, aded excelfum, ut cælum fastigio fulcire videatur. EPITH. Cœlifer, validus, fortis, arduus, pruinosus, gelidus, Maurusius, Maurus, Libycus, Africus, pīnifer, sublimis, aftrifer, stellifer, durus, afper, occiduus, nubifer, magnos, altus. PHR. Humeris calum qui sustinet. Qui calum vertice fülcit. Tangens vertice calum. Caput inter nubila condens. aeriis qui ferit aftra jugis. Humeris qui suftinet aftra. Humeros oneratus ölympö. aftrörum pondere pressus. VERS, et fessos excipit axes Atlas subducto-tracturos vertice cælum. et latera ardua cernit Atlantis durī. ŭbi stēlliser Atlas Axem humero torquet Stellis ardentibus aptum. V. Mons, & Altus.

· atomus, i. f. Pārvārum serie constant connexa atomorum, A. EPITH. Levis, volitans, parva, tenuis.

atque. atque Deos, atque afira vocat crudella mater, Virg, Ecl. 5, 22. SYN. ac, et, que.

atqui. imvērtifse graves, atqui non Massica Bacchi, Virg. Ecl. 5, 726. SYN. Sed, at etenîm, sed enim, aft, verum.

atramentum. atramenta, fere scriptores carmine foedo, Hor. Ep. 2, 1, 236. SYN. Sēpia, sūccus ater. EPITH. Nigrum, splendens.

atratus, a, um. Solis et atratis luxerit orbis equis, Propert. 3, 5, 34. SYN. ater, vel atra veste indutus.

Atreus Sepius atreus, - idem Pelopeius atreus? Ov. Ep. 8, 27. Filius Pelopis ex Hippodamiá, nepos Tantali, Mycenarum in Achaiâ Rex: maritus Europæ, frater Ibyestæ ac pater Agamemnonis & Menelai. Ut incestum fratris Thyestæ cum Europa ulcisceretur, silium ex boc incestu natum ei epulandum apposuit : quod scelus impium Sol detestacus, retro dicitur aufugiffe. SYN. Tantalides : Thyeftæ frater : Pelopeius heros. EPITH. Ferus, dīrus, nefarius, barbarus, immanis, truculentus, pērfidus, atrox, sanguineus, subdolus, insidiosus, inhumanus, horrendus, cruentus, crudus, furens, ferox. PHR. Ob cujus crimen, converso tramite Phabus Carput iter; Ne sud tam turpī præberet lumina facto.

Atrēus, a, um. î precăr, atrei si quid tibi sanguinis unquam, St. Theb.8, G 2

Atrides, 2: & Atrida, grum. EPITH. Geminus, fortis, magnaninis, generosus, clarus, gravis. PHR, Argivum lumen. Troje populator. Græcorum gloria quondam.

Porticibus longis fugit, et vacua atria luftrat. V. A. 2. 128. SYN. Porticus, veitibulum, limen. EPITH. Æratum, marmoreum, pülchrum, fulgidum, sublime, nobile, latum, fpitiosum, magnificum, nitidum, eximium, præclarum, nitens.

atrociter. Liquit in ignotismoi ituram atrociter oris. Man.

SYN. Crūdēliter, ferociter.

Atropos. atropos et Lachesis jungebant flamina dietis, Claud.

Una Parcarum, Erebi & Noctis filia. Immutabilem fonat, ab a & Toloro verto. EPITH. îmmūtābilis, ferrez, dūra, fūnēsta, erēdēlis, īmmītis, īnēxorābilis. PHR. Nēleiz siestī. VERS. Hos ferrez noverat aupos Atropos. Vītæ fātālia stāmina rūmpit. Dūra mihī rapit Atropos annos. Parca.

atrox, ocis. ecce inimicus atrox magno stridore per auras, V. Geo. 1, 407. SYN. Dīrus, crūdēlie, immītis, barbarus, inhūmanus, ferox, aiperattactus, us. SYN. Tactus, contactus. PHR. Volvitur attactu millo. Attalicus. Nec sh in attalico mors mea nixa toro, Prop. 2, 13, 22. SYN. Pērgameŭs.

Attălus. Pergami in Afiâ Rex ditissimus, & succerum seu tapetum babisus in-

wentor. EPITH. Pergameus, dives, potens. attamen. Nil bene rum fuciar faces attamen omnia belle, Mart. 2, 7, 7, SYN. Verum, tamen, at, aft, sed.

attendo, di, sum. SYN, întendo, audio, adverto, aufculto, PHR, Dictie advērtērē mēntēm. Vocibus aurēs accommodarē, præbērē. Mēntēm adjicere, Dicta animis figere, derigere. VERS. Pancis (adverte) docebo. Quod sī quīs monitīs tārdās ādvērterit aurēs. Corda parumpēr. Hūc advērte libens. Accipite ergo animis, atque hæc mea figite dicta. No-Aram nunc accipe mentem. Si noAris præbere vacat tibi cantibus aures. încipe, sulpensis auribus istă bibam. His animum arrectis dictis. arrectis auribus adstat. Conticuere omnes, intentique ora tenebant. Narrantīs conjūx pendet ab ore viri. Quæ dīcam animīs advertite vestrīs. Tu te attentum dictis præbere memento, alio mentes, alto divisimus aures. Făvete linguis, carmină non prive audită Virginibus puerisque canto. V. Audio.

attentus, a, um. PHR. attenta mente silens. attentis hærens animis. attentio. Debuerant luttus attenuare tuos, Ovid. 24 Liv. 342.

SYN. Těnuo, extěnuo, imminuo, diminuo.

attero, attrivi, itum. surgentes atteret berbas, Virg. Geo. 4. 12. SYN. Tero, protero, contero, calco, conculco, proculco.

attexo, xuī, xtum. SYN. addo, adjungo, annecto, applico.

Atthis, idis. āttbides, în nidis ūmā remānsit dvis, Mart. 5,68, V. Philomela.

āttică, æ. V. Abenæ.

attiguus. Gurgitts attiguam mediis bie impigra in arvits, Atti-SYN, Contiguus. proximus, vicinus.

attineo, ui. Cervice tinget, te nibil attinet, (Alcaic.)

PHR. ad me attinet. SYN. pertinet, spectat.

attingo, tigi, actum. Libavit quadrupes nec graminis attigit berbam, V.E.5,26. SYN. Tango, pertingo, venio, accedo.

We, sūstulī, sūblātūm. SYN, črigo, eveho, estero, tollo, sero.

Attili, z, m. EPITH. Dīrus, sævas, ferox, impius, sacrilegus. attonitus. Gūtta per attonitas ībat oborta genas, Ovid.

SYN. Territus, perculsus, ftupefactus, ftupens. V. Territus, Obflupefactus. Numine contactas attenuere suo, Ov. Ep. 4. 50, čiono. ŭī.

attraho, attraxi, ctum, SYN. allicio, traho,

SYN. Tracto, palpo. attrEcto, as.

auribuo, uī, utam, attribuit, totumque bominis per sidera confim, Man. SYN. Tribuo, afsigno, addico, afcribo, concedo.

attributus. Pofsis, suus cuique attributus eft error. (Scaz.)

et gravis attrita pendebat cantbarus ansa, Virg. Ecl. 6, 17. SYF. Tritus, protritus, calcatus.

Atīs, is. - erāt indus atīs, quem firmine Gange, Ov. Met. 5, 47.

Deque viro fias nec vir, nec foemina ut aigs, Id.

Puet-Phrygius, filius Sangarii fluvii, à Cybele deamatus. Cum votum caftitatis, quo se buic Dese costrinxerat, violástet, surore carreptus seipsum exca-fravit ; postea in pinum arborem mutatus. EPITH. Cybeleius, Berecynthius, a Berecontho monte Phrygia. Phryx, semivir, tener, pulcher, venustis, roseus, candidus, lacteus, decorus. PHR. Sangarius puer, avaritia, vel avarities. Fervet avaritia, mistraque cupidine pectus, Hos.

Denique avarities, et bonorum eaca cupido, Lucr. 3, 59. EPITH. Cupida, cruenta, hians, tabela, triftie, sollicita, turpis, vilis, fodă, inexpleta, aitibundă, ardens, miseră, languidă, rabidă, îndigă, însomnie, czca, furens, irrequieta, vigil, pervigil, rapan, parca, egena, indigna, lava, trūx, ferox, vesana, malesana, furiosa. PHR, Nummorum, ecl aueī cītīs, cupīdo, famēs, opum furiosa cupīdo. Aurī sacra famēs, amor immoderatus, vesanus habendī. Turpis amor nummī. Furor exitialis habendī. Aūrī Impēriosa famēs. Aūrī cœcus amor. Trīftis avarītiæ rabies. Aūrī vēsānā cupide. opum dirā famēs. Vilis avarītia, ēt nummorum fæda libido. inexpletæ pallor avaritiæ. VERS. Quid non mortalia pectora cogis, Aŭrī facră fămēs? Crēscit amor nummi quantum îpsă pecuntă crescit. Mortemque timere Auri nescit amor. Ergo sollicitæ tu causa pecunia vītze es. Pēr te īsnmātūrūm mortis adīmus iter. Insatiabile monstrum, Orcus avaritiam Stygiis emisit ab antris. Germana Harpyiis facies incultă situque Triftis, biant rictus, tetricis frons aspera rugis. Oră fame pallent, corpus miserabile curæ Attenuant, virus promptam in perjutia līnguām Inficit, ēt trepidam exercent insomnia mentem. Prodiga num vitæ sitis insatiabilis auri. V. Avarus.

ayarus. Samper avarus egat, certum voto pete finam, Hor. Ep. 1, 2, 56. ab Avec. SYN. Parcus, tenax, sordidus. EPITH. Mendicus, panper, vigil, tūrpis, sārdidūs, sāllicitūs, īnsātiābilis,cupidūs,misēr, infelix,lānguidus, înfamis, dives, rabidus, sitibundus, egenus, egens, treftis, înexpletus, miserandus, pallidus, ardens. PHR. Auri cecus amor. Auri quem dira cupido Sollicitat. Cui pectus fervet avaritia. Quem noctes atque dies fervēns amor ūrget habendī. Aui inflammatus amore. Qui amore senelcit, tābēscīt, habendī. Lucrī cupīdīne fervens. Cumulandi ardore asstuat, tabelcit. VERS. Nummos Numinis instar habet. inter opes mendicus opum. Tūrpis avarus Quærit, et inventis miser abstinet, ac timet ūti. Congesto pauper in auro. Semper inops, amor cui somper crefeit habendi. Semper avarus eget. Condit avarus opes, defosoque ancubat auro. Non Tartefsiacis illum satiaret arenis Tempestas pretiosa Tagi, non stagna rubentis Aurea Pactoli : totumque exhauserit Hermum, Ardebit majore siti. Parcum genus eft, patiensque laborum. Quesitique tenax, et quod quesita něservět, Comparatio avēreādilis. Car guibus īnesatām feilus dvēreābile camque if, Lucr. 6, 389. SYN. Dētēstābilis.

avērsio, onis. SYN. Fuga, odium.

äversör, āris. afficiīque levam non aversatus bonorem, Ov. Fak. 1, 3.
SYN. Füglo, refügio, odī, dētestor, abaminor, exector. PHR. odio
proecquor, odio habeo.

īvērsijs. Dīvā sölē fixēs öcülēs āvērsā tēnēbāt, Virg. Æn. 1, 486.

SYN. alienus, inimicus, infensus.

ävērto, tī, sūm. Quō rēgnum ītāliæ Libýcās āvērterēt orās, V. Æ. 1, 196. SYN. ābdūco, avoco, amoveo. VERS. Diī tālem avērtīte casum. Nēc posse Itāliā Teūerorum avērtēre Rēgem.

aŭfero, abstulī, ablatum. Aūferet extremī funeris atră dies, Prop. 1, 9, 30. SYN. Tollo, eripeo, adimo, rapio, extorqueo, abripio. V. Furor, aris, aŭfugio, aŭfugī. Quīļguis es, ajsiduas aūfugē blanditias, Prop. 1, 9, 30.

SYN. Fullio, diffugio, vel vito.

aŭgeo, xī, ctūm.—ēt numerum Dīvorum āltāribās auges, V. Æ. 7, 211. ŠYN. adaugeo, ēxaugeo, amplifico, extendo, multiplico, cumulo, accumulo. V. Accumulo.

aŭgčor, eris. SYN. Aŭgesco, cresco, adaŭgčor.

Aŭgur, urīs. Aŭguribūs Phæbūs, Phæbē vēnāmibūs ādsit, Ovid.

SYN. arufez, vātēs, aufpex. EPITH. Peritus, providus, fatidicus, Phæbētus, pracicus, prænuncius, vigil, cērtus, sačer. PHR. ōs fatidicus, Phæbētus, præcicus, prænuncius, vigil, cērtus, sačer. PHR. ōs fatidicus, Phæbētus, præcicus, præmuncius, Præbō. Vērī providus augur. VERS. Quī volucrum trāctus solērti indāginā aīgnāt. Cuī pēcudum fibræ, cælī cuī sydēra pārēnt, Ēt līnguæ volucrum ēt præsāgī fulmīnis īgnēs. Novīt quæ mox vēnturā trahāntus. Cuī fatorum lēgēs, ævīquē fitūrī Ēvēnturā pātēr pofsē vidērē dēdīt. Tā prācul ēvēnturā vidēr, tibī dedītus, augur Scit bēnē quid fatī providā cāntēt avis.

Augurium. Nī frufira augurium vānī docutērē pārēntes, V. Æn. 1, 396. SYN. Vāticinium, aufpicium. EPITH. Fātidīcum, trīftē, caecum, infēlīx, bonum, malium, cērtum, incērtum, profipērum, fātālē, ādvērsum, ancēps, duhtum, præsāgum, tērrificum, optātum, sinistrum. PHR, Vātum præsāgum, prædica, orāculā. Dīvini monitus.

aŭgŭror, āris ; vel aŭgŭro, as,

Auguror, uxoris fidos optabis amores, Tib. 2, 2, 11.

Dum facră secundus ăruspex Nunciet. V. Aruspex, vates.

st řebr: zt, sī guīd vērī mēm augurat, opto, Virg. Æn. 7, 273.

SYN. Vaticinor, prædico, is. PHR. Fütüra aperio, cano. Casūs fütūros pando, aperio, nūncio, denūncio, expedio. VERS. Pāndērē fatidicīs venientia aecūla dictīs. Pēr medias fūerat dīvīno concita motu Vāticināta viās. Sīc māgņa Sacērdos Eff mihi dīvīno vaticināta sono.

Tāliā dīvīno fūdērūnt carmine fata. Tībi casūs ante fūtūros Vāticinatas vāto. V. Prædico, is.

S. Augustīnus. Augustīnus erāt, quēm Christī grātiā cornā, P. SYN. Aurelius. EPITH. Pius, dīvinus, doctus, inclytus, sacer, Afer. PHR. Hisponis Præsul, antistės. Pelagii bæruice terror. Decus immorals Thoshe. Patricio epokrātus. satus.

mortālē Tagaftæ. Patricio generātus, satus.

Augustus. SYN. Cæsar. EPITH. Vīctor, felīx, Indomitus, generosts, pacificus, bellīger, īnvīctus, pius, mītis, tortis.

Augustus, Mensis (ita dictus ab Augusto) quo Sol signum Virginis ingreditur, Leonemque relinquit.

SYN. Šēxtīlis. EPITH. Spīcēŭs, frūgifēr, cāllidus, tārridus, ārīdus, ūftus, fērvēns, fervens, sitibundus, iners, piger, ignavus, segnis, pulverulentus, triticeis. PHR. Mēnsis nomine Cæsareo gaudens. Cæsare ab nomină mensis. VERS. Aridă quo sitiens excoquit a. va Leo. Quo Pherbūs sieci tergă Leonis ădit. Quô Ceres, feu melsis, curva falce reaestă cădit. Quo răpidis Sol terex Leonis Urit equis.

angustus, a, um. Tectum augustum, ingens, centum, Gr. V. A.n. 7, 170. SYN. Venerandos, venerabilis, colendus, sanctus, sacer, facratus, reli-

giosis.

avia. Dēgue avia aibilum supērēft: āccēdi bivillās, Pers. 6, 55, aviarium, Sanguine ifque inculta rubent aviaria baccis, Virg. O. 2, 450. ariditas, atis. SYN. Cupiditas, cupido, fames, sitis, ardor, desideritim. midus. Contemperix superum, seveque avidisima cedis, Ov. M. 1, 161.

SYN. Cupidus, studiosus, amans, apretens.

avis. Nunc avis în ramo teeta laremque parat, Ov. Faft. 3, 242. SYN. Volucres, ales. EPITH. acris, canora, garrula, argūta, vaga, pavi . dă, loquax. deviă, nubivăgă, aeria, præpes, aligera, querila, rapidă, levis. timida, cita, fugitiva, pennata, pennigera, celer, velox, fugax, cicurata, PHR. alitum genus. Völucrum, alitum pennata cohors. Pennigerf greges. aves solatia rūris. assuetum sylvis innocuumque genus. VERS. Volicrum încrepuit densis exercitus alis. Tepidum volucres concentibus aera mülcent. Passimque vagantes, Dülci sonant tenti güttüre carmen aves. Resonant avibus virgulta canoris. Vernis mensibus ales Garrala Concentum suavem resonis e frondibus edit. Dulci modulamina mulcet. Et cecinit mæstum devia carmen avis. Innumeræ comitantur aves. ffīpātque völantum Alītuum suspēnsa cohors. Quam multa în sylvis ăvium sẽ mīllia condunt. Quam multæ glomerantur aves, et in æthere pūro Effingunt vārios lūsūs.

avitus .- solio medius consedit avito, Virg. Æn. 7, 169.

SYN, patrīŭs, păternüs.

āvius, aviā tum retonant avibus vīrgulta canirīs, Virg. Geo. 1. 528.

SÝN. īnviŭs, împērviŭs, deviŭs, ambigitis, ancēps, încertis, cæcis. PHR. Plēnus ambigibus. Dēcipiens errore locurum.

Aūla. EPITH. Vacua, nitida, sūblīmis, patēns, venerābilis, magnifica. augustā, vārīā, prædīvēs, spātīosā, pulehrā, spiendīdā, auratā, pīetā, supērbā, elārā, īllustrīs, rēgiā, mārmorēā, parātā, ornātā, conslicāns. V. Domus Regia.

Anlæa, orum. Porticus, auleis nobilis attalicis, Prop. 2. 32, 12.

SYN. Tăpētēs. EPITH. Sūspēnsä, supērba, Attalica, variata, pendentia, pieta, pendula, însignia, Babylonică, Tyria, splendentia: auro gravia: spīrantia signis. V. Tapetes.

sollicus. Tunc ceetus juvenim, sed aulicorum. (Phal.)

Aulis, idis. Urbs Infulæ Eubææ, in Bænia, cujus portus Ipbigeniæ sacrificio nobilis. EPITH. Pīscēsa, Eūbošca, Bæēta.

Aūlon, onis. Nobilis et lanis, et felix willbus Aulon, Mart. 13, 225. avoco. Sed nisi forte tuas melior sonus avocet aures, Calph.

SYN. averto, abduco, abstraho.

—răpido citus awilăt împete miles, Sil. SYN. ēvolo, aufugio, auferor, ēxeo, fugio, abeo.

Aura. SYN. aer, wther, wel ventus, flattis, flamen. EPITH. Tepens, diffusa, zethěrěž, fpīrāns, fluens, liquidă, těnuis, gělidă, frigidă, levis, văgž, mobilis, fumidă, cită, hūmida, nubiferă, mutabilis, circumfică, Borealis, jūcūndā, nocturnā, vitālis ; æstīvā, aprīcā, tčaērā, mītis, lēnis, sucūndā, misiosi, optāta, secunda. V. Air, Zepbyrus, AuAūrārīŭs.—pie vēnias aūrāriā caūse, Var. Hinc. Aūrāriā.

adrātos. Aurātī bīs sēx rādii fulgēntiā cīngunt, Virg. Æn. 12, 162.

PHR. Aūro illitus, decorus, perfusus, ardens, squallidus, spectabilis, insignis, fulgens, fulvus, flavus, rūtilans, rūtilus, nitidus, tectus, opertus, circumdatus. Aūro dīves,

Aureolus. Aureolos ultro quatuor ipsa petit, Mart. 10, 75, 8.

aureus. Aures, ; et simili frondescit virga metallo, Virg. Æn. 4, 144.

PHR. Aūro factus, effectus, solidus, gravis.

Aures, ium. Vocemque bis auribus bausi, Virg. Æn. 4, 359.

SYN. Aūrīculæ. EPITH. Patulæ, cavæ, īmmotæ, avidæ, vigilēs, curvātæ, těnēllæ, acūtæ, cupidæ, pronæ, placidæ, öbsērātæ, āttēntæ, amīcæ, vacuæ, fācilēs, ārrēctæ, fürdæ, dēcēptæ. V. Audio.

aŭricolor, oris. Vester ab Hesperiis tülit aŭricoloria mala, M.

SYN. Aūrčus, flavus.

auricomus. Jam puer auricomo performidate Batavo. Sil, 3, 608,

Auriculă. Tum, vetule auriculis alienis colligis efcas? Perf. V. Aures.

aūrīculāris. öctāvum prabēt summum digitī auriculāris.

aurifer, a, um. Fukvās auriferā sērvāntēs ārborē rāmās, Sil, 4, 639.
SYN. Auriger.

Aūrifēx, icis. ēt dāta āb aūrificum nostrīs incūdībās ārīs. M. Aūrificinā.

Auritodina, EPITH. Dives. V. Fodira.

Aūrīgā, æ, m. Hīc situs öft Pbāton currus aurīgā pātornī, Ov. M. 2. 526. EPITH. Döcilis, împropērus, pērītus, prūdēns, sollicītus, cēlēr, citus, vēlox, fortis, lăcērtosus, robūstus, împropēr, clāmosus, īndocilis, īmprūdēns. PHR, equotum dūctor, rēctor, moderator, agitātor. Mānībūs quī siecītit hābēnās.

Aūrigenā, æ, m. Hāstenis aurigenæ comitem Trītoniā frātrī, Ov. M. 5,250. adrīger, a, um. Aurigeris Dīvum plācentes numinā taurīs, Cic.

SYN. Aurifer, aurātus. PHR. Fertilis aurī.

Aurilegus. Mē vocet aurilegis îngentia munera tandem, T.

aurītus. Aurītofque sequī lepores; a figere damas, V. Geor. 1, 308.

PHR. Aūrībūs ācer, acūtās aūres habens.

Aŭroră. Tithoni croceum linquens Auroră cubile, Virg. Æn. 4. 585. Hyperionis & Thiæ filia, vel ut alii volunt, Titanis & Terra: nonnulli Pallantis gigantis filiam faciunt. Uxor fingitur Tithoni, qui Laomedontis filius erat, & mater Memnonis. Ex Poëtis, Cæli fores mane aperit, ac Solis eques subjungit, tum ipsa præit curru suo invecta. SYN. Eos, Pallantias,Pallantis, Tithonia conjux. EPITH. Pallida. Tithonia, aurea, humida, roscida, pūrpūrea, alma, rubens, rutilans, prævia, fulgida, lutea, rosea, clara, matūrā, cāndidā, lūcifērā, formosa, pūlchrā, flāvā, serēnā, crocea, rubicūndā, vigil, tarda, stellistiga, redux. PHR. Tithoni fulgida conjux. Auroræ hūmina. Pallantidos orta. Lūcis nūncia, prænūncia. Croceo velamine fülgens. aftra fúgans. Memnonis mater, parens, genitrix. Roseo spectabilis ore. VERS. Pūniceis invēcta rotis Aurora rubēbat. Roscida pūniceo Pāllantias exit amīctu. Extremum noctis quâ Dea finit iter, Ecce vigil nitido păterecit ăb ortu Purpureas Aurora fores. Pulchră suos Aurora cokores Explicat. Jam super oceanum venit a seniore marito Flava pruinoso quæ věnit axě diem. Řevocatque Aurora laborem. Diemque Aurora redūcit, Jamque rubescebat stellis Aurora fugatis. Humentemque Aurora polo dimoverat umbram. Oceanum interea surgens Aurora reliquit. Et jam primă novo spargebat lumine terras, Tithoni croceum linquens At-Aurora în roseis fulgebat lutea bigis. Aurora înterea miroră cŭbīlĕ. serīs mortālībus almam Extulerat lūcem, referens opera atque labores. Aurea fulgebat roseis Aurora capillis. Prævia flammiferi cursus Auroră rubebăt. Nondum mane rubens pulchros Auroră colores Induerat. Inde ubi flava rubet tenebris Aurora fugatis. Prima vocans tardos ad jugă pandă boves. Quæ revocat famulas ad sua pensa manus. Jam rubicunda vagos eco littere currus Aptabat ventura dies, Auroraque neelis Candidă pellebat tenebras. Proximă victricem cum Romam înspexerit cos. Et dederit Phoebo stella fugata locum.

aūroreus.——Pūlebrē quibus ēra aūroreavūku, Mant.

Aurum Tlefauros, ignotum argenti pondus et auri, Virg. Æ. 3, 416. EPITH. Regale, corufcans, fulgens, obryzum, micans, nitidum, clarum, solidum, dives, rutilum, radians, pallidum, pretiosum, tersum, Dalmaticum, rutilans, învidicsum, flavum, fulvum, nobile, fatale, exitiale, potēns, spēciosum, nocens, optātum, grātum, jucundum, Hispanum, adorātum, expetitum, lentum, fusile, colitum, PHR. Auri metallum, Auri pondus. Aurī lamina. Fulvum metallum. Aurī tilenta. Flava vifcera terræ. Magni ponderis aurum. Sunt auri pondera facti, Infectique mihi. V. Pecunia.

adiculto, as. Jāmdūdum aujculto, ēt cupiens tibi diecre serevus, Hor. S. 2,7, 1. SYN. Audio, advērto. PHR. arrēctīs autibits adsto. Dietis mentem, aŭres, animum, corda, adverto. Dietis, vocibiis aŭres accommodāre, præbere. Dictis adjicio mentem. VERS. Sed cape dicta memor. întentique oră tenebant. V. Attendo.

Ausonia. arva neque Ausonia semper cedemia retro, Virg. A. 2. 426.

SYN. Italia, Latium, EPITH. Dives, superba, armipotens, fertilis. PHR. Aūsonii finės. Italiatellus. Saturnia regna. V. Italia.

Ausonidæ. Ausonidæ Phrygibus, Romanaque Pergama surgent, L. 9, 1002. SYN. Ausonii, Latini, Latii, Itali. V. Italia.

Auspēx, icis. Diīs equidem auspicibus reor, &c. Virg. Æn. 4, 45.

SYN. Augur, vel author, dux.

Aūspicium. Auspiciis Iterum sese regalibus annus, Claud. 4. C. Hon. 1. aufpicor, aris. Hinc aufpicari Tamalida solent, (Iamb.)

SYN. Auguror, vel incipio, sufcipio. V. Auguror.

adipicatus. Non aufpicatos contulit impetus. (Alcaic.)

SYN. Faustus, prosper, felix, favens. Auster, stri. Interdusit byems, et terruit Auster euntes. V. Æn. 2, 111. SYN. Notus, EPITH. Humidus, frigidus, nubilus, turbidus, validus, pluvius, însanus, præceps, hūmens, torridus, madidus, îmbrifer, madens, noxius, nocens, nociuis, violentiis. PHR. Violentior Auftri vis. Nigerimbribus Auster. Nimbis, imbribus gravis. VERS. Plūrimus Aufter Inglomerat noctem, tenebresa volumina torquet. Diffunditque imbres. mādīdīs Notus evolāt ālīs, Terribilem piceā tectus calīgi o vultum. Bārbā grāvīs nīmbīs, cānīs sturt undā capīllīs, Fronte sedent nebulæ, rorant pennæque sinulque : Utque manu late pendentia nubila prefsit, Fit fragor, et densi funduntur ab æthere nimbi. Pelagoque atrox defævit et Aufter. Pluviis Aufter nimiis violentus inundat. Frigidus ut quondam svlvis immūrmūrat Auster. V. Ventus.

Aufter pro plaga Meridionali. PHR. Auftri calentis arenæ. Auftri tepentis ad axem. Plaga nimbiferos quæ torrida vergit ad Austros.

Austērītās, ātīs, *ādēonē nūlla auftērītu*s, (Iamb. Dim.)

SYN. alperitas, durities, gravitas, severitas.

aufterus. Qui volet aufteros arte ferire viros. Prop. 2, 3, 50.

SYN. Severus, gravis, dūrus, alper, immītis.

atikrālis. Nūllā dies adeo eft Austrālibus būmidā nīmbīs, Ov. Pont. 4, 4, 1. zūstrīnus. Austrinos tulerīt, que terga obverterit axī, Virg. G. 2, 271.

ateus, us. Auxibus illicitis si nibil obstiterit, Prosp.

SYN. Aufum. EPITH. împăvidus, Herculeus, stolidus, temerarius, gemerosus, grandis, furialis, validus, præceps, cæcus, petulans, sons, impius, malesanus, fortis. rapidus, præstans, nefandus, audax, magnanimus, protērvus. VERS. Audāces compelcuit ausus. Magnanimos ausus imitata părentum. En, ăge, sī quid inest animo par fortibus ausis. V. Audax. aut. Aut arīs servare sacrīs, aut scindere terram.

SYN, Věl, seū, Monosyl. srvě, vě, postp. párt.

Author, V. Author.

aūtimnālis. Mollia fraga leges: Tofa autumnālia corna, Ov. M. 15, 816. Autumnus. ēt vārios ponīt faetus Autumnus; et alte, Virg. G. 2, 511.

Pars anni, quâ vindemia fit, & arborum fruttus colleguntur. Illà Sol percurrit figna Libræ, Scorpii, & Sagittarli. EPITH. Pampineus, vinifer, pomífer, gravidus, sordidus, pallens, felix, frugifer, hūmidus, fertilis, ferāx, fœcundus, dives, morbosus, nīmbosus, ūdus, madens, pluvius, rācemifer. PHR. Calcatis sordidus uvis. Pomis gravis. Racemis tem-VERS. Exonerat virides pora cinclus. Racemiferis circumdatus ūvis. ūvīs pēndēntībus ūlmos. Dētrāhit tūrgēntēs vītībus ūvās. Æquāt cūm lūcibus umbras. Tenero dat palmite fructum. Purpureo colore racemos distinguit, extremas mittit in horrea fruges. Vite coronatas Autumnus degravat ulmos. Dat nresto gravidas Autumnus pomifer uvas. Piger Aŭtūmnūs sēctīs sūccēdit žrīstīs.

Autumni tempore. Cam jam turgescunt maturæ vitibus uvæ. Ebria calcatie spūmant cum præla racemis. Cum sæcundissimus annus. Plenaque purpureo subrubet uva mero. Cum maturam rusticus uvam Colligit, et nudo sub pede musta sluunt. Cum pampineo gravidus Autumno Floret, ager, spumans plenis vindemia labris. Cum varios ponit fætus Autumnus et alte Mitis in apricis coquitur vindemia saxis. Cum decorum mītibūs pomīs caput Autumnus arvis extulit. Cum facit humentes Ple-

ĭas orta dies. Com lūcem vincere noctes Incipiunt.

Sub finem Autumni. Aufumni frigore primo. Prima Autumni sub frigora. Cum răpidus Sol Nondum hyemem contingit equis, jam præterit æstas. Sērās posuīt cum vīnea frondes. Frigidus et sylvis Aquilo deculsit homorem. Cum folia ancipiti frigore lædit hyems.

alitumo, as. Autumat; bac populos, bac magnos, &c. Hor. S. 2, 3, 45.

SYN. Puto, existimo, opinor, judico, censeo, sentio.

avulsus. Finibus extorris, complexu avulsus iuli. Virg. Æn. 4, 616. SYN. Vūlsus, dīvūlsus.

avunculus. et furere încipias, ut avunculus ille Neronis, Juv. 6, 614. avus. Stat fortuna domus, et avī numerantur avorum, V. Geo. 4, 209.

SYN. atavus, proavus. EPITH. Longævus, vetustus, gravis, senior, vivāx, venerandus. VERS. Huic a proavis ingens, clarumque paternæ Nomen erāt vīrtūtis. Tūrnus avīs atavīsque potens. Dūm proavos atavolque refers, et nomina mille. Mæcenas atavis edite regibus.

Auxiliaris. Cerulius frater juvat auxiliaribus undis, Ov. Met. 3, 275. Abziliator, orie. infirmas auxiliator, invadunt virum. (lamb.)

SYN. Adjūtor, fautor.

Aūxiliatrix, icis. Aūxiliatricem clementi nūminė dextram, M.

sūxilior, āris. Nec formīdārīs auxitlātūr ăquīs, Ov. Pont. 1, 2, 23.

SYN. Jāvo, ādsūm, sūccūrto, opītūlor, sūbvėnio, sūblėvo, ādjūvo, fārāo.
PHR. Aūxiliūm, sūppētiās, opēm, sūbsidūm fēro, āffēro, do. Aūxilio
sūbeo, vēnio. Dēxtrām do, porrigo, tēndo, šnimos vīrēļquē sēcūnētās:
Sūflicēre. Aūxilioquē lēvarē viros, vīmque āddērē vīctīs. eisē sūbsidīo.
Rēbūs sūccūrtērē lāpsīs. Aūxiliātrīcēm mānūm tēndērē, porrigēre. VERS.
Aūxilio tūtos dīmīttām, opībūlquē jūvābo. Pātrīæ fūlcīrē rūīnās. Rēgiā, crēdē mībī, rēs ēft sūccūrtērē lāpsīs. Quām potēs, ādfēr opēm. Sēminecēm, Stygiā rēvocaftī solūs āb ūndā. Rēlpicīs absentēm lāpsīs īn rēbūs āmīcūm, Fomēntīlquē jūvās vūlnērā noftrā tūīs. Pārcē pīo gēnēri, et proprūs rēs āfpicē noftrās. Quād dūbītas ūnām fērrē dūobūs opēm.
V. Auxilium.

Anciliārī în lēllā. PHR. Socia armā sēquī. Jūngērē vīrēs. Tūrmās ādjūngētē, āddērē sē sociūm, Mīttērē opēs. Dārē tūrmās. VERS. ādēro, ēt socia armā jūvābo. Huīc ēt patriā dē sēdē volēntēs ādvēnērē vīrī. Bac-oft coferē dūcēs. Quī bēllo excitī Rēgēs, quæ quēmquē sēcūtæ Complērīnt campēs acies. Ipsa parēns animās Dānāis vīrēsquē sēcūndās

Süfficit.

Aŭrilium. Aŭriliūtatos dimīttam, opibūlquē jivaho, V. Æn. 1, 575. SYN. Sābaidūm, sūppētire, ādjūmentūm, opis in Gen. & opem in Accuf. à Nom. ops inuficato, solāmēn, præsidūm, jūvamēn, lēvamēn, colūtiren, solātūm. EPITH. Præsēns, dīvinūm, dūlcē, grātūm, mītē, expēctātūm. sāķūtūm, pēcītām, blāndūm, fāvēns, amīcūm, fpērātūm, hūmānūm, cœlētē, sālūtīfērūm, mūtūūm, sūbītūm, rēpēntīnūm, promptūm, tārdūm, lēntūm, inopinium, sēgnē. PHR. Rebūs solāmēn in ārctīs. Rērūm tūtēlā mērām. VERS. Tū mīhi dēsērto mītē lēvamēn erīs. Noftrīs portūs ētarā mālīs. Tū quoquē noftrārūm quondām fidūciā rērūm. Solā salūtīs spēs, colūmēn, vitæ præsidūm mēæ. Tū clýpēūs, tūtēlā mīhī, tū cērtā sālūtis ānchōrā, tū stātīto tūtī plāsīdītsimā portūs. Mēā vīs, mēā solā potēntīā, tūrrīs, Præsidūm, pēs, ēt rēbūs solāmēn in ārctīs. Tū lācēræ rēmānēs ānchorā solā rātī. Quī mihi pērfūgūum, quī mihi pērtūs ērās. Ād mēdicām dūbīus confūgit ægēr opēm. V. Auxilior.

Additium implērārē. PHR. opēm, auxilium poscerē, rogārē, pētērē. Auxilio vocarē. VERS. o fāvēas, nostrisque laboribus adsis. o dublis ne desice rebus. in tē jām spēs una mihī, sūccūrrē rūēntī. adsis, o plācīdūreņe jūvēs. Prēcībūs sī slēctēris ullīs, aspēcē nos. Tū præsēns nostro sūccūrrē lāborī. Fēssis dā sūrgērē rēbūs. Lāpsis sēr opēm mitīsima rēbūs. Auxiliumqvē rogāt miserīs. Quo fērār, ūndē pētām lāpsis solācīā rēbūs.

axiculus. Für velüt axiculo trocleaque extenditur, îpsum, Calo.

V. Axis.

ātīomā, ātīs. SYN. Sēntēntiā, ēffātūm, memorābile dīstūm, EPITH. Cērtum, vērum, dostum, receptum, notum, breve.

axis, is. Subsidunt undæ, tumidumque sub axe tonanti, V. Æn. 5, 820.

EPITH. Rēctus, sonorus, fervidus, citus, citatus. Pro Curru. V. Currus.

pro Caelo, Caelum.

Asan, Venis & idais ululatibus amulus azan, Stat. Theb. 4, 292.

Abylon, onis. aļsīdāus jātīte nēc Bābylonā lābor, Mart. Spectat. 1, 1, Urbs Babyloniæ, seu Chaldææ caput in Assyria, olum Persamm Regia, Hanc Nimrod condidit, reparavit autem Semiramis, ac muris cotilibus, 50 pedum latitudine, cinxit. In illā etiam Urbe Horti pensles eram, qui inter Orbis miracula numerantur. EPITH. Süperbă, āltā, songā, rēbēllis, antiquă, portentosă, opulentă, splēndidă, celebris, magnitică, tutrītă, Chāldæā, Asyriā, Persea, potens, ārdiā mūtīs, tūrrigērā, inclytă, dives opum, pūlchrā. PHR. Bābyloniā mœniā. ūrbs Bābyloniā; vel Sēmūrāmiā. Bābyloniā arcēs. Sēmīrāmis arcēs. ūrbs cotilibūs circūmdātā mūtīs, opibūs süperbā. Asyriā pālātiā cēlsā Tyrānnī. ūrbs cāpūt Asyriæ gēntis. Āsyriō lūxū ebriā. āltā tūrī samosa ūrbs. VERS. Cūjūs srāgīlī cingūntūr mæniā testā. Condidit hās olim generosā Sēmīrāmis ārcēs, Prīmājūe coctilibūs posūit sūndāminā mūtīs.

Băbylonia. Cogitat ; et dubia eft de te Băbylonia narret, Ov. Met. 4, 44.

EPITH. Āſsyrĭā, Chāldæā.

Băbylonicus. ūt Băbylonică Chāldatām doetrīnā refutāns, Lucr. 5, 726. Băbylonius. Copitat; ēt dūbja ēft dē tē Pābylonia, nārrēt, Ov. M. 4. 44.

Bāctă. Vēnit byēms; teritur Sicyēniā bāccā trāpētīs, Virg. G. 2, 519.
EPITH. Sylvēstris, sānguineā. Sicyēniā, à Sicyone in Achaia. Pāllādiā, à Pallade olivæ præside, bicolor, āmārā, tūrgēns, vīrēns, ārboreā, pīn-

guis, idumæä, ab Idume palmarum ferace.
Bacca. Dīluit insignim Baccam: qui sanior ac sī, Hor. S. 2, 3, 241. SYN.
Gemma unio. EPITH. Conchea fuleida, candida, insignie, nitida.

Gēmmā, ūnio. EPITH. Cönchēš, fūlgidš, candidš, insignis, nitidš, Nērēšš, lēvis, rötūndš. PHR. Nitido fūlgorē corūfcāns, ālbēntēs, conchārum gērminā, bāccæ. Conchēš bāccā māris. VERS Lūdēbānt nitidæ pēr colla ārgēntēš bāccæ. Bāccīs onerāt cāndēntībus aurēs. V. Gemma. Bāccātūs. Hīc Pbygiām wēftem, ēt bāccātum īndūtā monīlē, Sil. 8, 134. SYN. Gēmmātūs. PHR. Bāccīs, lāpillīs, gēmmīs ornātus, dēcorūs, divvēs, prētiosus, nitēns, fūlgidūs, onerātus, gravis.

Bāccăr, ătis. ērrāntēs bēdērās pāfsīm cūm bāccārē tēllās, Virg. Ecl. 4, 10. EPITH. Fröndēns, viridis, ödorātā, fuāvis, bēnīgnā, sālūtifērā, grātā, jūcūndā. VERS. Bāccārē fröntēm Cīngitē, nē vātī nöcēāt mālā līnguā

fŭtūrō. V.

Bacchæ. Dum sequitur Bacchas Bacchæ fugiuntque petuntque, Ov. A. M. 1, 353. Mulieres, Bacchi Sacerdotes. Cornua in capite gerebant, & Thyrfos bederá intextos in manu: thyasosque, id est, saltationes furibundis ululatibus, cymbalis pulsis, atque tibiis inflatis, agitabant. Hæc sacrificia, que Orgia seu Bacchanalia vocabantur, nectu celebrabant tertio quoque anno, montibus, quorum pracipui erant, Cytheron prope Thebas, Ismenus in Beestia; Ismarus, Rhodope, Edon & alii in Thracia, &c. SYN, Bacchantes, Manades, Basarides, Thyades, Mimallonides, Elecides, waria nomina, à Græcis sumpia. Edonides, ab Edone mente. Tricterides, à tricericis sacris. EPITH. Thebana, Cadmea, Ogygia, à Cadmo & Ogyge Thebarum regibus. Threiciæ, I'mariæ, sævæ, furentes, lymphatæ, furiosæ, insanæ, malesanæ, Thyrsigeræ, Mimalloneæ. PHR. Bacchi comites. Matres Thebānæ, Cadmeæ, Threiciæ. Celebrantes orgia Bacchi. Baccho agitatæ, Bacchi cornibus acta. Proles Semeleia. Bacchi furiis acta. āfflātæ. Turba Aonii cornibus icta Dei. VERS, Ogygize celebrant repetita trienniă Bacchæ. Nunc feror ut Bicchi furiis kleleides actæ, alacres lympha tā mēntē fūrēbānt. Mūltāquē raūcisonos ēfflābant cornuă bombos. Barbaraque horribilī firīdēbāt tībiā cantu.

Bācchānāliā. Quī Cūrios simūlāmt, ēt Bācchānāliā vīvūmt, Juv. 2, 3.

SYN. ōrgiā. EPITH. Solenniā, füriosā, insanā. PHR. Bācchō fēltā, farā nōx, vel dies. Bācchī fācrā, ōrūm. Tēmpörā Bācchō facrā. ōrgiā
Bācchī. Bācchō fēltā dies, facrā, lūx. Filtā tempörā Bācchō.

bācchātus. Spērcbīufque, et voīrginibūs bāccbātā Lācanīs, Virg. G. 2, 487. SYN. Furens, furiosus, lymphātus, īnsānus. PHR. Bācchō plēnus Lenzo, i. e. Baccbio, mēntēm corrēptus ab ceftro. Bācchī furore corrēptus, furis agitātus. Bācchī furus armātus. Lēnzī furoris furmulīs accēnsus. V. Furofus.

Bācchēĭs, īdĭs. Quālīs sī sūbčās epbyrēs Bācchēidos āltūm, St. S. 2,234. à Baccho. Bācchēĭŭs. Vēl pelāg ī lāricēs, simūl ēt Bācchēid dōnā, Ser.

Bacchēus. Pīērīī nemorīs Bācchēā vācē fremēntēm, Col. (V. Bacchus. Bacchīcus. Orbus, āit, fierēs; nec Bācchīcā sācrā vidērēs! Ov. M. 3, 518.

bācchör, ārīs. Bācchāur vaiēs, māgnim tī pētābr pāylit, V. Æn. 6, 78. SYN. Furo, īnsanio. PHR. Furore corripior. Bacchī furīis agitor. Sevit inops ānimī, totamque īncēnsa pēr urbēm Bācchātur. Mēntēque fertur īnsanā. Molles sibi sumere Thyrsos īncipiunt. V. Ebrius.

Macchus, Bacchus amai colles, aquilonem et frigora taxi, V.G. 2, 113.

Filius Jovis & Semeles filia Cadmi Regis Thebarum in Bacotia: Ex Fabula
bis natus est: Semele enim gravida à Jove petit, ut ipsum, qualis à Junone videbatur, cernere posset, quod obtinuit; sed fulmine exusta est cum palatio. Tum Bacchus utero matris exemptus, semori Jovis insertus suit, quem postea maturo partús tempore, more gravidæ mulieris enixus est. Hunc Juno clam nutrivit, deinde Nymphis in urbe Nysa tradidit educandum. Silenum etiam Adultus Indias devicit, ac ferè totum terrarum orbem. . **alummum b**abuit. Deus vini creditus es, vineâ & bederâ coronatus, Thyrsamque gerens. Cur-rum ejus trabunt leones & tigres; sequuntur autem Bacchantes & Satyri. E-pitheta sumit ab effectibus, à locis in quibus colebatur, & similibus. SYN. Līber, quia mentem curis liberat : Lyzeus, Evan, Bromius, Iacchus, Lenzus. varia nomina à Gracis sumpta. EPITH. Thirsiger, mitis, nocturnus ārmīger, generosus, racemiter, candidus, fæmineus, alumnus, intonsus, aūdāx, fævus, juvenis, nitidus, mollis, benignus, Martius, imberbis, blandus, rubicundus, calens, Dircæus, à Dircæa parte Beetia; corniger, lætificus, spumans, ebrius, titubans. PHR. Semeleea proles. Pater Lenæŭs. Deŭs Aoniŭs, Ögygiŭs, i. e. Thebanus, thyrsiger. Thebanæ Semeles puer. Semeleius Evan. Balsaridum rotator Evan. Iterum satus. Bis genitus. Lætitiæ Bacchus dator. Silenī alumnus. Dirces alumnus, à Dirce fonte Baectia. Genialis consitor uva. Jovis progenies. Cingens viridi tempora pampino. Pampineis ornatus tempora sertis Pampinea redimitus fronde capillos, Racemiferis frontem circumdatus uvis. Crinali florēns hěděrā. Vini repertor, VERS. Liber agens celső Nyíæ de vertice tigres. Nyfa, alter Parnaffi vertex, Baccho facer. Odit Lenzus triftia verbă p. ter. Bacchus pro vino. V. Vinum.

kāccīfēr, ă, ūm. Bēllātrīz gēnsbāccīfērē nūtrītā Sābīņō, Sil. 3, 596. Bācīlius. Pērtāmēīs, nūllā dēztrām idbēņnē bācīllē, Juv. 3, 28.

SYN. Băcillum.

Bactron. Flovins in finibus Scythiæ Afaticæ: à quo Bactrianorum regio & Bactrum urbs nomina sumpserum.

Bacilium urbs nomina jumpjērumt. ... Bāculus, & Bāculum, Prestēntes bacilo, lūminis orbūs iter, Ovid. SYN. Fūdio, dipės, becillus, artiko. EPITH. Nodosus, ācclīvis, dūrus, rēdtis, teres, agrēdis, acernus, quernus, firmus. VERS. Lente gradītūr būcilo innīxus acerno, Laisa curīs teretī māle suftentātā bācīllo. Bāculumqne tenent agrefte sinīfirā. Trunca mānum pinus regit, et vēstīgiā firmat. V. Palus, i.

Bætis, is. Bætis, it în rîpîs Bætis celiberrimă fama, Mant. EPITH. Helperius, Iberus, ölîvifer, placidus. V. Flurius.

Baja. Humida Bajarum stagna tepentis aqua, Prop. 3, 18, 2.

Urbs Campaniæ in Italiā, juxta mare, loci ameenitate, & aquarum salubritate maxime celebris. EPITH. Liquidæ, amoenæ, tepentes, calentes, falices, molles, æstuantes, vaporiséræ, salubres. VERS. Nullus in ôtbe sinus Bajis prælucet amoenis. Hor.

bājūlo. Cērbērā: ēffūsām grādīēns vīx bājūlāt ālvūm, M. SYN. Humērīs fēro, dēfēro, effēro, gēro, porto.

bajulue. Bajulus, et cuffos ad munera idoneus illa, Mant.

Bālænă. Quāntō Dēlpbīnēs bālænā Brītānnīcā mājār, Juv. 10, 14. EPITH. Stupēndā, squamosā, undīvāgā, māgnā, prædātrīx, mārīnā, Brītānnīcā ab Oceano Britannico. vāgā, Něptúniā. PHR. immānī corporē cētus. Māgnā sē molē movēns. Horrīdā pontī bēlluā. immānīs bēlluā pontī. undās ingentī pēctorē sulcāns.

Bilatroy ouls. Mēndīcī, mēmæ, balātronēs, boe genus omnē. Hor. S. 1, 2, & Bālātus, us. Bālātu pēcorum, ēt crēbrīs mūgītibus amnēs, Virg. G. 3, 554. V. Balo.

Bālbūtīto. Bālbūtīt fcaūrūm, prāvīs fūltūm mālē tālīt, Hor. S. 1, 3, 48. SYN. Līnguā hæsīto, hætčo. PHR. Bālbās dit orē lŏquēlās. Bālbās tĕfērēbāt pēctorē vocēs. Mālē vocēs exprimit orē, Difficilēs dēdīt orē sonos. Rāncidūlūm quiddām balbā dē nātē löcūtīts.

Bilčārici. EPITH. Mināx, horrīdā, crūēntā, sevā. PHR. Jāciens lāpidēs, īnvērtēns mūros ēt tēctā. VERS. Māgnos Balčārīs māchīnā mūros īncūtīt, ēt dūro mūnīmīnā vērbērāt īctū.

Bălčāricus. Non secus exarsit, quam cum Bălčarică plumbum, Ov. M. 2, 727. Bălčaris. Stupeă torquentom Bălčaris verberă funda, Virg. G. 1, 309. Bălîstă. Quam grăve balista maeniă pilsăt onus, Ov. Trist. 1, 2, 50.

Bainta. Zuam grave ozunja menin paista onus, ov. 1111. 1,2,300 SYN. Cztápūlca. EPITH. Törtä, ferrezi, bellică, dūrā martia, potens, Vulcānia, immītis, valida, tūrvifraga, Māvortia, trūx, horribins, fera, horrens, exitiosa, exitialis. VERS. Strīdentes torquet balīfta molāies. effundīt vaftīs balīfta molāres, Atque eddem ingentis mūtato pondērē tell. Ferratam excitiens ornūm media agmina rūmpit. Balīftaque portas Confregit saro. Nēc enīm solīs exculsa izcertis Lancea, sed tēnso balīftæ tūrbine rāpta.

Ballftarius.

Balnearius. ō fūrum optime balneariorum, (Phal.) Catul. 34, 1. Balneator, oris. Quis dividebat balneator eliaus, (Scaz.)

Balneolum. Balneolum Gabiis, Roma conducere furnos, Juv. 7, 4.

Baineum. Radde Lapi nobis, tenebro aque bainea Grylli, Mart. 1, 60, 3.

SYN. Thermæ. EPITH. Dülte, mülcens, südans, calidum, tepidum, gratum, jūcindum, hūmidum, fervidum, salūtiferum, amenum, optatum, frīgens, ūdum, salūtee PHR. Calidis sūdantia shermis Bainea. VERS. Quæ de calido sūlphure fumat aqua. Nitidas vārio dē mārmore thormās extruxīt. Nitidīs immiergītur undis. Mēmbra lavaturas mānē pētēbāt aquas. V. Abluo.

bālo, ās. Tāētāņaē, fūmāntī sūlpbūrē bālēt ōvīs, Ov. Fast. 4, 740.

PHR. Bālētūm dō, ēdo, fūndo. Bālātībūs āgrēs īmplēo. Bālātū caīlās

\*\*\*PRO, pērsono.

balsaminus. Balsaminum Jerichus succum, qua, &c. Fil. Balsamum. Balsama qua semper, cinnama semper blet, Mart. 3, 63, 4. Arbor exigua, in Syria & in Judaa crescens, cujus cortex incisus liquorem valde odoriferum exudat. EPITH. Sudans, fpirans, odorum, reidlens. krātūm, odoriferum, pretiosum, pingue, aromaticum, odoratum, fragrans, mīte, geniale, salūtare, dulce. PHR. Lætos spīrans odores. odorato ftīllantia balsama līgno. Balsama Nīliaco, i. e. Ægyptiaco. Sūdantia cortice. Balsameus odor.

Balteus. Balteus, et tereti subneffit fibula gemma, V. Æn. 5, 212. SYN. Cîngülüm. EPITH. Pendülüs, discolor, signifer, auratus, aureus. splendens, pulcher, ensifer, pictus, sutilis. PHR. Lato balteus auro. Nobilibūs gemmis et cocto lūcidus sūro Balteus. Pretiosa cingula gemmis. Balteo lumbos cingere, ilia religare. VERS. auro lucebant cingula mundo. Teritur qua sutilis alvo Balteus. Humero cum apparuit alto Balteus. et notis fulserunt cingulă bullis. alligăt a lava fulgentem balteus ensem.

Baptisma, atis. n. vel Baptismus, i. m. Vietricem vietor abolens baptismate labem, P.

EPITH. Sanctum, solenne, salutiferum, sacrum, salubre. PHR. Sacrum lavacrom. unda salutiferi fluminis. Lustralis unda, aqua, lympha. unda tollens crimină. undă lăvans primæ vestigiă culpæ. Sacră baptismătis indă, Sacræ lymphæ aspērgo, inis, Flümină baptismi. Sacratus gurges, Ros sălutifer. VERS. undæ, queis ănimæ feelus eluitur, veterumque pirentum Nomine contractæ excedunt contagiă labis. Quo delicta Adm Christus in amne lavat. Baptismus veteris mundat vestigia culpa.

baptīzātus. Baptīzāti agimus, tanta eft baptismatis ejus, A. PHR. Lüftrālī pērfūsus aquā. Sacrīs fontībus īmmērsus, mērsus, tīnctus. Fonte facro luftratus. Sacro de fonte renatus. Tinctus sacra baptismatis unda. Salutiferi baptismatis amne novatus.

PHR. Mērgo, īmmērgo, tīngo, ābluo, pērfundo, lavo, āspērgo facra baptīsmātis undā. abluo facro fonte, facro flumine, sancto lavacro. lustrālibus undīs, sacrīs lymphīs, purīs undīs, sacrī sonte lavacrī. Purgāntībus līmphīs abluere. Tīngere facrīs undīs. Sacro perfundere flu-mīne corpus. Sacro purgāre, vel renovare lavacro. Sacros afpergere līmphis. Cuncti accipiunt undamque, auramque salubrem. Holque jubet sacro de fonte renasci. Salutiferi baptismatis amne novatur. Animas sacră lăvacră běant.

obsidet : atque îmo baratbrî ter gurgite vaftos, V. Æ. 3, 421. Bărathrūm. Pālīdā, Dīīs īnvīsā: supērque īmmānē barātbrum, V. Æ. 8, 245. SYN. Vorāgo, vortēx, gūrges. EPITH. īmnānē, īmum, Tārtareum, cæcum, abruptum, præceps, n grum, ferum, latum, irremeabile, infernum, Stygium, tetrum, profundum, opacum, caligans, horrendum, apertum, obicurum, horribile. PHR. Telluris hiatus. Terra dehiscens. Specus

īngēns. Vāstā vorāgine gurges. Vāstæ sauces. V. Hiatus. Bārbā. Cāndīdior postquām tondentī bārbā cadebat, Vir. Ecl. 1, 29. EPITH. împēxā, hīspidā, mollis, longā, fædā, sordidā, rigidā, culta, senīlis, cana, candida, nivea, renascens, hirta, hirsuta, aspera, horrida, longa, prolīxā, comāns, venerāndā. PHR. Genās, mālās, ornāns, exornāns, tēgens, pīngēns. Mālīs, genīs īnsērpēns, ārgūmēntā virī. VERS. Nosco crīnēs, īncanaque menta, i. e. canam barbam. în pectus sordidă barbă cadit. Cui plurimă mento Canities încultă jăcet. Summo cădit hispidă mento Barba. Pālsus črāt mæstām mālīs incrēscērē bārbām. Ilie manu mulcet propexam ad pectora barbam. Barba resecta mihi bilve, semelve fuit. et pariter mēllēm. möllem mālīs demīttere barbam. Jam libet hurspitam tibi falce recidere barbam. Pēctoris indicium licet horrida barba severi Præbeat.

Barbaria. Inter inbumanæ nomina barbaria, Ov. Trift. 3, 9, 2.

SYN. Crūdelitās, fævittā, fēritās, rūtlicitās, fævittēs, bārbāries. EPITH, Inhūmānā, fērīnā, fūrēns, hōrrīdā, fērā, fcĕlerātā, īmmānīs, dīrā, crū-ēntā, atrōx, crūdelis, hōrrēndā, fērōx, rābīdā, īnvīdā, tÿrānnīcā, fūrīosā, præcēps, ēffērā, ēffrænis, īmpātiēns, tēmērārīā, mīnāx, īmpīā, ācērbā, hōrrīdā, Stygia, Tārtareā, fērvīdā, inaūdītā, āfpērā, crūdā, inamābilis. PHR. Dījsonā rītū Bārbāries. Fēritās inamābilis. Hōrrīdā rūftīcītās. V. Crudelitas. © mox. Barbarus.

barbaricus. Barbarico postes auro spoliisque superbi, V. Æ. 2, 504.

SYN. Africus.

bārbārus. Bārbārus bīc ego sam; quiā non întelligor allī, Ov. F. 5, 10, 57. SYN. Crūdelis, īmmanis, fērus, ētfērus, dīrus, afpēr, atrox, fērus, īmmutīs, trūx; vel longinquus, externus, alienigena. PHR. Gēns dūrā ātque afpērā cūltū. VERS. Genfquē virūm trūncīs, ēt dūro robore natā. Queīs nequē mos neque cūltus erat. Is genus indocile, āc dīspērsum montibus altīs Composuit. V. Crudelis.

bārbātulus.

Bārbātus. Rēm pöpülī trāctās f bārbātum bæc crēdē māgīstrūm, Perf. 4, 1. SYN. Bārbīger. PHR. Cuī plūrīmā mēntūm Bārbā tegīt. Mūltā tectūs lānūgīnē mālās.

barbiger, a, um. Barbigeras pecudes, &c. Lucr. 5, 898. SYN. Barbatus.

Barbitos. Non facit ad lacrymas barbitos ulla meas, Ov. Ep. 15, 8.

SYN. Teftūdo, lýra, cithara, chēlýs. EPITH. Facilis, quértila, canora nivea, mollis, Æbilia, aūrėa, zonia, dūlcis, sonora, argūta. V. Cithara. Bārdocucūlius. Gāllia Sāntonko vēlīt tē bārdēcācūlo. Mart. 14. 108.

Bārdocucullus. Gālliā Sāntonko vēftie to bārdecuculto, Mart. 14, 198. bārdus, a, tim. SYN. Stupidus, flolidus, hebes, tārdus.

barrinus. Si priks unguentum barrino in dente pararint, Claud.

SYN. ělěphantinus.

Bāsiātio, onis. Hos off endere basi ationes, (Phal.) Mart. 2, 25. V. Ofculum. Bāsiātor, oris. Effigere, non oft, Bāsie, basiatores, (Scas.) Mart. 11, 1.

Basilica. SYN. Regia, Templum.

Bătiliscus. Vūlgus, žt în vācuā rēgnāt bātiliscus ārēnā, Lucan. 9, 729. Serpens, candidā in capite maculā, velut diademate quodam, ornatus; catere serpene nigricans. Oculis scintillas vibrat, & aspectu solo perimit bominum. Halitu venenum inspirat; sibileque alias serpentes sugat. Non serph sed arctinincedit. Frequent est in Africæ deservis. EPITH. Fünereus, mortiser, Libycus, vēnenosus, venenister, cristātus, vulnistaus, rēgius, rēgalis, dīrā, lēthālis, pēstifēr, lubrīcus. PHR. Serpēntum prīntēps, oculis vībrāntibus horrēns. VERS. Vulnereu aspectu lūminibusque necāt. Sībilā collā ārdūus attollīt. āttollēntem īrās (bātiliscum) ēt cærūlā collā tumēntēm aspenīt. Fūnereus Libyca veluti basiliscus ārēnā. Sībilāt horrēns. Sībilāt pae ēstūnedēns cūnetās tērrēntīt pēstēs, āntē vēnēnā nocēns, lātē sībi sūbmovēt omne Vūlgus, ēt īn vācūā rēgnāt bātīlīscus ārēnā. V. Serpens.

ărēnā. V. Serpens. Bāsis, is. Quōquē minūs dilbitēs, flāt bāsis orbā Dēā, Ov. Pont. 3, 2, 52. SYN. Fundāmentum, fundāmen, fulcīmentum, EPITH. Fortis, solidā

ænča, æterna, perennis.

Bāsĭūm. Tām tē bāsĭā mūltā bāsĭārē, (Phal.) Catul. 7, 9. SYN. öſcūlūm, ſuāvĭūm: āmplēxūs. V. Oſculum.

Dālsatīcus, Cīngēt bāstātīsas Lydia mitra comus, Prop. 3, 17, 30.

Baisarides, um. et tu Bejiaridum rotator evan, (Phal.) Stat. Syl. 2, 7, 7. EPITH. Insanæ, vēsanæ. PHR. Baisaridum fitrīcsa cohors. V. Bacche. Batavī. Vēngionēs: Batavīque trucēs, &c. Lucan. 1, 431.

Hic přešt Euphraten juvenis, domitique Batavi, Juv. 8, 51.

SYN. Hollandī. ÉPITH. Féroces, îndomiti, fortes, generosī, magnās nimī, bellīgerī, Martīī, audāces, împavidī, concordes.

Battus. Et læsus l'ingua Battus ab ipit sua, Ovid. in Ibin. 586. Pastor quidam equarum, à quo uno visus sucrat Mercurius surto abducens quassam boves
te grege Admeti, quem pascebat Apollo. Batto dedit Mercurius vaccam pulcherimam, ne furtum indicaret, quod ut ille promisu, abiit Mercurius, qui
bominis sidem volens tentare, rediit sub alia segund petitique à Batto, an vidisse
aliquas boves, passicitusque ei fuit taurum & vaccam, si indicaret; qui spe
muneris corruptus dizit, quo monte pascerentur. Hominis persidiam indignatus
Mercurius, in sapidem eum musavit, qui dicitur index. Sensérat hoc surtum nêmo, nisi notus in illo Ruré senér. Battum vicinia tota vocabat.
Ovid.

Baucis, idis. Sēd piā Baucis ānus, pārilīque etāti Philāmon, Ov. Met. 8, 4, 21. Anus paupercula, que cum viro juo Philemone Jovem & Mercurium juscepit bospitio. EPITH. Pauper, vētulā, Ovid. Met. 8.

Beatitas, atis. Beatitates influunt cunctae in sinum. (lamb.)

Beatitādo, inis. SYN. Beatitas, felicitas. PHR. Beati sors, vitā. kātitis. Hinc tābā, cāndele: tandemque bēatūlus alto, Perl. 3, 103. bātās. Bēatās īlē, guī prēcāl negotīrs, (lamb. pur.) Hor. Ep. 2, 4. SYN. Felix. fortunātās. V. Felix.

Bilge, ārūm, m. EPITH. ārmiferī, aūdācēs, pūgnācēs, crūdī, prūdēntēs, īngžnīosī, fortēs.

belgicus. ut canis occultos agitat cum Belgicus apros, Sil.

Belides, um. asiddie repetunt, quas perdant, Belides undas, Ov. M. 4, 462. Quinquaginta filie Danai, qui Beli filius erat. Nupsarunt totiaem filius Agasthi, fratris Danai, cognatis suis. In nuptiarum nocte, patris impulsu, maritos interfecerunt unaquaque suum, excepta Hypermustra, quae Lynceo viro suo pepercit. Finguntur à Poètis, eo supplieis genere damnata, ut dosum pertusum impleant, quod perpetud & frustra tentant. SYN. Dănăides, Beliades. EPITH. Impize, sceleste, cruentes, infoque, miserse, serse, persidez, crudeles, scelestes, inhumane, immites, vigiles, insomnes, însclices. PHR. Dănăi ptelle. Dănăi proses. Suis moliri lethum pătrucitous ause. Cruentes Agythi nutrus. Scelestes sorores. Que frustra tentant symphas retinere sugaes. Türbă măritali perniciosă nece. ēxulis Agythi, turbă cruentă, nurus. Ause lethum înserie măritis.

Ellārīž. Jām Bēllārīž adorēš plūsbānt. (Phal.) EPITH. Mēllītā, laūtā, mollīš, quæsītā, ātticā.

Bēllātor, oris. Pēgmaus pārvīs cūrrīt bēllātor in ārmīs, Juv. 13, 168. SYN. Bēlligēr, bēllicošus, bēllicus, bēllicošus, bēllicošus, bēllicošus, bēllicošus, bēllicošus, bēllicošus, perclārus, cērcējus, supērbus, tērribilis, fortis, dūrus, āspēr. Bēllo māgnus ēt ārmīs. ārmīs ēgrēgūus, inclytus, īnsīgnis, præfiam, ācēr, promptus ad ārmā. Sævis agitātus in ārmīs. Fortīā bēllo pēctorā. Vīvidā bēllo dēxtērā. īnvīctaquē bēllo dēxtērā. Dēxtērā bēllo ūtilis. Cāpūt īnsupērābilē bēllo. Gēnus īntrāctābilē bēllo. ācēr in ārmīs. ācēr imus ārmīs. Mārto fērox, ēt vīncī nēccīva ārmīs. Māvīs tilis hēros. ācēr ērāt, bēlloquē fērox, ād vīmquē pārātus. Nīulī cēsuūrus in ārmīs. ārmorūm præfians, ānimīquē. Insīgnīs fāmā fēlīcībus ārmīs. Robūfus ārmīs. Ārmorūm præfians, ānimīquē. Insīgnīs fāmā fēlīcībus ārmīs. Robūfus ārmīs. armorūm præfians, ānimīquē. Insīgnīs fāmā fēlīcībus ārmīs. Robūfus ārmīs. armorūm præfians, ānimīquē. Insīgnīs fāmā fēlīcībus ārmīs. Robūfus ārmīs.

experti bello juvenes. Cui mavortia cordi bella. VERS. Primus mine manu, postremus ponere Martem. Prodiga gens anima, studiisque asperrima belli. avidulque crooris bella petit. effera qui Martis præfic semper amat, expers terroris achilles. Non illi quifquam bello se conferat heros. Prodiga gens animæ, et properare facillima mortem. Neque terga îră dăre aut virtus pătitur. Qui se în bellă sequantur Przstantes virtute legit. sed non in Cæsare tantum Nomen erat nec fant ducis; sed nescia virtus Stare loco, solusque pudor non vincere bello. ălius sit fortis in armis, Sternat et adversos Marte favente duces. Deletis undique turmis, Cæsorum implebat solus loca. Nec te miss super jaculorum turba moratur; Nec quæ vīpereo tela cruore madent. ut proprus ventum eft, admotaque dextera dextræ, Refque fere potuit cominus ense geri. Dicere difficile est, quid Mars tuns egerit illic, Quotque neci dederis, quotque, quibulque modis. ense tuo factos calcabas vietor acervos, impositoque Getes sub pede multus erat. Sunt nobia fortia bello Pectora, sunt animi, et rebus spectata juventus. V. Bellum gero, & Armatus.

Bēllātrīx, īcis. Vūlnērē bēllātrīx propēros fert bēllitā grēssūs, Sil. 9, 577. V. Bellator.

bēllāx, ācīs. 7/17 bēllāe? confusus gonte Curetum, Lucan. 4, 406. SYN. Bellātor, bellīger.

Bellerophon, ontis. Credas de sidere Belleropbontem, M.

Glauci, Corintbiorum in Achaiâ Regis, filius; frustra peramatus à Sebembeaâ uxore Prætis, Regis Argivorum. Infum tentatæ pudicitie apud virum faltò accusavit Sthenobæa, Prætus autem conjugis calumniæ credens, Bellerophontem ad Johatem Lyciæ Regem cum literis mist, ut cum Chimæræ exponeret. Sed eam vicit Bellerophon, Pegaso vectus; posteaque Johatis siliam cum regui parte actepit uxorem. Gum in cælum, eodem Pegaso insidens, evolare niteretur, à Jove, in pænam temeritatis, excussus est. SYN. Bellerophontes, æ. EPITH. Castus, belliger, pudscius, victor, audar, generoeus, māganīmus, fortis, constans. PHR. Chimæræ domitor. Glauci eastssum proles. Isthmiacus jūvēnis, ab Isthmo Achaiæ. Cuī prædā Chimærā stit. VERS. Victor ab opprēsa reditit cūm laūdē Chimærā. Bellerophon ut fortis eques superase Chimæram, et Lyciī potūtt stērnērē monstra solii, i. e. Chimæram.

bēllěrophionteus. Bēllerophontei qua fluit būmor equi, Prop. 3, 3, 2. bellicosus. Quid bellicosus Cantaber, et Scythes, (Alcaic.) Hor. Carm. 2, 11, 1. V. Bellator.

Bellicum, i. SYN. Classicum.

bellicus. ensibus exertis bellică lată Dea est, Ov. Fast. 3, 814.

SYN. Mārtĭŭs, Măvortĭŭs.

bellifer, ă, ūrn.—Quīd belliferām commūnibus ūrūnt, Claud, in Eutr. 429. belliger, ă, ūm. Sīc egă belligeris a gentibus ūrdique septus, Ov. Tr. 3, 11, 13, Belligerator, oris. Belligeratores nūtrīt tellūs arimaspās, Avien. SYN. Belliger.

bēlligero. Solus ego nequeo lelligerare tribus, Text. V. Bellum gerere. bēllipotens. Bellipotens; aptat rorantes sanguine criftas, Vir. A.n. 11, 8. V. Bellator.

bēllīsonus. Sīc modo bēllīsono veutēntēs flumine pūgnās, Paul. Nolan. bēllo, ās. Bēllātorgue suā prēnsus sīne compare bēllāt, Ov. de Arte Amandi, 3, 312. SYN. Bēllīgero, pūgno.

Bēlionā. Quām cum sanguinēo siquitur Bēlionā siagello, V. A. 8, 703.

Dea belli, soror Martis, cuspide, basta, & slagello armata. Faces etiam isst
tribuuntur

ribuntur, quibus bellum accendit. SYN. enyo. EPITH. Fürens, Tartărei, ātră, hāftāt, vindex, împlācābilis, īmpiā, ātdēns, trīftis, ferox, înfernā, atrox, fērā, ſævā, Stygiā, trūcullenta, sordidā, rābidā, āſpērā, sangunēā, bārbārā, horrendā, fūribūndā, inhūmānā, dīſcors, mināx, me tiendā, horridā, īntrēpīdā, ēxītiosā. PHR. Bēllorum Dēā. Māvortiā Dēā. Mārtis söror. Sānguinčum quātiēns Bēllonā flāgellūm. Bēllonæ implācābilē nūmēn. Mārtis Bēllonā soror crīftātā. VERS. Sānguinča ēxcūrrīt Bēllona ūtrūmquē pēr āgmēn. Vel fērā vos āgitēt dīro Bēllonā flāgēllo. Quām cūm sānguinēo sēquitūr Bēllonā flāgēllo.

Bellia. et centium geminus Briareus, ac bellua Lernæ, V. Æn. 6, 287.

V. Fera. beilinius. exceptus înde belluinis faucibus, (Iamb.) Prud. Cath. 7, 114. Bellum. SYN. Prælium, certamen, conflictus, pugna, Mars, arma, militia. EPITH, Trīfte, funeftum, horridum, crudele, mortiferum, dīrum, exitiale, discors, nefandum, infandum, impium, ferale, immane, sævum, infauftum, cruentum : Martium, irrequietum, miscrabile, ferreum, forte, atrum, fervidum, furibundum, furiale, redivivum, turbidum, rapax, perfidum, hostile, efferum, sanguineum, luctiferum, acerbum, lacrymabile, Sebile, rabidum, superbum, miserum, peftiferum, avidum, lethale, functrum, rigidum, audax, tremendum, armisonans, terribile, furiosum, ancēps, dubium, încērtum. PHR. Rigidī cērtamina Mārtis. Grave, durum Mārtis opus. Bēllī rabies, furor, turbo, nubes, ferres tempestas. Bēllorum fluctus, undæ, procellæ, Belli pericula, discrimina, invisa matrībus arma. Flenda colonis arma. Dūrī certamina belli. VERS. Sævit amdr ferri, et scelerata însania belli. Sævit toto Mara impius orbe. ingenti bellorum Roma tumultu Miscetur, concutitur. atram bellis accersere mortem. Bella, horrida bella, et Tybrim multo spumantem sanguine cerno. Lassabant agiles aspera bella viros. Fremuit cum Thracia bellī Tempestas. Bellī nubes dum detonet omnis. Bella tonant, totumque quatit discordia mundum. Infesto nos Marte petet. Incendamque animos īnsānī Mārtīs amore. Quid in arma furentem impulerit populum, quid pacem excufserit orbi. Sine militis usu mollia secura peragebant otia gentes. emersura brevī flagrantia bella per orbem. Nulla salus bello. Quis fuit horrendos primus qui protulit enses ? Quam ferus, et vere ferreus îlle fuit! Tunc cædes hominum generi, tum prælia nata: Tunc brevior diræ mortis aperta via eft. Diffugiunt ali inullifque tuentibus agrös, incuftoditæ diripiuntur opes. Quæ nequeunt secum ferre aut abdūcere, pērdūnt: ēt cremat īnsontēs hottea flamma casas. Squallent ābdūctīs ārva colonīs. V. Bellum gerere, & Pugna.

Bēllām gērērē. SYN. Bēllo, ās: pūgno, certo, dīmico, confligo, congredior. PHR. Dēcērnērē ferro. Lācelsērē bello. in prælif politire aliquem. in armā, în fērrum rūtērē. Bello contendērē, concurrēre. Glomerārē māmbēllo, Prælif consererē, committere, mīlcerē. Bellā cierē, movere; Mānum confērrē, committere, ārmīs concurrere campo. VĒRS. ūndiquē collāto coeunt, Mārtēmquē fātīgānt. Cæsār dum māgnus id āltum Fulminat Eūphrātēm bēllo. Aūdēt prīmā mānu tentirē pēricilā bēllī. īnfāndīs tērrās āccēndērē bēllīs. Söciīs tūnc ārmi capolsant edīco, ēt dūrā bēllūm cūm gēntē gērēndūm. Cūm prīmā mövent in prælif Mārtēm. Fērrēs sanguīnēs bēllā möverē mānu. Clypēātāquē totīs āgmīnā densāntūr campīs. ārdēnt saimī, pūlchrūmquē morī sūccītīt in ārmīs. Tūrnis īn ārmā vīrūs, ārmīs cīrcūmdātīs īpse, Sūccūrtāt, ærātātque ēcēs fin prælif cogit. Hī bēllum ālsidiē dūcūnt cūm gēntē Lātīnā. Ænčādæ

H 3

In ferrum pro libertate ruebant. Bellum ingene geret Italia, populoique féroces Contundet. Illi inter sese duri certamină belli Contulerant. Heu quantum înter se bellum lumină si vitæ attigerint; quantas acies, firagemque ciebunt? Quae causă fuit consurgere in arma, Europameve. Asiamque? Hinc movet Emphrates, illinc Germania bellum: Vicing suptis inter se legibus urbes arma ferunt : Sevit totis Mars impius arvis. Ne pueri, ne tanta animis affuefcite bella. Neu patriæ validas in viscera vertite vires. Signaque ferre juvat, sonitusque audire tubarum. optatas audīre tubas campique criienta Tempestate frui. Classica jamque sonant. Impulit îpsă mănti portas et cardine verso Belli ferratos rupit Sātūrnia postēs. Mārtius ille æris raūci canor increpat, et vox Aūditūr. fractos sonitus imitata tubarum. Tu potes unanimes armare in prælia fratres. Disjice compositam pacem, sere crimina belli. Non nos čdium regnique cupido impulit ad bellum, pro conjuge movimus arma. Mīscentūr, magnīsque vocant clamoribus hostem. Bellorum o socii, qui mīlle perīcula Martis, Mecum, ait, expertī, decimo jam vincimus anno. V. Bellum, Bellator.

Bello finem imponere. PHR. Desiftere bello. Secedere ab armis, arma poněrě, děponěrě, rěponěrě. Díscedě pěriclis incerti Martis. Clauděrě bělli pōrtās. VERS. Nunc împrobă fæděrě pācto ārmă reponendă. Defigunt tellure haftās et feută reponunt. Genus humanum positis sibi consulăt ārmīs, V. Pax.

belluosus. Te belluosus qui remotis, (Iamb. Hyperc.) Hor. Carm. 4, 14, 47. nācŭs. *Quōs Pătrē Bēnācō, vēlātūs ărāndine glaūcā*, Virg. Æn. 10, 205. EPITH. Vōrticōsŭs, pīscōsŭs, sŏnāns, aŭrĕŭs. VERS. Fluctibus ēt fremitu alsurgens, Benace, marino. Virg.

bene. et memorem famam, cui bene cefsit, babet, Ov. Faft. 2, 380.

běnědico. Něc tibi cessáret doctus běnědicere lector, Ov Tr. 5, 9, 9. SYN. Běně volo, běně cupio, běně precor, faustá precor.

benefacio, feci. Si charta sileant, quod benef eceris, (Afcl.) Hor. Od. 4, 8, 21. PHR. Munera dono, confero, do, tribuo.

Beneficium. SYN. Donum, munus, benefactum. EPITH. Gratum, magnum, magnificum, regium, pretiosum, datum, grande, amplum.

beneficus. SYN. Munificus, liberalis, largus, benignus,

Benevolentia. SYN. Studium, amor, amīca voluntas. benevolus. SYN. Benevolens, amans, amīcus, studiosus.

benignitas, atis. Satis superque me benignitas tua, (Iamb. pur.) Hor. Ep. 1, 37: SYN. Bonitas, lenitas, maniuetado, clementia. EPITH. Cle-· mēns, grātā, mītis.

benignus. - animum, mentemque benignam, Virg. Æn. 1, 508. SYN. Comis, ūrbanus, facilis, blandus, hūmanus, mansuetus, lenis, mītis, plācidus, bonus.

Bereconthia. Felix prole virum ; qualis Berecontbia mater, Virg. Æn. 6, 784. V. Cybele.

Bēryllus. ēt söljtūm digitā bēryllön adēderat īgnis, Prop. 4, 7, 9 EPITH. Viridis, glaucus, inæqualis, indus, indicus.

Beftia, z. f. 2 br. Beffia, nec quicum bella puella cubet, Catul. 69, 8. SYN. animal, bellua, fera, quadrupes, in plur. pecudes, brūta. EPITH. Fěră, sævă, férox, îmmānis. PHR. Mūtūm vel stolidum pēcus. Ră-tionis egens. V. Fera.

Beta. Ut săpiant fătua fabrorum Prandie Beta, Mart. 12, 12. EPITH. Candida, fatua, tenera. PHR. Deprimitur, folio viridis, pede candida beta, Bethlebem, Bethlehem, vol Bethlem, vel Bethlehema, seu Bethlema, vel Bethle, es, Mille in Betblebem quem biberunt parvuli. (lamb.) Santia Bethlem căput af orbits, &c Amen.

Quippe in Betblebemā vagitus edidit infam, Fil.

Urbs in tribu Juda, ubi natus Salvator noster Jesus Christus. EPITH. Sacra, sancta, clara, felix, nobilis, inclyta, augufta, veneranda, colenda. PHR. urbs Bethlemica, Bethlemitica terra, sedes. Virgineo inclyta partu. Sa-cra mounta Bethlem. Parva Bethles tecta. VERS. Pauperis hic tugura congestum cespite culmen Divinus puer intravit, cui Regit culum est.

bethlemicus. Crudelis imait Bethlemică compită cade, I.

SYN. Bethlemīticus, Bēthleus.

Bethlemīta, z. m. SYN. Bethlehemīta.

Biss. Prīenæč Biā, quō plūs tibi sūrbā mālōrūm, Sid. Philosophus, patrid Prienæus, in Ionid; unus ex septem Græciæ Sapiemihus. Capta urbe, cum universi fugerent, rerum pretiosissimarum sarcialis anusti, ipse mbil ex bonis abstulit, cumque de eo interrogaretur, respondit. Omnia mes mecum porto, scientiam & virtutem, nibilque aliud, suum eftimans. EPITH. Græcus; Prienæus, sapiens, prūdens, felix.

Claudite jam rīvos, puerī, sat prata biberunt, Virg. Ecl. 3, 111. SYN. Poto, haurio. PHR. amnem, aquam, fontem, flumina libo, haurio. Sitim reftinguo, extinguo, expleo, sedo, compeco, levo, relevo. Lymphis sitim recreare, undis sitim sedare. Siccam fonte levare sitim. VERS. at põstquam exhaüstö jam slümine vicerat æstüm. ardentem nõn levat unda sitim. Nulla sitim finīret copia lymphæ. V. Poto.

bibacculus. V. Mox, Bibax. bibax, acis .- quibus off icium tentare bibaces, Mant. SYN. Potator. PHR. Vīnī avidus. V. Ebrius.

bībītus. SYN. Potātus, hauftus.

Bibliopola, e. m. Sed qui me vendit Bibliopola putat, Mart, 14, 194. Bībliothēca. Quem mea non totum bībliothēca capit, Mart. 14, 190. EPITH. Döctă, plēnă.

bibulus. Collectum bumorem bibula deducit arena? Virg. Geo. 1, 114. SYN. Bībāx, bībōsŭs.

biceps, bicipitis. Nee în bicipiti somniasse Parnasso, (Scaz.) Pers. Prol. 2. SYN. Bivertex, biírons. PHR. Jane biceps, solus qua tua terga vides. bicolor, oris. Myrtea s, lua subeft bicoloribus obsita baccis, Ov. M. 11, 234.

SYN. Gemino colore distinctus, clarus, insignis.

bicornis. ēxăcuunt ălii vallos, furcasque bicornes, Virg. Geo, 2, 264. SYN. Bicorniger, gemino cornu horribilis.

bicorpor, oris. formæque bicorporis aftrum, Mant, SYN, Bimēmbri, biformis.

Bidēns. — mātiāni lētās dē mārē bidēntēs, Virg. Æn. 4, 57. EPITH. Mītīs, lānīgērā, cāndīdā, plācīdā, mānsuētā. V. Ovis. Bidens. Versarem velido pingue bidente solum, Tib. 2, 2, 6. V. Aro.

Bidental. Trifte jaces lucis, evitandumque bidental, Perf. 2, 27.

Locus fulmine tastus, quem sacrificio cassarum bidentium expiabant. EPITH. Sacrum, hörrendum.

bīdúūm. ĕgo īmpētrārē nēguēo bōc ābs tē bīdūūm. (Iamb.)

bifariam. ūt dīspērtīrem obsonium boc lisariam. (Iamb.) biferus. at quibus in bifero Centauri corpore sors eft, M. SYN. Bifer.

bifidus .- tetaque cadum, bifidufque retinquit, Ov. M. 14, 303. SYN. Fissue, scīlsŭs.

Diforis. Dindyma, ubi affuetis biffrem dat tibia cantum, V. A. 9, 618. à Fores. biformis.—mīstumque genus, prolesque biformis, Vir. Æn. 6, 25.
SYN. Bimembris, bicorpor. bifrons. Sātūrnūļgue senex janīque bifrontis imago, V. Æn. 7, 180. SYN. Biformis. bifurcus. ' ēmē jācēt noftro ; rāmum prior ille bifurcum, Qv. M. 12, 442. SYN. Bisūlcus, bifidus. Bīgæ. et nox atră polum bigis subvectă tenebat, Virg. Æn. 4, 721. SYN. Bijuges, vel bijugi, vel currus. EPITH. Citæ, concitæ, rapidæ, spūmantes, alipedes, veloces. V. Currus. bijugis, vel bijugus, a, um. Martis equi bijuges, et magni carrus acbillis, Virg. Geo. 3, 91, Pārs comitum bijugā cūrrū, pārs caterā dārsā, Sil. 2, 82. SYN. Bīgæ, vel cūrrus. bīlānx, āncis. V. Libra. bilibris. Nolo mibi ponās rhombum, mullumve bilibrem, Mart. 3, 43, 5. bilinguis.—Timet ambiguam, Tyriojque bilingues, V. Æ. 1, 665. SYN. Gemina horrens culpide linguæ, vel mendax. Bīlis. Bīle tumet. Nerjo jam tertia dūcitur ūxor, Pers. 2, 14. SYN. īrā, īrācundia. ÉPITH. Difficilis, amara, mascula, ardescens, flava, apta, horrida, iniqua, perurens, crocea, fervida, ferox, rabida, acerba, flammata, acūta, īrācunda. V. Ira. bilix, īcis. Lancea consequitur, rumpitque infixa bilicem, V. A. 12, 375. biluftris. Pērgama cum caderent bello superata biluftri, Ov. Am. 2, 12, 9. SYN. Decennis. PHR. Per duo lustra manens. bimaris. Quæque ūrbes aliæ bimarī clauduntur ab iftbmo. S. PHR. înter bină locatus aquoră. Gemino mari cinctus. V. Istomus. bimater. ..... satumque sterum, solemque bimatrem, Ov. Met. 4, 12. Bimātus, ūs. Pērtulerīt; tu nubigenās, invicte, bimembres, V. Æ. \$, 293. bimēmbris. SYN. Bicorpor. bimeftris. extaque de porca cruda bimeftre tenet, Ov. Faft. 6, 158. bimus. Tum vitulus, bimā curvans jam cornua fronte, V. G. 4, 299. PHR. Duos annos natus. binominis. Sāt vētus ūrbs, rīpæ vīcīnā binominis istrī, Ov. Pont. 1, 8, 11. PHR. Gemino de nomine dictus, appellatus. bīnus. Pocetla bīna novo spumantia lacte quotannis, Virg. Ecl. 5, 67. SYN. Geminus, duplex. bipartitus. Secta bipartito cum mens discurrit utroque, Ovid. PHR. In dŭās pārtēs dīvīsŭs. bipătens. Instiltans portis, alii bipatentibus adsunt, Virg. Æ. 2, 330. SYN. bīforis. Durīs ut īlex tonsa bipennilus, (Alcaic.) Hor. Qd. 4, 4, 57.

bypēnnis. Dūrīs iti īlex tousa bipēnnihis, (Alcaic.) Hor. Qd. 4, 4, 57. SYN. Securis, EPITH. Validā, favā, durā, fulgēns, arātā, vulnīfīcā, fērrēā, cruēntā, lēthīfērā, rīgidā, mināx, nēfāndā. VERS. Fērrō sönāt ītā bipēnnī Frāxinus. Ille īntēr prīmos correptā durā bipēnnī Līminā pērrūmpit, poftēfque ā cārdinē vēllīt. V. Securis.
bipēnnīs, ē, Adj.——Fērrō sonāt ālid bipēnnī, V. Æ. 11, 135.

pipennis, e, Adj.——Reiro sonat atta bipenni, V. A. 11, 135.
PHR. Duabus pennis intructus, munitus.

bipēnnistr, a, ūm.—contrā sua sata bipennister arcas, Ov. M. 8, 391.
- PHR. Securi armātus, instructus, mūnītus.

hipes, edis. at juncio bipedum curru meistur equorum, V. G. 4, 280. PHR. Gemino pede nixus, înnixus.

birēmis. Sīc membrat, geminājaus legīt de clāsie biremes, V. Æ. 8, 79. SYN. Navis. V. Navis.

bis. Tum bis ad occasum, bis se convertit ad ortum, Ovid. Hic tibi bis affa, bīsque cucurrit byems, Ovid. Ep. 6, 54. bis, tamen melius corripitur.

Bīsāltæ. Bīfāltæ quō more solent, acerque Gelonus, Virg. G. 3, 461.

Bisaltz, arum. Thraciæ populi, qui laste & sanguine equino permixto mu-triuntur; crudelitate & sævitiå infames. EPITH. Feri, sævi, sanguinēt, cruenti, crudeles, VERS. Bisaltæ quo more solent, acerque Gelonis. Cum fugit în Rhodepen aut în desertă Getarum, et lac concretum cum sanguine potat equino.

bison, ontis. Illī cessit atrox Bubulus atque Bison, Mart. Spect. 23, 4. EPITH. Ferus, turpis, villosus.

bilsenus. Duetores, pueri biseni quemque secuti, Virg. Æn. 5, 561. SYN. Duodenus, bifsex. EPITH. Duod cim.

hisülcus. Pulveteumque solum pede pulsavere bisulco, Ov. M. 1, 113.

SYN. Bifurcus, bifidus.

Bitumen, inis .- et fragiles incende bitumine laures, Virg. Ecl. 3, 82. EPITH. atrum, pingue, tenax, lentum, liquidum, fumans, Semiramium, t. e: Babylonium, nigrūm. PHR. Tenāx grāvīdā mānāt tellūre bitumen. bitumineus. Sive bituminea rapiunt incendia vires, Ov. M. 13, 350.

bivērtēx, icis. Dēlitis insūrgīt, sūmmāque bivērticis ūmbrā, St. Th. 628. SYN. Biceps.

Bivium. et thus în bivio detineatur amor, Ovid.

EPITH. anceps, dubium, sectum, scissum. PHR. iter ambiguum, anceps, ambiguos pandens semita calles. Qua se partes via scindit in ambas. VERS. ūt stat, et încertus qua sit sibi nescit eundum. Cum videt ēx omnī pārtě viātor iter.

Bīzāntium. V. Byzantium.

Rēddēbās blæso tām bene vērbā sono, Ov. Amor. 2, 6, 24. blæsŭs. SYN. Balbus.

bländĭcŭlŭs. Secum blandiculæ, venuftulæque, (Phal.)

blandiloquus. Blandiloquis olim capta eft sermonibus eva, A.

Blandimentum .- Cur blandimentă, precesque, Ov. M. 2, 815. V. Blanditia. blandior, īris. Mentīrīs vanoque tibī blandīris bonore, Mart. 11, 33.

PHR. Blandisonis dictis mulceo, delinio, capto, fallo. V. Adulor.

Blanditiæ. Mistaque blanditiis puerilibus ojcula junxit, Ov. M. 6, 626. SYN. īllēcebræ, lēnocinia, blandimēnta. EPITH. Mollēs, argūtæ; dolofæ, blandæ, dulces, mellitæ, teneræ, muliebres, subdolæ, loquaces, uxoriæ, maternæ, ficte. PHR. Bylsina verba. Dulcia verba. Aures mulcentiă vērbă. Blandæ voces. Mītīssimă vērbă. Blandă dictă. Mellîtæ voces,

blandītus. Blandītæguš fluant pēr mēd cēllā rolæ, Prop. 4, 6, 72. ----- Veneris blanditum sēcla propagent, Lucret. 2, 173. Blandītus, ūs.---

V. Blanditiæ.

Blasphēmia. Non tulit uktrius capiti blasphēmia monstrī, Pr. Psych. 715. EPITH. împĭă, ſacrilčgă, pĕrjūră.

blasphemo. Blaspbemas, dominum gens, &c. Prud. Apoth. 347.

blafphemus. Jam blafpbeme, tibi eft, aut, &c. Prud.

blătero, as. Audit; cum magno blateras clamore, furifque, Hor. Sat.

Blatero, onis. EPITH. Clamosus, ineptus.
blesus. Bleis, osque mero stimbanithus: inde virorum, Juv. 15, 48.

Boarius. arvaqui māgītā saucīti baaria longo, Prop. 4, 10, 19.
Boatus, ūs. Intonat, it longo māgīt spēlānea baatū, Mant. SYN. Mūgītus.
EPITH. Horrificus, māgnus, confūsus, horrendus, raūcus, Ingens, resonans, horrisonus, iteratus, vagus, fremens, repetitus, crēber. V. Mugitus.

Badtiā. Dēflēvērē conīs; quērītūr Badtiā Dīr.ēn, Ov. Met. 2, 239. Gracia regie, Apellini & Mufu facra. Olim etiam diela Hyantis & Aonia, à montosa ejus regione. SYN. Ādniā, Hyantis, Cadmeis, Ogygiā, à Cad-

200, & Ogyge regibus. PHR. Tellus Boeotica, Hyantia tersa.

Beritius, vel beriticus, vel beritus, ă, um. Quid l non amigines timulo Beritius Hemon, Prop. 2, 8, 81. novi ficificas vent; Beritaut tellus, Ov. Met. 12, 9. SYN. Admius, Hyantius, Cadmeius, Ogygius.

Bohemi. SYN. alticolæ. EPITH. Sevi, acres, inculti.

Bombarda. EPITH. Bellīca, Mārtia, Æněa, Vūlcānia. SYN. Æs cavūm, īgnivomum. Māchinā fulminis æmulā. Cānna vūlnisīca. Fāriserām glāndēm orē vomēns. VERS. īngēntēm lato vomit orē svillām. Vīr mūrīs tolērāndā lūčs. Quæ raūcīs jācit ænēa sulminā bombīs. Lāthiferam ērūctāt non caiso vūlnētē sphærām. Fulminēo vālidos quæ dējīcit īmpētē mūros. īngēntī sulminē mūros Concūtit īgnivomo pūlsus ab ærē globas. Ærīs longā cavī series cīrcūmtonāt, orē Cēntēno centum rūcāns īn mænia sphærās, Sphærās, queīs aditus clausām pātēsīāt in ūrbēm. V. Tormentum.

bombilo. Bombilat ore legens munera mell'is apes, Ovid.

Bombus, I. EPITH. Črávis, raucisonus, somnifér, résonans, tumidus, raucus, surdus, confusus, terrificus, horrisonus. VERS. Machina terrifico cum fulminat ænes bombo. Similatque tonitrus bombus. Pars tonst, et raucis jácit æres fulmina bombīs.

Bombycinus. Delicias et pannitulus bombycinus urit, Juv. 6, 259.

Bombyx, ycis. Nec sī quæ arābio lūcēt bombyce pāllā, Prop. 2, 3, 15.
Vermis lanifer, apud Seres, Indiæ populos, olim frequens. Educatur pracipus
Mori folius, in quam arborem mutata Thifbe fingitur. SYN. Vermis Indicus. EPITH. Lānifex, indicus, lānivomūs, ārtifex, īngeniosus, īndūftrius, opifex. PHR. Vermīs lānifex, lānivomus VERS. Filā tenācia Serūm ore vomunt. Effundunt quæsita per ævūm Stāminā, dītis opes titerī. Dūcūnt, vel ēdūnt nītidūm dē pēctore filūm.

Běnă, în cicire, ātque făbā, bönă tũ pērdajque lupīnīs, Hor. S. 2, 3, 182.
SYN. ŏpēs, dīvitiæ, förtūnæ. EPITH. Blanda, placida, fügācia, fra-

gilia. V. Divitie.

Bổnž Đếa. Sắcrà Bồnæ Mặribūs non adeunda Đếa, Tib. 1, 7, 22. Mulier quædam, à Romanis ob bonitatem eximiam culta; cui sæminæ in secreto loco sa-crisicabant. VERS. Fæminëæ loca clausa Deæ sontesque piandos.

crificabent. VERS. Fæminěæ löcă clausă Děæ föntelque piandos. Bonitas, atis. Cacropium superas qui bonitaie senem, Mart. 10, 33, 2. SYN. Probitas. EPITH. Sancta, pia, mitis, dulcis, clemens, amabilis, hūmana, candida, înnocua, nativa, înnată.

bonus. Nee bonus Eurytion prælato invidit bonorī, Virg. Æn. 5, 541.

SYN. cāstus, probus, rēctus, īnteger. PHR. Fāllere nescius, amans æquī, Æquī cūltor. Vitio carens. Rēctī cūstos. imitator honestī. īnteger vitæ scelerīsque pūrus. Expers dolī. Quo non ēst jūstor ālter.

boo, as. Redde meum, toto voce boante foro, Ov. de A. Am. 3, 449.

SYN. Rěboo, mūgio.

Böötēs, æ. Frīgidā cīrcümāgūnt pīgrī sārrācā böötæ, Juv. 5, 23. PHR. ārctūriis, ārctophylāx. EPITH. Piger, tārdūs, ārctous, Hyperbota, Scýthicus, Cāſpiŭs. V. Articus; gelidus, sērus, rigidus, glāciālis, fe-

sus.

rus, frigidus, algens, nivosus, algidus, ignavus, horrendus, frigens. PHR. Cuftos erymanthidos uriæ. Sydus Hyperboreum. V. Arttapbylan. borealis. SYN, Boreus, a, um.

Boreas, 2 .- aut Burea penetrabile frigus adurat, Vir. G. 1, 93.

SYN. aquilo. EPITH. Prīgidus, gelidus, izvus, horrifer, przecēps, rapi-dus, arctous, Caipius, Scythicus. V. Arcticus; hybernus, crudelis, insanus, fæviens, ftridulus, volucer, violentus, minax, immitis, ferox, nivosus, procellosus, nimbosus, turgidus, sonorus, acerbus. V. Aquilo.

borēus. a, um. Vītā procul patria peragenda nib axe Borea, Ov. T. 4, 841.

-Tempestas Zepbyrum, fremitusque Borini, L. borīnus.-

SYN. Boreus, aquilonius, Borealis.

Bos, bovis. Que bos ex bomine eft, ex bout fasa Dea, Ov. Ep. 14. 86. SYN. Taurus, juvēncus. EPITH. Validus, corniger, tardus, piger, tumidus, hīrsūtus, laborifer, indomitus, ferox, saginatus, opimus, obestis, arator, ruricola, minax, ferus, torvus, trux, durus. PHR. Cornu, fronte minax. Terrificis mūgitibus aera complens. Docilis terram profcindere ărātrō. Cūltŏr ăgrī. VERS. Fortis ărat vălido rusticus arvă bove. Boum gemitu nemus omne remugit.

Bos, Faemina. SYN. Vitula, juvenca, vacca. EPITH. Gravida, formosa. pinguis, fæda, prægnans. V. Vacca.

Bolphoranus. Plaudentes flupuere Bolpborani, (Phal.)

bosphoricus, vel bosphorius, a, um.

Bospboricos Thrāces, rūmor pērwēnit atbēnās, Mant. อูรู้อ่าน ริชัทเัอ Bospborioque mārī, Ovid. Trift. 2, 298.

Bospboridæ ibversis in terram vultibus ibant, M. Bolphöridæ.

SYN. Bosphorani.

Bolphorus. ---- Scythicas aftringens bolphorus undas, L. Fretum in Thracia, prope Byzantium. Bosphorus alius est apud Cimmerlos, juma paludem Maetidem. EPITH, iners, Thrax, refluus, Thracius. Threicius, Cimmerius, angustus.

Botrus, i. V. Uva.

Bovile, is. SYN. Bubile. V. Stabulum.

bovīnus. Sīccēnt nēc prīmum lāttāntēs orā biroīnā, N. C. SYN. Birillus, būbūlus. Brābeutēs, æ. m. PHR. Pālæstræ māgīster.

Brabīum, Bravīum, vel Brabēum. Solus bravīs duplicis. (Iamb. Dim.)

SYN. Certaminis, vel palæftræ præmium.

Bracca. Pro pătrio cultu Persică Braccă tegit, Ov. Trift. 5, 10, 34. EPITH. Laxæ, fluxæ, tumidæ, tumentes.

brācchātiis, vel brāccātus, a, um.

Tēlă fugācis čqui, et brāccbāii militis ārcus, Prop. 3, 4, 17.

Brachia. Illi Inter sese magna vi brachia tollunt, Virg. G. 4, 174. SYN. Lăcerti, ulnæ. EPITH. Candida, lactea, candentia, fortia, nivea, pūlchra, formosa, venūsta, fīrma, valida, amīca. VERS. Intendere biachia remis. Brachia collo inijeit. Contendit telum diversaque brachia dūcens, oftendīt latos humeros, alternaque jactat Brachia protendens, ēt vērbērāt īctībus aurās. Illi īntēr sēsē multā vī brāchīa tollunt în numěrům. Et dům pilá válěnt fortës torquere lácerti. ocyús abducto terquens haftile lacerto.

Brachiolum. Mitte brachiolum teres, Catul. 59, 181.

Brachmanes, um; vel Brachenæ. EPITH. Docti, periti, indi.

Bractes. Tilice, sie leni erepitabat bractes vento, Vir. A. 6, 209. EPITH.

Bracteator. oris. SYN. Bractearius.

bracteatus. PHR. Bracteis ornatus, fulgens, micans, coruleans,

Bracteola. Neptuni qui bracteolam de Caftore ducat, Juv. 13, 102.

Brāssīca, æ. Mē notat, ēt jūnco brassica vīneta levī, Prop. 3, 2, 44. SYN. Catilis. Bravium. V. Prabium.

Brennus. Torridă săcrilegum testântur lumină Brennum. EPITH. Magnani-

mus, generosus, fortis, potens, temerarius.

brevis. Trigre, dum redeo, brevis eft via pasce capellas, V. Ecl. 9, 22, SYN. Parvăs, pusillus, exiguus, angustus, contractus, non longus, concisus, VERS. Paucīs expediam. Non te longo sermone morabor. Paucis multa refert. Multī placent brevitate loquendi. Quid moror in parvis? animus majoribus inflat. brevī. Quīd Titiūs, Romana brevī ventūrus in ora, Hor. E. 1, 3, 9.

- SYN. Mox, modo, jamjam, brevi tempore, vel breviter.

brevio. SYN. abbrevio, contraho.

Brevia, um. in brevia et syrtes urget miserabile wisu, Virg. Æ. 1, 115. Brevitas, atis. Non licet bic wita de brevitate queri, Mart. 11, 92, 4. breviter. - atque modus breviter sit naribus uncis, M.

SYN. anguste, concise, brevi, exigue.

briareius. appetiit centum Briareia turba lacertis, Claud. SYN. Giganteus. Briareus, vel Briareus, tris. et centum geminus Briareus, Virg. Æ. 6, 287. V. Gigas, alio nomine Ægeon, cui Poetæ centum brachia, & pectora centum

fuisse dicunt. Fulmine percussus à Jove, sub Ætna monte ingemiseit. SYN. Æ. geon, Gigas centimanus, centūmgeminus. EPITH. Centūmgeminus, vastus, sævus, īmmānis. PHR.Ætnæ īmpositus. SubÆtnā gemēns.V.Gigas.

Brīsēis, idis. Hesionem Telamon, Briseida cepit achilles, Ov. Ep. 20, 69. Hippodamia sc dicta à patre Brise, ex Lyrnesso, Phrygiæ oppido, quo capto, Acbilli forte cessit, deinde ab Agamemnone ob pulcbritudinem rapta. EPITH. Troža, sērva, formosa, Lyrnēlsis. Trojāna, Phrygia, pulchra. PHR. Brīsē sătă. VERS. Troraque în castris segnem Briseis Achillem Detinuit.

Britanni. ēt penitūs toto divisos orbe Britannos, Virg. Ecl. 1, 67. SYN. angli. EPITH. Flavi, remoti, feri, æquorei, virides, diffiei, extremī, pugnāces, gelidī, audāces, occiduī, durī, aretor, sepositī, feroces, horribiles. PHR. Penitus toto divisos orbe Britannos.

Britannia. Dicitur et noftros cantare Britannia versus, Mart. 11, 4, 5.

SYN. anglia. PHR. Terra Britannis.

Britannis, idis. al'uitur noftra viela Britannis aqua, Cin. britannicus. Quanto Delpbinis balæna Britannica major, Juv. 10, 14.

SYN. anglicus. Britomartis, idis. ignea Cretaa properat Britomartis ab ida, Mart.

SYN. Dīctynnä. Britones, um. Qua nec terribiles Cimbri, nec Britones unquam, Juv. 15, 125. Quam veteres bracca Britonis pauteris, et quam, Mart. 11, 22, 9.

SYN. armörici. Bromius. — Bāccbumque vocant, Brominmque Lyaum, Ov. V. Baccbus.

Brontes, is. Brontesque, Steropesque, et rudus membra Pyracmon, Virg. Æ. 8, 425. VERS. Ferrum exercebant vasto Cyclopes in antro. Brontesque, Stěropēlque, et nudus membra Pyracmon, Virg. V. Cyclopes.

Brotheus. Quodque ferunt Brotheum fecisse cupidine mortis, Ov. Quodque ferunt Brotheum fecisse cupidine mortis, Des tua succenso membra cremanda rogo. Ovid.

Brūchus. Aut populator edet gemmantia germina Eruchus, Prud. Ham. 228. EPITH. ĕdāx, vŏrāx.

EPII H. egaz, votaz. Brūmā, Brūmā növī prīma ēft vētērīļquē novīssīmā Solīs, Ov. F. 1, 163. SYN.

SYN. Hvems. EPITH. întractabilis, frigidă, gelidă, cana, nimboat. madens, rigida, glacialis, algida, rigens, intolerabilis, alba, iniqua, De. cembralis. V. Hyems.

brumālis. Quāle solet sylvis brumāli frigore vifcum, Virg. Æn. 6, 205. SYN. Hybernus, hyemalis.

Brutum. SYN. animal, bellua, fera. EPITH. Furiosum, horridum. răbidum, păvidum, metwendum. V. Animal.

brūtus, a, um. Quo brūta tellūs, et vaga flumina. (Alcaic.)

Būbīlė, is. SYN. Bovilė. Būbo, onis. *īgnāvūs būbo, dīrūm mortālibūs omen*, Ov. Met. 5, 550. EPITH. Sinifter, trepidus, fædus, ignavus, profanus, funereus, Stygius, rauciis, damnosus, infestus, dirus, luctifer, mestus, nocticanus, nocturnus, querulus, raūcisonus, triffis. PHR. Nectis avis. Volucris prænunciă f ati. Trifte cănens. Venturi nunciă luctus. Palladis ales. Luctus prænuncius ales. VERS. ignavus bubo, dirum mortalibus omen. Visus fērālī cārmīne būbo Sæpē queri, et longās în fletum dūcere voces. Trīfii mīlle locīs Stygius dedit omina bubo. Sedit in adverso nocturnus culmine bubo, Funereoque sonos edidit ore graves. Qui diræ mortis nuncins else solet. Humano generi triftia fata canens. Nocte sedens tetrum cănit împortună per umbras. Carmen. Quid toties gemuit noffris feră noctua tectis?

Bubulcus. Vēnit et upilis, tardī vēnēre bubulcī, Virg. Ecl. 10, 19. SYN. armentarius pastor. EPITH. īgnavus, dūrus, vigil, tardus, egenus, rusticus, pauper, încultus, laborifer, hirsutus, miser, pannosus, serdidus, infelix. PHR. Boum, vel armenti cuttos, magister, pastor.

babulus. meus ifte sanguis vērus eft, non bubulus. (lamb.)

Bucca. Trātus Buccas inflet, &c. Hor. S. 1, 21. EPITH. Tumens, tumidi, rubens, turgens, tumetacta. PHR, Tollere turgentes buccas, et grandia vērba. Būccīsque tumentibus haūrit. V. Os.

Buccina. ēt gravis obstreperet modulatis buccina nervis, L.

SYN. Tăbă, cornu, lituus. EPITH. Rauca, inflata, canora, tortilis, # nāns, dīrā, lūctisonā, bellicā, clāssicā, Mārtiā, tremendā, clāngens, resonans, metuenda, fera, funesta, animans, resona, belligera. V. Tuba,

Büccinātör.

SYN. ĕquus ălexandri. V. Equus. Būcephaliis.

būcerius, vel būcerus, a, um. Būceriæque greges, sub eodem tegmine coli, Luca. 2, 661. Lānigērosque gregēs, ārmēntāque būcera pāvit, Ov. M. 6, 393. būcolicus. Būcolicis juwenis lūserat ante modis, Ov. Tr. 2, 538.

SYN. Paftoralis, agreftis, rufticus.

Būcula. Floribus însultent, aut errans bucula campo, V. Geo. 4, 11. Pēr nēmēra ātque āltās quærēndā Būculā lūcos, Vir. E. 8, 86.

Būculus. V. Bos.

Būfo, onis. înventulque cavis bufo, et quæ plurimi terræ, V. Geo. 1, 184. EPITH. Nocius, conosus, tumidus, fodus, fotidus, venenosus, turgidus, tūrpis, horridus, lethifer, tumefactus, palūftris.

Būlbus. Būlbus, et ex horto que venit berba salax, Ov. A. Am. 2, 422. SYN. āllīum. EPITH. Salax, candidus.

Būllă. Būllă supēr frontem parvis argentea loris, Ov. Met. x. 2, 11. EPITH. Tumens, tumidă.

būllātus. Non equidem boc studeo, ballātīs ūt mibi nagīs, Perl. 5, 19.

bullio, is, ii. Demersus summa rursum non bullit in unda, Pers. 3, 34-SYN. ēbūllio, fērveo.

Būrdegala, vel Būrdigala. EPITH. Clara, nobilis, Urbs.

Būris, is. în būrim, et curvi formam accipit ulmus aratri, V.G. 1, 170-V. Aratrum.

Būsīris, idis. Sevisr es trifti Būsīride; fevior illo, Ov. Tr. 3, 11, 39. Ægypti Rex, crudelitate infamis. Hofpites Diis immolabat: sed ab Hercule interemptus, cui necem ejufmodi parabat. EPITH. Crüentiis, ferus, dirus, trifiis, durus, Niliacus, Mareoticus. à Mareotide lacu Ægypti, afer, crudelis, barbarus, trux, perfidus, illaudatus. VERS. Sevior es triffi Būsīride, savior illo. Qui falsum lento torruit igne bovem. Quis aut Euryfthea durum, aut illaudati nescit Busiridis aras? būstvalis. Suttas antre bastualis (Trochaic. Dim.) Būftuarius. admīttat inter buftuarias meecbas. (Scaz.) Buftum. Regis Dercenni terreno ex aggere buftum, Virg. Æn. 11, 850.

SYN. Sepülcrüm, timulus, pyra, rogus. EPITH. Horrificum, inho-

norum, trifte, cavum, dirum, saxeum, gelidum, mutum, miserabile, V. Sepulchrum.

Butyrum. Qui latte case oque sive būtyro. (Scaz.) Lac niveum, butyrumque novum cum melle comedit, Sid,

EPITH. Molle, pingue, novum, odorum, liquidum, liquens, flavens,

Bunetum. Louis ad Europes tepidæ buneta recurrit, Mart. 2, 14, 15. buxeus, a, um. Sed plane pice ique buxe ique. (Hendec.) Mart. 2, 41.

Buxus, vel Buxum, i. Fluctuat bic denso cri pata cacumine buxus, Cl. Perpetuoque virens buxus, tenuesque myrīce, Ov. Met. 10, 97.

EPITH. Crīspātā, virens, pāliens, tonsilis pallidā, crīspā, viridis, Bere-cynthia, à Berecyntho monte Phrygia, Cybele sacro, slava, frondens, frondesa, opāca, inculta. VERS, Fluctuat hic denso crifpata cacumine būxus. Flavaque perpetuo būxus honore vires. Pro Fiftula. V. Fiftula. Pro Pettine. V. Petten.

Byrsă. Sic vocata Çarthago, quia ut eam construeret Dido, tantum terra ab Iarha Rege petiit, quantum posset bubulo corio circumdare. Hoc autem callida mulier cum obtinuisset, corium in tennissima frusta sectum ità tetendit, at ingens spatium occuparet. EPITH. Tyria, Punica, potens. V. Carthago.

bylsinus. Vīna, unguenta, leves tunicas, et bysina vela, M.

Byfeus, i. SYN. Linum. EPITH. Tenuis, canens, albus, candidus, nitens, textilis, teres.

byzantiacus. Aut Byzantiacos colunt lacertos, (Phal.) Stat. Syl. 4, 19,

13. byzantīnus. Byzantīna Soplos tenere regna. (Phal.)

Byzantinm. Quaque tenent Ponti Byzantia littora fauces, Ov. Trift. 1, 11. 29. Urbs Thraciæ, renovata ab Imperatore Constantino, qui ibi sedem Imperii elegit, Roma summo Pantifici concessa. SYN. Constantinopolis. EPITH. Superbum, nobile, insigne, magnificum, forte, potens, munitum, magnum, altum. PHR. Byzantia littora, mænia. Byzantiæ arces. Nova Roma. VERS. opibus Rēgum exornata; potenti imperio, fa-maque, ingens, magnæ æmula Romæ. Quaque tenent Ponti Byzantia līttora fauces. Hīc locus est gemini janua vasta maris. V. Constantinopolis. \_

Aballinus. Nec fonte labra proluï Caballino, (Scas.) Pers. Prol. 1.
Căballius. SYN. čquus, quadrupēs, sonipēs. EPITH. Piger, volucie, supērbus. V. Equus.

Cacabus. aiborum calicum, atque cacaborum, (Phal.) Stat. Syl. 4, 9, 46.

căchinnor, vel căchinno, as.

Fiet uti risu tremulo conculsa caebinnet, Lucr. 1, 218.

SYN. öbgānnīo, rīdčo. PHR. Cachīnnīs appēto, lacero, torqueo, atollērē rīsūm, īngēminarē cachīnnos. Naso sūspēndērē, ēssuso cachīnnos ēxcipērē. V. Rideo, & Derideo.

Căchinnus. Ingeminant tremulos nato crifpante cachinnus, Perf. 5, 87.

SYN. Risus, jocus, gannitus. BPITH. Lætus, petulans, tremulus, argu-

SYN. Rīsus, jocus, gānnītus. EPITH. Lætus, pētulāns, trēmulus, ārgātus, tener, molliculus, sūbsannāns, mordāx, rīgīdus. V. Rijus.

caco. Bāļsē bībīs wītrē, cārīus ērgo cācās, Mart. 1, 38. PHR. alvum ēxo-

cāco. Bāļsē bibīs wītrē, cārišs ērgo cācās, Mart. 1, 38. PHR. ālvūm ēzōnēro. Vēntrīs onus dēpono. (Mart.) Vēntrīs onus mīsēro (nēc tē pūdēc) ērcīpīs auro: Bālsē bībīs vītro, cārius ērgo cācās.

Căcodemon, onis. — Vidias căcedemonă nigris, Text.

V. Deemon.

Choethos, is. Scribondi caconibes, et ægro in corde senescit, Juv. 7, 52.

9YN. Prīvus mos, vel prūrītus.

Ckcimen, inis. Nauc berbe rūptā tellürē cacaminā tollūnt, Ov. F. 4, 127.

SYN. Cülmen, vertex, apen, faftīgiūm. BPITH. ūmbrosūm, celsūm, montanum, sublīme, acūtūm, frondosūm, nīmbosum, altūm, saxosūm, viridans, ardūum, žertūm, ramosūm, excelsūm, apertūm, superbūm, frondiferūm, inhöfpitūm, virens, fterilē, inaccelsūm, fevpilosūm, deelīvē, avīm. PHR. Sūmmī faftīgiā montis. Prærūptī nīmbosā cacuminā sāxī. Sūmmī faftīgiā cūlminis, Sūmmūs apex. Sāxā minantiā cœlo. Frondoso vertice montes Confocutī. Alpīnī montosa cacuminā dortī. Vertice celso canus apex. VĒRS. ardūā tūrrīgēræ sūrgūnt īn cūlminā rīpæ, extrutt īngentes sūblīmī cūlminā sēdēs. Syderā sūblīmī mons vēratice tangit. V. Alus.

căcumino. Dât spătium cello: summasque căcuminăt aures, Ov. Met. 3, 195.

SYN. zcuo, zcumino.

Cacus. Cacus aventinæ timor aique infamia sylvæ, Ov. Fast. 1, 55.

Hīc Cacus, borrendum Tiberino gurgite monstrum, Ovid.

Vulcani filius, Aventini montis incola, in Italia. Insignis latro, qui boves & armenta que abiyebat, versis vossigiis, caudă trabebat in speluncam; sed uma? Hercules, fraude detestă, occidit. Fingebant eum ore triplici, ignem fumumque evomere, ac monssum esse sessione EPITH. Ferox, răpăx, îmmanis, serus, vigil, pērvigil, rāptor, caūtus, cāllidus, Sēmi-homo. PHR. Vulcāno genitus, sătus. Vulcānia prolēs. Rāptor aventīnus. VERS. Vasto summota recesso Somi-hominis Caci spelūnca. Sylvarumque tremor tăcita qui fraude solebat Ducere, nēc rēctās Cacus in antra bovēs. Cacique răpācis Tēmpora nodose concusit robore clave. Quam serus spes suo persit māctātus in antro Proditus incluse Cacus ab ore bovis.

Cădāvēr, ērīs. În flābītīs tūrpī dīlāpsā cādāvērā tābō, Virg. G. 4, 557. EPITH. Informē, medītīm, tētrūm, tūrpē dētormē, misērābītē, ēxānguē, feedūm, gělídūm, crūčntūm, flēbītē, trānsfoisūm, frīgēns, frīgīdūm, pallīdūm, pāllēns, horrēndūm. PHR. ārtūs īnānēs, ēxānguēs, ēxānīmēs, Spotsātūm rītā cērpūs. Mūtum, ēt sīnē sānguīnē corpūs, Trūncūs, vītaque animaque solutus. Defunctaque corpora vita. axanimum corpus. Spoliatum lumine corpus. Corpus inane. VERS. Jacet ingens littore trūncus; avūlsūmque humerīs caput, et sine nomine corpus. idīvus. V. Caducus.

Cădīvüs.

Cadmeis, idis .-- Mātrēs Cādmēides ādsūnt, Ov. Met. 9, 304. eãdmēĭŭs. Tālis opāca legens nemorum Cādme jus beros, St.

SYN. Cadmeus, a, um.

Aut in avem Progne vertatur, Cadmus in anguem, Hor. A. P. 387. Filius Agenoris, Regis Tyri ac Sidonis in Phoenicia. Com in Bocotia fororem Europam quæreret, à Jove raptam, Thebas condidit. Hum und cum uxore Hermione, in serpentem mutatum suisse fabulantur. SYN. ägenörides, ägenörides, ägenörides, EPITH. Hÿäntiüs, i.e. Bæotus, dīrūs, Thēbānus, pröfügus, Martius, andāx, generosus, bellax, clārūs, insignis, potens, impā vidus. PHR. Sidonius exul. Tyria de gente profectus. Juvenis hyan-tius. Primus Thebanæ conditor urbis. Motæ julsus supponere terræ Vīpereos dentes, populi incrementă futuri. Serpentis occifi dentes fevit, ex

quibus nati bomines armati.

cido, cecidi, casum. Multa renascentur, qua jam cecidere: cadenque, Hor. A. Poet. 70. SYN. Decido, concido, excido, procido, labor, delabor, prolābor, collabor, ruo, corruo, præcipito, procumbo. PHR. ad terram, in præcēps labór, férór, völvór. Grávi casū, rūinā, māgnō impētē, dēvēxō pondērē prolabór. Præcēps agór, férór, impēllor. Præcēps cado. Totus în terram ruit. Ruit de vertice præceps. Volvitur în caput. Procum-VERS. Ruīnām Prona trahīt penitusque illīsa recumbit bit hữmi bốs. Scopuli îngentem traxere ruinam. Domus lapsa repente ruinam cum sonitu trahit. Cadit, inque ruinam Secum tecta trahit, rapit. Fatali cunctă ruina Quaisă, concuisă, lăbefactă, vel quaisată lăbant. Concuila nūtant tūrres, lapsumque minantur. ab ancipiti delapsus culmine montis Collapsa ruunt immania membra. Cætera ne simili caderent labefactă ruina. Celíæ graviore casu Decidunt turres. Pondere turras Pro-cubuit subito. îpsă gravis, graviterque ad terram pondere vafto Concidit. în măre lassatis volucris văgă decidit alis, îpsă suo quondam ponděrě tracta ruunt. Jamque domus, pluvia rimam faciente, dehiscit. ac vělutí montis saxum, de vertice præceps. Cum ruit avulsum vento, seu tūrbidus imbēr Proluit, aut annis solvit sublapsa vetustās. Cum domus īrgēntī subito mea lapsa ruina Concidit, in domini procubuitque caput. V. Pro Mori. V. Morior.

Caduceus, vel Caduceum, el. Virga Mercurii, duplici serpente circumcincia. Illá discordias sedubat, animas evecabat ab inferis, 🕏 alia portentosa patrabat. Legatorum & Fecialium virga Caduceus etiam appellatur. EPITH. Pācifi-

cus, felix, faultus, pācifer.

caducifer, a, um. Hinc se suftulerat paribus caducifer alis, Ov. M. 2, 708. V. Mercurius.

Căducus. Vidi ego labentes actes, et tela căducă, Prop. 4, 2, 53. SYN. Fragilis, infirmus, labans, peritūrus, flūxus, debilis, vel cadens, läbēns.

Cădus. Vină bonus quæ deinde cădis onerarat acestes, Virg. Æn. 1, 199. SYN. Dolium. EPITH. Picatus, vetulus, fragilis, niveus, niger, fumosus, spumans, ilignus, Falernus, à Falerno monte Campania, vini ferace. PHR. Lyæö plēnus. Spomantia Baccho Pocula. VERS. in Vaticanis condita musta cadis. Flavaque de rubro promere mella cado. Molliaque ilignīs viņā sepostā cadīs. CECIZE DUS.

treigenus. Nam cum cecigeni, Solis qui lumină nunquam, Lucr. 2, 740. V. Cæcus.

Czcitas, atis. în cæcitâte corporis mênte întăcns. (Iamb.) czco. SYN. ezceco, obceco. PHR. Lumina, oculos effodere, cruere, ērīpērē. Dīgītās īn lūmīnā condērē. Mānū lūmīnā haūrīrē. oculos, few lūmini genis expellere, sedibus suis eruere. Lūmina perpetua nocte damnāre. Lumen adimere, eripere. Luce prīvate, orbare. YERS. Radice ab īmā fundītus vulsos simul evolvit orbes. Huīc oculorum orbes unguibus, vel ferro effodiunt. Lumen transverberat ense, et patiar fossis lumen abīre genīs.

Czcubum. Cacuba vina ferens, alebon Chium maris expers, Hor. 9. 2. 8.

15. Hinc Czecubus, a, um.

cacus, SYN, obcaecatus excaecatus. PHR, Luminis expers, Lumine calsus. Perpetua damnatus nocte. Æterna nocte, eternis tenebris, eterna caliginė oculos tectus. Luminibus, visu orbus, vel viduatus. Luce privatus. Raptis, effossis lūminibus, oculis cæcus, oculis prīvatus, orbatus, captis. Cui lumen ademptum. Raptis luminibus repente czecus. Vitam pērpētūž sūb nocte traĥēns. Lūmine captus, Cūjūs lūmina lūcis egent. Luce cărent oculi. Inanes luminis orbes, Solis qui lumină nunquam aferit, Stat lumine rapto. VERS. Si tu quoque luminis hujus urbus, ait, fieres. Triftemque trahit sine lumine vitam. Trepidulque ministro Prætentat baculo luminis orbus iter.

recutio, is, ii. Caculire etiam quoniam per munera acutum, F.

Czdes, is. Tunc cædes böminum generi, tunc prælia nata, T. SYN. Clades, strages, funera. EPITH. Sæva, impia, dīra, suriālis, san-guinēa, sera, dūra, miseranda, acerba, seralis, infausta, lethisera, cruenta, funesta, împroba, însana, atrox, horrifica, crudelis, misera, înfanda, nefanda, horrida, atra. luctuosa, flebilis, triftis, hoftilis, repentina, effera, violenta. VERS. Cădit înfelîx violenta cæde peremptus. Lætă cruentābāt tūrpī convīvia cæde. Crūda virum cædes fluminis instar erat. Plēna

feræ cædīs, plēna cruoris erat. V. Occifio, Strages.

cædo cecidi, cæsum.-Quod nulla ceciderat ætas, Ov. Met. 2. 418. SYN. Verbero, percutio, ferio, vel occido, interficio, interimo, perimo, neco. PHR. Telīs configo, transfodio. Manu porcutere. Nunc dextra îngeminans ictus, nunc ille sinifira. V. Occido, Verbero.

Cælamen, inis.--neque enim dype i cælamina novit, Ov. Met. 13, 2014 Cælator, otis. Sit mibî præterea curvus calaior, et alter, Juv. 9, 145.

Cælātūrā. ac šnychās gēmmās, cælātūræquē monīlis. F.

cælātūs, Cælātūs fērrē, trīfizīgue ēx ætbērē dīræ, Virg. Æn. 8, 701. SYN. Sculptus. PHR. Ære effictus. expreseus, signīs afper.

Cælebs, ibis. Nil ait ess prius, melius nil calibe vita, Hor. Ep. 1, 1, 88. SYN. Innubus; pro virgine, Innuba, Innupta. PHR. Conjugis expers, nēlcius, ignārus. Caftum servans intacto corpore florem. Virgo ignārā virī. Tædæ non notā jugālī. VERS, Vīrginitātis amorem intemerātā colit. Contempto munere Phæbi, innuba permaneo. V. Caftus.

Cæleftis. - tantæne animis caleftibus ira? Virg. A. 1, 15.

SYN. Æthereus, aereus, sydereus, superus,

Cælibātús, ūs. V. Cælebs. Cælicolæ. Nulla super nubes convivia calicolarum, Juv. 13, 42. SYN. Cælites, cæleftes, superī, Dīvī, Beatī, PHR. Quī cæleftes auras, superas domus, calī tecta incolunt. Calituum cohors, catus. Cives olympi. Ætherer proceres, Cæli cives, Divorum, seu Divum Senatus, Cælo recepti proceres, Sanetæ animæ, agmina Dīvūm, Gens addīta cælo. Syderca

cparr.

chori. Illuftres anima. quos purior accipit æther. aligeri proceres. Athe. rei proceres sanctulque Senatus. Qui pedibus nubes et sydera calcant. cælicus. annuerint uno cilio tibi calica teeta, Mant.

SYN. Cæleftis, superus, æthereus, sydereus.

celifer, ă, um. Extra anni 8/lifque viai, ubi califer atlai, V. Æ. 6, 796. Celifes, um, uum. Non ita Califibus vifum eff, Sc. Ovid.

SYN. Cælicolæ, Superi. V. Cælicolæ.

cælitus, Adv. Cælitus inseritur, si quis modo, &c. Er.

SYN. Celo, è Celo, vel divinitus.

celo, as. Que bonus Eurytion multo celaverat auro, Virg. A. 10, 400. SYN. Sculpo, incido. PHR. Ærč fingo, eftingo, exprimo. Aurō, lăpidě, ligno eftingo. VERS. Cælātāque in auro Fortia facta virum.

- Frīgidā vīz cœlō nōēfis dēcēļsērāt ūmbrā, Virg. E. 6, 14. 1. Cælum. SYN. Æther, sidera, aftra, æthra, aura, axis, polus, ölympus. EPITH. altum, profundum, celsum, nitidum, sidereum, ftellans, purum, volubile, magnum, pluvium, liquidum, convexum, fulgens, igniferum, cæruleum, sublime, coloratum, iplendidum, flammigerum, refulgens, fiellatum, pictum, aftriferum, variabile, beatum, incurvum, pulchrum, ruti. lum, obliquum, serenum, immensum, corulcum, arduum, gemmeum, recūrvūm, vērsātīlē, nīmbosūm, nūbilūm, plācīdūm. V. Acr. PHR. Cæ-lēftēs oræ. Superæ domus. Cælī ātrīš, pālātīš. Tēchš inclytš, rēgnš, oræ cælēftēs, æthereæ, āeriæ, superæ, sidereæ. Cælī templā. Spātīa Ætheris oræ. Ætherius vertex. Ætherea plaga. Syderea sedes. Syderei axes. Limina Divum. Tecta Tonantis. Colette sollium. Æthereī orbes. Regia magna Jovis. Cæleftis aula. Jovis atria summī. Stellifer orbis. Cælī convexă domus. arces olympi, altus olympi vertex. Templa stellantis ölympi. Superum convexa, drum; Ætheris arces. atria Dīvūm. Stēllāhtiā cælī tēctā. Rēgnā beātā polī. Stēllīs ārdēns lūcentibus æthēr. Æternæ regna salūtis. Quod tegit omnia cælum. VERS. Pater omnipotens ter cælo clarus ab alto intonuit. Tædet cæli convexa tueri. Quæ Pater ut summa vidit Saturnius arce. Demisit ab alto. unde hæc tam clara repente Tempostas? Video medium discedere cælum. Superasque Deorum implevere domos. Sydereos cælī rediturus ad axes. Fas illī Līmina Dīvum Tāngere. Mācte novā vīrtūte pūer, sīc ītur ad aftra. ubī stellantīs rector olympī innocuas animas vitiorum labe carentes Collocat. ubi nec luctus, nec morbi, aut anxia cura Sollicitant miseras trepida formidine mentes: Sed secura quies et nescia vita senecta, et cum pāce fides habitant.
- Cælos ascendere. PHR. Superas evadere ad auras. Scandere ad æthereas se. dēs. Flammigerum confcendere ölympum. Super ardua sydera cælī Scanděrě. adīrě superna Regna poli. VERS, arcemque poli per inane petivit. Hec ubi dicta dedit, colo se protinus alto Misit. Dixit, et in celum păribus se sustulit alis. o păter anne aliquos ad cælum hinc îre putandum est? Dīxit, et aurātis perstrīngens aera pennīs, in cælum se vīrgo răpit. Hec ait, et liquido signavit tramite nubes.

Ca lo descendere. PHR. ē cælo dēlābor, dēmīttor, labor, dēsilio, ab afteis dēlābor. VERS. Hūc tūnc īgnīpotens cælo deicendīt ab alto. Deus æthere mīssus ab alto. Simul hæc effatus, ab alto Æthere se mīttīt. Illa leves cælī demīssa per auras insonuit. Nova progenies cælo demīttītur

alto. Visă dehine cælo făcies demissă părentis.

2. Cælum. Quis të Pbultidie formatim, Julia, cælo, Mart 6, 13. SYN. Scal-prum, EPITH. Polycletæum, Phidiacum, Mentoreum. à peritis Sculptowww. laberiferum, mordax, durum, acutum, ferreum.

Sementum. V. Cementum. Capă, val Cape. V. Cepe.

Czremonia. Consecratio caremoniarum. (Phal.)

SYN. Ceremonia. PHR. Cultus sacer, religiosus, pius.

serulēus, vel cærulus, a, um. īpsāguē cærulā is chārtā fērītur āguīs, Ovid. Trift. 12, 40. ādnīxī torquent spāmās, ēt cærulā vērrumt, Virg. Æn. 9, 208. SYN. Glaucus, cæsius, viridis, mārīnus.

Czrula, pro Mari. admikī torquent foumās, et carilla verrunt, Virg. B. 3, 288. V. Mare.

Cæsar, aris. — Cæsaribus, cum conjuge Cæsare digna. Ovid.

Cognomen Juliorum est, quod qui primus adeptus est, ab eo distus sertur, quod case matris utero suerit natus, vel à Casarie cum qua natus creditur. Hoc nomume practipue intelligitur Julius Cassar, vel aguia Casso erat, vel ob Casariem. EPITH. Trojanus, acer, îndomitus, cruentus, Hesperius, Lătus, Rōmanus, Tarpeius, à Tarpeio monte: Trojanus, ab Æned & Iulo, ex quibus wiundus: egrégius, învictus, seron, seron, seron, somanus, magnus, magnus, naimus, armisonus, Tarpeius, superbus. PHR. Dux Lătus. Ductor Ausdins, De sanguine natus suli. Julius a magno demissum nomăm libo. illustri stripe creatis. Pulchra origine natus.

creareus. Casares vides vultus, velit ant soletam, Ov. Pont. 2, 8, 13. Cranics, iei. Aures Casares olis, aqua aures velit, Vir. A. 8, 659. SYN. Capilli, crīnēs, comā. EPITH. Nitidā, rūtilā, pēndulā, rādiāns, faitans, cāndidā, aūrea, geniālis, hāvieomā, pūlchrā, intonsā, flavā, dēcorā, fulvā. V. Capilli.

Casins, Casio vēniam obviūs leoni, Catul. 45, 7. (Hendec.)

Color subviridis, igueo splendore intermicans, oculorum proprius. Hujusmodi oculos poetae Palladi tribuerunt, utpote praferocis animi indices.

Celo, onis.

Czespes, itis. V. Cespes.

cæspico. SYN. Văcillo, lăbo, lăbasco.

Cæftüs, üs. Audit adīrē virum, mānībusque īnducērē cæstus, V. A. 5, 3,790.
Genus clavas pilas plumbeas loris bubulis appeasas babens, quo Daretem & Ratellems pugnāsse legimus. EPITH. Crūdūs, vilidūs, grāvīs, īngēns, īmmānis, dūrūs, grāvidūs, ærisonūs, pictūs, plūmbēus, schifter, lēthālis, crūentātis, crūentātis, crūentītis. VERS. Crūdō dēcērtēt Græciā cæstū. Hīc jūvēnēs dūrīs ārmātī cæstībūs ībānt. Stābāt ērīx grāvidō pērsrāctūs tēmporā cæstū. Sīn crūdō fīdīt pūgnām commīttērē cæstū. Gēminōs īmmānā pēndārē cæstūs āttollīt.

Castiră. Extimă membrorum circum casură tămen se, Lucr. 3, 220.

SYN. Cæsio, încisio, scissură.

cztěră. Cateră turmă pălâm titulos offendit apertos, Ov. Tr. 1, 1, 109.

SYN. alia, reliqua.

cætěrům, vel cætěrő, vel cætěrš. SYN. Děnšquě, táměn, attaměn, děinceps. cætěroquín, vel cætěroquí. SYN. alioquín.

Cajetă. Atērnām mortens fāmām, Cajetā, dždīstī, Virg. Ata. 7, 2. Anea nutrix, vel Ascanii: cujus ut memoriam posteris relinqueret, urbem in

Anex mairix, vel Ajcami: cujus se memoriam poțieris relinqueret, urbem im Italiă condidit Aneas, ejufdem nominis. VERS, Tü qüöquë littöribüs noîtris Aneix nütrix Acternam moriens famam, Cajetz, dedifii. Virg. căinigene. Nămque Căinigenum cum se, St.. Vict.

Căin, vel Căinus. Si modo peniteat fatti, quod tefte Căino, Vict.

Adami primegenitus, qui fratrem Abelem occidit, præ invidia : ed qued nampe Abelis Jacrificia Des acceptiora essent quam sua, SYN. Chin. EPITH. SeCallimachus. & cam Callimacho tu quoque, Coe, noces, Ov. Rem. Am. 772. SYN. Battiades. EPITH. Clarus, doctus, peritus, solers, cultus, façūndus. PHR. Clărius Poetă.

Calliope, es. Quem med Calliope læseret, unus ego, Ov. Tritt. 2, 568. Una Musarum & quidem præstantissima, præst Heroicis versibus. V. Musa.

Callithoe, es, et quos Callithoe novies errantibus undis. Pap.

Callis. Secreti celant calles, et myrtea circum, Vir. A. 6,443. SYN. Semita, trāmes. EPITH. angustus, occultus, herbosus, arctus, ambiguus. V. Via, Iter. callosus. Humida callosa cum pinseret bordea dextra, Ov. ad Pilon. 17.

PHR. Callis obdūctus, alper, rigens.

Callus, SYN, Callum, EPITH, Rigidus, durus, asper, vetus, antiquus, Calor, otis. Magnaque cum magno veniet tritura calore, V. G. 1, 190.

SYN. ardor, æftus, fervor. EPITH. Æftivus, fervidus, fervens, validus, aridus, flammans, iners, ignavus, segnis, piger, lethifer, Phoebæus, Solazīs, vūlcānius, īgneus, flammeus, anhelus, nimius, ūrens, sitibundus, īnsolitus, ingens, natīvus, vitalis. VERS. Solari tellus semper subjecta călori. Terras ardor hiulcăt. Terræque ardore dehiscunt. incenditque aera fervor æftivus. gravis exustos æstus hiulcat agros. exuperant flammæ, furit æstus ad auras. Lethiferos accendens Sīrius ignes Torret anhēlantēm sævīs ardorībus orbēm. V. Æstatis tempore.

Calpe, ēs. Æquŏră trārsiliet ; sēd longē Cālpē rēlīctā, Juv. 14, 279. Mons in freto maris Mediterranei, è regione Abylæ, quæ est in Africa. funt duæ Herculis Columnæ toto orbe celeberrimæ. EPITH. Hērculēš, Tārtēlsīă, Ibērā, Hēlpēriā, i. e. Hispana, occiduă, excelsă, arduă. VERS. Qua subit excelsam Tethys interflua Calpen, angustafque freti fauces premit ārdu Calpe. V. Abyla.

Caltha. Mollia luteola pingit waccinia caltha, Virg. Ecl. 2, 50. EPITH. Lūtea, lūteola, flammeola, ūsta, rubens, florens, pulchra, venūsta, odora.

PHR. Calvo: Calvitie deformis sum.

€alvities, eī, vel Calvitium. Testa hominis nudum jam cute calvitium, Aus. Călumniă. Quo dente obnitens foinosă călumniă pugnet, P. SYN. înjuriă, eonvicium. EPITH. iniquă, noxiă, turpis, feedă, nefariă. V. Convicium. Călumniător, oris. et delator es, et călumniator, (Phal.) Mart, 11, 77. călumnior, aris. SYN. Convicior, detraho. V. Convicior.

Calx, calcis. - Calcemque terit jam calce diores, Vitg. A. 5, 325. EPITH. ūrens, candida, fervens, tenax. Pro pedis parte; Dūrus, vagus, agilis, feu fæm. gen. dura, ferrata. VERS. Cornipcdemque citum ferrātō calcĕ fátīgăt.

Calx, calcis. EPITH. Crassa, pinguis, ardens.

Călydon, onis, acc. ona. Quantus erat Calydon, aut erymanthe, tuus, Mart. 11, 70. Urbs Ætoliæ, Regis Ægei sedes, cujus filius Meleager aprum interfecit Calydonium. EPITH. Mělěagræa, monstrifera, ætola, împia, pūlchră.

Calippso, us. Creditur et rymphe mortalis amore Calippso, Ov. Amor. 217, 15. Regina Insulæ Ogygiæ, quæ Ulyssem excepit bospitio, & amavit. Filia erat Atlantis & Tetbyos. EPITH. Æquorea, famosa, atlantis, alantias.

Cilyx, ycis. Præda, nucum calyces cultro enucleare moliftum, M.

cămelînüs.

Cămēlus. Textă cămelorum fuerant velamină setis, J. EPITH. Hirtus, deformis, ingens, velox, citus, celer, volucer, onerarius, hirsutus.

Cămeră. Nec cămera auraias înter eburnă trabes, Prop. 3, 2, 12. EVN. Teftudo, arcus, foraix. EPITH. Pendens, rependa, eburna, curva,

victă, marmoreă, aurată, splendidă, micâns, præclară, conveză, pulchră, fulgidă, mirabilis, multicolor, rutilă, corufcă, curvată, sinuată, cămeratus. SYN, încurvatus, curvatus în arcum.

cămero, as. PHR. în fornicem, în arcum curvo, încurvo.

Camilla. et cum fratre Coras, et virginis ala Camille, Vir. AE 11. 604. Regina Volscorum, fortissima Amazon. Turni adversus Anam auxiliatrix. EPITH. Förtis, Prīvērnia, Volsca, bellatrīx, amazon. PHR. Virgo dīlēctă Dianæ. Prīvernia virgo.

Camillus. afpice Torquatum et referentem ugna Camillum, V. A. 6, 825. Inclytus Dux Romanus, alter Romulus di Aus, qui Vejos toto decennio obleffor per cuniculos cepit. EPITH. Fortis, ferus, magnus, fatalis, torquatus. învictus. PHR. Scipiadas, Gallisque genus fatale, Camillos.

Căminus. - Ruptis flammam expirare caminis, Virg. Æn. 3, 580. SYN. Fornax. EPITH. avidus, flammifer, rutilus, ignītus, ardens,

īgnīvomus, anhēlans, fumans, ater. V. Fornax.

Camenze. Sīvē camenarum de grege nond venīs, Mart. 6, 47, 4. à Cantis amenitate. SYN. Mūfæ, Pierides, Aonides, Castalides. V. Mufæ, Campana, Æs quoque, cui nomen noftras campana per oras, M.

EPITH. Sonans, clangens, resonans, resona, rauca.

Campania. EPITH. Dives, provida, fertilis, focunda. Campus. oblīti ignoto camporum in pulvere linguint, V. A. 11, 866.

SYN. arvūm, ager, tellūs, rūra, jūgera, planities, camporum æquor. EPITH. Fertilis, pinguis, viridis, patens, gramineus, jacens, aperus, frondens, planus, latus, herbidus, lætus, ípectabilis, virens, færilis, humidus, palufter, patulus, arenosus, udus, florens, amenus, pulvereus, aquoeus, āridus, floriger, frugifer, opimus, præpinguis, vernans, ferax. V. Agr.

Camurus. Pes etiam, et camuris birtæ sub cornibus aures, V. G. 3, 55.

Cănăliculă, vel Cănăliculus. Cănălis. Cürrentem îlîgnîs po are cănălibăs undam, Virg. G. 3, 380. SYN. Tübus. EPITH. Plumbeus, longus, angustus, sexuoeus, îrriguus, patulus, occultus, arundineus, cavus, riguus, curvus, curvatus, flexus, in-VERS, Mültifidis divisa canalibus unda. Virides recreare canalibus hortos. Ruit acta repente canalibus undam. Virg. eănālitiŭs, ä, ūm.

eancellatus. Quem cancellato tegit æred culmine turris, P.

Cancelli, orum. Cancellis primos inseruise pedes, Ov. Amor. 3, 2, 74.

EPI IH. Tenues, rarī, conspicui, patentes.

Cancer, crī. Ætbīópūm vērsēmus ovēs sūb sīdere Cancrī, Virg. E. 10, 68. Signum in Zodiaco; qued Sol ingreditur monse Junii, facitque Solstitium æftivum. Poëtæ fingunt bunc esse, quem Juno in Herculem immiste, dum ille cum Hydra Lernæa pugnaret. EPITH. Törrens, calidus, ardens, pluvialis, fervidus, ignitus, flagrans, adustus, aridus, violentus, iners, siti-- Ens, sitibundus siccus, urens. PHR. Sitientis sydere Cancri. Cancri torsidus ignis. Æftivi tergora Cancri. Cancer Sole peruftus. Brachia curvāns. adūrens sītšentes agros. octipedīs serpentia brachia Cancri. VERS. Concava littorei fervebant brachia Cancri. Fervidus extendit cum torridă brachiă Cancer. Sol abit e Geminis, et Cancri signă rubefcunt. Cūm premit zquorči Sol hūmidă brāchia Cancri.

Cancer. EPITH. Littoreus, testudineus, tardigradus, rubicundus, rubens, piger, tardus, ignāvus, squammeus, amnicola. PHR. Piscis octipes,

Gradiens non recto tramite Cancer.

Cancer. EPITH. immedicabilis, inflammatiis, mordax, moleftus, acerbus languens, mortifer, lethalis, crudelis, inexpletus, rodens, vorax. VERS. utque malum late solet immedicabile cancer Serpere. Ovid.

Candela. Candela cujus dispenso, et tempero filum. Juv. 3,'287. SYN. Cēreus, tæda, fax. EPITH. Clara, tremula, rutilans, ardens, lucens, cerea, pinguis, micans, radians, perspicua, flammivoma. PHR.

Tremula luce corulcans. Lucens ipeo depascitur usu. Suo absumitur īgnč. Sēnsim ā stīs flāmmīs pērēsā dēfīcit. ēt ņōctēm cāndēlā ftigāt, Hīc tjbi nōctīmros præbēbīt cērĕts īgnēs. V. Fax.

Candelabrum. De candelabro magna lucerna cibi, Mart. 14, 44.

candeo, ŭi. Tincia super lecios candiret vestis eburnos, H. Sat. 2, 6, 103. SYN. albeo, albefco, candico, canefco, caneo, candefco, vel ignetco, candesco. SYN. incandesco, wel albesco.

candico, as. Nova candicat inflita lapsu, Mant.

SYN. albico, albeico, caneico,

candidatus, a, um. Chriftus illic candidatis præsidet cobortibus. (Trech.) SYN. aspīrans, alumnus, vel albatus, candidus, albus.

Andidulus. axta, et candiduli divina tomacula porci, Juv. 10, 355. candida. Candida barba viro, coma candida, &c. Mart, 4, 36.

SÝN. ālbus, niveus, eburnus, eburneus, lācteus, cānus, cāneicēns, cāndē-tēns, ālbeicēns, ālbēdine tīnctus, cāndēre decērus, ael sīncērus, īnge-nuus, sel īnteger, īnnēcēns, īnnēxius, īnnocuus. V. Albus.

Candor, oris. Qui candore nives anteirent, cursibus auras, V. A. 12, 14. SYN. ālbēdo, EPITH. Nīvālīs, nīvētis, ālbūs, pūrūs, confpicuus, ār-gēntētis, lāctous, vīrginētis, mīrābilis, ebūrnētis, intemērātus, pūcilārīs, angelicus, infogius. V. Albedo.

caneo, vi. Nec renevatus ager gravidis canebat aristis, Ov. M. 1, 100. SYN. Canesco, albesco, candico, albico. PHR. Canis albesco. Canis capīllīs caput aspērsum est. Temporibus canebat sparsa senectus. V. Senesco.

Cānī, örum. *întempefirei fundāntur viertice cān*ī, Boet. Cānicies, iei. *Cānicies încultă jăcēt, flānt lūmină flāmmā*, V. Æ. 6, 330. SYN. Cānī. EPITH. Môrosă, sordidă, sancta, alba, proliză, prifcă, tūrpis, nivea, candens, încultă, venerandă, squallens, aridă, rară, frigidă, prudēns, honorata, senīlis, annosa, sapiens, longæva, implexa, effusa, squallidă. PHR. Temporă canis, alba, albentiă, conspersă. Cani capilli. Canum căput. Cană temporă. albentiă temporă. VERS. jam mihi canities pulsis melioribus annis Venerat, antiquas miscueratque comas. Jam mībī dētērīor cānīs āfpērgītur ætās, Jām mēš cycnæās imitāntur tēm-pērā plūmās. Turpēm cānitiēm pātī. Māgnā fūīt quondām cāpitīs rēvērēntiš cānī: īnque suo pretio rūga senīlis erāt. Morūsīs nondūm fquāl-lēnt tibu tēmpora cānīs. V. Senectus.

Căpiculă. En quid agis? siccas însană căniculă messes, Pers. 2, 5. Signum coeleste cujus escortu calores sunt maximi. Ex Poctis, Canis est Icari & Erigenes. SYN. Canis, Sīrius. EPITH. Æstitera, sittens, slagrans, icaria, sīcca. zestīva, mālēsana, ārdēns, īnsana, segnis, inērs, pēstitēra, pigra, fürens, ignivoma, fervida, sitibunda, ignea, acris, ignita, exitiosa, lethālis, perniciosa, calens, ūfta, adūfta, torrida, morbosa, damnosa. PHR. acarium sydus, Sīrius ardor, Sydereus canis, Canis æftifer. icarii ftella protervă cănis. Æftivi fervidă signă cănis. VERS. Torquet et exhau-țăs cum siccă căniculă fauces. Quum căput attallit milesană căniculă. Siccas însană căniculă messes Jamdudum coquit. Hoc ubi hiulcă siti Findit cănis æstifer arva. est cănis, îcărium dicunt, quo sydere moto.

Tota sitīt tēllūs prærapitūrque seges. Calitā cum sydens æftu Deponīt flavās annua terra comās, unda sub æftivum non adeunda canem. Vēnīt enim tempus quo torridus æftuat aer, incipit et sicco fervida terra die, incendīt, torret, vel urīt, sitientes Sīrius agros.

taninus. Inde canina foro latrat facundia toto, Prud. Hamar. 402.

Canis demefficus. Hinc cănibus blandis rabics venit, &c. V. G. 3, 496.

SYN. Lycīsca, molossus. EPITH. Vigil, aceir, levisomnus, vocifer comes, sollicitus, sīdus, sīdelis, pērnīx, vocalis, pērvigil, sagāx, custos īmpavidus, terrībilis, sēdulus, attentus, celer, sērus, insestus, citus, avigas, napadax, horrisonus, autrītus, odorisēguus, properus, terrificus, mordax, rapidus, latrātor. PHR. Cūrsū sotris, Nāribus acer. Fūribus īnviens. Gressum comitatus herilem. Vigiles, sedula tūrba, canes. Cūnes quibus est audāciā præcēps. Tūrbu canūm cīrcūmsonat. VERS, Nūnciāt hostem Cūra canūm, sūresque procūl latratībus arcet. Cānes vestīgiā nostra sequintur solliciti. Cānes latratībus instant, latrātībus æthera complent. Domus alta molossīs Pērsonuīt. exagitant, et Lār et tūrba Dūanīa sūres. Sævītque canūm latratūs in aūrās. Cānūm latrātūbus æther īntonat.

Stygiūs fævīs terret latratibus auras lanitor.

Canis venaticus. EPITH. acer, sagax, infestis, celer, propertis, rapidus, citus, pērnīx, vēlox, anhēlāns, aftūtus, avidus, rapāx, aūdāx, intrepidus, vēcifer, mordax, irrequietus, sedulus, odorisequus, horrendus, armillatus, hīrsūtus, raūcus, trūx, ferus, levis, fortis. P.I.A. Nāribus ācer, Nāre sagax. Pedibūs celer. Pavidæ nactus vestīgia cervæ. Nare legens feræ vestīgia. agitans in summis saltībus apros. Prodens clamore feram. VERS. erroresque feræ, per devia, mersa Nare legit, tacitoque premens vestigia roftro. Luftrat inaccessos venantum indagine saltus. ut canis in văcuo leporem cum Gallicus arvo Vidit, et hic prædam pedibus petit, īllē salūtēm : alter inhæsūro similis, jam jamque tenere Sperat, et extenso ftringit vestigia roftro: alter in ambiguo est an sit comprensus et îpsis Morsibus eripitur, tangentiaque ora relinquit. Nec creditur ullī Sylva canī, nisi quī prēsso vēstīgia rostro Colligit, et præda nescīt latrare reperta. Contentus tremulo monttrasse cubilia loro. In nemus īre libet, pressisque în retia cervis Hortari celeres per jugă summă cănes. Sæpe canes frustra nemorosis montibus errant Latrantes. Morsus aper sylvis solet exagitare molossos. Venator tenet ora levis clamosa Molossi. V. Venor.

Cănis, Afrum. SYN. Sirius, căniculă. EPITH. Sitiens, flagrans, esti-

vus. V. Canicula.

Cănīstrūm. Pābülāgue în föribūs plēnīs āppūnē cănīstrīs, V. G. 4, 280. SYN. Călăthus, cīstā, cīstūlā. EPITH. Pātūlūm, latūm, grāvidūm, vīminētim. V. Calatbus.

Canities. V. Post art. Cani.

Canna. SYN. Calamus, arundo, filluli. EFITH. Palustris, viridis, crasa,

ārgūtā, levīs, palūdīgena, strīdula, tremuia.

Cannabis, is. Tunc măre trânsilias ? Tibi torta Canabe fulto, Pers. 5, 146.
Cannæ. Vicus in Apulia, ubi Romani ab Annibale vieti. EPITH. Celebres, graves, cruentatæ, spumantes, ferales, însignes. PHR. însignes, val spumantes Romano sanguine Cannas.

căno, cecini, cantum. Latas cecini, căno triffia triffis, Ovid.

SYN. Concino, canto, modulor. PHR. Cantus do, exerceo. Æthera cantu mulceo. Ludo versu. Musam meditor. Carmina voce modulor, Ferio aera cantu, arguta modulari carmina voce. Lætos ore ciere modus.

Cantus,

Cāntūs, wel cārmēn dūlcī gūttùrě proměrě, fünděrě. Vocës înfléctěrě cantū. Líquidūm fünděre ab öré mělős. Fléctěrě vocém în dulcēs modůlos. Cantū fallěré, solaři cūrās, láborem, otia. Infláré călămōs. Doétās anteire cănendo aönidas. VERS. Löngă cănoros Dant per collă mòdos, îngeminant líquidās argūto gūttūrė voces. Spīrāre încipiūnt dūlcēs cita pēctora cantūs. Nēc non Threiciūs longa cūm vefte sacerdos obloquitūr numeris septem dīscrimina vocūm. Tū Tītyrė lēntūs in ūmbrā Formosam retonare doces amaryllida sylvās. înfaūsto cantū nocturnā silentā rūmpit. argūto mūlcēns modulāmine cūrās. Nēmūs concentibūs implēt. Lætisque replet concentībūs aūrās. Dīcta est sylvās et sāxā moverē, et mūlcere fērās, et silumina longa morarī ore tido, volucrēsque vagās retinere canendo. Rūzāque mūltisono cantū mūlcebā ačedon. Pestivis feriunt cāntībūs astrā tūbæ. Nos otiā vitæ Solāmūr cantū. Mēcum ūna īn syļvīs īmitabēre Pānā canendo. Carmina jam morīēns canit exequialiā cycnūs. aviā tūm rešonant avibūs virgūlta canoris. Interea dūrūm cāntū solātā lāborēm. Doctāque mēllistūsī fundēre verba sonīs.

Canon, onis. īs domum excēfsīt Grāmmaticos canonēs, Aus. SYN. Rēgula, normā, lex. EPITH Rēctus.

canonicus. Čānonicās modulīs celebrāse suāvībus borās, M. canopēus, a, um. Grātā canopēis īncolā līuvrībus, Catul. 64, 58.

canopeus, a, um. Graia canopeis incoia interious, Catul. 64, 58.
canopecus. Regna Canopica cum fugeres, (Dactyl.) Prud. Perist. 3, 59.

Cănopitæ. SYN. Ægyptii.

Cănopus. - gens fortanată Cănopi, Virg. Geo. 4, 287.

Insula & urbs in mari Mediterraneo, propè Alexandriam Ægypti, nunc Damiata nomine. EPITH. Pellæus, Pelusiācus, Phārīus, Isiācus, i.e. Ægyptiacus, Spārtānus, ampiclæus, Therapnæus, à Canopo Spartano ibi sepulus fāmosus, încestus, à Cleopatrâ Reginā. PHR. ōrā Canopica. VERS. Nām quā Pellæī gēns sortūnātā Canopī āccolit ēstuso stāgnāntēm sumine Nīlūm. V. Ægyptus.

Nīlum. V. Ægyptus. Cănor, oris, Mania, Thabea firucia canore lira, Ov. Ep. 16, 180.

SYN. Sonor, sonus, cantus.

cănorus. aviá tum resónant avibus virgulta canoris, Virg. G. 2, 328. SYN. Sonorus, sonans, strepens, stridens, stridulus.

Cantabri. Camabrum indoctūm Jūga ferrē nofira et, Hor. Car. 2, 6, 2. Hispania Tarraconensis populi, Asturibus sinitimi, à quibus proximus Oceanus

Cantabricus dicitur, & Regio Cantabria. Cantaber ante omnes hyemisque, sestusque, famisque invictus. Sil.

Cantamen, inis. ō utinām magica nossem cantamina Mūsa, Prop. 4, 4, 51. SYN. Cantus, incantamentum.

Cantator, oris. Cantator cycnus funeris ipse sui, Mart. 13, 77.

Cantatrīx, īcis. īmplorēt čitbārās cantatrīcēļque cbörēas, Claud. C. Gil. 448. Cantharis, idis. f. Cantbaridum succos, dante parēnte, bibās, Ov. in Ib. 308. PHR. Cantharidum succos, dante parēnte, bibās.

Cantharus. ēt gravis attrītā pēndēbāt cantbarus ansa, Virg. Ecl. 6, 17. SYN. Pēculum. EPITH. Līgneus, spūmans, tūrgidus, dūlcifer, gra-

Cantherius. SYN. Palus, ftipes.

Canticum. Cantica qui Nīlī, qui Garītānā susurrāt, Mart. 3, 63, 5. SYN. Carmen, cantus, melos.

Cantilona. Fors et bæc somnum tibi cantilona. (Sapph.)

cāncito. Fāliūrum erēdo, út bābiās quicum cāntites. (Iamb.) V. Cano. Çāntiūnculā, Nānc condidore cāntiūnculās turpes. (Scaz.)

cānto,

canto, as. Canto que solitus si quando armenta vocabat, Vis. E. 2, 28. V. Cano.

Cantás, ūs. — māgicīs ādjūrānt cāntībūs bērbās, Gr.

SYN. Concentús, cārmēn, cāntío, modulāmēn, Mūsā, cămænā, modī,
modulī, modos. EPITH. Orphæus, Apollīneius, Cāftālīus, trēmuilās, ārgūtūs, rēsonus, lætus, dūlcīs, āmbrosiūs, mellifluus, sonorūs: fēftīvus,
fūlcīsonus, doctus, amænus, raūcus, mātūtīnus, blandisonus, sonāns.
acitūs, blāndūs, gratūs, bilāris, plācīdus, trīftis, mæftūs, gēmēbūndus,
fēbīlis, rūftīcus. PHR. Vocīs modulāmēn. Lætūm mūrmur. Aūrēs māl-

flēbīlis, rūstīcus. PHR. Vēcīs modulāmen. Lætum murmur. Aūrēs mūl cēns. Laborēm, cūrās, otiā fāllēns. Cūrārum dūlce levāmen. V. Cano. cinis. Frīgurā nēc tāntum cānā concrētā prū īnā, Virg. G. 2, 276.

SYN. Candidus, canescens, candens, albus. PHR. Canis capillis afper-

Cipaneus, ex. vel Capaneus, ex. triffyl. Bella movent dixit: Capaneus, exist at Jove vinci. Dux Græcorum, qui Thebas, scalis admotis, expugnavit. Sed à Jove fulmine percussus of. EPITH. argolicus, tragnanimus, împius, temerarius. PHR. Cum cecidit Capaneus subito temerarius ictu.

apāx, ācis. Fontibus, it fluviis, putēisque capācibus barint, Ov. M. 7, 368. amplus, spatiosus, lātus, lātē patēns; vel āptus, idonius.

Capella. Virg. Ecl. 10, 77.

Ciper, caprī. Non al'iam ob culpām Bācchō căper omnibus ārīs, V. G. 2, 380. SYN. Hædus, hīrcus, capreölius. BPITH. Bārbīger, bārbātus, bicornīs, hīrtus, sördidus, grāvis, fætīdus, cornīger, setiger, hīrsūtus, bicornīs, hīrtus, sördidus, grāvis, fætīdus, cornīger, setiger, hīrsūtus, bēcornīs, fācīvus, petulais, cāmpēftrīs, timīdus, vagābūndus, īmmūndus, hīfpīdus, spļveftrīs, īntonsus, petulcus, torvus, saliens, ācer, fædus. PHR. Dūx grēgis, vel pēcoris. Cornībus, fronte mināx. Vīrque, patērque grēgis. VERS. Sē caper ācer in hoftem Cornībus intortis infert. Bārbīgerimque pēcūs cornū lūcfātur, vel īnsūrgīt in hoftem. Ūt sāturās gēftīt dūx grēgis īntēr ovēs. Sēcum agīt immūndos ēt ölentēs tūrpīter hīrcos. Tēnēr ēt lāctens ēt prīmīs cornībus hædus. Hædīquē pērulcī Florībus Insūltānt. Prætēcēā trēmūlī tēnērīs cūm vocībus hædī. Mellī pētulāns hædus in hērbā. Non longius hædos īnsūltārē sulo patītur sīnē mātrē vāgāntēs.

căpesto, is.—mibi justă căpestere fas est, Virg. Æn. 1, 81.

SYN. Cupio, accipio, tenco, obtineo.

Căphăreus, et. vel Căphăreus, et, trif. Sīdus et elbătea căntis, ültorque Căphăreus, Virg. Æ. 11, 260. Promentorium în Eubacă, juxta Ilellespotum, ad quod sepuli navigantibus periculo filmi. Ibi classis Gracerum à Trojă redens, peritt, fraude Nauplii Regis, qui est bic, accensă nostu sa etiraxerat, fili mortem ulturus. EPITH. ültör, împortunus, durus, Eubăicus, altius, procellosiis, fallax, diriis, scopiilosiis, tristis. PHR. Eubăico în ponto, tristisque ad saxă Căphărei. Virg. Saxă triumphales stegere Căphārea puppes. Naustrăgi cum falsi Graciă tractă sălo est. Prop. Căpillamentum. SYN. Căpillitium, căpilli.

Capillare, is. Dividere mæckæ pauperis capillare. (Scar.)

căpillătus. Părērē gaudent villico apillāti. (Scaz.)

PHR. Cuī căpīilī, vel crīnes cfrusī, longi, densī. Căpīllīs horridus.

Căpilli. Mundiiiis căpimur, non sint sine ligi căpilli, Ov. A. Am. 3, 153. SYN. Crines, cresăries, cămă EPITH. Rosei, formosi, căupii, nitidi, nigri, niolles, odorati, flavi, rorantes, crecăi, tenius, purpinei, înornati, addrnati, mădidi, dulces, teneri, pexi, riuili, ūdi, ornati, cifusi, nivei, ambrosii, autati, intonsi, redelentes, iluvecămi, piiellares, longi, foarsi, confocui, undantes, duidi, crispantes, (cispi, venusti, vagi, vagantes,

ēt capulo insignis radiābat acīnacis auro. Capulo tenus abdīdīt en-

Căpăt, It's. Thēfairis căpăt îfl, prī căpite eră pêtit, Nov. SYN. Temporă, vertex, cervix, collum. EPITH. Rütlüm, aŭricămum, telsum, höneftum, nitidum, ambrosium, flavum, roseum, inatoasum, canum, grande, jüvenile, illistre, fidele, ignavum, sollicitum, insuperabile, hūmanum, acutum, venerabile, erectum, submissum, coronatum. PHR. Căpitis vertex. Cæsarie densum caput. Redimită temporă lauro. Promissos etfundens vertice crines. VERS. Temporă perfringit fulvo protectă căpillo, îrrădiat căput aŭricomum, roseusque per aŭras ît decor. at procera căput cervix fulcibăt honeftum. Summa flavum căput extulit unda. Formă bovis cui turpe căput, cui plurimă cervix. Căput objectare periclis. Superant căpite et cervicibus altis.

Cěpět ampěte. PHR. Cērvīcēm glădio dēměto, trūnco, öbtrūnco, dētrūnco, seco, rēsčco, ābkcīndo. Căpüt a cervīce revello. Jūgūlūm mūcrone rēsolvo. ābhtūlīt ēx hūmērīs cápūt. ābrūmpēre cápūt fērro, glādīo, ēnsē. Căpūt ecrvīcibūs aūferre, āblcīndēre, ēripērē, āvēllērē. Cāpūt ēx kūmērīs töllērē. VERS. ābhtūlīt ēnsē cápūt, trūncūmque relīquīt ārēnā, Tūm cápūt īpsi aūfert domino, trūncūmque relīquīt ārēnā, Tūm cápūt sūb Tārtārā tēlo. Fērroque secat capdēntīā collā. Tūm gápūt orāntīs nēquīcquam, ēt mūltā pārāntīs Dīcērē, dētūrbāt tērze trāncūmque repēnte Provolvīt. ābkcīsā dūorūm Sūspēndīt capīta. Dēcūtīt ēnsē cápūt, quīd protīnūs īncidīt āræ, qua collo ēst confinē cápūt, ṣāxoque crūēntūm Dējūcīt, ēt mācūlāt prærūptām sānguīnē rūpēm. Huīc ūno dējēctūm cominus īctū. Cūm gālēā longē jācūtīt cāpūt.

Căpys, yos. et Căpys, binc nomen Căpăănæ ducitur urbi. Virg.

Carbasus, ī. m. & f. Plur. Carbasa, orum. n.

Cārbasa dedūcīt, ne quā levis effluat aura, Ov. Met. 6, 223.

SYN. Velä, lintřá. EPITH. Flūxa, vaga, spůmantia, cava, alba, în-flata, tensa, cūrva, lata, tūrgida, sinūosa, flexa, aperta. tůmentia, prospěra, secunda, cita, subita, recūrva, fügacia, patentia, plena, contracta. PHR. erecto affixa malo carbasa. Tůmídoque înflatūr carbasus Aūstro. V. Velis.

cārbăsăus. Poft bæc cārbāsis būmorēm tollērē vēlīs, Tib. 3, 2, 21. cārbāsinus. Cārbāsinum, ūt spātiis gēmmātā moniliā collī, Fil. Cārbo, onis. Illā priūs crētā, mox bæc cārlone notastī, Pers. 5, 107.

Cārbūnculus. Fūlm'ine's rūtilāns cārbūnculus īgne còrūlcăt, M. SYN. Pyropus. EPITH. īgnīvomus, flāmmīvomus, præfūlgēns, radiāns, fplēndidus, nitīdus, micans, lūcidus, ārdēns, fcīntillāns, rūtilans, clārus, rūbēus, rūbēns, rūbīcūndus, lūcēns, fplēndēns, rūbēcēns. PHR. Flāmmās imitāns, vomēns, īgnī rittilans. VERS. īnsītus īn fūlvē radiāc cārbūnculus aūro. īgnīvomī lūcent dē nocte pyropī. Pēctora flāmmigerīs radiābānt clāra pyropīs. V. Pyropus, Gemma.

Cārcer, eris. — Claūsō wēntōrūm carcere regnet, Virg. Æ. 1, 145.
Cārceres, in Plur. SYN. Cūstēdia, cārceris āntrūm. EPITH. Cæcis, acer, sollicitus, squāllidus, mæstus, piceus, tenebrosus, dūrus, teter, hō-stīlis, inērs, āngūstus, sævus, rigidus, sērox, profundus, īngrātus, īnfaūstus, obscūres, mærēns, opācus, cāvus, ūmbrosus, īnvīsus, fērrātus, squāl-sēns, hōrrēndēs, nuger, nigrāps, ābstrūsus, trīstis, sætidus, horribilis, tēriticis.

terrificus, eirus, crudelis, molestus, metuendus, gemebūndus, īnāmanus, quertitus, cavernosus. PHR. Squallens situ. Fætore plenus. Squāllore repletus. Spīfsa calīgine septus. Sine lūce domus. Sine lūmine tectum. Carceris umbrosi nīger fornīx. Fauces alte carceris abstrust. Rigidi latebrosum carceris antrum. Nec auras Respiciunt clausī tenebris et carcere ceco. V. Captivus.

Corte maltare. PHR. Vīnclīs et carcere premere, frænare, cohibere, claudes, damnare. In sigidī latebrosum carceris antrum. sub opacu carceris umbram mīttere. Solidīs includere tectīs. Compedibus vincīze. Cīrcumētare colla catenīs, vīnclīs. Captosque duces obscuro carcere dausit.

Circhesium. -- inwergens tepidi carchesia lattis, Ov. Met. 7, 247.

V. Poculum. Cărdialis, à Cardine. Sunt enim veluti Cardines Ecclesie. EPITH. Săcer, renerandus, verendus, purpureus. PHR. Venerandus murice Presul. Cardice înfulă conspicuus. Romuleo vestitus ostro. Frontem cui purpura cingit. Purpurei pars Senatus. Romano nobilis ostro.

cirdineus, a, um.

Cinlo, ĭnĭs.——*Pôfizīque ā cārdĭnĕ vēllit*, Virg. Æn. 2, 480.

EPITH. Fērrātūs, vāgūs, dūrūs, ærātūs, strīdēne, sčlidūs, fērrētīs. VERS.

Vīdērūnt claūsos fērrātō cārdĭnĕ pōstēs. Stānt dūrō cārdĭnĕ pōstēs, ērūmpit vērsīs strīdēntēs cārdĭnĕ pōrtīs. Cardo mundi. V. Polus.

cārdidus. Cārdidus et spīnīs sūrgīt pāsītūrās ācūtīs, Virg. Ecl. 5, 39.

EPITH. Agrēfits, āspēr, segnis, acūtūs, mordāx, pūngēns, horridus, ināmentis. VERS. Vāftīs horreseit in āgrīs Cārduus.

Cărectum, I.——Tû po,l carectă lătebas, Virg. Ecl. 5, 20. căreo, ŭī. Jamque pudet wanas fine cărere preces, Ovid.

SYN. Prīvor, egeo, indigeo, non hibeo, opus habeo, egens sum.

Carex, icis .- acūtā carice sectus, Calph.

EPITH. ăcūtă, longă. căriceus. Garicea sūccēde căsa dūm practeri: aftūs, M.

Căries, iei. Veritur în teneram căriem, rimilgue debilcit, Ov. Tr. 5, 127.

EPITH. Senīlis, tenera, rodens, vetus, edāx. V. Cariefus. Cărīnă. Tunc ego te wellem celeri venīfse carīnā, Ovid. Ep. 17, 103.

EPITH. Cūrvā, pāndā, īnflēxā, celēr, ūnctā, longā, cava, trepīda, pīctā, īncūrvā, aūdāx, vēliferā, ærātā, bēllātrīx, citā, levis, fragilis, vēlivolā, V. Navis.

căriosts, ă, um.——— Niă vās căriosă tincelūs, Ov. Am. 1, 12, 29. PHR. Cărie vitiatus, corruptus, adesus, exesus.

Caritas, atis. Sed copiosa caritate pauperes, (Iamb. Trim.)

SYN. amor, studium; vel penuria, egestas.

Cārmēlus. Mons in Phænicia, prope Piolimaidem. Sedes Eliæ Prophetæ, à quo Carmelitæ originem sumunt. EPITH. ārdūus, sacrātus, ārtīquut, pius, vērēndus. PHR, ārdua rūpēs Cārmēlī. ēliadūm vēnerānda domus. Cārmēlī gloria montis.

Cārmēn, inis. Non mē cārmīnibūs vīncēt, &c. Virg. Ecl. 4, 55.

Epitbeta sumit à Phaebo seu Apolline Carminum authore, & Muss: Hem à præcipuis Poètis. Varia sunt Carminum genera, Heroicum nempè, Elegiacum, Lyricum, Tragicum, Comicum, Satyricum. SYN. Vērsūs, nūmērī, modī, Mūsā. EPITH. Dūlcē, nobilē, grātūm, operosūm, amabīlē, Phaebēūm, Apollinētīm, Pīēriūm. Castāliūm, à Muss: Maconiūm, ab Homero; āndīnūm, à Virgilio: lēnē, vēnūstūm, vocālē, mollē, sūblīmē, tēnētām, vigilātūm,

vigilātūm, blāndūm, dōctūm, jöcösūm, fātidicūm, dīvīnūm, mödūlābilē, cānorūm, extēltūm, colitūm, āmīcūm, blāndīsönūm, lætūm, ætērnūm, nēctārčūm, compositūm, præclārūm, gārrūlūm, lætīfīcūm, sonorūm, leyīdīm, rogenīosūm, quērūlūm, mēllītūm, fēfīvūm, grāndīsonām, dēdūctūm, feēnīcūm, grāvē, nobilē, nūmērosūm, comptūm, fācūnātm, dīvēs, concīnnūm, cælētīt, amātūm, fūrēns, fūrīosūm, mācilēntūm, ābjēcūm, hāmīlē. PHR. Vērbā nūmēris nexā, līgātā, vīnctā, āddtrīctā. Mētrīcīs vērbā cotāctā modīs. īn pēdēs vērbā coāctā. Impārībūs cārmīnā fāctā modīs. VERS. Flēt noctēm, rāmoquē sēdēns misērābīlē cārmēn īntēgrāt. Rēs gēftæ Rēgūmquē, dūcūmque, ēt trītītā bēllā Quō ferībī possent nūmēro, monstravit Homērūs. ārvā grāvī nūmēro violēntāquē bēllā pārābām ēdēre, mātēriā convēnīente modīs. Carmen, pro Incantatine. V. Veneficium.

Cărmină scrīber?. PHR. Dīcere, fundere, texere, contexere, condere, canere, ludere, effingere versus, carmină. Făcili deducere carmină plectro. Tonui modulari carmen avena, artindine. Zonios seno pede ducere carmina vena. Seductum dicere carmen, Scrībere versiculos. Numeris necture vena. Deducere versus. Fundere Pierium modulamen. VERS. Carminis heroi tangere jusit opus. Carminis qui quondam studio slorente peregi. Flebilis heu mestos cogor inire modos. Hic caret silustri primus bella Itala versu. Quam mest tot laudes decurrere carmina possint. Seu condis amabile carmen. Tamen îpse tremente Carmină ducebam qualiăcunque manu. en conor dignos în carmină ducere cantus. Quid me scribendi tam vastum mittis în aequor ? Non sunt apta mese grandjă velă rati. I nunc, et versus tecum meditare canoros. Mollibus aptabis numeris praeclară virorum Facta.

V. Laudare, Carmen, Musa, Versus.
Carmentă, sive Carmentis. Vates Arcadiæ, Evandri Regis Italiæ mater, sic dista quod vaticinia carminibus sunderet. SYN. Nīcostrāta. EPITH. ārcādīā, Pārrhāstā, Tegeæā, Mænālis. i. e. Arcadiæ, doctā, fatiloquā, fatidīca, vēridīcā. PHR. ēvāndrīā māter. Tegeæā pārēns, ārcādīā Dēā.

carmentalis. al carmentalem Romani nemine portam, V. Æ. 8, 388.

Carmentis portæ dextro est via proxima Jano: ire per hanc noli quisquis es, omen habet. Illa sama retert Fabios exilse trecentos, porta vacat culpa, sed tamen omen habet. Owid.

carmino, as. SYN. Pecto.

Cārnă. Dea, quar portis seu cardinibus præerat; & ab eis malos genios fugabat. Prīmā dīcs tībī Cārnā dātūr: Deā cārdīnīs hæc cat, Ovid.

carnalis. Nec carnali genus minnit fattură creando, D.

Carnarius. at lacraretur iardum it carnaria furtim, Luc.

Carnifex, icis. Cārnificijos mānās, pēnitājos infātā mēdāllīs, Sil. 1, 173. SYN. Tērtör, līchör. BPITH. Crientis, crūdēlis, mršer, immītis, dīrās, sanguineis, sinhūmānus, atrox, fævās, bārbārās, trūx, trācūlentis, hōrrēndils, fērox, tērrificis, ater, impītis, mēttiendis, mināx, dūrās, inexorābilis, ferreius, titer, sanguinolentus, infāmis, fērēlis, immānis. PHR. Lēgūm vīndēx. Corpērā dilerticiāns. VERS. Hūne feelkrātorūm mēttit mālā tūrbā nēgūtūm. Hūjūs ad afpēctūm fāciēs fūnētta lattonis Pāllet. Dāt māltēs gladīc nīgrās achērontis id umbrās. Crūdēlī jūgūlūm urādērē Cārnifici.

Cārnīficīnā. Tām dīvērid lēcīs bæc cārnīficīnā pērētrāt, A. Cirnīvotiis. Mīttērē airmīvētā probārī pābālā māndāt, M. PIFR. Cārnīs avides, votāx, ēdās čīm, carnīs. Ægrā caro pradēji animo, dējuntiā revirit, M. EPITH. Mortalis, fragilis, infirma, rūbens, rebellis, immūnda, ægrā, seditiosa, vilis, languidā.

tarpo, carpai, carptum. SYN. Capio, decerpo, lego, colligo.

V. Colli, o. Carpentum. Nam priiis Aussuias matres carpenta vebebant, Ov. F. 1, 619. V. Currus.

Cirthago, init. ... Surgentemque nove Carthaginis arcem, Virg. Æti. 1, 370... V. Burle

Urbs celabris in Africa, condita à Didone, filia Regis Phaenicla, abi Tyrve & Sidon urbes. SYN. Byrsa. EPITH. Libyca, Bārbārica, Pūnīca, Tyrīā, Sidonā, agenoreā, ēlīfāta, à Barbarid, parte Africa, Pænis populis, Si Didona, agenoreā, ēlīfāta, à Barbarid, parte Africa, Pænis populis, Si Didona, finerā, fērā, āltā, māgnā, īmpiā, fērā, pērfidā, ācērbī, tūmīdā, finesa, āntīquā, sūpērbā, (plēndīdā, ēlīfāta, māgnīfīca, bēllīgētā, potēna, dīvēs. PHR. ūrbs Tyrīā. I ūnīcā, Sīdonīz, ūrbs āgēnoris, Dīdonīs, ēlīfāt manīā. Cārthāgīnīs ārcēz. ūrbs Tyrīīs hābītātā cölönīs, ūrbs māgnas amūlā Rōmæ. VERS. ūrbs āntīquā fūit, Tyrīī tēntērē cölönīs opēm fūdīfīcu: āfpērrīmā bēllī; Quām jūnō fērtūr tērrīs u āgīs ēmnīa kūnām Pothhābītā cölötīsē Sāmō, Virg. Cūjūs pārtēm vālīdīfsīmā cīngūnt Moenīā, pārfquē mārīs rāpīdō dēfebdītu æftū.

cingunt Mænia, parique maris rapido defenditur æftu. Câthaginienses, ium.——Qui feriet, mibi erit Cartbaginiensis, En. SYN. Pana, Puniei, Tytii, Sidonii, Elicai. EPITH antiqui, superbi, sidices, perfidi. magianimi, bellaces, potentes, feii, immites, feroces, andeles, barbari, belligeri; erventi, Mävortii, diri, fævi, furiosi. PHR.
Tyrii coloni. Carthagine nati.

cartis, a, tim. Rumpitur invidia quidam, carifilme Juli, Mart. 9,99, 1.
SYN. Pretiostis; vel dilectus: amatus; jucundus, gratus, acceptus, fuaris.

Cisā. ātquē tāmiles bābiteūrē tāsā, ?t fīgerē eērvēt, Virg. Ecl.; 2, 29.
SYN. Māgāliā, māpāliā, tigurium. ĒPITH. Humilis, pārvā, frondēs, ēzīguš, framīnēs, īmmūndā, āngūlā, sordīcā, agrēfils, cāmpēfiris, virādis, lūtēta, vilīs, rūdīs, frīgidā, rūrālis, grāminēž, tūrpīs, paūpēr, mūltīforis, sēcūrā, ēxīlis; lātērā, tūtā, mōdīcā, īndīgā, pācīficā. PHR. Rūfīcā tēchā, Lāres āngūfī, pā.vi, tēnūēs, exīgūī. Dōmūs hūmilis, agrēfils. Pārvis fores, Humilis vilītā tēchā cala Jūncīs cānaaque īntētxt pālūfīrī. Strāmīnē textā dōmūs. Strāmīnēžs hābītarē ca ās, et frondē atēchā. Rārīs hābītarā mapalīā tēchā. Congēfio non cūltā māpālīā colmo. Paūpēris ēt tūgūrī cōnagēfium cēlpītē, cūlmēn. Dōmūs hūmilī cūlmīnē: firāmīnībūs contēxtā vērvā vēntō : hortēss firnā. Dētānnās frāmīnībūs dodē dōmūs. VĒRS. Stipūlā tūnc tēchā vīrēbānt : ēt pātīēs lēntō vīmīnē tē tūs ērāt. Cūm frīgīdā pārvās Præbērēt [pēlūņcā dōmēs, Ignāmauē, lārēmauē, ēt pēcūs, ēt dāmīāos commūnī claūdēvēt umbrā. Pārvā sēd ēzīlīs tēchā cölēndā cālas. Sēcūrās quīcunqūš cāsā ēt rūjvīs šīntenī Vērbāntēs contēmūt āgroš. ō tīnūūn lībēāt mēcūm tī ī ī sōrdīdā rūrā šēque hūmīlēs bābītārē ašsās.

Cā čolus. Hāc dānt ovā nāruh, tāublē jut die, V.
Chāvs. Pingsti ti tagrāte primienur cāvās ūrbī, Virg. 2, 35.
LATH. Pinguis, bo'nīts, mollis, dūlcis, cāndīdis, nīvēts, vēnslīts, prēfsits, mollicūlas. Prīk. Prēfsī copiš lāctis. VERS. Pēr totum nīvāta prēmatār mihī cāstus annām. Prēfsūs čt āngūno cēstus orbē flütt.

Căsiă. Tum căifu, atque ăllis înterânt fuavibus berbîs, Virg. Ecl. 2, 43.
EPITH. Mitis, humilis, viridis, ölens, rubens, flatus, tubes, barus, tubes. 600rd, fragrans.

Cassandra. Priami Trojenorum Regis filis; wates infignis, quam secum Agamemnon abdunis in patriam, ubi ambo à Clytemneßr i occisi sunt. EPITH. Priamēia, iliacā. Phrygia, īlia, Pērgamēa, prænūncia, præscia, satidica, præsaga, vērax, Phæbas. PHR. Priamēia vīrgo, vatēs iliaca, Trojana, Phrygia, Pērgama vatēs. Mycēnæō Phæbas amata Dūcī, i. e. Agamemnoni. VERS. Fātis apērīt Casandra sūtūrīs ora Dēi jūsū, non ūnquam crēdīta Teūcrīs. Virg.

Cāísēš, ĭūm. Cāſsibūs īmpösitīs vēnōr, sĕd ărūndīnē sūmptā, Pr. 4, 2, 32. SYN. Lăquĕī. rētīā, plăgæ. EPITH. Dölösī, lāxī, ārctī, lătēntēs, părātī, fāllācēs, ōccūltī, sūbdölī, mētüēndī, ābdītī, pösitī, āppösitī, dīſ-

posiei, cauti, ferrei, tenaces, importuni.

Cālsīdā, æ. Aūrēā cuī pistquām nūdāvīt cājsīdā frontēm, Prop. 3. 11, 13. V. Castis.

Calstope, es. Talta Calsto, a nafcentum pactora fingit, M.
EPITH. aftrigera, intortunata, fulgens, radiosa, infelix. PHR. Cephel uxor. Cephela conjux.

Caisis idis. Seu caput abdiderat crifata caiside pennis, Ov. M. 8, 25.

SYN. Gilea, caisida. EPITH. Fülva, cristata, 2. ea, auricoma, aurata.

minax, nitida, torva, Martia, infesta, birsūta, cava, serrea, atena, 22.

ta, calata. VERS. Ærata dēfendit caiside crinēs. Seu caput bdident cristatā caiside pennis. ext in aurac Caiside altus apēx. V. Galea.

caisus. SYN. inānis. vācuus. strāgilis: vel privatus, orbātus.

Castalides, um. Sīlī Castalidum decus sorerux, (Phal.) Mart. 4, 14.

à Castal o fonte. V. Musa.

Cāstātīus, Vīx bēnē Cāstāti Cādmus dēscēndieāt āntrē, Ov. M 3, 14.
Fons ad Parnassie radicis, Apollini & Musis sacer: stus in smostā, que olim Aonix & Hyantis dieta est. PHR. Cāstātīs ūndā. Cāstātī i ittīcēs. āque Cāstātīe. Fēnstēs doža lýmphā Cāstātī. Fēns āonīus, Hyāntīus. Cāstātāe. Cāstātīe. i cāstātīe. 2, 52.

EPITH. Mollis, hireuta.

caftaninus, wel caftaneus.

Cāstīgātio, onis. SYN. objūrgātio, pænā, mulctā, correctio. EPITH. Justā, piā, ūtilis, āmīcā, āmārā, dūrā, ācērbā. V. Pæna.

caffigo. Corripies nimirum, et caffigabis acerbo, Juv. 14, 54.

SYN. emendo, pūnio, plecto, mulcto, corrigo, objurgo; increpo. V.

Calimonia. V. Mox Cafites.

Cāftitās. ātis. Pācis, quietēm. cāftitātēm corporis. (Izmb.)
\$YN. Pūritās, īntegritās, pūdīcītiā. EPITH. Pūrā, cāndīdā, sānctē,
vēnerāndā, īntāctā, pūdīcā, īnnocēns, honeftā, incorruptā, vērēcūndā,
īntēmērātā, vīctrīx, cælēftis, āngēlieā. dīvīnā, īngēnūā, mīrā. PHR.
Cāftā vitā. Cāftī morēs. Nūllā rēpārābīlis ārtē. Thālāmūs sīnē crīmīnē vītæ, īngēnūæ sīgnā pūdīcītīæ. īntāctūs flos pūdīcītīæ. Sērvāvī,
fatēor, morte pūdīcītīām. Lis ēft cum formā māgnā pūdīcītīæ. Vēl
pātēr omnīpētēns ādīgāt mē fūlmīnē ad ūmbrās, āntē, pūdor, quām tā
vītolēm, aut tūž jūrā rēsolvam. V. Caftus.

Caftor oris. Pro Polluce mones Caftora, no rediat, Mart. 9, 52, 8.

Jouis filius ex Lædâ, uxore Tyndari Regis Spartæ in Peloponneso sem Lacona, ubi Amycla & Therapnæ urbes. Fratrem bibuit Pollucem, cujus Tyndarus pater. Hunc aded dilexis, nt immortalitatis suæ partem et concesseris Caftor enim ex Jove immortalit, Pollux ex Tyndaro mortalis arat. Lingue alternis annis, vel ut alii places, diebus, bic in Caelis alter apnê

spud inf ros versabatur. Posted ambo in caelum ovesti signun Geninorum effec re, Ut rque codem partu, licet ex diverfo patre, edi us : Cumque Jupiter in Cogni forma Le am compressiffet, ex auobus ovis nates fe fingunt. SYN. Tyndarides. EPITH. Ledæus, amyclæus, Oebalius, Therapnæŭs, î. e. Spartanus, generosus, argonauta, îmmortalis. PHR. Platres gemellî. Cygnigenî fratres. Tyndaridæ Juvenes, Tyndareî fratres. Therapnæï, vel Ledæï fratres. Cygnigenî Dîî. VERS. Fratrem Pêllux alterna morte redemit, itque relitque viam toties. V. Pollan. Ciftor, oris. Anim I. SYN. Fiber.

calbreus. Calbrea, eliadum palmas epīrus equarum, V.G. 1.50.

SYN. Çaftorīnus, fibrīnu .

calta, örum. Caffrirum, E. campi medio, &c. V. A. 9, 230. SYN. Turmæ, phalanges, catervæ, agmina. EPITH. Hörrida, höftila, acerba, nefanda, Martia, fulgide, fæva, opulenta, fida, tuta. PHR. Tentoria erecta. Strictis fulgida telis, Multo referta milite. in tuto locata loco. Mediis imposită campis. VERS. Striciis quem fulgidă telis in-

ter latirigeros aluerunt caftra triumphos. V. Agmen. caftra loco. Considere caftris. Tentoria figere, erigere. VERS. Com longă cohortes explicuit legio. Campo fietit agmen aperto. agmină dentantur campis. Late loca milite complent. Miles campo sese ardus infert. Hue acies dueit, Romanaque eireum Caftra locat, par-

vůmeuž leví ftrůjt aggere vállum.

tilli, å, om. SYN. Pūrus, pudicus, intemeratus, illibalus, mundus : colebe. PHR. Quo non eft caffior alter. Cui nulla voluptas nocuit. Cuiva mores nulla libido corrupi . Non victus molli libidine. Laude pudicitie celebris. animoque et corpore caftis, Caftum servans cubile. Turpia lascivi fugiens, consortia coetus. Veneris qui premia nescit. VERS. Hi nëc concubitu indulgent, nec corpora segnes in Venerem solvant. Mē natūra pudicum Fecerat, et cafto pectore durus eram. Nulla tuon

unquam corrupit fæmina mores.

Lata. PHR. Virgineo nulquam corpore palsa virum. expers que thalamī vītām sine crimine vivit. Cui precare nefas. Quæ incorrupti sui conservit fædera lecti. Pactamque per aras Haud facilis temerare fidem. VERS. ad mollia verba încorruptă silet, pudibundaque celat imicta ērā. ego pērpētuam famam sīne labe tenebo. Ruffica sīm sane, dum non oblită pudoris, Dumque tenor vitæ sit sine labe mez. Fama quidem clâră Eft, et adhuc sine crîmine vixī: et laudem de me nullus adulter habet. V. Virgo. hăbět.

Viwite contenti caudit, et collibus iffis, Juv. 14, 176. Cishia. V . Cafi.

eadris. Casuras alte sicrapit iris aquas, Mart. 11, 29, 6.

Virg. Æ. 3, 208. Castis, us. Per varios casus, per cot discrimina rerum, SYN. Lapsus, prolapsio, ruina, vel interitus, exitium, pernicies, vel infortunium, damnum, clades, ftrages, vel alea, periculum. EPITH. sabitus, repentinus, inopinus, præceps, citus, adversus, triffis, fune-Aus, mæftus, durus, Insolitus, flebilis, lamentabilis, luctuosus, luctificus, înfandus, iniquus, horrendus, a erbus, înfaultus. V. Cado, Strages, Per culum,

– ārmēnī īs quī post vētērēm edtācijī mūm, M. Cătăclyîmüs.-

V. Dibevium.

Cătălogus, SYN. îndez.

Cătaphrăctus. Ferreus aurăto neu cătopbrāctus equo, Prop. 3, 12, 12. V. Armatus.

Cătăpultă. Stridentes terquet Cătăpultă molares. Sid.

SYN. Balista, vel tormentum.

Cătărāctă, æ, f. vel Cătărāctes, æ, m. excepere twos, et pracepita cătărācta, Lucan. 2, 318.

EPITH. Præceps, alta, prærupta.

Căiăfiă. Bărbără gyptatăs ferre cătăfiă pedeu, Tib. 2, 3, 64. I ocus ubi wenales fervi exponebantur. EPITH. Bărbărică, ăvară, ârcană, îners, rigidă, bărbără. VERS. Non tê bărbăriese versabat tûrbă cătăfiæ. Quem sape coeşit Bārbāră gypsatos ferre cătâfiă pedes. Tib. 4.

Cătellă.——ăcamină, fapë cătellâm, Hor. Ep. 1, 17, 55.

SYN. Cătulă, vel parvă cănis.

Cătellus. Pēcibră pūllorum rimatur, ži cată cătelli, Juv. 6, 550. SYN. Cătulus, parvus, exiguus cănis. V. Catulus.

Cătēnă.——Strīdor ferrī, trādlaque cătene, Virg. Æn. 6, 558.
SYN. Vincilă, nexus, compedes, mānīce, lăqueus, funs, nodus, loră, srum; ligamen. EPITH. Gravis, fevă, nexă, dură, arcă, ferrezi, era, ia, ferrezi, fridens, ferregineă, teres, solidă, nodusă, ereă, vălidă, împrobă, onerosă, ponderosă, rigidă, cruentă, tenax, feră, scerbă, eneă, alienă, Vulcâniă, servilis, probrosă. VERS. Pondere lasă cătena est manus post tergă cătenas. V. Vincio.

citenatus. anpaciant curaqui, catenatiqui labore, Mart. 1, 16, 7.

SYN. Vinctus, vel continuus. PHR. Catena, vinclis, manicis, compede vinctus, frictus, ligatus, contrictus, adfirictus. Catenis revinctus. Vinclis tenacibus adfirictus. Compede vinctus. Vinclis tenacibus adfirictus. Compede vinctus. Vinclis pedes, manufque ligatus.

V. Catene.

Cătervă. încesist. magnă jăvenum stipauti cătervă, Virg. A. 1, 501. SYN. Türmă, Phalanx, agmen, cohore, mănus, legio, măniples, exerctius, globăs. EPITH. Florens, sulgens, audăx, hostilis, văgă, însână, arătă, amsiteră, spumanes, trepidă, trepidans, armată. PHR. Fulgêntes are căterva. Spuman es cade căterva. VERS. agmen ăgens equitum et sionenes are căterva. V. Exercius, se Turbo.

extervatim. Jamque extervatim dat firag m, &c. Vir. G. 4, 556.

SYN. Türmatim.

S. Căthărīnă. Toquio Pharios vortis Căthărină divertos, O. Costi, Alexandria Regis, filia, qua Imperatorem M. stentium confiantia in tormentis, & Philosophus dolirină mirabili superovit. Carpus ejus ab Angelis in monte Sinas depostum creditur. Ex collo, cum ei caput an pasaretur, lac pro sanguine manavit. SYN. Costie. EPITH. Virgo sanctă, piă, doctă, mărtyr. PHR. Costo sătă rege piellă. Pări nată unică Costo. Victrix Söphorum. eximium, Căthărină, decta Memphitidos dem. Sancto metuens Căthărină Püdori. Costi clărisimă proles. EPITH. Virginăa îmmanis vir a cervice tyrannus împăvidum duro demătit eme cărpăt, cum nivei erumpunt rores, et lăcteus îmber: ûnde tibi tâlis, câstă püellă, siquor ? Nătos îpas suos moriens piă virgo videbăt, credibile est ipsis săc voluisse dăce.

Cšíhedrá. ēt fierīlēs cātbēdrās bāsīd sēlā crēpānt, Mart. 1, 77, 14. *Mīna ā gai indi* pātāns, āt nādā pēnē cātbēdrā. Juv. 2, 65.

onthedralitics,

căthedrălitius. Com căthidrălitios portet tisi rbedă, Ge. J. Căthedrari ăs.

Citilina. Gwis Romanus, qui cun in patriam confpir ffet, à Cicerone detectus. & fugatus et. EPITH. impius, lævus, minax, perfidus. VERS. Pacilicas lævūs tremuīt Catilina secures.

Cătillus. încretum puris corcumpisui se cătillis, Hor. Sat. 2, 4, 73. SYN. Cătillūm.

Cătinus. ¿ugufloque vages pifces urgete cătino, Hor. Sat. 2, 4, 77. SYN. Cătinum, lanx, discus. EPITH. Fict lis, căpax, lautus.

Cito, onis. Virtutamne repræcentet morefque Catonis, H. r. Ep. 1, 19, 13. Virilluftrit, patria Uticenfit, Catoni. Cenjoris nepost with integerrin &, feve. ritate, & ummo erga patriam amore, commendatisfimus. Partes Pompeii adversus Cafarem amplexus eft : sed post Pharsalicam pugnam, Uticam se recepit, thi morte Pompeii accepta, vita se abdicavit. Notandus ille Lucani verins: Victrix causa Diis placuit, sed victa Catoni. EPITH. invictus, duitis, เมติกรษัต, gravis, severus, consummatus, puguax, rigidus, tetricus, doclus, triftis, sanctus. VERS. Trifte supercilium, durique severa Catonis Frons. citonianus. Cătoniana Chreft, quod facis lingua. (>caz) cittilings.

Liulkis, Muntu Virgilio gaudet, Verona Catulle, Ovid.
Poeta, patria Veronenfis in Italia, qui floruit tempore Julii Cafaris. Éle-gans, fed lafcivier. EPITH. Lascivus. doctus, tenet facundiis, aigutus, faavis, nitidas, mollis, doctiloquus, tenuis. PHR. Lascivi Musa Citalla, Gaudet Verona Catullo.

āt consuētā domī catulorum blanda propago, Lucr. 4, 995. SYN. Cătellus : parvus, exiguus, tener, tenellus, cănis. EPITH. Lactans, mollis, timidus, tener. blandus, payidas, fugitīvus, fugar, mordir, păvens, tenellus, docilis.

calus, a, um. Voce formaffi catus, et decora. (Sapph.) SYN. Caūtus, aftutus, callidus, versūtus.

Cătus, î, Non secus ac muri cătus, ille învaders pernam, M. SYN. Felis. EPITH. Sautus: muribus hoais.

Tofa Caucasco ferilis in vertice sylva, Vir. Geo. 2, 440, mācinčus.

Cancusta. Caucasus, Hyrcanaque admorunt übera tigres, V. ZE. 4, 367, Mons ingens in Afiā, Indiam à Scythiâ diriment, semper opertus nive : ber-barum veneficarum admodum seran. Assizus bic dictiur Prometheus, cujus jecur renascens perpetud vultur rodit. SYN. Caūcase rūpes. EPITH. Horrens, Ingens, nivalis, frigidus, afper, glacialis, Seythicus, inhofpi-tus, ce'ans, Sarmaticus, à Sormatis populis Seythies, algidus, PHR. Caucase faffigia montis. Mons Promethei sanguine tinctus. Duris cantībus horrens. V. Mons.

Cauda. EPITH. Longa, sinuosa, versicolor, stellata. VERS. Longe caūdze syrmate vērrīt humum.

Caudex, vel Codex, Icia.

Quin et candicibus, scellis, mirabile dietu, Virg. Geo. 2, 30. SYN. Trūneus, Liber.

cave. Luchm ligna, cove ne portus occupet alter, Hor. Ep. 1, 6, 22. Vadi. vale. cave ne titubis, mandataque frangas, Hor. Ep. 1, 13, 19. SYN. VIde.

exoritur caveis qualis resonantibus ofim, Claud.

SYN. Foves, folis, caverna, specus, antrum. El'ITH. obscura, profündă, îmă. civis. căveo, cavi, cautum. ergo căwete wiri, ne sie sententia difeors, P. SYN. Video, provideo, antevideo, prospicio, adverto, præcaveo, absērvo.

Regia, et umbrofa penitus patuere caverna, Virg. Æn. 8, 248. SYN.antrum, fpecus, fpelunca, fpelæum, latebra luftra ferarum. EPITH. Tecta, curva, czeca, umbrosa. obscura umbrifera, ima, clausa, profunta, cava, vasta, exesa, . stolsa, abrusta, falva, secreta, folsa, atra, immanis. PHR. abruptis specus atra cavernis. VERS. Secretifque dia laidere cavarnis, Curvilque immugiit Ætnacavernis. V. Specus, Butrum.

cavernosus. Pirque cavernoso: jūfsit penetrare meatus, Prud. Ham. 319.

SYN. Cavus; vel Cavernis frequens; multis concavus antris. Cavillatio, onis. SYN. Jocatio, jocis, jocus, cavillus, fcomma. EPITH. Tuapis, soluta, puerilis, mordax, livens, procax mimica, petulans, au dax. PHR. Plena convictis, vel opprobriis verba. Ridiculi, mordacis, protervī sales, vel jocī. Scurrīlia scommata. V. Risus.

Căvillator, oris. SYN. Joculato . V Cavill tio. cavillor, aris. SYN. Ride, irrideo, ludo, illudo, jocor. PHR. Proca-citer illudo, irrideo. Protervis convictis laceno. Jocis feutrilibus Jocis fcurrilibus ēxcĭpĭo. Morda ia scommata jacto. V. Derideo.

Căvillus. Stropbās căvillo mimito. (Iamb. Dim.)

V. Cavillatio.

Caula. Cum fremit ad caulas, wintos perpessus et imbre., V. A. 0, 60. SYN. övile, flabulum, septa, örum. EPITH. Clausa, tuta, angufta, lātā, pīnguis, opīmā, plēnā, cali ia, apērta, mūnīta. V. Stabulum,

cauliculus. Nigra cauliculus virins patella. (Phal.)

Caulibus, aut pomis, et aperto viveret Horto. Juy. 6. 18. EPITH. Tener, novus, fragilis, tremulus, virides, virens, vernans, tūrgēns, pātulus. Civo, ās. Dūrā tāmēn mollī sānā cavantur agna, Ov. A. Am. 1, 475.

SYN. ēxcavo, fodio, effodio, perforo.

Caupo, onis Differtum noutis, cauponibus, atque malignis. EPITH. Bibulus, perfidus, malignus, sordidus.

Caupona. afpersus, volet in caupona vivere, nec qui, Hor. Ep. 1, 11, 12. SYN. Popina, taberna. EPITH. aperta, communis, patens, însignīs, sõrdidă.

cauponor, aris. Nec cauponantes bellum, sed belligerantes, Enn.

Caurus, vel Corus, 1. longa, 2. brevis.

EPITII. Repentīnus, violentus, fūrens, sævus, gravidus, madidus, rabīdus, Insanus, Imbriler, rapidus, nīmbosus, a per, immītis. PHR. Vēntus ab occasu ipīrans, flans. VERS: adverso glomērakas turbine Caurus în media ora nives fuscis agit horridus alis. Preta fervescont İpirantibus incita Cauris. V. Ventus.

Causa. SYN. Principium, fons, origo, caput, radix, velta io, vel lis, jūdicium. EPITH. occulta, latens, certa, inaais, sufficiens, honesta, pia, bona, mala, levis: difficiiis, obscura, innocua, VERS. Tanti causă căputque măli. Hinc mihi primă măli labes. Hoc fonte derivată clades in populum patriamque fluxit. Hine mihi principlum damni. Quæ catisă sibegit ignotas tentare vias ? catisas nequicquam nectis ina. nes. Hinc illæ lacrymæ. Semina curarum de capite orta tvo. vitiis hominum crudella pabula præbes. ergo sollicitæ tu causa, pecunia, vitæ te? Net matri misere tanti eim calist doloris.

Causidicus, et t. patronum, causidicumque putas, Mart. 1, 98, 2.

SYN.

NYN. Patrônds, advocatus. EPITH. Raucus. doctus, avarus, peritus, facundus, disertus, loquax. PHR. Litibus aptus. Lites, jurgia amans. Lītis šmāns. Eloquio præstans. Facundo māzimus o e. Fama decusque fori. Qui civica jură respondet. Cujus Auxilio trapidis vox solet ele reis; Qui capitale nefas facunda diluit arte. Qui magnis clamoribus implet forum. Clamosi glorfă circi. Qui linguam catisis acuit. Doctus causis agere et componere leges. VERS, exercet raucos tertja (lora) call idicos. Non sum causidious, nec amaris litibus aptus. Turba gadem ftīpāt forā, cum tua mortos Defensura reos vocem facundia sensimis oris, Cīvică pro trepidis cum tulit arma reis. Mox undare foro vift ix öpulentia lingue. Tütarique rece : ipsa bee amplisaima sedes öräntem stupuit. V. Orator.

citior, asis. Sed jam causaris barbamque, agnofque, pilofque, Juv.

Cuitela. atque bominom cautela fuit, solerfque bonorum, Ser. SYN. Cautio: versutia, aftutia, calliditas: prudentia.

Cautes, is. Stare vel însanis cautes obnoxia ventis, Tib, 2, 4, 9.

SYN. Rūpes, scopulus, saxum. EPITH. Dūra, Marpesia, cruda, solidă, îpinosă, aiperă, saxosă, rigidă, rigens. V. Rupes.

Cantus, I. SYN. Prudens, versutus, callidus, aftutus, subdolys, vafer. dŏlōsŭs,

Mons cavus, Ignavī domus, &c. Ovid, civii, i, ūm.

SYN. Căvatus, concavus, effoisus, altus, profundus, hians, patens.

Civos, I. Inventufque cavis bufo, et que plurima terre, V. G. 1, 184.

SYN. Cavum, i. Foisa, caverna, ipecus, antrum.

Cifcus. Phrygia & Myfia fluvius, cujus in ripis frequentes cymi. EPITH. Gelidus, Teuthrantæus, a Teuthranea, Myfia oppido, dūkisonus, Myses. PHR. Cygnīs flūmen žbūndāns. Dīgutis ölörinīs concentībus amnīq. Dūlcīsonī per līttorā cūrvā Cāycī.

Ciyfteis, ftrī. Dūkibus īn stāgnīs rīmāntur prātā Cayfirī, V. G. 1, 384. Lydie feu Maonie fluviui, cygnis abundans. EPITH. Geiidus, dūlciso-nus, lenis, Lydus, Lydius, Mednius. PHR. Cygnis flumen abūndans,

ămnis ölörüm concentu sonorus.

Ce, Adjettio fyll.-Lūcīlius, bofce secutus, Hor. Sat. 1, 4, 6. Cecroplus. Čieropias innātus apēs amor ūrgēt babendi, V. G. 4, 177.

SYN, atheniensis, atticus.

Cecrope, Opis, Nec non et Geropis, nec non amphibinis arces, Ov. M. 15, 427. Primus Arbenarum Rex., à quo Arbenienfes Cecropida diffi, & Attica Cecropia. EPITH. Potens, dives, inclytus.

cedo, celei, Cede repugnandi, cedendo villar abibie, Ov. A. Am. 2, 127. SYN, Dīscēdo, recedo, sacesso, exeo, abeo, evado, excedo, vel con-

cedo, i. e. da, vel dic.

Fatts crimen babet ; cedo si con ta peregit ? Juv. 13, 210.

cedrīnus. ac žeiām eždrinām eždrinīs cam vēztībās ārcām, Fil. Cedrus. Pēssē linēndā eždro, ēt lævī sērvāndā caprēsē, Hor. A. Poet. 332.

Urit ödöratam nösturna in lumina cedrum, Virg. An. 7, 13. Arbor nunguam putrescens : frequent in Libano monte, Spriaminter & Phæniciam. EPITH odorāta, odorā, olēns, enodis, æterna, Libanītis, fērālis, îmmortālis, frāgrāns, virēns, umbrosa, frondēns, pātulā, dēnsa, altā, frondēus, umbrifēra, procēra, odorffēra, pulchra, ardus, excelsa, "ublimis, annosa, dura, incorrupta. PHR. Longe senece. Non mětuěns carlem. Carie impěnětrábilis arbor. Şemper habens frondes, V. Arbor.

Cěleno, ūs. Solă novum distuque nefas Harpoja Celeno, V. A. 2, 265. EPITH. Jejuna, dīra, horrida, avida, Tartarea, rapar, fæda, immunda, V. Harpyie.

eğleber, vel celebris.

Gentis aquitana celeber Messala triumpbis, Tib. 2, 1, 33.

SYN. Clarus, nobilis, illuftris, insignis, famosus, laudatus, fpectatus, vel frequens. PHR. Nobilis et fama multis celebratus in oris. Celebri cantătus laude per orbem. Celebri famă laudatus în orbe. Factis quem fama angentibus effert. Qui nomen factis extendit. Clarum nonten adeptus, Fama super æthera, sidera notus. Carmine multo celebratus. V. Illustris.

gelebro. Retulit, et prifcos docuit celebrare Latinos, V. A. c. 508.

Sēque celebrārī quolibet bre sinit, Ov. Trift. 4, 4, 18. SYN. Laudo, prædico, as. V. Laudo, vel frequento. celer, eris. Ne detur celeri vēlimā tārdā Dēo, Ovid. F. 1, 386.

SYN. Vēlox, pernīx, promptite, expeditus, citus, præpes, volucer, levis, festinus, properus, citatus, properans, festinans, haud segnis. impiger, volans. PHR. ocyor Euro, Noto, aura, vento, fu mine, fulmipis alis. Qui cursibus auras Provocat. Cui sonipes cursu. cui celserit incitus amnis. V. Festino, Velox.

Celeritas, atis. SYN. Velocitas, levitas.

celeriter. Omnes breves. SYN. Velociter, prompte, propere, leviter, deje ŭs, cito, continuo, extemplo, quamprimum, repente, mox, confestim, subito, haud moră.

ečleto. Sed celerare fugam în splvas, et fidere noele, V. A. 9, 378.

SYN. Propero feffino, maturo, accelero. V. Feftino.

Cělčus, Vīrgēā prætereā Celes vilifque supēlien, Virg. G. 1, 165. Rex Eleufina, Triptolomi pater, cui (eres agricultura rationem common) fravit. EPITH. Rex arator, vel Agricola.

Cellarium. Plena domus curas abigit, cullaria plena, M. SYN, Cella. EPITH. Plenum.

colo. as. Sad bene celetur, si bene celabitur Index, Ovid.

SYN. öccülo, öccülto, tegn, condo, recondo, absendo, velo, abdo, öbetego, öbümbro, prætexo. YERS, Höc prætexit nömine culpam, error, qui ficti crimen obumbret, erit. ille quidem celare cupit, turpique pudore Tempora purpureis tentat velare thiaris. V. Ablondo.

, celus. SYN. altus, excelsus, sublimis, ardius. V. Alsus.

cementărius. Fabroque cementario, et fabro ferri. (Scaz.) Cementum. Non cilice duro, fruetilive cemento. (Scaz.) Cementum. Noz illied duro, fruffilie. EPITH. Mölle, tenax, ftrucitle.

Cinchris, idis. PHR. et semper recto lapsurus limite Cenchris. Pluri-

bus ille notis variatam tingitur alvum.

Ceneus, ei. Diffyl. in gec. Cenes. Elati filius, qui juvenis fæmina erat, & à Neptune obtinuit ut in virum mutaretur. Poft mortem Quidins in avem fuiffe mutatum fingit : Virgitius verd in fexum rediffe priftinum. EPITH. Phyllæus, à Phylla urbe Thracia, Threicius, vilidus, magnus, fortis, magnanimus, superbus. VERS. Maxime vir quondam, sed avis nunc unica, Ceneu, Ovid. it comes et juvenis quondam, nunc famina Ceneus, Rurrus et in veterem fato revoluta figuram. V.rg.

tensto, di. Quam feit uterque l'ibens, consebo, exerceat artem, H. Ep. 1, 14. SYN. Puto, sentio, arbitrer, existimo, judico, vel recenseo. V. Sentio.

Cēnsŏr.

153 Cene r. oris. - animum cen oris sumet bonefti, Hor. Ep. 2, 2, 200. EPITH. Rigidus, tetricus, severus, triftis, honeftus. tensoria. Quem censoria cum meo sivere. (Phal.) Censura. D.it veniam comvis, wexat censura columbas, Juv. 2, 64. SYN. Jūdīcium. EPITH. Superba, rigida, faftuoen, severa, Iniafta. Centaureum. EPITH. Griveolens, triffyl. Thefealum, Chironium & Chi. rone Theffalo. PHR. Herbe Centaures, centauries, chironis. centaŭreŭs, a, um. et Centaŭreos l apithas compellit in enses, Virg. SYN, Centauricus. Centauri, Cintau. i în föribus flabulant, Scyllaque biformes, V. A. 6, 226. Populi Theffali e, junta Pelium & Offam montes, quot fabulantur fuiffe femiseros, bos est, partim bomines, partim equos: genitor ex nube quam laien pro Juxone compleau; surat. Uxorem Pirithoispso nuptiarum die, rapo e conati sunt, set à Theseo & Lapithis sugati surre. Primi equos ascendise, & domasse dicuntur, unde sabula locus. SYN. Nühigense, ixionide. PITH. Fürentes, biformes, minuces, nübigenæ, bimembres, rapidi, semiviri, semimares, semiferi, fævi, truces, superbi. PHR. izione nītī. Jovis ignibus uki, extincti. Centauricus. ad Centaurica pleetra configifiem. (Phal.) SYN. Centaureus. centenus. et ter centenas erroribus implicat urbes, T. centiceps, expitis. Demittit atras bellua centiceps. (Alexic.) centimanus. Centimanumque Gygen, semibevemque vi um, Ov. Tr. 4, 7, 18. centumgeminus. et centumgeminus Erfareus, &c. Vit. A. 6, 287. Centuniex, icis, vel centuplus, i, um. Centuplicemque ferant wirtutis robore frugem, Juv. Cepe, is, n. welcepa, r. f. Porrum et Cepë nefas violare, as frangërë morsu, Juv. 15, 6. EPITH. Rubėns, mordax, acris, sordida, mæsta, lacrymasa. rēpēŭs, ă, ūm. SYN. ācēr, mordāx. Cephalus. Nec Cephalus roiea frada pudenda Dea, Ovid. Aoli filius, venator infiguis, ab Aurori deamatus. Inter venandum, accidie imprudens uzorem Procrin, que se inter virgulta absconderat, ut eum cum Aurora deprebenderet: Ille quiem feram ratus jaculum immifit. SYN. A. ölides. EPITH. Cultus, formosus, nemorosus, Ædides. PHR Proles Cyllenia. acteus procus. et Cephalus preda pudenda Dee. Cēphers, diffyl. eī, acc. čă. SYN. īžsīdēs. PHR. andromedæ pater. Cephisus. Beetie Fluvius, ortum habens ad radices montis Paraassi. Prope benc Templum erat Themidi c nsecratum, quæ ibi oraçula reddebat. VERS. Boōtī colere duces, quos împiger ambit Fatidica Cephisus aqua. Lucan. Ceră. Que refirat vultus est mibi ceră tus, Ov. Ep. 12, 152. EPITH. Pinguis, liquidă, flavă, odorată, flavens, dulcis, attică, Cecropia, Hymettia, Hyb ma. V. Apes : tenuis, mollis, dives, tenella, liquens, odora, tenera, liquescens, tractabilis, ductilis, odorifera, tenax, laborata, împressă. PHR. arte lăborată. Redolens thymum, admoto călore lignens, îgne liquescens. VERS. Hymettia Sole Cera remollescit tractatique pollice multas Vertitur in ficies, ipsoque fit utilis ucu. Hinc arte

pruinæ Sole tepente solent. Ceraftes, z. m. (raalem artolli: longo firidore Ceraften, St. Th. 11, 66. E ITH. Libycus, vagus, anhelans, corniger, crastatus, lethifer. V. Cěržsůs. Serpens.

recentes excudunt ceras. Tabeleere flavæ igne levi cera, matetinæque

Cerasus, untre. Urbs Pon'i à Lucullo expugnata, unde cerasa primien in Italiam translata sunt. PHR. ūrbs cerasis nota.

Cerăsus, î. Hie dulces cerăsos: bic a tumnăliă prună, Prop. 4, 2, 15. SYN. Cerasam EPITH Dulcie, suavie, jucundus. V. Arbor, Frustus.

cērātus. Cerālā cērātās āccipis undā ratēs, Ov. Ep. 5, 42. Cēraunia, orum. Provebimur pēlāgo, wicīnā Cerdunia jūntā, V. AB. 3, 506. Montes Epiri, propter immenjam alt tudinem, falminibus maxime obnoxis. Græce, Kapavois ful en eft. SYN. acroceraunia. EPITH. Violenta, alta, (co vilosa, prærupus, excelsa, ignes, fulmines, infamia PHR. Fülminibus crebris icta. Infames scopuli. VERS. attollont excelsa Ceraunia montes. Cum poteram recto transire Ceraunia velo: utfera vitārēm sāxā monēndus ērām.

Cerberus. - těnaifque inbians tria Cerberus ora, V. G. 4, 483. Canis triceps, inf rorum cuftos, cui Porta jubam anguineam tribuunt. SYN. Cănis tergeminus, Tartareus, Stigius, Meduleus, i. e. Vipereus, ob jubam unguineam. EPITH. Hians, inhians, immanis, Medulæus, insomais, Impavidus, pērvigil, Stygius, infirnus, triformis, terrificus, custos, Plutoniŭs, vorax, horridus, cruentus, înferus, lævus, at ox. audax, îrrequiētus, Lethæus, Phiegethontæus, acer, asper, formidabilis, terribilis, dirus, avernalis, niger, ater, teter, triplex, horrificus, turbidus. Custos Tartareus. orci janitor. oici tergeminus custos. insomnis jamitor aulæ Tænariæ. Qui Stygias excubat ante fores. Qui tribus infernum custodit faucibus antrum. Tris guttura pandens. ille quoque umbrarum custos. Ille horror averni Cerberus. Cui tres sunt linguæ tergeminimque căput. VERS. Cerberus hac îngens latratu regnă trifauci Pērsonat, adverso recubans immanis in antro. Celsit immanis tibi blandienti janitor aulæ Cerberus, quamvis furiale centum Muniant angues caput ejus, atque folitus teter, sanielque manet ore trilingul.

Pērsonat insomnīs lacrymos janitor aulæ. Cēcropēs, um. Populi Pitbecusa sive Inarimes Insulæ, à Jove in simias mu-VERS. Pērjūria quondam Cecropum exosus, gentisque admita

dolora, deforme viros animal mūtavit. Ovid.

cerealis. Es Cereali solum pomis agreftibus augent, V. A.n. 7, 111.

etrebrosus. Sentimus, donec cerebrosus prosilit unus, Hor. S. 1, 5, 21. -globos păriter, cerebrumque, merumque, Ov. M. 12, 218. Cerebrum.-Sanguine cernis adbūc (parsoque infesta cerebro, Virg. A.n. 5, 413. EPITH. Mölle, calidum, doctum, îngeniosum, tenerum, calens. VERS. olsaque d'Ilpergit cerebro permista cruento, Ceremonia. V. Caremonia.

Cěres, cereris. Parva Ceres alto nequicquam spetiet olympo. Saturni & Opis filia. Dea frugum & agricultura. Totum terrarum orbem peragravit, tadam accensam gerens, ut Proserpinam à Plutonerapeam quareret. SY N. Mater čleusina : čleusis, ab Eleujo, Africa oppido, ubi celebasur. EPITH. Flava, munda, falcifera, aurea, læta, fæcunda, ipicifera, zubicunda, magna, ætnæa, dives, alma, frugifera, annosa, triticea, flavēns, cūltā, spīcātā, grātā, mūnīfīcā, pulchrā, sitībūndā, aurīcomā, spērātă, expectată, altrix, optată, spicea, ruriculă actea, attică, eleusină, ennæa, Emu eft civitas Att ca : Sicula, Sicana, Ætnæa, à Sicilia, ubi templum ipfi dicarum. PHR. Fregum genitrix, mater, inventrix, alma pazens. Divă potens frugum. Dea frugiferă. Spicis temporă cineti Ceres. Spīcea serta gerent. Spīcis redimita capillos. Que vestit frugibus arva. Quaifrugibus elmis Ditat agros. VERS, Prima Ceres ferro mortales, vērtěrě vertere terram Inflituit, com jam glandes. atque arbote sacra Deficerent vilva. Prima Ceres docuit turgelcere semen in agris : Falce coronatas sübeēcuītque comas: Prīma jugīs tauros sup onere colla coegit, et vere. rim curvo dente revellit humum. Samitur quandoque pro Pane ipfo, heut Liber pro vino. V. Panis. Pro ferete. V. Seges.

Cettis, I. Hic tibi ateturnos praftabit ceretis ignēs, 14, 42, SYN. Fūnātiā, cāndēlā, lücērnā. EPITH. Pīnguis, ignīfēr, corā cits, fāmmīvomus, rūtīlāns, ārdens. PHR. Trēmūlā lūcē corālcus. ērb. plens noctem. Vincens tenebras. V. Candela, Fan.

mitte. a. 8m. Certas in vittum fieti, monisoribas afper, Hor. A. P. 16t. SYN. Cerimis, ex cera, vel mollis, tractabilis, ductilis, fiexibilis.

Cirinthe, es; sel cerinthi, a. PHR. Cerintha ignobile gramen Virg. tuitis. Cereri facro furere percitus, quafi Cereritus, i. c. Cereris irâ venatus, fuit : an commote crimine menuis absolves hominem? Hor. Cērītās. tino. Debită que nati coram me carnere leibum, Virg. Æn. 2. 538.

SYN. VIJeo, alpicio, confpicio, perfpicio, tueor, intueor, refpicio. PHR, Lumina, oculos verto, converto, flecto, Lumine, oculis luftro.

përluftro. V. Ajpicio.

Ciroma, atis. Vare nec înjecto ceromais brachia condis, Mart. 7, 31, 9. SYN. Cerotum. EPITH, Pingue craisam, le & anctum, PHR, allim carcatim.

chumiticus. et carimatico fert niceteria collo, juv. 2, 98.

drieus, a, um.

Çêrêkûm. Nec habră pînguî delibûtă ceroto. (Scaz.)

Certamen, Inis. Demens de cantu vocat în certamină Devos, V. 2. 76, 172. SYN. Pügnä, conflictus, prælium, bellum, Mars. EPITH. Funeftum, Martium, t. epidum, alperum, anhelum, mi erum, luctuosom, misera. bile. vălidum, durum, ăcerbum, magnum, celebre, anceps, dubium, acre, levum, impium, animosum, miserandum, alacre. PHR. Rigidi certamī a Mārtīs. VERS. Certamen atrox multo cum sanguine surgit. Contingo pa inis incunt, et preifa tentant. Pugna afpera surgit, et minitans avida ad certamina fertur. Sublatamque acri repetit certamine palman. V. Pugnu.

cërtätīm. Certatimque olunes une dre, &c. Ovid. Met. 12, 241.

Certalim agere. VERS. Vis ergo inter nos quid possit uterque vicisoim experiamur? Qaid si idem certet Phæbam superare canendo? alternas Igitur contendere versibus ambo Capere. et certamen erat, Corydon cum Thyrside, mignum. Nec si muneribus certes, concedat iolas.

certe, Ale. His certe nec amor caufa eft, &c. Virg. Ecl. 2, 102.

SYN. Certo, profecto, vere, vera loquor.

certo, as. SYN. Pugno, confligo, dimico, congredior. PHR. Decemere ferro. Pugnam committere, inire, lacelsere. Certamen inire. VERS. Certet Phæbum supe are canendo. alternis contendunt versibus. Tu die mēcum quo pignore certes. V. Bellum gero, Pugno.

certus. SYN. Non dubius, non incertue, clarus, manifestus, indubitatus, VERS. et certis poteris cognoscere signis. Ne dubita. nam veia vides,

Aufpiciis manifefia fides. Responsa dabantur Fida satis.

Cerv cal, alis, Tinge caput nardi folio, cervical blebit, Mart. 14, 146. cervinus, a, um. Jam torquet javenem longa et cervina sinelles, J. 14,:151.

Cervisia. Crwisia collor, tonsor, piftorque manthunt, B. SYN. Zēthūm.

Cervin, icia. amicue, arrectifque fremit cervicibus alte, V. E. 11, 496.

SYN, Chillim, fatices. EPITH, Lactel, Ebarnea, argentea, Eburna candida, nitens, nivea, ambrosia, blanda, mollis, formosa, blorina, alba, věnůstě, tůměns, tůmidě, tůměscens. V. Collum.

Nēc cērūjid tībī, nēc vī rī fpāmā rābēntīs, Ov. Med. Fac. 73. I. ālbā, cāndīdā, nītēns. V. Fucus.

EPITH. ālbā, candīdā, nitens. eerulatus. et cerulsate candidiora cute, Mart 7, 24, 2.

PHR. Cerussa illitus, pictus, nitena, splendens. V. Fuc. tus.

Cervus. armina pracipitant, volucres formidine cervi. Sil.

EPITH Levis, imbellis, fugax, pavens, alipes, alatus, velox, quadrupe-, pavidus, corniger, volucer, trepidus, celer, vagus, timidus, annosus, vivāx, longævus, fugitīvus, citus, sylvēfiris, agilis, vagābundus, pērnīx, errans, præpes, territus, preterritus. PHR. Pernix fera. Celeus in cor-Ramosa extollens cornua. Cervi colo capita alta ferentes. Cormibus arboreis. Volucres formidine cervi. VERS. Celereique per avia cērvī Diffugiunt. alia de part. patentes Transmittunt curu campos, at, que agmina cervi Pulverulenta fuga glomerant, montesque relinquuat.

Cerva. EPITH. Æripes, cornigeia, annosa, celer, agilis, timida, territa. fugax, Gc. nt in cervus. VERS. Cum fugit infestos territa cerva canen.

Flammea prægertet vestigia cervæ.

Ceipės, itis. Ceipitibūs mēnsām, cē pitibājaut tirām, Tib. 2, 5, 100. SYN. Glēbā, vel grāmēn. EPITH. Viridis, grāminētis, tener, crālsus, hērbifer, hūmens, odorus, gelidus, agrestis, odoratus, herboses, pin-guis, virēns, mollis, humilis, vivus, levis. PHR. Graminēus torus. VERS. Gratus ödőratő celpite manat ödőr. Tenerő celpite terra viret. Facundis tellus überrima glebis. Pauperis et tuguri congestum cespite culmen. et subitus rapti munimine celpitis agrer Præbet securos intra tentoria somnos. Gramineam viridi foderet de cefpite terram.

ečípito, as. SYN. Vacillo, labo, labasco.

cefio. Nung am meas e sabit in paenas furor. (lamb.)

SYN Dēsīsto, ābsīsto, desino, quielco. PHR. Finīre labores, opus in-termīttere sīstēre, suspēndēre. Labore abstinīre. Incepto desistere. VERS. Sed tu desine plūra puer. omnībus una quies operum. Jusa viri faciunt, intermittuntque laborem. Loce sacra requielcat arator, et gravě stilpenso voměrě celset opus. Et si quid celsare pětes, requielce sub umbra. V. Finio, Quiefco.

Cete, n. plur. ad murmur cete toto exultantia ponto, Sil. 11, 481.

SYN. Cētī, fing. Cītus. EPITH. Grandia, horrida, kcopulos, immania. PHR. Immanis bellus ponti. Magna se mole movens. Sulcans ingenti pectore fluctus. Monfira îngentia, et horrida visu. Immani corpore cete. Centum orbes centumque undoes volumina torquens. Türbans Impūlsti pēctoris undas. VERS. abruptam credas radīcibus īre ortygiam insulam, aut fractum pělago decurrere montem.

cen. Pracipites atra cen tempefta & columba, Virg. Æn. 2. 516. SYN. ŭt, quasi, tanquam, non secus ac, haud secus ac, non aliter.

Ceyx, ycis. Theffaliæ Rex, maritus Alcyones. Tempetate absorptum, & od hetus maris advectium, Alcyone cum widifiet, dolore extincta eft, amboque poficà in aves Alcyonas mutati. EPITH. Trachinius à Tracbino, urbe Tressalia, Oetæts, ab Oeta monte vicino. fortis, potens, magna imis . generosus, lugendus, miser, n ufragus.

Chalybes, um: At (balybes nadī ferrum, &c .- Virg. G. 1, 58. Hilpania populi ferrum fabrificandi artis peritiffimi, unde metallum, dictum Chalybs, somes accepit. Eorum de crip. V. apud Juft. 44, 3.

ZPITH. Dūrī, robūstī, fortes, validī, perīti.

chilýbe, ybie. Hac Ære, te dārī Chālybīs pērfīttā mētāti. SYN. Fērtām. EPITH. Dūrās, rīgīdās, vūlnīfīcus, lēthīfēr, firīctus. PHR. Chālybīs mētāllum, Chālybīs mātāt. VERS. Vulnīfīcusquē chālybīs vāstā fornācē līquēscīt. Insula inēxhaustīs chālybūm genērosā mētāllis. Chābaiā.

thionius. Chioniam pingui glandem mutavit drifta, Virg. Geor. 1, 8.

SYN. Dodoneus, Dodonius,

chiós. În chais antiquim tonfündimur, eripi flammis, Ov. M. 2, 299.

SYN. Māsis, congeries. EPITH, avidum, vetustum, antiquum, inane, Cumatrium, triste, horrendum, profundum, durum, atrum, desorme, insorme, obscurum, horrificum, ümbrosum, omnigenum, cacum, coa-statum, tetrum. PHR. Pondus iners. Rudis indigestaque moles. Constitum ordine ordine moles. Cacus acervus. VERS. Sine pace relabitur orbis in chios antiquum. ante mare, et terras, et quod tegit omnia culum, sate erat toco nature vultus in orbe, quem dixere chios, rudis indigesatique moles. Nec bene junctarem dixordia semina rerum: Quaque tri et tellus, illic et pontus et aer. Siq erat instabilis tellus, instabilis satis. Ovid.

Character, eris. SYN. Forma, figüra, însigne, signum.
Charitas, atis. EPITH. Cælettis, ignea, vivax, animosa, patiens, serena, illettris, benīgna, bona, celebrata, clara. SYN. Dilectio, amore.
PHR. Dīvīs proximā virtus. invidiæ inimīca. suārum Prodiga opum,
VERS. Tu civem, patremque geris, tu consule eunctis, Non tibi; nea

tisă të mövčant, sed püblică votă.

Charites, Bun. Accersis lacrymis charites aversus apollo, Prop. 4, 1, 73.
Gratia tres finguntur, Aglaia, Tlalia, & Euphrolyne; Pastibae cadem cum Aglaia. Filia dicun'ur Jovis & Eurynomes, aut etiam Veneris & Bacchi. Pingunt cas Poeta nudas, juvenus, ridantu, & implexis manibus connexas. SYN. Grātiæ. EPITH. Dūlcēs, blāndæ, cūltæ, lætæ, děcentes, grātæ, mēmõrēs, jivenēs. PHR. Sŏrōrēs ācīdāliæ, ab Acidalio sonte, iis & Veneri sacra. Fēstīvūs Chārītūm chōrūs. Triplīcī jūgātæ nēxū. Triplēx nēxū vēcīsīm Grātiā. VERS. Pār trībūs ēst scīēs, quālēm dēcēt ēlsē sŏrōrūm. Pār trībūs ēst ætās. ūnā qu'ībūs mēns ēst, sēmpērēt ūnā sīdēs. āglājā dēcārō Lætītiām præ sē ōrē sērēns: storēnsquē Thālīā. Cīndā sācrūm vīrās strophiō cāpūt: Eūphrōsynēquē, Lætā gēnās, læta õs rösētūm vāgā stūmīnā lætā. V. Gratia.

Charon, entile. Portitor illi, Charon i bī, quōs erbit, Sc. V. R. 6, 326. Infererum portitor, filius Erebi & Nociis. Animas, ut Poeta fabulantur, per A berontem, Stygiam paludem, & Cocytum transpectit cym'a suitantur, per A berontem, Stygiam paludem, & Cocytum transpectit cym'a suita, suīta, entila, EPII'H. Hörrendüs, squallīdus, avārūs, pallīdus, senex, horridus, dirūs, dūrūs, Stygiūs, Lethæus, tristis, ater, inexorabilis, immītis, serox, inesatiābilis, swvūs, translus, pērvīgīl, īrrequietus, vīgīl, avērnālīs, PHR. Portitor orci. infernæ nāvitā tūrpis aquæ. Stygiūs senex. Höminūm quī trājicīt ūmbrās. Tænāriæ sūlcātor pallīdus undæ. Stygīæ rēmīgātar ūndæ. Stygīī lārīdā cymbā senis. VERS. Portitor hās horrēndus aquāet sunder servat, Tērrībīlī squāllote Charon, cuī plūtīmā nēntō Canītēs īncūltā jācēt, stant lūmīnā sāmmā: Sordīdus ex hūmērīs nodo dēpēndēt amīctūs. īpsē rātēm contō sūbigīt, vēlīsquē n Inīstrāt, ēt fēraugīnēā sūbvēctāt corporā cymbā: Jām senior, sēd crūdā Dēō, vīrīdīsquē senēctūs. Virg.

Chārtā. SYN. Papyrus. EPITH. albā, polītā, immāculātā. V. Papyrus. Chārybils, ie. alternante vorāns vastā Chārybdis aguā, Pt. 2, 26, 54. Gurges verticosus in mari Sicule, Calabriam inter Siciliam, Scylla scopulis appossus. Pabulantur Poetæ mulierem fuisse quandam summ? rapacem, quæ quod Herculis bovis surto abgisset, de cælo tasta est, & in mara præcipienta, nbi suam adbae rapacitatem exercet. SYN. Zānclæž vorāgo à Zancle urb wicimā. BPITH. Mēttiendā, Impacātā, vāstā, ātrā, Zānclæž, īrrēquiētā, švīdā, tortā, dīrā, sævā, torvā, rāpāx, hūmidā, Sicūlā, mīnāx, concava, trūx, violenti, rāpidā, horrēndā, procellosā, terribilis, kgitātā, ūndison, scopilosā, sināccēstā, spūmēsa, vātā, horrīsonā, cærūlēž, zegudrēž, spūmēna, naūsrāgā, tūrbidā, sērā, inimīcā. PHR. Rātibūsquē inimīcā Chārybdīs. Tūmivīs tortā Chārybdīs āquīs. ābsorptās rēvāmēna castanās, vel nāvēs. VERS. Dēxtrum scyllā lātūs, lævūm implācātā Chārybdīs būsīdēt, ātquē imo bārāthrī tēr gūrgītē vāstēs Sorbēt in ābrūptūm sūctūs, rūrsūsquē sūb sūrās ērīgīt āltērnōz, ēt sydērā vērbērēt ūndā. Quæquē vomīt tottāēm sūcātā in Scyllām cūpīēns vītārē Chārybdīs sevā Chārybdīs āquās. Incīdīt īn Scyllām cūpīēns vītārē Chārybdīn. Ovid.

Chāimā, ātīs. SYN. Gūrgēs, vērāgo, bārathrūm, hīātūs, EPITH Hīāns, lātūm. Chēlydrūs. *ēt bēllārē mānū, ēt chēlydrīs cāņtārē sāpārēm*, Sil.

Squāmēă Cīnypbēī, tëndīs mēmbrānā chēlydrī, Ov. Met. 7, 272.

EPITH. Nīger, gravis, rīgidus, sinuosus, maculosus, V. Serpens.

Chelys, ys. Hic chelyn, bic flavum maculoso nobrida torgo, Stat. Syl. 1, 229, Syn. Teftudo, cithara, lyra. EPITH. Aurata, canora; eburna, aures, tenera, docta, argūta, Phæbæa, apollinda, Pierea, blanda, dulcisona. V. Ciebara.

Chimerd. Prīmā lēō, postrēmā drācē, mēdia īpsā chīmærā, Lucr. 5, 903. Lycia mons, cujus acumen stammas vomāt, juxta quod sant leones; media autem pastue sunt, ubi errant capræ: ima verð serpentibus plena. Hana Bellerophomtes babitabilem seit. Hinc sattus est locus sabues, Chimeram monstrum est ignivomum, caput & petius leonis babens, wentrem capræ, caudam verð Draconis, quod à sillerophomtes sit occisum. Ex aliit, tria babuit capita: unum leonis, aliud capræ, tertium Lr.conis, SYN. Mönstrum stämmivömum. EPITH. Trisormis, signëa, trëmëndä ignitetä, surens, serä, rābidā, ardēns, horrēndā, horrīdā, tertibilis, immānis, seröx, mētūendā, Lýciā PHR. Flämmis ārmātā Chimærā, Flammās orē vomēns. VERS. Quōquē Chimærā jūgō mēdšis īn pārtibūs hīrcūm, Pēctūs ét orā lēæ, caūdām sērpēatīs hātēhāt.

chimereus. alma chimæreo Xambus perfusa Mquore, Virg.

Chiragra. Törisrēm mētuīt ? podágra, chirāgrāquē sicātū, M. 11, 94, 9.
Nodāsā cērpus nolī probibērē chirāgrā, Hot. Bp. 1, 1, 31.
EPITH. Nodosa, dura, lapidosa, frigida, sevā, molefta, acūta, violēnta, dira, aspera, crudēlis, insomnis, acērba, īmmēdicābilis, importūna, rēdāx, rēdvīvā, rēnāscēna, fērā clāmosa, immītis, quērūlā, vigīl, pērvigīl, trīftis. VERS. Cūm lapidosa chirāgra frēgerit articulos.

Chīrographum. Vānā supērwācur dīcunt chīrographa līgnī, J. 13, 137. Chīron, onis, ut Sāturnut equo geminum Chīrona crearit, Ov. M. 6, 126.

Centaurus, Saturni & Philyiæ filius, in Thessilia ad Pelion montem babitants. Medicus pe i issuns erat, buncque Peleus Achilli præcep orem dedit. Cum forte Herçalis sagitta, voneno Nessilita, super illius pedem cecidiste, eo wulmere intersit; ac deinde in cælum sublatus, ubi manc Sagitaris fignum, SYN. Phillyrides. Phillyresus heros. EPITH. Semivir, Phillyrius, bistomis, geminus, torvus, longævus, doctus, Thessilus, justus, emonius, medicus, herbipotens. Pelikcus, sagar, solers, prūdens. PHR. Doctor, præceptor achills. Madida doctor, cūstos. Qui citharā pērsēcit achīl.

lām

lem. Senen biformis. observantisimus ægui Centaurus. artis medice perītus. Centaurorum justīlsimus. armatus arcu.

Chirurgus. Chirurgus fuerat nunc eft wespilis Diauclus, Mart. 1, 51.

EPITH. Sölérs, peritus, dexter.

Chlamys, dis. ēmicat, et torto chlamyden disfibulat aurd, St. Th. 6, 570. SYŃ, Vestis, amictús, tegmen, velamen, túnica, vestimentum. EPÍTH. Depieta, Phanicia, Sar. ana, Tyria, i. e. purpurea, adrata. rubens, odorātā, coccinea, picta, purpurea, pulchra, præclara, spiendida, militarie, bēllica. VERS. indūtūs Tyriam chlamydem, gnam limbus obibat Aureus. SYN, Cæsareos humeros ardenti murice texit Circumfusa chia-V. Veftis.

Chloris, idos. obtulit arsindes Chlorides ales equis, Cat.

Amphionis & Niebes filia, Nelei uxor, & mater Nestoris. fuit, axer Zepbyri, & Dea florum diela eft. SYN. Flora, Zephyritis, EPITH. Vērnā, candida, pūlchra, florida. V. Plora.

Noxīă iī penitūs cholerām favīre venena, Ser.

SYN. īrā, bīlīs, īrācūndīā. V. Ira.

cholericus. Omnes breves. SYN. Iracundus.

Choragium. Qua corporum, qua mentium choragium. (Iamb.)

Choragus. Tosa superborum demitrin, gerit îpsa choragum, M,

Chorda. EPITH. Tenuis, tinnula, sonora, querula, resona, levis, vocalia, Phæbea, apollinea, aonia, Pieria, ab Apolline & Mufis: grata, garrula, jūcūndž, dulcis, loquāx, sonāns, resonāns. SYN. Nērvus, fides, ium. VERS. Vocāles īmpēllere politee chordās. Calliope querdlas prætentat pollice chordas. atque hac percufsis subjungit carmina nervis. Ridetur chorda qui semper oberrat eadem. V. Fides, ium.

Chorea. ad numerum motis pedibus duxere chareas, Ov. M. 14, 420. Pārs pēdībūs plaūdūnt ebšrēās, āt carmīnā dīcānt, Virg. 28. 6, 644. SYN. Chorus, sāltātīo. EPITH, Lūdēns, pērnīx, fēftā, mollīs, cantātrīv, lepida, socia, grata, dulcis, læta, placida, levis, facilis, plausa, hilaris, agilis, blandi, revolūta saltans, puellaris, nocturna, jūcunda, sonoră, numerosă, concors, lascivă, luxurians, publică, îrrequietă.

Choreas agere. PHR. îndulgere choreis. Choros celebrare, exercere, ducere. Choreas pedibus plaudere, Manum choreis implicare. Membra movere ad numerum. Saltat, et immiscet revolutas arte choreas. ad citharæ cantis, agiles celebrare choreas. V. Salto.

Chorus. ūtque vira Phabī chorus afsūrrēzerit omnis, Virg. Ecl. 6, 66.

SYN. Cœtus, concilium, turba, vel chorea.

CHRISTUS. Redemptor nofler, secunda sanctissima Trinitatis Persona, Filius, Dei Patris unigenitus, qui Divinæ Justitiæ pro parentum nostrorum culpa Jatisfacturus, nosque corum posteros à contagione mortiferà liberaturus, Home factus est in utero beatissime Virginis Maria, ex qua natus, octavo die circumcifus eft & vocatus Jesus, adultusque bomines aterna salutis acquirenda, gratia pradicationis & miraculorum, viam docuit : qui ad tertiam circiter supra trigessimum ætasis suæ annum mortem in cruce passus, tertiå die resurrexit. Quadragessima verd die post resurrectionem vi propria colos conscendit. SYN. Verbum, Redemptor, Salvator. EPITH. Salutifer, unigena, un-Ctus, acer, potens, omnipotens, bonus, juder, dominus, æternus, inclytus, cœlipotens, benignus, sălutaris, mitis, pacificus, patiens, vindex, victor, ādorāndus, trīumphāns, clēmēns, vīnctus, occisus, plācabilis, munificus. PHR. inerrabile Verbum. Vera Dei soboles. Æterni Patris unica proles. Magno æqueva parenti progenies. Davidis soboles. Hominum lumengus. apposius. Pabulantur Posta mulierem fuisse quandam summ? rapacem, qua quod Herculis bovis surto abegistet, de caelo tasta est, est in mara pracipisata, ubi suam adbūc rapacitatem exercet. SYN. Zānclæā vorāgo a zacte urb vieimā. BPITH. Mētūēndā, Impācātā, vāstā ātrā, Zānclæū, īrrēquiētā, švidā, tortā, dīrā, sævā, torvā, rāpax, hūmīdā, Sicūlā, mināx, concāvā, trūx, violentā, rāpidā, horrēndā, procēllosā, terrībīlīs, āgitātā, ūndīsonā, scopulētā, aequorētā, spūmāns, naūstrāgā, tūrbīdā, servā chārvādīs āguās. PHR. Rātībūsquē inimīcā Chārybdīs. Tūmīdīs tortā Chārybdīs āguīs. ābsorptās rēvomēna ckrīnās, vel nāvēs. VERS. Dēxtrūm Scyllā lātūs, lævūm implācātā Chārybdīs obsīdēt, ātquē imo bārāthrī tēr gūrgītē vāstēs Sorbēt in ābrūptūm stūctūs, rūrsūsquē sub aūrās ērīgīt āltēmo, ēt sydērā vērbērēt ūndā. Quæquē vomīt tötīdēm slūctūs, totīdēmquē rēsorbēt, ēt vomītē ēpotās sævā Chārybdīs āquās. īncidīt īn Scyllām cūpiēns vītārē Chārybdīn. Ovid.

Chāimā, atis. SYN. Gurges, vorāgo, barathrum, hī atus. EPITH. Hī ans, lātum.

Chělydrus. ēt bēllare manu, ēt chělydrīs contare saporem, Sil.

Squāmēd Cīnypbēī, tentīs mēmbrānā cbēlydrī, Ov. Met. 7, 272. EPITH. Nīger, gravis, rīgidus, sīnuosus, māculosus, V. Serpens.

Chělýs, js. Hicchělýn, bic flavum maculosu, maculosu, v. Serpenti Chělýs, js. Hicchělýn, bic flavum maculoso něbridá tengo, Stat. Syl. 1, 2294 SYN. Teftūdo, cithárá, lýrá. EPITH. Aŭrātá, cánorá, žbūrná, aŭrētá, těnětá, doctá, árgūtá, Phæbæá, ápollínetá, Pieretá, blandá, důlcisoná. V. Ciebara.

Chimærd. Prīmā lēō, postrēmā drācē, mēdia īpsā chimærā, Lucr. 5, 903; Lvciæ mons, cujus acumen stammas vomit, juxta quod sint leones; media autem pastue sum, ubi errant capræ: ima verd serpentibus plens. Hunc Bellerophontes babitabilem secit. Hinc sactus est locus sabulæ, Chimæram monstrum este ignivomum, caput & petius etonis babens, veutrem capræ, caudam verd Draconis, quod à l'elerophonte sit occisum. Ex aliis, tria babus capita: unum leonis, aliud capræ, tertium Lr.conis, SYN. Mönstrum stammivomum. EPITH. Triformis, sgněa, trěmēndă sgnítětá, suröns, será, rábídá, árděns, hôrrēndä, hôrridă, terribilis, smmānis, seros, mětunda, Lyciá PHR. Flämmis ārmātā Chimæră. Flämmās öré vomēns. VERS. Quōquě Chimærā jūgō mědšis sn pārtíbūs hīrcūm, Pēctūs ét ora læ, caūdām sērpēntis hārēbāt.

chimærēus. alma chimæreo Xambus perfusa Nquore, Virg.

Chicagra. Torierem metuit ? podágra, chirágraque sécasur, M. 11, 94, 9. Nodasa corpus noli problibere chirágra, Hot. Rp. 1, 1, 31.

EPITH. Nodosa, dūrā, lapīdosa, firīgīda, sæva, molēstā, acūtā, violēntā, dīrā, aspēra, crūdēlis, īnsomnis, acērba, īmmēdīcābilis, īmportūna, rēdūx, rēdīvīvā, rēnascēna, sēra clāmosa, īmmītis, quērūlā, vīgīl, pērvīgīl, trīstīs. VERS. Cūm lapīdosa chīrāgra Fiegerit artīcūlos.

Chīrographum. Vānā supērvācu dīcunt chīrographa līgnī, J. 13, 137. Chīron, onis, ut Sāturnu equo geminum Chīrona crearit, Ov. M. 6, 126.

Centaurus, Saturni & Philyra filius, in Thessalia ad Pelion montem babisans. Madicus pe i: issimus erat, buncque Peleus Achilli pracce orem dedit. Cum forte Herçulis sagista, veneno Nessi illita, super illius pedem cecidisque, es vulnere intersit; ac deinde in caelum sublatus, ubi nunc Sagitarii sagnum, SYN. Phillyrides. Phillyresus heros. EPITH. Semivit, Phillyrius, bistomis, geminus, torvus, longavus, doctus, Thessilus, justus, amonius, medicus, herbipotens. Peliacus, sagan, solers, prudens. PHR. Doctor, praceptor ichilis. Azadida doctor, custos. Qui cithara perfecti achilis.

lem, Senex biformis. observantisimus æqui Centaurus. artis medice pērleus. Cēntaurorum jūstīsimus. ārmātus ārcu.

Chīrūrgŭs. Chīrūrgūs fuerāt nunc eft vespīlis Diauclus, Mart. 1, 51.

EPITH. Sölers, peritus, dexter.

Chiamys, dis. ēmicat, et turto chiamyden disfibulat aurd, St. Th. 6, 570. SYN. Veftis, amictus, tegmen, velamen, tunica, veftimentum. EPITH. Depīcta, Phoenicia, Sar. ana, Tyria, i. e. purpurea, aurata. rubens, odorātā, coccinea, pieta, purpurea, pulchra, præclara, splendida, militaris, bellica. VERS, indutus Tyriam chlamydem, gnam limbus obibat Aureus. SYN, Cæsareos humeros ardenti mūrice texit Circumfusa chla-V. Veftis.

Chloris, idos. öbrilis arsindes Chlorides ales equits, Cat. Amphionis & Niobes filia, Nelei uxor, & mater Nestoris, fuit, qua axer Zepbyri, & Dea florum diela eft. SYN. Flora, Zephyritis. EPITH. Vērnā, candida, pulchra, florida. V. Plora.

Noxīa iī penitūs choleram favīre venena, Ser.

SYN. īrā, bīlis, īrācundia. V. Ira. thölerīcus. Omnes breves. SYN. īrācundus.

Choragium. Quā corporum, quæ mēntium choragium. (Iamb.) Choragus. īpsā superborum domitrīm, gerit îpsa choragum, M,

Chorda. EPITH. Tenuïs, tinnula, sonora, querula, resona, levis, vocalis, Phæbeš, špollineš, šoniš. Pieriš, ab Apolline & Mufis: grātā, gārrūlš, jūcūndž, dūlcis, löquāx, sonāns, resonāns. SYN. Nērvus, fides, iūm. VERS. Vocālēs īmpēllērē pollicē chordās. Cālliopē querulās prætentāt pollice chordas. atque hæc percufsis subjungit carmina nervis, Ridetur chorda qui semper oberrat cadem. V. Fides. ium.

Chorea. ad numerum motis pedibus duxere choreas, Ov. M. 14, 420. Pars pedibus plaudunt choreas, et carmina dicunt, Virg. Æ. 6, 644. SYN. Chorus, saltatio. EPITH, Ludens, pernix, fefta, mollis, cantatrīv, lepida, socia, grata, dulcis, læta, placida, levis, facilis, plausa, hilaris, agilis, bland, revolūta saltans, puellaris, nocturna, jūcunda, sonora, numerosa, concors, lasciva, luxurians, publica, irrequieta.

Choreas avere. PHR. îndulgere choreis. Choros celebrare, exercere, ducere. Choreas pedibus plaudere, Manum choreis implicare. Membra movere ad numerum. Saltat, et ammafeet revolutas arte choreas. ad V. Salto. citharæ cantis, agiles celebrare choreas.

Chorus. ūtque vira Phæbī chorus afsurrexerit omnis, Virg. Ecl. 6, 66.

SYN. Cætus, concilium, turba, vel chorea. CHRISTUS. Redemptor noster, secunda santtissima Trinitatis Persona, Filius, Dei Patris unigenitus, qui Divinæ Justitæ pro parentum nostrorum culpa Tatisfacturus, nosque corum posteros à contagione mortifera liberaturus, Home factus est in utero beatissima Virginis Maria, ex qua natus, octavo die circumcisus est. & vocatus Jesus, adultusque bomine: Leternæ salutis acquirendæ, pratia prædicationis & miraculorum, viam docuit : qui ad tertiam circiter Supra trigessimum ætasis suæ annum mortem in cruce passus, tertiå die resurrexit. Quadragessimà verò die post resurrectionem vi proprià celos conscendit. SYN. Verbum, Redemptor, Salvator. EPITH. Salutifer. unigena, un-Ctus, acer, potens, omnipotens, bonus, juder, dominus, zeternus, inclytus, colipotens, benignus, sălutaris, mitis, pacificus, patiens, vindex, victor, ādorāndus, trīumphāns, clēmēns, vinctus, occisus, plācābilis, mūnifīcus. PHR. inerrabile Verbum. Vera Dei soboles. Æterni Patris unica proles. Magno aquevă părenti progenies. Davidis soboles, Hominum lumengur.

lumenque, salufque. Æterni sapientia Patris. Verus homo, verus pas riter Deus: unds utrumque. editus in lucem pura de Virginis alvo. Progenies veneranda Dei. Ver indubitāta propago Numīnis. Virginis intacta proles. Terræque salūs, vitæque magine. Humanī generis

certissima ubique Spes, ac vera Salūs. V. Jesus.

Christiani. erīftīanī. *Romāna, ātitcā, Chrīftiānā fūļeit.* (Phal.) SYN.Chrīftīanæ, Chrīftīcolæ. EPITH. Fidēlēs, sīnetī, socii, ūnānīmēs, ingenui, incorrupti, constantes, stabiles, sinceri, relligiosi, firmati, intemčratī. PHR. Christi cultorēi. Gens a Christi que duce nomen habet. Christiadum populus, gens, grex. Gens Christi innocuus. Christige-nu elecum. Gens Christo sucra. uni gens jūrata Deo, Christique sacelsere julia. Gens dilecta Deo, Chrifti que militat armis.

Chronică. V. Annales.

Chrysolithus. Per juga chrysblithi, positæque ex ordine gemme, Ov. M. 2. EPITH. Flavescens aureus, rutilans, rutilus, selendidus, micans, crocets, PHR. Flavo lumine chrysolithus. Flaventis gemma coloris. Auzěám vomens lūcem. VERS. Per juga chrysolithi, positæque ex ordině gēmmæ Clāră repercūsso reddebānt lūmina Phabo. V. chymicus. Chymica adulteria, et cantatī pūlveris ārtēs, M.

Cībārīš, orum. alunt, cum sibi sint congefta cibaria, sicut, Hor. S. 1, 1, 324

SYN. alimenta, cibī, elez, victus.
Cibātus, us. Aut alios bominum poflus, preudumque cibātus, Lucr. 6. 1125. SYN. Cibus ela.

cibo, as. misi a terris paulatim quaque cibentur, Lucr. 6, 1093.

SYN. Nūtrio, pasco, alo. V. Nutrio.

Cībus. Non donus apta satīs: non bie cibus ūtilis agro, Ov. Tr. 3, S. 9. SYN. ēka, davēs, epulæ, alimentum EPITH. Ne areus, fuav s, sapidus, laūtus, dulcis, grātus, lætus, rēgius, solennis, opimus, utilis, parcus, vilis, mendicatus. PHR. Corpora suftentans, inflaurant vires, animi. quē vigorēm. Mæstos exhilarāus, amīcos, epula que ante ora paratæ. Rēgistoo lunu. Rēsiciens vīres. VERS. Vixque capit suavis mensa onerată cibos. Lautis mensa părată cibis. Junctăque nectăreis vină iocosa cibis.

Cicada. et cantu querula rumpont arbufla cicada, Vir. Geo. 3, 328. Rore victitat. In banc versum fuisse Tethonum fabulantur. EPI'l H. Ratica; querula, arguta, zeftīva, vocālis, strīdens, resonans, dulcisona, gracilis, dulcis, campestris, agrestis, exilis, cantatrix, loquax, garrula, improvidă. malesană, văgă, saltatrix, firidulă, levis. PHR. ebriă rore cicadă. Tota æflate canens. VERS. Dumque thymo pafcenavis Tīthonia. tur apes, dum rore cicadæ. Cantu querulæ rumpunt arbulla cicadæ. Strepit îngrată raucelcens voce cicadă. Cernimus et gracile, eriam iesonārē cicādās. Raucis sole sub ardenti resonant arbufta cieadis. Cantāndō mörītūr, nēc sēntīt tæd'ā mörtīs.

Cicatrin, icis. Cerne cicatrices, weteris ve igia pugna, Ov d. SYN. ūleus. EPITH. Fædi, marcida, vetus, obducta, tarpie, deformis. PHR. Sīgnāta In frante cicatrix. Velneris inflicti veftigia, sīgna. Veteris veft gia plaga. intixi vulneris impressa signa. V. V luas.

Jugera facundi qui Cice onis babet, N art. 11,49. Orator & Philosophus infiguis, patria Arpinas, genere fat & ignobili, fed ingenio & fac nitia sua ad Consularem dignitalem evecius, ce Pater patria vocatus, qu m à Catilinaria corjuration liberaverat. SYN. Tallius, arpinas. PIFH. Die Wis, facundus, divintis, doctus, magnus, el quens, Romanue.

Romanus mellitus, mellifluus, audax, subtilis, potens, fulmineus tonans. numerosus, concinnus, ingeniosus, mirandus, clarus, verbosus, flexania mus, însîgnis, îllustris, ambitiosus, solers, sagax. PHR. Romani Tullius anctor eloquii. Romane gloria lingue. Romane toge, Romani fori gloria, lūx, decus, lumen, iplendor. eloquio pollens, valers, prafians. Celebris, celebratus facunde munere lingue. Latie facundia lingue.

Romani famă de culque fori. eloquii fulmen, torrens. Ciconiă. îpiă sibi plaudat erepleante ciconiă roftro, Ov. Met. 6, 97.

Avis infinica serpentibus, quibus se & pullos suos nutrit. Fertur parentes semio conjectos deserro, et pid sedulitate pascere, unda amoris erga parentes fimbolum eft. EPITH. Candida, gracilis, pia, alba. PHR. Nuncia veris. lasignīs pietātē cicobiā. Cultrix pietātis. VERS. Cum vērē rubentī Cāndidā vēnīt āvīs longīs lavīsā celūbris. ēxpānsīs cāndidā pennīs īpsā sibi plaudit crepitante ciconia roftro. Serpente ciconia pullos Nutrit, čt inventis per devia rūra lacertis,

Cicur, vris. Qui cicurum sensus, que tanta indago ferarum, M.

SYN. Mānsuēsactiis, cieurātiis, placidus, mītis. ticuro, as. SYN. Manfuefacio, mitigo, lenio.

Cicută. Eft mibi dispăribus ieptem compăciă cicutis, Vir. Ecl. 2, 46. Herba wenenoja. EPITH. Fragilis, viridis, mæsta, cana, gelida, dita, favă, frigidă, lethifera, lethalis, venenosa, venenifera, frigens, funeffa, mortifera, triftis, algida, horrenda, torpens, exitiosa, exitialis, noxia, nocoa, ammedicabilis, glacialis. Si pro fiftula jumatur. V. I iftula.

tio, civî, titum, vel citum; à Cio.-Magna supremum voce clemus, Virg. Æn 3, 68. SYN. Moveo, excito, convito, animo, accendo, filmillo. commoveo, vel voco, accieo. PHR. Tonitru colum omne ciebo. Ære tiere viros. at tu belli cie, conceptumque excute fodus. Agida contuteret dextra, nimbolque cieret.

Clisces, um. et cilices nimbis bit madutere suis, Mart. L. Spectac. 2, 8. EPITH. Feri, văgi, îmmanes, îmmites, Intonsi, crăcei, ferocus. Cilicia. Regio Afia minoris, Syria proxima. EPITH. Tellus, vel terra

Cilifea Crocis abundans. Croci ferax.

EPITH. afperum, rigidum, scutum, mordax, pungens, hirtum, hīrsūtum. PHR. Cilicum textum. VERS. Mollibus abjectis. Cilicum dant tegmină feté.

Cilfeinus, a. um. Omnes brevet. Cilfum: Horrofcunt sein, cilfove umbrante teguntur, Pr.

EPITH. Severum, împeriosum, atrox, nigrum, terrificum.

Cimbri. EPI ! H. Bibaces, bellaces, belligeri, furentes, furibundi, fortes, PHR. arctous gelidi maris încols Cîmber.

Cimex, icie. EPITH. Fatus, fetidue, rodene, edix. VERS. Tutus cīmice lēctus.

eft prope Cimmerios longo fpeluncă recessu, Ov. M. 11, 592. Cimmerli. Populi d Scythia oriundi, dextram Ponti partem babitantes. Hic aer eft eraffissmus, & densis opacifque exhalationibus nebul-sus. SYN. Scythe, arctoi populi. EPITH. Frigidi, gelidi, algentes, algidi, Hyperborei, ārctoī, lātebrosī, tenebrosī.

cinædicus, z, um. SYN. Cinædus, z, um.

Cinædus, i. Pulere comornit imprehis cinadis. (Phal.) Juvenis lassious, infamis. EPITH, Impurus, obscumus, petulans, pro-

car, improbus, pre ervus, Impudens.

cincraceus, a, um. SVN. Cinereus.

Cinerarius. Ninc tunm einerarine liquorem. (Phal.)

SYN. Ciniflo.

eingo, xī. chim. ——löngām mūvīs eim cīngērēt ālbām, V. A. 5, 597.

BYN. āmbio, cīrcümdo, cērono, cīrcümcingo, öbēo, inclūdo, sēpio, āmplēctor, comprehendo, vel somprēndo. PHR. Dēnsāque ürbēm cīnzērē cotronā. Infert sē septis něbūlā. Ūndīque cīrcūm Fündimir. ēt mālto něbūla cīrcūm Dēz fūdit āmīdē. Quēm fūlvā lēonis Pēllis öbīt totum. Sylva coroni: āquās. Cīngit mědīum līquidis āmplēxībūs āmplēm. Jābīt ēt āmbītæ cīrcūmdūrē līteorā tērum. Ūndāque enīm dēmā Teūcri Inclūdērē cēroūmdirē līteorā.

Cîngulă, æ. si novă velecem cîngulă ladăr equum, Ov. Rem. Am. E, 237. Cîngulum. Băltăs, et meto fulsarunt cîngulă bulle, V. Æ. 12, 942.

SYN. Baltese, zona, cīnotis. EPITH. Aureum, aureum, pratiosum, pictum, fulgens, leve, habi'e. PHR. Pretides cingui'a gemans. VERS. Auro lucebant cingu'a mundo. Ipse Quirinali trabea, cinculque Gabino Insignis. V. Balteus.

Ciniflo, onis. Cuftodes kerica, einifones, parasita, Hor. S. 1, 2, 97.

Cinis, čris. Non iervātā fides cinirī promifia bicheo, V. A. 4, 552.

EPITH. Būmāns, fērvēns, ēxīgūūs, vērmifēr, adūniva, ingrātūs, ātēr, tērpīdūs, īmmūndūs, tēntāis, lēvis, sēpūlehrālis, trīftis, sācēr. VERS. Nēc cīnērēs, ējēctātamquē fāvillām Ferrē poteāt. Cinis obdūdam eelābūt tūmīnā prūnæ. Incēdīt pēr ignēs sūppositos cinorī diplēsā. Nēn sātīūs cinorēs, pāt im nīedīlisē sūprēmēs. Postavam collāpsī cinerēs et flammā quievīt. Cinere pro masibus. (4. A.n.) Nēc ānchifa cinerēs mānētvē rēvītālē. Vos cinis ēxīgūūs, gēlīdanquē jācēbītīs ūmbræ. V. Manes.

Cinnamomum. Nim cinnamomi guod, &c. (Scas.)
SYN. Cinnamom. EPITH. ödörüm, vödölens, áromaticum, idörötüm,

ödöriferum, gratum, fragrans, spīrans, ölene, suave, dake, justandum. amonum. PHR. Bratum lite qued jactar ödörem. Svaves spīrat ödöres. Nāres grato replēt ödöre. Cinnamum.——Quegar fere grafit, adolebūnt cinnamu framum, Ovid. Ep.

Cinnamum. — Quaque fere graffer, adolobunt cinnama fiamma, Ovid. Ep. 16. 333. V. Supra Cinnambmum.

cīrcā. Mūliā boum cīrcā māclāntūr torporā mēreī, Virg. Ab. 11, 197. SPN. Cīrcūm, cīrcitēr.

Oīrcē, ēs. Cārminībūs Cīrcē steios mateāwit ülifits, Virg. Eal. 8, 70.
Filia Solis en Perfā: foror Æetee Colcherum Regiu, veneficis ce sugantetionibes famosa: que in Iralia fedem bebut. Ulifis scies es adnavugentes in varirrum animalium figuras commutavis, ac deinde priftisam fermam restituir; en Ulifis vero Telogonum peperit. SYN. Tītānis: Fīliā Pērsēs. Sēlē sātā. EPITH. Tītāniā, Phæbeā, vēnēšicā, cālītā, Dædālā, ī. c. sers: mūgīcā, dēctā, pūkhvā, īmstātēsā, PHR. Tālāgānī pārēsa, mātēr genitrīx, Æēā, vēnēficā. Æēā pūtēlā. Solīs fīliā. Solīs procenīta, gēnits. VERS. Cārminībūs Cīrcēsāciösmutāvit alifism. Tēlēgānīquē pārāns, vērtēndīs nātā fīgūrīs. ēpna hērbūs vēl cāneū vētārīs mūtārā fīgūrīs.
Sēlē sāta Cīrcēs tām māgmā potēntā fertūr, Vērtērīs ūt mūltūs īt nāvā monātrā vīsās. Quās hōmīnum ēr fācīē Dāā sævā pāsēntībūs hērdīs īndūšrāt Cīrce īn vūltās, āc tērgā fērārūm.

eirceus, a, um. Proxima Circea raduntur littora cerra, V. A. 7, 10.

circino, as. ūtquë tide dreus per nübild corrinde iris, M. circinis. Intiger immentum vertebat circinis annum, A.

circites, lineger remuseum verseum eireitige hosam, blor. Ep. 1, 7, 47.
SYN.

```
SYN. Circa, M., att, (com Acc.)
  Circuitus, us. Savague circuitu curvantem bracbia longo, Ov. M. a. 82.
    SYN. Ambitus, orbis, circulus, gyrus.
  Girculatar, Bris. Quos fæpt falus circulater decepit. (lamb.)
    SYN. Prækigiator, hiftelo, ladio, ladius, mimus,
 cieculo, as. SYN. Cingo, ambio, circumdo.
  Cimbles
            Placifis obedeti per collum it circuliu auri, V. A. c, 50
   SYN. erbie, erbictilus, errcultus, ambitus, gyrus. EPITH. Flexille, oh-
   siquis, tortilis, rotundus. VERS. Tortilis a collo midiane it circulus
   sūro. Flexilis obtorti per collum it circulus auri. V. Corus.
 eiroim. SYN. Circi.
 cinclimage, is, Egi, actum, 2. & q. brev, SYN, Circumfere, eircumduce.
    cimilmonito.
  circumerdo, idi, ioum, Qued falei fratres se eireumeidere fabies, T.
   SYN. Circumseco, reseco, amouto. V. Scindo.
  circumcieus. Circumcisus adeft, et jure renafcitur undis, A.
  cīrcumclāme. V. Clamo.
                           ♥. Claudo, Cingo.
  cîrcümclado, ĭs, sī, sūm.
 circumdatus, a, um -- Fulvis circun datus afis, Tib. 2, 1, 89.
   BWW. ambitus, cinetus, efreumeinetus, sepres, efreumelusus, inclusus,
 Greamdo, didi, ditim. - mirs circumdedit arces, Vir. Geo. 2, 545.
   SYN. ambio, eingo, corono, tepio, circumeingo, circumvillo, obeo.
   V. Cingo.
 circumeo, Is, II, îre. Cujus non bederæ circumiere caput, Prop. 2, 5, 26.
   SYN. Sben, Sbambulo, peragro, pererro, luftro, perfuftro, vel ambio,
 ciccumtero, tali, latim. Idem ed socios pură circumtalle undă, Vieg. Æn.
   6, 229. SYN. Circumdueo, circumveho.
 circumfine, is, fiux SYN. Circumlabor, circumfundor, circumluo, alluc.
 circumficus. Scindieur in geminas partes circamficus amnis, O. M. 15, 739.
   SYN, Circumfitiens.
 circumfusts. Nam circumfuso consistit in aere tellas, Tib. 4, 1, 152.
   6YN. Cīrcūmbidos, dīffūsos.
 circumiatue. Greumlată diu mensis scriblită sicunilis, Mart.
 ejucioniigo, as. Quândo lien tumido circumigat ilia vincio, S.
   SYN. Nocto, vinelo. V. Ligo.
diecumpositus. Semper inim circumpositus res, &c. & Circumpositus res, &c.
'clinoscoquaque. Circumquaque patene, nudeque, &c. M.
   SYN. andeque, andeconque.
emelinseribo. SYN, Concludo, comprendo, definio, limito.
circumipicio, ipexi. Diversi circumfpiciunt buc derior idem, V. A. 9, 416.
   AYN. Bue illuc occulos circumferre ; partes omnes versa:e. Lumi-
   në vägë lufträrë. aspectu vägäri, omnik collustro. V Afpicio.
eiscumfte, fteti. Curvata în montis făciem circumfieit undă, V. G. 4, 361.
   SYN. Sto circum, circumfto, vel einge, Embie.
cīrcūmvālio. SYN. Vāllo, obvāllo. PHR. Vāllo, cīngo, āmbie, oblo, inclūdo, mūnie. V. Falle.
çîrcümvenio, cîrcümveni, vêntûm.
   Multa wadm circumventunt Incommodit, wel quid, Hor. A. Poet. 169.
  SYN. Circumdo, ambie, cingo, obsideu.
                                                                   cGm-
```

circumvolito. Aut argūtă lăcus circumvolităvit birundo, V. G. 1, 277.

SYN. Völito, volo cīrcum.

cīrcuo, is. eutrapelus consor dum circuit ora luperci, Mart. 7, 82. V. Chraumes. Cīrcus. Cīrcus adbūc cefsat, spargīt tamen acer arenam, O. Tr. 4, 9, 29.

SYN. Cîrcuitus, amoitus, cîrculus. EPITH. Theatralis, amphitheatra. lie, celeber, magnus, longus, capax, clamosus, obliquus, curvus, magnificus, feftus, apertus, patens, spatiosus. VERS. Mediaque in valle theatri Circus erat. Festa theatralis celebrant solemnia circi. Amphitheatralem eireum facit area. Multa capax populi commoda circus habet. exultat rauco victoria circo.

Cīris, is. Sic vocata Scylla Nifi, Megarenfium Regis, filia : in alaudam verfa, quod patri perpureum capillum, in quo fitum erat totius regni fatum, abscidisset, neip enim est tondeo. VERS, Plumis in svem mutati vocarnr Ciris, et a tonso est hoc nomen adepta capillo. V. Seylle.

Cīfta. SYN. arca, cīftula, calathus, canīftrum. EPITH. Cava, texta, vīminea, concava, capax, ampla, patula, clausa, lignea, picta.

citatim. Corpară, que fuerant precursibus aptă citatim, Fill.

Non tigris cătulis citată raptis, (Phal.) Mart. 3, 44, 6.

SYN. Citus, celer, velox, properans.

eiterior, oris. Omnes breves. S'IN. Propior, vincinior, propinquior. Cithæron, onis. vocat ingenie clamere eithæron. Virg. G. 3, 43. Bæstiæ mons Apillini & Musis sacer : atque etiom Lacche.

VERS. Festus facienda ad sacra Cithæron. Cantibus et clara Bacehan.

V. Cytheron. tūm voce sonabat.

Cithara. Non fiudio cithara, nec Mufa deditus ullis. Hor. S. 2, 3, 105. SYN. Chělýs, lýra, barbitus, telludo, plectrum, fides. EPITH. örphea, orphera, Thracia, Threicia, odrysia, Rhodopeia, eb Orphes Thrace : arionia, amphionia, apollinea, Deliaca, Phæbea, Pieria, aonia, aurata, imbellis, sonora, bicornis, resonans, canora, blanda, vocalis, aurea, argūta, sonans, dulcisonans, querula, eburna, eburnea, jucunda, garrula, esanula, dulcisona, grata, sonoia. PHR. Curarum dulce levamen. Cithare fides, nervi. Crtharz, cantus, sonus, modulamen, argutum, murmor. VERS. Vocalem doctus sollicitare chelyn. Dulces reddit pollice tacta. sonos. Mentis sollicitæ relevat curas. Cithara crinitus iopas Personat aurata. Cithara împulsis iesonat Rhodopela nervis. Biftoniam digitis eitharam, fac pulset eburnis. Pieria cithara resonant. Jam manibus cithăram, jam pectine pulsăt eburno. Cithara vocales tangere nervos. Traciat inauratæ garrula fila lyræ. Threiciam digitis increpuisse lyram. Pătrioque canorant. increpuit de more lyram, dulcedine mira orphea mīrātur sociāntem carmina nervis. Pūlsīs ad carmina nervis. Blando mulcent murmure nervi. Hose percufsis subjungit carmina nervie. Vācālēs împēliere pollice chordas et bellis haud apta canendis. satīs cecinī, citharam jam polcit apollo. Tunc ego, nec cithara poteram gaudere sonora. Cuneti cithara resonante sequentur. Lyre. Fides, ium.

Citharifta, æ, m. V. Citharadus.

Cĭthăriftriă.

citharizo. et citbarizantes Nymphas comitatur apollo, M. SYN. Citharam pulso, tan o. V. Cubara.

Citharades. accipis uxorem de qua citharadus echion, Juv. 6, 76. SYN. Citharifta, Citharam pulsans. Cithara pulsanda peritus. EPITH. Insignis, blandus, grātus, lætus, dūlcīsonus, Phæbeus, apollineus, mūlcēns, **Unius. Pierius.** PHR. Fidībus plēctroque potens. Doetus numeris in-

tendere nervos. Digitis nervos pulsare peritus. Qui novit digitis impēllere nervos. Plectra movens. Impellens police chordas. Movens saxă ferasque lyra. Lætam pulsare peritus Pollice vocali citharam, ple-Aroque canoro. Threicia fretus cithara, fidibulque canoris.

Citimus. Qua citimus limes difpefcit turbida puris, F.

SYN. Proximus, vicinus. Sic ait, et Cicto citius tumida aquora placat, Virg. Æn. 1, 146.

SYN. Velocius. V. Cito. Cito, Adv. Sī bžnž quīd fāciās, tijo, nām cito fāciūm, L. Illē cito monitus rigidos elūdērē keftus, Mant.

SYN. Confestim, repente, subito, mox, continuo, extemplo, protinus, haud mora. V. Celeriter.

cito, as. integer, ambigua si quando citabere teffis, Juv. 8, 80.

SYN. Cieo, voco, vel urgeo.

citra. Vencens afpiciet, citraque carnis. (Phal.)

Quos ülera citraque nequit confiftere rectum, Hor. S. 1, 1, 107.

SYN. Hinc wel abfque,

citreus. Scrībitur in citreis, calidum fcis ponere sumen, Perl. 1, 53. SYN. Citrinus.

citro. Direpta velitant ultro citroque per auras, L.

SYN. Hắc.

Citrus, I. Arbor in Mauritania frequens, præsertim in Atlante monte, Venere & Adonide sacra. Romanis e im expetita ad mensarum usum. EPITH. Maurusiaca, aphrodisia, Cythereia, a Venere, adonia, frondosa, odorata, barbara, atlantica. PHR. Ramisque exultat adonias arbos. que at antică sylvæ Progenies citrus.

citus, à cico. Solvi: vela citi : Deus athere miste ab alto, V. A. 4, 574. SYN. Celer, velox, citatus, pernīx, promptus, præpes, volucer, levis, feftīnus, properus, volans. V. Ve ox, Geler.

citus, à cie. SYN. accitus, vocatus, civicus. Clausit et æterna, civică lellă sera, Qv. Pont. 1, 2, 206.

civilis. Pāce datā tē rīs, animum ad civilia vērtet, Ov. M. 15, 832. SYN. Cīvīcus, urbanus, mītis, lepidus, comis, politus.

etvīlitēr. at quoniam sēmēl ēß bilī cīvīlitēr ūsūs, Ov. Tr. 3, 8, 41. Cīvis. at fēlsī tandēm cīvēs, īnfāndā fürēntēm, V. Æn. 8, 489.

SYN. Incola. EPITH. Clarus, nobilis, antiquus, insignis, celeber.

Civitās. ātis. Tū cīvitātūm quīs dietāt flutus. (Alaic.) SYN. ūrbs, oppidūm. EPITH. Clārā, pūlchrī, āntīquā, supērbā, potēns, bēllācā mūnītā, sēcūrā, īmpāvidā, ināccēlsā. V. Urbs.

Clades, is, Cladibus īrruimus nocituraque poscimus arma, Lucan. 7, 60. SYN. Cæles, strages, casus, funera. EPITH. Terra, triftis, be lied, mortifera, acerbi, iniqua, immensa, fæva, funefta alpera, misera, cru-

ēntā, sānguinčā, crūdēlis, nēfāndā, horrīdā, fædā, īnfāndā, ēxitiosā, ēxitiālis, fūriosā, lāmentābilis, rēpēntīnā, fērālis, lūctūosā, horrēndā, fera, dīra, Mavortia, perniciosa. V. Occifio, Strages.

clam. Clam ferro incautum superat, securus, amorum, V. A. 1, 354. SYN, Clanculum, 2 brev. Clanculo. PHR. Remoto tefte. Tecto is

recefsu. Sceulta fraude. elamito. Hoc si terque quaterque elamitaris. (Phal.) Mart. 1, 53, 8, PHR. Crebro, sepius clamo.

Glamo. Clamabis capiti wina subelse meo. Prop. 4, 2, 30.

SYN. exclamo, conclamo, vociteror. PHR, Calum, auras athers, cam-

pos, domum, ades, via, arbem voce impleo, tepleo, compleo. Calim Ac. clamore, temultu, vocibus, clamoribus, wood, ululatu repleo. Chimorem tollo, edo, do. Clamorem ad sydera tollo. Calum clamore rumo, concutto. Clambrem ad aftra fero. VERS, omnes magno circum clambes fremebant. atque întonat bre, îbat, et îngenti seus clambre ferebar. Săeil magna clamars soquuntur. Mastam incendunt clamarthus urbem. Clamare incendunt colum. Ulhirulque are dedere, Sabito erumpunt clamore frementeleue exhortantur equos. Fomineum climorem id cell sudera tollunt. Ausus quin etiam voces jactare per ambram, imolevi clamore vise, makulque Creusam Neguicquam Ingeminans, lierumque Iterumque Wcavi. Ter scopull, clamorem inter cava saxa dedere. Hic tötüm caven consellum ingentis et ora Prima patrum magnia Sallus clambribus împlet. Clamorem immensum tollir, que pontos et on nea intremuere unde, pepitulque externită telius Italia, curvique immueiu etnă căvernie. Lillam lillam primus conclumăt achates, lialian lecs socii clamore salutant. Clamores simul horrendos ad sydera tollit, indique clamor Tollitur. it triffis ad æthera clamor Bellantum juvenum. et doro sub Marte cadentum. Hie undique elamor Disensu maguts virio se tollit in auras. Magnisque vocant clamoribus hostem. Clamo. remque ferunt ad littora V. Clamor & Echo.

Clāmor, oris. Miscentur, magnisque vocans clamoribus bostem, V. G. 4, 76.
SYN. Voz, sonus, sonitus, mūrmur, fremitus, strepitus, fragor, plangor, ušbilātus, gemitus, lamentum, questus, mugitus. EPITH. Flebilis, dissonus, herrendus, rabidus, horrisonus, terrifficus, triffis, ingens, lætus, famineus, magnus, conflisus, vagus, terribilis, fremens, popularis, que-rulus, imanus, ingo ans, insolitus, moledus, resonans, resonus, eminus, eurbidus, nimius, muliebris, raucus, subitos, fauftus, repetitus, iteratus, inanis, triumphalis. PHR. Sublatus ad athera clamor. VERS. Tum vero Ingeminat clamor. To litur in colum clamor. Furi undique clamor disonus. Regonat magnis clamoribus ather. Perit athera clamor Nati. ticus, it clamor culo. Culum sonat omne fragore. It triffis id mehera clamor. Ingens fragor ethera complet. Tum vero immensus spreen ferit apres clamor Sydera. Totumque videres Misceri ante oculos tantis clamoribus squor. Pulsati colles clamore resultant. Comonat omne memis frepitu, colleique resultant. It ciamor totis per propugnaciff Tum vero exoritur clamor, ripæque laculque Refponsant circa, műrīs. če celim tonat omně tomultu. Clámor vario diferimine vocum Sydera pulsat. Strepit omnie murmure campus. Clamor juvenilie, et fina Fæmingæ võçes, impúlságus tympána þálmals, Conedvágue ærð sönam. Neútjeus axöritur vásið cartamána elamör. insegnitur elamörgus virdus clangorque tubarum. V. Clamo, & Marmur.

clămocus. - tănt oră levis clămolă Mulafit, Lucan. 4, 440. SYN. Clămans, accămans, vel clamore resultans, fremens. clanderinus. Cui clămofino trăi trăiir factor billan, Sil. 7, 167.

SYN arcanie, escretie, occultis.
Clangos, orie. Māgnis quātiunt clangolibis ālds, V. Æ. 3, 226.
SYN. Tubārum sonus, trepictis. EPITH: Raucus, lucificus, sevus, Māstius, resonāce, terisscus, serisonus, hūrriednus, tremoliis, minār, crēber, horrendus, sonāns, sesonus, trīdēna, frēmēns, trīdis, Māvortībs, bēllicus, horreng, horridus. PHR. Raucus frēdenti mitemurē clangor. V. Classen, Tubė.

alūria, argo polique magīsque virī nunç glorid chirer, Enn,

SYM. Clarefco, eniteo. V. Lucco.

Claritas, atis. Summum ad gradum cum claritatis wenterit. (lamb.) SYN. Splendon, lut, lumen. V. Lux; vel honor, fama, nomen. House.

Mītis iter longe claravit limite flamme, St. Theb. 5, 286. clāro, ās.

SYN. Illettro: nomen, famam do, confero. Claros. Et Claros, et Tenedis, Pataraaque Regia servit, Ov. M. 1, 516. Ionia civitas, junta Colophanam, Apollinis oraculo nobilis. Eft eti m ejufdem nominis infula, in mari Æguo, una Cycladum, & ipsa Apollini facra.

EPITH. Phubea, spollinea, Delia, facunda.

da us. Tose peregrina ferru ine clarus et oftro, Vity. R. 11, 772. SYN. Perfpicuus, dilucidus, pellucidus, lucidus, splendidus, nitidus, V. Lacidus : vel evideus, apertus, manifeftus, notus, notisimus, non abfcards; vel celebeis, insignis, il. uftris, eximius, ogregius, præftans. V. Illuffris.

Classicum. Classica jamque sonaut, it belle tefsera signum. V. A. 7, 637. SYN. Clangor, tabarum fremitus, Rrepitus. EPITH. Ferale, Martium, Brum, turbidam Mavortium. VERS. abrumpunt dolcem Marvortia chileica somnum. Nec dum etium audieram inflari claisica. famque sonant, it bella telsera signam. Jamque aurem horrisono run. ant fera claisică signo. Martia ferventes accendunt claisică pugna, V. Tuba.

Claure, Clafethus bie lecus; bie defes cereare solebam, Virg. A. 2, 30. BPITH. Arata, lunata, profuga, voluerie, velivole, fiuminea, armata. quāfiātā, æqnörēš, fūgāx, citā, dēnsā, Mārtīš, flūctīvāgā, bellīcā. VERS. Völkerī frētā clāfsē pērērrāt. Fērtūr citā gārgitē clāfsīs. V. Navis.

Clathrus, vel Clathram, ī.

obiettos cavea valu is non frangere clathros, Hor. A. Poet, 473.

9YN. Cancelli, chaidra, septi.

clathratus, a, um. SYN. Septus, clausus, cancellatus.

Clavă. Toud căpit clavamque gravem speliamque Monis, O. F. 2, 325.
SYN. Stipes Hercules. EPITH. Trinadis, nodosă, domitrix, trăbalie, ferrata, gravis, Herculea, dara, tremenda, horrenda, cruenta, let... ifera, recurva, vietrix, immitie, valniffed, ponderosa. PHR. Clava robur. VERS. Ferrate munitus robore alave. inftrualeque manum clavadomi. trice ferarum aptabat dextris irrale Gbora clave. Pinea nodosa qualsabat robo: a clava. Ipsa capit clavamque gravem fpoljumque leonis.

glavatus. PHR. Clave, vel clavie fixue, affizus.

claudico .--- pērcufed elaudicat ille genu, Oy. Faft. 3, 758. PHR. Claudo pědě gradior, nuto, vácillo.

claudo, si stim. Depulsot a lacte domi qua clauderet agnos. Vir. Ecl. 7, 15. SYN, öccludo, includo, intercludo, eircumcludo, obstruo, öbsero, vo. öcculto, abicondo. PHR De jamus. Fores obserare. Limen obstruere, præcludere. Postibus seram obdere. VERS. Ærata limina clausa sera. Ferro et compagibus arctis Claudentur belli parta. Portas objice firmo Clauserat. Illic clausa tenent fabulis armenta. Clausa domo teneer, gravibu que coercita vinclis. V, Occulto, & careere mulciare.

Clavicila. Qualis ferrajos sibicit clavicald demies, G. EPITH. Tenent. V. Fitis.

Claviculus. Claviculo, mediam fulgenti fibula ferro, M.

V. Glavus. Clāviger, a, um. Clavigerum vērbīs alloguer īpie Denm, Ov. Fat. 1, 228. L 4 deļavās V. Glàvus.

à Clava. PHR. Clava armatus,

à Clavibus, Epitheton. Jani.

Clavis. Nic prolitione claves, et canis îpat tăcet, Tib. 2, 4, 34. SYN. Ferres, zerata, firidens, ahenea, ahenea, zerea. PHR. Portas re-

serans, pandens, recludens.

Chaftrum. Circum clauftra fremunt, &c. V. A. 1, 61. SYN. Valva, fares, janus, ports, opex. EPITH. Ferrenm, tenax, thenum, obscurum, firicium, obstans, inexpugnabile, religiosum, silens, quietum. PHR. Clauts domus. Claute fores.

Clavus. (ferreus.) Millia clavorum, quis tam procul? &c. Juy. 16, 25. EPITH. Ferreus, zreus, acūtus, horridus, trabalis, dūrus, validus, fir-

mus, ahenus. PHR. Clavum înfigo. Clavis figo.

Clavis. (Navis) ---- Viros, clavumque ad littora torquet, Ovid. SYN. Gubernaculum, gubernaclum, temo, habenæ. EPITH. Firmus, fidus, nauticus, pendens, flexilis, fluitans, levis, fugax, properus, PHR. Navis moderamen, regimen, habenæ. Clavum regere, flectere, torquere, moderari. VERS. Rector erit puppis, clavoque immobilis hærens, Mutăbit pelago terras, Regimen dextra moderante carinæ Flectebat. Residēns in puppe māgistēr ārtē rēpit vēntis impūlsæ nāvis hābēnās.

Clavus. (veftis.) Curia reftabat : clavi mensura coatta eft, Ov. Tr. 4, 10.

35. EPITH. Nobilis.

clemens, entis .- Primo clementior evo, Claud. SYN. Mītis comis, benīgnus, hūmanus, manfuetus, lenis, bonus, placidus, facilis. PHR. Piger ad pænas. Veniæ paratus. in miseros benignus. Flecti făcilis. Respiciens placă o vultu. în miseros lenis. VERS. Qui com, trifte aliquid fratuit. tit triffis et ipse. Cuique fere panam sumerě, pœnă sũa ēst. ad le quod eft animus semper sibi mitis, et altæ indicium moles nobilitatis habenc. V. Comis.

Clementia. Quantaque in Augusto elementia; sī quis ab illo, Ov. Trist. SYN Bonitas, lenitas, mansuetudo, mitis animus. EPITH. Hilaris, benīgni, facilis, comis, hūmāni, pāeifici, æqui, mītis, grāti, rēgii. PHR. Pigra ad poenas: ad promia velox. VERS. Cum vincamur in omnī Mūněrě, sola Děos aquat clementia nobis. V. Clemens.

Cleopatra. Expugnare senem potuit Cleopatra venenis, Luc. 10, 360.

A gygti Regina, ex Ptolemæorum familia, quam Cæsar amivit, ac deinde Antonius duxit uxorem, repudiata Octavia, Augusti jorore. Que causa fuit belli Augustum inter & Antenium accensi : in quo, amissa pugna, victus Antonius mortem fibi conscioit; Cleopatra vero, ne viva in bostis petestatem veniret, admetis corpori aipidibus fe interemit. SYN. Ptölemais Re-gīnā Ægyptīa. EPITH. Feiox, sceierāta, incesta, meretrīx, Pharia, tormosa, pulchra, audax, nefanda, obscena, Ægyptia, Ptolemais. PHR. încefti meretrix Regina Canopi. Ægyptia conjux. Quæ tenuit

Pharium meretrix scelerata Canopura. actias Ausonias fugit Cleopatra cătenas, post Augusti victoriam.

Clepfydra. Clepsydra mentitur verissima, nempe foramen, Ovid. Septem clepsydras magna tibi voce petenti, Mart. 6, 35.

Clericu. Cl rici nequid măculet rigorem. (Sapph.) Clerus binc tantum peperit erjumpbum. (Sapph.) Prud. Perf. 4, 78. Clerus. Clibanus. Signum monte dedie claro, nam elibanus igne, M.

SYN. Cocumeila, furnas,

Cliens. Mane cliens, et jam certus conviva, &c. Hor. E. 1, 7, 75. EPITH. Querulus, sollicitus, miser, aisiduus.

CHA telă. Prole, clientelis felix, et conjuge quondam. M. WN. Tūtēlā, patrēcinium.

Clytemnestra.

Queque colunt medii deveno in climate mundi, T. Climă, ătis, n. SYN. Rěgiō.

Non mibi funt vifa Clio, Cliufque sorores, Ov. A. Am. 27. Clīō, ūs.

V. Mu[æ. Clitella. Clitellas ferus împignas, asinaque paternum, Hor. Ep. 1, 14, 8.

clivosus, acce, supercilio clivosi tramicis indam, Virg. G. 1, 108. SYN. Dēclīvis, ācclīvis.

Clivus. Caftaliam molli divertitur orbita clivo, V. G. 1, 293.

SYN. Callis, mons. EPITH. Præceps, opacus, saxasiis, arduus, pendens, viridis, mollis, berbidus, gramineus, virens, herbosus, montanus, scopulosus, pandus, amænus, incultus, patens, inutilia, supinus, frondoeus. PHR. ardus saxoso perducit semita clivo. V. Mons.

Clăacă.

oacă. Vērnūlā rīpārūm pīnguis torrēntē cloācā, Juv. 5, 105. SYN. Latrīnā. EPITH. Immūndā, fædā, sordīdā, turpis. PHR. Grāvem quæ pirat odorem. Diram exhalat, effundit opaca, mephitim. îngratum diffundit ödorem. Dirum per acra virus exhalat. V. Me. obitis.

Clælia. et fluvium vinclis innaret Claclia ruptis, Virg. A n. 8, 651. Illustris Romana, que data est obses cum novem aliis Porsenne Romam obstdenti. Noctu vero Tiberim transnatavit. EPITH. Fortis, audix, nobilis. Clotho, us. Clotbo dură latus, aramque vide e Liana, Sil.

EPITH. Grandæva, împroba, ciudelis, iæva, sedubi, îmmîtis. PHR.

Stāmīna rūmpēns. V. Parca.

Chunes, ium. Qued pulcbræ clunes, breve qued coput, &c. Hor. S. 1, 2, 89. SYN. Nates.

clypeatus .- incedis quoties clypeatus, et auro, Claud. Con. Hon. 4, 522. SYN. Scutatus. PHR. Clypeo, scuto, umbone, parma, pelta armatus, tēctus, munītus, protectus. V, zmatus.

Clypeus, î. m. Cly, eum, î. n.

It totum clype i ferro dejecerat orbem. Virg. Æn. 10, 546.

SYN. Scutum, parma, pelta, umbo, ægis, cetra. EPITH. Sanguincus, fulgens, ardens, durus, corul ans, zratus, ingens, cavus, cruentus, dirus, aurātus, æneus, ferreus, iplendidus, cruentatus, ahenus, terribilis, minax, mitilans, nitens, corulcus, or positus, rutilus, terrificus, perennis, curvatus, levis, habilis, s ptemplex, aureus. I'HR. Clypci textum. Clype: orbis. Clypei însigne decorum. Ære cavo clypeus. Ære munitus. Savo fulgore mīcans. Flammās ad ūbi a jactans. VERS. Clypeum tum deince sinifira extulit aidentem. (lypeumque ex ære sinifiræ Subligat. Hic ferro accingor rūrsūs, clypeoque sinistram Insertabam aptans. Fiaflă volans clype, ferro transverberat æră. Totum Clype, ferro dejecerat črběm. Postquam hábí is látěri clypěus, loricáquě tergo est. Simul aptát hăbendo ensemque clypeumque. Nec misero ciypei mori profuit ærei. it. Vaftos umbo vomit aureus ignes. Clypeoque micantia fulgura mittit. Tlle tamen clypeo objecto conversus in hostem ibat. Clypeus sonat æreŭs haftis. Tegmina tuta cavant capitum, flectuntque salignas umbonum crates. Lævo dependet parma laterto. at pius Æneas haftam jacit. īllā pēr orbēm Ærē cavūm triplicī, pēr līgnēa tērgā, tribūsque Trānsiit Intextum tauris orus. Clypeum tot ferri terga, tot æris. Com pellis. tories obeat circumdata tauri. Vibranti culi is medium transverberat ictu. Lævas cetra tegit. Scutis protecti corporatingis. Ferrea cuta těgünt húměros, et pectora late.

Clytemmettes. Mane Cly: emnaftra nallus non, &c. Juv. 6, 665.

Agrmemnonis uxor, quæ und cum Ægyfbo violentas monus marito intulie, Sed Oreftes Agamemnonis ex ed filius, motrem occidis, patris necem scelerată ultus. SYN. agememnonis uxor. EPTIH. Sevi, formosi, cruentă, pērfida, scelerată, edultera.

Blytia. 2, wel Clytle, ea. Quaque tuts clytte, quamots depolita, presbat, Ovid. Met. 4, 5, 20. Nympha ab Apolline deamata, & postmodum despecia, cujus odri impatiens, dolore contabuit, in Heliotropium deinde con-

werfa, Ovid. 4, Met.

koncervo. et concervatis ardebant corpora membris, M.

SYN. ăcērvo, congero, accumulo, aggero, cumulo, coliigo.

edequalis. und ed equali luftratur linea Pherba, M. SYN. Æqualis.

Coagulum. -vīmque merī, cum latte coagula pofeit, Ov. M. 14. 274.

confecto, vi. ulceri annos sinas ut codificer pofit, S. SYN. Coeo convenio, concurro, conmereo, concerto, concerto,

ebarcto, is. SYN. Premo, comprimo, fixingo, confringo, aftringo, esaccinatus. Qui coccinatus non piliat viris efic. (Scaz.) Mart. 1, 97, 6,

PHR. Cocco, mūrice tinchis. Mūrice imbūtus. goccineus. Coccineas armit chlamides, aurique nitonem, Mant.

SYN. Coccinus, a, um: coccinatus.

Eoccinum Si juris fannus, eoccină quid făcient? Mart. 2, 16, 2, SYN. Coccines veftis. V. Parpura.

Coccis, I, & Coccim, I. SYN. Mürez, purpurs, otrum. EPITH. Sanguineus, ruber, ardens, purpureus, ruber, ardens, purpureus, rubens, roseus. V. Purpura.

Coch'ea. Sum cochl is babilis, sed non minus ueilis ovis, Mart. 14, 121, Carvarum domes uda cochl'arum. (Phal.)

EPITH. Fluviaiis, curva, reptilis, nexilis, afra.

Cocles, itis. Coclitis ableilus experius, neutus, area.

Cocles, itis. Coclitis ableilus etfatur samita pontes, Prop. 3, 11, 63.

SYN. Luscus. PHR. Lumins casus, Lumins, vel oculo arbatus, viduatus captus, orbus. Cui lumen ademptum est. und stat lumina rapto. Luminis orbus.

godilis. Cotilibus mūris einxisse Semīramis Urbem, Ov. Met. 4, 58.

SYN. Coctus. Cocus. V. Coquus.

Cocytius. Cacyti flagna alta vides, Siyği angut paluaem, V. R. 6, 327. Inferorum fluvius, a Poetis fic dielus à xxxvisi, flere. EPITH. ater, inamnent, iners, niger. paitifler, Tartareus, imus, profundus, mæsius, durus, languidus. PHR. Tartareus sagna palludis. Lügentia nīgrī Fumania Cocyti. Cocyti sagna palustis. Cocyti stagna alta atur sumina Cocyti. Cocyti sagna palustis. Cocyti stagna alta atur sumina cocytus. Vers. Parte alia torrens Cocytus sanguinis atrī Vorticibūs surit, et spumantī gurgita setur.

Colex, icis. Codice qui misso, quem vix jugă bină moverent, Ov. M. 12, 432.

SYN. Caudex, truncus, liber.

Codicillus. Cultellum, tenuefque codicillos. (Phal.)

SYN. Libellus, vel tabulæ.

Codetús. Aut alconis babes laudes, eus jurgia Codrī, Virg. Ecl. 5, 11.
Athenarum Res, qui victoriam contra Pelopennesiacos, morte sp nie appetis s, redemit. EPITH. Fortis, illustris.

Calebs, ibis. Nil att e se prius melius nil calibe vita, Hor. E. 1, 88.

V. Celebs. ceriētis. V. Celefis. Cajām. V. Gelum.

171 Cameteriam. SYN. Sepulcretum. como, emī, emphim. ömnia conducti coemens obsonia mummis, Hor. Sec. 1, 2, 9. SYN. Emo. 1, 2, 9. Frufta difit ; chpien; varia faftidia cand, Hor. S. 2, 6, 86. EPITH. Sera, concinna, nocturna, lauta, sumptuesa, epima. dives, genialis, mollis, luxuriosa. PHR. Multo iplendida land. Regili lūxū cana parata. Genialis fercula cona. V. Connivium. Cenāciilum. - rārūs viait în candeilā miles, Juv. 10, 87, Cenātio, omis. - quid sim cenīs? canātio pārvā, M. SYN. Cœnāculum. Cenātōrīūm. Cœnātōrīā mīttīt ādvēcātā. (Phal.) Mart. 10, 87. cenātŭrīo, īs. Cœnātārīt Vācērrā, non cācātŭrīt. (Iamb.) Mart. 11, 78. mnatus. ante cibum verfus, totidem conatus, Hetrufei, Hor. S. I, 10, 61. Cum que praterita canavit nocte, nic illes, fuv. 10. 235. œno, Æs. V. Epulor, canosus, a, cm. SYN. Sordidis. PHR. Cano fadus, turpis. Lita fædatus, soriidus, sordens, infectus. Conum. Aut thi dor cont gravis, aut ubi con ava pulu, V. G. 4, 49. SYN. Sordes. lutum. EPFI'H. Crafsum, tanax, sordidum, paluftre, infestum, viridans. VERS, Per va a retabat cono subnixa tenaci. ante fores cono sus mersa acebat olenti. obeo, is, ivi, & ii, itum, ire. Qui nume pro nived colere in pralid vacca, N. SYN. Convenio, coegredior, concurro, jungor. coerceo, Mûliă dies, ce multă litură cou cuit, atque, Her. A. Poet. 295. SYN. Cantineo, ietineo, contineo, reprimo, comprimo, frano, vel caltigo, Multă dies, et multă litură coci cuit, atque, Her. A. Poet. 295. coercitus. Coufà dono teneor, gravibufque coercita vinclis, Ov. Ep. 14, 3. Crtus, us. excisent: lato complerant lutters caeta, Virg. An. 5, 107.
SYN. Conventus, concilium, tuba frequens. EPITH. Latts, vulgaris, numerosus, îmumerus, cîrcumstans circumvallans V. Turba. rus, i. Teeræ filius, frater Japeti & Typbæi, quos omnes uno partu à Tellure, quintà lund genitos esté fabulantur. VERS. Cœumque, iapetumque creat, fævumque Typhæa. Pirg. Cagitatio, onis. Moroja sine cogitatione, (Phal.) Mart. 12, 7, 8. SYN. Mens, sententia, consilium. coging. Non tamin Andan, quamvi: m E cogitat, adi, Ov. Ep. 7, 29.
SYN. Puto, reputo, verso, agito, meditor. PHR. animo, mente, reading.

corde agito. animo voluto, verlo, volvo, revolvo, in mente, sub mente, sub pectore verso, &c. VERS. Tecum prius ergo voluta. Hæc animo. Sic equidem ducebam animo, rebarque fliturum, Omnia præcepi, atque animo mēcum ante peregi. Tālia flammato secum Dea corde volutans. īllā dolos, dīrūmgue nefās īn pēcto e vērsāt. Pārtēs animum vērsābāt in omnës. ănimo nunc hue, nunc fluctuat îlluc. animum nunc hue celerem, nunc dividit ilbuc. în partesque răpit vărias. Multă movens animo. Sedet Æncas secumque volutat eventus belli varios. Secum Cunđã simul tăcitus vigili sub mente movebat. ad quidem ego tăcitus mēcum īpse volute. per noctem plurima volvens. Nunc huc ingente, nuac îlhic pectore curas Mutabat. Omnia secum Versanti subito via hæc sententia sedit. Multa viri virtus animo mil tulque recursat Gentis honos, hærent infixi pectore vultus. Venator defessa toro cum membra reponit, Mens tamen ad sylvas, et sua luftra redit. occurrunt animo pereundi mille figur . Viduamque domum, gemitulque relicta Cogicit, occultus sub corde renascitur ardor.

Cognatio, onis. Cara darit silinne ilbi cognatio munas. Mart. 9, 55, 5. SYN. aff initas, consanguinitas. EPITH. Chara, grata, amica, Cognatus. Cognatique patres, tha terris dedita fama, V. A. 8, 132.

SYN. affinis, consanguineus, agnatus : Sanguine junctus.

Coanitio, ouis. intener borrendum, jam cognitione peraela, Juv. 6, 484. SYN. Notitia, notio. EPITH. Certa, vera, dubia, fallax, clara. Cognitor, oris. Quas all quis dure cegnitor ore legat, Ovid.

cognitus .- jam er illo cafus . Ibi cagnitus urbis, V. Æn. 1, 627. SYN. Notus, agnitus, spēctatus, perceptus.

Cognomen, inis. occupat apriles idus cognomine willer, Or Faft. 4, 621. SYN. Cognomenium, agnomen. LPITH. Clarum, an iquum, oblicu. rum, humile, novum. V. Nomen.

cognomino. - mare, quod magnus cognominat atlas. M.

cognolco,novī, itum - Perventum, et : atī fletus cog novit inanes, V. G. 4, 375. SYN. Nosco, agnosco, intelligo, pe cipio, novi. PHR. Casus mihi cognitus urbis. Littora nota tibi. Nec latuere doit fratem. V. Agnofca.

cogo coegi, coactum. Cogor et exemplia te superare tuis, Pr. 2, 9, 22. SYN. Compello, impello, adigo, vel congicgo, convoco, vel accumulo, cozcervo, colligo. PHR. Res dara et regni novitas me talia cogunt Moliri. Tot adire labores impulerit. Hic tibi nate, prius vinclis camendus, ut omnem expediat morbi causam, eventulque secundet: Nam aine vi non ulla dabit præcepta, neque illum orando flectes; vim duram et viucula capto Tende, doli circum hec frangentur inanes. con erie, si, sum. Sic ut quaque solo defină cobastrăt bărum. Ov. M. 11.

76. SYN. Cohæresco, hæreo, adhæreo, adhæresco, nector, annector,

connector, conjungor.

Cohares, edis. Forti cobaredum senior male, &c. Hor. Sat. 2, 5, 107. cohibeo. Non pudait fortes auro cobiber. lacertos, Ov. 1 p. 9, 59.

SYN, arceo, frano, teneo, retinco, contineo, reprimo, coerceo, refræno, comprimo. V. Frano.

conibitus, a, um. Omnes breves. SYN Repressus, coercitus.

Cohors: ūt fæpe ingenti bella cum longa cubortes, Virg. G. 2, 279. SYN. Caterva, turma, agmen, phalanz. exercitus, cuneus, copia, acies, manus, legio, maniplus. EPITH. Numerosa, armigera, bellatrix, valjdă, ārmātā, ārmīsonā, minār, clypčatā, scūtātā, fūnēstā, tremendā, sagittife:a. PHR. Pilis armaia. Furfata cohors ausique accensa superbis. V. Caterva, Turba.

SYN. Hörtör, exhiortor, acuo, impello, ahortor, ficohortor, aris.

mulo, exă uo, înflammo. V. Hertor.

coinquiao. In vittum verfa nonumenta oinquinat artis, H. SYN. Inquino, maculo, fado, deformo, politio, turp . V. Maculo. Pērque suos coitus contince omne genus, Ov. Falt. 4, 94. Colius, us. SYN. Coitio, conqubitus.

colaghizo. + FIR. Colaphis percutere, pulsare, verberare, ferile. Colaphis împîngere. Dariori manu pûlsare genas. Os manibus, vel palmis cædere.

Coliphus. Nos cilaphum inculimus lambento eruflula servo, Juv. 9, 50. SYN. ālāpā, īctus. EPITH. G avis, dūrus, sonorus, acerbus, violentus, validus. V. Alipa.

Colchi. et impierum Phasiana Colchorum, (Scaz.) Mart. 3, 58, 16. SYN. Phruxæi. à Phryxo, qui vellus aureum bue tranftulit : Ææi ab Æâ, por Colibidis. EPITH. Truces, lavi, feroces, algentes, impii, venefici, rolchiacis. Cochis colchiacis urat abena ficis, Prop. 2, 1, 54. Colchis, idis. Vos etlam sylva, was Colchidis Lolpitis ora, Virg. Afiæ regio, junta Pontum, cojus En metropolis, Rex autem Eates Medea pater : ignipedes posset sine Colchide vincere tauros, M. EPITH. impia, věněnorům ferax. collabor, eris, lapsus, labi. Dixit, et exangues collabitur, a: wilut ipsam, P. SYN. Concido, cado, labor. V. Cado. collactaneus, PHR. Mammam, nutricem sortitus eandem. Nutritus eodēm ūbere. Quī čadem ūbera sūgit. Collare, is. Sava ligant: et ferratis collaribus armant, M. SYN. Torques, feu toiquis. collatus. Qui tibi collatus, perfide, Casar erit, Mart, 4, 11, 20. V. Comparo. enllectitius, wel collectaneus, a, um. SYN. Collectus. Collegă, m. m. āt Novius collegă gradu post me schet uno. H. S. I, 6, 40. Collegium. ambiguique valent, que sint collegia fatis, M. SYN. Gymnasium, schola, vel cotus, conventus. V. Schola. Colliculus. Credit cilliculis, arboribufque meis, M rt. 12, 25, 4. SYN. Jugum. V. Collis. collido, īsī, sum. annulus ut fiat, primo colliditur auram, Ovid. SYN Frango, contero, attero, conftringo. collign, as. ansaque compressos colligat artia pedes, Tib. 1, 8, 14. SYN. Ligo, constringe. vincio, revincio. V. Vincio. colligo, is, legi, lectum. \_\_\_ Cum primum colligit ignes, Virg. G. 1, 427. SYN. Cogo, aggrego, con rego, congero, vel lego, carpo, decrepo. PHR. Flores manu legere, tondire: pollice, tenui, ungue decernere, carpe e, mětěrě. Poma manu decerpere, ab arbore vellere, detrahere, ramis a-Novos decerpere flores. VERS. Dum Proserpina luco Ludit, ët aut violis, aut candida lilia carpit, Dumque puellari ftudio calathofque, sinumque implet, et æquales certat superare legendo. Illa legit calthas, huic sont violaria coræ, illa papavereas subsecut ungue co-Auricomos decerpserit arbore fretus. Pomaque non nitis legit. vel carpsit ab arboribus. īsta legit violas, carpit et illa rosas. Pom.sque selectis detrahit arboribus. collimo, as. SYN. Collingo, Scopum attingo. Quippe et collinas ad fossam moverit berbas, Prop. 4, 5, 11. SYN. Montanus, clivosus. Collis, is. I iber pampineas irwidit collibus umbras. Vi . Ecl. 7, 58. SYN. Mons, jugum, clivus, apex, vertex. EPITH. apertus, supinus, patulus, um: rosus, celsiis, ipatiosus, dumosus, viridis, frigidus, herbifer, fæcondus, florifer, viridans, satebrosus, aprīcus, ve nus, fcopulosus, frondosus, abruptus, acclivis, florens, virens, tumidus, acrius, frugifer, surgens, încultiis. PHR. Frondoso vertice collis. Colle sub umbroso. Græcia Barbariæ lento collisa duello, Hor. Ep. 1, 2, 7. cõllīsŭs. SYN. attrītus, fractus. colloco. Collocat, Tosa proceil nehulis obfeura resiffit, V. G. 4, 424. SYN. Pono, flatuo, oo flituo, depono, compono. Colloquium. Scimus quid capies, colloquiumque voces; Ov. Ep. 17, 162. SYN. alloquium, sermo, congressus. EPITH. Mite, blandum, dulce, grātum, jucundum, benignum, optatum, honeftum, mutuum. colloquor, eris, collocutus. SYN. alloquor. affor, affaris, inufication in prima perfona Prafentis : compello, as. PHR Andixe et reddire : ...... VERS.

VERS. Värjönöctem sormone trahebant. Lieko tandem sermone frida. tur. Milta inter sese vario sermone gerebant. Talibus interse dietis ad tecta gubibant. Talia fatus erat, copit com talia vates. Dixerat, et dīctīs īllum ēft sīc voce socutus. Sīc Venus, ac Veneris contra sīc fīlius orsus. Talibus atque allis noctem sermonibus illam insomnem traxere. V. Loquor.

colluceo, xī. Totus collucins vefte atque insignibus armis, V. A. 14, 589.

SYN. Reful eo, corufco, V. Inceo.

colludo, sī, sum. Aut summa nantes in aqua colludere plumas, V. G. 1. 269.

SYN. Ludo, vel agiter. V. Ludo.

Collum. ille, ubi complexo Anea colloque pependit, Vir. An. 1, 719. SYN. Cervir. EPITH. Niveum, eburnam, candidum, argentesm, te. nerum, formosum, lacteum, enuflum, candens, altum, pulci rum, tu-VERS. Formosoque miçant bacchata monilia collo. Lactes genimato redimuntur collă monili. Pendebant tereti gemmată moniliă collo. Solvěre collă jugo.

colluftro. SYN. Luftro, circumspicio, vel illuftro. V. Cireumfpicio.

Colluvies, iei. Colluvies în majis abit, seniumque libide, M.

SYN. Colluvio, eluvies, diluviam. EPITH. Serdida, conosa, patridă, fœdă, tūpis, fætēns.

colo, is, ŭi, cultum, ere. Cura Deum, Di sint, ct qui coluere, colanier, Or. SYN. Incola, habito, wel veneror, honoro, adoro. V. Adoro.

ēt volārē vāgos indūctis rētibus amnēs. M.

SYN. Pērcēlo.

Colocasia, æ. f. vel Colocasium, ii.

Mixtăque r denti colocăsiă fundet acantbo, Virg. Ecl. 4, 20. EPITH. Nīliacum. à Nilo Agypu fluvio, lentum, molle. Colonia. Vēllet alexandro sī quarta colonia ponī, A.

V. Villa.

colonicus, et eingit piceo lacrymosa colonica fumo, A.

Colonus. Dură lăcertosi fodiebant arva coloni, Ov. M. 11, 13.

SYN. Agricola, arator, rufticus, agreftis, villicus, cultor agri. EPITH. Fortis, pauper, inops, miser, lacertosus, avidus, durus, rudis, simplex, söllicitus, incultus, pervigil, solers. VERS. Lacertosi fodicbant arva coloni. Pērvigilans luftrat sun rura colonus. V. Agricola.

Colophon, onis. Qua Colophoniaco Segila dicuntur Homero, Virg. Color, oris. ante novis rubeant quam prata culoribus, ante, V. G. 4, 306. EPÍTH. Grātus, vīvus, splēndēns, lucidus, puleher, nitēns, varius, mī-cāns, corūscāns, rutilāns, vīridis, tubēns, ruber, rubicundus, pūspurdus, rosčus, niger, ater, piceus, fulcus, obleurus, flavus, croceus, luteus, aureus, albus, candidus, niveus, lacteus, olorinus, caruleus, violaceus. VERS. Insignis vărio spleudore colorum. Vării rădiis distinctă coloris. ♥ăriis decorată coloribus. atque erat în niveo pulchră colore comă ante novīs rubčant quam prata coloribus.

coloratus. ufque coloratis amnis devexus ab indis, Vir. G. 4, 299. PHR. Colore, coloribus diffinctiis, ornatus, decoratus, pictus.

coloro, as. Quos Aurora suis rubra colorat equis, Prop. 3, 13, 16. SYN. Pingo. PHR. Colorem do, confero, induco. Colore, coloribua distinguo, orne, decore, pingo.

colosens. atque coloseum, fleterant ubi flagna, Gc. M.

colossius, a um. 2. longa, aliæ breves.

Comseils. Qua super imposico moles gemmata celoso, Stat. Syll. 1, 1.

Statna ammenfa magnitudinis, ac molis. Celebris erat ille Coloffus Solis opud Rhodios, ex are factus, inter septem mundi miracula numeratus. EPITH. A armoreus, grandis, sīdērētis, sūblīmis, altus, līngēns, horrēndis, cēlsūs, excelsūs, immānis, procērūs, enormis, vāstūs, stūpēndūs, ardūus, elātūs, edītūs, mīrāndūs, sūmmus, āhēnūs, Rhödius. PHR. Mölēs procērā colossī. Mīrī rāgiātā Colossī Molēs. V, Statua.

Colüber, ubrī. Aus tetto affactus cölüber saccedere et umbra, V. G. 3, 418, SYN. Serpens, anguïs, draco. EPITH. Löngüs, tümïdüs, lubrīcüs, hīrtüs, nöriüs, venēnātüs, terrificüs, sevüs, cærüleüs, Medüseüs, Görgös neüs, à Medusa Gorgose, squammodous, törtüs, ater, dirüs, lethifer, siznütüs, mordens, macülösüs, törtilis niger, venēnosüs, flexus, immanīs. PHR. Aüt teeto akueius cölüber süccedere et ümbra. Pērtis kcerbu böüm motæ sönüere cölüberæ. Pārsque jacent hümeris, parscircüm pēctora haptæ Sībilā dant, saniemque vömünt, linguisque cörüsent. ēcce latens hērba cölüber recübantis atüncö Dēnte pēdem strinxit. Sævis cadēt leta cölüberis. Quālis übi in lūcēm cölüber malā gramina pāstus, Frigidā süb tērrā tümidüm quēm brūmā těgēbăt, Nūnc pösitis növüs ēxūvīs, nītidūsque jüventa, Lübrīca convolvīt süblāto pēctore tergā.

V. Serpens. Mubrīnūs. Quos longit ūdo porrigīt colūbrīnā. (Sc2z.)

šlūnbā, ēt vērīīs ālba jūngāntār faps colūmba, Ov. Ep. 15, 27. SYN. Pālūmbēs. EPITH. Möllis, imbēlis, akriš, blandā, timidā, torquată, teneră, niveă, lacteă, mîtis, albă, pulchră, simplex, celer, trepidă, calida, Cythereia, idalia, Cypria, à Venere ; Dodona, à Dodona fylud Chaonia, ubi columba vocales oracula reddebant; păvidă, raūcă, văgă, vēlor vagabunda, præpes, mansueta. PHR. avis, volecris, ales Cythereia, avis Paphia, Dionea, Chaonia, idalia, Dodonaa. Volucris Venera dilectă. V čněris curř. expers fellis avis. Chaonis ales. accipitrem mettens trepidantibu, alis. VERS. ut fugiunt aquilas, timidisima turbi, columbae. Murmur apricantes nivea dant turre columba, expandunt Blas et amīcam blanda rigantes olcula circumcunt, insertantque oribus ari. atque columbi, suo madefactis sanguine plumis. Heriet adhue, avidolque timet, quibus hæserat, ungues. Cum tem effate repente urgenti, caco misceri mumure calum incipit, et nigra cinxerunt athera nubes : Continuo linquint arva undique, et ardna pennis Tecta petunt, celerelque cavis se turribus abdunt. ubi mites aquilam videre columbe, Nare per aerios tractus; nec pinguia iuri, Nec placida ictinent epulæ timor omnia vincit: Pars latet umbreso saltu, pars alta voiatu. Tectă petit, pars montanis cava saxa lătebris.

eolumbinus. Kīnā colūmbino līmum bing colligit ows, Hor. S. 2, 4, 56,

Chlumen, inis. n.

Rumpātque postes celumen impre sum labet. (Iamb.) SYN. Tūtela, defensio, tūtamen. PHR. Grande decus celumenque rerum : in te tota domus inclinata recumbit.

Galumna. eft ibi non parvæ parva columna notæ, Oy. Fast. 6, 206.

SYN. Fülerum, columen, PPITH Ferret, süblimis, celet, excelet, ferrata, valida, solida, firma, aitida, fülgida, immanis, pulchra, maimoses, aurata, longa, ardus, elata, erecla, perennis, externa, supposita, mananitica, supposita. PHR. Sürgentes ere columne. VERS. Rēgit Solis exateublimibus alta columnis. Ferratis incumbunt techt columnis. Templum erat auratis centum sublime columnis. Ter centum innix columnis porticus. immanique columnas Rūpibus excidunt. Celsis suppetta theatra

theatra columnis. Pariffque nitet qua fulta columnis. Porticus. Columna V. Abyla, & Calpe. Herculea.

coiumparis. Lace columnari feindens exercitus olim, Prud. Ham. 476.

eŏlūmnātŭs. Fastă columnata eft, intus quæ fulta columnis. Fil. Colus, ī, & ūs. m. f.

et colits, & fusus, digitis cecidere remissis, Ovil. EPITH. Faminea, fragilis, imbellis, lanigeri, Lyda, ab Arachne Lydia; Pal'adia. à Pallade seu Minerva lamficii prasidi, extlis, lævis, longi, mui liebris, teres, plena, rotundi. V. Neo.

Coma, Comuneur noftræ matre jubente comæ. Ovid Ep. 21. 88.

SYN. Cæ:arīčs, c pīllī, crīnēs. EPITH. unctā, nītīdā, prolīxā, flāvēns, d ffisā, dīvidua, foimora, odorātā, ornāta, ambresia, mollīs, cēcorā, flexilīs, flīva, pētā, fplēndīdā, tēhērā, cūltā, ddorā, ēffusā, hīrsātā, aurēā, fluēns, tānā, flēxā, tortā, pēddulā, rūtīlā, aurātā; pulchrā, rēpēxă, comptă, longă. V. Copilli.

et conum însignis gulea, criftafque comantes, Virg. A. 1. 468.

SYN. Comatus, crinitus, wel frondosus.

Că was cum fueris, eris, co atus. (Thal.) Mart. 1, 74. SYN. Căpillatus, crinitus. PHR. Crinibus, cæsărie, căpillis decorus, vel ornātus. Crine decorus. Qui dat crines diffundere ventis. Cui

pendet ab armīs Cæsaries. combibo, bibi. i precor et totos deida tute combibe soles, Mart. 10, 12, 7.

SYN. Bibo, ebibo, haūrio.

Combibo, oni . Frequens edonum turba, combibonumque. (Scat.) SYN. Mensæ, cauponæ so ius, comes: compotor.

comburo, ulsī, uftum. SYN uro, exuro, cremo, aduro, incendo: flammīs consumo, absumo. V. Uro, Incendo.

comedo, edi, esum .- Hæc bodie porcis comedenda relinques, H. Ep. 1,7, 19. SYN. edo, palco, manduco, mando. V. Edo.

ēt cito raptarus de nobilitat' comefa, Juv. 1, 34.

SYN. estis, adestis exestis, constimptus

Comes. itis. Tu tibi dux comiti : in comes ipfa duci, Ov. Ep. 14, 106. SYN. Comitans, comitatus, socius, sociatus, sodalis, affecia. EPITH. Fid s, fidelis. V Comitor, Sodalis.

Comefsatio, onis .- Mibi sit comefsatio tanti. Mart. 19, 48, 11: Comeisator, o is. — Pores nee comejsator babert, Mart. 4, 5; 3. SYN. Helluo. V. Guiofus.

comessor, aris. Comessabere Makimi. (Glycon.) Hor. Od. 4; 1; 11. SYN. epilor, convivor.

Cometa, vel Cometes, æ. m.

Fülgürä, nec diri töties ärsere cometæ, Virg. Geo. 1. 488. SYN. Stēllā crīnītā.. EPITH. Dīrus, crīnītus, sanguineus, candidus fatălis, præceps, triftis, fulgens. flammans, lucens, infelia, horrificus, rubicundus, ignifer, clarus, rubescens, ienītus, horrendus, tuneftus, minat, fievils, critentils, flammeus, I neils, metuendils, verendus, Infauftus, peftifer, sinister, exitiosus, perniciosus, capillatus, exitialis, prænuncius. PHR. Fax dîră cometæ. Stellă făcem ducens. Rubelcentes ferali crine comētæ. Conseius ingentis damni. Ferale coruscans. Prodigiale rubens. exitiale micans. Trifte micans. Crinemque tremendi Soderis; et terris motantem regna cometam. Non unus, crine corulco, Regnotum ēvēisor rubuit lethāle cometes. Nec dirī toties arsere comete. Liquida ei quando nocte cometæ Sanguinei lugubre rubent. Fiammigerumeue

trăhēt îpătrosô limite crînem. Praceps sanguineo delabităt rone cometes, Prodigiale ruhens: Non Illum navită tuto, Non Impunt vident populi. Cum belli motus, ant funeră retum Portendint, crinemi irâti îparsere minacem athère, să guineique tubent luguire comete. Nunquim terris îpechatum împune cometem. Crinemout volântiă ducunt yderă. Vomit ătră rubentes fac calo rădici, et sevă luce co-rusem Scrintillăt Sydus, terrique extremă minatur Crine minaci Ninciat autratur du se a at urbentes fac culo rădici, cu seva luce co-rusem Scrintillăt Sydus, terrique extremă minatur Crine minaci Ninciat autratur du se a at urbentes home în urminis iram Nunciat. Qualis ab arthece tristis Nuncius împeriis so et âppa ere co-metă. Quin et bellă cânunt îgnes subitosque tumultus, et clandestinis surgentiă fraudibus ârmă.

tomicus. Vēreibus expant trāgicus res comică non valt. Hor. A. Poet. Eg. tominus. Cominus ene ferit : jāculo cadit eminus īpet, Ov. M. 3, 119.

SYN. Prope. propius, haud procul.

Comis, is. Conveniant paries bee that camis ands. Ov. Falt. 3. 684.

SYN Hūmanus, commodus, facilie, heni nus, urbanus, blandus, menfuetus, mītis, lenis, placidus. PHR. Mite îngênium. Facilis voltouse
strenus. Aperitate cărens, positoque pu omnia (and. VERS. Tantaque
im Augunto clementia. Creave nil ingens mitius orbis hibet. Sic
piger ad prenas Princepis, ad prienus comi, Quique dolet quotice cogiur else ferox. Lenem te miseris renuit natura, nec ulti Mittus
îngenium, quam tibi, Brūte, dedit. Da mibil te placidum. V. Clemus, Mitis.

Comitin, atle. Quiete Nervas comitate Drusonee. (Scaz.) Mart. 5, 29, 4.

SYN. Benignitas, hūmanitas, ūrbanitas.

Comitatus. us. ai simul au usu rants comitatibus ut F. SYN. Coetus, cohors, caterva, tūrba. V. Turba.

tomiter. Comiter excipitur: sanguine junetus erat, Ov. F. 2, 2, 788.

SYN. Hūmane, hūmaniter, benigne.

Comititum, ii. Cras mane que so în contito estite ebritam. (Ianib.) SYN: Conventus, concilium.

tomitialis, is. et comiciali obnoxie coturnicet, (Scaz.)

Comitor, aris, vel comito, as.

ille meum comitate's iter, maria, omnia mecum, Virg. Æn. 6, 113.

SYN. Socio, sēctor, sēquor; filpo, āſsector. PHR. Sum comes. Comes co. Comitem mē āddo. Mē sociūm īnfēro, āddo, jūngo. Alicujus lātelīā ādhærēo. Iter, vel grēkūm comītor. Vērtīgiā sēquor. VĒRS. Cuī fīdās āchātēs it comēs. Nēv, natr, tibī comes ītē rēcūf. Nēvē nēgēt quifquām mē dūcē, sē comītēm. Īncēdīt māgnī jū enum fipāhtē catērvā. Īpse tino grā ītūr comītātās āchātē. Dēntræ sē pārvis iūlēs implicuīt, sē no grā ītūr comītātās āchātē. Dēntræ sē pārvis iūlēs implicuīt, sē no grā ītūr comītātās āchātē. Dēntræ sē cocium Ænēās ārque āgmīnā jūngīt. Ille ē concilio mūltīs cūm millībūs ībār. Nūllā mēls sīnē tē quærētūr glorīā rēbū. Illē mēum comītātūs ītēr mārīa omhītā cīrcūm, ātque omnēs pēlāgiquē mīnās, calīquē fērēbāt. Dicitur tā Comito. Quēm piā nobifcūm prolēs comītāvīt cūntēm. Ovid. Et noftīps comītarē grādūs, et in ārdā montis īrē sī aūl. Id.

tommaculo. Commaculare m nus : cradelit tu quoque maler, V. Ecl. 8, 48.

SÝN. Mặc ũlọ, fạc do, Inquino. V. Máculo. commemini, V. Memint.

commemorabilis. SIN. Commemorabdis, memorabilis.

Comměmoro. Morbi, quod tilum commem ratur, Ser. 67N. Memini. N. Memini.

м

commotiv, ārīs. SYN. Moror, maneo, consisto.
Commotio, enis. SYN. Motus, tumultus, turba, pērturbātio.
commotus. argo ubi commota fervēt plebetila bile, Pers. 4, 5.
SYN. Motus, pērturbātus, tērtītus, pērtērrītus, trepīdus, āttonītus, fis-pēsacus.
commoveo, movī, motum.—Celeres negue commovet ālās, V. B. 5, 2, 17.

SYN. Mövčo, pērtūrbo, afficio, exeito, concito, incito. communico. ac tua Tydides mecum communicat acid, Ov. M. 15, 239.

SYN. Confero, credo, partior, împertior, participem facio. Communio, îs. SYN. Munio, vallo. V. Munio.

communis.— aantumque bonis communibus obbo, V. A. 71, 415.

SYN. Vulgaris, popularis, pledeius, pervagatus/tritus, non rarus, fre-

Communita.

Communicae, Reis. SYN. Communio, commerciam, folder, societae.

EPITH. SECIE, Fide, fonvis. Pirk. Stelem hibitire penetes. lifeerh comidere regnis. Consortia tecta urbis habent. in medium quesita reponunt. Mens omaibes una eft. omnibus una quies operum laber. omnibus idem. unum et commune periclum. una saids ambobus eric. Communem halle ergn poptilam paribulque regamas aulpiciis, Si fapiter finam else velit Tyrile ürbem Trojaque profectis, Milterive probet populas aut fædera jungi. ---- ran capitur communitier berbu. Ser.

timmlini tër.-SYN. Vales, palsim, ubique, vel fere, fepius, crebro, pleramque, fre-

qoëntër.

Tu tombatatum venfunt, &c. Liter. I, 795. confinuito. SYN. Mūto, pērmūto, converto, inverto. V. Muto:

timo, is, compei, comptum. Comat virgintas bafta recuiva comas, Orida

Faft. 2, 560. SYN. Petto, depetto, orno, idorno.

interdain talmin et wocein comadit tollit, Hor. A. Poet. 93. Commedia.

tömmedicus. Hec de commedis is consults : illä stäguedum, Juv. 59:. Commedis. Hec de commedis is consults : illä stäguedum, Juv. 59:. Compagen, is, in lätus, inque feri curvain compagebus alvoim, V. 26. 2 51. SYN. Compago, commiliară, vincultim. EPITH. Solică, vallelă, fêre ieă, dură, rigită, firmă, secură, tenax, înconculsă. VERS. Ferro, et cempagibus aretis Claudentur belli porte. Dura victos compage tes nebant. V. Finculum.

Compago, înīs. atque ii a difpăribūt călămit compagină cerse, Ov. Met. 2. 171. V. Compages. tompar, uris. Bellat reut tur prentus tint tompare pugica, Ovid:

SYN. Par, similis, equalis.

tomparatus. Cum comparatu rielibus tuis bra. (Staz.) Matt. 3, 93, 6. SYN, Collatus, vel partus.

tomparto. Lucifer in toto compartite orbe, Ovid. ad Liv. 407. SYN. appareo, videor, adsum, exto.

comparo. — ēt sē mibi comparat ājāx ? Ovid. Met. 12, 118.

SYN. Confero, afsimīlo, apto, compono, æquo, com vei paro, afa sequor, consequor acquiro, adipifeor, obtineo, colligo. PHR: Si parva licet contponere magnis. Grandia si parvis afeimilare licet. Non illi quilonam bello se conferet heros. et mecum confereur ulyises ? Quid vetat a magnis ad res exempla minores Sumete ? Sic parvis componere magna solebam. Si licet exemptis in parvo, grandibus dti. V. Similis.

Comparandi formula. Non secus ac, Haud secus ac, Non aliter. Haud aliter. Ceu. Velut, ut, situt, inftar. ut solet. Non retus atque olim.

tit quondum.

Compedes, dam, dibus.

Sad negue compedibus, nac me compesee cutenis, Ov. Bp. 20, 85.
SYN. Catena, vincula, laqueus. EPITH. Dura, perdura, seva, tenāces, firmæ, serviles, ponderoiæ, validæ, tatdæ, graves, ferreæ, moleftæ. V. Catena.

tompedītus. Tum compedītī jandum Lima terunt. (lamb.)

SYN. Compedibus vinctus, ligatus.

tompello, as. Compellarat, et bas triffes Lâtonia woces, Vitg. A. 11, 544. SYN. Voco, advoco, alloquor.

compello, is, compuli, compulsum.

Hadorumjue gregem viridi compellere bibifco, Virg. Ecl. 2, 30. M 2 .

ن وتقسط

```
SYN. Pēllo, ūrgžo, ždigo, cogo, impēllo.
Compensatio, anis - Homo eft, bac compensatio, rapit, Sid.
  SÝN. Mérces, præmíum.
               SYN. Penfo, muneror, remunero. PHR. Munit redde.
compenio, as.
  rčfero, rependo.
comperio, eri, ertum. unde boc compererim tam bene, queris ? ame. Ovid.
Ep. 5, 130. SYN. Depréhendo, scio, novi.
Compes, edis, V. Suprà Compedes.
compésco, un. Landa, que partis compéscorte infériorem, Hor. S. 1, 8, 31.
   SYN. Conioco. retineo, contineo: coerceo, fræno, refræno, comprimo.
competo. SYN. Convenio, congruo, deceo.
compilo, as. Compilare Cilix volebat borium. (Phal.) Mart. 6, 71, 3.
   SYN. expilo, diripio, eripio, furor, prædor.
sompingo, egi, actum. SYN. Compello, detrudo, adigo, urgeo, vel com-
   pono, conjugo.
Compitum. Compită grată Des : compită grată căni, Ov. F. S. 140.
 SYN. Via, iter, vicus, platez. V. Via.
complăcio. Te vellem Aurora complăcă î să virum. Ped.
   SYN. Plăceo, arrideo.
complano. Complananda domus, desolandique senates. F.
   SYN. Æquo, admquo, exaquo, vil solo mquo, everto.
complector, eris. et pairis anchija granis completitur sia, V. A. 5, 31. SYN. amplector: complexu tenco, toveo. V. Ampletor.
Complementum, 2 ling. SYN. Supplementum.
compleo, evi, etum. annuus exactis completur mensibus orbis, V. A. C. 46.
   SYN. impleo, adimpleo, vel perficio, absolvo, finio, conficio, impone
completus. Completis lapidum labiis, tum spuma per eras, J.
   SYN. împletus, plenus, vel perfectus.
Complexus.— Quīs te nost is complexubus arcet? V. A. 5, 742.
SYN. amplexus. EPITH. avidus, tenax, mollis, nexilis, arcies, ma-
   tuus, dulcis, tener, placidus. V. zmplexus.
complico, as, avi, & ui. SYN. Plico, convolvo, involvo, contraho.
complures. Complures alios doctos ega, quos et amicos, S.
   SYN. Mültî, përmultî, plurës, plurimî.
 compono, posui, positum. - Sic parvis componere magna solebam, V. Ecl.
    1, 24. SYN. Comparo, confero, apto, aleimilo, equo, exequo, adequo.
   cozquo, vel conjungo, committo, vel feribo.
 Compono carmen. V. Carmen compono, & Liber.
 Compositor, oris. Plus sibi permisit compositore suo. Ov. Tr. 2, 356.
 compositus. Mollia composita lietora fronde tegit, Prop. 1, 20, 22. compos, otis. et dignus fieri compos memorabilis auri, Sil. 11, 336.
 compoto, as. V. Poto.
 Compotor, oris. SYN. Combibo.
comprehendo, di, sum. SYN. accipio, capio, apprehendo: alsequor, ver
   concipio, intelligo, percipio.
 comprimo, prefei. - Jam ifibine et comprime gref um, V. A. 6, 389.
   SYN. Teneo, retineo, coerceo: cohibeo, compelco, sisto, retardo, vel
   premo, opprimo.
 comprobo. Comprobat, o quantum diftant bumana, &c. Ar.
   SYN. Probo, approbe, laudo.
```

compeus, a, um. SYN. Pexus, vel ornatus, cultus, excultus, concinnus. computo. ūtile sollicitis computat articulis, Ov. Pont. 9, 3, 18. SYN. Numero, censeo: puto. computresco, ui. V. Patresco.

Conamen, inis. Dixit : et exiguo funem conamine tranit, Ov. F. 4, 3, 2, 5. Conatus, us. Sed quoniam tantis faium conatibus obflat, Ov. M. 249

SYN. Conamen, tentamen, molimen, nisus, vis. EPITH. Magnue, conftans, audar, generosus, fortis, magnanimus, laudabilis. Ingens, valīdus, summus, gemīnātus, exiguus, cupidus, modicus. PHR. Stupuere tres, tentamină tanti, Conatulque tuos. în mediis conatibus meri Seccidimus, non linguá välet, non corpore note Sufficiunt vires.

conatus, a, um. Ter conatas ibi collo dare bracbid circum, V. A. 2, 792. Concavitas. Concavitas regni inferni terram entalit altra, Mant. .!

concavo. eft locus, în geminos ubi bracbia concavat arcus, Ov. M. 2, 195.

SYN. Căvo, excăvo.

concavas, Aut abi odir can gravis, aft abi concava pulsu, V. O. 4, 49.

SYN. Cavus, cavatus, excavatus, imus, profundus. concedo, ceisī. Quomibi fortunai, sī non conceditus utī, Hor. Ep. 1, 5, 12. SYN. Dono, do, largior, tribuo, permitto, cedo, vel fateor, fon nego, non repugno, non reculo, non abnuo, vel accedo, transeo.

Conceptaculum. înterceptă sinu par conceptaculă seu, Prud. Piych. 742. concelebro. Concelebra, et multo temporă fundi mere, Tib. 1, 7, 50.

V. Celebro.

Concentus, us. EPITH. Grātus, dulcis, argutus, blandus. SYN. Concors cantus. Vocum discordia concors. VERS. Letis mulcent concentibus auras. Volucrum resonat concentur ad auras. Fefti concentūs āčrk vel ædēs mūkēnt. V. Cerus.

Conchă. EPITH. Squallens, cava, pretioea, ville, detrita, marina, tenuis, tortă, zquoreă, tortilis, lūcidă, ăduncă, nervosă, îndă, îndică, coă, gēmmīfērā, gemmātā, squāmmosā, sqāllīdā, Sārrānā, Tārīā, Sīdonīā, a Tgro, quæ olim Sarra, S Sidone, urbībus Phæniciæ, in quibus purpura ax conceptiis celebratissima, Spūmāns, lēvīs, aurātā, VERS, Bācchārēnī. děbát concha derása těnáci, et nivěos húměros lücida concha těgit expavit tortæ certantia mūrmura conchæ. V. Tuba, . 4

Conchyle, is, vel Conchylium, ii.

Tineta tegit roseo conchylis parpara fuco, Catàba, 49. Tubrică najcentes împlent couchyllă Lune, Hor. Sat 2, 4, 30.

Pifcis conebă testus, cujus fuccus tingendis purpureo colore pannit aptiffimus. V. Murex.

concido, à cædo, cidi, cisum. - Seropibus concidere montes, V. G. 2, 260. SYN. Cædo, scindo.

concido, á cado. cidi.-Manum, qua concidit ilia tellus, V. R. 11, 245. SYN. Cado, decido, corruo, ruo, labor, eris. V. Cade,

Conciliator, oris. concilio, as. ilie iibi dominam conciliavit ambr. Mart. 12, 52, 14. SYN Conjungo, devincio, vel acquiro, paro, comparo.

ille e concilio, multis cum millibus that, V. Æn. 5, 75. Concilium. SYN. Cætüs, cönvēntüs.

concino, ui. Dicitur ad claufas con indifie fores, Ov. Faft. 4, 110. SYN. Căno, canto; vel concentum edo; cantu respondeo, responso, acelino.

Côncĩo

j

```
Concio, onis. SYN. Concilium, cartes, vel bratio, sermo.
 concionor, aris, SYN. ero. PHR. Fidei verba sone. oracula leges pan-
    do. Christi dogmată spargo, vel illustro.
 Concionator, oria. SYN. grator. EPITH. Sacer, sanctus, pids, doctie.
   potens, fuavis, eloquens, disertus, PHR. Verbi Dei praco. Sacra
   dogmata tractans. Commemorans julsa verenda Dei.
 concipio, concepi, conceptum.
   Pîngulă conceptunt : si de îllîs omne per berbam; Virg. Geo. 1, 87,
SYN. Percepio, nolco, cagnolco, afsequor, intelligo, cagio.
 concinus. Ligna senex minart: concifaque conftruit alte, Ov. Fatt. 2, 647.
    SYN. Casus, feafsus. V. Sciffus.
 concitatue. Si concitata ferweant ventis freta. (lamb.)
    SYN. Concitus, celer, rapidus, velor.
 conelso. Reficit, et fügiens concitat omne nemus, Ov. Faft. 1, 436.
SYN excito, moveo, sollicito, filmulo, incendo, igo, pelificio, ache.
 constitus, à concieo. Concitus à laso fecit amore sui, Ov. Tr. 2, 288.
    SYN. excitus, percitus, commotus, impulsus, wel ceier, veloz.
 concieis, à concio Tofe autem tantis concită furoribus arma.
   SYN. Concitatus, excitat, excitatus. V. Concitus fapre.
 conclamatus. Conclamata jacent, nec mater erine soluto, Luc. 2, 23.
 conciamo. italiam primus conclamat acbates. V. Æ. 3, 523.
    SYN. C'amo, exclamo, vociferor.
 Conclave, is. Currere per totum pavilal conclave magilgue, H. S. 2, 6, 113.
SYN. intima, secreta, orum.
concludo, si, sum, Pary apraid licam parto, it concluder füles. V. R. 1, 429.
   SYN. Chado, India of the tolligo, infero, wel absolvo, perficio.
 conclusus. Suave locus voci resonat conclusus inanes, Hor. S. 1, 4, 76,
    SYN. Inclusies, clausies, Interchistia.
 concolor, oris. - Com factu concolor alba, Virg. Æn. 8, 82.
   PHR. čoděm colore tincius. Cul color iden.
 concoquo. Palchre concoquites, nibil timetis.
                                                 (Phat.)
              Quid mibi si tanto felim concordid bello, Prop. 3. 6, 41.
 Concordiă.
   SYN. Pax. EPITH. Dulcis, mieis, felix, candida, innocua, alma. PHE
   Contraria liti. Nullis concordia ruptă querelis. VERS. ună quidem fa-
   cies semper, mens una duobus, una quies, unufque labor. V. Peri
 Concorditer. Viximit, ut noffis, totos concorditer annos, M.
   PHR. Concordi mente, una mente, amico federe.
 concremo. ut constinurem prelis et thalamitrogo. (lamb.)
   SYN. Combūro, ūro, incendo, cremo, aduro, exuro. V. Uro.
"toncrepito. Stridere, virgarum concrepitare frayer, Drud. Perift. Ep. 11, 56.
   SYN. Concrepo.
concrepo, is. Gymba & Theband concrepuere Deo, Ovid.
   SYN. Crepo, crepito, concrepito, firideo, firepito, firepo.
concrefco, evi, etum. SYN. Conflor, coes, commifceor, condensor, den-
   sor, cogor, Induror. VERS. Concrescunt subite currenti in fiumine
   crusta.
 Concretio, onis. SYN. Mixtio.
 concretus. Multă diu concretă modis inolescere mirie, V. A. 6, 738.
   SYN. Compositus, conflictus, mixtus.
 Concubinus. Leod nubis, Proculina, concubino, (Phal.) Mart. 6, 22.
  SYN, Mæchas, adulter, luxuriosus.
                                                                  căncă și tăna C
```

Contabitas, in. Contibint vitto nathra palliti fuedis, Or. M. 10, 1530 SYN. Coltus. EPI H. Nefandus, impurus, necturnes, fceleratis, sone. vētītās, īmprobās, dolocis.

Côncilbide. Namque ubi concibia venere ulluria nottin M. concilco. as. SYN. Calco, tero, protero, contero, procello. PHA. impostio pede premere, proculcure, proterere. Comprimere plinta. 366 pedibus terere, pedibus proterere. VERS. Neque oves berdique paral. ci Floribus musitant, aut emine bieule campe Decutist rorem. et surgentes atterat herbas.

cherupifco, ivi, & ii, itum. Quid riges, dintinique concepifeent. (Phal.)

Mart. 2, 68, 7. SYN. Cupio, concupio, eyto, peropto, appeto, toncurro, concurri, concurrin. SYN. accurro, advolo, convolo, concurro, confluo. PHR. Concursu accedere magno. VERS. Raptis concurrunt undicue telis. Audetque veris concurrere virgo bellatrix.

Concursus, us. SYN. accursus, EPITH. Magnus, ingene, celebris, fre-

quans. PHR. Turbă frequens.

concătio, cisî, ulsum. Agidă tancă êrât dentră nimbojque cieret, Virg. B. 8, 254. SYN. Quitio, moveo, commoveo, igito, concito, jacto. concăisus. Te tremefactă comum concuiso vertice nutat, Vir. B. 2, 629.

SYN. Qualette, evenlette, mottes, agitatus, concitatue, jactatus. PHR. Casti concultus acerbo.

condecoro, as. Digne digniloquis pitturis condicorari, Ovid.

SYN, Decoro, honesto, orno, exorno, adorno.

condemno, SYN, Damno, PHR, Crimine damno, Sceieris arguo, Mortž, exilio mulcto. Morti, necī addīco, dedo, alicujus nomini, vel alicui crimini pigrum præfigere Theta. Mortiferum adoere signum. VERS. Něc měž děcrětě dámnák i facta Sčnátůs. Něc měž selectő Judšež

iāli fuga ēft. condenio, as. SYN. Cogo, ipisio, denio, induro, duro.

condico, is. SYN. Significo, denuncio, conflituo.

Condimentum. Qua falis admifts tundetur condimenti, (Spond.) SYN. Conditio, conditură. EPITH. Suave, dulce, gratum.

condio, is, ivi, & ii, itum. et quadringentis nummis condire gulofum, fuv. 21, 19. PHR. Condimentis, vel luavi sapore tempero. Duicem saporem aspergo. Condimenta milceo.

Conditio, onis. accipe et boc munus conditione male, Mart. 9, 68, 8. SYN. Lex, altim, vel modus, vel fortune, sors, flatus. EPITH.

Misera, commodă, difficilie, iniquă, dură. Conditio. à condio. 2 longa. SYN. Condimentum, conditura. EPITH.

Suāvis, dūlcis, grātā. Conditor, oris ; à condio. EPITH. Solers, peritus, industrius. Conditor, Gris; à condo. - Romanæ conditor arcis, V. A. 8, 313.

SYN. exfiructor, fabricator, fundator.

conditus, à condio. Ne male conditum jus apponatur ? ut omnes, A. Sat. 2: 8, 69. SYN. Mīltus, alpersus.

gonditus, à condo.- àperit pracordia liber, Hor. 8. 1, 4, 8, 89. SYN. abiconditus, abditus, occultus, litons, o dionfiructus.

condo. is. Condidimus torra, mæftafqui facravim paras, V. Æn. 5, 42. SYN. abicondo, occulo, occulto, tego, obtege w/confiruo, compone. colligo, coacervo. V. Occulto, vel A difice.

contoleo. at condoluit tentatum frigore corpus, F's Stt. 1,80. JYN. Dělčo, indělčo, marčo,

Cŷ.

condono. SYN. Done, vel remitto, perco, ignosco, coniocibilis. ad bene vivendum conducibile, atque beate, S. SYN. Commodus, aptus, ūtilis. conduco, xi. Quod non proposito conducat, et bereat apet, H. A. P. 191. SYN. Duco, pel sum commodus, utilis, aptus, convenio, vel redimo. lŏco. confabulor. V. Gellequer. edeféro, tăli, litum. SYN. Fero; vel compăro; vel congero, conficio: vel protam. conficio, feci. Conficie, et einebris nigrefcant, Gr. V. A. 11, 824.
SYN. Făcio, efficio, abedivo, expédio, perficio, vel abeumo, pelsunde, attero, vel occido, interficio, perimo. confidens-Te, juvenum confidentissime, noftrais, V. G. 4, 545. SYN. Fidens, fisus, confisus, audau. confido, idi, isum. Desinat elatis quifquam confidere rabus, Cl. SYN. Fido, fidem hibeo, wel credo, committo. V. Fido. configo, ixi, ixum. Nil pilivi faciunt, ipsam configite mattem, J. 6, 172, SYN. Figo, transfigo, vulnero, confodio, saucio. confingo, inxi, idum. SYN. Fingo, exeogito, comminiscer, commentŏr. Confinis, is. Sed cum luce comen dubie confinia noclie, Ov. M. 4, 401. SYN. affinis, vicinus, p opinqui, finitimus, conterminus. confirmo SYN. aliero, alsevero, affirmo. confiste. o nimium calo, et pelago confise sereno, Virg. A. 5, 870. SYN. Fīsus, fidens, confidens: audax. confiteor, eris, et feeleris sameres confiteare tui, Qv. SYN, Fětřěr, agnôico. eanflag.o. SYN. Flagro, ardeo, cremor, aror, cimburor, ardesco, exar-V. Ardeo. desco, incendor. conflatilis, is. Non efset ullus Yupiter conflatilis. (Iamb.) SYN. Conflatüs Conflatus .- Tyndaridis formæ conflatus amore, Lucr. 1, 474. SYN. Conflatilis, fusus, exculsus, laboratus, vel compositus, mintus. confligo, ixi, ictum. Tot simil objetie poffer confligere rebus, Cl. SYN. Pūgno, congredior, certo, dimico. V. Certo, Pugno, Luctor. Conflictus, us. SYN. Pugna, prælium, certamen, congressus. V. Cortamen. Luftus. conflo, as. Te patiente mea conflavit imaginis aurum, P. SYN. Fabricor, fabrico: ex ære, auro, &c. fundo, cudo, excudo, labēro, conficio. confluo, xi, xum. SYN. Convenio, concurro, coeo. PHR. Simul, well ĭn ūnūm flüo. Conflutium. Ponec confluviis revolutis eftibus amnis, Sev. Ætna, 325. SYN. Conflüxus, confluvies. confodio, fo i, folsom. Telaque confodiunt boffes, &c. Val. SYN. Fodio, defodio, vel ferio, percutio: conformis, is. SYN. Similis, par, compar. conformo. SYN alsimilo, wel compono. formo, conformo, figuro, contossus. SYN. Fossus, defossus, vel percussus cæsus. confragosus. (livosa plonis, confragosa lenibus. (lumb.) SYN. aiper, icaber, salebrosus, icrupeus, petrosus, lapidosus. W. Suxofus. , eügérkeős

```
confragus. .... Caftella vocant, et confraga densis, Luc. 6, 126.
  SYN. Inac elsiis, confragosus.
confringo, fregi, fractum. SYN. Frango, Infringo.
confagio, is, fugi. SYN. Fugio, diffugio. PHR. ad te confucto. at
  supplex tus numins poko. V. Fagio.
Confügitim. Fülmine percuffe configiumque rati, Ov. Tr. 4, 5, 6.
  SYN. Perfüglüm, asylum.
confundo, fudi, fusum. - Siculis confunditur undis, V. A. 2, 696.
   SYN Milceo, permifeo, tiirbo, perturbo.
confueus. abflupuit varia confusis imagine rerum, V. A. 12, 66 c.
   SYN Türbatus, pērturbatus, mixtus, pērmixtus,
conforo. an con utabunt nares, deulique revincent ? Lucr. 4, 400.
   SYN. Refuto, refello, rejicio, explodo, diliio, infirmo, coarguo, dif.
   sālvo, frānge.
 congelo, Congelat byberni valtas Jours, &c. Val.
   SYN. Conglăcio, gelo. V. Gelo.
 congemino. Congeminat, waltus călido rigăt ore cerebro, V. A. 11, 698.
   SVN. Gemino, duplico, condu lico. PHR. Crebros ensibus icus
   Congeminant
congemo, vi. Congemuit, traxitque jugis, &c. V. A. 2, 622.
  SYN. Gemo, Ingemo, vel adgemo.
congenitus. Leves congenites concludat mænibus unis. P.
   SYN. Ingenitus, insitus, invatus, nacivus.
Congéries, iei. Congeriem sécuit sichamque, &c. Ov. M. 1, 33. 4YN. acervis, itrue, cumulus, copia. V. Acervis.
songero, gefti, ftom. Congerere arboribus, coel que educere certant, V. A. f.
  178. SY N. aggero, congero, acervo, accumulo, augeo, adaugeo, conglo-
  mero, coacervo, agglo i ero, glomero, firno, extruo. V. Accumulo.
conglomero. Contineat parvo, si po/sit conglomerari, Lucr. 3, 211.
  SYN. Glomero, agelomero, coacervo. V. Congero.
conglūtino. - 5YN. agglūtino, jūngo, copulo, conjungo, glūtine necto.
congritulor. PHR. Gratulor, congaudeo.
congredior, eris, grefeus. Vix biftem, alterni si congrediamur, bahemus. V.
  SYN. Gonfligo, pugno, certe, decerto, dimico. V. Luctor, Pugno.
Côngrègo. Göngrégát ét löngüm dant cirnua minta, &c. Sc.
  SYN. ăcervatim, coacervatim, una, simul.
congre atim. Cursant per ampla congregatim menia, Gr. Sc.
  SYN. Congero, aceryo, coacervo, cogo, colligo, contraho, aggero, con-
  jūngo, glomero, agulomero.
congruo, is. ēt pārs augque suo congrueret titulo, Profp.
  SYN. Convenio, quadro, consono, conse tro.
conjicio, jeci .- Salices, et grandia conjice saxa, V. G. 4, 26.
   SVN. Auguror, divino, sufpicor, conjecto, vel jacio, injicio.
Conjectora. Augurium ratto eft, et conjectură futuri, Ov. Tr. 1, 10, 15.
   SYN. Afigurium, opinio, suspicio, divinatio.
con ngalis, is. Dii conjugales suque genialis tori. (lamb.)
coningialis, in. Nec med vīrginitas, nec conjugialia jūra, Ov. M. 6, 536.
  SYN. Jugalis, socialis, martalis.
Configium. Ni dăre conjugium, dieto parere fatetur, V. A. 7, 433.
 SYN. Connubium, Hymenæi; Lymen nuptiarum præfes. EPi'l'H Stabile,
  tīdūm, sociāle,sanctum, firmum, facrum, sollicitum. perenne, ti dele, ge-
  niale, fauftum, felix catum, pildicum, socium, concors, amicum, solenne.
```

PHR. Tædæ jiigālēs, sociāles, quis slim sade feu faces mugta, dem dedu. cebatur in mariti demum, praferebantur. Bocii consontia lecti. Connobizik jügüm. Jūra vöri. Lett söcialia jüri. Saera jügülit, Vincik jü-gülit. Thalami fædüs. Töri fadüs. Debiti jüra töri. Caffi jüra misilei töri. Söcialis ümös. VBRS. ät tibi ego i, narüs thalimos tmedifque para-Quamvis connubia noftra procorum Turba petat Atalia. Per connubia nottre, per incomos hymenros. Conjugium per luttra merca sine crimine consors unum habit. Ran tibi conjugium et quantin sanguine dotes abnegat, enternulque in regnem queritur hæren. V. mest, Conjugium inire.

Conjugium inire, SYN. Conjugem accipete. PHR. Socii fuedas inire tori Subire vincia jugalis. Connubid sibi jungere. Tori, thaisini socium, wel sociam accipere. Subire cafti debită fură toti. Aliquem connubio flabili, solenni tæda sibi jungere. accipere in foeds socii teri. Consortem thalami sumere legitimo Fædere sociare. Vinclo sociare jugali. Thalami sociam aceipere, deligere sibi, ducere. Nulli me vincie wellem sociare jugali. Te face solemni junget sibi. VERS. Si qua velle apte nubere, nube pari. Talia connubia, et tales celebrent hymenede. Hæc ubi nubilibus primum māluruit annis, Præpolito cunctis Laurenti tradită Pico ek. Siquă tibî sponsa est, si quem dignabere tæda. Deiopčiam Connubio jungam Aibili, propriamque dicabo, Ne pete connibiis nātām sociāre Latinis. V. Nupries celebrare.

Conjugium califie, PHR. Pogere concubitus, connubia, accelous viriles fogere, Tædās jūgālēs, socium thalamum, vincla jūgālia aversarī. VERS. Multi īliām pētierē, īlie avērsata pētentēs, împatiens experique virī nemora āvīš lūstrāt : Nāc quid Hýmān, quid šmōr, quid sīnt connūbiš cūst. Sæpē pātēr dīxīt, Generum mībī, fīlīš, dēbēs : Sæpē pātēr dīxīt, Dēbēs

mihi nata, nepotes : illa velut crimen tædas exosa jugales.

Conjugii fidem scrvare. PHR. Connubia servare. Conjugii fidem, socia-

lia jūra non fallere. Servare fædera leeti.

Conjügium violart. PFR. Jüncti rümpere vincla töri. Jügali sölvere feedis, Fallere jüra töri. Thalamos violare. Temerare cobile. Deserere feede-Sociāle fædes lædere. Sacra marīta polluere. Venerem temerare maritam. Linquere legitimos toros. Pactam violare tidema Connibialia jūra fallere.

conjugo. Conjugat Becelsum tabulis, loquiaria picis, M. SYN. Jungo, conjungo, vel jugo, celligo, as.

conjugus. Conjugă permistt, servatus et extulit arcase F. conjuratus. Coujurata inas rumpere nupeias. (Afclep.)

pon ero. altera poscit ope a res, et consurat amice, Hor. A. Poet. 411.

SYN. Conspiro, insidior, vel juro.

Comux. hec. exemplanque bon e conjugis effe mibi, Ov. Tr. 4, 3, 72. SYN. uxor, spēnsa. EPTIH. Pulchra, venusta, formosa, pudica, chara. fīdā, fīdēlis, grātā, amātā, amīca, dīlēca, cata, sollicita. PHR. Sociā lect f. Sociata fordore lecti. Servans cafti socialia foedera lecti. Multos dīlēcta per annos. Vinelo sociata jugali. Pueris fecunda creandis. Similis probitate marito.

Conjux, jugis, hic. Conjugis audifret Fatum cum Porcia Brati, Mart. SYN. Spot.sus, maritus, vir. EPITH. Fidus, charus, fidelis, amatus. dilectus, caftis, so iur, sollicitus. PHR. Thalami socius.

connecto, nexui, of nexi. SYN. Necto, jango, adjungo, conjungo, ad-. atto, addo, copulo, alligo, compono.

evarianos.

Connicer, eris, nistis, vel nixus. SYN. innitor, condr.

conniveo, ivi, & ixi. Connivens, aculis ibat, laceque ferebat, Sil. 7, 462. SYN. Difei r blo: indulgeo, parco.

connubialis, is. Hou upi pacia files? ubi connubialia fară? Ov. Ep. 6, 48. Connibiam. Connibio jungam flabili, &c. Virg. A. . , 7 7.

Helleris, andranache Pyrrbin' connubia sarvas? V. A. 3, 319. V. Conjugium.

ronor, aria. Melliter imprife cenor adir' toro, Prop. 1, 2, 12. SYN. Tento, nitor, enitor, contendo, molior, incumbo, ageredior, con . niter, annitor. PHR. Viribus eniti. Toto connit cor ore. Co ari Molimine magno tentare. Vires omnes impensere. plūrima frūftrā idhibēre. VERS. Hoc acrius omnes incumbunt. Fert ingens toto connixus corpore ferrum. Huc amnes vertite vires. amnia tentando docilis solertia vincit.

conqueror, eris, questus. Conqueror, ire a me seria verba, precer, Tab. 1. 7. 20. SYN. Queror. PHR. Querelas, questus fundo, effundo, cdo. prome, profero. Pectore queftus rumpo, effundo. V. Querer.

etoquiesco, ievi. SYN. Quiesco, requiesco, cesto desino. etoquiro, sivi, sii, situm. Non illis statum vulgo conquirere amantes, Pr. 1, 2, 23. SYN. Quæro, scrutor, investigo, vestigo. V. Quero. conquisitus. Conquisită din dulcique reperta labore, Luct. 3, 420.

SYN. Quæsitos.

ronsanguineus. Tum consanguineus leibī soper, &c. Vir. Æ. 6, 278.
SYN. cognātus, propinquus, affinis. PHR. Sanguine junctus. Consanguinitate propinquis. Consors generis. Cognato sanguine vinctus. Sanguine ab una. Galem firpe genus ducens, trabens. Ducont ab ecdem ftemmate ramum lifdem majoribis nātŭs čōdēm. ortus. Godem prognati sanguine. eadem quos linea jungit Stempalia. Genus amborum fundit se sanguine ab uno.

Consanguinitas. - impācātis cinsanguinitāte ligāvit, St.

PHR. Affinia vincula. V. Confanguineus.

confeeleratus. Confeelerată pia difeerni. vinculă sello, Ovid. V. Sceleratus.

conicendo, dī, sam. Confeendebat equos, patrio mucrone relicto. SYN. Scando, alcondo: supero.

Conscientia. ab eta nulla Visa conscientia, (lamb.)

"EPITH. Mordax, mordens, flimulans, crucians, dura, remordens, edequens. PHR. Confeta mens, animus, confeius. Mens confeia facti. Tefis domēsticus. Interior simulus, alsiduus pēctore testis. VERS, Quo dīrī conscia facti Mens hatet attonitos et surdo verbere cædit. Noue diegue suum gestare in pectore testem. Nil conscire sibi, nulla pall fcere culpa. Hi sunt qui trepidant. et ad omnia fulgura palient : Cam tonat, exanimes primo quoque murmuie cali.

confcio, ivi. Nil confcire sibi nulla pallescere culpa, Hor. Ep. 1, 1, 61.

SYN. Confeius sum; teftis mihi sum.

confeife, ivi, îtum. SYN. Decerno vel infero.

confei us. SYN. Decretiis.

confeius. Confeius audacis fueli; caudamque remuleens, V. Æ. 11, 814 SYN. Particeps, socius, teffis, vel reus, nocens.

conceribo. ordinis extremus conscribi în saculă civis, S. SYN. Scribe, infcribo, compono, vel colligo, cogo.

dialecro,

```
confecro. Post fată consocratus, et templis dătus. (lamb.)
     SYN. Sacro, do, dico, dedico.
  congector, aris. SYN. Sector, persequor, sequor, consequor, aucupor,
     ciato.
  tasecutus. externă constiuuis, expulsus tuis. (lamb.)
     SYN. Secutus, Elsecutus.
  consenecto, ut. Macefco, consenefco, tabel. o, miser, (lamb.)
     SYN. Senesco, senex, fio.
  Consensiis, is. SYN. alsengis, wel concordia. EPITH, Liber, amietis,
    öptatis, gratus, quæsītus, facilis. VERS. Consonat alsensa populi
    precibilique faventum Regia. V. Confentio.
  consentantus. unda maris teplai non consentanea bruma. M.
    SYN. Consentiens, conven ans, aptus, vel equis.
 consentio, sī, sum. Consentire selle fadite qui credidrite et, H. Fp. 1, 18, 65.
SYN. Convenio, sisentio, spentior, anneo, congreo. PHR. Mens
omnibus una Eft. omnibus idem animus. idem omnes simul side
  habet, ('unchī simul a sensērē. VERS. Qued sī Deus o e sereno annu-
    erit. Non aversata petenti annuit. Dicta jovas pars voce probant,
frimulaque frementi adjiciunt, elii partes alsensibus implen. Sic
' ille effatus, et imnes alsensere animis, nutuque et murmure læto.
 consepio, sepi, septum. SYN. Sepio, munio, caudo, prætendo sepem.
 consequor, eris. Consequor bic ut me nec eimeat, ne. amet, Mart. 5, 47, 4.
 SYN. Sequer, vel ad piscor, acquiro, peru, comparo, alecquor. V. Acquiro; vel emulor, imitor. comero, evi, itum. Gonserimus, multos l'anaum dimittimus creo, Vir. A.a.
    1, 198. SYN. Sero, i sero, semino, planto,
 conscio, ti, tam. SYN. Milceo, immiket, conjungo, connecto, con-
    fero, vel pugno, manus consero.
 cons 140. Conservabat opes bumilis casa. mītia purro, P.
    SYN. Cuffodio, tueor, tutor, servo, Ziservo.
 considero. Aut latem pieta veffis considerat aurum, Juv. 6. 481.
    SYN. Pěto, rěputo, côgito, côntemplor, měditor, pôn ero, expendo. V. Cogito, vel afpicio, cônfpicio, fpēcto, intueor. V. Afpicio.
 considen, sedi, selium. SYN. afsideo, afsido, una sedeo, vel quiesco.
    moror, commoror, consillo, consido.
 consido, is .- - His mecum pariter considere regnis. V. A 1, 576.
    V. Confideo.
 consten). SYN. obsigno, vel inscribo.
 Corsilium. Consilium vultu tegit, ac frem fronte werenat V. A. 4, 447.
  SYN. Sententia, mens seneus, judicium, animus. EPITH. arcanum,
  prodens, providum, salutaie, utile, tidele, amicum, quæsitum, secretum, erreum, maturum, salutite um. VERS. Quis jam solatia vielo Constitumque feiat ? admonitu capi fortior efte too. Censilium nobis
    relque loculque dibint. arcanum jocoso Consilium retegis Lyzo.
 consobrinus. SYN. agnatus, cognatus, affinis, propinquus.
 contocio. umbram to sitalem contociare amant, (Alchep.)
    SYN. Jingo, conjungo, socio.
 consolor, aris. His me consol r, villurus fuavius, ac si, H. S. 1, 6, 120.
    SYN. Solor, levo. V. Solor, aris:
 Consolatio, onis. SYN. Solamen, solatio, olatium. V. Solatium.
consono. Es. Consonat Emne nimus, vecemque incluse, Se. V. R. 5. 149.
SYN, Sono, resono, persono, vel consentio, convenio.
                                                                          "Bănbra 65
```

ronsonus.— badisus noti, it vox coniona lingua, Sil. 17, 448. consopio, ivi, & ii, itum. Nid:re off endit nares, cot pie ibidim, Lucr. 6, 792. SYN. Sopio, toporo. consopitus. SYN. Copitus, soporatus, somno gravis. Consors, ortis. SYN. Particeps, socius. PHR. Consors, sociulous lăboris. Consortium, fr. SYN. Socia vi a, Socius labor. Consortia tella. Consors fludium. conspergo, si, sum. SYN. aspergo, perfunde, spargo. cialpicio exi, ectum. et precer illi ipsi conspiciare senen Ped. SYN. afpicio, confpicor, considero, video, intueor. V. Afpicia. edalpicor, aris. Fonetbus in liquiais quoties me conspicur ipee, Ovid. V. Conspicior. conspicuus, decultum fielle, conspicument palum, Ov. Tr. 4, 10, 108. SYN. Confeiciendus, clarus, perspicuus, illustris. Conspiratio, dois. SYN. Conjuratio, consensus, concordia. cialpīro. Ænčāque āfsēnsū confpīrānt cornūā reūco, Virg. Æ. 7, 615. SYN. Conjuro, consentio, convenio. tonfans. SYN, Fīrmus, immotus, immobilis, tēnāz. PHR. Propositi tināz. Mēns nēlciā fiedī. Mēns immota mānēt. VERS. Nēgu**s mā** tententia vertit. Nulla meim vertet sententia mentem. Si mihi non žaimo fixum immottimque maneret. Mentem Nülla immutabit ventūrī temporis ætās. Sedet vūliū gravitās immora sereno. Peralitie īlle anīmo valtūque immotus čodēm. Nūllīs frangitur īlkē minīs. Mētus omnes et inexorabile fatum Subjecit pedibus. Illum non populi fisers, non purpura Regum Flectit, movet, turbit. Fortung subdere colla Nescius. Fortunamque tuens utramque rectus, invictum pothit tenere vultum. Talia pe stabat memorans, fixusque manebat. Ille

albīt vūltūm mūtātus, inānēs Pērdis, ait, lacrīmās. Sēd nūtlīs ilid movētur Fletībus, aut voces ūllās trāctābilis audit. Jūstum ēt tenā-cēm propositu virum. Non civium ārdor prava jabentium, Non voletus instantis Tyranni mente quatīt solīda reque Auster, Nēc sumantis māma jovis mānus. Sī fractis illābātur orbīs, impavidum terient rusinas. Mēns in āctā manet, superat, ridētque dolores,

Comparatio viri conflantis, cum rupe inter afluantes fl. Qus immobili.

Virg. Æn. 10, 693.

Alia Comparatio viri conflantis, cum valido quercu, qua, ventis undique pulfantibus, fuis alte fixa radicibus bares immobilis.

Ac veluti annoso validam cum robore quercum Alpini Bareze, nunc hinc, nunc flat bus illine Eruere inter se certant: it stridor, & al è Consernunt terram concusso sipite fronces:

Virg. En. 4, 41.

Confiantii. SYN. Oravitas. EPITH. împēnetrābilis, īmmota, īnvēcia, firmā, īntrēpidā, sēcū a; fortis, aūdāx, generosa, magnāmimā, virīlis; fibilis, īmmobilis, īmmatilā, pērpētūs, īmmpetetrītā, māgnā, īmonecūsa, īmpāticas, īnterita, flüpēndā, īnexpūgnābilis. PHR. ānimus firmus, confians immobilis, immotils. Mēns nēfcīā flēčīi. Constituta firmum. ~ ēns īnvīctā mīnīs; nēfcīā movēcī. Vūltā grāvītās īmmotā sērēno.

Constantinopoll , is. Confiantinopolis Rbūtor to vigilit, Aus.

Urbs in finibus Thraciæ, Confiantino ædificata, fon encia, quant fedem Insperii fecir, Roma furumo Péntifet concesta. SYN. Byzantium. EPITH. alta, magna, ampla, potens. munita. PHR. Tebe Constantini de nomino dicia. Nova Roma Roma emula. Byzantia littora, menia: Byzantia tes. V. Byzantium.

tönfierno, ci nfiravi, firatum. SYN. effindo, fierno, ipargo, tönipergo, VERS. Confiernant terram contuito flipite frondes.

tonftipo, as. ilēr cārnificās, et conflipātā sīdēbāt, Prud. Pet. 12, 49. SYN. Stipo, denfo, condenfo, cogo.

SYN. Stō, pērsto, pērstvēro.

tönstringo, strīnxī, strictūm. SYN. ārcto, coarcto, comprimo, astringo;
līgo. V. Vincio.

tonfuelco, evī, etum. Confuevere jocus veftrī quoque ferre, &c. M. SYN. affuelco, soleo, alsoleo. V. Afuelco.

Sonfuetudo, inis. Conjuetudo mali, tenet insanabile multos, Juv. 7. 51. SYN. Mos, ūsus, affuetudo. EPITH. antique, vetus, nova, bone, māli, pefsima, ūtilis. V. Affuefco.

tonfuetus. Cam Prot: us confueta petens a fluctibus antra, V. G. 4, 429. SYN. affuetus, affuetatus.

Cônsul, utis. airia sunt Illie Coniulis alta mei, Mart. 11, 30, 10: EPITH. Vigil, anxius, sollicitus, zequus, justus, potens. PHR. titbit rēctor. Quem penes est commu is cura salutis. urbis fræna tenens. utbis sortitus habenās. Qui justis modeintur legibus urbem. Quem penes est legum veneranda potestas. Qui placida populos id pace gua beinat. urbis summa tenens.

consularis. Non enim game, neque Consularis. (Saph.)
Consulatus, us. Per Consulatum perjerat Vaitnus. (Iamb.)
PHR. Consuls munus, potedas, jus, imperium, faces, secures.
Ante Confulem listeres duodecim tetidem fafes preferebant.

consulo, consului. Consulere, acque emnes metuentum, Se. H.
SYN. Provideo, prospecto, vel censilio, es, constitum do; geto, capio, eccipio. V. Consilium.

Cantlite, öria. Sub galli cantum, consulter, ubi aftid puliat, H. S. 1, 1, 20. consultus. Consultus derd, mune extrorum. (lamb. cum Syll.)

SYN. Qui consulitur, vel peritus.

consummo, as. ---- eff ectam cum consummave is edem, Al.

SYN. Conficio, absolvo, perago. V. Fines.

consumo, mpsī, mptum. accīrīs cogte dapibas consumos emenas, Virg. 2. 7, 125. SYN. Tero, contero, absumo, impendo, exhaurio, disipo, conficio, perdo.

tensuo, Is. SYN. Suo, conjungo, connecto, contexto, filo.

consetilis, is. SYN. Sutilis.

constitu. Pette pate, vel sī constito valnērē caļsum, Juv. 3, 150. contabetacio, feci. Qua me miniria et cara concedefacit. (lamb.)

SYN. Tabefacio, tabe exedo, peredo, conficio.

tontabelco, contabui. SYN. Tabelco, contabeo.

Contagium. Nec mala vīcīnī pēcorīs contagiā lædent, Virg. Ecl. 1, 51. SYN. Contages, contagio, lues, pehis. EPITH Malum, dīrum, sordidum, fædum, pūtidum, morbidum, furēftum, mortiferum, īnfeftum, nortum, lethalē, horrendum, VERS. Dīrā pēr īncautum serpunt contagii volgus. Dīrā pēr omnēs Mānābānt populos fædī contagii morbī. invādunt totum contagiā morbī. Tredum volgus. Nēc u alā vīcīnī pēcorīs contagiā morbī.

contamino. Sie interpositus vitio contaminat uneto, M.

SYN. Fædo, înquino, coinquino, politio, înficio, măculo, commăculo.
V. Maculo.

contege, teclum. Aut bic Tanaria contegăr exil bumo, Ovid. SYN. Tego, condo, ablicando, occulto. V. Occulto.

contemero. Ausus tam notas cont merare manus, Mart. Spect. 10. 2.

SYN. Temero, violo, corrumpo.

contemno, mpai, mptum. SYN. Temno, faftīdio, respuo, serno, aspernor, despicio, conculco, abjicio, rejicio, negligo; pārvī, nihilī dūco, sicio, zestimo, pēndo, pūto, non cūro. VERS. Sordent tibi mūnera pētra. Hoc tibi pro vilī, sub pēdībusque jācit. Nihil īllē Dēos, nec aliacirā. Invenies alium, sī te hīc fastīdīt alexis. Dūmque tibi ofe odio nea sistemas ristus. Nī resugis, tentesque piget cognosere causas. Respuis hac animo, longēque remītis. Tu cave nostra tuo contemnas cārmina sastu. V. Aspernor.

Cantemptor. est bic, est animus lucis contemptor : et istum, V. A. 1 205.

V. Coutemno.

contemptus, a, um. SYN. Delpectus, faltīdītus, sprētus, abjectus, rejectus, neglectus, posthatitus. VERS. Despectus tibi sum, nec, qui sim que. rī, alexī. Sprētæque injūriā formæ. V. Abjectus.

Contemptus, us. SYN. Faftīdium. EPITH. Superbus, elatus, tumens,

tumidus, gravis. PHR. Superba patī fastīdia. Contemplator, oris. SYN. Spēculator.

eöntemplör, árís. SYN. ánimő luftro, cönsídéro, médítrár, cögíto, V. Cogito, vel vidéo, perípicio, cönípicio, ípecto, álpicio, intügör. V. Apicio;
cöntendo, di, süm, & tüm.——málit contindéré billi, V. B. 4, 108.

SYN. Conor, nītor, enītor, molior. V. Conor, vel Intendo, adduco, vel rīnor, jūrgor, altercor. V. Rixer.

Côntentio, onis. SYN. Līs, rīxā, vel conātis. EPITH. iniquă, ămātās moleslā, vānā, rābiosā, clāmosā, vēsānā, sāngulnēs, tūrpīs, improbā, V. Rins.

conterna

contero, trivi, tritum. Centerit und teibus, Carrillani /3eu, Mart, 7, 641 2. SYN. Tero, attero, protero, calco, conculco, promo, proculco, vel consumo, absumo, conficio. conterreo. SYN. Terreo, territo, exterreo. conticeo. Conticuere omnes, intentique ora tenebant, Virg. En. 2. 1. SYN. Conticesco, taceo, sileo. V. Sil o. Conticinium. in conticinio, wel crepufeule noeffe. (Scaz.) PHR. Concubin noctis silentia. Medium jam noctis abacte. ntiguus. Hunc ubi contiguum mifa fort, Ge. Vir. Ab. 10. 457. tontiguus. SYN. Proximus, propinguus, vicinus, propior, junctus, adjunctus, Continens. Miriufque baberi continentis legimus. V. Coftus. an continenier quod sedetis insulst. (Sesz.) continenter. SYN. Continue, perpetuo, afsidue. Continentia. Terrente continentia. (lamb.) SYN. abftinentia. V. Caftitas. contineu. Continuere diu, nec uperti topia Martis, Ov. M. 12, 268. SYN. Comprehendo, includo, complector, vel conibeo, frano, coerceo, comprimo, refrano, compelco. contingo, igi, actum. SYN. Tango, attingo, attrecto, vel evenio. accido. continuo, as. Continuatque depes, nec non vernaliter ipsi, H Sat. 2. 6. 108. SYN. Pērgo, pērsevēro, non absisto, non delisto, non cesso, non dēsīno. continuo, Adv. Gintinuo ventis surpantibus, aut freta ponti, V. G. 1, 350. SYN. Semper, perpetuo, vel confestim, repente, mox, subito, protinus. extemplo, haud mora, iliicet, ocyus, continuo, flatim, confestim. continuns. Sed quam continuis et quanti longa senectus, fuv. 10, 1901 SYN. Pērpētuus, pērēnnīs, continuatus. contorqueo, isī, rtum. Spīcala contorquent, cursuque, &c. V. A. 7, 164. SYN. Torqueo, intorqueo, flecto, inflecto, vel vibro, jaculor, emitto. coniicio. contortus. Mollia contortis alligat offa comis, Prop. PHR. Tortus, întortus, flexus, înflexus, vel vibratus, conjectus, emilsus. contra. (artbago, îtăliam contra Tiberinaque longe, Virg. Æn. 1, 17. SYN. In cum Accufativo, adversus, adversum; vel vicifsim, vel ex advērso, ē regione. tontradico. SYN. adversor, resifto, repugno. contraho, xī, clum. Panditur, îpse tibi jam bracbia contrabit ardent. V. G. 1, 34. SYN. Congrego, colligo, cogo. contrarius. Diversaque vocant animum in contraria cura, V. A. 12, 487. SYN. adversarius, æmulus, inimīcus, oppositus, adversus, pugnans, repügnans, infeftus. contremilco, is, tremui. Contremuit nemut, e sylvæ intonuere profunda, V. A. 7, 516. SYN. Tremo, intremo, tiepido. V. Tre o. contribuo, ui, utum. Contribuere aliquid juncosaque littora, &c. Ov. M. 7, 231. SVN Confero, tribuo. con ritus, i. um. omnia quod contrità, quid igni, Gc. Luc. 4, 701. SYN. Trīius, attrītus, calcatus, conculcatus. Contioversia. Declamatio controvertiarum. (Phal.)

SYN. Disceptatio, contentio, discrimen, puena, lis.

SYN, ambiguns, dabius, incertus, auceus.

controversus ,a, um, Si controversum difsensio subjiciet, non, Aul.

V. I is.

```
Wittido, si, stin. Duplieiter, nam wir genti contridit, it foid, Lutr. 6.
   509. SYN. Compello, împello, compingo.
 vontubernalis, is. Salan taberna; woffue contubernales. (Scas,)
   SYN. Domesticus, familiaris, convictor, socius, sodalis.
 Contamacia.
                SYN. arrogantia, supetbia, faftus, obftinatio; mentis ob.
   firmātæ stipērbij.
 contumax, acis. Ne me dixeris effe confirmacem .. (Phal.) Mart. 2, 68, 8.
  SYN. Pērtīnāx, öbfīrmātus, supērbus, relēllīs.
 Contumella. Docet enecrandas ferre contamellas. (Iamb.)
   SYN. Convicium, înjuriă, călumniă. EPITH. Gravis, mălignă, în-
   fandă, dīră, nčfandă.
                           V. Convictum.
 contimelioein. Nec te barbara contimeliosi. (Phal.) Matt. 10, 7, 4.
 contundo, contudi, contustan.
  Contude it vires, de anque montorde it affit. Hot. Ep. 1, 8, 5.
   SYN. Tundo, obtero, comminuo, frango, percutio, verbero.
           îgnotus pecori, nulle contustis aratre, Catul. 60, 491
SYN. öbtrītās, trītās, pērcūlsās.
contūrbo, ās. SYN. Tūrbo, pērtūrbo mīsceo, confūndo, commīseo.
Oontūs, ī. SYN. Sūdēs, velhāfit. EPITH. Ferrātus, pūgnas, trābalis, dūvās.
  longis, shenus, ferreus; VERS. Ferratalque sudes, et acutes culpide con-
  to expediunt. Daris holtes cettudere contis. Tpe ratem conto subigit.
convilesco, laī. Bærēdēm scrīpsīt mē Numu convaluit, Mart. 11, 97.
SYN. Valdo, tonvalco, ex morbo retreor.
Convallis, is. Lucus, 2 objeuris elaudune convallibus ambra, V. A. 6, 139.
  SYN. Vallis. EPITH. Cava, deprelsa, obledra, virens, abrupta, umbro-
  ca, saxosa, umbrifera, præceps, îma, curva. V. Vallis.
convalo, as. Convatare nefat füerit, ceu falce rapact. P.
  SYN. Vāsa colligo, abeo.
convecto, as. Cinvettary javas prada, st vivite rapto, V. A. 7, 549.
SYN. Vého, transvého, transporto, defero.
convello, is, ülei, ülsüm. Vincere nec dure poteris convellere ferre. V. B.
6. 148. SYN. Vēllo, avēllo, revello, evello.
Canvent. Qui dimantes una înter te facerem convents. (Iamb.)
  SYN. Idveni.
convenio, is, eni. Conveniunt pielit incinela veflibus bora, Ov. F. 5, 217.
  SYM. adeo, invifo, vilo, visito, vel toeo, concurro, confluo, congregore
  vel ednečntio, consono, congruo.
convenit. Gravenit evandri villos difeedere ad urbem, V. A. 12, 184.
  SYN. Děcět, congruït, expedit, conducit ; est par, conveniens, conso-
  hum, congruum, vel conflat, certum eft.
conventens. Non beur comunent tu sinis ifix jugum, Prop. 3, 25, 8.
SYN. aptus, consonus, congruens, decens, consentancus, idoneus.
eduvenienter. Vivere nature si convenienter sportet, Hor. Ep. 1, 10, 11.
  SYN. apte, decenter.
Convenidatia, e. SYN. Consensio,
Conventus, us. SYN. Cetus, concilium, turbi.
converto, is, ti, com: et potes in totidem clasies convertire Nimphas, V. A.
10, 91. SYN. Vērto, mūto, commāto, vērfo, cirtimago.
Conviciator. oris. Gravitidise iestist, (lamb.)
  SYN. Calomniator, malegicus,
conviciór, aris.
Convicium. Neve in me follda convicia fundere lingua, Qv. M. 12. 10.
                                                                           SYN.
```

SYN. Probrem, Spotobridm, miledictem, cilomaii, EPITH, initriola sum, văgum, rufticum, alperum, fædum, turve, pudendum. PHR. Clamole conviciă lingue. Preliă lingue. Conviciă fundere, effundere, di-cere, vomere, jactare. Famam, vel nomen probrosis verbis ledere, lăeerare, divellere. Lingua notam imprimere. Dietis mordere. Stolide convicia fundere lingua. Incefsere dictis. Verbis vexare. Profeindere carmine. aspera dicere verba. Dira precari. Petalanti lædere lingua. VERS. āddīt convīciā fācto. Quid queror, et totī fācio convīciā colo ? Grāvīdā jāctāt convīciā līnguā. Mīnāsque Nī procul ābscēdāt, convīci-Tque însuper addant. Movent rixas, conviciaque afpera miscent.

Conviva, z. m. Tres mibi conviva prope difientire videntur, H. E. 2, 2, 61. SYN. Convictor, vel compotor, combibo, meniæ socius. EPITH. aridus, lætus, comis, eb: ius, procax, facetus, însanus, hilaris, vocatus, admilisus, optatus, importunus, expectatus. PHR. Conviva joco mor-

dente facetie.

Convivium. Muthaque inter se leti convivia eurrant, Virg. G. 1, 301. SYN. epulæ, dapes, menfa. EPTIH. Dulce, vinosum, letum, lautum, sumptuosum, celebre, magnificum, pingue, bonum, fæcundum, fplem didum, solenne, regium, paratum, feltīvum, deliciotum, nuptiale, conjugele, genfale, regale, infructum, opimum, fuave, repetitum. PHR. vīviā lūxū. Luxuriola parant lautis convivia mensis. Fefto convivia læta tumultu. Inftructum lautis epulis. V. Convivor.

convivo, in. Non convivere, nec videre faltem. (Phal.) Mart. 1. 87. SYN. Simul, ūnā vīvo, dēgo.

convivo, gris. Qued comoloaris sine me, tam faepe, Luperce, Mart. 6, 51. SYN. epulor. PHR. Convivia celebro, agito, curo, ineo. Dapes in-Festivas celebrare dapes, epulis vacare. înstaurare epolas. VERS. Mūtuaque inter se lætī convivia corant. Dapibulque epulamis öpimin. Tu das epulis accumbere Divum. Certatim inftaurant epulas, aloue omine magno Crateras læti statuunt et vina coronant. Indulgent vino, et vertunt crateres abenos. Inflituunt de more epulas, feftamque per urbem Regifico extructis celebrant, convivit mensis. Miscebant feltīs convivia lauta diebus. Tūm vacuī curīs vīcīno in littore meņess inkriupnt fektoque agitant convivia ludo. Splendida regali feet convivia litid. Lucis pare optima menle eft data. Dant famuli manibūs lymphas, Cereremque canistris expediunt, tonsique serunt mantilia villis: Quinquaginta intes famulæ, quibus ordine longo Cura penum Bruere, et flammis adolere penates, Centum alie, totidemque pares ætātě ministri, Qui dapibus mēnsas onerent et pocula ponant. Nec noa ēt Tyrii pēr līminā lætā frequentes Convenere, soris jūlai dik umbere pīctis. Portguam primā gajes epulis menlægue romotæ. Crāterās mēgnos fratunt, et ving coronant : Fit firepitus tectus, vocemque per ampla volutant Atria, dependent lychai laquearibus aureis incensi, et

Bācchā. V. Epulor. Conticulit. Sed anvisable viete et cithara eșas. (Iamb.)

SYN. Vocatus, concitus, accitus.

convoco. amicos, medicofque convocare. (Phal.) SYN. Voco, advoco, accio, accerso, congrego.

convolo. Datum iri gladi atores populus convilet, (lamb.) Ter, Hec. prol. 40.

noctem flammis funalia vincunt, et multo imprimis hilarans convivie

SYN, avole, convenio, concurre,

Conus, I. Tr comm luingnis galta, crifaiqui comaucis, V. A. 3, 468.

SYN. Galem criftatus apex. EPITH. insignis, micans, terrificus, V. Gales.

cooperio, is, uī, ertum. SYN. operio, tego, obtego, contego, abscondo, occulo, occulto. V. Occubo, Abscondo.

töbpertus. Famisique l upo couperio verilaus ? atqui, Hot. S. 2, 1, 68. SYN. opertus, tectus, obtectus, contectis, occultatus, occultus,

Cophinis. EPITH. Vimineus, textilis, nexus, virgatus, cecultus.

Copia. Poft mejsem prædæ copia major erit. Ov. Fast. 1, 686.

SYN. Jun potefias, fācultas, vel aburdāntil, übertās, vie, cumitite, šcērvāa. EPITH. āfflüēns, fāsīdvēs, dīvēs, aurēk, lārgā, bonā, bēātā, PHR. Plēno copia copia comunin, rodiga retim lazuries. Bogorum ingēns acervus, cumulus, congéries. VERS. Adrez früges Itāliæ læto diffundit copia cornu. Hine tibi sopia mangabit ad plenum benīgno Rūris bonorum opulenta cornu. at si lazuria sulcorum exuberat arbor. Quæ culque est copia, lætī Dona ierunt. V. Abundania.

Copie. V. Exercitus, Agmen.

Lopala. Latrantem fruftra copula dura tener, Ov'd.

SYN. Vinculum, ligamen, nexus. EPITH. Durd, irrupti, tenax, areti, firebi.

töpilo. Que symplogmais quinque cotulin ur. (Phal.) Mart. 12, 43. 8. SYN. Jungo, coniungo, adjungo, ligo, alligo, necto, connecto.

Coquind. SYN. Culina.

toquo, is, xī, Atīm. Mītīs in aprīcīs coquitur vīndēmia surīs, V. G. 2, 51. PHR. īgnē, flammīs torrērē, domārē fērvēntībūs undīs. VERS. Semiates pārtīm fervēntībūs ārtis Mollit aquīs, pārtīm subjēcto torruīte iguē. Pārs īn sutīs secānt, vērubūs que trēmēntīs sigunt. Līttore āhenā undīs natālīs, flammā (que mīnīstrānt. Suntque mītēscērē flammā, Mollīrīsē que quē mīt herbe. Suppositum cīnērī pā ēm pārāt. Mēmbrā Dīlāniāt, pārs vērubūs strīdēt.

Cours. Sed còquis îngentem piperis consumct àctruim, Mart. 7, 26, 7. EPITH. Sevis, pinguis, ater, niger, unclus, sordens, sordides, clamobis, sollicitus. VERS. ore niger, fumo pastus, fuligine tincuis. et cujus sacies cachus alter adest: Cui sui sordentem pinne unt arma colorem. Fringre, cultium, scaphi, patella, tipes. (Mart.) non satis est are sold coloqui, servire palato, Namque còquis domini debet habere guiam.

Vor. Canfleger misere, molle cor esse mibî, Ovid.

Videtar etiam aliquando produci, ut in hoc versu,

Melle män levibus cer est violabile tellis, Ov. Ep. 15, 79.

SYM. Pēctus, præcordia. EPITH. Mölle, calens, avidum, tenerum, pergutetum, calidom, fervens. VERS. Sanguinis et viterious, cor, de pēctoria antro, Vitalem spargit per cætera membra calotus. Tenero rigidus stat tibi corde lapis. Miseris heu præscia lapus Horrescunt

corda articolis. Æftiat îngêns îmo în corde pudor.
Contium. Nunc quoque cordiiis eadim natură remanit, Ov.M. 4, 749.
(um virides algas, et rubră coraliă nudă, Aul Mosel, 69.

BPITH., Fragile, puniceum, liquidum, rübeum, rübens, ramasum, rustindum, tenerum, solidum, sequoreum, morinum, durum.

cotalinus. et posuere inter virgulta coralina cippis, M.

corâm. Tmprovisus àit; coram, quem queritis, ad um, V. A. 1, 599. SYN. ante, in oculis, ante oculos, ante dra, în conspactu, ve/palam, aperte. N 2 Corbie, is. Gorbie ut împăsiti ponderă misier eram, Prop. 4, 2, 28. V. Calathus.

Cōrcŷră. 2. long. Înfula în mari Adriatico, ubi celebres Alcinei Regis borti. SYN. Phozaciă.

cordatils. at te, cui sapiens fuit et cordata juventus, M.

. SYN. Prūdēns, sapiens, solers, îngeniosus,

Cin'dbă. Hifdaniæ urbs, utrinfque Senecæ, & Lucani patriæ. EPITH. Fâcundă, doctă, dives, fœcundă. PHR. Cordubă præstântum genitiin sæcundă virorum.

corīn hiācus. Jāmque Corintbiācī cārpābām līttorā pontī, Ov. M. 15, 507. Corīnthus, ī. f. Non cuivīs bominī conting it adīrd Corīnthum, H. Ep. 1, 17, 36. sichaiæ urb., inter duo maria, lonium & Fgæum, fita, Græciæ dim decus. SYN. čphyrē. EPITH. Nobilis, clārā, Grāiā, čphyræā, bimāris, āltā,

SYN. čphýrě. EPITH. Nobilis, clárá, Graia, čphýræš, bimaris, alta, větůs, priícă, antiquă, cčiebris, æquörës, magnifică, tūrrītă, pötens, vällată, inaccēlsă, îmignis. PHR. arcēs čphýrææ, Cörinthiacæ, Cēnehrææ, à Genebris oppide. Cörinthi mæniä, ara, arcēs, ūrbs Cörinthiaca, čphýræå, bimaris. čphýræš meniä. Nobilis ærč Cörinthäs.

Corium. ut canis a corio non ubfterrebitur uneto, Hor. Sat. 2, 5, 83.

EPITH. undum, pingue, atrum, fuscum, læve.

Cornîx, îcis. Raūcisānis cāntūs, cornīcum ūt sēcia vētūftā, Luct. 5, 1083. EPITH. Loquāx, prætāgā, sinīstrā, raūcā, gārrūlā, ānnosā, vīvāx, longgavā, ātrā, nigrā, vētūlā, sīlcīs, grātā, īmprobā. PHR. Völūcīs īnvisā Mīnērvæ. Quia nocina facra Minerva, cornix autem nocinarum bojim. Fātī providā. Sæcūlā pāsā novēm. Plū išoæ nūncīā lacīs. Plāvīæ vātēs. Sæclīs vīx morītūrā novēm. VERS. Tēr trēs ætātēs hūmānās gārrūlā cornīx Vīncīt. Tūm cornīx plēnā plūvīām vocāt īmprobā vēcē sēt sola īn siccā sēcūna spētlātūr ārēnā. Fūkāquē nonnūnguām cūrnām pēr līttorā cornīx, ātņaē cāpūt spārgēns ūndīs vēlūt occūpāt īmbrēm. Scīt bēnē, quīd sātī providā cāntēt āvīs. Sæpē sīnīstrā cānā pameiņit āb ilīcē cornīx.

Cornicen, inis. Illinc cornicines, binc præcedentid longi, Juv. 13, 444 cornicor, aris. Nifeld quid tecum grave cornicoris inepte, Perf. 5, 12. Cornicola. Grex avium plumas, mborat cornicula risum, H. Ep. 1, 3, 19. corniger, a, um. Corniger Höfperidum fluvius rignator aquarum, V. B. 8, 77. SYN. Cornu cornua gerens, cornibus horrens.

cornipes, edis. Cornipedes arcentur equi, quod littore currum, V. B. 7, 779,

Cornix. V. Supra poft Corium.

Cornū. Dēprompsīt pharetrā, cornūque înfenid tetendit, V. Ab. 11, 850. SYN. Būccinā, tūbā. lītūtis. V. Tuba, vel ārcūs. V. Areus, vel ūngūlā. V. Ungula. EPITH. Dūrūm, šcūtūm, flexūm, eūrvūm, rēcūrvūm, tortūm, promīnēns, procerūm, intortūm, pātūlūm, lūnārē, flexīlē, rīgīdūm, īnflexūm, šdūncūm, cūrvātūm, pātūlūm, lūnārē, flexīlē, rīgīdūm, quērūlūm, raūcīsonūm, mināx, addāx, pūgnāx, firūm, firevūm, ataunām, fortē, vālīdūm, rāmosūm. PHR. ārmā bovīs. Que bos ārmā atau. Nātūm fronti, in tērgā rēcūrvām. Cuī frons āfpērā cornū. in cornūš cēlsūs. Cornu copia. V. Abundantia.

ĩn cornulă celsus. Cornu copia. V. Abundantia. Cornus, us, & î. f. aptă freits abire, belli accommedă cornus, V. EPITH. Nodosă, deră, altă, proceră. PHR. Bonă bello. Bellis accommedă cornus. V. Hafia, Sagitta.

cornutus. occubuit tandem cornate ardore prisitus, Mart. Spect. 19, 3.

Cărală, Et mode vilveban noftră de fronte corolles, Prop. 1, 5, 21.

Corema Corema Coroni , omnibis în morem tonsă comă prețiă ceronă, V. A. 5. 5, 56. SYN. Corolla, vittă, sertum, vel turbă, cetus. V. Turba. EPITH. A. rea, gemmifera, picta, nexa, nexilis, sutilis, nitida, frondens, fellata. gemmea, implicită, fulgens, însignis, floridă, feftă, iplendidă, regiă, clară, nobilia, gemmată, pretiosă, decoră, triumphalia, laurea, corulcă, pulchra, nitens, pēctābilis, floricoma, šabrīfēra, facra, rēgālis. PHR. Tempora cīngēns, ornāms. Fülgēns atīrē rādlāntē coronā. Cemmīs dīs fincta. Gēmmīs sūroquē cortica. Duplēz gēmmīs atīroquē corona. Corona căput, vel temporă cîngit, ornăt, împlicăt, ambit. odoratis înnëtterë tëmpora sërtis. Coronam tënëro pollice, facili manu, nëctere. texere. Flores întexere sertis. Vărios în sertă jungere fiores. Floribus ē vārtīs contexere sertum. VERS. Nectuntque coronas, Sertaque ala. fes împlicitură comas. Stringerat auratos fiellată coronă căpiilos. Carona pro Castu. V. Turba.

Cirona, sydus.. Conjueis în celo clara corona tue. Ovid.

EPITH. ariadnæa, Gnosia, Gnosiaca, quia jebulantur Ariadnem Cretensem in boc fydus mutatum fuisse : Gnofus autem urbe ef Creta. PHR. Gnosia stella corone. ariadnæum sydus, ariadnæe celestia dona corone.

ceronarius, a, om.

coronatus. Sape coronatis fellant unguenta capillis, Ov. Ep. 21, 167. SYN. Cinclus, ambitus, circundatus. PHR. Corona cinclus, redimites, revinctus, præcinctus.

Coronis, idis. f. Si nimiūs vidžor, serāgue coronide lingus, Mart. 10, 1, 1.

SYN. apēx, fīnis.

corono, as. Crateras magnes flatunt, et vina coronant, Vis. A. s., 738. SYN. Cîrcumdo, cîngo, ambio, PHR. Corona caput, tempora, crines, căpillos, comam, frontem orno. Corona, vel diademate exorno, cingo, redimio, vincio, ambio, implico, præcingo, velo, ciscumdo, premo, tego, veftio. Serta coma impono: Cingo floi e caput. innecto tempora sertis. præcingere flore capillos. Capiti dare serta. VERS. Frondenti temporă ramo împlicit. Viridique a velat temporă lauro. Lauroque inne-Alte erinem. ille caput flavum lauro Parnaiside vinctus. Festa fronde revinctus. Meritos ornat diademate crines. Tempora sutilibus cinguntur tecta coronis. Debueram sertis implicuisse caput.

corporalis, is. Qua corporali ergaftulo. (Iamb.)

cor coreus.

Cerpus, oris.

r roreus. Corpore excedunt profes, pentru que, &c. V. A. 6, 737. erpus, oris. Corporis exigui preconum solibus eptum, H. SYN. Membra ertus. El ITH. Tenerum, formonum, palchrum, candidum, Ēgrēgīum, validum, nitidum, intirmum, morbidum, putridum, caducum, debile, forte, robutum, lacertosum, vegetum, sanum, firmum, mortale, languidum, mgrum, morborum, fragile. PHR. Compages membrorum. Corporea moles. Corporis artus, membra. Corporis pondus, animæ carcer. Patie s laborum. VERS. Valido corpore fortis erat. eorpulentus. SYN. Pinguis, craisus.

Corpülcülüm, -----tāntūm corpūs corpūfcula polsēnt, Lucz. 4, \$97. Cotrado, si, sum. argumenta, fidem dietis, corradere nopris, Lucr. 1, 40%.

SYN Rado, abrado, vel colligo.

ecritgo, exī. Corrigere, at res eff tanto magis ardita, quanto, Ovid. SYN. emendo. PHR. errata pungo, expungo, deleo. Limam adhibeo. VERS. ět mălě tornatos încudî redděrě versus. Sæpe ego correxi sub të Censore libellos. Sæpe tibi admonitu facta litura meo eft. Scilicet it cipiam līmā mordācius ūti, ut sub jūdicium singula vērba vo em. eitijio,

108 COR. corripio, ui, spuim. Cerripuere viam interes, que temite monfret, V. A. 1, 422. SYN. Pūnio, plecto, caftigo, argue, redargue, objūrgo, wel accipio, cipio, comprehendo. PHR. Minu corripio. Corroboro, Esuries liguidum tenerus corroboret artus, M. SYN. Firmo, roboro. corrodo, sī, sam. Corrodet sănies, et patridă contrăbit offi. O. SYN. Rodo, zrrodo, circumredo. corrogo. Nec parve mendicat opes, nec corrogat auras, C. SYN. Rogo, peto, postulo, quæro, vel congrego. corrosus. Suff iceret, totum, corrosis ofsibus edit, Juv. 15, 80, SYN. Rosus, arrosus, circumrosus. corrumpo, corrupi. Non corruperie, ue solet, licebet. (Phal.) Mart. 2, 42. SYN. Vicio, depravo, contamino, deftruo. corrugis, is. Corrugefque sinus gemmatus balteus aretet, N. SYN. Corrugatus, rugosus. corrugo, as. Corruget, ne non, &c. Hor. Ep. 1, 5, 29. SYN. Ruo, cado, labor, concido, collabor. oūrrŭo, ŭī. Corruptela. Co ruptela putris nafcentem turbida carnis, Pr.

Cortes, icis. erăque coriscibus sumunt borrendă cavacis, V. G. 2, 387. SYN. Liber. ÉPITH. Pînguis, viridis, cavatus, tumidue, siccus, rogo. sus, rīmosus, tūrgi dis, arboreus, fragilis, tener, tenuis, mollis, rigena, VERS. Nunc tumido gemmas cortice palmes agit. Dum novus în viridī confect cortice ramus. eripitur fragilis nodoso e robote cortex.

corticeus. Lucit corticeis fluitantia retia signis. Auf.

Cortina. Mons circum, et mugire deffeis cortina reclusis, V. E. 3, 92. Tripus Apollinis, cui infidebat Potbia : seu quoddari operculum, tripodis inftar umbelle superpositum. EPI I H. avollinea, Delphica, Phæbea, fatidică, prændnelă, præsagă, veridică, terrifică, venerandă.

Cortyna, vel Gortyna. Edis quamvis certes Cortyna sagittis, Sil. evevinus. Corwinus patriis intermiscere perie, Hor. S. 1, 10, 29. Corus, ventus.—Hiberni condunt ubi sidiră Cori, V. Æ. 5, 126. V. Carrus.

corulco, as .-- înter se cocunt, fennilque corulcant, V. G. 4, 73. SYN. Lūcčo, splendesco, splendeo, resplendeo, mico, suleo, resuleo, niceo, radio, vel vibro, intorqueo. PHR. Lucem do, jacio, sundo, fpārgo, vibro. Lūcēm sūb nūbīlā jācto. V. Luceo, pro Vibro. (10. Æn.). Tālīā vēcīfeiāns sēquītūr, hāstāmque corūscāt. V. Jacio.

cornicus. exultat, telis et luce corufeus abena, V. R. 2, 470.

SYN. Lūcidus, fulgidis, rūtilus, nitidus, lūcens, fulgens, rūtilans, nitēns, ārdēns, micāns, relūcēns, splēndidus, splēndēns, cornscans, radians, V. Lucidus.

Corvus. EPITH. Niger, garralijs, crocitans, loquan, vocalis, raucus, vividus, annosus, feralis, vo: ax, longævus, sinifter, turpis, ob cænus, fatidicus, funereus, pramuncias, infauftis, malus. PIII. ales Phabo sacer. apollinis ales. Nuncius imbrie. Trifte minans. VERS. Liquidas corvi preliso ter gutture voces ingeminant. Triffia nam crocitans semper vomit omină corvus. albus crat quondam volucris Phæbeia corvus, Nunc împortûnæ præmiă võcis häbet.

Corybantes, um. Hoc Curejes babent, boc Corybantes opus, Ov. F. 4, 210. Cybeles Socerdotes, qui sacra faciebant, combala pulsantes. & quasi in fuprem acti, corpore miris modis exagitato. EPITH. ( ybelett, clamosi, arnigeri, insani, ululantes, furiosi, dementes, furibundi, malesanæ, tiu-

Cărybia-

residal, ab Ela mente Cybele facro.

Cčevbantiacus, wel Cčevbantius, a, um. et corybantiaei leports, et firenta dorcat, M.

Hine mater enterin Cybele, Corybantsague ara, V. Æti. 3, 111.

Corflus, i. f. Phyllis amat corflos, illas dum Phyllis amabit, Virg. Ecl. 7, 61.

EPITH. Dars, fragilie, splveftrie, flexilie, densa.

Carimbus, I. Diffass bidera voftit gallente corymbor, Vith, Etl. 3, 3 EPITH. Diffusus, gravidus, comans, tener, Bacchaus, Nylave, a Boccho bedera coronate, textilis, bicolor, croceus, tremalis, viridis, mollie, niger, frondens, frondosus, amonus, racemifer, spilsus, hederosus.

Coryide, Coryfique itues bameris et latbifer arcus, V. A.n. 10, 169.

EPITH. Levis, săgittifer. V. Pharetra.

Cos, cotis. - stblguntque in cote secures, Virg. An. 7, 627. EPITH. Dūra, trīca, alpera, exigua, tentis, tonga, murdax, edat. VERS. Sublgunt in cote secures. Cote novat nigras rubigine falcon Cote řeŭīt telum.

cothurnatus. Illa cothurnatas inter babenda Deas, Ov. F. 947.

Cothurnus, I, Purpareque akt suras vinciri estburns, V. A. 1, 341.
Galezamentum forme altioris, quo Traguedi utebanur, ad majefatem. EPITE.
Sophoclaus, Æschyleus, a Sophocle & Æschylo, Poetis tragicis, grandis,
Tragicus, gravis, gratus, altus, pictus, Lydius, a Lydius populis, qui trad
gadias primi ediderunt, terrificus, magniloquus, acer, priicus, altisonus hēroicus, supērbus, sublimis, antiquus, purpureus, Cecropius, i. e. Aticus, ab Afebylo Atbenienfi. VERS. Carmina digna Cothurno, i. e. Tras gadis epta. Lydius alta pedum vinch Cothurnus habet.

Cotarnix, icis. Geci charnices inter und prælid wirenes, Ov. Aint. 2. 6, 27.
EPITH. Pia, përegrina, advena. PHR. Regum gratiisima mensie.

Pēr Aipulas pascēns.

Aut ofper crabro imparibus se mischit armis, V. G. 4, 2454 Crabro, onis. EPITH. Ferus, ferox, afper, dirus.

Crāpulā. āc mālē dīgēstīs sī crāpulā saviet ēscīs, Ser.

SYN. ebrietas. EPITH. Gravis, fæda, iners, obscerna, titubans, fus rens, malesana, Insana, demens, amens, turpis, furiosa, audax, Impavida, fugienda, perniciosa, horrida, exitiosa, V. Ebrietas,

Die mibi, cras iftud, Poftbume, quando venit ? Mart. 5, 59, 2. PHR. Craftina lux, dies, Aurora. Craftinus sol. PHR. Quum primām craftina calo Pūniceis invēcta rotis Aūrora rubebit. Cum crad Mind fülserit eos. Craftina puniceos cum lux detexerit ortus. com primum terris se craftina reddet. ubi primos craftinus ortus extule. it Tītān, radiīsque retexerit orbem.

Crālsīties, iei. SYN. Crālsītūdo, pīnguedo, densītās.

erālstis, a, tim. SYN. Dēnstis, opāctis, prīnguis, sprietis. Crālstis, i. Romanus, opulentia celeber. EPITH. Dīvēs, capidis. PHR. Potens opibus. Craisi divitis arca potens,

craftinus. ordine respicies, nunquam te craffind fallet, V. G. 1, 425.

Crater, eris. Indulgent wino, et vertunt crateras abenos, V. G. 9, 165. SYN. Păteră, că îx. EPITH. ăhenus, auratus, inauratus, corulcus, îm prēsius, aurēus, argenteus, profundus, latus, pulcher, splendens, gratos, micans, signifer, cælātus, capax, undans, lætus. VERS. Geffins cratera coruscum. Crateras læti statuunt, et vina coronant. V. Poculum, Petera.

Cratere, m. Vina cratere, vitus ara multo. (Sapph.) Hor. Od. 3, 18, 7. V. Supra Crater,

Cratto, Is, John artin, it miffica vannus lacebi, Vir. G. 1, 166, EPITH. Vimines, arbutes, densats, texts, franines.

Craticulă. Parvă tibi curva craticulă sudet ofella, Mart. 14, 921. EPITH. Ferrea, ardens, candens, ferveus, accensa, ignita, supposita,

itră, nigră.

Crătints. Paēta Comicus, vini amantifimus. EPITH. Priletis, compotor, atdax. VERS. Prileto sī crēdis, Macenas docte, Cratino, Nulli plācērē diu, nec vivere carmina poleunt, Que feri untur aque potoribus. Her Cristuri. Quintă Creaturăi cupirat subflantiă prodit, S.

SYN. Rei créiti.

erestus, efte, precor, memores qua sieis firpe creati, Ov. M. 3, 4, 544. SYN. Genitus, productus, satus, ex nihilo factus.

ereber. a, um. Non tam creber, agens byemem ruit geguereturbe, V. G. 1, 470; SYN. Frequens, densus, repetitus, multu, plurimus, Arebreico, tui. (rebrefeunt optata auca, portufque patefeit, V. A. 3, 530.

SYN. increbreico, creico, augeor, vel vulgor, divulgor,

crebro. Eft mibi purgatam creben qui portonet aurem, Hor. Ep. 1, 1, 7 SYN. Sape, læpīus, frequenter, non raro.

dedibilis, is. Credibile of carcos omnibus efse viros, Ovid. Ep. 14, 58, SYN. Fidem merens, non superans. Cui credere fas eft.

Creditor, oris. Solvas cemero, Sexte, creditori. (Phal.)

ereditus. Gredita res, caprique dolis, lacrymijque coacti, V. 4E. 2, 196. W. Credo.

eredo, ia, credidī, creditum,

Nīl mībī crādidzerīs, prasēus pētās īpeā vi dērē, Ov. Met. 13, 825. SYN: Fido, confido, committo, vel fidem, do, habeo, adhibeo. PHR. Nimium në credë colori. V. Fido.

Credulitas, atis. et tumidus Galla eredulitate fruar, Mart. 5, 1, 10. eredülüs. . Oredila res amor eft, &c. Ov. Ep. 6, 21.

cremo, as. Det tud succensa membra eremanda pyra, Ovid. SYN. uro, exuro, comburo, Incendo, aduro, inflammo.

Cremona. Mantud wa miseta nimiom wicina Cremona, Vir. Bel. 9, 28. EPITH. Calta, palchra, frumentifera, turrita, dives, misera,

oreo, as. emineat, magnique immensa creaverit bebis, Pr.

SYN. Procreo, gigno, produco. PHR. ex nihilo efficio, effingo, ficia, conflo. Greon, ontis. et socer, et magni nata Cicone serant 7 Ov. Ep. Med.

ad Jal. 14. Thebarum Tyrannus, à Theseo occisus, quod n'ortuis sepulturam denegaret. EPITH. Sævus, îmmanis, durus, dirus, fereus, miser, inhūmanue, barbarus.

ereperus. exaquacaque sunt creperi certamina belli, Lucr. 5, 1295.

SYN. Dublus, anceps, incertus,

Cienida. Sed tales crepidas ligare crura. (Pt al.)

VERS. Non his qui in crepidis Grajorum ludere gestit. Perf. Crepido, inis. Forte ratit, ceise conjunctă crepidine saxi, V. B. 10, 653,

SYN. örä, märgo, vel căcumen, apex.

Erepitaculum. allicit, et tremulis quaftat crepitacula palmis. N.

SYN. Tintinnabulum, vel campana.

erepito. Illies, sie leni crepitabat bradita vento, Virg. At. 209. SYN. Strepito, firideo, sono, crepo.

Crepitus, us. Si trulla imverso crepitum dedit aurea fundo, Juv. 3 108. SYN. Strepitus, contis, conitus, fragor. EPITH. Sonorus, horrisonus. V. Sonisus,

Crepo, vil, Itum. et erepet in medlis Laurus adufta Focis, Ov. Faft. 4, 16. SYN. Sono, percrepo, crepito. VERS. Crepat ad medios laurus adulta foco. Manibus fautos ter crepuere sonos.

Crepundia, vrum.—Parique erepundia parvi, P. EPITH. Puerilia, parva.

Crepusculum - cătăras ad primă crepusculă laftră. Ovid. F. 725.

1. Tay 11. 42

EPITH. öpacum, öbicürüm, serüm, nöctürnüm, nöctiferum, öccidum. grocium, rubicundum, redux, nigrum, veipertinum. PHR. Continia noetis. Dubim crepuscula noctis. Extrema peractue pars lucis. Nox prima. Sērūs sūb nīgrā crepūlcūlā vēlpēr. ūltīmā pārs lūcīs, prīmāque nōctis erāt. VERS. Noctem ducentibus aitris. in noctem vergente die. Teaherent cum seră crepuleulă noctem. Pecudes revocant cum seră crepulculă paflas. Indfleunt noctu-na crepulcula noctem. Tempulgue subibat, Quod tu nec tenebras nee polsis dicere tucem, Sed cum luce tamen dubim continta noctis. V. Vesper, & Aurora.

trelco, crevi. altaque nativo oreverat berba tore. Prop. 3, 13, 36.

SYŃ. Aŭgeor, adaŭgeor, aŭgeleo, extendor, acereleo.

Creta. Creta Jouls magni medio jacet insula Ponto, V. A. 3, 104. Infula in mari Mediterraneo, werfus Greeciam, ubi Gortina, Guofus, Cydon, & Diffe, urbs culeberrim r. Incola wocantur Curetes & Cretes : Mulieres Creffe. In ea vinum optimum, facebarum exquifitum, cupreff viridifime; erat et am arte sugittandi nobilis ; à Septentrione Agao alluitur simul & Cretico pelago, ab Auftro Libyco, circuitus eius quingenta octoginta novem mi lia paffuum completitur, centum urbinm fama clara. SYN. Minoia tellūs. ar a Minoja, Gortynia, Gnosia, Dietze, Oania, ab Oaze fluvis Cena. Terra Curetis, idis. EPITH Spatios, divēs, nobilis, sagittiferă. viniferă, înnocuă. PHR. urbious insulă contum Cretă potent. ūrbībus inclyta centum.

Crēti, æ; terra. Illa priūs crēta, mex bac carbone notafi. F.

EPITH. Alba, tenax, putris, Cimo!ia.

crētācēus, Grētātēr ērombūs lātūs fārcit. (Scaz.) crētāciis. Quām crētātā tigēt Pābū!lā nīmbūm. (Phal.)

SYN. Creta obductus, coloratus, focatus.

treticus. Tradam protervis in mare Creticum. (Alcaic.) H. Od. 1, 16, 2.

SYN. Gnosjācus, Dictreus, Minolius, V. Creta.
stētosus.—Mīcēlēn, erētosugue rūrā Cimolī, Ovid. Met. 7, 463.
PHR. Crētæ fērāx.

crētus, a, um. ——— Trojano a sanguine crētum, Virg. Æn. 4, 191.

SYN. Creatus, ortus, genitus, satus. Creasa. Creont's, Corintbi Regis, filia, quam Jason dunit unorem, Medes repudiata. Ecdem nomine vocabatur unor Enea, mater Iuli. EPITH. Dardanis, Trojana, pulchra, formosa. PHR. Divæ Veneris nurus, Form si mater juil.

Ctibrum. Lac solit; utve liquor rari sub pondere cribri, Oy. M. 12, 437. EPITH. Raium, leve.

Chimen, inis. Famaque non fieto crimine crimen babet, Ovid.

SYN. Scelus, nefas, delictum, malium, praculum, peccatum, noxă, vitium. culpa, făcinus, flagirium, erratum, commissa. EPITH. Noxium, fævum, crudele, turpe, trifte, nefandum, fadum, pravum, injulum, keleratum, infandum, dirum, dölosum, damnabile, împium, perfidum, occultum, înauditum, inexcusabile. PHR. Culp e crimenatrox. Scelerate criminavit e. "Vetītum nefas. Sontes aueus. Crīminis labes, lues, dedecus, probrum. Scelerată libido. Desestandă lues, et înexcusabile crimen. VERS, Criminis

Wüjnī

Thiofti turpia signa pati. Non ego mendosos ausim defendere mores, Falsaque pro vitiis arma movere meis. Commaculate manu! feelerata crīmine V. Scelus.

eriminor, aris. Nec crimiffis Impios. (lamb, Dim)

V. Accuso. Criminator. Com Illum reposcas eriminatorem mesm. (Inmb.)

SYN. žecijstet. eriminostis. Quem eriminotie eumque voller modum. (Alceie.) Her. Ol. t. 16, 2. SYN. Damnandus, scelestus.

Crīnale, is. & madides mfirba curvam crinale capilles, Ov. M, 5, 53. SYN, Căpillare,

Selvite erinales vittas, capite freia medin, V. G. 7, 402. crīnalle, is.

SYN. Căpfilârie.

Crines, Tom. Dulets composiels folrevit erinibus aura, V. G. 4, 417. SYN. Capilli, coma, casaries. EPITH. Intonsi, penduli, flavicomi, Mavī, vagī, rosaī, odorasī, flaventes, compti, nitidī, rutilī, compositi. connexi, hirsuti, reterti, aurati, comantes, decori, decentes. V. Capilli. crinitus. Nec metues a:ro crinitas angue sorores, Ov. M. 10. 249. V. Comatus.

erifpo, as. Bină mănă lâtê eri pant bafillă fêrri, Virg. Abn. 1, 317, SYN. ande, fluctuo, vel vibre, quătio, quatio.

erifpus. SYN. Cirratus.

Crifia. EPITH. Comans, rutila, terrifica, alta, corufca, horrens, undans, micans, elata, minax, iplendida, refulgens, effusa, surgens, terribilia, formidabilis, militaris. PHR. undantes rutilanti in vertice crifte. Manantes sanguine crifte. VERS. Tremunt in vertice crifte sangui-Ben. Criftam quatit gura volantem. attollam excelso tumelacing vertice criftas. Ære caput fulgens, criftaque birsutus equina.

eriftatus. Crifietaque sonant undique lucis avis, Mart. 14, 223.

PHR. Crīftā īnsīgnīs, corūfcus, horrīdus.

Criticus, üt critici dicunt, leviter curare videtar, Hor. Ep. 2, 1, 51. SYN. Jūdex, censor,

eroceus, a, fim. Inwitche ereceis balantes foribus borti, V. G. 4, 109.

SYN. Rutilos, lūtčus, flavus. crocinus. Fulgībāt confila candidus în tunica, Catul. 66, 134.

SYN. Crocetts,

grocito. Et crecitat corvus, gracculus ac frigulat, Phal.

Alii velunt 2 effe lengam, crocito.

Crocodilus. A gyptus portentă colat, crocodilon adoret, Juv. 15, 2. Serpens quadrupes, in Nilo Africa fluvie, ac ejut ripis degens. Fietis laerymis & ementito gemitu viatores allicit, ut nocet. Ex ovo ad 22 cubitos exerescit. EPITH Nīliācus, Nīlicola, Ægyptīus, Pharius, vorax, aquaticus, îngens, horrendus, callidus, aftutus, ferus, formīdabilis, mētuendus, minār, crūdēlis, immītis, immānis, terrificus, improbis, lethifer, exitisus. PHR. încolă Nîlî. Nîlîăcă feră. Mentîtăs fundens lăcrymas. VERS, Părăt on cruento Perdere te, lacrymas dum Crocodilus agit.

Crocus, vel Crocum. Ille erdeum simulat. erdeed velatus ami Etu, Ovid. EPITH. Rubens, auricomans, purpureus, redolens, spirans, flavus, flavens, lūteus, fulvus, tener, pallens, pallidus, aureus, mollis, Siculus, Sicanius, Cilix, Cviissus, Corycius, à Sicilia & Cilicia, ubs Coricus, oppidum'; Tyrius, à Tyro urbe Phænicia, tenuis, oddratus, halans, gratus, emanus, PHR. Crocci fieres.

Crostis

Crūdēlie**ās** 

Crostis. Ludia Rex. ditiffimus ac feliciffimus. 2 Solone de fortuna mutabilitante admonitus. Viens deinde à Cyro, & rogo imponendus, veniam obrinuit &. lonis nomine invocato : caufom enim cum resciviffet Cyrus, ei pepercit, bemone vicificitudinis memer. EPIIII. Byone, magnus, dives, superble. PHR. Magni pitermonia Cresi. Divitis opulentia Cresi. Crotalum. Crafam sub crotale della mevere lates. Virg. in Cop.

ricio, Quation sie criefat lumina velta dellor, Prop. 2, 25, 40.
SYN. Torqueo, vexo, agito, premo, amo, macto, afficto, conficie. PHR. Cladibus, innumeris verare. Sævis cruciatibus torqueo, veso.

V. Afflieb. Cruciatus. Perque dies multos lateris erucearlius urbr. Ov. T. 5, 13, 5. EPITH. Sæyös, atrox, monto SYN. Parya, supplicium, tormentom. EPITH. Savus, atrox, martis,

SYN, Parva, supplieium, tormentom. EPTTH. Servis, atrox, moritas, dīrus, Sīsyndius, a bippo in interis craitat, sturis, acerbus, ferus, trifts, endellis, horridus, severus, immanis, amarus, v. Supplieium, & Loka. craitigo, xī, xūm,—erucifige, cito cracifige; ce ūnquam, Culc. PHR. Membra cracifige, aftigo, sūfigo; in expectivo, in cracem tolia. Infamī sūspēndere troito, ērecto, vel funēta stigete ligno, Sūfixo fizpite vitam ērijoère. VERS, insontem āfizpit trabibus pēr nattui nēxis. Nūda dehīne tendunt transvērso brachia agno, Dīversaque ambas āffigent cūspīde pā mās. Hīne ātque hīpe, metane pēdes tērebāntur čodēma. Rēcto diffen tērē līgno āffixum, ēt lēntāpullātīm pērdēre montē. Sālūs hōmīnum īnsāndā tribe nēva nēvasndit. hominum înfanda trăbe nexă pependit.

crudelis. Talleret ben fortuna quis eft cruquitor in nos? Hor. S. 2, 8, 6v. SYN. Sevus, atrox, ferus, feron erat auris, berbarus, durus, inhumanie, truculentus, ferraes, acerbus, immanas de les afferis, teter, immunits, furens, inclemens, alper, immunits, furens, inclemens, alper, impublic, ianguineus. PHR. Sangnine gaüdens. Precipius manueleire e electra corda. Cruoris. orlendis avidus, cupidus. Mole cæde cruentus, maiens. Indocilis fleeti. Durior æquo-Ægfiore quovis alperior. alper, et improbus ira. férirate cruceta. Férritate însignis, vel notus. Nec visu facilis, nee dictu affabilit elli. Férus, atque îpsis truculentior Euris. Diris tactes barbarus. VERS. Hunc nec longă dies, pietas nec mitagăt ullă. Nulla īlle movetur Metibus; aut voces ullas tractabilis audit. Ferrum et ftopulos în pectore gestat. In duro stat tibi corde silex. Mitius învent quam të gënus omnë fërarom. Duris gënuit të cautibus horrens Caucă us, Hyrcan eque admorunt überi tigres. Te lapis, et montes, innatăque rupibus altis Robora te fævæ progenuere feræ. Dūros silices solidumque în pectore ferrum, atque adamantă gerit. Sævior es triffa Būsiride, fævior illo Qui filsum lento torruit igne bovem. Quam ferus, êt vere ferreus ille fuit. Sævior Hyrcana, sublato, tigride, fætu. Quamque lupī fævæ plūs feritatis habent. Tua sunt silicis cīrcum præcordia venæ, et rigidum ferri semina pectus habet. Præ te non duri montes. non roboră dură. Durior est glacies pectore nullă tud. Non alamas præ të durus, non marmora dura. Duritiem vincunt nulla metalla tuam. Naturamque simul, fratremque hominemque vruentus exuit. Gaudet perfusus sanguine fratris. Quaenam te genuit sola sub rupe Leană? Quod măre conceptum îpumantibus expuit undis? Que Syrtis? Quæ Scylla vorax ? Quæ vaffa Cha ybdis ? Talia qui reddis pro dulei pramīa vita: Ne: ufque aden sunt corda ferocia nobie; Pectore sub poftro nec mens tam barbara vivit. Natus es e scopulis, nutritus lacte Krino.

:

Crudelitas, atis. Crudelitate, non metu mortie erement. (Inmb.) SYN. Feritas, immānitas, bārbāries, fævitiš, fævities, inclementis, dūrities, āfpēritas, ferociš, ācerbītās, atrocitās. EPITH. inhumāns, firīnā, fūrens, fævā, crūentē, īrffinānis, hörrendā, īnsānā, bārbārā, immītis, rabida, Scythica, dūra, invida, cæca, furiosa, præcepa, fera, atrox, Kčičrātă, înaudītā, sanguinolāntā, furibundā, impatiens, terribilla, ödi-ēsā PHR. efferā mēns. Mēns truoris avidā. Mēns indocilis fiedi. animus ferox, Feritas inamabilis. Nelett flecti Barbaries, effera fa-Čt. VERS. Nīl īllæsum (cēlērātā rēlīguit Bārbāries. ēt bārbāries īnfremit horror. Quid non ferva domat dure inclementia mortis? Nelli violentă pepercit Sevities. Durities pietati inimică resifiit Fletibus, et sürda contemait verba precantum Auie. Extinxere fürentem Seritīām.

erudeliter. Crūdeli öff iciamimium erudeliter usi. Mr.

erudelco, dui. Sin in pracelu capit crudelcere matte, V. G. 3, 504. SYN. Recrudelco, îngravelco, augeor.

crudus. Sen crudo fidis putnam committere captil, Va. A. 5, 69.

SYN. Immaturus, dutus, trudelis

erdentatus. Dre cruentato tentes laniavit amteri, Ov. M 4, 104. V. Guentus, infrà.

eruento, as. PHR. Cruore, sanguine forto, turpo, inficio, perfundo, ípārgo, conípērge, imbio.

Gruentus. Tydides multa vaftabar cade cenen us, Virg. 1, 47 ..

SYN. Cruentatus, sanguinolentus. PHR. Sanguine madens, madidies, pērfūsus, iquallidus, iqailens, imbūrus, Aillans, māculatus, fædatus, infechus, spārsus, conspersus, respersus. Concretus sanguine. VERS. atro tepřífaci a criioi e Terra madet. Stětit ore criiento înformis facies. Squallëntëm barbam, et concretos sanguinë crinës. Tam crinës ardentiaque oră cruentis Roribus, et torre morientum aspergine manant.

Crumena. et mundus vietus non def ieiente crumena Hor. Ep. 1, 4, 11. SYN. Marsupium, loeult. EPITH. Plena, referta, gravis, dives.

Cruor, oris. — hars lete rigat arva cruore, V. &. 12, 308.
SYN. Sinies, sanguis. EPITH. Fluidus, obicanus, craisus, tepidus, teter, ealidus, ater, puniceus, rutilus, roseus, fumans, pinguis, fusus, fædus, niger, correptus, putris, effusus. VERS. Craisum vomit ore cruorem. Sparso late rigas arva cruore. Per cantida membra it fumans cruor, ac tellis perfusa rubefcit. Tepidumque cruorem Sulcipiunt pateris. Can ida puniceo perfundit membra cruore. V. Sanguis.

Crura, à crus, cruris. Et crurum tenus a mento palearis pendent, V. G. c. ca. EPITH, Cāndīdā, tārdā, mollīā, pinguiā. VĒRS. āltāquē jāctār, Vūlnērīs impātiens, ārrocto pēctore crūrā. Ictus erāt quā crūs ēlse īn-

cipit, et qua Moilia nervosus facit internodia poples.

Crufta. EPIT I. Cocta, dura, prædura, fragilis. Cruftvia. - Ipgenium nova tamum cruftula premit, Hos. Sat. 2, 4, 47.

Ceux, crucis. Cornifici duras prabite illa crucia, Ovid.

SYN, Trabs, lignum, truncus, flipes, arbor, robur, patibulum. EPITH. Dura, fera, horrenda, rigida, cruenta, atra, tritis, amara, misera, lurida, funerea, funena, luctuosa, acerba, salutifera. PHR. Crucis lignum. infamis truncus. Funetta trabe. Fatale robur. Teleers Christiadum. Terror sverni. VERS. Digna Deo trabs hospite, nohile lignum. olim supplicium mancipils grave : Nune Regum capiti pracip um decus, Tumnčauč acque bonos trat, infami nec gloria trunco. Nune prope numen hisbet. Crux, Datis atherei vexillum et forte trophaum. Rore quod intinxit sanguinis ille sui.

cryftallinus. Grantia töllüntür eröftallina, manima türtüs, juv. 6, 144. Cryftallus, 1. f. Cryftallum, 1. n.

BPITH. Candida, glacialis, gelida, liquida, splendens, nitida, pūra, clara. lūcida, spiendida, inda, eoa, micans, lūcens, fragilis, aquosa.

Cibicularius. ( abiculario, effiario, eunucho. (Scaz.)

Cubicularius. Sed a cubiculo leetuloque jattātām. (Scaz ) Mart. 10, 30, 17.

EPITH. Vaftum, arcanum, dives, ornatum. V. Domus.

Cubile, To. Aut quater îngeminant, et fape cubilibus aleis. V. G. 1, 411. SYN, Leftus, thalamus, torus, fratum. EPITH. Nocturaum, conjugale, molle, quietum, socium, arcanum, placidum, purum, latebrosum, dulce, roseum, ignavum, plumosum, tenerum, occultum, gratum, těnebrosum, těpidům. VERS. ignavo tempus tětit omně cubili. Cum săbit auricomus nocturnă cibilia Titan. Tepidoque trahunt secues cubili otia. V. Lettus. Cubital, vel Cubitale, is.

Fāsciblās, cubitāl, focāliā, potus ut ilit, Hor. S. 2, 3, 255.

cibital, vel Adj.

cibito, as. V. Cubo. Cubitus, i. Ter seje detollens, cubitoque înniud levavit, V. Æ. 4, 690. EPITH. Flexus, reflexus.

cubo, a. bi. itum. Et eimer in wacuo sola cubare toro, Ovid.

SYN. Jacen, sternor, prosternor, recumbo, recubo, quiesco, procumbo, requiresco. PHR. Ponere, deponere membra, corpus. Membra locare toro. Lecto componere membra. Membra reponere lecto. Procumbere VERS. Defaisaque membra Marmoreo referunt thalamo, ftratifque reponunt. V. Jaceo, ad lectum peto.

tocubo. Nottud lucifuga cucubat in tenebris, Ph.

SYN. ŭlŭlo.

Căcullue. Tempără Sancionies velât ădepertă căculle, Juv. 8, 145. SYN. Venetus, Sanctonicus, à popules qui co utuntur.

Cicumis, is, vel Cucumer, eris,

Crējceret-in ventrem cucumis nec sera comantum, V. G. 24, 12.

EPITH. Tortus, întortus, cæruleus, li oflus, frigidus, agredis. VERS,

Tortufque per herbam Crefceret in ventrem cucumis,

Cucurhita. Caruleus cucumis tumidoque cucurbita contre, Prop. 4, 2, 43, EPITH. Gravis, prægnans, viridis, silvestris, unca: PHR. Tumidoque c. curbită, ventre. în latum demissă cucurbită ventrem. Przegnantque cucurbită, serpit.

sudo, is, cudi cusum. Mulciber Ætnæis fulmen cudebat in antris. M. SYN, excudo, procudo. PHR. Ferrum igne mollio. Ferum recoquo fornace. VERS. Ferrum exercebant vasto Cylcopes in antro. Positis incildibus omnes Tela novant. Curvæ rigidum falces conflantur in Emsem. Něc ensem îmmîtî fævüs düxerat arte faber. Durum procudit arater Vomeria obtusi dentem. Tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum, Fluit zes rīvis aurīque metallum, Vulnificulque chalybs vasta fornace liquescit. V. Frocude.

Cudo, onis. Scipio contorquens baftam cudone comuntit, Sil. 16, 59. SYN. Tutus, durus, horrens.

tui. 1. br. 2, anc. vel cui monefyll. à Quis.

Sed norunt cui serviant leones. (Phal.) Mart. 1, 105, 22. Cui lux primă săcri muneris istă fuit, Mart. Spect. 24, 4.

tvicanque, vel cuicunque : à Quicunque.

Mittat et donice culcunque terra. (Saph.)

Conscla mens ut cuicunque eft ita concipit intea, Ovid.

cu iquam, vel cu iquam, diffyl. à Qui iquam.

Scis Proten, feis ipse, neque eff te fallere eniquam, Virg. G. 4, 4771

člique, ve! culque, diffyl. ....... suá nominá culque, M. Sic erit, et sedes füglenda, petenda culque, Mant.

à Quisque.

cuivis. Non cuivis bomini contingit adire Corintbum, Hor. Ep. 2, 17, 3' à Quivis.

Colcitia. Tertia nec va uo ceffaret eulcitra feeto, Juv. 5. 17. SYN. Pulvinus, lectulus PITH. Facilis, picta levis, plumea, molli

VERS. Möllî tumeat facilis tioi culcitra pluma.

Culen, icis.— Que în nofiro culices, et cateră ponunt, Lucr. 3, 39:. EPITH. Malus, înformis, rotundus, tenuis, levis, exilis, aerius, volitam împortunus, vagus, moletus, vagabundus, mordan, exiguus, pârvus;

Culīnā: Captum ve nīdār sida pātat tīli calīna, Juv. 5, 162. EPITH. Nigrā, putidā, anciā, crālsā, pīnguis, angūltā, færidā, fumēti PHR. Calēns crēbrīs īgnībūs; īpeā dābic laūtās ūnctā dāpēs;

Culmen, inis Siláque culminibus ferali carmine bubo, V. A. 4. 462; SYN. Cacumen, apex, vertex, faftīgium. EPITH, arduum, aerium, sub līmē, un brosum, montanum, altum, summum, celsum. V. Cacumen.

Cůlmůs.—ēt fragili jam fringētēt bortā cālmo, V. G. 1, 317.

SYN. Călămůs, fitpulă, avenă. EPITH. Levis, Cerealis, ūdus, viridis tenêr, lāctāns, flavens, fpiceus, tenus, fragilis, flavus, flavelcens, croetus frugifer, vernāns, fpiceus, triticeus, ferax, foccundus, aŭreus. VERS Canis flavelcit culmus arīftīs. Grāvidīs procundut vulmus ārīftīs. Fru menta in viridi flipulā lāctānijā turgent. Turgelcunt lāctāntibus hordē culmus.

Culpă.—Tăcită sădent pracordiă culpă, Juv. 1, 167.

SYN. Noxă, delictum, vitium, erimen, scelus, peccătum. EPITH. Tur.

SYN. Norā, delictūm, vittūm, erimen, icelus, peccatum. EPITH. Tür. pīs, taetitā, sūrdīdā, hörrens, öpērtā, lātēns, noxīā, mīsērāndā, lēvīs VERS. Lūimūs mīsērāndā erīmīnā čūlpæ. ūt carčāt filmūlīs sordīdi cūlpā sūs. Tācītā sūdānt præcordīa cūlpā. opērtæ constrīa tūlpa Cūncta pavēt. V. Crimen, Scelus.

eālpo, ās. Rē pāndēt, laudātur ab bīs, culpātur ab ī'līs, Hot. S. 1, 2, 11, SYN. āccufo, īncufo, īnsimulo. V. Accufo.

Colter, trī More supervacitam cultrīs abrumpere carnem Juv. 2, 116. SYN. Gladids. EPITH. acūtus, strīcus, sulgēns, crucentus, mīnak. V. Gladius.

Cultura. I'uleis ine pertis cultura piteneis amiei, Hor. Ep. 1, 18, 6.

2. Cültüs, üs. Cültüs decror roğu wöfüs pirit. (lambs) SYN. örnatüs. EPITH. Söperbüs, retalis, vanus sölennis, magnificüs, regiüs, fplendidus, decorus, decens, aitidus, nitens, gemmatüs, müliebris, nöpilis, feltüs, insölitüs, triümpha is, insignis, dives, inanis. V ERS. Strata cübilia cültü Magnifico. Cültüs genare decoros. Cültüque aiperbo Pendebant niveo gemmata möniliä cöliö. Cültüque örnata decenti. Stabat sine divite cültü. Nülli cefsüra Dearum öccurrit jüveni mülier inön cültüs in illä Segniör effigie, variis nam pürpüra gemmis intertexta tegit.

Saltas. Semuit Roma Peto, cultus exosa pritores. . Prud.

SYN. Honor, reverentia. EPITH. Supplex, debites, merites, dignote. hamilis, olis. V. Hoser, Adoro.

timilatim. ambesis dapibas cumulatim aggefta redundant. P. Apoth, 727. 9YN, ăcervătim.

timulo, as. Qui male congeffos auri cumilarat acervos, A.

SYN. šcērvo, šcetimulo, aggero, congero, colligo, congrego, cogo, compone. PHR. Divitras cumulare caducat. VERS. Componere opes, pur falque nefalque. V. Accumulo.

Cimilia. întequitur, cămulojque ruit mult pinguis arens, V. G. 1, 105. SYN. ăcervie, congêries, strues, vie, copus. EPITH. îngêns, miguse, numeroeus, copioeus, grandis, nimius. PHR. Ingens farris acervus. Meis acervos et auri. VERS? îngentem mifter g'omerantur in orbem Divitia. V. Acervus.

Chaibala, orum. iper elbi blandi: fundint ogeabula fiores, V. Ecl. 4, 230

SYN. incunabula, cuna.

Cine. Canarum labor eft, angues superare, mearum, Ov. M. 9. 67. SYN. Cunabula, încunabula. EPITH. Tenere, tepide, dulces, sopires somniferer, molles, pueriles, soporifere, placide, inertes, quiete, Hebiles, primm, lacrymosm. VERS. et segmentatis dormaleet parvula conis.

Cindamen, inis. SYM. Mora. Cinclamen, inis. SYM. Mörž. cunctor, aris, Cunclaris animo, subitus an saltus gravat. (lamby SYN. Měror, hæreo, subsisto. V. Meror.

dinchis, i, am. Virg. SYN. ömnis, tötüs.

Cineus. Nam prīmī cuneis scindebant fisile lignum, V. Oco. 164. EPITH. Ferreus, lipseus. V. Findo, & Exercitus.

Gaiculus. Gaudže in effosis babitare cuniculus antris.

## Cuniculi Militaris Descriptio.

Ac velor occultus lecurum prodit in hostem Miles, & effossi subter sundamina campi Tranfil t inclusos arcane limite muros : Turbaque deceptas victrix erumpit in arces.

with Stand 2. de Roble

🛰 pēdīa, drūm. Mēliūs dīcīs, nībīl morēr cupēdīa. (Iamb.) Pridintus. Mölle, cupīdintis nec inēxpūgnābile tēlis, Ov. Tr. 4, 10, 65. Oplditās, atis. V. Cupido. 2.

. Cepido, inie, hic. otia si tollas, perlere Cupidinie artes. Ovid. Amoris Cous, Veneris filius. Implicem fingant Poetae : Unum Jouis ac Veneris filium : alterum Erebi & Nostis : Illum bonoftum, bunc turpem. Exa hiberur ut puer, nudus, cacus feu oculos vittà velatos babens ; infirmetus alisa pharetra, arcu, telisque armatus, & face. Cum Venere colchatur in insula Croro. EPITH. Cæcue, nudus, alatus, aliger, arcitenens, sagittifer, pharetratus, propes, volucer, penniger, venultus, formosus, blandus, obfcomuslascīvus, impūrus, flammiger, levis, velox, crudelis, audax, ignifer, pulcher, vagus, vesanus, trux, insigiosus, subdolus, fervidus, sordidus, dulcie, · îmmītis, împigër, callidus, împrobus, atrox, sevus, pennatus, cultus, armiger, dīrus, ferox, ferus, Paphius, idalius, à Papho, & Idalio, urbibus Oya pri ubi colebatur ; Gnidius, & Gnido, urbe Cariæ; Cythereius, d Cyebera urbe, vel à Venere maire. PHR. Pyer idalius, Paphius, Cythereus. Eythereia proles. Veneris natus, alma Progenies Veneris. Deus pha-

## CUP. CUR.

retratus, przepes. Flammis armatus et arcu. Succendens pectus amore. Splendidus ora Cupido. VERS. Quem malus exagita: nocheloue diele que Cupido. otia si tollas, periere Cupidinis artes, V. Penus, & A. more incendo.

3. Cupido, inis, hæc .--- prada tām cecā cupido eff, Ovia. EPITH, Vigil, 2. SYN. Curiditas, ardor, libido, desiderium, amor. vida, cæca, misera, jejuna, furiosa, improba, inops, dīra, scelerata malesana, insana, nefanda, turpis, prona, immoderata, vehemens, ingens, violenta, pervigil, incomnis, effrænata, indomita, sollicita, anzia, inexplebilis, inexpleta. PHR. exagitans animum. opum furiosi cupido. Liudum immensa cupido. VERS, Nec tibi regnandi veniat tam dīrā cupido. Quod sī tāntus amor menti, sī tanta cupido eft. Que lucis miseris tam dira cupido ! Fervet avaritia, miseraque eupidine pertus. V. Defiderium, Amor.

cupidus, a, um, ite procal, cupidis walnera ferte viris. Tib. 1. 1, 16.

SYN. avi us, amans, appetens.

cupio, is, ivi, vel ii, ieum .- Troje cupiere relice, V. Æ. 2, 108. SYN. Volo, opto, exopto, desidero, appeto, aveo. V. Defidero. cupitus, a, um .- visamque cupit, potiturque cupita, Ov. F. 3, 21.

SYN. optātus, exoptātiis, quæsītus.

cuprelisinus. Jugings, jaisifque cuprefilina quorum, P. Cuprel us, i, & ūs. -tamalos tectura, cupref us, Cl.

Arbor funefia, quæ cariem non sentit, sed cujus tami excisi renastuntur. Hinc olim ante mortuorum domos & tumulos collecabatur. SYN. Cypărissus, sepulcralis arbor. EPITH. Mæsta, funerea, odorata, tristis, funefta, flebilis, feralis, înfaufta, înfelix, Stygia, funebris, virene, viridans, frondosa, umbrifera, denea, alta, patula. proceca, celsa excelsa, I. deră, ab Idâ monte, cupreffi: celebrato, arduă, acriă, sublimis, funebris, lugubris, lacrymabilis, sepulcralia, deplorată. EPITH. Tumulos tectură cupressus. Non plebejos luctus testata cupressus. VERS. Funeris ara mihi ferali cincta cup elsus.

Cor. Cur non îpsă vinît ? cur bac certamină witat ? Ovid. Cură. ō curăs bominum, ō quântum fi în rebus inane! Petl. 1, t.

SYN. Sollicitudo, anxietas EPITH. Triftis, ambigua, insomnis, mordān, vigil, molesta, sēdulā, dīligens, ēdān, vitiosa, ātrā, sēquān, pā-vidā, ācerbā, ācris, vigilāns, grāvis, longā, āmārā, languidā mēmor, damnosa, attonita, moefta, ægra, avara, arcana, infanda, deses, sollieită, pervigii, turpis, îrrequieta, pallens, pallidă, urgens, împlăcidă, funestă, severă, flagrans, anxiă, îniquă, tetrică, premens, turbidă, îngrată, noxia, permiciosa, tac ta, nocens, rodens, crucians, dira, împortună. PHR. Curarum ftimulus. aleer curarum moreus. Stimulans precordia. Pedora discrucians. Sollicitans animum. Mentem turbans. Sollicito lătitans în pectore. VERS. Somnos abrumpit cură sălubres. placidam men bris dat cura quietem. Dum cura ambigua dum ipes Incertă futuri. Curisque îngentibus æger. Spem vultu simulat. extenuant vigiles corpus miserabile cura. Mestas cura medullas exedit, vel sõquit.

SYN. Cūrīs consumor, vexor, crucior, agitor, fluctuo, tor-Cura angor. queor, urgeor. PHR. Versare graves sub pectore curas. Varia curarum mole gravarī, premī, opprimī, obruī. Curīs mordacibus angī. acrier illum Cura domat, torquet, premit, vexat, cruciat, diferuciat, mordet,

Cyram

buram sub corde premit. VERS, Tum vero in curas animus diducient binnes, ardeutem curaque iraque coquebant. Vario nequi quam fluctuat ehd. Diverfæque vocant animum in contraria curæ. Magno curarom flictuat æftu, atque animum nune hue celesem, nune dividit illue; în partelque răpit arias, perque omnia versat. Hinc requies animo non dătur ullă meo. Casu conculsus acerbo, Nunc huc Ingentes, nu c illuc pēctore curas Mūtabat versans. Multiplices animo volvebat faucia curas. Nec căpitur summo mordacibus excită curis. Semper et in curis constinit inanibus zvum.

Ord eximor. PHR. Cui as pono, depono, dimitto, abjicio, pello, expello, resolvo. Curis finem impono. Solvo snimum curis. Triftes ar mo curas deponere, propelleie. Dictis curas avertere, demeie. VERS. Mitte hane de pe fore curam. Somno Laxabant curas et corda oblita His dictis cure emote pulsulque parumper Corde dolor Solvite corde metum, Teneri, secladite curas. Ite procul, du rum curæ genus, ite, latores. Turpes difcedite curæ. Curifque ext. tă mălīgnīs Pēctoră.

cdrābīlīs. Ifla aderam corpulque videns curabile vent, ,M. SYN. Sanabilis. PHR. Cui medela porest afferri.

Ciritor, oris. Caratoris eget, qui navem mercibus împlet, Juv. 14, 283. Cires, Itum.—Tatioque seni, Curibulque severis, V. B. 8, 638.

Quirites, & Sabini. Populi, alter Sabini dieli, quorum Rex Tatius cum Romalo feedus iniit, ut unus ex Curibus Romanisque populis fieret. Cureces V. Creta.

Cătius. Nobilis Romanus, victoriis & paupertate voluntariă illustri. EPITH. Pauper, pugnax, generosus, fortis, illuftris. VERS. Paurer črāt Curius, reges cum vinceret armis.

Cūria. Cūria pauperibus claufa eft dat census bonores, Ov. Am. 3, 8, 55. Curiocitas, atis. iftbac juventa damna curiocitas. (lamb.)

curiosus. et îpse noftri curiosus, et polo. (lamb.)

Ta recte vivis, si curas efie quod audis, Hor. Ep. 16, 17. SÝN. Laboro, fludeo, vei medeor, sano. V. Cura. Chriculum. Curriculo gravis eft facta ruina met, Ov. Tr. 4, 8, 36.

SYN. Cuisus, vel spatium, spatia. tine, căcărri, cărsûm.

Bec mžā tēr plācidās cymbā cucurrit agnās, Ovid.

SYN. Festino, propero, volo, advolo, fugio. PHR. Rapido cursu feior, contendo rapior, tollor. VERS. Palsibus aufertur rapidis. Cursu fellinës anhelo advolat. Cursu përnik ad littora tëndit. aerii cursu përit ardua montis. Fugit ocyor aura. Cursu transmittere campum, Cursu. que pedum prævertere ventos. Mox sese ad littora præceps cum fietu tălir. Subito collem confeendere cursu. Cursibus suras provocat. Cursu volucres superat. Pernicibus ignes plantis Transit equim cursu. Nunc huc, nunc illuc, et utroque sine ordine curro. Vărios iterat, init, v.l renovat cursus. V. Feftino.

Cūrrus, us. Aut eum supērbo vītībr in curru flētit. (Iamb.):

SYN. Plauftrum axis, temo, rota, partes pro soto fæțius usurpata. EPITH. Præceps, volucer, rapax, levis, citatus, citus, agilis, ales, sonans, volans, quādrījūgus, celēr, præcēps, concitus, properus, subitus, superbus, in-signis triumphālis, ovāns, pietus, surātus. VERS. Quādrijugo vehitus curry. equis curruque superbo fertur. Gravibus juga ducere plauftris. Saltuque superbus emicat in carrum, et manitus molitur habenas.

Jūngit čauos, rāpidifaus rotis insisit. Volāt vi fervidus axis. Coloque invectus aperto Flectit equos, curruque volans dat lorā secundo. Jūngit equos curru genitor, fpumantraque addit Fræna feris; manibulque omnes effundit habenas. Hæc noftro signabitur area curru. Currus agitare sonaces. Versant agiles in pulvere currus. Centum quadrijugos agitabo ad flumina currus. occupat ille levem juvenili corpore currum.

Currus Solis, EPITH. ignifer, fiammiger, gureus, ignivomus, fiammivo-

circito, as.vělští sūcciatiūs cūrsitus bospes, Hor. Sat. 2, 6, 197. PHR. Vărios cursus itero, renovo, ineo.

Cursus, us. Vencos sequantur, cursibus mote citis. (lamb.)

EPITH. Rapidus, præceps, celer, subitus, declivis, vagus, effrænus, vivax, concitus, furiosus, effrænatus, anhelus, volucer, properus, citatus, pērnīx, fulminčus, præpčs, avldus, agilis, alācer, ales, audax, incitus, īrrēguietus, ardens, effusus, velox, amēns, prærapidus, repentinus, vo-

lans, aliger, fügax. V. Curro.

Cartius. Nobilis adolescens Romanus, qui se in abyffum medio in foro patetactam dej cit libens, ut ex Oraculi monetu Deos manes patriæ iratos placaret, EPITH. Romanus, nobilis, animosus, fortis, generosus, clarus, illuftris. PHR. Pro patria infernas qui se devovit ad aras. Moriturus lumina colo erexit, templumque Joyis, quod prasidet arci, Sufpiciens, tendenfque manus sursum atque deorsum, atque omnes superolque Deos Manefque precatus, ad quos tendebat, validum calcaribus ultro urget equum, barathroque volens infertur aperto : Fit ftrepitus, coeunt ripæ et jungantur in anum.

Sectio in obliquem of late carvanine fings, O. M. 2, 130. Cürvamen, Inis.

SYN. Flexus, sinus, curvatură.

Cūratūrā. Carvaujed ejus, eddiocum argēntāts or da, Qu, M. 2, 198. SYN Cūrvamen, fiends : debis. Cūrūlis, is. Pestor das pastas patengur lõeg cālsērē curules, Lucan. 3, 193,

curvo. Portus ab eto fuelu cuevacur, in arcum, Virg. Alin. 3, 534. SYN. incurvo, fieo, infiecto, sindo, inclino, recurvo, camero, torques, întorqueo. VERS, Magna vi flexă domatur în burim, et curvi formem.

accipit ülmüs, äratri. curvus. Interit, et culvis fruftra defensa latebris, Virg. G. 3, 544.

SYN. Curvatus, inflexus, recurvus, sinuatus.

Chipis, idis. at sibi dat clypaum, dat acute cufpidis baffam, O. M. 6, 78, SYN. Spiculum, telum, ferrum, halta, mucro. EPITH. acuta, auras. vūlnīfīcā, ærātā, atīrēā, fērā, fævā, dīrā, fulgēns, infēstā, vālidā, vio-lēntā, rīgēns, āhēnā, tremendā. V. Hassa.

Cuftodia. Sunt quibus ad portas cecidit cuftodia sorti, V. G. 4, 165. SYN. excubire, vigiliae, præsidium, vel tutela, vel carcer, V. Carcer. EPITH. Vigil, pervigil, solers, dura, armata, armigera, sedula, atten-

ta, însomnis, îrrequieta, fida, fidelis, văgă, nocturnă

cuftodie, is, ivi, itum. Cuffodite animas, et nulli credite menfa, Juv. 6, 629. SYN. Servo, alservo, tueor. VERS. Lecto portas cuffode tueri. Vigil servat cultodia muros, omnemque aditum cuftode coronant. Communi portam flatione tenebant. Quibus ad portam cecidit cuftedia.

V. Vigilo.
cuftodītus. Magfit et Caci fpem cuffodītā fefellit, V. A. 8, 218.

SYN, Servatus, afservatus, vel defensits.

Cultos, acie. Polisation, ceste summe esflodibus arcis, V. B. 2, 166. **EPITH** 

CFr "

PPTA. Viell. viellans, sedulus, fidus, anxius, insomnis, irrequietus, Fidelis, attentus, noch a-hus, solers, armiger, armatus, sollicitus, pervigil. Vigilans in limine. Frdufque ad limina cuftos. VERS. Poftibus ängunis endem fidifsima cuftos ante fores fiabat. Fido sub cuftode felicalt.

Vin tabes venuem, que tegat ofra, cutem, Ovid. Trift. 4. 6. 42. Citis, is. SYN. Pellis. EPITH. Tenera, tenelia lactea, tenuis, candida, acida, clara, mollis, dura, pilosa, hitta, kirsuta, rugora, callosa, fucata.

Chriciia. Nofira bibat verhum contract a cut reula volem, Jus. 11, 203. ♥. Catis.

inter Sitelidas Cyane pulcberima Nymphas, Ov. Met. 9, 412. Cfine, es. Nimbba Sicilia, in fontem mutata, dum Proferpina à Plutone raperetur. CHNER. Infule, seu potiki scopuli, da osium Ponti Buzini, alio nomine Sym-pležades. SYN. Symplegade. EPITH. Instabiles, patulue, errantes, precipites, fürentes.

Cyante. Nympha Macanari, Phrygii fluminis, filia. Orid. 9 Memm.

Ofantis, î. f. EFFTH. Cærulea, clara, micans. V. Gemma. (yathus. In Pridmi cydtbit, affyanaela bibes, Mart. 8, 6, 16.

SYN. Călix, crater, păteră, icyphus, poculum. EPITH. Commodie,

Dybele, es. et Cybeles pieto ftat corybarte tholit, Mart. 1, 71.

Saturnt unor, Chell ac Terra filia, quam Matrem Deorum appel frunt Porte ; aliis nominibus, Rheo, Ops, Vefta. Pro terra [apiùs decipitur ; fingitur curru à leonibas tracto invecta : turribus & caftellis, inflar corona, pracincta. SYN. Rhēā, Ops, Vestā, Dindýmenē, à Dindyme mente Prycia, ubi cs-lebatur. EPITH. Tūrrātā, tūrrīgērā, Phrygiā, yšnērāndā, torvā, grāndevā, iduž, fæcundā, almā, prison, antique, venērābilis, potens. PHR. Cybelētā mater. Sāturnīā ednjūs, Berecynthia mater, à Berecynthe Por gie monre. Dēdeum māter, pārēņs, genītrīv. iduž pārēns, ab idē weste Phytyiæ. Magna Beum, del Deorum mater. alma parens idea Deum, cui Dindyma cordi. Turrigera caput exornata corona. VERS. invehicur curri, Phrygias turifte per urbes Læta Deum parin, centom complēxă nepotes.

cfbeletius. Dente premunt domito Cobeleia frand leones, Ov. M. 10, 701. SYN. Bereconthius.

Crelis, Mis. Hae nude aurald tyclade verrit bumum, P. 4, 7, 40. EPÍTH. Löngá, decorá, purpures, aurata. PHR. Purpures cyclade vereit homum.

Cyclopes, um. Fetram exercebant vafto Cyclopes in antro, V. A. 8, 424;

antiphâte mores, îmmansuerique circlopis, Ov. M. 14, 249. Gigantes in Sicilia, juxta montem A tudm, uno in fronte veulo: Hos Vulcani ministros vocant Poète. Ætnæs fiatres, quorem precipui sunt, Bröntes, Steropes, Pyracmon. FPITM. Ætnæi, Si uli, gigantæi, infandi, valii. agreftes, ærisoni, rabidi, portentosi, cruenti, sanguinei, feroces, lacer. tosi, nigri, immanes, horrendi, terribiles, anhelantes, lassi, nudi, potentes, crudeles, truces, barbari, truculenti, terrigeni, atri, fulvi, igni-ti. flammei, superbi. PHR. Vul ani comites. Colo cipita alta terrentes. Arisoni Vulcani comites. VERS. Æriferæ comitum concrepuere manus. Ferrum exercehant vafto Cyclopes in antro, Brontela que, Steropelque, et nudus membra Pyracmon. Virg. cyclopeus, a, um. acceffis fcepülos, wos et cyclopeus ιακά, V. . . τ. 205.

cycneus, i, um. Bandre efental repetamus carmine voces, Clem.

Cýcněs, vel Cygnüs, î. Carmină jam möriens cănit extquialia cygnüs, Qvid. Met. 14, 430. Döndüră cygnī, sī lictat, tönüm. (Asclep.) SYN. ölör. EPITH. Căndidus, ilbüs, nivčüs, taucus, fiuminčus, mollis, nitens, văgus, blandus, Idālūs, à Venere, cui sacer, mitia, ducis, cănorus, sonorus, fitvialis, aquōcus, paludiris, imbellis, păvidus, amnicolă, sēgnīs, tārdus. PHR. Căyfirius ales. Mæandrī incôlă, à Cayfiro Lydis, & Meandro Phygis flowis, ubi frequents segni. Flümină Cygnus amains. Cântatur funeris îpes sui. Carmină qui moriena căni exequialiă. Cândênti corpore cyenus. Niveis argenteus alis. VERS. Dăt sontum raucus per flăgnă loquāciă Cycnus. utque jacens rīpā dēflērē Căyfirius ales Dicitus ore suam deficiente necem. Cygnus, în auguris, nautus grātifirmus ales. ăt Cygnus liquidis per prātă recentlă rivis, Rîparūmque toros, niveis ârganteus alis, Rīmatūr rofiro lătices et ameau canoros emittit per collă modos, aut remige pannă âlternatque choros, èt căntu nobilă platoidi. Qualis übi ex alto notis Mæandria ripīs, perforit vădă, seu placidi flagna amplă Câyfirî: Pracipitem sese cândenți coppore cygnis Mitrit agans, jamque implumis segnisque videtur îpse sibi, donec tandem pătiatăr ămatīs victor aquis.

Cydon, onis. EPITH. Nobilis, clara.

Cylindrus. area cam primis îngânti aquandă cilindro, V.G. 1, 178. EPITH. Teres, longus.

Cyllene, es. PHR. Vöbis Mercurius parer est, quem candidă Majă Cyllenes gelido conceptum vertice fudit. Virg.

Cyllenius. Hic primam paribus nitens Cyllenius alis, V. A. 4, 252.

Y. Mercurius.

Cýmbă. ēt fērrūgiašā fabvētlāt corporā cýmbā, V. R. 6, 303.

SYN. Nāvicilā, lēmbūs, phā ēlūs, līntēr, nāvislūm, Gaphā. EPITH, addnež, ešlēr, concāvā, cšpāx, præcēps, lēvis, fuētivāgš, inflābilis, cāvā, frāgilis nātāns, cūvā, fūgax, flūviālis, ēxiguš, maūrāgā, ancēps, pārvā, vēlīvolā, citā, sūbītā : æquorēā, āngūftā, propērā, ārrāticā, cāpāx.

VERS. Non itā præcipitēs āgitāntūr in a quorā cýmbæ. Mēquē lēvis māgno gūrgitē cýmbā vēhīt. Dīrīgē flūctīvāgām vēntosā pēr æquorā cómbām. V. Navis.

Cymbālum. Tinnitusque cie, Mātrīs quate cymbālā cīrtum, V. G. 4, 64.

EPITH. Concavam, cāvum, Corybantium, īdæum Bērēcynthium, à Corybantinus, Ida, & Bercoynthi, monton Phrygia, accelis. Ærčum, sononum, radicum, tīmniens. PHR. Phrygia Bērēcynthia cymbā a mātrīs.

Raucos fundēns vonos. Cymbālā pēlsārē, tūndērē, fērīrē. VERS, Tundērā, vonos partinus part

dět ad idæos eymbala rauca sonos. Et cava cymbala pulsant.

Cymbium. V. Poculum.

Cymodoce, es. vel Cymodocea, æ.

Quārum quæ fandī dotī simā (ymbdbetā, V. Æn. 10. 225. Cymothoe. (ymbtbbe simul, et Triten adainde acues, V. Æ. 1, 148.

V. Nympha.

Cynicus. ce que nec Cynicus, nee Serică dogmâtă legit, Juv. 13, 122. Cynosură, cliă duas arctos, quarum cynosură gethur. Ov. B. 3, 207. V. Actus.

V. Liana, Luna,

Cynthius.—Trojque parens es Troja Cynthius aueior, V. G. 3, 36. V. Apollo, Sol.

Cinthiis. i. EPITH. altus, atrius, apallineus, quie Apollini facra.

```
Cypurition, i. f. adria fructur, aut conifera cyparifii, V. A. 3, 680.
   V. Cupre∏us.
(Ynarīfeŭs, ī. m.
    Fifinus. SYN. Cyprefeinus, cuprefeinus.
Cyparifaifer, um. Quantum non cyparifaifer I yceits. (Phal.) Sid. Carm. 23, 417. PHR. Cuprefice firens.
Cypris, idis. o Hymen es decens, Copridis qui maxima cura es, Cl.
   irbis babēt, cit Lünam alli, cir Ciprida quidam. M.
   V. Feur.
Cypilis. No Cipola Tyrlawi merces. (Dactyl. Hor. Od. 3, 29, 60.
Ninguam dimbotas üt trabi Cipola. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 1, 13.
Cypilis, I. f. o qua bistâm Diva tinis Cipolim. (Alc.) Od. 3, 26, 9.
  emenute Copri flopulos quibus exit in suftrum. Lucan. 8, 461.
  Infula Ciliciam inter & Syriam, Veneri Jacra, ob fertilitatem & luxum.
  EPITH. Fērtilie, idālis, ab Idalie oppide. Cythērēis, a Venere, cui dieceta erat. Nēptūnīs, à Neptuno, cui etiam facea. Cynārmā, Cynārēis, d
  Cynard Rege Cypri, Scopulosa, circumfiua, fecunda, opima. PHR. As-
  enoreie undis circumfiua Cyprus.
Cyrrha. EPITH. Scopulosa, politinea, opaca, celea, docta, Parnafais, Phæbea,
   Parnalsia. PHR. Ce'sæsaxa ardua Cyrrhæ. apollineæ oracula Cyrræ.
Cfris. Perfarum ac Medorum Ren, occifus à Tompre, Scytharum Regins, qua 
tum ipfi caput amputasset, & illud in vas cruore plenum immitterat, crudali-
   tatem exprobravit bis verbis; Satia te sanguine, quem sitisti, EPITH.
   Fortis, potens, magnanimus, generosus, animosus, incly us, trux, ferox,
   dīrus, immītis, crūdēlis. PHR. Hūmāno sanguine gaudens. Multa cæde
   crăentus, ăvidus cædis.
Cithera, m. f. Urbs Cypri Veneri facra. EPITH. Lutti, felix.
Cithera, frum. n. Infala, junta Cretam, Veneri dicata. In eam Venus conchâ
  marina primum advecta eft. VERS. eft Paphos, idaliumque mihi, sunt
  alta Cythera. Virg.
Cýthěrzā. Pārce mětū, Cýthered, mănênt îmmotă thorum, V. Æ. 1, 161.
  SYN. Cýthěrels, Věnůs.
cythermus. De Cythera. SYN. Cythereius. cythermus, a, um. De Cythera.
  Motă Cğiberea levitur med tempora mirto, Ov. Faft. 4, 15.
cřthěrčius — alloquitur trepidam Cythereiut beros, Ov. F. 3, 611.
SYN. Cytheres, Venus.
citheriacus. Sume cytheriaco medicatum neelare cefton, Mart. 14, 207.
Cythereis, idis. Mercurio puerum Diva cythereide natum, Ov. M. 4, 288.
  SYN. Cytherea, Venus.
Cytheron, onis. Inde Cytheronis fimido pede currit in arces,
   Ment in Beegtii, Apollini & Baccho facer. EPITH. Marcidus, gelidus,
```

Cytisus. EPITH. Florens, vīrīdis, agreftis, tenuis. VERS. Florentem

Cytorus. Mons Paphlagonia, buxis abundans. VERS. et juvat undantem

Altus, celsus, elatus, sacer, nocturnus.

buxo fpectare Clytorum. Virg,

cytisum sequitur lafcivă căpellă. Virg.

Aci. SYN. Dice. 1. br. EPITH. Trucës, feroces, leves, stroces. sylvicola, íparei, immanes.

Dedalits, a, um. Jak ceratis ope Dadalea. (Sapph.) Hor. Od. 4, 2, 2.

Dadaldien ligo cum duce rante teer, Prop. 2, 14, 8. Dadalus Dadalus ipus dolos teer ombagefque resolvit, V. A. 6, 9. Faber Athenienfis, maxime ind frius, qui Labyrinthum in Creta confiruxit. In eo ipfe und cum Icaro filia, Minois juffu, inclufus, alas ex pennis & cera confecit. aique ita in Sardiniam evolveit: deinde Cimas delorut est, ubi A-pollini Templum erenit. Sed learus in mare decidit, cero radiis Solis, cum ju to ahius wo affet, lique factă. EPITH. Inge iosus, suber, doctus, cal-lidus, volucer, radiignus, Ceropius, i. e. Atheniensis; Labyrinthæus, Cretensis, & Labyrintho Crete, induffrius. PHR. Gortvaius aliger. ALdis conditor Euboicæ, i. e. Temph Apollinis, quod Cumis adificavit, vel ipfius labreinthi sie dieli a mari Egboico. Labriinthi conditor. VERS. Dædalis ingento fabræ celeberrimus artis, Ponit opus, turbatque notas, et limina flexu Ducit in errorem variarum ambage viarum. Dadalus împlet innumeras errore vias. vi que îpse reverti ad limen poruit tanta en sallacia teeti. Dædalus, ut fama en, fugiens Minoia re na, Pierpeti-bus pennis ausus se credere colo. Virg. Dæmon, onis. Dæmanas at talem prabibet se pondere teftem, S.

SYN. Cacodemon, diabolus. EPITH. Malignus, perversus, violentus, rabidus, teter, horridus, horrendus, infernus torvus, perfidus, fævus, per-vigil, ferox, fodus, dīrus, mālus, horrificus, callidus, fallar, vigil, re: alla, gipērbus, Infeftus, Stygius, crūdelis, neffandus, aftutus, dologus, subdo-tus, insidiātur. PHR. Tyrannus infernus, Tartareus diāc... Stygius, wet Phlegethontaus anguls, coluber. Hoftis Tartaieus. arbiter orei. Modevator averni. Humani nominis hoftis. Tortor averni. Inventor feelerum, umbrarum pater. Tartara nigra colons. Stygiis qui praesidet umbris. ārtēs cui mīlië nocendī. Mīsēra; deceptor sūbdolus eve. Stygia agmiņā, Tārtārēi frātrēs. Immundā mālorum agmina (pīrītāum. VERS, Sugeri ques îră părentis Calo îmmane nefas animis excufsit adortos. Tartareifque genus miserabile mersit in antris. Tenario qui regna tenens inferna sub o co. Cui tristla verba, îrzque, însidizque, et noxia crimină cordî. Lucifugî rantim trepido adsunt agmine fratres, Humana făçie ççi. rum tenus, inde dracones.

demonicus. L'amonico cuntata etobo; sed squameus, &c. S.

Dæmonium. I emonis auxilio, qui princeps demoniorum, Juv.

Dalmatia. Regio Ulyrici, contermina Liburnia versus occasum, cujus incola Dalmatæ dicuntur EPITH. Montana, ardua, frondens, virens, opaci,

felix, beata, aurifera. PUR. Aurife a terra.

Dimi, z. m. et canibus leporem, canibus venabere danas, V. G. 3. 410. EPTIH. Timidus, pavadus, mollis, agrestis, pavens, territus, imbellis, pronis, er ans, fugar, levis, præceps, fugitivus, vägus, celer. PHR. in fugam pronus. Pedibus celer. VERS. Prospicit errantem spatiosa për æquără damam. Currit ut auditis tertită damă lupis. Præcipites ībant damæ, lueolque petebant.

damascenus, alta Damascena suviturus mania terra, S.

Dāmāscus,

Damatens, i. f. Quid ramis pia germinat Damafeus, (Phal.) Damalens, I. I. Quid ramis pia germinat Qumajeus. (Phal.)
BUTH. Pla, celebris, augusta, antiqua, peregrina, prunifera, culti, faebunda, ampla, prica, amena.
Damhatio, onis. Judicium volleum figia damnatio favis, I.
damhatus. Horjūkia, falso damnati ceimina mortis, V. Abn. 6, 430.

PHR, Stygio damnatus averno. Æternis addictus ignibus, flammis, togis, caminis. Æternis præda voranda rogis. Styglis data præda cavernīs. Æternīs erebī tenebris damnatus, Æternos damnarps ad ignes, Stygium damnatus ad orcum. Traditus eternis penis. Æterno Infelix qu'i carpitur igne. Qui fiet Stygirs grata rapina focis, infernalis prieda camini. Æternis erebi damnata catenis agmina. VERS. Quam vellent æthere in alto, (i. e. inter wives five fupenfiites.) Nunc et pauperiem, et duros perferre labores ! Fata obstant, triftique palus innabilis unda alli-

danno, as. absolves bominem, et sceleris damnabis eundem, H. S. 2, 3, 279.
SYN. Condemno, muleto. V. Condemno vel improbo, as, arguo.

damnosus. Damnosus pecori curris, damnosior agris, Ov. Am. 3, 6, 99. SYN. Nozius, nocuus, nocivus, nocens, incommodus, infeftus.

Me damnis ürgere solet, qui semper acerbis, Cl.

SYN. exitium, pernicies, noxa, detrimentum, jactura, difpendium, in . EPITH. Trifte, fatale, ferale, flebile, acerbum, irreparabile, intolerabile, cruentum, hoffile, violentum, mællum, grave, mole. ftum, funeftum, îngens, subitum înopinum. VERS. Marte sub adver-su triftiă damnă tulit. Linguă fuit damno. Vi Noceo. Dănăe, es. Quid Dănăch Danacfque nărum, Ge. Ovid.

Acrifit Regis Argivorum filia, patris juffu, turri inclusa : fed aditum reperit Jupiter in aureum imbrem mutatus, & per culmen ingressus. Ex Joue Perfeum peperit, qui adultus Acrifium oftenfo Medufa capite interfecit. SYN. acrisioneis. EPITH. Pulchra, formosa, de epta, inciusa, decera, acrisioneis. PHR Perfei genierix, mater, parens. Auro delusa. Fülvī deceptă cupidine nimbi. Q am fulvo delusit Jupiter auro. Facia spēctābilis. VERS. inclusam Danarn turris ahenea, Robustuque foras et vigilum canum Triffes excubit munierant satie Nocturnis ib idulth rīs: Sī non ācrīsītim vīrgīnīv ābdītæ Cuftodem pavi lum Jupiter et Venis Risilient .- Timeo Dandos dona firentes Virg. Ain. 2, 49. V. Graii.

Danaus. SYN. Tasides, Belides, à Bilo Potre, & avo lafio.

Dănăides, um. urnafque fruftra Danaides plenas ferunt. (Iamb.) Quinquaginta Danoi filia, totidem A gyfti filis nota. SYN. Belides.

EPITH, impiæ, iceleftæ, miseræ, inīquæ, cruentæ. V. Bellder. Danubius. Cedere Danubius se ribi, Nile, negat, Ovid ex Pont. 4, 10, 58. SYN, Ther. EPITH. Profundus, capax, velox, rapidus, rapax, ferox, tumidus, etortus, Scythicus, flavus PHR. illyricis regnatur aquis. Qui Scythicas septemplex permeat oras. Volvens flaventes ifter arenas. VERS. et centum populos, et magnas aliuit urbes ; Euxinum irrumpit bis terno flumine pontum, V. Fluvius

-Lætitiamque segui, mensafque dapales. M.

Dapes, um. Nam simul expletus dapibus, vinoque sepultus, V. A. 3, 630. SYN. Gibus, epulæ, pabulum, elen. BPFTH. opimæ, lautæ, superbæ, gratæ, vivificæ, nectareæ, festæ, sociæ, ambrosiæ, mellistuæ, lætæ. V. Cibus, Epila, Convinium.

Dapone, es. Primits anor Pharbl Dopbne Peneid, quem nea, O. M. s., 4 sa. Penei, favoii Theffaliæ, filia, ab Spolline deamata, & in laurum converfa. SYN, Fillă Peneî. Peneîă nymphă. Phebeiă virgo. Nymphă Peneis, (Idos) EPITH. Theisălis, apollines, Phebei, Peneis, Peneis, fügitīva, fugar, cafta, pudīca, innuba. PHR. Primus amor Phobi Pēne la Daphne. V. Laurus.

Diphnie, idis. Mercurii flius, Bucolici carminis inventor. EPITH. For-

mosus, palcher, decorus, juvenis,

Daphnon, onis.

Līspēstit Dopbudud sto Torquatis in agro. Mart.

dapailis, is. Dapillis encepit dielis, Cer eremant ferentes, F.

SYN. abundans, magnificus, lautus, öpiparus. dapallitor. In vino ife, übi qui invitavit dapallius ii, Lucil.

- SYN. Laūtē, magnificē.

Dardandide. Dardanida infensi şænās cum sanguine poscunt, V. A. 2, 72. V. Trojani.

Dārdānius. ifque 261 Dārdānis: babitus, & Trois vidit, V. B. 3, 596. SYN. Trojani-, Troiss.

Dardantie. - Diva parens, generis nec dardanus autbor, V. A. 4, 365. EPITH. Profugus, fugan, eruentus, crudells, immītis, durus, fortis, potens, generosus, prifcus, antiquus, audax. PHR. Trojane conditor Lardanus illiace primus pater urbis et Trojæ Dárdánůs author. ārcĭs. aŭthăr.

Dăres, etis. EPITH. Superbus, Phrygius, audax, temerarius, infelix. PHR. Superbum ac fidentem armis, viridique ætate Daretem.

Darīus. L'arīum famuli manibus dolu īfie peremptum, Claud.

Persarum rex, pater Xerxis. Alius fuit etiam Persarum rex ab Alexandro Juperatus.

Dător oris. adsit letitie Baccbus dator, et bona Juno, V. A. 1, 7:8. SYN. Donator, largitor,

dătus, ă, um. is dătus ā vobis est mibi nupër bonur, Ovid.

SYN. Donatus, concessus.

David, Davidie. ūt genuit David, allas pater optimus unum, Pr. Nam genitus puer eft Davidis origine clara, Juv.

Quis neget abramum Davidis esse patrem? N.

Jestes filus, Rex Juda, Propheta, & Plalmorum autor. Gigantem Gelia, ebum adbue juvenis fundā profiravit. SYN. Jestsīdēs, Jestsīdēs, Jestsīdēs, Jestsīdēs, Jestsīdēs, Jestsīdēs, Jestsīdēs, piūs, mūsīcīts, cānorīts, ārgūtus, fatidicūs, sapiēns, mītis, clēmēns, fortis, generosus, PHR. Citharæ fundæque peritus. Rex atque Propheta. Rex vatesque idem. Vatis funda însignis, citharaque decorus. VERS. Tortæ verbere fundæ Præcipitem immani dejecit mole Goliam. Jessisdes; quo non regum præflantior alter, Nec pietate fuit, nec bello major et armis. Jordanis ad amnem Dulcia fatidicis modulatus carmina nervise Jungebat blandæ carmina sacra lyræ,

- Fæcundă dom m; et Davidică reguă, P. Cur ego Davidicis affuetus cantibus odas, Sedul.

dē. Dē celo tāliās mēminī predīcire quercus, Virg. Ecl. 1, 17. SYN. ē, ēx: ab, est super.

Dei. Quātuor bīs ārās ālta ād dēlūbra Deārum, V.G. 4, 541. SYN. Dīva. EPITH. Formosa, coleftis, atheres, veneranda, potene. mčtuenda, alma, inclyta, verenda, adorasda. V. Deus. dčambulo.

SYN. Ingbulo, Incedo, procedo, vado, co, progredior, spicac. diimbile. V. Ambulo. grādlör.

Qua parti debacch ntur ignes. (Iamb. cum. Syll.) debäschör.

SYN. Bacchor, füro V. Baccber.

debelle. Parcert fubjectis, it debellat fiperbes, Virg. B. 6, 853.
SYN. Vinco, supero, domo, subio. PHR. Bello fringo, mado, contundo, fterno. Sub juga mitto. Servitio premo, comprimo. VERS. Gens dura atque aipera eultu Debellanda trbi. Nobis audas Germania servit, Libera Romanæ sübjecit colla cătenæ. V. Vinco.

ebbo Nec sumus ingrati, tibi nos debere fatemur, Ov. M. 4, 76.

SYN. Teneor, obligor.

debilis. Corpora debilibus nituntur siftere membris, S. SYN. Invalidus, Infirmus, felsus, defelsus, fractus, Infractus, Iners, languique, fragilie, imbellie, laseus, deficiene, effætus, molie. PHR. Cui effætő languent in corpore vires. Torpent infracte ad prælia vires. Defecta viribus membra. invalidaque manus, et inanes cerne lacertes. Dēbīlītātā mālīs, motū grāvīs, afpērā tāctū.

Debilitas, atis. Scilicet ce morbis, et dibilitate carebis, Juv. 14, 15. SYN. infirmitas, languor. EPITH. infirma, iners, gravis, lenta, malefti, trīftis, quertilā, invalida. V. Languor.

debilitātus. Lēbilitātā mālīs, motu gravis, aspēra tātia, Ovid.

SYN. enervatus, fractus, infractus, V. Debilis, dibilito. Dicere conaniem debilitabit onus, Qv. Faft. 2, 534.

SYN. Infirmo, enerve. PHR. Invalidum reddo. Vires enervo, frango, înfringo, tollo. Robur flerno. Vigorem tollo. Vires de corpset tollere. Debilităt vires animi, mutatque vigorem. VERS. Dicere conantem debilitabit onus. ut Venus enervat vires, sic copia Bacchi. & tentat grefsus debilitatque pedes.

Debitor, oris, Perp tuulque anima debitor bujus, ero, Qv. Tr. 1, 5, 10. Redd tur grate debitus urbis bondr, Ov. Tr. 2, 160.

SYN. Meritus, dignus, vel addictus.

Decalbeus. EPITH. Sacer, divinus, sandis. colendus. PHR. Dei mandātă, jūlsă, prælcrīptă, edictă. Divi æ orāculă legis. Præceptă decem. Aurea jula decem. Legis jura tremenda sacræ.

decantatus. Et maribus ( uriis, et decantata ( amillit, Hor. Ep. 1, 1, 64.

SYN. Laudatus, celebratus, illuftris.

decedo, celsi. Vicina inwitet decedere sipa calori, V. G. 4, 23. SYN. abeo, exeo, recedo, discedo, migro, egredior, excedo. V. Am. vel morior, Intereo, occumbo, cado, occido. V. Merjor,

decem. ufque decem decies infpicienda wiris, Ov. Tr. 2, 94. SYN. Bis quinque.

December, bris. acceptus geniis ilha December babet, Ov. Faft. 3, 8. Menfis decimus à Martin quo annum incipiebant veteres. Illo Romani Saturnalia convivis & lud s celebrabant : Sol intrat Capricorni fignum. EPITH. Gelidus, fumosus, rigidus, canis, frigidus, horridus, atro, brumalis, pīgēr, firīngens. hybernus, feftus, ab Saturnalia. PHR Ultimus anni mēnsis. Decīmus mensis. Quo canet Borealibus arva pruīnas, VERS, ēbria vinosus festa Dēcēmber habet.

děcemjugis, is. V. Currus.

decennalis. atque decennali quod Launtedontia bella, M. decennis, is. Nec crus compede lubricum decenni. (Phal.) Mart. 9, 58, 3. Decennium. et peragas placidam per multa decennia vitam, V. PHB,

PHR. Bendrum decem fattium, curriculum, viele. Decenni abet. Cecens. Fire caca dicentior Philenis. (Phal.) Mart. ts. 22,

SYN. aptus, conventione, congruens, consonus, desorte, consuntationers,

appositus, congrude.

dicenter. Lug non der pemeroe ? difcunt tierjundel dicenter, Ov. A. Am. 3r deceptin. Re cell eletie diceptus fraude ment, Vreg. dica. 5, 85x.

SYN, Delfielle, captus, elecumientus, fraficatus,

decorno, exeri. It ain decornio, Tauri, quid essi wells, Mart. 2, 64, 2. SYN. Sultuo, confiscuo. vel definio, judico, centes, vel sincho,

SYN. Lego, collego, carpo, detraho, delibo, sufere, exterpo, avello. V. Colligo.

decerto, as. agmina decertant bello, &c. Stat.

SYN. Pügno, prælier, dimice, configo, certo, congredior. V. Bellum gere, Pugue. decet, decuit. Tune dienie, eum scopera dabas, Gr. V. B. 4, 597.

SYN. Convenit, congruit, juvat, quadrat, expedit. PHR. Pokhram et detorum eft.

decido, decidi, decisam, à Cado.

Brborlbus ofteres aleidere falcibu ramos, Lucret. 5, 934.

V. Scindo, SYN. Sece, reseco, scindo, abscindo, rescindo.

decido, cidi, & Cado. [ ecidit în odises prædă perită meas, Ov. A. Am. 2. 2. SYN. Cado, excido, labor, collabor, concido, ruo, corruo, prolabor, dējābor, præcipite, procumbe. V. Cada.

docidute, & Cado. Contremuit, gemitumque dedit decidua quereus, Ovid.

Met. 8, 7:8. SVN. Cæ hus cæsis.
decfetius, à Cado. Decidiam frugen tegle et materière Phabi, M. SYN. Ca Vcits, cadens labans, fluxus,

decies. A grotas uno decies aut fapius anno, Mart. 12, 56.

decimas. Hæsit et in decimum voftigia rettulit annum, V. Æ. 11, 292. SYN. Dentis, bis quinus, alter a nono.

Decii. Tres fuere apud Romanos celeberrimi, pater, filius, & nepos, qui pro fulute patria morti fe obtulerunt. EPITH. Fortes, generosi, animosi, ampavici, Imperterriti, pii, audaces, pulchri. VERS. Sic se Decii

natelque parenfque Levovere neei impavidi.

decipith, cept, ceptum Nam neque decipitur ratio, net decipit ungham, Me. SYN. Fallo, circumvenio, de udo, eludo. PHR. Delis capto, capto, innēcto, vinco affu, circumvenio, dare verba, insidiis meditari. Fieta dire verha, agere în frautes. Dolos neglere, însidiis deludere mentes, Similata mente logui Fraudem Involvere verbis. VBRS. Mülta malite simulans vana fpē lūsīt amantem. Falle e mīlle modīs, teetaique intexere fraudes. Novas artes, nova pectore versit Comilia. Ille dolos dirumque nifas în pectore versat. Heu quibus însidiis, qua me circumdedit arte! msidiafque perit, solltafque recurrit ad artes.

Decipală. Decipulă muri fit comes, lipori plagă. (Iamb.)

decentite, à decido. Ingentem quercum decisis undique ramite, V. A. 11. 5. SYN. Secliis, resoctive, feilsve.

Dee'amstio, onis. ut putris placeas, et declamatis fias, Juv. 10, 16%. Declamator, cris. I eclamatoris Mutinensis corde Vagelfi, Juv. 16, 23. EPITH. Scitus, ireptiis, clamosiis.

declamo. Leclaman dices, oferren pettora, Vetti, Juv. 7, 150.

SPN. Clamo, exerceir. VERS. Sed neque declament medio serraone. dēclāro.

Dēclorat, viridigue advilāt tempore lauro V. A. 4, 246, SYN. Significo, denuncio, incrio, vulgo, divulgo, revelo, expona, mi-nifetto, expromo, explico, fa. ico, is V. Manifefe. Daalingingus item motus, noc tempore certe, Lucy, 2. 950. SYN. Deficato, fugio, vito, evito, etelivis, is. Flumindone obliquis einxit deelivid ripts, Ov. M. 16. SYN. inflêxus, înclinatus, devexus. decollo, as. V. Caput empuso, Mor, pris. *Deierio dines postatin ac deitos ante.* V. B. 8, 306. SYN. Philens, pallidus. PHR, Pallenta colore livigos. decilor, pris. decoquo, xī, ctom. Decaqueretur blus soliti, &c. Hor. S. 2, 1, 74 SYN. Coquo, expequo, metophorice, rem prodigo, effundo, difpere perdo, difsipo, devoro, absumo, consumo, Decor, oris. Mīrā decore pio, servahat raid pinates St. SYN. Pulchritudo, venuftas, forma, fpecies, decus, cultus, cuatus. EPITH. Çonfoicăus, roseus, mollis, regalis, gritus, purpurecus, le pidas, tener, divinus, eximius, insignis, perennis, amabilis, niveus, lacteus, puellārīs, V. Mox Decorus. decoro, à decor, oris. Tarpeji chamant Jovis, et delubra decerant, Sil. SYN. örno, öxörno. V. Orne. decoro, à Decus, oris. Nec prave fattis decorari versibus epro, Hor. Ep, s. 1, 266. SYN. Honefto, laudo, orno. děcorus, a. um. in quancinque voles verie, dictrus ira. P. SYN. Pülcher, formosus, decens, convenions, honeftes, claris, Instea nis, conspicuus, conspicien lus, concinnus. PHR. Regali plens decare. VERS. Fuit mollis in ore decor. Fulget in igre, io decor insuperabilis V. Pulcher. decreptitus a. um. Sie er's decreptius, qui puer ante fuit, T. SYN. effætiis, se ich, vetillis, grandæviis, annosiis, longæviis. V. Sener. Decretum. Sie decreigram moderabor jura meerum, V. SYN. Consilium. Te sumus obliti decubu fiz winkm, Ved. 2, 135. decimbo, decubus. SYN. Recumbo, cubo, recubo, quielco, requielco, jiceo. V. Cubo, Yaces Lascoun ardens summa decurrit ab arce, V. R. 2, 41. SYN, Curro, vel percurro. Dēcūrejis, ūs, Nīl opās oft vērbīs. māgnūs dēcūrsās aquārām. Luce. 5, 2h4. SYN. Cursus, in ursus, imperus. Decus, Oris. - Veierum dec ra alta parentum, V. A. 2, 4.8. SYN. Pulchritudo, venufias, decor, vel cultus, ornatiis, ornamen ilm, wel lane, gloria, honor, dignitae, splendor, nomen. V. Hogor. EPITH. Regale, egrégium, stiperbum, altum, Immostale, extuntum, Indolebite. PHR. Formæ egrégium, décus. VERS. egrégit tantum decus ent et ore. Mi proprium decus et partum indignantur honorem. armis decus linmortale mereri. decutio, ulei, bisum. Decutiat rorem. &c. Virg. Gen. 4, 12.

SYN. excutio, dejicio, deturbe. VERS et subita frondes decutiuntit ăguā. Aut errans bucula campo Dequetiat rorem, et surgentes atteit. hērbās, admiruique preces, quarum me d'Aecet usus, Ov. M. 6, 689,

SYN. Non dřečt, non convenit : tůrpě est. Dodecor, oris. m. f. Dodecorem amplexi vilam, reditu que palendos. SYN. Türpis, inhonorus, probrosus. V. Turpis, Infamis.

dedecoro. Aut facien turpi dedecorare bout, Prop. 3, 22, 36. SYN. Deturpo, fædo, maculo, infame. Dedecte, oris. Non igo dedicori tibi fum, &c. Ovid. SYN. opprobrium, probrum, infamia, ignominia, macula, nota, 1%bes. EPITH. Turpe, pudendum, infame. PHR. infamis nota. V. Infamie, dedico, as. Temple jägö postis, tres illi dedicat aras, Nov. SYN. Diro, as, facro, confecro, voveo. devoveo, offero. dedignör, aria. Quos ego füm esetes jam dediguată măritos, V. A. 4, 536. SYN. Non dignor : aspernor. V. Aspernor. dedīsco, dedidicī. SYN. öblīviscor.
4840, is, idī, itum. ūltrē quēd islymām Cbāldais dedidit urbēm, F. SYN. Do, trado; tribuo, addico. Deditio. et jam cuncta actes in deditionis amorem. P. SYN. Lībera, coasta, turpis. deditus. Cognatique patres, tua terris dedita fama, V. Æ. 8, 122. SYN. Traditus, datus. dedoceo, dedocii. Ledocet ūti. (Adonic.) Hor. Od. 2, 2, 20. SYN. Defuefacio. Aduco, xī, Aum. Ille tamen noftra deducit orīgine nomen, Virg. Æn. 10. 618. SYN. abduco, reduco, revoco, retraho, removeo, vel duco, prosequer, comitor. derro, wel deerro, diffyl. Fir gregis ipse caper deerraverat, atque ego Darbnim, Vir. Ecl. 7, 7. SYN. erro, aberro, deflecto, devio. V. Vagor. defatigo. SYN. Fatigo, frango, infirmo, debiito. V. Fatigo. Defectio, onis. SYN. Rebellio, vel deliquium animi. Defectis, 6s. Defectus solis varios Lunaque labores, V. G. 2, 378. defendo, sī, sum. affueti longo muros defendere beilo, V. A. 9, 511. SYN. Tueor, tutor, tego, protego, propugno, cervo, auxilior, cuftodia. PHR. Sum tutela Finescuftode tueri. armistueri. Destratutari. VERS. Sī Pērgama dextra Defendī posent, etiam hac defensa füissent. Mülciber În Trojam, pro Troja stabat apollo, opposui molem clypei texique jacentem. Servavique animam (minimum eft boc laudis) inertem. V. Auxilier. Defensio. onis. SYN. Tutela, patrocinium: auxilium. Defensor, oris. Non tali auxilio, nec defensoribus iffis, V. Æ. 2, 521. SYN. Cuftos, tutamen, tutela, servator, cuftodia, auxilium, columen. propugnator, tutor, patronus. EPITH. Fidus, fidelis, fortis, magnani. mis, generosus, amīcus, audax, intrepidus, interritus. PHR. Rērum tūtēlā, salūsique. Decus et tūtela Pelaigi Nominis. Auxiliumque domus, servatoremque fatentur. Rerum certa salus. Insigne mæftis præsidium. V. Auxilium. dēfēro, tūlī, lātūm.

dēfēro, tūlī, lātūm. Dēfērīmās, fævögut gilā dārāmās it ūndīs, V. A., 9, 604. SYN. āffēro, vel affēro, trādo, trībuo, concēdo, vel nūncio, significo, vel āccālo.

dēfērveo, vai. SYN. Dēfērveico : resido.

dēfētius, ă, um. Pānditi dēfēļus bēfpitā tāfā viris, Prop. 4, 10. 24. SYN. Fēfsus, dēfātīgātus, fātīgātus, ēxhaustus, lānguescene, lānguidus, frāctus, dēbilitātus. ēnērvātus, dēbilis, lāssus.

¿Fício, feci. Dēļ icērēst spiece, ēt vielūm, Dēdēnā, nēgārēt, V. G. 1, 149. SYN. Dēbilitor, înfirmor, ēnētvor, ēxhaūrior, fraugor, infringor, lānapēlo, vel desām, vel dēsīm, vel rēcēdo, rēbēllo, dētero, dēscisco.

défigo.

defigo, 11, xum .- Terræ defingitur arbos, V. Geo. 2, 293. SYN. Figo, înfigo, planto, îmmitto, colloce, pono. PHR, altie. vel pěnitůs, děfigo. definio, is, il, itum. SYN. Finio, circumferibo, termino, deferibo. defit. et nullo văcuus tempore def it amor, Prop. 1, 1, 34. SYN. Deeth, vol heeft, deffeit.
deflagro. Ste deflagrari minaers, Lucan. 4, 280.
SYN. Flagro, ardeo, uror, exuror, combutor, ardelen, caardelon, comflagro, inflamor. V. Uror, Ardeo. deflecto, is xī, xūn. SYN. Detorqueo, flecto, devio, aberro. dēfičo, ēvī, ētūm. [?gēo?it Nilmām; nām cēnjūst ūrbē relītā, Ov. Mets 15, 487. SYN. Flēd, dēplöro, lūgēo. V Flee, Lacrymer. dēfiētūs, 1, ūm.——Jām māmbrā törā dēfiētā rēpānūnt, V. Æ. 6, 220. SYN. Fletus, deploratus. defloreo. Idem cum tenui captus defloruit ungui, Catul. 60, 47. SYN. Defloreico, fiorem amitto, flaceelco, marcelco. defloro, as SYN. Conspurco, contamino, polluo, vitio. V. Macide. dēfluo, dēfluxī, dēfluxum. Merfatur, mī fufsque secundo defiuit amnī, Vitg. Geo. 3, 447. SYN. Fluo, labor, delabor, cado, excido, decido. defiuus. SYN. Fluxus, căducus. delodio, fodi, folenm. Hie duer, net viva def odietur bumo, Ov. Faft. 6. 458. V. Fodio. deformis, is. Sermonem in lotti factem deformis amici, Juv. 2, 87. SYN. Tūrpis, informis, fædus, iqualidus, teter, ho rendus, horribilis. PHR. Forma carens, aspectu horridus. Horrendus visu Cui difficilis formam natură negavit. Quo non est turpior alter. VERS, et man-sit toto nul es în o e decor. Notat Informis pellidă membră color. deformo. Caeleftem în nobis deformatură figuram, M. SYN. Deturpo, foedo, maculo, inquino. V. Maculo. defolsus. L'emersus ac defossus, et toto însuper. (famb.) SYN. Fofeus, infofeus. defraudo. SYN. Fallo, decipio, circumvento. V. Fallo, Dacipio. Defrutum. Defrută, vel Psychia passos de vite răcemos, V. G. 4, 269. PHR. Visum coctum. dift Rue, a, um. o tandem magnis pelagi defunct! periclis. V. A. 6, 84. SYN. extinctus, exanimus, mortilus, exanimis, fitis ereptus, vita fünctu., morte peremptus, lumine calaus. V. Mort: us. defungor, eris. SYN. Fungor, perfungor, vel liberor, eximor. degoner, eris. Degeneres animos timor arguit, &c. Vir. Æ. 4, 12. PHR. Patrii hominis, virtutis avitæ immemor, haud memor, oblitus. Dedecus, egregii gineris. digenero, as. Ligen rare tamen, ni vis būmana, &c. V. G. 1, 1987.

dēgenēro, ās. Lēgen rārē tāmēn, nī vīs būmānā, &c. V.G. 1, 198."

SYN. Deficio del iko, deflecto, sūm dēgenēr. PHR. ā virtūtē pāternā
Deficit. Virtūtī non r 1 ondere pāternæ. Dēgenēres āfferre ānimās,
Māstī dēgenērārē pāterno. Mājorūm, švorūm, pārēntūm fāctā dēdeco ārē. VERS. Pomāquē dēgenērānt, sūceos oblītā priorēs. Sabolēs
stā dēgenēr ērtāt,
dēglūtio, īs, īvī, &c īi. Dīglātīrē virūm, faūcēs īmplērē cāpācēs, Alc. Av.

4, 364. SYN Sorbeo, absorbeo, haurio, exhaurio. dego. gi Tempore in anceaelo, cam jubbre degeret wum, Luct. 5, 173.

SYN. Häbito. ago, vivo.

die unto, Es. ..... efter i diguft at singilla seine, Claud.

SYM. Catto, deliho, ātrīngh. Cārvīcā fubnātās, dibīng abb lībērā cēllē, V. Allum ab ab Aippirumquā vēcāt, d bīne tā lā failir, Virg. 1, 135. SYN. Deindē, ēxim, deincēps, poliēā.

den ifco. a media coelum regione devifeere copie, Ovid. Vaft. 1, 371.

SYN. Dikede, hio, f n.or, sperios.

Webortor. a mibal audati dum jattort debortatier, Ram.

SYN. Dilliadeo, deterred.

Pelantel. Infil qu'il divitat l'élante mort? Ov. Eg. Dei, sa Her. Obaci, & oia Regis filia, desponjata prémum Acholos, tum Herculi: Hate viin inserte voluit Nestin Cantaurus ; sa sum liercules, jagnité, stydre vouore tineta, transfexie. Résis morti vicinus, vostem sum, propié auguint gers, som, l'eiante dono dedit, asserte vium amatoriam inesse. Illum eradulu mutter ad Herculem miss, quam com indusses, subito surve correptus, se in industem syram in Oetà moste construction conjecté. I ciamira vero, morte conjugit acceptá, sercalis clavá se interfecit, vol ut alis voient, gladio in pettus adocto. EPITH. Chipionio, à Calydone Regis A volice que impiá, pulchré, sormosa, describ, inselix, misera, Psir. Nesai répina. Râpta Hérculis üxőr.

dejectus i, um. - šocilos dejecta decoros, V. A. 12, 480.

SYM. Demitios, ftratus, p. offratus, dirutus, eversus.

dējero, as. Iliūm iguot nībi dejerare bīs vēntibās. (lamb.) V. Juro. Abyrelo, jēcī, jēcītām. Lējiestur pājas guod pāter īpie tālie, N.

SYN. Sterno, profierno, deftruo, everto, diruo, wel deturbo, depello, exturbo, expello. PHR. Sternere humi. Solo effundere. Humi fundere, effundere verez. Sternere ferro, vel culpidis ielu. ingentis turbine saxi piofternaie. Veks. De reit, au quod humi morrentia corpora fundet. Dejecturum arces italum, excedioque daturum. V. Everto.

đểin, vel Japius, dein, monosyl.

Prin tijque alteră mille deinde centum. (l'hal.) Cat. 1. 5. 9. 5YN. Doinde, vel deinde, diffyl. Exin, exinde, dehine, vel dehine,

děinceps.

Deiplobe, es. Leiphobe Glauci, fatur que talia Ragi, V. E. 6, 49 c. Clauci filia, una Sibyllarum, que orocula reddebat Cumis in Italia. EPIFH, Cüma a, Cumez, doctă, Chalcidia, Eudoie, quia Chalcidosfes Entere insula accole Cumas condiderum; longuevă. PHR, Vătes Cümeă. Phrbi longuevă săcărdos. Filia Glauci. Cumen Sibylla. Phabs. Trivizque săcărdos Deiphobe Glauci.

D iphobus. Deiphobum vidit läcerum crudellut orā, V. Æ. 6, 499.
Priami filius, qui interfecto Paride, lielenam duste. Pac amem illum Gracis tradicite occid maum. EPIFH: Priamides, armipotem, Trojamis, Darda.
nius, a er. VERS. arque hic Priamides niniatum carpore totto Deiphobum vidit, lacerum crudeliter cra, ora manusque ambas, populatique tempora, raptis-Auribus, et trun a inhonesto vulnere nares. Vir.

Detias, aris. Qui negat intuitu frontem Deitatts adiri, P.

E ITH. adoranda, veneranda, delabo piniere cogit, Lucr. 6, 897, SYN. Labor, decido, cado. VERS. Serta capiti delapa jacebant. V. Cado.

dēlāpsus, ā, ūm. —— rēnsīt mīdišs dēlāpsus in bostēs, V. Æ. 2, 377. SYN: Lāpsus, Delator, buis. & delator baber guad dabas entitim, Mart. Spell. 4, 4. SYN. accusator. delatus. Telemus interea Siculom delatus ad Æmin, Op. M. 13.770. SYN. auftig, consiliste, traditie, vol accionitie, delebilis. Casibus bie nullis, nullis delevilis annie, Mart. 7, 83, 7. SYN. Dēlēndus, delēzī fecilia dalafia. Que rez plits nimit dilettaviri secundo, Her. Ep. 7, 10, 30. SYN, oblecto, recreo, relaxo, refico, wel capio, duco, traho. delector. Carmine tu gasdus, bie allectulur lambit, Ffor. Ep. 2, 2, 59. SYN. Capior, tranor, dueor, rapior, teneor, gaudeo. PHR. Hoc mild placer, arratt, gantian in, jutandam en. Nos arbant juvent. Mafar noner amor. Dum me Calites tenebit. Nobre placetter ame omnit. Silve. WERS. Sed me Parnaki deserte per ardia dutele Raptat amur, juvat īre jugīs. V. Voluptas. Delectus, us. Nec non et peceri eft idem deleglide equino, Virg, Geor. 5, 72. SYN, Lėgo, a. dělěgo, äs deleo, levi, letum. Neve sperit famam pofire delere a reflat; O. M. 1, 4454. SYN. expungo, tollo, idimo, abstergo, vel everto, deltrus, vasto, perdo, diruo, extinguo. V. Everto, vel corrigo, emendo. V. Corrigo. VERS. Lăcryma ferene liviras, Hac erit o lacrymit facta litură meis. delatis. Eslinas Volfiorum acton occidi, si Camillain. V. B. 11. 828. V. Delce. dellacia. Quan cum Dollato meart fang. (Phal.) SYN. Delias. dalfheratife. Daiberata morse ferdeibr. (Alexic.) Hor. Od. 2, 37, 29. SYN. Statutus, decretus, ratus. ščlibero. Quīcquid id eft de quo deliberat, an petat urbam. SYN, Statuo, confituo, decemo, consulto. V. Cogico. delibo, a. Delibajse cibes conferente, &c. Claud. SYN. Lexied attingo, gullo, perfiringo. deliben, as. SYN. Decortito. Hoc delibiteis bied donie pellicem. (famb.) ૡ૽ૼૡૻૻૢૢૢ૽ઌ૽ૻઌૻૡ AYM, unchie, perunctus, inonetus, oblitus, inshutus, perfugir, functi delleatus. Et delkata lauroum nomus Pibra. (Staz.) Mart. 10. 92, 11. SWM, Deliciarum amane : Deliciis deditus, vel lautus: dilicitorio, Bilicited flust, nullumque relanquit inanem, A. SYN. Snavis, dulcis, juoundus, gratus. Delleia. Daliela populi, qua fuerent domini, Mart. Spect: 2, 12. SYN. Gaudium, voluptas. EPITH: Flüentes, b'anda, molles, ange na, dulces, gratm, jucunder, fugaces, optatm, quasitm, eterna, poten-V. Voluptos. deligo, legi, lectum, et tenui primam deligere ungue resam, Ov. Ep. 4. 20. SYN. Lega: eligo, seligo. Dellittum. Topro dellette bofita blanda fült, Ou. Faft. 5, 300, SYN. error, crimen, culpa, feelus, erratum, peccatum, nord, praeulom. EPITH. Nefandum, turpe, indignum, grande, leve. V. Peccatum, delino, as. SYN. Describe, designo. delinio, is, ivi, îtum.—long îm aelinîtară lăborêm. A. SYN. Lenie, mülces, demulces, blandior, aduler. Delinimentum. Măla atas nullă delinimenta învente. (lamb.)

MN. Blanditim, blandimenta, lenociaiom.

, eb:Taī:3b

delīnfitis. Graen irat niftrum, sī delīnītā füiftem, Ov. Eg. 17, 22. SYN. Līnītis, vel captis.

delinquo, deliqui, delicim.

Majas pēccatum eft, jaulum deliquit amīcus, Hor, Sat. 1, 3, 84.

SYN. Pēcco, Erro, V Pecco. Dēliquium. Sentie deliquio quantumque armenta, &c. P.

SYN. Defecto, defectus. EPITH. Periculosum, exitiale, metnem-

Deliramentum. barbatī deliramenta Platonia, P. SYN. Lelirium.

delīro, as. Quitquad delīvant regre, plētlantir icbīvī, Hor. Ep. 1, 2, 14. SYN. Decipio, insanio, vel devio, erro, aberro.

delīrus, a, um. avērsus mērcāturīs, delīrus et amēns, Hor. Sat. 2, 3, 107. SYN. Stultus, īnsanus, demēns. V. Demens.

deliteo, vel delitesco, delitui.

Nec querar în plumis delituise Jovem, Ov. Ep. 8, 68.

SYN. Lateo, latito, abdor, abscondor, occultor.

Dellus. Dellus înspirat vates, aperitque sutură, V. A. 6, 11. V. Apollo.

Delös. Delös übī nunc, Phuebe, tha eft ? übī Delphica Pythō ? Tib. 2, 3; 31. Infula maris Ægei, una è Cyladibus, ubi Latona, metu Jusonis deltefens 3 Apollofinem & Dianam peperit. Ante adventum Latonæ, infula bæt per marabuntorum impulļu vaga atur, sed Apollofiabilem fecit. EPITH. Lātōnīž, apollofineš, ortygiā ab Ortygiā oppido, ērratīcā, candīdā, īnstābīlis, cīrcumstūš, vagā. PHR. Clariō Delös amatā Dēo. VERS; Cīrcumstūš Delös errantem accēpīt, tunc cum lēvis īnsūlā nābāt. Latonam feilicet urantem.

Dēlphīnus. örpbitis īn spivīs, întēr dēlphīnas arīcn, Vir. Ecl. 8, 56.

SYN. Dēlphin, dēlphīs. EPITH. Cūrvūs, pāndūs, blāndūs, cærūlētis, æquŏrētis, viridīs, vigūs, levis, cēlēr, squāmostis, pānfēr, velos, fūgās, squāmmētis, lascīvūs, lūdens. Præ. Lūdens varīo pēr cærūlētīs cūrsūs. VERS. Dēlphīnās id ārbēm æqaŏrā vērrebānt caūdīs, æstūmquē sēcābānt. Nēc sē supēr æquŏrā cūrvī Tollētē consuētās aūdent dēlphībēs in aūrās. Cærūlētīs ponto cūm sē dēlphīnūs in āstrā ērīgīt. Vāgīquē pēr æquŏrā eīrcūm ādnābānt dēlphīnēs. Ūndīquē dānt sāltūs, mūltāque āspērgīnē torānt, ēmergūntque itērūm, rēdētīntquē sūb æquŏrā rūrsūs: īnquē chōrī lūdūnt spēcīsm, lascīvāquē jāctānt Corpors, ēt āccēptūm tūmidīs mārē nārībūs ēstānt.

Dēlūbrūm, ād delibi ā vēnīt, nonfirātās ēxcitāt ārās, V. G. 4, 509.

SYN. Fānum, tēmplum, ædēs. EPITH. Dēorum, sanctūm, rēligiāssum, præclārum, dīvēs, candidum, altum, magnītīcum, facrum. V. Templum.

dēlūdo, sī, sūm. Aūt qua sīpītēs dēlūdūnt sāmniā tēnūs, V. Æ. 10, 642. SYN. Lūdo, illūdo, rīdčo, irrīdčo, dērīdčo, dēcīpio, tīrtūmvēnio. VERS. Cībō dēlūsūm gūttūr īnānī. Hōc ūnō rēsponso animūm dēlūsīt upollo. V. Leci, io, Fallo.

de'usus, a, um. \_\_\_ Cibo delusum guetur inani, Ov. Met. 8, 826.

. . SYN. Illūsus, īrrīeus, falsus, deceptus, captus.

dēmēns. Dēmēns, ēt cāntū vācāt în cērtāmine divos. Virg. Æn. 172. SYN. amēns, füriosus, īnsanus, mālēsanus, fürēns, fymphātus, fullus, fātūs, vēcors. PHR. Mentis inops. Rātionis egen. Mente cārens. Non ame mēntis. Rātione cārens. Mente cāptus. inops animī. VERS. Que sant

223. tānta anīmum dēmēntiā cēpit? Szvit inope anīmī, to amque incensa pēr urbēm Bācchātur. V. Stultus. dementer. Tabuit ex îllo dementer amoribus usa, O. M. 4. 2:9. SYN. Stulte. Dementia. an wirgo infelix, que te dementia cepit ? Virg. Ecl. 6, 47. SYN. amentia, insania, fiultitia, furor. EPITH Spumea, vesana. frendens, rabida, spumans, fera, præceps, cæca, insanabilis, malesana. V. Stultitia. demerg , sī, sūm. Sax abi fuftilerīt, todid m den erzerit orbes, Ov. Fak. . 3, 517. SYN. Mergo, immergo, obrio. demersus. Demerfus, ac defojsus, et toto imuper. (lamb.) SYN. Mērsus, immērsus, obrūtus. demeto, melsun, melsum. Sole fub ardenti flaventia demetit arva, Catul. 62, 354. SYN. Lego, colligo, meto. V. Meto, Colligo. demigro, 2. anc. SYN. M gro, exeo, recedo, abe , excedo, dificedo. V. Exco, Abco. SYN. Mīror, admīror, stupeo, stupeico, obstupeico s dêmīrŏr. suspicio. V. Miror, Obstupeo. demītto, īsī, ilsum. Demisere necī, nune cafsum, &c. V. A. 2, 85. SYN. Inclino, deprimo, abjicie. PHR. Jam nova progenies colo demīttītur ālto. de mo, dempsī, demptum. Gemmed purpureis cum juga demit equis, Qv. F. 2. 70. SYN. Tollo, aufero, adimo, detraho. Dēmocritus. Dēmocritus; hona pars non ungues ponere curat, Hor. A. P. 207. Philosophus ex Abdera oppido Thracia, qui quocunque rerum humanarum auditu in risum solvebatur, sicut Heraclitus in stetum. EPITH. Ridēns, jocosus, sapšēns, abderītēs. molior. Iris. Subrūit bac avī, dēmolīturque prioris, Ov. M. 15, 228, dēmolior, iris. SYN. Deturbo, dejicio, deftruo, everto. V. Everto. Dēmophoon; ontis. Hospita Dēmophoon tha to Rhodepeia Phyllis. Ov. Ep. Phyl. ad Dem. Thefei films, Athenarum rex, qui fidem Phyllidi, I genngi flie, datom, violavit. ÉPITH. înfidus, atticus. VERS. et tibi Demophoon These criminis hæres, Phyllide decepta, nulla relicta fuit. demordeo, si, sum. Nec pluteum cadit, nec demorsos sapit ungues, Perl. 1. V. Mordeo. Demofthenes, Is. eldquium ac famam Demoft benis, aut Ciceronis, J. 10, 114. Orator Arbeniensium maximus, qui patria liberçatem contra Philippum req.
gem defendit : ac posteà in exilio mortem sibi conscivit ; Antipatris, qui Alenandro successerat, vindictam metuens. EPITH. Disertus, causidicus, doctus, pērītus, facundus. PHR. Grājæ facundas līnguæ. Eloquio poll-lēns. Dēmosthēmas ora disērtī. V. Eloquens, Orator. dēmūlceo, sī, sūm. V. Mulceo. Sic demum socios consumpta nocte reviso, V. A. 2, 794. SYN. Tandem, denique, poftremo. Bēnārīus. ūnūs sep: tibī totā denārius ūrnā, M. denato. Thufce denatat alvee. (Glycon c.) Hor. Od. 3, 7, 28. SYN. Năto, no. PHR. Fluvium tranimitto nătatu, flumină nando trajicio, supëro. Sëcundi fluminë fërri, labi. adverso fluminë niti. V. Nato. denego, as. Denegat boc genitor, divifque irajcitur îpsis. Ov. M. 13, 186.

SYN. Něgo, abněgo, abnůo, rěnůo, reculo. V. Recujo, Abnego. Bīs dēnās itālo tēnāmūs r bore nāvēs, V. Æ. 11, 326, eft modus în rebus funt certi denique fines, Hor. S. 1, 1, 106.

SYN. Tandem, demum, postiemo.

denique.

onžarčašb

```
donomino. Diniminatis et nipotom, (lamb. cum Syll.) Her. Od. 9, 27, 5
  SYN. Voco, Eppe lo, nomino, dico.
denote. SYN. Significe, designo, note.
Densitas, atis. PHR. Densi moles.
denlo. Vēla dabīt, vas unanimī denļā e catervas, V, R. 12, 264.
  SYN. Condenie, ft. po, cogo (pillo. VERS, et Jupiter humidus auffris,
Penst erant quæ rara modo, et quæ densa relaxat. Virg.
demas, a, am. Corverum inerspate dente enercius elis, V. G. 1. 382.
   SYN. Densatus, conde satus, compactus, craisus, ipiisus.
Dentale, is. Bina oures, duplici optantur dentalia dorso, V. G. 1, 172.
   V. Aratrnm.
dentatus. Sī dēmtata tibi vidētur agla, (Phal.) Mart. 8, 73, 3.
Dentes, jum, Sputaque per dentes ire cruente cavos, Prop. 4, 5, 66.
   EPITH. Rabidi, duri, validi, candentes, albi, vulnifici, unci, fpumori,
   minaces, nivei, candidi, prædūci, mordaces, acuti, molares, genutui,
   Erratī, fædī, putridī, sordidī. PHR. otis ofia.
                                                     VERS. Dissectique
   ofsibus oris. avido convellere dente. V. Mordeo.
denudo. Denudat artus durus, acque offa amputat. (lamb.)
   SYN. Nüde, ēxŭo, ſpŏlĭo.
denuncio. -- Triffes den inciat iras, V. Æ. 3, 366
   SYN. Nuncio significo, declaro, indico, as : prædico, is.
denijo. Denus qui mibi det vetires arcessere mufas, M.
   SYN. Rūrsūm, rūrsus, iterum.
deoreum, wel deoreum, diffyl.
   Deinde qued omnine natura pendera deorfum, D.
ažosculor, aris. Hēs amplēctītur; bēs dēssculatur. (Phal.) Mart. 8, 31, 5, SYN. Biculor, amplēctor. V. Osculor.
depasco, is, vel depascor, erie.
    Lūzūriem segētum tenerā dēpāseit in bērbā, V.G. I, 1.12.
   Cum fürit, atque artus de afcitur arida febris, V. G. 3, 458,
   SYN. Pasco, pascor, edo, vel demeto, meto.
 dēpēllo, dēpulī, dēpulsum.
   Dēodišt, ēt tedā tāndēm miserātu db ālto ēlt, Vir. Æn. 5, 727.
   SYN. Pello, expello, repello, -propulso, propello, dejicio, detarbo, ex-
   turbo. V. Pello.
 dēpēndeo. atrīci i dapandant lychnī laquearibus aureis. V. Æ. 1, 730.
   SYN. Pendeo, sulpensus sum.
Beperditus. ut Semele eft combuftus, ut of deperditus io, Pr. 2, 30, 29.
   SYN. Pērditus amīleus.
de erdo. et membratim vitalem deperdbre senfam, Lucr. 3, 526.
    SYN. Pērdo, āmītto.
 desperco, is. Gens beminun vitto deperitura fuit, Ovid.
   SYN. Pereo, dispereo, intereo, occido.
 depingo, inxi, ictum. Que manus obscanas depinxit prima tabellas, Prop.
   2, 6, 27. SYN. Pinge, picturo, adumbro.
 diplore. et deplorate l'imen ad tre domus, Ovid. Trist. 3, 5, 8.
    SYN. Lamenter, lugeo, fleo, pango, queror, conqueror, gemo, doleo,
    V. Flee, Querer.
 đēpono, depositim.
    Dē grege nan ausīm guicquam daponere tecum, Virg. Ecl. 3, 32.
    SYN. Pono, repano, abjicio, dimitto, enno, relinquo, vel committo,
  crēdo, vel pignore certo.
                                                                 dēpopulor
```

```
Epopulos, aris. agains lafaro depopulontur aves, Ov. Falt. 1, 684. SYN. Vafto, populor, ceprædor. V. Vafto.
 depolco. Aut prid: infecto depofcit pramia curfu, Prop. 2. 25, 25.
    SYN. Po co, peto, postulo, e posco, reposco.
 depositus. ille, ut deposit proferret fata parentis, Virg. Æn. 12, 195.
   SYN. Positus, abjectus, relictus, vel commisus, creditus.
                    V. Præ for, Depopulor.
 dēprædor, ārīs.
 depravo. Depravare fidem, Christique invadere regnum, S. SYN. Corrumpo, vicio, adultero.
 deprecor, aris. Sape precor mortem, mortem quoque deprecor idem, Orid.
   Pont. 1, 2, 59. SYN. Precor rogo, s pplico. V. Precor.
 deprehendo, vel deprendo, triffy di, sum.
   L'éprénda: animi termentă lătentis în agrafi, Juv. 9, 18.
SYN. Comprehendo, agnosco, comperio, adverto, animadverto.
 deprimo. elei, eleum. et ne depremeret flucius, &c, Ovid,
   SYN. Comprimo, Ithigo, attero, protero, contero, conculco, dejicio,
   demītto, depello.
depromo, mpai. mptim - phare ra depreme fagittam. V. A. 11. 100.
   SYN. Promo, expromo, profero, expone, eruo, extraho.
 dēpudet, Bit. Depuduit, profugufque puder fila signa reliquit, O.F. 4, 155,
dēpugno, as. Non mea magnanimo depugnat telsera talo, Mar. 13, 1, 5.
   SYN. Pügno, cert , decerto, dimico, configo, congredior,
 dēpūlsus. Dūke fatīs būmor, depūlsīs arbutus bædīs. Virg. Ecl. 2. 81.
   SYN. Pūisus, expulsus, repulsus.
 dēputo. Non mibi fālx nimiās Sātūrniā dēputāt unbrās. Ovid,
   SYN. Pŭto, statuo, conslituo, destino, vel lego, as.
derideo, sī, sum .- Derident flo ide varbe Latina Ge a, Ovid.
   SYN. Rīdeo, īrrīdeo, lūdo, īllūdo, delūdo. PHR. Rīsū, caehīono, all-
   sīs jocīs, fadīs gannītibus excipere, laceisere, obstrepere. Tollere, in-
   geminare cachinnum. V. Jocus, Irrideo.
deripie, ui. Deripit, en bameris auro fulgentia les, Ov. M. 6, 597.
   SYN. Dēripio, ēripio.
Derisor, eris. Qua Thymelen fpetias, derisonemque Laiinum, Mart. 1, 5, 5.
   SYN. Irrīsus, Tilūsus.
derīva. Derīware queunt alio, curaque levare, Luct. 2, 365,
   SYN. aquam, rīvum deduco.
dērogo. SYN. Dētrāho, aufero. v / absogo.
SYN. Labor, delator, ried femilior, destilo. PHR. in imi feror. SYN. Labor, delator, ried femilior, destilo. PHR. in imi feror. auf fulvum destindere monte loum, V. E., 4, 159. SYN. Labor, delator, ried femilior, destilo. PHR. in imi feror. ad terram feror, volvor, ried. VERS, Subduch ad manes imos descendents feror, volvor, ried.
   dimus unda. Summo delabor elympo. Delapsus ab mthere summo De-
   silit în terras. Celo demîttitur alto. De celo lapsa per umbras, Stella
   ficem ducens multa eum luce cucurrit. Harum unam celerem demit-
   tit ab æthere summo. Illi folat, celerique ad terram turhine fertur :
   Non secus de nervo per nubem împulsă sărittă Striden. et celeres în-
cognită trănsilit umbras. Geminæ cum forte columbe îpeă sub ort viri celo venere volântes. V. E celo d scendere. describo, psi, ptum.— out purius describitur arcus, H. A. Poet. 18. SYN. exserbo, exito, seribo, conferibo, trânscribo, vel designo, dell'-
```

RČO,

dergeo"

Ni patrium crinem desetifiet amor, Ov. Tr. 2, 3941 disece, eul, clum. SYN. Seco, scindo

Görgönă, desetto wertentem lumină collo, V. An. 8, 438. SYN. Sectus, scileus.

desero, deserui, desertum.

Līttorā dēsērūtrē ; latēt sāb clāfiibas aquor, Virg. Æ. 4, 582. SYN. Desum, lin quo, relinquo : negligo, omitto, mitto, prætermitto,

wel deftituo, prodo, wel sero, defigo. VERS. Deserimur vitiis fügit indignātā volūptās. Hanc quoque deserimus sēdēm, paucisque relictīs.

Desertum.-

Esērtūm.———*Lībija dēsērtā pērēgro*, V. Æn. 1, 388, SYN. ērēmūs, sōlitūdo, rēcēlsūs, āviā, impl. EPITH. ārdūūm, lõngūm, Incultum, trifte, mottum, avium. PHR Locus avius. Deserta terra. tellus, ora, regio. Deserta loca, VERS, avia cursu Dum sequor, et nota excedo regione viarum. In dumis, interque horrentia luftia. Solis exegit montibus ævum. Virg. Sic ego secretis polsum bene vivere sylwis, Qua rulla humano sit via trita pede: Hæc certe deserta loca et tăciturnă querenți : et văcuum Zephyri polsidet apră nemus : et quodconque mez poisunt narrare querelæ, Cogor ad argutas dicere solus aves, Propert. Non alia magis eft libera et vitio carens, Ritusque melius vītā quæ prīscos colat, Quam quæ relietīs mænībus sylvas amat : Non illum avarm mentis inflammet furor, Qui se dicavit montium in-sontem jugis : Sed illie vacuo potitar et aperto methere : Nunc ille zīpām celeris alphei legit, Nunc nemoris altī densa metitur loca, ubī Lêmă puro gelidă periucet vădo, Sedemque mutăt : Hie ave querule fremunt, Rimique ventis lêne persulsî tremunt, Veterefque fagi : juvăt hie, aut amnis văgi Preisiise ripas, ceipite aut nudo leves Dunise somnos, sive fens la gus citas Diffundit undas, sive per flores novos Fügiente dulcis mūrmurat rīvo sonus . exculsa solvis poma compelcunt famēm, et fraga parvis vulsa dumētis cibos Faciles ministrant. Regios lūxūs procul eft impetus fugilie : sollicito bibant Auro superbi, Quam juvat nuda manu Captalse sontem! Senet. V. Antrum.

desertus. Desertis olim fleverat aquoribus, P. 1, 14, 10.

SYN. Relictus, vel remotus, difeitus, vaftus.

deses, idis. Et wacuum in mon'em, qua deridu atria Samui, Ovid. SYN. Desidiosus, iners, ignavus, segnis, enervis, languens, torpens, tardus, piger. V. Piger.

derideo, edi. Derider, atque aliqua semper in aure souat, Mart, 3, 63, 8, SYN. Deride, resideo : som deres,

deside atils. Infra, ante Defiderium.

Dasidia cordi ; jiboat indulgere choreis, V. A.n. a, 615. SYN. Pigrītia, torpor, regnities, ignavia, inertia. EPITH. improba, īnānis, mēllis, īmbēllis, torpēns, sordīdā, īnērs, mālā, triftis, fāftīdīosā. V. Pigritia.

desidiosus. in promptu caufa eft ; desidiofus erat, Ov. Rem. A. 161.

SYN. Deses, iners, piger.

Bellieratus. Desideratoque acquiefcimus lesto. (Scaz.)

Desiderium .- domufque fubit, desideriumque locorum. Ov. Tr. 3, 2, 21. SYN. Votum, cupido, amor, ardor : sitis, fames. EPITH. ardens, flagrans, immēnstim, vehemens, ingens, vesanum, nimium, dirum PHR. Curis acuens, Rimulans. Auri sacra fames, imperii sitis ciuenta. Laudum caccie amor. ardo habendī. opum furio a cupido. VERS. Velle tengen cu ique eft, pec voto vivitur uno. Vota transcendit mea. Votum 13ba üpše secundet, qui poteff, noftrum Deus. Nec tibi regnandi venist tam dira tũ gĩ lo. Sed sĩ tăntus ămôr câsus cognôfcere noffros, ămor urget habendī. o dēsīdēriī sūmma capūtque meī! Votīs ominibulque bonīs, prēcibūfque vocatus, appropera. V. Cupido.

Sed neque jam fætus desiderat arbore demptos, Ov. M. 14. 680. SYN. Cupio, opto, exopto, quæro, voio, aspiro, ardeo, libet, placet, cor-VERS. idem omnes simul ardor habet. aliquid jamdudum inväděrě magnum Mens agitat mihi. Pügnandi juvenili árdebat amore. Laudum pērculsus amore. Fert animus causas tantarum expromere re-Concurrere in arcem Cum sociis ardent animi. amissos sulpirat amores. Letitiadue, metuque avidi conjungere dentras ardebant. V. Defiderium, Opto.

desido, edi. (ur vadă desidant, et ripă coerceat Bedas, Stat. Syl. 4, 2, 109.

SYN. Desideo, resideo, resideo.

designo. Designatorem decorat lictoribus atris, Hor. Ep. 1, 7, 6. SYN. Noto, denoto, demonftro, offendo, describo, definio.

desilio, is ii, & bi. Derilate Turnur bijugis, pides apparat ire, V. An. 10, 453, SYN. Descendo, exilio, cado.

ātque ūt vivāmūs, vivērē dēsinimis, M.

SYN. Ceffo, finio, intermitto, desifto, bmitto, sino. desipio, is, ui. Daipie, excenter nervos, corquettir, aubelat, Lucr. 3, 480. SYN. Delīro, însănio.

desifto. deftiti. Deftiert extinction natus lug ert parentes. Catul. 62, 402. SYN. Intermitto, desino, ceffo.

desitus. Desită ne merite vilefcat gratla fatti. F.

SYN. ömīfsus, relictus, defuerus.

dēsolo. Vīdīmus, ingentēt ēt desolāvimus agros, V. An. 11, 267. SYN. Väho, depopulor.

dēsolātus. Dīsjēctigue duces, desolātīgue mānīplī, V r. Æn. 11, 870' SYN. Vaftatus, populatus.

dēspēctus. SYN. Šprētus, contemptus, neglēctus; polithibitus, val ville, sordidus. V. Abjectus.

Desperatio, onia. Escula delatient, at de peratio barba, fuv. 6, 466.

SYN. Spēs ābjēctā.

despero. Nec qu'il desperte învisti membra Clyconia, Hor. Ep. 1, 1, 30.
SYN. Diffido. PHR. Spem pono, perto, a jicio, animo cado. Mantem demitto. Supereft fpes nulla salutis. Nullam fperare salutem. Spes omnis adempta eft. Nec fpes libertatis erat. Nec fpes opis ulla dabatte. absumpta sahis, nec fpes jam reffat fuli. Nee mihi jam patriam antiquam fpēs ūlla videndī. omnīs spēs abiīt. VERS. Funditus occidinas, n que habet fortuna regressum.

delpicabilis. ¿go corde et ore jure de pr abilis. (lamb.) SYN. Despiciendus, aspernabilis, contempendus, aspernandus, cantemp

tus, viis, abjectus.

dēlpicio, exī, ēctūm. *ēt rēgām māgna dēlpiciāntār epās*, Tib. 1, 8, 94. SYN. Spērno, alpernor. temno, contemno, negligo, rēlpāo, fantala, pofthabeo, non curo. V. Centemnor, Afperner. deipicor, aris. V. Despicio.

deftino. Deffinat imperio clarum pranuntia veri, Ov. M. 15. 9.

SYN. Tribuo, attribuo, alsigno, decerno, conflituo. denicco. vi, utum. Tam ciro me somnos defitiesfie querer, Ov. Ep. 15, 136. SYN. Desero, lingua, relinquo, derelinqua.

etfirio, zī, etin. Difruat, aut captam ducat, &c. V. Zn. 4, 326. SYN. čverto, dirŭo. V. Everto. deluetus. Tullus in arma viros, et jam delueta triumphis, V. Æ. 6, 814. SYN. Dēsītus, vētus, vel oblītus. dēsum, dēfuī. Lēfumus ēcçe rātēs Dēus bās, &c. St. SYN. absum, deficio, desideror. desuper. Inspetură domos, venturi que desuper urbi. V. Æ. 2, 47. SYN. ab aico. detego, xī, chum. Detegis imbelles animos, &c. Lucan. 3, 322. SYN. aperio, pando, resero, oftendo, retego, recludo, explico. detergo, sī, sum. ēlicis, ēt fado detergis sēcula viau, Claud. SYN. abstergo, tergo, mundo, deterges. V. Ablue. deterior, orie. Perculie imperio deteriorie beri, Catul. 66, 114. SYN. Pejor. deterreo. Cedibă., et wittu fado deterruit orpheus. Hor. A. P. 392. SYN. Dehortor, avoco, revoco, deduce, amoveo, aveito, abduco, vel tërrëo. determino .. --- ut bing teli determinet ieles, Luct, 6, 402. SYN. Termi'o, definio, metior. dētero, trīvī, ītūm. Has quondam nofferis manibas detriverat ufus, Pr. 3. 23, 3. SYN. ättěro, contero, těro, absumo. SYN. Pēlsīmus. deterritus. SYN. Territus, vel abductus, aversus. deteftabilis. exemplum in nöftrö tam deteftabili sexu, Juv. 2, 48. SYN. Deteftandus, execrandus, execrabilis, horrendus. deteftor. Deieffate; mante fub Poot frigido. (Afelep.) H. Od. 1, 1, 25. SYN. abominor, exertor, abhorreo, figio, avenor, horreo. detineo, Sape sculos etiam detinuere tube, Ovid. Tr. s, es. SYN. Teneo, retineo, moror, demoror. detorquee, sī, tum. SYN. Deffecto, averto. detratio, traxi, chum. Detalerie, fafce indiguo, detrabet idem, Hor. Ep. 1, 16, 34. SYN. Minus, derogo, aufero, decerpo, tollo. detrecto. Verbera, detrecte non ego vinela pedum, Tib. 1, 6, 38. SYN. Vīto, evīto, fugio, reculo, devito, abnuo, declino. Detrimentim. Detrimenta, fugas servorum, de. Hor. Ep. 2, 1, 121. SYN. Damnum, noxă, încommodum. dētrītus. omnīš dēterto vēneulā funt cādunt, Prop. 3, 7, 20. EPITH. attrītus, trītus. detrudo, sī, sum. Berifque Josen detrudere regult, V. A. 6, 524. SYN. Depello, dejicio, expello, exturbo, deturbo. dērumia, vei dētumēlco, vī. Detumuere animi maris, et clementior aufier, Stat. Theb. 5, 478. SYN. Deprimor, subsido, desido, resido, subducor. detasbo. In more pracipitem puppl deturbat ab a'ta, Virg. B. 5. 175. SYN. Depello, dejicio, exterbo. V. Dejicio. deturpo. SYN. Turpo, micule. Denealion, onis. Credant, et nimias Denealionis aquet, Ov. F. 4, 794. Promethei filius, Pyrrha maritus, ren Theffaliæ. Eo regnante ingens d'u-viem Theffaliem janudavit, quad Poètæ cum universo terrarum diluv o, seu Noimico, confuderant, de quo aliquid acc perent en Sacra Historia. Junta Mandonestion & Pyrrba, in quadem arca fervari, ad Parnaffum montem

\*\*\*\*

Aciari funt, ubi confulto Themidis Craculo, labides post terpa jactaverunt, qui in bomines mutati funt. Huic autem figmento tocum dediffe videtar von Aule, qua & lapidem, & populum fen gentem fignificat. SYN. Promes thides. EPITH. Pius, justus, zquus, probus. SYN. iaperi aepos, ab avo Ispeio. Hominum reparator.

deveho; exi, ectum. nunc al tun derbor aftra; Prop. 4, 1; 1 9.

SYN. Defero, věho.

develo. ör aque develat misera padibanda soreri, Ov. M. 6, 604.

SYN. Revelo, detego retego, aperio.

tevênīo, devenī, deventūtu.

Devenient, adere, it tua sī mībī cērtā voluntās, V. Æn. 4, 115.

SYN. Pervenīo, accedo, advenīo. V. Advenio.

devexus, a, am. ad terramque fluit devent pondere chroin, V. G. 3, 5244 SYN. Declivis, pronus.

devictus. Tim path alter faur devictus amors, Virg. An. 8, 3940 SYN. Victus, superatus, domatus, domitus. devindo, is, ii, ctum. SYN. obficingo, vintio, ligo. V. Viscio. devinctits. ---- heque quers me sit devinctior alter, H. Sat. 1, 5, 42.

SYN. Vinctos, tevinctos, ligatus,

devio, as. SYN erro, aberro, deerro. V. Abe. devito. at stall devites, præ ountilis ofill vites, B. ♥. Aberro.

SYN. Vito, evito, declino, fugio, effugio, detrecto.

devius .- per devia luftra väganen, Ov, Met. 3, 370. SYN. errans, aberrans, vel avius. V. Avias.

dēvālvo, is vālvī, völūtūm.

Verba devolvīt, numerīigue fertur, (Sapph.) Hor. Od. 4, 2, 114 Sevoro. Deworat, et chiefem persord vellate alle, Ov. F. 4, \$46. SYN. Voro, Eboorbeo: V. Pro.

Devotio, onis: sha tädemquë vid, idute eft devotis, legum, V. SYN. Reli. io, pietas. V. Pibus.

devotus, a, um. peffi deveta fiture, Virg. An. 1, 716. SYN. Votus, addictus, deftinatus.

dēvoveo, vovī, votūm.—— paorem si devovet ārīs, Vire: Æn: 12; 2344
SYN. Vovēo, confecre, dīco, ās ; ādāīco, is ; dēftino.
Dēja Dēvotās, Auguft, Dit, cai souldā templā; P.
EVN. Numih. - EPTH. Omnipotēns, ktēraus, litmortālis, clēmēns. vindex, altor, providie, talipotens, aftri otens, immotas, immutabilis, magnus, inaccessius, tremendus, metuendus, immensus, infinitus, jūlius, žquiis, ždorāndus, vērēndus, sublīmis, invictus, vēnērāndus, tēr-Hbilis. PHR. Pātēr Smnīpotēns. Cēlsī moderātor olympī. Tesrārum cellque sator. Hominum, rerumque repertor. Rex magnus ölympl. Superum, Czelicolum Rex, Reabr. Czeli sceptra tenens. Munei, orbīs conditor, Celī terreque crestor. Torquet quī sydēra celī. Ceneta sto qui numine torquet. Qui tempērat orbis habenas. Qui koptet tenet rad antis ofympi. Qui mare, qui terras, qui culum aumine complet. Æterno qui numine cuneti gubernit. Nutu qui temperat orbem. Æternő hamine cancta movens. Samo as rerum apifex. Magnus blympi rector, et mundi arbiter. VBRS. Qui feri gerribili jecilater felming dentra. O qui res hominamene Deumque Reternie regie imperiie, et fulmine terres. Qui tempus ab avo ire jubet flabflique manens dat cuncta moveri. Qui motus animi, sensulque lateates Perisicit, 🖈 Et třeští pěctoria ima vidět. Cujús ad imperium fundit sha munëra

tellie. Qui regit immensim jufto moderamine molem. Quique movet moffros per tot miracula sensus. Lumina syderibus, qui dat sua semina terris. Qui pelagus fluiture jubet, consistere montes. Qui corpus mentëmquë dedit.

Deus, Pater. PHR. Pater omnipotens. Aternus Genitor. Principium

sine principio. Æquerus Nato Pater.

Deus Filius. PHR. i enarrabile Verbum. Æterni Patris imago noncia. Summi siplientia Patris. Natus sine matre. Æterno Soboles monmy Pirenti. Nate Patris summi, verum de lumine lumen. V. Chriftus.

Deut, Spiritus Sancius. PHR. amor omnipotens. amor externus. Sacrum Flamen. Divīnī fomes amoris. Spīrabile Numes. Patris et Natī mūtuus ardor : amborum communis amor. Profitit ecce Patris Natique e numine godem. Numen idem. Doni septemplicis author.

dexter. Et sellem cubito dexteriore premit, Mart. c, 62, 4.

SYN. îngeniosus, săgan, solers, înduftrius, acutus, vel secundus, proíper, fauftus, felix, foreinatus.

dantera. dentera per f errum eft, pietas fpetteta per ignes, Ov. F. 4. 97. SYN. Dextra. EPITH. Potens, indomita, fortis, artifex. VERS. Congrefei jungent dextras. Juncta eft mibi fædere dextra. Cor dextre jungere dextram Non ditur ? V. Monus.

Dexteritas, atis. Cum folida menter in dexieritate bongrum, V.

SYN. Solertia, induftria,

Diabolus. Fūrvūm diabbli nomen eft in amoribus. (lamb.) V. Dæmon.

Diadema, atis. Lignior of scopere, et regni Diademate virtus, M. SYN. Co ona. EPITH. imigne, nobile, conspicuum, regale, nitidum, corufcum, fulvum, puniceum, dives, pretiosum, decorum, clarum, splen. didum, gemmiferum, rutilans. PHR, Regis însigne. Frontis decus. împocitem căpiti. Gemmis diădemă corulcis, vel corulcans. Auro divēs gēmmīsquē coronā. VERS. Huīc nobile flavum Præcjazit diadēma căpăt. Chi front diidemite falvo Cinche erat, îpse tenens sceptrum et nītīdo dīādēmātā fulgēns.

dulecticus. Hine emnis certat Platellea turba Sopborum, Aul. Diānā. Cinflierant, gibus ālid Jouis, lūcūjoud Diāna, V. Æ. 3, 681. ānērcēt Diānd ebbros, quām mille dictia, V. Æ. 1, 503.

Jouis & Latone filia, foror Apollinis. A Poetis triplen numen babero Angitur, woenturque in Solvie Diene, in cuele Lane, & in inferie Hecate. Venationis Dea babita eft, & nemerum regina. In Taurica Ponti regione prope Scythiam, Templum babuit celebratissimum, cui Iphigenia præerat. SYN. Latonia, Delia, Cynthia, a Delo infuld, ubi Centbus mom in qua neta eft; Dictinna, i. e. venatrin, d dinrow, rete. Luna. Trivia; Hecite, Locipa. EPITH. Caita, tritormis, honesta, succincta, pharetrata, tova, jaculatria,, sgilis, animosa, sancta, verecunda, pulchra, venatria, annupta, nemoralis, mitis, nivea, montivaga, clara, ficiteia, candida, alba, vaga, ceter, sylvicola, tergemina, pharetrigera, intemerata, Sejthica, à Taurica regione prope Scythiam, ubi colebatur. PHR. Phubī to-rer, Latonis virgo. Latonu genus, proles, sobales. Des spivarum. Virgo potens nemorum. Nemorum cultrix. Consors Phebl Des. aftrorum docus, et nemorum Latonia cuftos. Diva triformis. Venatriz Dea, Syfricolis Dea cognită Nymphis, Tergemină est Hecete, tria vīrginis češ Diana, Dicacitas.

Dicacitas, atis. Ritus, seristas, dicacitates. (Phal.)

SYN. Loquacitas, garrulitas.

čico, ās. Connibio jūngām fidbilī, propriāmque dicābo. Virg. Ra. 1, 97. SYN. Dēdico, confecto, facto, nuncupe, voveo, devoveo, vel defilio,

addico, Is.

dīco, is. Dīcērēt; bæc mēd sūnt, vētērēs mīgrātē celonī, Virg. Ecl. 9, 4. SYN. Löquör, ēloquör, fārīs, āffārīs, profārīs, (jec. perf. ab impliate fer) pāndo, nārro, ēnārro, rēfēro, mēmoro. PHR. ēffunde pēctore vēcēs. Fūndo orē löquēlās. Vēcē sīlēntiā rūmpo. orē soāos ēdo, profēre, promo, ēxpromo. V. Loquor.

Dicterium. omnibus arrides, dieteria diets in omnes, Mart. 6, 44, 3. 68ditus. Cognatique patres, tua terris deditu fama, Vug. Æn. 8, 132. SYN. Divisus, sparsus.

dide, dididi, diditum. SYN. Divido, diftribuo, Virg. 7. Æn. Diditus

hie subito Trojana per agmina rumor.

Dido. ūs ; vel onis. Dicimus ob læsum caftæ Didonis bonorem, Mant. Alio nomine Elifa, filia Beli, regis Phanicia, ubi Tyrus & Sidon urbes s Pygmalionis & Annæ sorer ; primis nuptiis S chao Herculis sacerdoti juncta fuit, quem Pagmation, thefauris ejus inbians, ante arem obtruncevit. Dido fibi moruens, in Africam fugit, ubi Carthaginem condidit, & larba Getulia regis conjugium recu'avit, ab illo rege obsessa, scipsom occidit, no. lens priorie letti fid m fecundis nuptiis violare. Altud auten fingit Virgilia us, Eneam nempe, capta Troja, in Italiam proficiscentem, vi tempestatis Carthaginem delacum suisse; ubi Didone abusus est, quam poste? Deorum justa desermit. Cujus perfidiæ impatiens Dido, eresto busto, mortem sibi consciuit. Sed commentum iftud est ingeniesé adinventum : Nom ab A nea in Italiane adventu usque ud Didonis regnum, numerantur plusquam 370 anni : sicque Anea tempore n. c regina illa, nec Carthago adbuc erant. SYN. Elisa. Phænissa : Sidonia regina : Sichæja conjux. EPI IH. Pulchra, effera, dīvēs, înfēlix, candida, misēra, misērabilis, profuga, advēna, Tyria, furiātā, amēns, demēns, īnsānā, mālčsānā, dēceptā, dēlūsā, relictā, dēsērtā, concimă, pulcherrimă. SYN, Tyriam que condidit a cem. Phrycie male nuptă mirito, i. e. A nee. VERS, at trepida et coptis immanibus effera Dido, Sanguineam volvens aciem, maculisque trementes interfued genas et pailida morte futura, interiora domus irrumpit limina et altos Concendit für bunda rogos, ensemque recludit Dardanium, non hos que-จรีเนิก เหมีกกซัง โก นีรนิง.

diduco, xī, ctum.——in pārtēs animus diducitur omnēs, T.

SYN. Diffrahe, dirimo.

Didýmāon, dnīs. žt elýpšum ēfferrī jūfsīt, Didýmāonis ārtēs, V. Æ. 5,252.
Dies, Dieī. Non ūllī pāffos īllīs ēgérē diēbūs, Vīr. Ecl. 5,24.
SYN. Lūz, sol, lūmēn, Aūrori. EPITH. Læti icūs, elārūs, nilidās,

SYN. Lux, soi, lumen, Auror. EPITH. Læti: cux, clarus, nitidu, lucidus, volucer, almuis, candidus, formosus, spiendens, Instabilis, proma, ripidus, Phæbeus, celer, velox, nitens, seremis, seremitus, sugitivus, sugar, stuens, previe, speratus, gratus, optatus, felix, expectatus. PHR. Diūrnūm tempus. Diūrnā mora temporis. VERS. Fülget candida, Lacifero praveniente, dies. Revoitus richt Maturā jām Luce dies, noctemque sugabat. Lætisicusque dies erat omnibus sethere paro. Hæc mini sux toto jam longioranno est. ergo aderat promissa dies, et tempora Paroæ Debita complerant. Expectata dies aderat. Tecum cenimus sonsumeis soles. Te veniente die, te decedente anebat. Lux terris se crastina tollet. Venit summa dies, te decedente anebat. Lux terris se crastina tollet. Venit summa dies,

et inelbetablie taupa. Toive et ille dies, et que nalcentur il illis. exachum ad measem, pluvia ventoque cărebant. Cum supremi dies peritare illuserit orbi. Omnem crede diem ibi diluxise supremum. orti dies totum radiis Impleverut orbom. Hie perman novi lin occu- lia effalsit. V. Man.

Diei anius periphrafte. Ed finem lucis au Grtb. Lacifc ambotum natale-

a. Jamque dies, alterque dies procefuit.

Tenjā laz gelidam conlò dimoverat umbram. Trēs adeo incertos cucal caligine oles erramus pelago, et totidem sine sydere noctas. Ter jungat Titan, terque resolvat equos.

4. Vin lumine quarto protpent Italiam. Quarto teria die primum se al.

toličrě vísa.

ų. Quintus ab seguorėjo nitidūm ciput extulit Undis Likifer.

6. Sextile übi e terra clivosum lennett ölýmpum Phaebus, et alatie sequora

7. Septimi cum Sollis renovabitur orbite calo. Septime jam nitidum ser-

rīe Aurora diefque, Purpares vehit axe diem.

- 8. Bīs quāter öbseurās Atirērā fugāverat timbrās. Testiš post quintām ezuvesselvēta Aurorā ruebāt. Bīs quāter immēnsē jām Sāl Illūzerat orbī.
- 9. Pôň tibř nônă stích Atirôra öflendéri örttis. Prætérěž si nônă střeni môrtatibus almum Atirôră extulérit, rădiisque retexent orbem. Nonamque serena Atirôram Phytchontis equi jám litet véhébánt.

20. Proximă post nonum cămiese Atrora movere:. Por bis quinque dies;

et juncias ordine noctes.

Ciffenso. Volgat adaletrium, diffamatumque parenti, Ov. M. 4, 236.

Pleraque differat, et prasem in tempus smittet. Mor. A. Poet. 44. SYN. Difto, diferentio, diferepo, vel tardo, cunctor, moror, procesaftind. difficilis. Heu quam difficile eft erimen non prodere valen! Ov. M. 2,447.

SYN. ārdure, öperosus, laboriosus, vel morosus, querulus.
Dīffoulnas, atie. SYN. Negotium, moleftia labor. VERS. Hoc opus,
hie lebor eft. Tantæ molis erat Romanam condere gentem.

difficulter. Houd diff iculter supplicem nortalium: (lamb.)

SYN. Difficile, agre, vix, molefte.

Diffidencia. longus amor, quem diffidencia nurit, Ovid. diffido, sī, sum. Reu ! nimium faciles latis diffidere rebus, Sil.

SYN. Non fido, non confido, despero. V. Lespero. Giffieus. SYN. Diffidens.

diffiteor, oris. Et pudor objemum diffitedtur opus, Ovid.

SYN. Něgo, abněgo.

Diffuso, xī. SYN. ēffico, liquēsco, liquor, erīs. Diffusio, ugī. Diffusimās Vij ēkānguvs, Se. Vieg.

SYN. Fugio, aufugio. V. Fugio.

diffundo, diffiedi, ciffusum.

Hee ait, et liquidum ambressa diffudit odorem, V. G. 4, 413:

SYN. effundo, profundo, fundo, dil, ergo, dileipo.

affasis. Diffusis bedera voftit pallente cerambos, Virg. Ecl. 2, 39: SYN. effusis, fosos.

algero, digefai, fiam. Digerit in numerum, &c. V. En. 3. 446.

Syn. Statino, difftingue, difftingue, vil coque, concoque.

dīgātija, -- vārdās sī sīt dīgātā pēr āgrīt, V. G. 2, 54.

Ligit

Digiti. Be digites digitis, et frontem fronte premobam, Ov. Met. 4, 45. SYN. articuli. EPTIH. Candidi, eburni, rosei, nivei, molles, mollis cilli, rabentes, dociles, formosi, teretes. VERS. Digitis intendit mal. libus arcum. Citharam digitis percuisit eburnis.

dī idior, ārīs. SYN. Pūgno, pralio, certo, decerto, w/ rīsor, costendo. Dīguitās, ātīs. Nunc of reddieā dīguitās equofiris. (Phal.) Mart. 5, 8, 2. SYN. Honeftas, honor, splendor, decor, decus, ornamentum. EPITH. insignis, eximia, optati merita.

iniguli, eximta, opiata merita. ügnör, āris, ātūs. Jūfa člīžnā pāti, žt döminās dīgnābēte Teūcrāt, V. B. 10, 366. SYN. Haūd dedīgnör dīgnūs, ā, ūm. Tē sāpērēfe vēlīm ; tiā vītā dīgnībe etāt, V. Æ. 9. 212. SYN. Mērītūs, promērītūs. PHR. Dīgnūs āmārī. Cāntārī dignie. Mültő dignandus honore.

ěigrědior, čris. Digrediere, simul fügiet part altera terra, M.

SYN. Dīscēdo, abeo, exeo, migro, demigro, excedo, recedo. V. Abeo. Dii, fæpius Dii monofyllabum.

Nen egy eë meneis et dis accept à secundis, Virg. Geo. 2, 101,

SYN. Superi, Divi, Numina, Celicoles, Celestes. EPITH. Falsi, fact, inanes, vani. V. Deus.

dījādīco----–năm quī dījūdīcče īfibūc, Lucil,

SYN. Judico, discepto, vel discerno, difinguo.

ěīlabor, čris SYN. elabor, labor.

dilăcero, interedique feris dilăceraciis equis, Prad.

SYN. Lacero, discerpo, dilanio, lanio, disacco. V. Lacero. dilanio. Dilaniată foras disperzitur ; interit ergo, Luct. 5, 538.

SYN. Dīlacero, dīfpērgo, lacero, lanio, dīseco.

ellapido. Grandine dilapidans, bominumque, &c. Co'um. 10, 329. SYN. Disperdo, consumo. V. Lapico.

dilapsus. Cum formā dilāpsus amē, Gc. Claud.

SYN, člapsus, lapsus,

dīlāto, ās. รีpsăque d latant pătulos comviciă rialus, Ov. Met. 6, 278, SYN. explico, extendo, propago.

dīlātus. Sī foret boc noftrum fato dīlātus in ævum, Hor. S. 1, 10, 68. SYN. Prolatus.

Dīlātio, onis. o miserī, quot jām jūstæ dīlātio panæ, M.

SYN. Möră. Dilectio, onis Tantus amor terra, tanta ift dilectio noftri, P.

SYN. amor, studium.

illectus. --- o luce magīs dilecta e rori, Virg. An. 4, 41.

SYN. amatus, charus, amīcus.

diligens. Quem si terseris aure diligenti. (Phal.) Mart. 6, 1, 3. SYN. Impiger, sedulus, studiosus, industrius, solers, gnavus, vigiland, asiduus, attentus. PHR. Segnitiem su iens. Desidiam exosus, perosus, Dereftans otia. Multa sedulitatis homo. Desidis vita fügiene o ia. disīduo incumbēns opēri. indēfelsus agendo. impatiens mora. VERS. Non tibi desidise molles, nec marcida luxu otia, nec somnos genites pērmīsit inērtēs.

diligenter. Quinam na modo, Ruffe, diligenter. (Phal.) Mart. 6, 82 1.

SYN. Studiosē, sēdulo, gnaviter, alsiduē.

Diligentia. Curate bec ftultis, magna diligen ia. (lamb.) SYN. Studium, se villes, induft is, solerti , curs. EPITH Laudiff, tos bīka, provida, solēts, officiosa, sēdulā, gēmērom, fortm, mudār, allis, bomā. PHR. Smnil vīncēns. Tēndēns ad ārdta. Quæ mentem excitat ingentām. Provida sēdulitas, rebulque intenta gerendis.

dligo, ēxī, ē Aūm. Dīlīgitār nēmā, aisī cuī fortūnā steunda ēft, Ov. Post. 2, 3, 23. SYN. amo, dēpērēo, ārdēo. PHR. amore tenetor, capior, ēror, fiegro, încēnetor. V. Amo.

dilucto uni. ömnem erede diem tibi diluxifse supremum, Hor. Ep. 1, 4, 134

SYN. Illucto, lucto.

dilacidus. Dilucide expedivi, queis me öportuit. (lamb.)

SYN. Lucidus, elārus, nitidus, pērīpicuus, confpicuus, manifeftus, a-pērtus, notus.

Diluculum. Puder it üt diluculum. (lamb. Dim.)

SYN. Aŭroră, mană. EPITH. Clarum, nitidum, perspicuum, conspicuum, roseum, spiradens, rubrum, album. PHR. Summum mană. Lux primă. VERS. Cum primum albesetere colum încipit, et suroră suroră mală trânsstigit alia. Cum Phoebum revenit stellis Aŭroră sugatia. Nox tibi transstirit, celumque rubescere primo Coperit. Eois cum Lucifer exit ab undis. Vix semmos spargebat lumină montes octa dies. Ortus trat summă tantumodo margine Phoebus. Cum primum alto se gurgit tollunt solis equi. Tempus erat, vitră quo primum terră pruina Spargitur, et talte roră queruntur aves. V. Aurora, Mane.

dīlio, čī, ūtūm. Stāntjā sūrrēntī dīlitērēniur aqua, Prop. 4, 5, 12, SYN. ēlio, āblio, tērgo, ābstērgo, lāvo, vel consūto, rēsūto.

dīlūtus. Dīlātās quērštūr gemināt qued fīstila gūstās, Perl. 3, 14. SYN. Tērsus, wel tinetus.

Dilivies, iei. Pāre čtiam glebārum ad diluviem revocatur, Lucr. 5, 256.

SYN. Diluviem, elavies.

Diluvium. Dilivien, the ille tot vafta për aquora vitti, AB. 7, 228.

SYN. illuvite, inundantia. EPITH. undans, horrendum, vagum, rapidum, fürens, terribile, rapax, stupendum, tiste, immite, suriosum, præceps, atbi um, repentinum, inopinum, ingens. PHR. Deucalionis aquax, unda Deucalionisa. ultrices unda. illuvite, vel strages satalis aquax. VERS. omnia dum late series convellit aquarum. Suprant nunc sumina ripas insua stagnant aquore campi. Quum gravis insus tellus sorte obruta ponto. Impia quum pluviis terra periret aquis. V. Immadato, & fusione diluvii descriptionem, lib. 1. Metamorphoson.

dimano. illacrymafse sponte dimanantibus. (lamb.)

SYN. Māno, promāno, stuo, emano, dīsstuo, prosieciseor. dīmēnstis. omnīd sunt parībus numurīs dimansa vidrum, V. G. 2, 284.

SYN. Mēneus, definītus.

dimētior, īris, mēnsus. SYN. Mētior, mēnsuro, definio.

dimico, as, cui. ūt vincam toties dimicuifse pudet.

SYN. Pugno, certo, decerto confligo, congredior. V. Bellum gero, Pugno. dimidiatu, I, um. Via: mibi dimidiatum, Enn. SYN. Medius.

Dimidium. Dimidium cura dibet babere tua, Ovid, Faft. 4, 588.

diminuo, vi, ūtum. Diminui sī quā Nūminis īrā potāft, Ov. Tr. 1, 5, 44.

SYN. Minuo, īmminuo, āttenuo, ēxtenuo, dētriho, tollo, reseco, demo,

Siminutus. Beficit paffor grege diminuto. (fapph.)

SYN. Minūtus, minor.

dimîteo, îsî, îsum. Dimîsitque ădimām nobiliera rego, Mart. 1, 79, 8.

SYN. Mitto, omitto, amitto, remitto, depono.

ลำกัดเนื่อ.

dimotes. at ei dimota certandi nube serenie, P.

SYN, Pūlsus, depūlsus, temotus.

dîmöveo, dimovî, dimotum.

Ætbere se mittit, fpirantes dimove: auras, Virg. Æn. 9, 645.

SYN. Pello, depello, pulso, removeo, dijicio.

Dindymene, es. Non per moffică facră Dindymenes, (Phal.) Mart. 8, 82, 4. V. Cybele.

dinumero. Tempora dinumerans, nec me, &c, Virg. Æn, 6, 641.

SYN. Numero, enumero, recenseo, percenseo.

Diogenes, is. Diogenes cui pera penus, cui dilla sedes, A. Philosophus, patria Sinopeus, in Ponto. Divitias contemuebat, ut & alis Conici, Antifibenis discipuli. Quod de dolio illius narrant, commentum oft. Ædicula erat, dolii formam baben:, cujus varias fenestras, juxta solares curfus tempeflatumque mutationem, aperiebat. EPITH. Doctus, peritus. Inope, pauper, mendicus, confians. PHR. Diogenes animo fixus. see

m bilis ædě. Cynicus Sinopeus.

Diomedes, is. Rex Anthe. Nanc quales Diomedis equi, nunc quantus acbilles, V. Æ. 1,756. Atolia rez, Tydei filius, Oenei nepos : Dux Gracorum fortissimus, qui Venerem, tempore belli Trojani, in manu vulneravit. Eins socios in aves mutni-tos fuisse fubulantur. SYN. Tydides, Senides. EPITH. Fortis, impite, atrox, Ætolus, Ætolius, Cilydonius, i. e. Ætolus, à Calydone urbe. PHR. Heros, dux Ætolus, Ætolius, Calydonius. Comes fallacis ulyleis.

Diomedes, is. Rex Thracia.

Nontibi tuccurrit crudi Dis redis image, Ovid. Ep. 6, 67. Thraciae rex, qui equos humanâ carne alebat. Hunc Hercules ii/dem again dilaniandum objecit, EPITH. Thrax, I hreicius, Geticus, Biftonies, & Biftone civitate Thraciæs Tiux; crudus, sanguineus, cruentus, immania; īmmītis, impius, ā per. PHR. Rex, vel Tyrannus Bistonius, Threi-Qui hūmāno sanguine pavit equos. Horrenda cumulans præsepia cæ 'e, Humana qui dape pavit equos. Quique suis homines pabela fe. it equis.

Dione, es. Cedat iquus, Latia qui contra templa Diones, Sc. SYN. Cypris, Venus, Cytheræa. EPITH. Blanda, pulchra, lasciva. V. Venus.

Dionysius. Bucchi cognomen. Duo ejusdem nominis reges suere in Sicilia, eyranni vo ati, quorum infamis erat crudelitas. EPITH. Impius, dirus, cradēlis, barbarus, atrox. trūx, facrīlegus, Sieulus.

Dipeat, adis Lipsadus immensis borrent Garamagtes arenin, Sil. 3, 313. EPITH. Venenosa, mordan, arida, rapida, torta, tortida, urens, aquatică. V. Serpens.

Dîræ. at procul ut dîræ firidorem agnovit et alas, Virg. Æn. 12, 869. V. Faria.

Dirce, es-aonia celso fe it aggere Dirces, Stat.

Lyci Thebarum regis uxor; qua ab Amphione & Zetho cauda indomiti ogni al igata, & diu raptata; tandem in fontem Deorum commiteratione mututa eft. EPITH. Sonora, cærula, aonia, i. e. Emota. Cadmera, Cadmera,

i. e. Ibebana : ilmēnis. Ilmeno fluvio Bæetiæ. dīrēctis. īnguž vicēm modo, dīrēctio contēndērē pāļsū, T. 4, 1, 93. SYN. Rēctis.

direptus. illas direptisque id is, tunitisque edlutis, Prop. 4, 9, 35. SYN. Raptus, ereptus. diribb dirigeo, til. Diriguit wifu le midie, Se. Virg.

SYN. Rigeo, rigeico, obrigeo, horreo.

dīrīgo, ēxī, ēctūm.—cērtē cēntērquēns dīrīgit īdā, V. Æ, 12, 490. SYN. Rego, ērdīno, cēmpēno, dīfpēno, vel tēndo.

dirimo, emī, emptum, et qui agrillen dirimebat Nered delpbin, Perl. 1.

94. SYN. Divide, diffrahe, acparo, decido.

dīrīpio, pūī, ēptūm. Non andītūrī dīrīpuere ujtī, Prop. 4, 7, 22.
SYN. Radi , prædor, dēprædor, populor, dēpopulor, vafto. V. Prædor.
dīruo, uī, utum. Dīruit, ædificāt, mūrāt quādrātā rötundis. Hor. Ep. 2.
1, 100. SYN. D rīpio, pērdo, ēvērto, dēftruo. V. Everto.

dirus. Cullide lett Phanix et dirus ulffice, Virg, Ra. 2, 762.

SYN. Crūdelis, fævus, dūrus, atrox.

elieutis. Diritea funt allie, uni mithi Pargama refiant, Qv. Bp. 1, 51.
SYN evereue, deftructus.

Die, dieie. Nöstes depte dies piner teri janut Ditts, V. R. 6, 127. V. Plute.

discedo, fai, sem.—discedit, sī tā discederi posiis, Ov. M. 3, 436.

SYN. Iboo, exco, ecde, recede, excede, fugio, effugio, migro, demigro, decede. V. Abo.

discept . SYN, Dispute, decerte, contendo, certe.

discerse, pri, prim. SYN. Dilanio, disseco, discindo, lanio, lacero. V. L. ro.

Dīscidium. Dīstidium pārēre, ēt nē rūs inselvēre pāsie, Luct. 1, 221. dīscīneo, dīseīdī, dīscīsum. SYN. Scīnde, seco, dīscērpo, divello. V. Reinde.

Disciplină. Dönec de augusta pid munera disciplina. (Sp.) 8YN. Döderină, ura, icientiă. V. Arte.

Discipulus. Duc age discipulos ad med sempla evos, Ovid. SYN. Auditor.

discludo, sī, sīm. Tum durāre solum, ēt discludere Nēred ponto, V. Bel.

6. 35. SYN. Dījūngo, sēpāro, vel reelūdo. dīfec, didīcī. Jām didīcī Geticā, Sārmāticēguš lòquī, Ov. Tr. 5, 12, 58. SVN. ēdīce, āddīfco, pērdīfco, pērcīpīo, cognosco. PHR. ārtībus īņ-

SVN. ēdījice, āddījice, pērdījice, pērcīpīo, cognojice. PHR. ārtībus ingentījs vace. Mūsās colo. īntendēre mentēm. Stodījs daie temporā. Mūsīs servīre. V. Sendro.

dīscolor, oris. Calciliis bīc gimisē dīsci er bēst pērīt, Mart. 14, 17. SYN. Celore dīspāc, vastus, dīseimilis, dīvērete.

Discordia. — Storiqui comās discordia rognis, Stat.

SYN, Dissonus, discontio, cisidium, cortamen, contentio, rixă, prædium, līs, sēditio, pūgnā. EPITH. Dēmēns, ēffērā, serox, exitiālis, stagrām, pērniciosi, invidi, crudēlis, sevā, præcēps, barbāri, cruentā, āmēns, īnsānā, nitigiosă, īmmītis, serā, effenis, bēllicā, cæcă, sunesta, truculentă, hortidă, atră, inhūmānā, inmānis, seralis. PHR. B. lli genitrix, māter, gārēns, nūtrīx. Lācero discordia crīnē. Scīsā gaūdēns discordia pāllā, Vīpērēum crinēm vittis innēxā cruentis. Infidos agitans discordia frātrēs. VERS. Rēpēns discordia sūrgīt. ēxoritur trēpidās inter discordia cīvēs. Āēgibās incēsit māgnā discordia mātu. Nēc vēstrā cāpīt discordia rīnēm. Tūm māgis incrēscuntānimīs discordibus īræ. Scīndītur incereum tādīs, in cāstrāriā vūlgūs. effērā Rāmānos agitāt discordia Mānās, ēgīt siāgrāns discordia cīvēs. V. Sautio.

dikatpo,

```
Alicrepo, is. us ignum affigno, sic a se discrepat ipis, M
   SYN. Dissentio, dilsideo, difto, absum, vel diftero, sum dissimilis,
   dīſpār.
dīlcrētus.
           Hīc ubi discretas insula rumpit equas, Ov. Falt. 2, 194.
   SYN. Diffinctus, divisus, disjanctus, remotus.
Discrimen, inis, Composisum discrimen eris, descrimina lauda, Ovid.
   SYN. Dītsīdīum, vel pērīculum. EPITH. Smeum, durum, anetpe, lēthālē, dīrum. V. Periculum.
 discrimino, 35-et pieto vefter diferiminat auro, I.
   SYN. Distinguo, discerno.
 discrucio. abfore me a domine ver lee discruiror, Catul. 64, 76,
   SYN. Crucio, torqueo, vexo. V. Crucio, Affligo.
 discurro. ilicet in muros tota dijcurritur urbe, Ving. Æn. 2, 468.
   SYN. accurro, concurro, curro. V. Curro.
 dīscutio, usi, u sum.—run pāmus, jugā discutiāmus torum, Paul.
   SYN. Dispello, removeo, tello, wel excutio, agito, quatio, quasso, vel
               VERS. ut primum difcuffæ umbræ, et lux reddita menti eft.
   ēxāmīno.
 disērtus. în causa făcili, cuivis licet else diserto, O. Tr. 3, 11, 21.
   SYN. Facundus, eloquens. V. Eloquens.
 dīlgrego, ās.
               Post bas sonabīt dīsgregato plasmate. (lamb.)
   SYN. Separo, distinguo, divido, dispergo.
 pujicio, jeci, jectum. Disjicit, et fperiolate rigat, &c. V. R. 12, 208.
   SYN. Disipo, spargo, divido, dispergo.
 Aisjungo, xī, ctam. SYN. abjungo, div do, separo.
 dīspār, arīs.
               eft mibi difparibus septem compatid cicutis, Vit. Ecl. 2, 36.
    V. Dıffi ilis.
 difpārčo.
           SYN. evanesco, non amplius appareo: aspectu me subtrahe.
 aspectum fuglo. V. Evanesco.
Disparitas, acis. Disparitas animis, nisi quam, &c. M.
   SYN. Disimilitudo, varietas.
 dīspāro. is nos pergentes aliām in aliām disparat. (lamb.)
   SYN. dīsjūngo, sējāngo, sēpāro. .
 dīfoēllo, dīfpulī, difpulsum.
   Dīspulērāt pēnitūsgue aliās ādvēxērāt ērās, Virg. Æn. 1, 516.
   SYN. Discutio, disjicio, pel o, expello.
 Dispendium .- ne qua mora fuerint dispendid tanti, V. A. 3, 453.
   SYN. Damnum, detrimentum, incommodum. V. Damnum.
 Člpčrčo, II.–
                --- Inferior pars borum disperte omnis, Luce. 5, 289.
    SZN. Pěrčo.
 silpērgo, dispērsi, dispērsum. SYN, Spārgo, delsēmino, disfundo, effun-
   do, projicio.
 dilpicio, spēxī, ēctum. Dispicis omne nomus, &a. Ovid.
 dīspliceo. Pana est, qua n tanto displicuise viro, Ov. Tr. 2, 140.
    SYN. Non placeo, non arrideo, sum odiosus, ingratus, injucundis.
    PHR. Auribus îngratum carmen, animos offendit et aures,
 dilpono, dipos i, dilpositum.
    et quinque in partes totus diffonitur orbis, T.b. 4, 1, 152.
    SYN. Compono, dirigo, ordine.
  dīspositus, a, um. Dijpisiti in tūrmās, Ge. Stat.
    ŠYN. Compositus, directus, positus.
  Dilputatio, onis. Quidquid decenter docta disputatio. (lamb.)
    SYN. Cont. ntio, lie, pugnă.
                                                                    eşelişti
```

disputo. Quod optimum sit difputat convivium. (lamb.) SYN. Discepto, contendo, rixor, vel dissero. disquiro, is sivi, & sii, situm .- mēcum disquirite, cur boc, Hor. \$. 2, 2, 7. SYN. Quæro, înquiro, scrutor, învestigo. disseco, cui, chum. öffam molares dissecarent wordi. (lamb.) SYN. Seco, lanio, dilanio, discerpo, scindo, discindo. V. Lacero. disemino. SYN. Semino, spargo, dispergo, dissipo; Metaph. vulgo, divülgo. Dīssēnsio, onis. SYN. Dīscordia, dīssidium, dīssēnsus. V. Discordia. dilsentio, is, si, sum. Tres mibi conviva prop! difsentire videntur. H. Ep. 2. 2, 61. SYN. Discrepo, dissideo, vario. dissero, ui. înfântum discere animos, et dissere quales, P. SYN. Loquor, narro, enarro, dico, edissero, vel disputo, discepto. dīstīdeo, edī. Mātrīs ab îngenio dissidet ille sue, Ovid. SYN. Dissentio, discrepo, discordo. Diftidium, Difiidium non eft boc, Proculeia; lucrum eft, Mart. 10. 8. **V.** Discordia. dīfeilio, is, ii, & ŭī, sūltūm. Dīfsiluīfse ferunt ; cum protinus utraque telius, Virg. Æn. 2. 416. SYN. Disalto, vel discedo. dissimilis. Illis dissimiles, it noftro tempore nata, Juv. 15. 68. SYN. Non similis, absimilis, dilpar, impar, diversus, varius, discrepans. înæqualis. Dissimulator, oris. Nam mibi jam notus dissimulator eris, Mart. 4, 89, 10. SYN. Simulator, fictor, fallax. PHR. Fandi, fictor. Distimulare etiam spērasti, perfide, tantum, V. A. 4, 335. SYN. Fingo, simulo, occulto, conniveo. PHR. Simulata mente loqui. VERS. Blando fraudem prætexere risu. Trifti fingere mente joum. ĭmĭtārī gaūdĭā fālsā. Spēm vūltū simulat, premit alto corde dolorem. Læta celat sub fronte dolorem. Dissimulare etiam sperafti, perfide. tantum Polse nefas, tacitulque mea discedere terra? dīfsīpo. Fūlmineo celeres disipat ore canes, Ovid. Faft. 2, 232. SYN. Spargo, despergo, disjicio, vel consumo, absumo, perdo, profundo. dīlsītus. Catera pars anima per totum dīļsīta corpus, Lucr. 3, 144. SYN. Remotus, disjunctus, distans. dīlsocio. Dissetată locis concordi paci ligavit, Ov. Met. 4, 25. SYN. Disjungo, separo, sepono, segrego. dīſsolvo, solvī, solūtūm. SYN. Solve, dīlvo, resolvo, vel aperio, recludo, vel expedio. dīssölūtŭs. SYN. Solūtus, vel apērtus, ruptus, vel improbus, libidinostie. Tam vāria cultu gentes, tam dijsona vulgī, Lucr. 3, 289, dīssonus. SYN. absonus, non consonus, discors. dīffuadeo, dīffuasī, triffyl, diffuisum. Hine alfuadet amor, vietus pudor efset amore, Ovid. Met. 1. 619. SYN. Dehortor, deterreo. dīsalto, is. SYN. Disilio, refulto, vel difcedo. Diftantia. SYN. Spatium diferimen. distendo, is, di, sum. SYN. extendo, ve' repleo. Distichon, i, n. Si quando ex noftris difficha pauca legis, Mart. 2, 71, 2. Aīffillo, as. SYN. Stillo. PHR. Stillatim cado. Stillas mitto. diftinco, ur. Que tutotibi magna volant, cum diffinetboftem, V. A. 11, 38 i. SYN. Teneo, retingo, detineo, tardo, moror, remoror, vel impedio, occupo,

diffinguo.

dīstīnguo, xī. ctum. SYN. Dīscērno, dīscrīmino, vel sēpăro, vel vărio. dīsto. īnvēnies tamēn inter sē dīstārē figurīs, Lucr. 2, 248.

SYN. absum, separor, semoveor, sejungor, sum remotus, dissitus, wel

dīscrepo, dīstrero.

dīstorqueo, sī, tum. SYN. intorqueo, retorqueo, torqueo.

dīstraho, xī, ctūm. Dīstrabitur māgis, būc māgis ēs, Sc. Lucr. 2, 826. SYN. Sēparo, sējūngo, dīsjūngo, dīvēllo, dīdūco, ābstraho.

līstrāctus. SYN. abstractus, dīvulsus, dīsjunctus.

dīstrībuo, is, uī, utum. Dīstrībuenda pies bominum mandavit in ūsūs, M.

SYN. Dīvido, pārtior, dīspērtior, tribuo. dīsturbo. SYN. Dīsjicio, everto, dīruo.

dītēsco. Sīwē fērās intērficere, ēt dītēscērē prædā, Lucr. 5, 1248.

PHR. opēs, dīvitiās, paro, comparo, alsequor, acquiro, consequor, cumulo, acervo, congero, conquiro.

Dǐtio, Önis. Qui marē, qui terrās omnī ditione tenerent, V. Æ. 1, 240. SYN. Potestas, împerium.

dītior, oris. Nīl obstēt iibi, dām nē sīt tē dītior āltēr, Hor. S. i, 1, 40. SYN. Dīvitior, opulēntior. V. Dives.

dītīsimus. Huīc tonjūx Sichaus erat, dītīsimus agrī, Virg. Æn. 1, 347. V. Dives.

dīto. Sueverat mnumeras bominum dītare catervas, C.

PHR. Dīvitīs, vel opibus augēo. Dīvitīs beo, cumulo.

diū. Rhabe, diū, res sī qua diū mortalibūs ūlla eft, V. Æn: 10, 861.
PHR. Mūltos annos. mūltos dies. kongūm tempis: vel fimbl. Longūn

PHR. Multos annos, multos dies, longum tempas; vel fimpl. Longum. divagor, aris. SYN. Vagor, erro, oberro, curro, discurro.

dīvēllo, vūlsī, vūlsūm.—āmplēzū dīvēllerer ūsquām. V. Æn. 1, 568.

PHR. Sēpāro, dīstrāho, dīsjūngo, āvēllo, ābstrāho. dīvērbēro, ās.—Völūcrēs dīvērbērāt aūrās, V. Æ. 5, 503.

V. Verbero.

Dīvērsorītīm. Mūtāndūs löcus ēft, ēt dīvērsorīd notā, H. Ep. 1, 15, 10. SYN. Hofpitium, domus.

dīvērsus. Drvērsus úbi sēnsit ēguās, cūrrūmguē rēfērrī, V. Æ. 12, 495. SYN. Dīssimīlis, dīspār, vārius, dīserēpāns, ālius.

Dīvērticulum. ā dīvērticulā repetātur f ābulā; pāfiquām, Juv. 15, 72.

SYN. Dīvērsorium, vel sēmita, trames.

dīvērto, ti, tūm. Cajtāliām māllī dīvērtītur ārbita clīvā, V. G. 3, 293. SYN. Dē, vel ēx viā dēflēcto: aliō iter flēcto, fero: aliō feror. V. Hospitor.

Dīves, dīvitis. Dīves agrī, dīves pēcorām, dītīſsimus aūrī, M.
SYN. Löcuplēs, öpülentus, dītīſsimus, prædīves. PHR. Dīves öpūm,
öpībūs, dīvītīīs ābūndāns, āfflučns, pötēns, supērbus. Quēm mūltæ ebmitāntur öpēs. Dītīſsimus agrī. Īngēns ārgēntī pöndus et aurī poīsidēt.
Quī fortūnæ mūnere māgnās jāctāt öpēs. Īntāctīs opulentvor Theſaūrīs
ărābūm et dīvītis Īndiæ. Aūrī dīves et oftro. Dīvītīīs et multo ſplēndīdūs aūrō. Dīves opūm, dīves pīctāī vēdīs et aurī. Aurī congētīo pondēre dīves. Quām dīves pēcoris nīveī. Īmmēnsās numerāns opēs. Cuī ēt
fūlvī vāſtā mētāllī Congeriēs. Īndocilīs paūpēriem patī. Quī rēbus ābūndāt opīmīs. VERS. Crēvērāt āggēſtīs cumulāta pēcūnītā nūmmīs; Nāc
domūs Īmmēnsās ārcta tenebā topēs, Mīllē grēgēs Illī totīdēmque ārmēntā pēr hērbās ērrabānt, ēt hūmūm vīcīnītā nūllā prēmēbāt. Tērrām cēntūm vērtebāt atātīs, īllē tēnēt cultī jūgērā māgnā solī.

SYN. Löngiŭs.

dīvido, dīvīsī, dīvisūm. Dividimus mures, et marnia pandimus urbis, Vitg. Æn. 2, 234. SYN. Separo, disjungo, distraho, distinguo, partior, dispertior, diffribuo, in partes seco, disseco, frango. Mviduus, vel dīvidus, a, um. et mibi dividuo fundetur munere quadra, Hor. Ep. 1, 17, 49. Nolque ūt seorsum dīvidos letbo offeras. (Iamb.) Divinitas, atis. Divinitatis vim coruscantem capit. (lam.) SYN. Děitas: divinum numen: Dei majestas. dīvīnītus, Adv.- Quid sit divinitūs illis, Vir. G. 1, 415. SYN. ēx Deo, cælītus. dīvino, 28. ut divinatās auferat augur opes, Ovid. de Nuce, 80. SYN. Vaticinor, auguror, conjicio, prædico, is, hariolor. V. Auguror. divinus, a, um. atque de inde canit divino ex ore facerdos, V. A. 3, 373. SYN. Dīvus, athereus, calefirs. PHR. Calo demissus ab alto. Calētī nātus orīginė. Dīvīnā strpe creatus. Satus, cretus, generatus sānguine Dīvum. Quī genus dūcit olympo. Dīvum certīsima proles, VERS. Igneus est ollis vigor, et calettis origo. divisus. Et penitus toto dimiste orbe Britannos, Virg. Ecl. 1, 67. V. Divido. Divitiz. Divitii: bomines an sint virtuit beati. Hot. Sat. 2, 6, 74. SYN. opes, fortune, copie, gaze, nummī, thelaurī, pecunia, aurim. argentum. EPITH. improbæ, miseræ, regales, potentes, invidioiæ, operölæ, magnæ, Ingentes, pretiolæ, superbæ, vanæ, fugitivæ, fugatika, pe-rituræ, fluxæ, caducæ, molles, blandæ, gratæ, nefandæ. PHR. Nummorum acervi, argenti pondus et auri. Auri argentique talenta, Æs congestum. Magnum, wel ingens auri pondus. Census ingentes. Regales gazæ. Cuncarum copia rerum. Magna metalli Congeries. VERS. effodiuntur opes, irritamenta malorum. Prima peregrinos obscoma pecunia mores intulit, et turpi fregerunt secula luxu Divitie molles. Cum magnis opibus domus ampla niteret. Nec me regna mivant, nec Lydius aurifer amnis, Nec quas terrarum suftinet orbis opes. Crescit amor nummī quantum īpsa pecunia crescit.) Veteres tellure rechudit Thefauros, ignotum argenti pondus et auri.) immensas dives habebat opes. Hunc leves non comitantur opes. Mihi munificas parca negavit opes. Divitias alius fulvo sibi congerat auro, et teneat culti jugera magna soli: Nam grave quid prodest pondus mihi divitis auri, arvăque si findant pinguiă mille boves? Quidve domus prodeft Phrygiis Innīxă columnis, Auratæque trabes, marmoreumque solum? V. Potentia 🕏 Rezia. divitior, oris. oppida sunt regui divitiora mei, Ov. Ep. 16, 32. SYN. Dītior, opulentior, loeupletior. Divortium .- in genini fpargit diwartia ponti, Lucan. 2, 404. SYN. Discordia, dissentio, dissidium, lis, vel diverticulum, semita. Dium. De gente sub die mereris. (lamb. cum Syll.) PHR. Nūdus æthēr. dīus. a. um.-quās īpsa decus sibi dīa Camilla, Virg. Æ. 11, 657. SYN. Dīvīnus, ud generosus, illustris. dintinus. Poftquam văpor dintinus. (Iamb. Dim.) SYN. Diuturnue. divitive, Adv. Fortunaque velit meminifre divitus oro, F.

ditturnus. His qui diligitur, vellem diuturnior elset, Ov. M. 1, 472. PHR. Multos per annos stans, manens, durans. Diu manens.

dīvūlgo. Dīvūlgātā vētūs jam ād cælūm gloriā fērtūr, Lucr. 6, 8. SYN. Vūlgo, ēvūlgo, pērvūlgo, spārgo.

dīvūlsus, a, um.---tremere et divulta repente, Lucr. 6, 121.

SYN, avulsus, dīsjunctus, diftractus.

Dīyŭs. accipit, et numerum Divorum altaribus augēt, V. Æ. 7, 211. SYN. Déŭs, numen.

dīvus, a, um. SYN. Dīvīnus.

do, dedī, datum, dare. Sīc ego do pænās ārtibus ipue me is, O. Tr. 5, 12, 48. SYN. Dono, præbeo, tribuo, largior, impertio, impertior, vel trado, vel suppedito, wel permitto, concedo. PHR. Munere donare. Dono dare. extremum hoc dat munus amanti. V. Dono, as.

dŏcĕo, dŏcŭī, dōctūm.

expediam, et paucis, animos adbibete, docebo, Virg. Æn. 11, 215. SYN. edoceo, oftendo, montro, indico, vel inftruo, erudio. PHR. artibus inftituere, inftruere, imbuere, informare, erudire, artes tradere. Se præbere magistrum. Dare præcepta, documenta. VERS. Tum quos ad ftudium atque usum formabis agreftem. Illa etiam ftantes radio percurrere telas erudiit. unum Tritonia Pallas edocuit, multaque insignem reddidit arte. Phyllirides puerum cithara perfecit achillem. in patrias artes erudiendus erit. Hortare, viamque însiste domandi, Dum faciles animi juvenum, dum mobilis ætas. Carmina feci, artibus ut polses non rudis else meis. atque animos molli contudit arte feros. Nunc qua ratione quod instat Confieri possit, paucis adverte docebo.

docilis. ex nobis gentii; quoniam dociles imitandis, Juv. 14, 40. SYN. Disciplines, wel doctrines capax, aptus ad artes; wel facilis, tractabilis, mītis. PHR. Cēreus in virtutem fiecti.

doctiloquis. Doctiloqui mortetar Musa Maronis, Aug.

V. Doctus, Elequens.

Doctor, oris. Doctor arguie fidicen Thalie, (Sapph.) Hor. Od. 4, 6, 25. SYN. Magifter, præceptor. EPITH. Peritus, sedulus, impiger, severus, rigidus, aiper, durus, blandus, insignis, celeber. V. Magifter.

Doerina. Doerina pretium trifte magifter babet, Ov. ex Pont. 2, 10, 16. SYN. erudītio scientia, documentum, præceptum, disciplina, ars. EPITH. Senīlis, laboriosa, honoranda, ūtilis, pulchra, īnsignis, pras-

clārā, Ingeniosa, nobilis.

Doctus, z, um. SYN. ērūdītus, perītus, haud īgnārus, non nescius. PHR. ārtībus instructus, aonii gloria rāra chori. Rērum fandique peritus. Quem Mulæ studiis excoluere suis. Tritonea Pallas Quem docuit, multaque însignem reddidit arte. Quem cafto erudiit docta Minerva sinu. Theipiadum decus immortale sororum. Docte non ultima gloria turbe. Quī Ingenuas animum excoluere per artes.

Documen, inis; vel Documentum, i.

et documentă dămuis, qua simus origine nati, Ov. M. 2, 415.

SYN. Præceptum, præscriptum, monitum.

Dodonă. ---- et vietum Dodonă negaret, Virg. Georg. 1, 149. Civitas, & Sylva in Chaonia, seu Epiro, ubi Templum Jovi sacrum. Hic columbæ consulèntibus responsa dabant : nemus autem totum quercus erat. Unde Dodoniæ quercus celebres suere. EPITH. Férax, glandisera, celesa, vetus, săcră,

dodonavis, vel dodonivis, a, ūm. īngens argentum, dodonæofque lebetas, Virg. Æn. 3, 466. Celserit înventis dodonia quercus arifiis. Cl.

SÝN. Chāŏnĭŭs.

Dogma, atis. Dogmata sie sequeris, talis ut else welis, Mart. I. Q. SYN. Placitum, decretum, sententia, scitum. EPITH. Certum, clarum. pērspicuum, constans, receptum, trītum, vulgare, nobile, antiquum, dogmaticus. Dogmaticas agitat placido certamine lites, A.

Dolabra. Sī lentus pigra muniret caftra dolabra, Juv. 8, 248.

SYN. āscia, securis.

dolenter. Poft Phaerbomeas widise dolenius ignes. Ov. M. 4. 246.

· SYN. Mæstē, trīstiŭs, cum gemitu.

dölčo, ŭi. Aūt dölüīt mieerāns inopem, aūt inoidit babenti, V. G. 2, 499. SYN. indolčo, gemo, ingemo. V. Queror. PHR. Doloribus uror, crucior, vexor, angor, agitor, premor, urgeor, torqueor, conficior, exerceor, maceror. Indulgere dolori. Merori vacare. Graves haurire dolores. VERS. Nec corpus querulo, nec mens vacat ægra dolore. Curifque ingentibus æger Spem vultu simulat, premit altum corde dolorem. Mens hěbětata mális törpět. Cönfecta dolore Fünereas spectat languida vitafăces. Tăcitum nutrit sub pectore vulnus. V. Dolor.

Dölfüm. Dūmmodo pūrpureo [pūment mibi dolia Bācebo, Pr.

SYN. Cădus. EPITH. inane, îpumans, dulce, fictile, cavum, rimosum, āmplūm, căpāx, pròfūndūm, picātūm. VERS. ēxūadānt pīnguī ſpū-māntīā dōlīā mūftō. In cāvā lēthēās dōlīā pōrtāt āquās. Pūrpūrēō ſpūmãnt tǐbĭ dōlĭă mūftō. V. Cadus.

dolo, as. Non sum de fragili dolatus ulmo. (Phal.) Mart. 6, 49.

SYN. Lævigo, cælo, fculpo.

Dölo, önis. Pīlā mānu sevosque gerunt în bella dolones, V. Æn. 7, 664. EPITH. Teres, durus, sævus, validus.

Dolon, onis. Trojanus magna pedum pernicitate præditus, qui cum speculator in castra Græcorum missus esset, à Diomede & Ulysse deprebensus suit, quibus spe conservanda vita consilia Trojanorum aperuit, quem tamen ut proditorem occiderunt. EPITH. Celer, velox, pernīx, antīquus, imbellis, fugax. VERS. antīquī proles bello præclara Dolonis. Virg.

Dolopes, um. Populi Theffaliæ, qui sub Phænice in bello Trojano militarunt. VĖRS. Quīs tālia fāndo Myrmidonum, Dolopumve aut dūrī mīles ulyssīs,

Temperet a lacrymis? Virg.

Dolor, oris. Nulia fides damnis, vērisque doloribus adsit, H. Ep. 1, 17, 57, SYN. Mærör, angör, trīstitia, cruciatus, ærumna. EPITH. Crudelis, gravis, fævus, acerbus, întolerabilis, querulus, mæstus, înfelix, sollicitus, fěrŭs, altůs, occultus, ululans, rabidus, æger, dirus, miser, acerbus, afper, Intēstīnus, mālus, ārdēns, crūdus, ācūtus, Ingrātus, Insānus, vēsānus, amārus, Indomitus, violentus, trīstis, atrox, gemebundus, slebilis, impatiens, pērvigil, anxius, funereus, infandus, irrequietus, vigil. PHR. Longi tormēntā dolorīs. acūtī in corde dolorēs. animum, pēctus, præcordia, corda, conficit, rodit, exedit, excruciat, discruciat. Quieti inimicus. VERS. Stětit acri fixă dölöre. Furens, acrique incensă dolore. Subito mentem turbată, vel conculsă dolore. Durls dolor olsibus ardet. Furit îmă dölör delapsus ad ossa. Premit altum corde dolorem. Gemitusque do-Jorem Testantur. Nostro doluisti sæpe dolore. Tum vero exarsit juvěnī dölör ölsībüs Ingēns. Sūme animos, nēc tē vēsano trade dolari. Hīs Hīs dīctīs cūræ ēmotæ, pūliuique părūmper Corde dolor trīftī. Subito omnīs dē corpore fugit Quīppe dolor. Nec dum etiam caulæ īrārum, fævīque dolores ēxciderant animo. īnfandum, Rēgīnā, jibēs renovāre dolorem. ēxplētūr lacrymīs ēgeriturque dolor. Nūnquām tibi causa doloris Hæc etit. Nec fīnīre liest tantos mihi morte dolores. Quīd mē alta vilentia cogis Rūmpere, et obdūctum vērbīs vūlgāre dolorem?

V. Luctus.

dolosus, a, um.——millier sī forte dolosa, Hor. S. 2, 5, 70. SYN. Fallax, aftūtus, callidus, cautus, vafer.

Dölüs.——dölüs, infandum, pātēfātētus ad auras, V. A. 2, 259.

SYN. Fraus, aftus, fallacia, aftutia, īneidize. EPITH. Tūrpis, mālūs, occultus, callidūs, cautūs, hoftīlis, compositus, teletus, fictus, īnfidus, inopīnus, vērsūtus, tācitus, tēctus, abditus, mētuēndus, īmplēzēs, pērvigil, vāfēt, sēcrētus, falsus, fallaz, vātūs, laicīvus, bilīnguis, nocturnus, latēns, solērs, sagax, īneidiosus. PHR. Mēns simulata. Fictum pēctus. ārs sūbdolā. Fraus mendācī tēctā colore. Confecta dolo mēndācī tūrpī. VERS. at mihi fallacēs tūm pātuērē dolī. Tācito quzestā dolo rīcēvīs. Nūllūm quīppē nēfās quod non vērsūtā Tyrānnī Cāllīdītās fīnxīsē quēāt. V. Fraus, Fallacia.

Domă, ătis. — supremo domăte crescit, Sir. V. Tettum.

Domator. Te duce non allias conversus terga domaior, T. ib. 4, 1, 116,

SYN. Domitor, debellator, victor.

domēsticus. Ille žgo convictor, densoque domēsticus usu, Ovid. Pont. 4, 3, 15, Domina, æ. Concurrunt trepidæ comites, dominamque ruentem, V. Æn. 11, 805. EPITH. Grata, superba, pulchra, fallar, potens.

Dominatio, onis .- Simplex dominatio rerum, Pr.

SYN. Döminātus, ūs: ditio, potostīs, imperium, rēgnum. V. Imperium. Dominātor, oris. —— Postquam dominātor ölympi, P.

SYN. Dominus.

SYN. împēro, rēgo, præsūm. PHR. împērio teneo, rego, moderor, premo. împērii fræna teneo. V. Impero.

domito, as. en prensos domitare toves, &c. V. G. 1, 285.

SYN. Domo, subigo.

Domitor, oris. bominum domitorque ferarum, M. SYN. Victor, debellator, domator. V. Victor.

Domitrix, īcis. înfiruxitque mărum clava domitrice forarum, Ov. Ep. 9, 118. SYN. VICtrix.

domitus, a, um. Crēscere jam domitis sinito, &c. V. G. 3, 206.

SYN. Domātus, victus, devictus, superatus, subactus, expugnatus, debellatus, sub juga mīssus.

domo, ās, ŭī, Ĭtūm. Non ānnī domātre decēm, non mīlle cārīnæ, V. Æ. 2, 198. SYN. Vīnco, sūpēro, sūbīgo, dēbēllo, dēvīnco. PHR. Sūb jūgā mītto. Vī sūbjicio, sūbdo. Sērvītīo vīctos premēre. Compēfcere fræno. Bēllo contundēre. VERS. Populofque férocēs contundīt vīctor. V. Vinco, Debello.

Domus, us. Hīc domus Anēa cunetīs dominābitur orīs, V. An. 3, 97. SYN. Tēctā, ædēs, ātrīā, līmen, porticus, aulā, sēdēs, Pēnātēs, lār, lātes,

penetralla, hofpitium, EPITH. Superba, alta, conspicua, marmorea, Eximia, ardua, antiqua, ingens, ampla, exiles, exigua, magna, pulchri, rēgiā, iplēndīdā, ipātiosi, māgnīfīca, pīcta, aūrāta, ārdua, ēx-cēlsi, pārvā, ābjēcta, hūmīlis, sordīdā, vīlīs, dēsērtā, īncūltā. PHR. Septa, vel tecta domorum. Foribus domus alta superbis. Subiimibus alta columnis. Phrygiis innina, wel fulta columnis. Augusti fastigia tēctī. Domus rēgālī iplendidă lūxū. Vastā condită mole domus. V. Regia. Hümilis viliž tēchā căíz. āngūftī lārēs. V. Caja. VERS. Tēctīs sūccēdīte nostrīs. Nostrīs sūccēde penātībus, hospes apparet domus intus, et atria longa patescunt. Tectis matres ingentibus errant, aft ubi fam patrige pērvēntūm ad līmina sēdis. Illos porticibūs rēx accipiebat in amplis. Sub terra fodere larem, in prat. à fodio. Redeunt in tecta. Sine ullis hospitis. Fit frepitus tectis, vocemque per ampla volutant atria. adytis effert penetralibus ignem. Hospitium antiquum Trojæ socilique penates.

Denne extruo. SYN. Domum confirmo, condo, firmo, redifico. V. Ædi-

Donarium. Sī tua comigimus manibus donaria puris, Ov. Fast. 3, 335. V. Donum.

Donatio, onis. Longius oftendit culpe donatie mitem, Man.

SYN. Donum, mūnus, wel condonatio.

donātus. Nēmo žx boc namers mibi non donatus abībis, V. A. 5, 505. SYN. Datus, vel Dono affectus. Donis cumulatus.

donec. Donec eris felix, multos numerabis amicos, Ov. Tr. 1, 9, 5.

SYN. Dim, quamdiu, vel quoulque.

dono, as. Quem pater ipse Deum sceptri donavit bonore, V. SYN. Do, tribuo, largior, impertier, elargior. PHR. Dono dare. Mu-'meribus, donis cumulare, ornare, onerare. VERS. Hunc promitso munere donat. Nemo ex hoc numero mihi non donatus abibit. Quæ tibi, quæ tāli sēddām pro carmine donā? extremum hoc dat munus amantī. Lætūm amplēzus acestēm Mūneribūs cumulat magnīs. Multīs oneravit līmină donis. Quodvis pete munus, et illud Me tribuente feres. invitat prētīis anīmos, ēt mūnēra ponīt, extremum hoc mūnus morientis habeto. Nīl tibi quod dēmus mājus hābēmus, aīt. Hoc tībī, quo potuī confectum carmine, munus pro multis allis redditur officiis. Quem candida Dido else sui dederat monumentum et pignus amoris. Dona dehinc auro gravia sectoque elephanto imperat ad naves ferri, stipatque cărinis ingens argentum. Textilibulque onerat donis, ac talia fatur: accipe, et hæc, manuum tibi quæ monumenta mearum Sint, puer, et longum andromaches testentur amorem Conjugis Hectoreze cape dona ēxtrēmā tuorum. V. Donum, Præmium, & Liberalis.

Dönüm. et cur non aliis eadem dare dona licebit ? Ovid.
SYN. Münüs, münüscülüm, præmium. EPITH. Hönestum, gratum, acceptum, dives, öpülentum, lärgüm, magnisicum, regale, splendidum, solenne, vile, exiguum, regium, pretiosum. VERS. Vestra, inquit, mupera vobis Certa manent. Dominamque potentem Supplicibus supera donis. Mittit, et accipias munera parva rogat. Non si muneribus certēs, concedet iolas. V. Dono.

Doris, idis. Surgite de vitreis spumolæ Doridos antris, St.

Nympha maris, Oceani & Tethyos filia, Nerei conjux, & mater Nereidum. EPITH. amata, cærula, spumosa, glauca, diffusa, Neptunia, sormosa, grāndævā, vāgāns, hūmīdā, æquorčā.

dormio,

dormio, is, ivi, vel ii, itum,-fafaus dermire vider, Hor. S. 1, 5, 17. SYN. Quiesco, requiesco, dormito. PHR. Somnum, soporem, carpo, căpio, capto, duco, peto. Somno fruor, jăceo, premor, sepelior. Somno, we quiete membră, seu corpus levo, laxo. Do membră quieti. Do placi-dâm per membră quietem. Subiit lumină feisă sopor. in dulcem solvuntur lumina somnum. Felsos sopor occupat, en irrigat artus. Sopor complectitur artus. Somnus oculos, lumina, vincit, condit, tegit, premit, Placidi capio munera somni. Premi gravitate soporis. Dulci declinat lumină somno. Toro profiat pectore somnum. Placide demittere mēmbră quieti. Hūnc sopor altus hábět. Dáre corporă fomno. Plácida lāsarē mēmbră quiete. Requietere lecto. VERS. Lūmina cum plácido victă sopore jacent. Blanda quies furtim victis subrepsit ocellis, et cadit ā mento languidă factă mănus. Primă quies ăderăt, cum curis felsă diumis Pectore somnus habet, et cum te fulco somnus velavit amictu. Fēfsīs öcülīs mūlcēntem ādmīttērē somnūm. Somno lūmīna vīcta dēdī. Dant Corpora felsa sopori, atque omnes pariterque mlent, pariterque quielcunt. Nox erat, et vino somnum faciente, jacebant Corpora divērsīs vieta sopore locis. Vesta jacet, placidamque capit secura quietem. Cîrcumfusă rosis, nigroque recumbit amomo. Dormit et în pluma purpureoque toro. Nec pudor, in stipula placidam cepisse quietem, Nec fænum capiti suppositise suo. Non erat, et terris animalia somnis habebat. Nox eft data cætera somno. Nox erat, et terras animalia fēlsa pēr omnēs alītuum, pēcudumque genus sopor altus habebat. Cum pater in ripa gelidique sub ætheris axe Procubuit, seramque dedit per membra quietem. Placidumque petivit, infusus matris gremio, per mēmbra soporēm. Cætera pēr tērras omnēs animālia somno Larabant etiras, et cordă oblită lăborum. Tum me confectum curis somnoque gravātum infelix habuit thalamus, preffitque jacentem dulcis et alta quies, placidæque simillima morti. Palsim vino somnoque per herbam Corporă fusă vident. Lumină custodis succumbere nesciă somno. V. Somnus.

dormīto. an dormītābo, aut rīdebo, trīftia mæftum, S.

SYN. Dormio, vel otior.

Dormitor, oris. Quid tibi dormitor proderit endymion? Mart. 20, 4, 4. SYN. Sopītus, vel somnolentus.

Dos, dotis. - et numëras in dotë triumphos, Mart.

EPITH. Păternă, maternă, grandis, jugalis, dives, amplă. PHR. Reg. nūm dotālē relīquit.

dotālis, is. eft mibi fæcundus dotalibus bortus in agris, Ov. Faft. 5, 200. doto. Is. Sanguine Trojano et Rutulo dotabere virgo, Virg. A. 7, 318. SYN. Dotě dono.

Draco, ōnis. Aut bæc, Māļijli pēmā dracēnis erānt, Per. SYN. Sērpēns, ānguis. EPITH. Squāmmēsus, īmmānis, īnsēpītus, fævus, tortus, tortilis, aliger, maculosus, flexus, venenosus, lethifer, horrīdus, ferus, pērvigil, dīrus, crudelis, tumēns, atrox, trux, āter, criftātus, cæruleus, terribilis, formidabilis. V. Serpens,

draconigena. Inque draconigenam nimbis comitantibus urbem, Ov. Faft. 3,

864. SYN. Serpentigena.

Drama, atis. Novum recusat drama, guippe servile, (Scaz.) V. Tragædia.

Drcpanum. Urbs Siciliæ, in quam Saturnus falcem dejecit, ex fabula.

Δρίπανον, Græce falx. VERS. Quique löcüs cürvæ nömina falcis habet. Ovid. Hinc Drepani me portus et illætabilis ora accipit. Virg.

Druidæ, arum, vel Druides, um.

Sācrorum Druidæ positis répétistis ab armis, Lucan. 1, 446. Gallorum olim Sacerdotes, Doctores, ac Judices, qui in sylvis degebant. Apols, Græcè quercus, & generatim quævis arbor. EPITH. Severi, sylvivagī, perītī, doctī, facrī.

Dryades, um. Nec Dryadas, nec nos vidžamus labra Diana, Ov. F. 4, 761. Nymphæ sylvarum præsides, à Deus, arbor. SYN. Hamadryades. EPITH. Semidez, culta, formola, rustica, procaces, sylvestres, sylvicola, errantes, venustæ, comptæ, pudicæ, intactæ, castæ, verecundæ, nemorofæ, încultæ, trepidæ, timidæ, lætæ, hilares. PHR. Dryadum chorus. Dryades puellæ. Nemorum dez. Nymphæ sylvicolæ. Nemorum Nýmphæ. VERS. at Chorus æqualis Dryadum clamore supremos implērunt montes. Claudite, Nymphæ Dictae, Nymphæ nemorum, jam claudite saltus. V. Nopea, Oreades.

dubito. et dubitamus adbue virtutem extendere fattis? V. Æ. 6, 800. SYN. ambigo, fluctuo, hæreo. PHR. in dubio sum, versor. Mens in contraria fertur. Mens hæret in ambiguo. Mens, animus hæret, pēndět. animus stat încertus. Quid sequar în dubio est. ancers æstus · încertam mentem rapit. Mens titubat : partes fertur in omnes. Pectore sensus Vertuntur varii. animo incerto, vel dubio, fluctuare, nutare. Quō ferar ignoro. Non habet exactum quid agat. VERS. et libet, et timeo; nec adhūc exacta voluntas est satis, in dubio pectora postra labant. Dum curæ ambiguæ. dum spēs incerta suturi. Magno curarum fluctuat æstu: atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc, in pārtēsque rapit varias, perque omnia versat. et modo desperat, modo yult tëntarë, pudetquë, et cupit et quid agat non invenit : utque securi, Saucia trabs ingens, ubi plaga novissima restat, Quo cadat in dubio est, omnīque a parte timetur : Sīc animus vario labelactus vulnere nutat : Huc levis atque illuc momentaque sumit utrinque. Mens dubiis percuisa pavět. Sæpě mihi dubiam traxit sententia mentem. pt vidit vulgi variare labantia corda. Speque timor dubia, spesque timore cadit. sum animi dubius, verbis ea vincere magnum quam sit. animus vario curarum fluctuat æftu. Versant animum in contraria curæ. Mens incērtō fluitāns ērrōrē vagātur. Lābat ambiguo spēs mēa mista mētu. Heu quid agat : vărio nequicquam fluctuat æftu. V. Curis angor.

dubius. Sepe mibi dubiam traxit sententia mentem, Claud. ŠÝN. Incertus, ambiguus, anceps, varius, sulpensus, anxius. PHR. Dubiīs affectibus errans. Mente labans. animi dubius, incertus, quo fata ferant. ēxītus in dubio ēst. Rūmor in ambiguo ēst. VERS. ut stat, et incertus qua sit sibi nescit gundum, Cum videt ex omni parte viator iter. Dīcām equidem, nec te suspensum, nate, tenebo. Nunc adeo quæ sit dubiæ sententia menti expediam. Dubia Martis alea. et pendebat adhuc bellī fortună, diuque înter utrumque volāt dubiis victoria pennis, Nescia

quem măneat tanti victoriă regni. V. Dubito.

Ducatus, us. at nos signif ero qui talia vota ducatu, A. Ducenti. Nam fuit boc viliosus : in bora fæpe ducentos, H. S. 1, 4, 9. SYN. Bis centum, ducenti,

Ducenties accepit, et tamen vivit, (Scaz.) Mart. 5, 38, 24. dŭcēnties. . cnus. Quam dois mibi quinquies ducena, (Phal.) Mart. 12, 76, 8.

Duco, xī, ctum. Ducite ab urbe domum, mea carmina, ducite Dapbnin, V SYN. Deduco, adduco, ago, vel educo, vel cogito. VERS. Duc ag duc ad nos, fas illi limina Divum tangere. Pro Existimo: Tanton' n crīmīne dīgnum Dūxīstī? Sīc equidem ducebam animo, rebarque futi rum. Pro Trabo: Duceret apricis in collibus uva colorem. Pro Edu firingo: Auxilium ducto mucrone petebat. Virg.

ductilis, is. Pālmitis: boc rīguæ ductile flumen aquæ, Mart. 12, 31, 2. SYN. Facilis, lentus, vel ductus.

īpsīs præcipuos dūtioribus addit bonores, V. Æ. 5, 248. Dūctor, ōris. V. Dux.

dūdūm. īgļa žgomē; dūdūm Bēroen dīgrēļsā reliquī, V. Æ. 5, 650. SYN. Jamdūdūm, jampridēm, jamdīu. duellīcus. et caput abļeindis: sie pūgnā duellica pēr sē, F.

Duellum. SYN. Pugni, certamen, bellum. EPITH. Forte, incertur sanguingum, rabidum, insanum, dirum, turiosum. VERS. Qui toti aŭsŭs ſævō cērtārĕ dŭēllō.

Dulcedo, inis. Nescio qua præter solitum dulcedine læti, V. G. 1, 412. SYN. Suāvitās. EPITH. Māgna, grāta, jūcūnda, mīra, blanda, fuāvi mēllītā, nēctarea. VERS. Nescio qua natāle solum dulcedine cunct Dūcit. et îmmemores non sinit else sui, Ovid. Nescio qua præter sol tūm dūlcēdĭně lætĭ.

dulciloquis. Mollit dulciloqua canorus arte. (Phal.) Sid.

SYN. Blandiloquus, blandus, facundus.

dulcis. Dākibus in flagnis rīmantur prata Cayfiri, V. G. 1, 284. SYN, Suavis, melleus, mītis, nectareus, Metaph, Jūcundus, grati chārus, vel amonus.

dum. SYN. Donec, vel quando, vel dummodo, modo.

domētom. Ter centum nive i tondent dumēta juvenci, V. G. 1, 16.

SYN. Spīnētum, vepretum, rubetum. EPITH. Horrendum, horridu densum, alperum, avium, impervium, florens. V. Mox Dumus.

dūmicola. Caūcasčas arces, et dūmicolas arienos, A. PHR. Dūmos colens.

Dummodo. Dummodo pugnando superem, tu, &c. Ov. M. 9, 30.

SYN. Dūm, modo, üt: sī tamen. dumosus. Dumosā pendērē procul de rupe vidēbo, V. Ecl. 1. 77.

SYN. Spīnosus, spīnifer. PHR. Dumīs, spīnīs, vel ruhīs plēnus, ho

rēns, afper. V. Spinosus.

damus, ī. Horrentesque rubos, et amantes ardua dumos, V. G. 4, 315. SYN. Rubus, dumētum, sentes, vepres, spinæ. EPITH. Homidi horrens, densus, pinguis, asper, avius, umbrosus, spinosus, sylvestri vīrens, viridis, rigidus, împervius, spīnifer, hīrsūtus, acūtus. PHI ămantes arduă dumi. VERS. Svlvă fuit late dumis, atque ilice nig Horrida, quam densī complerant undique sentes. aspera dumis Ru V. Rubus. tĕnēnt.

duo. Vēl simulācrā duo forsān duo donā fuere, M.

Sed par atque eadem comi duobus erat, Mart. 6, 11, 4.

SYN. Dūplēx, bīnī, geminī.

duodecimus, vel duodecimus. quadriffyl. Duodecimo Turnus divinis occidit armis, V. A.

PHR. ālter ab undecimo. Primus ab undecimo.

duodēnus. Pēr duodēna regīt mundī Sol aureus aftra, V. G. 1, 232. SYN, Bis dēmus,

duplen, icis.——ēt duplicem, gēmmīs, auroque coronām, V. Æ. 1, 659. SYN. Gemimus, ambo.

dupliciter. Dupliciter, nam vis venti contrudit, et ipsa, Lucr. 6, 500.

Applico. Modifita: diplicatur, et impetat ille graveleit, 6, 336.

SYN. adduplico, conduplico, gemino, aggemino, congemino. PHR.

Sol crescentes duplicat umbras.

durābīlis. Quòd caret alterna requie, durabile non eft, Ov. Ep. 4, 89. SYN. Diuturhus, stabilis, manens, permanens, constans. PHR. Diu manens, durans, stans. Multos per annos permanens.

dūrēsco, dūrūs. Līmās at bīc dūrēscit, et bæc ūt cērā siguēscīt, Virg. E. 8, 80. SYN. īndūrēsco, īndūror, concresco, āstrīngor, premor, rīgeo. V. Gele.

Dūritas, atis. öblītā tērrā dūritātīs bybērnæ. (Scaz.) SYN. Dūrities, rīgor, vel fævitia, crādēlītas.

duiter. Duriter et duro terram pede pellere matrem, Ovid.

SYN. Dürē.

Dūrities, iči, vel Dūritia, æ.

Pēnērē dūrītīēm caepērē, sūūmquē rīgērēm. Ov. Met. 1, 401. SYN. Dūrītās, rīgöt, fævītīes, crūdēlītās, bārbatīes. EPITH. ada-

māntinā, ācērbā, ferrea.

dīro, ās. SYN. Indūro, āstrīngo, constrīngo, premo, gelo, fīrmo, vel sto, māneo, pērmāneo, dĭū māneo, stābilis, dĭūtūrnūs sūm. VERS. Sævoque gelū dūrāmus et ūndīs. Pro Tolero. Dūrāte: et vosmet rēbus servāte se-cūndīs. Virg.

dūrūs, ā, ūm. Dūrās aterque labor: laudato īngēnitā rūrā, V. G. 2, 412. SYN. Sölidus, firmus, ferreus, adāmāntinus, marmoteus. Metopb. Moletus, îngrātus, īnjūcūndus, vel sevērus, rigidus, crūdēlis. V. Grudelis.

Dūx, ducis. Consēdēre duces, ēt vūlgī flontē coronā, Ov. M. 13, 1.

SYN. Dūchor. EPITH. Crüentüs, bellīger, bellīcus, fortīs, aūdāx, Mārtīds, māgnānīmus, īndomītus, generosus, prūdēns, sāgāx, solērs, providus, vigil, pērvīgil, Māvortīus, tērrīfīcus, mētuēndus, trūx, atrox, ferus, crīftātus, insīgnis, præclārus, māgnus, tremēndus, ferox, ācer, cāllīdus, āftūtus, caūtus, vērsūtus, fīdelīs, potens, sēdūlus, ftrēnuus, mī-nāx, impērterritus, īnvictus. PHR. Prīmus inīrē mānu bellūm. ārmīs clārus, nobilīs, ācer, belloque ferox. Vīncī nēlcīus ārmīs. Prīmus inīrē mānu, postrēmus ponērē Mārtēm. Nūllī cesurius in ārmīs. Hoftībūs haud tērgō, sēd fortī pēctore notus. V. Bellicosus.

Dyrrachium. Dyrrbachii præceps rapiendas tendit ad arces, Luc. 6, 14. (Urbs in ea parte Macedonia, quæ mari Adriatico incumbit.) EPITH. Cla-

rūm, nobilė.

Descriptio

E.

Præpol. Tu quod es, e populo quilibet este potest, Mart. 5, 13, 10. SYN. ex, de, vel jūxta, ad. SYN. ex, de, ves juxta, au. Šž, Fœm. ab is. Frugibūs înfēlīx, čā nēc mānfuēfcit ārāndō, Virg. Georg. 2, 239. E, Adv. Corpus ča non eft, qua porto cumque tenet se, Lucr. 1, 509. SYN. Hāc. čáděm, Fæm. fing. vel Neut. plur. ab Idem. Cānities tadem eft, tadem violentia valtas, Ov. M. 1, 238. Vērbā mibī dēsūnt, čādēm tām sæpē rogāntī, Ov. ex Pont. 3, 7, 1. žadem, vel eadem, diffyl. Ablat. ab Eadem. Ridetur chorda qui semper bberrat čadem, Hor. A. Poet. 356. Hāc eadem rursus, Lygdame, curre via, Prop. 3, 6, 36. čatenus. ortus erat, cum rex insomnis eatenus altum, M. SYN. Häctenus. čběnīnus, a, um. SYN. ex čběno. thenus, i. f. Fert ebenum, solis eft thured virga Sabæis, V. G. 2. 117. SYN. Ebenum, Neut. gen. EPITH. Dura, splendida, splendens, atra, nitens, nitida, fusca, nigra, inda, indica, eca, Mareotica, i. e. Ægyptia; pŏlītă, ēnōdis. ebibo, ebibi. Filius, aut etiam kæc libertus, ut ebibat beres, Hor. Sat. 2, 3, 122. V. Bibo. ebrietas, atis. Non semel obrietas est simulata mibi. Ov. Ep. 16, 246. SYN. Crāpula, temulentia. EPITH. Turpis, demens, amens, improvida, fæda, inērs, stupida, insana, obscæna, loquax, garrula, tremula, titubans, gravis, furens, malesana, exitiosa, perniciosa. PHR. Corporis robur, frangēns, ēnērvans, exhaŭriens. Ingenii frangens vires, animique vigorem. Fæcunda malorum ebrietas. Mater fæcunda malorum. Certa juvēntæ pērnīcies. Rīxīs gaūdens. Sānæ mēntī inimīcā. Illecebrīs exiticsă suis. Mală arcani Custos, opertă recludens. Extinctæ prodigă famæ. ārcānā revelans. VERS. arcanum demens detegit ebrietas. in przelia trūdīt inermem. ebrietas cunctis filgienda, sed altis Principibus funefta lues. ut Venus enervit vires, sic copia Bacchi, et tentat gressus, debilitatque pedes. V. Ebrius. Chriosus. Ebriofa asina ebriosioris. (Phal.) SYN. Bībāx, potor, potator, vīnosus. ebrius. Non magis audierīt, quam Fusius chrius olim, H. S. 2, 3, 60. SYN. ēbriosus, temulentus, vinolentus. PHR. Somno vinoque sepultus, sölūtūs. Vīno madidus, madens, ūdus, madefactus, gravis. Cui titubat mūlto līnguaque menique mero. Nimio venas inflatus iaceho. Mitī delūsus raccho. Multo perfusus tempora Baccho. Cibo vinoque gravis. Largoque Lyzi Flumine submersus. VERS. Ægre titubantes suftinet artus. Multoque jacebat Membra Deo victus. ille mero sannoque gravīs tītubantia membra Vix trahit. Ebrius imprudens vertitur arte meri. Stupent multo cordă mero. Passim vino somnoque per herbam Corpora fūsa jacent. Sīlenum puerī semno videre jacentem, inflatum hesterno vēnās, ut semper, iaccho. Nam simul expletus dapibus vinoque sepultus Cervicem inflexam rosuit, jacuitque per antrum immensum, saniem

ērūctāns. Somno vīnoque sepūltī procubuere, silent late loca. īmmodīco nutant tempora quālsa mero. Nelcitque regi mēns plena Lyco.

## Descriptio Ebrii.

- Hominem cum vini vis penetravit Acris, & in venas discessit plurimus ardor, Consequitur gravitas membrorum, præpediuntur Crura vacillanti, tardescit lingua, madet mens, Nant oculi, clamor, fingultus, jurgia gliscunt.

Lucret. 3, 475.

ēbūllio, is, ii, itum. ēbūllit pătrui præclārum funus, et o si, Pers. 2, 10. V. Bullio.

ebullo, as. atque alia fletus ebullant parte viriles, F.

SYN. Bullo, bullio.

ebur, oris. Munera portantes eborifque, aurique talenta, V. Æ. 11, 333. Fit ex dente Elephantis. Frequent est in India & Africa. EPITH. indum. Indicum, nitidum, candens, alsyrium, ab Affyria, ubi frequens illius usus, vel Affyria purpura tinctum: Sectile, niveum, fplendidum, liquidum, candens, nitidum, politum. PHR. Nivei munera dentis. VERS, ebur nitidum fastīgia summa tegebat. Sectile deliciis India præbet ebur. V. Elephas. Pro Cythara: Dum canit, et liquidum dum Dea pulsat ebur.

čbūrneus, vel čbūrnus, a, ūm.

Topida turrītīs cīngantur eburnea mūrīs, Ov. Pont. 3, 4, 105. Portabāt nītīdīs currus tburnus tquīs, Tib. 1, 7, 8.

SYN. ělěphantinus.

chusus. Insula in mari Hispanico prope Baleares, ubi nullum oritur animal moxium. EPITH. Cîrcumfluă, Phonissă, dives, opimă, înnocuă, îrrigua, rigua, madida, madens.

Ecce. ēcce Dionæi processit Cæsaris aftrum, Virg. Ecl. 9, 47.

SYN. ēn.

ēcclēsia. Cūjūs dē mānibūs sūmēns ēcclēsia corpūs, M.

SYN. Templum, delubrum, fanum, ædes. PHR. Ædes facra Deo. Sa-V. Templum: vel Christiadum cœtus, populus, cră tectă Tonantis. gens. Piorum fortunată mănus. Gens pia. Genus electum. Christi cultores. Grex Christi qui militat armis.

Echeneis, is. Pārva čebeneis adest, mīrūm, mora pūppibus ingens, Ovid. Hal.

SYN. Rěmora.

čchīdnă.-—Lērnææ sānguis ĕchīdnæ, Ov. M. 9, 156. EPITH. Lernæa, tumida, fera, dīra, rabida, furialis, lethifera, venenosa, venenifera, tumens, tumida, horrida. V. Hydra.

Echinades, um. Turbidus objectas achelous echinadas exit, St. Th. 2, 732. Echīnus. EPITH. Ruber, hīrtus, volubilis, æquoreus, sylvēstris, cautus, spīnōsŭs.

čcho, ūs, reparabilis assonet echo, Pers. 1, 102.

Nympha fuit, ut fabulantur Poëtæ, Narcissi amore capta, quæ cum ab illo sperneretur, dolore contabuit, & corpore in Saxum mutato, nibil præter vocem retinuit. SYN. Vox repercussă. EPITH. Resonabilis, garrulă, cănoră, vaga, clara, reflexa, reditura, loquax, resonans, percussa, imitatrix, responsūra, recondita, latens, vigil, pervigil. PHR. Vox resona. Sonans repercultis vocibus echo. Vox rediens adversis collibus icta. Responsans vēcis imago. Sonus a vocalibus antrīs redditus. Habitans in montibus ēchō. Fontībus atque antrīs gaudens. Ingeminans voces. Audīta verba reportans. VERS. Plangentibus alsonat echo. Cum gemitu reboant sylvæ. Ille canit, puliæ referunt ad sydera valles. Et vox alsensu nemorum îngeminată remugit. Concava pulsu Saxa sonant, vocisque offēnsa resultat imago. Rīpæque laculque Relponsant circa, gemitu nemus omně rěmugit. Consonat omně němus, vocemque inclusa volutant Līttora, pulsatī colles clamore resultant. Cavis echo procul assonat antrīs. Crēbrīs mūgītibus amncs, arentesque sonant rīpæ, collesque supini. Tötusque remugit Mons circum, et vocem late nemora alta remittunt. Toto clamanti littore, Theseu, Reddebant nomen concava saxa. toum : ět quoties ego te, toties locus îpse vocabat. Pulsataque saxa Audimus longe fractalque ad littora voces. Vocalis Nympha eft, que nec reticere loquenti, Nec prior îpsă loqui didicit resonabilis echo. Euridicen toto referebant flumine ripæ. Insonuere cavæ, gemitumque dedere cavērme. V. Clamo.

## Descriptio Echus, Narcissum insequentis.

Dixerat : Ecquis adest ? & adest, responderat Echo. Hic stupet : utque aciem partes divisit in omnes, Voce, Veni, clamat magna: vocat illa vocantem. Respicit, & nullo rursus veniente, Quid, inquit, Me fugit ? & totidem, quot dixit, verba recepit. Perstat, & alternæ deceptus imagine vocis, Huc cocamus, ait: nullique libentius unquam Responsura sono, coeamus rettulit Echo.

Ov. Met. 3, 380.

ēclīpsis, is. SYN. Defectus, deliquium. EPITH. Minax, fatalis, funcita. trīftis, īnfēlīx, horrenda, metuenda, nigra, atra.

Eclipsis Solis. PHR. Sol velamine nigro ora tegit. Phabus caligine mergitur atra. Defectus patitur Phoebus raptæque labores Lucis. Sol negat officium mundo, et se subtrahit orbi. Ipse caput medio Titan cum ferret ölympo, Condidit ardentes nigra caligine currus, involvitque orbem těněbrīs, gentesque coegit Desperare diem. V. Sol.

Eclipfis Luna. PHR. Densis tegit ora tenebris Cynthia. Velato Phabe lătet abdită vultu. Lună Terrarum subita perculsă expalluit umbra. Lūna obruttur tenebris calīginis atræ. Cum medius Phæbi radios intercipit orbis. Cantatis Luna laborat equis. Cælo deducunt Thessala Lunam Carmina. Lunæ öbseurior orbis Palluit. V. Luna.

ēclogă. Vērnāns pēr wārīī cārmīnīs ēclogās. (Asclep.)

EPITH. Tenuis, diducta, festiva.

e contra. Æmülüs e contra spērat, quos vīceris odīt, Sid. SYN. Contra.

eculeus. ewiscerandum corpus, eculeo eminus. (Iamb.) V. Equus, & Supplicium.

edācītās, ātis. Gūla est serīnā, sed socors edācītās. (Iamb.) SYN. Vörācītās, īngluvies, gulā.

ědāx, acis. Tempus edax rerum, &c. Ov. Met. 15, 234. SYN. Vorāx, gulosus, helluo. V. Gulosus.

edentulus. edentularum cantilenæ suaserint. (Iamb.)

SYN. ēdēntātus. ěděră. V. Hedera.

edico, is, xī, ctum. Tantaque concedis tu menti edicere donis, P. SYN. Denuncio, significo, dico, præmoneo, vel statuo, constituo, decērno, sancio, jubëo.

9765

edictum. Eddt qued efficium quamvit immitt minaxque, Ov. Tr. 2, 135.

SYN. Decretum, ftatutum, lex.

čásico. Edidici. 'Audiit Eurotas, justique ediscere lauros, Virg. Ecl. 6. 82. SYN. Difco, perdifco, percipio, concipio. V. Difco.

editor, oris. Vulturnufque celer, nocturnaque editor aura, L.

SYN. Autor, vel nuncius.

ēditus. Felicemque trabunt limum, quique editus auftro, V. G. 2, 188.

SYN. Nātus, vel vulgātus, vel altus.

ědo, edī, esum. SYN. Comedo, manduco, mando, paktor, veicor. PHR. Jejūnia solvo, epulis famem pello, solor, eximo, levo, sedo, comprimo. Mēmbra cibo foveo, epulis sustento, restauro. Victu vires revoco. Cibos, dapes, capio, sumo. Dapes avidam demittere in alvum. Cibos avido convellere dente. appositis dapibus pasci. VERS. Poftquam epulis exempta fames. Miseros morsu depascitur artus. arborēis, ēt āmarā pafcītur hērbā. ūt dāpībūs compress fāmēs, tūm corpora cūrānt Fēssa lāborē grāvī. Nūllus vēnīt īn ore cībūs. Nūllos contigit ore cibos. Confucvit querna jejunia solvere glande. V. Man-

ēdo. Comp. à do, edidi, editum.

SYN. Făcio, vel profero, divulgo, emitto, expromo,

edoceo. edoceat, multasque viro se adjungere gentes, Virg. A. 8, 13. SYN, Doceo, vel nuncio.

edomo, as, ŭi, itum. edomat invalidis mentes que simplicitatem, P. SYN. Domo, domito.

edormio, is, ii. Cum ilionam edormit, Cattenis mille ducentis, H. S. 2, 3, 61. SYN. Dormio, vel expergefio.

ēduco, ās. Non ager bīc pomum, non dulces educat uvās, Ov. ex Pont. 1. 2. 61. SYN. Nūtrio, alo. V. Nutrio: vel înftituo, înformo.

SYN. extraho, libero, solvo, expedio, eximo, traho, emitto.

Edulis, is. Vinea submittit capreas non semper edules, Hor. S. 2, 4, 43. edutus. eduramque pyrum et [pinos jam pruna ferentes, V. G. 4, 145.

SYN. Dūrus, solidus.

Etion, onis. Pater fuit Andromaches, & focer Helteris, qui apud Thebas Cilicie imperabat, à quo Eetioneus. ēetioneas împlevit sanguine Thebas. Ov. effari. Incipit effari, mediaque in voce resiftit, Virg. Æ. 4, 76. SYN. Fari, loqui, eloqui, dicere, proferre. V. Loquer.

effatum. SYN. Dictum, sententia, sermo.

Que pofiquam vates sic ore effatus amics eft, Vir. Æ. 3, 463. ēffātŭs. SYN. Fātus, locūtus.

Efferatus. et efferatæ per nefas ingens ruunt. (Iamb.) SYN. efferus, ferox, ferus, fævus, crudelis.

ēftero, extuli, elatum.

Sæpe efférendus interim bæc ignes férant. (Iamb.)

SYN. Töllo, eveho, proveho, vel laudo.

effero, as. Quid te efferarit, si novūs suff ixerit. (lamb.) SYN. acerbo, irrito.

effervere, ab efferveo, vel effervere, ab ant. effervo.

Stridere apes utero, et ruptis effervere coftis, Virg. Geo. 4, 556. SYN. Fervesco, ferveo, ebullio.

ēfferus. at trepida, et coeptis immānibus effera Dido, Vir. Æ. 4, 642.

SYN. Ferus, indomitus, fævus, crudelis. V. Crudelis.

efficar,

```
eff icax, acis. Jam jam eff icaci do manus feiente. (lamb.) Hor. Ep. 18, 2.
  SYN. Potens, ūtilis.
ēfficio, effeci. Nil Claudia non efficient manus. (Alcaic.)
  SYN. Făcio, perficio, perago, præfto, exequor.
eff igies, iei. eff igies inter veftras, flatuamque Batylli, Juv. 13, 119.
  SYN. imago, simulacrum, species, signum. EPITH. Picta, decora,
  pulchra, aurea. V. Statua.
effingo, inxi, ictum. SYN. exprimo, formo, informo.
efflagito .- notumque efflagitat ensem, Virg. Æn. 12, 759.
  SYN. Flagito, peto, posco, exposco, postulo.
effloreo. SYN. effloresco, splendeo, splendesco, vel mano, emano.
ēflijo, ēflūxī.
               SYN. Fluo, elabor, effundor, excido, abeo, evanesco.
effodio, is, effodi, effolsum. iffodiuntur opes, irritamenta malorum, Ovid. M.
1, 140. SYN. ērūo, ēvēllo, ēxtrāho, fódio.
ēffætūs, 4, 4m. SYN. īnf īrmūs, dēbilis, īnvālidūs, æger.
effor, aris. V. Effari.
effrænatus. effrenatorum moderamine pacifica or, P.
  SYN. effrænis, effrænus, præceps, indomitus.
effágio, effági. effágerent aliqua stagna profunda via, Prop.
  SYN. Fugio, evado, elabor, vito, devito, declino, evito.
effügium. Res öccürrere, et effügium præcludere eami, R.
   SYN. Fügă.
effulgeo, effulsi. Reperitur effulgere, 3 br. ant. effulge.
   Fervere Leucaten, auroque effulgere fluctus, Vitg. Æn. 8, 677.
  SYN. Fulgeo, emico, mico, corulco, splendeo, eluceo.
ēffūndo, ēffūdī, ēffūsūm.
   Tālis et īpsā jūbām cērvīcē ēffūdīt eguīnā, Virg. G. 3, 92.
  SYN. Fundo, profundo, emitto, spargo.
ēstūsus. Exciderāt puppī, mēdiis effusus in undis, Virg. Æn. 6, 239.
  SYN. Fūsus, profusus,
effutio, ie, ii, itum. effutire leves indigna tragedia versus, Hor. A. P. 2210
  SYN. Garrio. PHR. Temere dico, inania verba fundo, protero.
ēgēlidus. Sēd gēlidum Börčān, ēgēlidumquē Notum, Ov. Am. 2, 11, 10.
  SYN. Gelidus.
egenus. Quamois largus opum, semper egenus ero, Max.
  SYN. egens, Indigens, Indigus, pauper, Inops, mendicus. V. Pauper.
čečo. accersas, et egere wites, et scribire cogas, Hor. Ep. 1, 1, 228.
   SYN. indigeo, careo, opus habeo, opus est mihi, pauper sum.
ēgero, is, ēgelsī, egeftum. expletur lacrymīs egeriturque dolor, Ov. T. 4, 3, 48.
   SYN. expello, ejicio, dejicio, aufero, removeo, arceo.
egestas, atis .- duris urgens in rebus egestas, Virg. G. 1, 146.
   SYN. Paupertas, pauperies, inopia, penuria. EPITH. Sordida, gravia,
  turpis, crudelis, dura, immītis, infelix, misera, pannosa, piædura, mi
  lēstā, lānguidā, ūrgēne, contēmptā, dēspēctā, hūmilis, dīrā, ācērbā, lā-
   ceră. V. Paupertas.
     īlle igo qui quondām grācili modulātus avena, Vir. Æn. 1, 1.
  Ausus ego prīmus caftos violare pudores, Catull.
egomet. Vidi egomet, dus de numero cum corpora niftio, V. Æ. 30 6230
  SYN. Ipsč.
čgoně. egěne út párent js sanguině aspērgam manum. (Iamb.)
  SYN. ăn ĕgo.
egredior, eris. egreditur, ferrojus manus armata bidenti. Ving.
                                                                      SYY.
```

```
---
  SYN. ēxēo. ēxcēdo, dīscēdo, abeo. V. Exeo, Abeo.
Egregius. Tantum egregio decus enitet ore, V. Æn. 4, 150.
  SYN. însignis, eximius, excellens, præftans.
cheu. cheu! quid volui misero mibi, &c. Virg. Ecl. 2, 58.
  SYN. Heu, proh!
ējā. ēja agē, rūmpē morās, &c. V. arboris ējā per īpsum, Val.
ējāculor. ējāculātur āguās, ātgue īctibus āerā rūmpīt, Ov. M. 4, 124.
  V. Jaculor.
ejicio, ejeci. Turpius ejicitur, quam non admittitur bospes, Ov. Tr. 5, 6,
  SYN. Pello, expello, dejicio, detrudo, extrudo, deturbo. V. Pello.
ejulatio, onis. et îllă non virilis ejulatio. (lamb. pur.) H. Epod. 20, 17
ejulatus, us. Hunc ejulatum, quem gemīs, cuncii gemunt. (lamb.)
  SYN. ŭlulatus, lamentum, luctus.
Ejulo, as. Sīc ējulantēs ofsa clamans dividi. (Iamb.)
  SYN. Lamentor, ŭlulo, lugeo, fleo, deploro.
Zlabor, eris. Maximus bic flexu sinuoso elabitur anguis, V. G. 1, 244.
   SYN. evado, excedo: effugio, vel labor, excido.
člaboratus. Non elaboratum ad pedem. (Iamb. Dim.) H. Epod. 14, 12.
   SYN. Lăbārātŭs, excultus.
ēlāboro. Dūlcem ēlāborābūnt sāporēm. (Íamb. cum syll.) H. Od. 3, 1, 16
  SYN. excolo, exorno, expolio, vel laboro, enītor.
elangueo. Dubiifque elanguit alis, Val.
   SYN. Languesco.
elāpsus, a, um .- tēlīs Pantbeus ēlāpsus acbievum, V. Æ. 2, 318.
ēlārgibr, īris. Quāntum ēlārgīrī dēcēāt, quēm tē Deus ēfsē, Pers. 3, 70.
SYN. Lārgibr.
elatus. Contra elata mari respondet Gnossia tellus, V. Æ. 6, 23.
   SYN. evectus, vel altus, celsus, sublimis, erectus. V. Altus.
ēlēctio, onis. SYN. Delectus, us : optio.
electra. electra, at Grait perbibent, atlantide natus, V. Æ. 3, 135.
   Nympha, Atlantis filia, Dardani ex Jove mater.
   SYN. Atlantis.
ēlēctrum. Pingula corticibus sudent electra myrica, V. Ecl. 8, 54.
   Fingunt Poeta, serores Phaethontis in populos induruisse; ex carum vero re
  liquorem fillaffe, electro similem. SYN. Succinum. EPITH. Pingue,
  ciymosum, rośćidum, pallens, pallidum, præfulgens, liquidum, flavi
splendens, micans, lucidum. VERS. Pinguia corticibus sudant elec
   Pallidaque oceano quærunt electra sub alto.
člēctus. in necis electis parva futura mora eft, Ov. Ep. 2, 144.
čleemosyna. SYN. Benīgna mūnera, dona. V. Liberalis.
ēlegāns. Nēc sanē nimis, ēlegānte līnguā. (Phal.) Catul.
   SYN. Concinnus, politus, venustus, vel eloquens, vel eximius.
člěgia, vel člěgěia, vel člěgůs.
   Quas inter multum petulans elegia propinquat, Stat.
   Blanda pharetratos elegeta cantet amores, Ovid. Rem. Am. 179.
   Hīc elegos impune diem consumpserit ingens, Juv. 1, 4.
   EPITH. Flebilis, triftis, mæsta, infelix, miserabilis, querula, ge
   būndā, mollis, lēnis, imbellis, acūta, parva, blanda, petulans. PHR. J
   sūs impariter juncti. impares numeri. VERS. Venit odoratos ele
   nexă căpillos. Huc elegi trittes, lăceræ huc properate Camona.
```

cĕlĕrēs ĕlĕgōs dūlcĕ quĕrēntis ŏpus.

ĕJ**ĕ**gīăcŭs.

Elei. Unde elei equi, & eliades equæ.

-ēliadum pālmās epīrus equārum, Virg. Georg. 1, 50.

Elidis populi, apud quos Templum erat Jovi Olympio sacrum, juxta quod sudi Olympici celebrabantur.

Liebens: Triffyl. Nyttelinfque elelenfque părêns, et iacchus et evan, Ov. Met. 4, 15. V. Bacchus.

člementa. Mos elementorum cedit, regnique futuri, Sid.

PHR. inter se pugnantia semper. VERS. Quatuor hec simili cum sint ělěmentă figura, Prædită non uno pergunt tamen incită motu ire, sed hæc sūrsum levitas rapit, illa deorsum. Quanquam mutatis pereant, redeantoue figuris: Quotidie tamen æterna se lege propagant. Numero quetuor, Scilicet, Ignis, Aer, Aqua, Terra.

člephanticus. elephanticus teterrimus wenenator. (Scaz.)

SYN. Leprosus.

ělěphantinus, a, um. SYN. Barrinus.

člěphas, vel člěphantus. Sive člěpbas albūs vūlgī comvērtěrět bra, Hor, Ep. 2, 196.

Frequens est in India & Africa. Eo utuntur ad bellum, portandis turribus & castellis. Ex ejus dentibus Ebur perficitur. SYN. Barrus. EPITH. indicus, Indus, cous: afer, Libycus, Getulus, Marmaricus, i.e. Africus, Fortis, lacertosus, immanis, potens, robuftus, docilis, bellicus, vaftus, ingens, mītis, clemens, solers, induftrius. PHR. Bellua Getula, Libyca, lībysea, îndica. Tūrrīto bellua dorso. Quæque suīs obtemperat inda magīstrīs Bellua. Tūrrītas moles ac propugnacula dorso gestans. Pro Elore, în föribus pugnam ex auro sölidoque elephanto. altera candenti perfectá nitens elephanto. Pro Morbo. Lacerosque elephas effusus in artus ulcera Nanguineo sistet manantia tabo.

devo. Neve inimīcā meās ēlēvēt aurā preces, Prop. 1, 8, 12. SYN. Levo, tollo, vel extollo, vel minuo, diminuo.

Elias, æ. Propheta, qui in monte Carmelo degebat. Raptus ad Cœlum currel igneo Elifeo discipulo pallium projecit. PHR. Numine plenus elias. Vates ignivomo transvectus ad æthera curru. Qui vivit adhuc ubi nascitur Eurus. Quem corvi quondam pavere minifri. Flammifero invectus

elicio. elicui. elicitum. Elicit, illă cădens raucum per leviă murmur. Virg. Geor. 1. 100. SYN. allicio, attraho, extraho, educo. ēlicītus. ēlicītās similī crēdāmus orīgine Nymphās, Rutil.

SYN. ēdūctus.

elīdo, is, sī, sūm. ēlīdīt geminos infāns, nēc respicit angues, Mart. 14, 177.

SYN. Frango, încido, vel elicio.

digo, elegi. eligitur locus, bunc angustique imbrice teets, Virg. Geor. 4, 296. SYN. Lego, deligo, seligo, opto. VERS. Sobolem armento sortire quotannis. Vidi lecta diu et multo spectata labore, Degenerare tamen, nī vīs hūmāna quotannis Maxima quæque manu legeret. Hūc delecta virum sortīti corpora furtim includunt. Nec non et pecori est idem delēctus equīnō.

elimino, as. Sit qui dieta foras eliminet, ut cocat par, Hor. Ep. 1. 5, 25.

SYN. ejicio, expello, pello, excludo.

ēlīmo, as. ēlīmat; non īllud opus tenuīssima vincant, Ovid. Met. 4, 178.

SYN. Polio, expolio, perpolio, excolo.

elinguis, is. elinguis oris erganum fautor move. (Iamb.) SYN, Mūtus,

Elis, idis. Urbs Peloponnefi, juxta quam Olympicum certamen celebrari solebat. ÉPITH. Nobilis, olympiáca.

-Net me meminīse pigebit elisa, Virg. Æn. 4, 235.

V. Dido.

Elīsūs, eī. triffyl. PHR. ēt comes ēt magnī successor eliæ. V. Elias. elisus. Ter spumam elisam, et rerantia vidimus aftra, Virg. Æn. 3, 567. SYN. Fractus, vel elicitus, eductus.

elinis. Miscueris elixă simul conchistă surdis, Hor. Sat. 2, 2, 74.

SYN. Līxātŭs, ēlīxātŭs.

ēlleborus. Scillamque, Elleborosque graves, &c. Virg. Georg. 3, 451. EPITH. Gravis, triftis. Dicitur & Neut. gen. elleborum. VERS. ī, bibe, dixīlsēm, pūrgantēs pēctora sūccos, Quicquid et in tota nascitur anti-CŸTĀ.

Elogium. elogium tăcită formânt quod littoră voce. V.

V. Laus.

čloquor, eris. eloquar, an sileam ? gemitus lachrymabilis imo, Virg. A. 3, 39.

SYN. Dīco, profero, renuncio, exprimo. V. Loquor.

eloquens. SYN. Facundus, disertus. PHR. Eloquio potens, tonans, pollêns, vălens, præstans. Flexanimo sermone potens. Os melle sidens. Celebrīs facundæ munere linguæ. Fandī perītus. Cui larga est copia fandī. Fandi doctissmus. Qui præftat dulcedine linguæ. Tritonia Pallas Quem docuit, multaque insignem reddidit arte, arguto faciens verbă disērtă sŏnō. Qui Pieriis pollet studiis multoque redundat eloquio. Largă fuit semper cui copiă fandi. VERS. Legimus, o juvenis, pătrii non degener oris, Dicta tibi pleno verba diserta foro. V. Caufidicus.

eloquentia. SYN. Facundia, eloquium. EPITH. Nectarea, facunda, ambrosia, docta, flexanima, dulcis, mellita, ornata, potens, divina, culta, excultă, fulmineă, fallax, dolosă, callidă, însidiosă, blandă, venustă, melliflua. PHR. Dicendi ars, übertas, copia. Larga copia fandi. oris facundia culti. Blandæ modulamina linguæ. Facundia melle dulcior. eloquii nitor, decor, gratia. Verba diserta. Liquido verba fluentia cursu. Potentis eloquii virtus. Facundæ suavissima gratia linguæ. Gratia facundi quantă sit eloquii.

Eloquium. Qui l'icet eloquio fidum quoque Neftoră vincăt, Ovid. Met. 13, 62. SYN. Facundia, eloquentia. EPITH. Nectareum, facundum, &c.

Eloquentia.

Zlūceo, elūxī.—elūcent aliæ, et fulgore coruscant, Virg. Geor. 4. 98. SYN. Lūceo, eniteo, emico, appareo, emineo, vel excellos

člūctor, āris .- aqua ēlūctābitur omnis, Virg. Geor. 2, 244.

SYN. Luctor, wel grumpo.

člūcubro, as. SYN. ēlaboro, expolio, perpolio, accuro.

člūdo, sī, sum. Quā vafer ēlūdī possīt ratione marītus, H.

SYN. Ludo, artideo, fallo, decipio.

čluo, uī, ūtum. Infēctum eluitur scelus, aut exuritur ignī, V. Æn. 6, 742. SYN. Lavo, dīluo, tergo, abstergo, deleo. V. Purgo.

Elūsus. Increpult matis, morsuque elusus inani eft, Virg. Æn. 12, 755. SYN. Lūsus, deceptus.

Elūtus. Dūleior irriguo nil eft elūtius borto, Hor. Sat. 2, 4, 16.

SYN. Dīlūtus, tersus.

ēlūvies, iei.—ēlūvie mons est dedūcius in aquor, Dvid. Met. 15, 267.

cošvámšr

SYN. Dīluvium, alluvium, dīluvies, alluvies. V. Diluvium. Elissum. Mittimur eigsium et pauci læta arva tenemus, Vir. Æn. 6, 744. Locus ex Ethnicis, ubi Piorum animæ babitant. Sunt & Elefi campi in Beos tin circa Thebas. EPITH. amplum, lætum, quietum, fælix, amenum. PHR. ēlysiī campī, colles, ēlysiæ valles, sēdes, domus. Piī, fælices, læti. campi, luci, Nemora fortunata. Sedes quieta, beata. amena viteta. Domus placidæ, Læta arva, VERS, Devenere locos lætos et amæna virēta Fortunatorum nemorum, sēdelque beatas. amæna piorum Concilia ēlysiūmque colo. SYN, Púrgo: măculas tergo, abstergo, deleo, tollo, aufero. ēmalculo. člŭo, dīlŭo. Emancipatus. emancipatus fæminæ. (Iamb. Dim.) Hor. Epod. o. 11. emano. as. emanarit, uti fumus, diffusa anima vis, Lucret. 2, 582. SYN. Māno, dīmāno, promāno, effluo, exeo: orior. Ēmāthia. Bēlia per ēmathios plūsquam cīvilia campos. Luc. Scribitur aliter, Æmäthĭă. Emax, acis. Non tu prece possis emaci, Pers. 2, 26 PHR. Emptor alsiquus. imblemă, atis. arte pavimenți atque emblemăte vermiculato, Lucil. PHR. emptor alsiduus. FPITH. Dives, minutum, vermiculatum. Emendo. emendaturus, sī licu īset, eram, Ovid. Trift. 1, 7. ult. TN. Corrigo, mendis purgo. V. Corrigo. emensus. Hoc etiam, emenso cum jam decedet blympo. Virg. Geof. 1, 450. SYN. Dēmēnsus. ementior, īris. ementitus erat, clypeo quoque flumina septem, Ov. Met. 5, 188. SYN, Mentior, fingo, confingo. Emego, sī, sum. Haud facile emergunt, querum virtutibus obstat, Juv. 3, 164. N. ēxeo : ēvādo : ēxūrgo. ēm tis, ēmēritos Mūsīs ēt Phaens dis. emērifos Mūsīs ēt Poæbō trādīdīt ānnōs, Mart. 7, 62, 11. Mūnērē functus, vel mērītus. ēmētios, **a.** Non dlīquīd pātrīæ tānto ēmētīrīs ātērvō, Hor. Sat. 2, 2, 105. SYN. Mētior, mēnsūro. ēmico, ēmicui. - Juvenum manus emicat ardens, Virg. Æn. 6, 5. SYN. Mico, lūceo, splendeo, effulgeo, lūcesco, eniteo, vel exulto. Emigro, as. Nemo întro retulit semel upemigravimus. (lamb.) SYN. Migro, demigro, discedo, excedo, exeo. ēmineo . - in partesque eminet ambas, Ovid. Met. 5, 139. SYN. exto, appareo, excedo, súpero, excello. ēmīnus. Cominus ense ferit jāculo cadīt eminus ipse, Ovid. Met. 2, 119. SYN. Longe, longius, procul. ēmīsus. ēt semel emīsum volat īrrevocabile verbum, Hor. Ep. 1, 18, 71. SYN. Mīſsŭs. imītto, īsī, īlsum. ipse Deus somno domitos emīttere wocem, Tib. 1, 9, 27. SYN. Mitto, dimitto, vel ejicio. ěmo, ēmī, ēmptūm. Hæc emis bīrsūto spīrānt opobalsama collo, Juv. 2, 42. SYN. Păro, compăro. emollio, is, ivi; & ii, itum. emollit mores, nec sinie efie feros, Ovid. Pont. 2, 9, 48. SYN. Mollio, wel placo, mītigo, mūlceo, cohibeo. Emolumentum.—ātque ālia emolumenta notemus, Juv. 16, 35. SYN. ūtilitās, lūcrūm, commodum. emorior, eris. ante, ait, emoriar quam sit tibi copia noffri, Ovid. Met. 3,

191. SYN. Möriör, extinguör.

R 2

ēmoveo, ovī, otum. emovet, et fidum capiti, &c. Virg. Æn. 6, 524. SYN. Moveo, vel educo, subduco.

ēmbtus. Jānua et emotī procumbunt cardine postēs, Virg. Æn. 2, 493. SYN. Motus, vel remotus. Empedoclēs, is. EPITH. agrīgēntīnus, Siculus.

empiricus .- Methodus, simplexque empirica pangit, M.

V. Experientia.

emporium. Pisarum emporio, divitisque maris, Rutil. 1, 572. ♥. Forum.

emptītius. SYN. emptus.

Empyreus, a, um. Promittunt, iter empyreas affettat ad arces. M.

SYN. Æthereus, cælestis.

čentindo. SYN. Mundo, purgo, eluo. emungo, is, xī, chum. emunciæ naris durus componere versus, Hor. Sat. 1.

4, 8. SYN. Mungo. en. Hos tibi dant idtanos, en accipe, Mulæ, Virg. Ecl. 6. 60.

SYN. ēccě.

enarrabilis. Haftamque et clypei non enarrabile textum, Virg. An. 8. 625. SYN. ēffābilis.

enarro. SYN. Narro, explano, memoro, commemoro, refero.

chascor, eris. SYN. Nakor.

Enato .- Quid boc, sī fractis, enatas exfpes, Hor. Ar. Poet. 20.

SYN. Nato, no. V. Nate.

enavigo. enaviganda, sīve rēges. (Iamb. cum fyll.) Hor. Od. 2, 14, 11. ·V, Navigo.

Enceladus. Fama est enceladi semiustum sulmine corpus, V. Æ. 2, 278. Gigas Titanis & Terræ filius; quem Jupiter fulmine ictum Ætnæ monti sub-

poluit. SYN. Gigas centipes. EPITH. Jaculator, ferox, trux, atrox. Trinacrius, Siculus, centipes.

encomium. SYN. Præconium, laus.

endromys, ydis. EPITH. Tyria, peregrina, villosa, hirsūta. VERS. Sordidă, sed gelido non aspernandă Decembri Donă, peregrinam mittimus ēmdrömydēm. Mart.

endymion, onis. Quid tibi dormitor proderit endymion? Mart. 10, 4, 4. Passor formosus quem adamavit Luna, adeo ut cœlo relicto in montem Lat-mium ejus osculandi gratia descenderet. Poetæ singunt Lunam à Jove impetraffe, ut quod Endymion optaret, consequeretur. Optavit autem ut perpetuum dormiret somnum immortalis & expers senii. EPITH. Latmius dormītor, vēnātor, tener, dulcis, formosus, dilectus, pulcher, blandus, comis, venūstus, amabilie, decorus, Thessalus. PHR. Latmius heros, Latmius venātör.

Eneco, cui, enectum. enecat et nulla puris radice tenetur, Luc. 9, 434. SYN. Neco, occido, perimo, interficio. V. Occido.

enervis, is. Scortă placent, fractique enervi corpore grefsus, Pet.

SYN. ēnērvus, imbēllis, dēbilis. enērvo, ās. ūt Vēnus ēnērvat vīrēs sīc copiā Bāccbī, Virg. De Ven. & Vino. SYN, Debilito, înfîrmo. VERS, ūt Venus enervat vīres sīc copia Bacchī, ēt tentāt grelsus, debilitatque pedes.

enim. Progeniem sed enim Trojano a sanguine duci, Virg. Æn. 1, 23.

SYN. Nam, namque, etenim.

carpeus, ei. Triffyl. Thessalia fluvius, Pharsalicum agrum alluens. EPITH. timidus, undans, pulcher, altus, Æmonius, Thesalicus. VERS. Twano quam türbidüs ibit enipeüs!

osiins.

Eniteo .- Tantum egregio dectis enitet ore, Virg. Æn. 4, 750.

SYN. Niteo, mico, emico, luceo, splendeo, corusco, eluceo, elucesco, fülgēsco, ēffülgēsco.

enitor, eris, xus. Nec sic enitar tragico differre colori, Hor. Ar. Poet. 226. SYN. Nītor, conor, molior, contendo, vel pario.

ennă. Urbs Siciliæ, ubi Templum Cereri sacrum, quæ inde Ennæa dieta eft. ennius. Poeta antiquissimus apud Romanos: scripsu annalium libros, saturas, Comædias, Tragædias, & bellum Punicum secundum, quæ pene omnia interciderunt. EPITH. Gravis, doctus, magnus, rudis, îngeniosus, alumnus. păter. PHR. îngenio maximus, arte rudis.

ēnodis, is. Aūt rūrsum enodes trūncī resecantur, et alte, Virg. Geor. 1, 78. SYN. Lævis, nodis carens.

enormis, is. Lūsit, et enormes manus est experta Colossos, Stat. Syl. 1, 2, 51.

SYN. immēnsus, immānis. enos, vel enoch. Patriarcha, filius Jared, in Calum evectus. Alter fuit, Caini filius. SYN. Enochus, Järides. EPITH. Sanctus, pius, jūtius, longævus, priscus, antiquus, vetus. PHR. ad æthereas raptus sedes

Jaredică proles. ēnsis. Horrēļcīt firietis seges ēnsibus æraque fulgēnt, Virg. Æn. 7, 526. SYN. Ferrum, gladius, mūcro, cuspis. EPITH. Rigidus, strictus, districtus, nefandus, fervidus, fīdus, înfīdus, fūtilis, corūscus, fūlmineus, me reus, fatifer, fulgens, decoriis, Martius, farreus, bellicus, ferus, lethalis, acūtus, improbus, impius, infaultus, vulnificus, sanguineus, cruentus, cruentatus, infestus, minax, immitis, pugnax, horrendus, insinus, auratus, validus, hofticus, barbarus, Mavortius, crudelis, sanguinolentus. PHR. Stēllatus jaspide fulva ensis. Cruore fumans. VERS. Vīribus ensis adactus Transadigit costas, et candida pectora rumpit. Per costas exigit ensem. Fērrum advērso sub pēctore coadit. Vagīna ēripit ensem Fulmineum: Ensēmque recludīt Dardanium. Vagīnaque cava fulgentem diripit Simul, ense recluso, ībat in Eūryalum. Micat æreus ensis, Strictis horrescunt ensibus arva. Corripit hic subita trepidus formidine ferrum. Sublatum alte consurgit in ensem. Strictum rotat ensem. Lateri capulo tenus abdidit ensem. Strictamque aciem venientibus offert. Laterique accommodat ensem. Fidoque accingitur ense. Ensem collo suspendit eburnum. Laterique accinxerat ensem. Tum lateri ātque humeris Tegeceum subligat ensem. Jugulum mucrone resolvit. Pēctus mucrone recludit, et tenerum duro tunditur ense latus. Ensem tumido în pulmone recondit.

Prædă dătum, călyces cultro enucleare molestum, M.

SYN. expono, pando, explico, enarro, aperio.

Emimero. enumerat miles vulnera, pastor oves, Prop. 2, 1, 44. SYN. Numero, recenseo, dinumero, percenseo.

ēnūncio. SYN. Pronuncio, eloquor, proféro, exprimo, nuncio. enutrio, is, ii. vel īvī, itum. SYN. Nutrio, alo, pasco. V. Nutrio.

čnýo. Cum dubitarit adbūc bellī, civilis injo, Mart, 6, 32, 1.

SYN. Bēllona. EPITH. Sæva, Martia, navalis, furialis, dīra, fetalis, crūdēlis. V. Bellona.

co, īvī, ītūm.

Deinde eo dormitum non sollicitus mibi quod cras, Hor. Sat. 1, 6, 119. SYN. încedo, grădior, progredior, tendo, vado, proficiscor, seror, procedo, pergo, peto. PHR. Viam tento, carpo, tero, metior. VERS. Quibus vēnīstis ab orīs, Quove tenetis iter, iter ad naves tendēbat achates. Patrião 9 ēmoveo, ovī. otum. emovet, et fidum capiti, &c. Virg. Æn. 6, 524. SYN. Moveo, vel educo, subduco.

ēmbtus. Jānua et emoti procumbunt cardine postes, Virg. Æn. 2, 493. SYN. Motus, vel remotus.

empedocles, is. EPITH. agrigentinus, Siculus.

empiricus .- Metbodus, simplexque empirica pangit, M.

V. Experientia.

emporium. Pisarum emporio, divitisque maris, Rutil. 1, 532. ♥. Forum.

emptītius. SYN. emptus.

Empyreus, a, um. Promittunt, iter empyreas affettat ad arces. M. SYN. Æthereus, cælestis.

čentindo. SYN. Mūndo, pūrgo, elŭo.

emungo, is, xī, chum. emunciæ naris durus componere versus, Hor. Sat. 1. 4, 8. SYN. Mungo.

en. Hos tibi dant idiamos, en accipe, Musa, Virg. Ecl. 6, 69. SYN. ēccě.

enarrabilis. Haftamque et clypei non enarrabile textum, Virg. An. 8. 625. SYN. ēffābīlīs.

enarro. SYN. Narro, explano, memoro, commemoro, refero.

chascor, eris. SYN. Nakor. ēnato.—Quid bāc, sī frāctīs, ēnatas exspes, Hor. Ar. Poet. 20.

SYN. Năto, no. V. Nato.

€nāvĭgo. ēnāvigāndā, sīvē rēgēs. (Iamb. cum fyll.) Hor. Od. 2, 14, 11. .V. Navigo.

Enceladus. Fāma eft enceladī semīustum sulmine corpus, V. Æ. 3, 378. Gigas Titanis & Terræ filius; quem Jupiter fulmine istum Ætnæ monti Sub. poluit. SYN. Gigas centipes. EPITH. Jaculator, ferox, trur, atrox. Trinacrius, Siculus, centipes.

encomium. SYN. Præconium, laus.

endromys, ydis. EPITH. Tyria, peregrina, villosa, hirsūta. VERS. Sordidă, sed gelido non aspernandă Decembri Donă, peregrinam mittimus ēmdromvdēm. Mart.

Endymion, onis. Quid tibi dormitor proderit endymion? Mart. 10, 4, 4. Pastor formosus quem-adamavit Luna, adeo ut ceelo relicto in montem Latmium ejus osculandi gratia descenderet. Poëtæ fingunt Lunam à Jove im-petrasse, ut quod Endymion optaret, consequeretur. Optavit autem ut perpetuum dormiret somnum immortalis & expers senii. EPITH. Latmius dormītor, vēnātor, teņer, dulcis, formosus, dilectus, pulcher, blandus, comis, venūstus, amabilis, decorus, Thessalus. PHR. Latmius heros, Latmius vēnātör.

Eneco, cui, enectum. enecat et nulla puris radice tenetur, Luc. 9, 434. SYN. Neco, occido, perimo, interficio. V. Occido.

enervis, is. Scorta placent, fractique enervi corpore grefsus, Pet.

SYN. enervus, imbellis, debilis. enervo, as. ūt Vēnus enervat vīrēs sīc copia Bāccbī, Virg. De Ven. & Vino. SYN. Debilito, înfirmo. VERS. ūt Venus enervat vīres sīc copia Bācchī, ēt tentat grelsus, debilitatque pedes.

enim. Progeniem sed enim Trojano a sanguine duci, Virg. Æn. 1, 23.

SYN. Nam, namque, etenim. Lentus, tumidus, andans, pulcher, altus, Æmonius, Thesalicus. VERS.

... Sanguinė Romano quam tūrbidus ībit čnipcus!

čnitčo.

eniteo .- Tantum egregio dectis enitet ore, Virg. Æn. 4, 750.

SYN. Niteo, mico, emico, luceo, splendeo, corusco, eluceo, eluceso, fülgēsco, ēffülgēsco.

ēnītor, erīs, xus. Nēc sīc ēnītar tragico differre colori, Hor, Ar. Poet, 236,

SYN. Nītor, conor, molior, contendo, vel pario. enna. Urbs Siciliæ, ubi Templum Cereri sacrum, quæ inde Ennæa dieta eft.

ennius. Poeta antiquissimus apud Romanos: scripst annalium libros, satyras, Comædias, Tragædias, & bellum Punicum secundum, quæ pene omnia interciderunt. EPITH. Gravis, doctes, magnus, rudis, ingeniosus, alumnus, păter. PHR. îngenio maximus, arte rudis.

enodis, is. Aut rursum enodes truncī resecantur, et alte, Virg. Geor. 1, 78. SYN. Lævis, nödis carens.

enormis, is. Lūsit, et enormes manus est experta Colossos, Stat. Syl. 1, 2, 51.

SYN. Immēnsus, Immanis. Syn. Immanis. Shos, vel ēnoch. Patriarcha, filius Jared, in Calum eveltus. Alter fuit, Caini filius. SYN. Enochus, Jarides, EPITH. Sanctus, pius, jūtius, Enochus, Jarides, EPITH. Sanctus, pius, jūtius, Enochus, Jarides, EPITH. longævus, priscus, antiquus, vetus. PHR. ad æthereas raptus sedes

Taredică proles.

ēnsis. Horrēļcīt firīetīt seges ēnsibus æraque fulgēnt, Virg. Æn. 7, 526. SYN. Ferrūm, gladīus, mūcro, cūlpis. EPITH. Rīgidus, strīctus, dīstrictus, nefandus, fervidus, fidus, infidus, fūtilis, coruscus, fulmineus, areus, fatifer, fulgens, decoriis, Martius, farreus, bellicus, ferus, lethalis, ăcutus, improbus, impius, infaultus, vulnificus, sanguineus, cruentus, cruentatus, infeftus, minax, immitis, pugnax, horrendus, insinus, auratus, validus, hofticus, barbarus, Mavortius, crudelis, sanguinolentus. PHR. Stēllatus raspide fulva ensis. Cruore fumans. VERS. Vīribus ensis adactus Tranfadigit coftas, et candida pectora rumpit. Per coftas exigit ensem. Fērrum advērso sub pēctore condit. Vagina ēripit ēnsem Fulmineum: Ēnsēmque rēclūdīt Dārdānium. Vāgināque cava fulgentēm dīripit Simul, ense recluso, ībat in Euryalum. Micat æreus ensis, Strīctīs horrescunt ensibus arva. Corripit hic subita trepidus formīdinē ferrum. Sublatum alte consurgit in ensem. Strictum rotat ensem. Lăterī căpulo tenus abdidit ensem. Strictamque aciem venientibus offert. Lăterique accommodăt ensem. Fidoque accingitur ense. Ensem collo suspendit eburnum. Lăterique accinxerat ensem. Tum lăteri atque humeris Tegemum subligat ensem. Jugulum mucrone resolvit. Pēctus mucrone recludit, et tenerum duro tunditur ense latus ensem tămido în pülmöně rěcöndit.

Præda datum, calyces cultro enucleare molestum, M.

SYN. expono, pando, explico, enarro, aperio.

Emimero. enumerat miles vulnera, pastor oves, Prop. 2, 1, 44. SYN. Numero, recenseo, dinumero, percenseo.

entincio. SYN. Pronuncio, eloquor, profero, exprimo, nuncio. entitrio, is, ii. vel ivi, itum. SYN. Nutrio, alo, pasco. V. Nutrio. čnyo. Cum dubitārit adbūc bēllī, cīvīlis inyo, Mart, 6, 32, 1.

SYN. Bēllona. EPITH. Sæva, Martia, navalis, furialis, dīra, feralis,

crūdēlis. V. Bellona.

co, īvī, ītūm, Deinde eo dormitum non sollicitus mibi-quod cras. Hot. Sat. 1, 6, 119. SYN. încedo, grădior, progredior, tendo, vado, proficilcor, feror, procedo, pērgo, pēto. PHR. Viām tento, carpo, tero, metior. VERS. Quibūs venistis ab oris, Quove tenetis iter. Iter ad naves tendebar actiates. EEinis 9 Pătrias vēnto petiere Mycænas. Vadimus haud dübiam în mortem, mēdiæque tenemus ūrbis îter. Pērge modo, et qua te ducit viā, dīrige greisum. Inde datum molitur řter. Corriputre viam înterea, qua semita montrat. Prīncipio delūbra adeunt. Perge modo, atque hinc te Reginæ ad līmina pērfer. Greisumque ad mænia tendī. Tālem Dīdo se læta ferebat. Mēque extra tecta ferebam. Ferimur per opaca jocorum. ad altos Tēndēbāt mūros, greisumque în castra ferebat. Itāliam petere, et tērras tentare repostas. V. Abeo.

20. Adverb. ību zo, quo vis, qui Zonam perdidit, inquit, Hor. Ep. 2, 2, 40.

SYN. Hūc, vel tanto.

cos. Trēs ubi Lūciferos eveniens præmīserit cos, Ovid. Fast. 3, 877.

SYN. Aūrota. EPITH. Lūtea, crocea, fulgida, pūrpuvea, clara, alma, candida, rubens, pallens, pallida, formosa, rubra, Tithonia, Pallantias, Pallantis. V. Aurora.

edus, ă, um. Pārtus ab ēdā flustu curvātus in ārcum, Virg. Æn. 3, 533. Trādimus Hēlpēria, gēntas āpurīmus ēdās, Lucan. 4, 352.

e est anceps, quia Græce scribitur per u & s. V. Oriens.

Bous, Lucifer. Conscia non scelleris, roseo cedebat eoo, Sil. Ital. 9, 180. V. Sol.

Eous, Solis equus. Intered walderes Pyrveis, et Eous, et Æthon, Ovid. Met. 2, 153. EPITH. ardens, acer.

Ephébus. Quo pacio paries tutetur amantis ephébus, Hor. Ep. 2, 1, 171.
SYN. addlescens, juvenis. EPITH, Génerosus, fortis, addax, formosus, pulcher, decorus.
V. Adolsscens.

Ephippium. optat ephippia bos piger, optat arare caballus, Hor. Ep. 1, 14, 43.

EPITH. Stratum.

EpiGetus. Philosophus Stoicus, fingulari morum scientia, eximiaque virtute illustris, cujus ipja lampas tribus drachmarum millibus wæmiit. EPITH. Paūper, servus, inaps, peritus, doctus, ingeniosus, sapiens, Stoicus; claudus.

Spicurus. Cum rīdērē volēs ēpicurī de gregē porcum, Hor. Ep. 1, 4, 16.

Philosophus Cynicus, qui summum bonum in voluptate ponebat, nan corporis quemadmodum finzit Ariftippus, sed animi. EPITH. Lafcīvus, mollis, doctus, Cynicus.

pricureus, i, um. aft epicureus eliminat undique virtus, Sid. Carm. 15, 125. epicurius. ut credas epicurios citari. (Phal) Auct.

epicus. Quod tu sirve epico tonas cotburno. (Phal.)

SYN. Heroïcus.

Epigrāmmā, atīs. Hēxāmātrīs ēpigrāmmā fācīs, ſciö dīcētē Tūccām, Mart. 6, 65, EPITH. Blāndūm, īngēniosum, ārgūtum, sūbtīlē, lēpidum, fēstīvum, breve, vīvidum, grātum, āstrīctum. VERS. Quīque astrīctā brevī claudunt epigrāmmāta nodo.

Epīrus. Regio Gracia olim Molossia dicta, nunc vero Albania vocatur. SYN,

Chāonia. EPITH. Montana, sylvosa, aipera, potens, ferax.

ἔριῖτόρὔs. Sānētæ ţläờis ĕρῑ(röpäs. (Glycon.) Prud. Per. 7, 22. SYN. Præsül, ἄnτῖtêtē. ÉPITH. Vĕnĕrāndüs, sācĕts, piùis, inciytiüs, longævūs, vīttātŭs, rēligiōsűs, vĕrēndüs, pūrūs, sānctus, īntēgĕr. PHR. Sacrōrūm morūmquĕ māgitêts. Mītræ quēm sācĕr ōrnāt hönös. Quēm sācĕr ūrnāt āpēx. Infülā cuī crīnēs cīngīt. Mītrātī dĕcŏrāt quēm cūlmēn hönōrīs. Cuī tēmpŏrā mītrā bicōrnīs āmbīt. Chriftī quī sērvāt övilē. Dīvinī cuī cūrā grĕgīs commīfaā. Quī dēxtrā pāttorālē pēdūm gĕrīt.

Eniftola. Nunc ocillos tua cum violarit epifiola noftros, Ovid. Ep. 17, 1. SYN. Līttera, epistolium, chārta, libellus. EPITH. Nuncia, internuncia, mīlsa, commīlsa, vērbosa, brevis. PHR. Līttera sermonīs fida miniftra mei. Conferiptum lacrymis mittit epiftollum. Scripto miles sălūs. Vicariă litteră. Linguæ subitură vices. Confeia mentis. ănimi fīda īnternuncia, ministra, Festina properata manu. Commissa tabellis Vērba. Sēcrēta libēllo Tradita. V. Littera.

čpitáphíum. PHR. Sīgnātum cārmine sāxum. Inferipta sepulero facta. Sub saxo carmina fixa. Tumulo superaddita verba. Incilum in mārmore

nomen.

epos. Fāciā canīt pēdē tēr pērcufso forte epos ācer, Hor. Sater. 10, 42,

ēpoto. SYN. Poto, haūrio, ēxhaūrio. \*\*
špūlæ. Tūrgidu: bīc ēpūlī: ātque ālbo vēntrē lāvātu, Perl. 3, 98. SYN. Dapēs, cibi : convivium, epulum. EPITH. Dulces, regales, super-

bie, geniales, solute, fuaves, opime, uncte, lætæ, fumantes. PHR. Regales epulæ, et festo convivia luxu. epulæque ante ora paratæ Regifico VERS. onerantur opimis Structæ epulis meniæ. Dapibus mensas ŏněrābăt ĭnēmptīs. V. Epulor.

epulo, onis. Hic premitur parasitorum, lurconum, epulonum, M.

SYN. Conviva.

čpulor. ēxtruimufque toros dapibufque epulāmur opimis, Virg. Æn. 3, 224. SYN. Convivor. PHR. Convivia agito, celebro, epulis vaco. epulas inflauro, inftituo. Festivas celebrare dapes. VERS, extruimusque toros, dăpibulque epulamur opimis. Inflituunt de more epulas. Luxuriant, epulīsque vācānt geniālibus, Nūtrīmus lautīs mollīssīma corpora mensis. Tu das epulis accumbere Divum. Patriifque epulandum apponere mensis. Cæsīs gens est epulata juvencis. V. Convivor.

equă, æ. Caftorea, eliudion palmās epīrki equarum, Virg. Geor. 1, 59.

EPITH. armentalie, lascīvă.

eques, itis. Quod non widifti faciant equites astani, Jum 7, 14. EPITH. Severus, clarus: bellator, superbus, baftatus, celsus, egregius, PHR. equorum domitor, agitator. Flectere doctus equos. equos qui flectit habenīs. Spumantis equī fodiens calcaribus armos. Torquens frænīs ora fugācis equī. equum fævīs calcaribus urgens. admīfso subdere doctus Calcar equo. acer equis. Volat ecceper hoftes Vectus equo spumante Sages. Spumantia frænis ora citatorum dextra contorquet equorum. Furit actus equo rapidus. Golla ferecis equi luctantia torquet.  ${f V}$  . Equito.

equester, velstris, e. Tücum projectis insignibus anstulo equestri, Hor.Sat.2,7,53.

equidem .- Per me equidem sint omnia protinus atoa, Per. 1; 110.

SYN. ĕgŏmět, wel cērtē. equile, is. in vaffis babeat net plurima equilia regnis, F.

V. Stabulum.

equinus. Hūmāno capiti cervicem pietor equinam, Hor. A. Poet. 1. Equiria. Ludi curules à Romulo inflituti în bonorem Martis fic appellati ab Equis. Jamque duz restant noctes de mense secondo, Marsque citos junctis curribus urget equos: ex vero positum permansit equiria nomen, Ovid.

equitatus, ūs. Jamque adeo exierat portis equitatus apertis, Virg. Æn. 8, 585. SYN. equites.

Equito. Ter eireum aftaniem lavos tquitavit in orbes, Virg. Æn. 10, 885. PHR, equo ator, vehor, invehor, insideo, feror, deferor, Subdo calcar equo, R 4

ĕquī tergă premo. Quadrupedem ferrata calce fătigăt. Tergumque premēbat acris equi. Terga premebat equi, spumantiaque ora regebat. Quadrupedes agitate volucres. Cum rapidum effusis ageret sublimis habenis Quadrupedem. VERS. Certum flectit in orbem Quadrupedis cursus. spumantiaque ora coercet. Celerem super edere corpus Audet equum, vălidifque sedet moderator habenis. Modo spumanti permittit habenas Quadrupedī, modo calce citat, modo torquet in auras Flexibiles rietus, modo jam cervice rotata, încipit effusos în gyrum carpere cursus. îm. mitem quatiebat equum spumantia sævo Fræna cruentantem morsu. at puer ascanius medias in vallibus acri Gaudet equo, jamque hos cursu, jam præterit illos. ante urbem pueri, et primævo flore juventus exercentur equis. agmine facto Quadrupedante putrem sonitu quatit ungulă campum. arduus altis Pulverulentus equis furit. Spumantemque agitābāt equum, quem pellis ahenes in spumam squamis, auroque inserta tegebat. Cum subsultantem equum hinc premeret calcaribus, illinc Tardarēt fræno, gradībūsque sonare docēret in numerum mortis, dein aquore lātus apērto ante Notumque datīs Zephyrumque volaret habenīs. V.

Equus, & Eques.

equus. Ille equus, Ille meos în caftră reponit amores, Prop. 4, 4, 27. SYN. Cornines, quadrupes, sonipes. EPITH. Bellator, arduus, acer, ardens, fortis, spumans, citatus, fremens, ferox, impiger, velox, mordax, animosus, anhelus, citus, rapidus, asper, nobilis, terribilis, volucer, levis, præceps, ignipes, intrepidus, bellicus, audax, pugnax, pernix, alacer, generosus, Martius, Thracius, impavidus, phaleratus, superbus, furens, furibūndus, comans, jubatus, crinitus, fumans, sudans, interritus, imperterritus, sternax. PHR. Fræna recusans. obluctans frænis, oftro insignis et auro. Mandens spumantia fræna, elata cervice superbus. Spirans naribus ignem. VERS. Quem Thracius albis Portat equus bicolor maculīs, vēstīgia prīmī alba pedīs, frontemque ostentans arduus albam. Stare loco nefcit, micat auribus, et tremit artus : ignefcunt patulæ nares, nes vēntīt arenas ungula. equus campo sese arduus infert. Furit altaque jactat. Vulneris impatiens arrecto pectore crura. arrectis auribus acrem Hinnitum fundebat equus. Hinnitu locă complet acuto. Se tollit quadrupēs arrēctum, et calcibus auras Verberat. equus elata cervice superbit. Qui candore nives anterret, cursibus auras. Emicat arrectifque fremit cervicibus altē Luxurjans, luduntque jubæ, pēr collē, per armos. Hīc fremit ansultans, frænaque mandit equus. Qualis ubi abruptis fugit præsēpia vinclis Tanlem liber equus, campoque potitus aperto. ut fremit acer ěquūs, cum bellicus ære canoro Signa dedit tubicen. Strepit tremulis hinnitibus zer. V. Equita.

Descriptio Equi optimi. Virg. Geor. 3, 79.

Argutumque caput, brevis alvus, obefaque terga;
—Tum, fi qua fonum procul arma dedere;
Stare loco nescit, micat auribus, & aremit artus,

Mulis Trojānits. SYN. čquūs Dārdānīvs; Iliacus, Phrygius. EPITH. immānis, fātālis, infelix, ārduus, ingēns, fāliax, lignēus. PHR. Trābibus. contextus acernīs. Pāllādiz līgnēus ārtis equus Donum ēxitiālē Minerve VERS. . VERS. Inftar montis equum divina Palladis arte ædificant, sectaeue întexunt abiete costas. Scandit fatalis machina muros fæta armis. et molem mīrantur equī. arduus armatos mediis in menibus adflans Fundit equus. Fatalis equus saltu super ardua venit Pergama, et armatum peditem gravis attulit alvo.

Equi folis. EPITH. īgnīvomī, īgnīpēdēs, flammipčdēs, flammigerī, alīpēdes, volucres, lucentes, purpurei. VERS. Cum primum alto se gurnite tollunt Solis equi lucemque elatis naribus afflant. Interea volucres Py. roeis, eous, et Æthon Solis equi quartusque Phlegon, hinnitibus auras

Flammiferis implent, pedibufque repagula pulsant.

crado, sī, sum. ērādēndā Cupidinis, (Choriamb.) Hor. Od. 2, 24, 51. SYN. Rado, expungo.

ērādīco, as. Diī te ērādīcēnt, ita mē miscram territas, Ter. An. 4, 5, 22.

SYN, avello, convello, extirpo, evello.

kráto. Nūne age, qui rēgēs, eraio, quæ tempora rerūm, Virg. Æn. 7, 20. Una Musarum ab amore dicta, quod præsit bis qui rapiuntur amore, Mulæ.

Brebus. - et magnos erebī tranavimus amnes, Virg. Æn. 6, 671.

SYN. Orcus, Styx, Avernus, Tartarus. V. Infernus.

ěrēchtheus, ei. triff. Hinc ěrēchtheus, a, um. Qualis erechtheis olim portatur athenis, Virg. Circ. 22.

êrēctus. ērēctās in tērgā sūdēs, boc dēfuit unum, Juv. 4, 128, SYN. Rēctus.

esemus, ī. F. Tempore quo vāsta Hebræī versantur eremo.

SYN. Dēsērtum. EPITH. Vāttā, solā.

ērēptus. Nomen et erept: fæpe vocafse viri, Ovid. Trift. 1, 3, 96. SYN. Raptus, ademptus,

ērgāstulum.—Lūcānos, aut Tbusca ērgāsiula mīttas, Juv. 6, 180. SYN. Carcer.

ergo. Tū captas alliam, jam sumus ergo pares, Mart. 2, 18, 2. ērgē, jūsa parāt, &c. V.

ērgonē. ērgonē iselīcīta jū causa pēcunia vīta es ? Prop. 3, 7, 1. SYN. an ērgo. Ērīcho. 1. br. EPITH. ēftera, Theisalis, vēnēfīca, trīftis, profanā. PHR. împēxīs onerātă comīs. Grātă Deis erebi.

Bridanus. Plūrimus eridani per sylvam volvitur amnis, Vir. Æn. 6, 6çq. In bunc fluvoium è cœlo Phaethontem decidisse fabulantur Poëtæ. SYN. Padis. EPITH. Aūrātus, superbus, stellifer, Phaethonteus, maximus, turbidus, ēxundāns, violentus, ferus, rapar, vagus, nobilis, ingens, corniger, inundans, Venetus, à Venetis quos alluit, riguus, irriguus, fæcundus, fertifis. PHR. Fluviorum Rex, Princeps. Phaethontez perpessus damna ruine ērīdanus. Stēllifer ēridanus sinuatīs fluctibus ērrans. Plurimus ēridenī pēr sylvām voļvitur amnīs. V. Fluvius.

ērigo, rexī, chum. Corticis atque solo proceras erigit alnos, Virg. Ecl. 6, 62. SYN. extollo, excito, eveno, effero, elevo, attollo. PHR. Tollere humo. Töllere in auras. ad sydera töllere palmas. educere colo turrim. Colo-

que āttōllĕrĕ molēm.

Erigone, es. Icari filia, quæ patre mortuo ipsa se interfecit. EPITH. īcaris, īcaria, flēbilis, pia.

Krīnnys, yos. Fērte faces in me quas fertis erinnyes atræ, Ovid. Ep. 11, 103. EPITH, Triffis, feralis, insana, crudelis, atra, nocturna, flammifera

Evadne. Martis & Hyphiæ filia, uxor Capanei, quæ in bustum mariti se conjecia, EPITH. Hyphias, Capaneia, audax, generosa, fida. PHR. Ausaque in

accensos Hyphias īre rogos. Ovid.

Zvido, sī. zxiupērātquē jūgum splwāque ewādīt opācā, Virg. Æn. 11, 90 5.

SYN. Fio, vel ēxēo, abeo, fugio, aufuguo, excedo, ērūmpo, vel ēffugio, vito, evito, declino. PHR. Hoftibus elabi, Periclis eripio. Casua evaserat omnes, eripui me letho et vincula rupi. Hostes, vincula, periclum effugere. Vinclis se expedire. Periculis functus, defunctus, ereptus, V. Abeo.

Zvägör, āris. SYN. Văgor, erro, divăgor. V. Vagor.

Evan. Nyttellufque eleleufque parens, et jacebus et owan, Ovid. Met. 4, 15. SYN. Bacchus, Lyzus. EPITH. Thyrsiger, uviter, Semeleius. Baccbus.

Evander, dri. Cade nova quarens; Pallas Evander, in ipsis, Virg. Æn. 10,515. · Arcadiæ Rex, qui in Italiam venit; ubi urbem nomine Pallanteum in monte Palatino condidit. EPITH. exul, Palatinus. PHR. Romanæ conditor ārcis. Pāllāntiŭs hēros. Dūx Ārcadiŭs, Dardaniŭs.

Evānēsco, nuī.— la tinuem ex sculls evānust aurām, Virg. Æn. 9, 658.

SYN. Vānēsco, exeo, excedo. PHR. šculs sugio. umbrīs mē condo. ex ŏculīs fugio, recedo, delabor, me subtraho, proripio. VERS. Tenuesque fügit, ceu fumus, in auras. Mortales visus medio sermone reliquit, et procul în tenuem ex oculis evantit umbram. effugit imago Par levibus vēntīs, võlucrīque simīllimă somno. Dīxīt, et, ex oculis subito, cea fumus, in auras Commīstus tenues sugit diversă, neque illum, Prensantem nequicquam umbras, et multa volentem dicere præterea vidit. Ter

Evanidus .- in tentes abeunt evanida rivos, Ovid. Met. 5, 435.

SYN. Vānēscēns, vel vānus.

ēvāngēlicus. Aūt ēvāngēlicī pičtās spērnēndā litēllī, Prud. Apoth. 15.

evangelista. evangelista scripsit talia. (Iamb.)

früstra comprensa manus effügit imago.

evangelium. Clara evangelii verbique ardente lucerna, Al.

Euboea. Insula in Archipelago, ubi Promontorium Caphareum, & urbs Chalcis.

EPITH. Cīrcūmflua, rīgua.

eticharistia. PHR. Cœlestes epulæ. Sacræ lībamina mensæ, Dīvinæ dapēs. Sălutiferă cœnă. escă sălutiferă. Sacris cœlestiă păbulă mensis. Cœlestiă meniæ Mūnera, Chrifte, tuz, et izvī monimenta doloris. Certa falus, āc vītă piīs. Vēlātūmque dapis sub imagine numen.

ēvēctus. Pro quibus aerias meritis evectus ad auras, Ovid. Met. 14, 127. SYN. Vēctus, sublatus.

ēveho, vēxī, etum. in pēlāgus rāpidis ēvēbāt amnis aquis, Tibul. 4, 4, 8.

SYN. extollo, effero, attollo, promoveo.

evēllo, ellī, vel vūlsī, vūlsūm. SYN. Vello, convello, effodio, eruo, extirpo, extraho. PHR. Convellere ab humo. imis radicibus eruere. VERS. arboris abstraxit molem, penitusque revulsam evertit. Radicitus ērūta pīnus concidit. Viridēmque ab humo convellere sylvam Conatus, Fundo et radicibus eruit imis. Solidoque revellere dorso annosam pinum magno molimine tentat. V. Vello.

evenit, evenit, in Præt.

evenit înguirant vitia üt tuă rureus ut îllî, Hot. Sat. 1, 9, 28.

SYN. Contingit: obtingit, fit, accidit.

ēvēntus, ūs. Quīsquis ab evēntu fāctā notāndā pūtāt, Ovid. Ep. 2, 85. SYN. Casus, exitus, sors.

Lucreŭs.

Evērsus. Hunc sultem everso juvenēm succurrere sedo, Virg. Georg. 1, 500. SYN. Subversus, dīrutus.

verto, tī, sūm. Dīġēcītquē rătēs, ēvērītque æquŏră vēntīs, Virg. Æn. 1,47. SYN. Vērto, īnvērto, pētvērto, sūbvērto, dēftrūo, dīrŭo, dēmoliör, vafto, pŏpūlör, dēpöpūlör: vī frāngo, stērno, prosterno, dejicio. quātīo, concutio. PHR. Æquārē sölo. Fūndo vērtēre, exciterē. ab hūmo convellērē. Stērnītque ā cūļminē Trojām. Oppidā cūm totis prostērnevē dīrūtā mūrīs. Præcipitēmquē dēdīt tūrrīm. VERS. īpsē mānū Thēbās corrēptāquē mæniā fūndo. Ēxcūtīām, vērsāsquē solo sūper īnāchā tēctā ēftūndām tūrrīs. Hīc ūbi dīsjēctās moles, āvūlsāquē saxīs Saxā vidēs, mīstoque ūndāntēm pūlvērē fūmūm, Nēptūnūs mūros māgnoque ēmotā trīdēntī Fūndāmēntā quātīt, totāmque ā sēdībūs ūrbēm ērūit. V. Vasto, & Dejicio.

euge. Euge puer sapias dis depellentibus agnam, Pers. 5, 167.

V. Hortor.

euhyus. Scribitur etiam evius. V. Bacchus.

evidens. SYN. Clarus, peripicuus, constans, manifestus, certus, apertus, non dubius.

evigilo. Quos studium cuntios evigilavit idem, Ovid. Trift. 1, 1, 108.

SYN. Expergefacio, vel expergifcor, excitor, vel vigilo, învigilo. evincio, nxī, netūm. Pūniceo flabīs sūrās evīnetā cotbūrno, Virg. Ecl. 7, 32. SYN. Vīneto, ligo, alligo, colligo, ftrīngo, adftrīngo, conftrīngo.

Svīnco, īcī, īctūm. ēxiit, oppositājaue ēvīcīt gūrgitē moles, Virg. Æn. 2, 497. SYN. Supero, vīnco, debēllo, expūgno. V. Vinco.

eviscero, sinc. Comperensimque tenet, pedibusque eviscerăt uncis, Virg. Æn. 11, 722. PHR. visceră diripio, eripio, corrodo.

ēvītābilis. Franā döbāt ; daniem, non evītābile ielūm, Ovid. Met. 6, 234. SYN. Vītābilis, vītāndus.

ēvīto. öfficit, evītāre? bonām deperdere famām, Hor. Sat. 1, 2, 61. SYN. Vīto, devīto, fugio, effugio, declino.

Eumenides, um. Ferreique Eumeridum thalami, Sc. Virg. Æn. 6, 280. SYN. Furiæ, Dîræ. EPITH. Turbidæ, lævæ, férales, cruentæ, truces. Tartareæ, anguicomæ, horrendæ, furentes. V. Furiæ.

eunuchus. Eunuchum īpse făcit cupiens evadere damno, Juv. 12, 35.

EPITH. Möllis, imbellis, rūgosus, tener.

ēvoco. ēwocat antīguīs proavos atavolguē sepulebrīs, Ovid. Amor. 1, 8, 17. SYN. Voco, accio, excio, accerlo, ciéo, wel excito, exsulcito.

evone. Evone Bācche fremens, solum te vīrgine dīgnum, Virg. Æn. 7, 389. Scribitur etiam Euboe.

ēvolo.—mādidīs Notus ēvolāt ālīs, Ovid. Met. 1, 264.

SYN. āvölo, fūgio, ēffūgio, ēxēo, ēxcēdo, ērūmpo.
ēvolvo, volvī, volūtūm. ēt mēcūm ingentēs örās ēvolvīte bēllī, V. Æ. 9, 528.
SYN. Volvo, pervolvo, pēndo, pērpēndo, diskutio, vel ēxplīco, ēxpono.

evolūtūs. Pārtībūs vīx dūm trībūs evolūtīs. (Sapph.) Prud. V. Evolvo.

evomo, ŭī, itūm. Tārtārus evomuīt, proceres patrefque beātī, Vict. SYN. Vomo, emītto, ejicio, egero, erūcto. V. Vomo.

Euphörbus. Tros, occifus à Menelao. Pythagoras, ut metempsychos, m suaderat, asserbat se olim bunc Euphorbum suisse. Ipse ego (nam memini) Trojana tempore belli, Panthoides Euphorbus eram. Ovid.

Euphrātēs, is. Hīne movēt Euphrātēs, iline Germāniā bēllum, V. Geor. 1, 509.
EPITH. āltus, fērtilis, vāgus, tumidus, cēlēr, flexuoeus, pracēps, tapidus.

citus, fæcundus, assyrius, ab Assyria quam alluit. PHR. Calo gratissimus amnis. Tollens cum Tigre caput. Secans leni agmine rūra, agros ūberibus fæcundat aquis.

Eūrīpūs. Eūrīpūsquē irābīt, cūrsūm mūtāntibūs ūndīs, Lucan. 5, 235.

Fretum inter Aulidem Bæotiæ portum, & Eubæam infulam; quod unius diei & nocīis spatio septies refluit, maximo impetu. Sunt & Euripi canales seu ductus aquarum, vel in sublime salientium, vel per fosso deductarum. EPITH. Eūbošcūs, fūgāx, vagūs, variūs, tenūis, īnstābīlis, lūbrīcūs, īnconstāns, velox. PHR. Vagūs incertīs desluīt ūndīs, ūndās stēctīt īnstābīlīs vagās. Vario æstū servens.

Eūtopā, vel Ēūtopē. Agenoris, Phanicia Regis, filia, soror Cadmi. Hanc Jupiter sub formā bovis raptam, trajetto mari, in Gretam vexis, & ex eā filium

Minoa suscepit.

Tyriæ pér undas vēstor Europæ nites. (Iamb.)
SYN. Agenoris: Sīdonis. EPITH. Tyriá, Sīdonia, à Tyro & Sidone urbibus Phaniciæ, pulchra, formosa, věnuítá, rapta. PHR. Agenore nate. Cadmī soror. Jūnonīs pellex. Quam taurus Cretæīs appulit orīs. Vēcta bove. Quam taurus fraterna per æquora vēxit. Quam Jūpiter sub falso bove lūsit.

Eūropă. Non genitrīx Eūropā cibī, sed inbofpita syrtīs, Ovid. Met. 6, 120. .SYN. Dīvēs, potens, fertilis, ferāx, Mārtiā, belligerā, opulentā, fecundā, præclārā, cultā, doctā, facundā. PHR. Rēgīnā Eūropæā. Eŭropææ oræ, Māgnorum genītrīx Eūropā virorum. Frūgum āltrīx, vīnīquē fērāx, fecundā virorum. Robūrquē, deculquē potentis Eūropæ.

Eŭrotās, æ. Fluvius Laconiæ, lauris, & olivis confitus. Ad ojus ripas carminæ decantabat Apollo. EPITH. Frīgīdūs, gēlīdūs, āfpēr, olīvīfēr, Lācēdæmonĭūs, Spārtānūs, virdūs, virēns. VERS. omnīā quæ Phæbo quondām medītāntē bēātūs Aūdīit Eūrotās, jūssītque ēdīscērē laūros. Virg.

Eurus. Tārtārčūs tūrbo, ātque insāno fævior Eūro. S.

SYN. Vültürnüs, EPITH. Eöüs, Phæbeüs, Năbăthæüs, à Nabathæa, reagione Arabiæ, quæ Orientem spectat; Insānüs, rāpidüs, féröx, nūbšfér, viölentüs, trūx, sævüs, præcēps, nimbösüs. PHR. Pürpüréö spīrans äb ortu, eőis Eürüs équïs. VERS. Eūrüs äd Aūrörām, Năbăthæäquë rēgnā rēcēssīt. V. Ventus.

Būrýdicē. Rēdditāque Eūrydicē superās vēnīēbāt ād aūrās, Virg. Geo. 4, 486. Orpbei uxor, quæ cùm Ariftæo urgeretur, fugiens colubri morfu interiit. Orapbeus autem inferos cùm adiistet, obtinuit ejus reditum e a lege, ne prius eam intueretur, quàm ad superos rediistet. Sed præ amoris impatientia sese non tinuit, statimque Eurydice à Plutonis ministris retrasta est. EPITH. Rāptā, mīserā, īnsēlīx, pulchrā, nīvēā, formosā, dēcorā, Thrēcītā, Thrācītā, PHR. Orphēī conjūx. Quām Orpheūs revocavit ab orco. VERS. Thrēcītām vātēs potūst revocare pieslām, Jāmque pēdēm rēserens casūs ēvāserāt omnēs, Rēddītāque Eūrydicē superās vēnīēbāt ad aūrās, Pone sēquēns (nāmque hānc dēdērāt Prosērpīnā lēgēm) Cūm sūbīta īncaūtūm dēmentiā cēpīt amantēm, &c. Vīrg.

Eūrypilus. Sūspēnsi Eūrypilum scītātum orācula Phæbī Mīttimus. Virg. Eūterpē. Una è novem Musis, quæ Mathemata, vel ut aliis placet, tibias invenit. Dūleiloquīs călămos Eūterpē stātībus īmplēt. Virg. V. Musæ.

ēvūlgo. SYN. Vūlgo, dīvūlgo, pāndo. PHR. Ārcanā movērē, retēzere. Rem omnēm pāndērē. Pēr vūlgūs spārgērē. īn lūcēm ēdērē. VERS. obdūctūm vērbīs vūlgārē dolorēm. V. Explico.

ēyūlsus, a, um. SYN. Vulsus, avulsus. Euxīnus pantus. VERS. Frīgida mē cohibēnt Euxīnī līttorā pantī, Dīchus ab antiquis axenus illa fuit. Owid.

V. Exigo. exactus. SYN. actus, vel perfectus.

ēxācuo, uī, ūtum. ēxācuunt āliī vāllēs furcasque bicornēs, Virg. Geo. 1, 264. SYN. acijo, acimino. V. Acuo, vel alpero, exalpero, exacerbo, vel excito, accendo, incito, impello.

čzzauo. exaquataque sunt creperi certamina belli, Luct. 5, 1295.

SYN. Æque, ādæque.

exæstão. Hos igitur tellus omnes exaftuet aftus, Lucr. 6, 816.

SYN. Æstuo, flagro, ardeo, exardeo, ardesco, vel exundo.

exaggero, as. SYN. amplifico, extollo, vel aggero, congero, coacervo,

· exigito. exagitet noffros manes sectetur et umbras, Pro. 2, 8, 19. SYN. agito, vēro, dīvēro, īnsēctor, ērerceo, jacto.

exalto. SYN. attollo, extollo, erigo, tollo, effero.

examen, inis. Sic tua Cyrnaas fügiant examine taxes, Virg. Ecl. 9, 90. SYN. Discussio, vel agmen apum. V. Apes. EPITH. Justum, æquum, īnjūstūm, ĭnīquūm, sĕvērūm.

examino .- Male verum examinat omnis, Hor. Sat. 2, 2, 8.

SYN. Perpendo, expendo, pondero, discutio, exquiro, animo volvo.

exanguis, č. Labitur exanguis, labuntur frigida letbo, Virg. An. 11, 818. SYN. Pallidus, pallens, vel mortuus. V. Mortuus.

exănimis, &. Caffra, nec exănimes polisint reinere magistri, Virg. A. 5, 660. SYN. exanimus, exanimatus, exanguis, mortuus. V. Mortuus.

ĒMŅīmo, as. Cūr mē querelīs ēzanīmas tvīs. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 17, 1. SYN. ēnēco, occido.

exardeo, exarsi. exarcere ignes animo, &c. Vir. A.n. 2, 575.

SYN, exardesco, inflammor, ardesco, ardeo.

ērārēo. SYN. āreo, āresco, exaresco, marceo, marcesco. ēxaro. ad fratrem serīptas exarat īlla no:as, Ovid.

SYN. Pingo, scribo, vel aro.

exaspero. Ventorum rabies motis exasperat undis, Ovid. Met. 5, 74 SYN. aspero, exacerbo, wel exacuo.

andctoro. ātque magistrātūs exanctorāre vetūstis, M.

SYN. Dimitto.

Exaudio, is, ivi, & ii, itum. Plane Exaudiri discernique articulatim, Lucr. 4. 559. SYN. annue. PHR. annue votis. Audio precantem. Votis adeum. annuo, faveo, Aures prabeo precanti. Preces excipio, ratas habeo. Precibūs non avertere vultum. Dare se facilem votis. Verba exaudire precantis. Precibus flecti, molliri. Aures precibus præbere benignas. Vanas non sinit else preces. Nuliis ille movetur Fletibus, aut voces ullas tractabilis aūdit.

exaudītus. Rīdebīt monitor non exaudītus, ut ille, Hor. Ep. 3, 20, 14.

SYN. Aūdītus.

ēxcæco. SYN. Cæco. V. Cæco. (200 Excăvătus. it excavatus pellis îndetens vulvus. (Scaz.) Mart. 7, 19, 11. SYN. Căvătūs, căviis.

excedo, celsi. Sī jubčat pătria damnatum excedere terra, Man. SYN. Dīscēdo, receso, abeo, fugio, avolo, vel morior, vel supero.

ērcēllo, ŭī. SYN. Supero, prætereo, exupero, superemineo, prætto, emi-neo. PHR. ante alios prætantior omnes. Victorque viros supereminet

Exercitatus. exercitatas aut petit Syrtes noto. (Iamb.) Hor. Epod. q, 31. SYN. agitatus, exercitus.

exercitium. SYN. usus. EPITH. afsiduum, sedulum. indefessum.

exercitus .- Dolopumque exercitus omnis, Virg. Æn. 2, 413.

SYN. ăcies, cohors, tūrmă, phălânx, agmen. EPITH. înfeftus, fortis, numerosus, horrendus, tremendus, durus, fævus, minax, cruentus, terrificus, inimicus, potens, validus. PHR. Densis acies flipata catervis. Pūgnāces equitum turmæ, peditumque catervæ. VERS. Campis exercitus ībat apertis. Fervet cristatis exercitus undique turmis. Ruit variis exercitus armis. acies fetit ordine certo. Campo fletit agmen aperto. implebant validas numeroso milite turmas. V. Armen.

ēxero, is, ŭī, ertum .- Caput exerit altum. Ser.

SYN. ēdūco, is; ēxērto, as.

exesus. Pumicibufque cavis, exefæque arboris antre, Virg. Geor. 4, 44. SYN. ēsus, adesus, rosus, corrosus.

exhalo.—Sevamque exbalat opaca Mepbitim, Virg. Æn. 7, 84. SYN. ēmītto, ēffundo, spīro, hālo.

Exhaurio, is, si, stum. exbauriebat ingemens laboribus. (lamb.) Hor. Epod. 5, 11. SYN. Haūrio, văcŭo, evacŭo, exsicco, vel ebibo.

exhibeo, ui, itum. exbibuit pulso sidera clara die, Ovid. Ep. 19, 14. SYN. Profero, oftendo, prodo, edo.

exhibitus. Praftitit exbibitus tota tibi Cæsar arena, M. Spect. 9, 1.

SYN. Dătus, vel editus, ostensus. ēthilaro. ēxbilarant īpsos gaudiā noftrā Deos, Mart. 8, 50, 6.

SYN. Hilaro, recreo, oblecto. V. Recreo.

Exhorreo, wel exhorresco. Pallidiora gerens exhorruit aquoris infar, Ovid. Met. 4, 135. SYN. Horreo, rigeo, obrigeo.

ēxhōrtor, ārīs. Aūtīve ego aūdēndī, sīc ēxbōrtātā relīnquet, Virg. Æn. 12, 159. SYN. Hōrtor, ādhōrtor, ēxcito, īncito, āccendo, ācdo. V. Hortor. exigo, egī, actum. exigăt et pulcbra făciat te prole păremem, Virg. Æn. 1, 79. SYN. Peto, posco, reposco, vel excludo, ejicio, expello, vel perago, absŏlvo, conficio.

exiguus. Et quamois igni exiguo properata maderent, Virg. Geor. 1, 196.

SYN. ēxīlīs, pārvūs, tenuis, grācilis.

exilio, is, ŭī, & ii. agreftem pepulere domo, levis exilit, inde, Hot. Sat. 2,6, 98. SYN. Salio, prosilio, emico. V. Salto, Salio.

exilis, e. in latere exiles digiti pro cruribus bærent, Ovid. Met. 6, 143. SYN. Pārvus, tenuīs, exiguus, gracilis.

Exilium. exilioque domos, et dulcia limina mutant, Virg. Geor. 2, 511. EPITH. Dūrūm, longum, miserum, flebile, acerbum, vagum, turpe. īnfēlīx, īnfaūstūm, lānguidūm, ămārūm, mæstūm, īnfāmē, ānxiūm, sōl-līcitūm, quērulūm, tædiosūm. VERS. Pātrīæ fīnēs, ēt dūlciā līnguimus ārvā. Rēgnoque domoque Pēllimur, ējēctos ültimus orbis habet. Dīvērsa ēxilia ēt dīvērsās quærere terrās. Auguriis agimur Divum. ēxilioque domos et dulcia limina mutant. V. Exul, & Exulo.

ēximo, ēmī, ēmptūm. Nūllā dies ūnquām memorī vos eximet evo, Virg. Æn. 9, 447. SYN. Libero, solvo, expedio, eripio, vel aufero.

ēximius. Quatuor eximios praftanti corpore tauros, Virg. Geor. 4, 538. SYN. egregius, excellens, præstans, præclarus, insignis, nobilis,

exin, vel exinde.-Manes, exinde per amplum, Virg. A.n. 6, 743. SYN. Dein, wel dein, deinde, wel deinde, diffyl. wel hinc, inde.

existimo. et bene procedit, bomis es cum bac existimas. (lamb.)

SYN: Puto, sentio, censeo, judico. Exīsto, extiti. existunt montes, et sparsas Cycladas augent, Ov. Met. 2, 264. SYN. ēmineo, exurgo, prodeo, appareo, exorior; vel sum. ēxitiābilis. Dūmque manu temat trabere exitiabile telum, Ovid. Met. 6, 257. Exitialis .- Donum exitiale Minervæ, Virg. Æn. 2, 31. exitiosus. Tu ne quid pecces exitiose vide, Mart. 6, 21, 4. SYN. Pērnīciosus, funēstus, fatālis. exitium. imminet exitio vir conjugis, illa mariti, Ovid. Met. 1, 146. SYN. Clades, ftrages, pernicies. EPITH. Durum, furiale, crudele, trifte, înfandum, miserabile, grave, flebile, acerbum. PHR. Agris Tempeftas tulit exitium. Fæmina Trojæ attulit exitium. V. Ruina. ēxītus, us. - Docutt poft exitus ingens, Virg. Æn. 5, 523. SYN. abitus, disceisus, receisus, vel finis; vel mors; vel casus, eventus. exolesco, evi. Quam nullo săcer exotescet œvo, (Phal.) Stat. Syl. 1, 6, 99. SYN. öbsőlescő, abőleőr, antiquőr. ēxolētus, a, tum. Stat exoletus, suggerītque ruttanti. (Iamb.) SYN. obeolētus, antīquatus, dēluētus. ēxolvo, olvī, olūtūm. SYN. Solvo, expedio, lībero. ēxonero. attamen banc odiis exonerare fugam, Ovid. Trift. 1, 3, 36. SYN. Levo, sublevo. PHR. onus depono. Corpus pondere solvo, 17. bero, eximo. Pondera pono, depono, excutio, abjicio. ēxopto. Rēm strušee exoptas cesto bove, Mercuriumque, Pers. Sat. 2, 44. SYN. opto, peropto, cupio, desidero, volo. V. Opto. exorabilis. Grandia cum parvis, non exorabilis auro, Hor. Ep. 2, 2, 179. ēxordior, īris, exorsus. SYN. ordior, încipio, închoo, auspicor. axordium. exordiorum eff et dierum et temporum. (lamb.) SYN. exorsus, principium. In plur. exorsu, orum. exorior, īris, vel eris, exortus. exoriare aliquis noftris ex ofsibus ultor. Vire. Æn. 4, 625. SYN. ŏriŏr, ēgrēdiŏr, naicor, ēmērgo, ēxūrgo. Tota licet weteres exornent undique cera, Juv. 8, 19. SYN. orno, adorno, apparo, instruo, decoro. êkoro. ēxorāt pācēm Divūm, vittāļguž resolvit, Virg. Æn. 3, 370. SYN. Placo, sedo, mitigo, lenio, vel oro. ēxosus, a, um. Sī nondum exosus ad unum, Virg. Æn. 5, 687. SYN. Pēršeŭs, āvērsātus. ēxpāndo, dī, sūm. SYN. Pāndo, ēxplico, ēxpōno, apērio. expavelco, expavī, vel expaveo. Fratrem expavescat frater, et natum parens, (Iamb.) Sen. Thyest. 40. SYN. Timeo, metuo, paveo, vereor. expecto. Rufticus expectat dum defluet amnis, at ille, Hor. Ep. L. 1. E. s. 42. SYN. opperior, vel maneo, cunctor, moror, hæreo, fto, vel spero. VERS. Quæ tantæ tenuere moræ? Quæ tardīs mora gressibus obstat? addūctis sūbsīstit habenīs. Pārvī temporis adde moram. Sīste gradūs V. Desidere, Spero. expedio, is, ivi, ii, itum. expediunt fessi rerum; frugesque receptas, Virg. Æn. 1, 182.

expeditio, onis. Nām qaīs Pērsidis expeditionēm. (Phal.)
EPITH. Bellica, Mārtia.
expeditus. Tērminum curīs vāgor expeditus, (Sapph.) Hor. Od. 1, 22, 11.
SYN. Sölūtus, līber, exemptus.

SYN. Solvo, lībero, eximo.

ēxpēllo, ēxpūlī, ēxpūlsūm. īnsīgnīs Mēļsātās vauīs: ēxpēllere sendūna, Vina. A. 10, 354. SYN, Pēllo, ējicio, ēxigo, dējicio, dēturbo. V. Pello.

expēndo, dī, sim. Sopplicia, et scelerum pienās expendinās bomās, Virg. Æn. 11, 238. SYN. Pārdēro, vel exsolvo. Expergo, perrexi. SYN. Expergefacio. Expergeficio. SYN. Excito, sufcito. expergefactus. Expergefactique sequuntur inania fape, Lucr. 4, 992. SYN. Experrectus. expériér, îris. Tigna cava, et pieth expériere metus, Prop. 4, 6, 50. SYN. Tento, aggrédior. PHR. Nil inexpertum, vel intentatum relinquere. Cuncia prius tentanda. VERS. Per varios usus artem experientia Tecit. animum tentare precando. Experientia .- ingresus bominum experientia cepit, Virg. Georg. 4, 316. SYN. Usus, EPITH. Docta, longa, maginra. VERS. Unde nova fagrelsus hominum experientia cepit. Ingressus, i. e. Principlum. Esperimentum. & Experimentum cape. (Iam. Dim.) Pred. Per. 2. 407. SYN. Tentamen, tentamentum. Experitus. Radde experies; quiequid îrdium fuit, (Iamb.) Sen. Thyen. 516. SYN. optatus, exoptatus. expeto, is, īvī, & ītum .- Toto nitidilima saltu expecitur confux, Ge. Ovid. Met. 9, 47.
SYN. opto, exopto, cupio, desidero. V. Opto. Expilo, as. expilatque genis oculos : fact ira valentem, Ovid. SYN. Diripio, ipolio. expio, as. Paratus Expiare, feu popufieris. (Imb. pur.) Hor. Epod. 17, 28. SYN. Pio, pürgör, deleo. expiro. expiravit aper majoris dentibus apri, Juv. 15, 162. SYN. Exhalo, fpiro, vel morior. zplano. SYN. Explico. Espleo, pievi, tūm. Dīfcedam, explebo numērum, reddarque tentbru, Virg. Æn. 6, 545. SYN. Impleo, adimpleo, vel perticio, conficio, absolvo, pērago, vel saturo, saturo. expletus. Nam simul expletus dapibus vinoque sepultus, Virg. An. 1, 610. SYN. Implettis, vel satīatus, saturatus. explicitus. Vērsibus explicitum est omne duobus opus, Mart. 14, 1, 14. SYN. Explicatus, vel perfectus. explico, ŭī, atum, vel itum. explicuit vino contracte seria frontis, Hor. Sat. 2, 2, 125. SYN. Promo, păndo, ēvolvo, expono, apetio, explano, în-terpretor. VERS. Totam rem ordine pando. Fert animus causa tantarum expromere rerum, expediam dictis, et te tha fata docebo. Fas mihi Grajonim sacrată resolvere jură. Explodo, si, sum.-Natiem explodentibus alis, Lucr. 4, 714. SYN. Plando, vel rejicio. Explosus, Contemplis altis explosa arbustula dixit, Hor. Sat. 1, 10, 77. SYN. Rejectus. Explorator, oris. Exploratores equitum levia improbus arma, Virg. An. 11, 512. SYN. Excubitor, vigil. Exploro. Exploro. Exploro. Exploro. Explorare laber, with i justic capetiere fan 3ft, Virg. Hin. 1, 81. SYN. Inquiro, exquiro, lustro, scrutor, rimor. expolio, is, ii, & Ivi, itum. Quare etiam quedam nunc artes expoliumur, Luc. 5, 343.

Expolitus. arida modo pumice expolitum. (Plial.) Catull. 1, 2.

Poet. 89. SYN. abjicio, vel explico, exproma.

odo, posiit, politim. Verilbile teponi eragitis rei conica non will, for. A.

*Æðtieðqx5* 

SYN. Politie, Excultie.

Expositus .- Qui nibil exposiciom safat deducere nec qui, Juv. 7, 54. SYN. expostus, objectus.

Expolco. exposcumt; mittique virat qui certă reportent, Virg. Æn. 9, 193. Posco, peto, postulo.

expostulo. SYN. Queror, conqueror, vel exposco, postulo.

Exprimo, preisi, preisum.

Exprimet, et molles imitabitur ære capillos, Hor. A. Poet. 22.

SYN. elicio, vel expono, explico, expando, vel effingo, imitor, represento. exprobro. eft alique ingrato meritum exprobrare voluptas, Ovid. Ep. 12, 21. SYN. objicio, oppono, objecto.

expromo, mei, mtum .- et mæftes expromere voces, Virg. Æn. 2, 280.

SYN. Promo, profero, expono, depromo.

expugno. expugnabis, et est qui vinci positi eque, Hor. Sat. 1, 9, 55. SYN. Vinco, supero, debello, occupo. V. Debello.

expulsus, a, um. Finibis expulsum patriis, nova regna petentem, Virg. An. 1, 620. SYN. Pūlsus, dējēctus.

expungo, xī, chum. Impēllo, expungam! namque eft scabiosus et acrī, Perl.

S. 2, 13. SYN. Deleo, tollo, wel pungo.

exquilia. Qui nunc exquilias, nomine collis, babet, Ov. Mons Rome, ubi Tullut. Hofilius, tertius Romanorum Rex, excubias collocavit. VERS. āddē, quod ēxcā-bāās ibi Rēx Romānus āgēbāt; Quī nūņc ēxquiliās, nomine collis, hābēt, Ovid.

exquiro, sivi, & sii, situm.

Hibus āc mēdī īs ūmbrosam ēxquīrērē vāllēm, Ving. Geor. 3, 331.

SYN. Quæro, înquiro, perquiro, scrutor.

exquisitus. SYN. Præstans, excellens, præclarus, eximius, egrégius, ēxsāturo, as. SYN. Saturo, satio, expleo.

exicindo, icidi, icisum. Non ego cum Danais trojanam exicindere gentem, Virg. A. 4, 425. SYN. exseco, excido, seco, scindo, vel everto, diriio, delen.

Exseco, as, ecui, ectum. Quinas bic capiti mercedes exsecat; atque, Hor. S. L. 1. S. 2, 14. SYN. Seco, scindo, exscindo.

exspatior, aris .- Clare exspatiantur in auras, Sil. 17, 95. SYN. Spitior, erro, vagor, divagor, ambulo.

axftimulo. His solita eft dietis exftimulare virum, Ovid. Faft. 6, 588. SYN. Stimulo, excito.

ēxsulcito. SYN. Sulcito, excito.

tă, ôrūm. Pēstoribūs inbiāns, spīrāntia consilis extā, Virg. Æ. 4, 64. SYN. Viscērā, intestīnā. EPITH. Pingulā, lūbricā, tilmīdā, somānēxtă, örüm. tia, calentia, mollia, întimă, spîrantia, calida, tepida, tepentia. VERS. Spīrantia consulit exta. V. Vifcera.

Extabelco, ŭi. SYN. Tabelco, tabeo, marcelco. PHR. Tabe conficior, exedot. ēxtēmplo. ēxtēmplo Tūrnī sīc ēft āffātā sororēm, Vir.Æ. 12,136. SYN. Continuo. protinus, subito, haud mora, repente, ocyus, confestim, ilicet, actutum.

extemporalis. extemporalis factus es meus rhetor. (Scaz.) SYN. Sübitus, repentinus.

ēxtendo, dī, sūm, & tūm.

Fusus bumī, totoque ingens ex'enditur antro, Virg. Æn. 6. 423.

SYN. Tendo, pando, expando, diffundo, porrigo, explico, vel propago. VERS. Vīrtūtem extendere factīs. se fulva morībundum extendīt arenā. ēxtenio. — Longa eft extenuanda mora, Ovid. Pont. 1, 3, 26.

SYN. Tenuo, attenuo, minuo, imminuo.

exterior, oris. Tu comes excersor, sī postulet, īre recuses, Hor. Sat. 2, 5, 17. SYN. Sūmmūs, externus. . "calimištuš Extermino. Te Paulus binc exterminat, (Iamb. Dim.)

SYN. aboleo, vel ejicio, expello, pello, abigo-

Externus, ă, um.—Generos externis affore ab oris, Virg. Æn. 7, 276. SYN. exterus, extraneus,

ēxtērrītus. Tum vero Ænēds subitīs ēxtērrītus umbrīs, Virg. Æn. 4, 571, SYN. Tērrītus, attonītus:

exterus. învidia îfi, ît nos fas exteră quærere regnă.
SYN. externus.

extimesco, vi. Nec quemquam nervos extimuiste tuos, Ped. SYN. Timeo.

ēxtīnguo, xī, ctūm. Cædē săcērdērīs flāmmās ēxtīngui: ¿Vēflæ, Ov.Met.15,778. SYN. Rēftinguo, vel abdieo, pērdo, dēlēo, ēvērto, vel ōccīdo, īntērtīcīo, pērimo, īntērimo. PHR. Ģēlīdīs rēftīnguerē fontībūs īgnēs. Lymphā īnjēctā īgnēs domārē. Vūlcānūm ūndā sūpērārē, obrūērē. VERS. Vīrībūs ābsūmptīs ēxtīnguitūr īgnīs. Flāmmās grāndior aūrā nēcāt. ēxānīmāt flāmmām sūbducto ftīpitē. Nūrrītur vēnto, vēnto rēftīnguitūr īgnīsa. Lēnīs agīt flāmmās, grāndior aūrā nēcāt.

Extirpo. SYN. Vello, evello, eruo, eradico, avello. V. Evello.

extollo, extuli, elatum. Ne cessa turbare metu, aique extollere wires, Virg. An. 11, 401. SYN. effero, educo, is, vel laudo, prædico, as, celebro. extorqueo, rei, rtum. Tendunt extorquere premaid; quid faciam vis? Hot.

Ep. 2, 2, 57. SYN. Aufero, rapio, eripio.

extrā. Quamoji nīl extrā numerum fecisse modumque, H. extraho, axī, actum — Vīrum puerum extrābat alvo, Hor. A. Poet. 340, SYN. expromo, elicio.

Extraneus. Tollat pedes îndomită firato extraneo. (Iamb.) externus, exterus.

Extrēmus. împiger extremos currit mercator ad indos, Hor. Ep. 1, 1, 45. SYN. Ultimus, supremus, vel summus.

extrīco, as.—Aut nummos unde, unde extrīcat amaros, Hor. Sat. 1, 3, 88. SYN. expedio, solvo, libero.

Extrudo, sī, sum. Laudāt venālēs qui vult extrudere merces, Hor. Ep. 2, 2, xx. SYN. Detrudo, deturbo, pello, expello, ejicio.

ēxtruo, xī, ctūra. ēxtruīs, beu rēgnī rērumque oblīte tuārum, Virg. Æn. 4, 267. V. Ædifico.

Extūběro, as. Plūmboque çērvīx vērběrāta extūběrēt. (Iamb.)
SYN. extumeico, tūrgeo, tumeico, inflor, protuběro.

Extundo, is, udī, usum. ut wāriās usus meditando extunderet ārtēs, Virg. Geor. 1, 133. SYN. ēlīdo, exprimo, ēlicio, vel excudo.

Exūběro, ās. āt sī lūxŭrjā föliörum ēxūběrāt ūmbrā, Virg. Geor. 1, 191. SYN. ăbūndo, āffjuo.

Exudo, as. - aque exudat inuitits bumor, Virg. Geor. 1, 88.

SYN. ēxtīllo, sūdo, stīllo. ēxūgo, is, xī SYN. Sūgo.

ēxil, ēxilis. ēxil ab ōetāvā Mārtus bibit ēt frūtur Dīs, Juv. 1, 49. SYN. ēxņūlsia, ējēctus, protūgus, extorris. EPITH. Vāgus, misēr, vāgābūndus, flēbilis, trīftis, mortus, sollicītus, insomnis, lānguidus, ānxīus, morēns, īncōgnītus. PHR. Patriā pūlsus, ēxpūlsus, cārēns. Patriīs ōrīs, fīnībūs, sēdibūs, pūlsus, ēxpūlsus, ējēctus. Fīnībūs ēxtorris. Patriā cēderē, vel dēcēdērē jūlsus. Patriīs ēxul āb ōrīs. ēxul īnōps ērrāt. Sēdībūs īncērtīs ērrāns, āliēnāgue lūdtrāns Līmina Quī procul ēxtrēmā pūlsus in ōrbē lātēt. Rēgnīs ēxul ādēmptīs. VERS. Mē pūlsum pātrā, pēlāgūque

pēlāgīque ēxtrēmā sēquēntēm Fortūna omnīpotēns ēt inēlūctābilē fatūm Hīs posuērē locīs. Si quibus ējēctūs sylvīs aūt ūrbibus ērrāt. Pēr frētā, pēr fcopulos ēxulis ībo comēs. V. Exulo.

ēxūlcero, as. SYN. aspero, exaspero, exacerbo, wel crucio, torqueo, ex-

crŭcio.

ēxillo, ās. Vīcītis abīt, longāque īgnotīs ēxillat orīs, Virg. Geor. 3, 225.

PHR. Patrīs expellor ab orīs. Patrīam fūgio. Patrīa, vel Patrīæ fīnībūs fūgor, pellor, ējicior, arcēor, ēxcēdo. Profūgus ērro. Procul a patrīa, in ēxtrēmas orās, vel terrās rēlēgor, arīs. ēxilio domos ēt dūlcīā līminā līnquo. Quero alīo patrīam sūb Solē jacentēm. abīt longēque īgnotīs ēxūlāt orīs. Ignotā pēr oppīdā trīstēs ēxūl agīt cāsūs. Pēlli īn tērrās alīo sūb Solē jacentes. ēxulāt ēt toto quærit in orbē fūgam. ēxul agor pāttām quē rēlīnquo. īgnotā constitue ēxūl hūmo. Cum patrīam pūlsat taāmquē rēlīnquo. īgnotā constitue ēxūl hūmo. Cum patrīam pūlsat dūlcēsquē pēnatēs Līnquērēt, ēt trīstēs ēxūl trāstērētūr in orās. Vāgūs, rūl in orbē ērrābīt toto patrīs ējēctūs ab orīs. Pēllīmūr ē patrīs lārībūs. pētīmūs volēntēs ēxīlīūm. VERS. Līttorā tūm patrīæ lācrymāns portūsquē rēlīnquo; ēt campos ūbi Trojā fūīt; fēror ēxūl in altūm Cūm socīs. ēxīlīum dīrā penām pro cædē lūēbāt. Nos patrīa amīssā domīnis pārētē sūpērbīs Cogīmūr. V. Exul, & Exilium.

exulto, as. Semina mittentes mox exultabimus omnes, Sedul.

SYN. Gestio, lætor, gaudeo, triumpho.

ēxululo, as. Nec pudu it scissis exululare comis, Ovid. Epift. 15, 114.

SYN. ŭlŭlo, vociferor. V. Ululo.

ēxuo, tī, ūtūm. ābfiūlit bæc ănimās dēxtra, ēt tötidem ēxuit ārmīs, Virg. Æn. 8, 567. PHR. ārtūs nūdo. Vēstēm, amictūm pono, dēpono. ēx hūmērīs vēstēm rapio, ēripio. Dūplicēm ēx hūmērīs rējēcit amictūm. V. Nudo.

āudpēro. Sānguintæ ēxupērānt ūndās; pārs cæterā pontūm, Virg. Æn. 2, 207. SYN. Supero, vinco, præsto.

ĒRŪro, 18ī, flūm. Înfēctum cili itur seelus, aut exuritur īgnī, Virg. Æn. 6, 742. SYN. ūro, adūro, cremo, încēndo, accēndo, înflāmmo. V. Uro. ERUVIE. Hētorē, quī redit ēruviās īndūtus ācbīllis, Virg. Æn. 2, 275.

SYM, Spöllá, prædá. EPITH. Dītes, öpīmæ, critenæ, hôftiles. PHR. Æxŭviās dēlēto ēx hōftē réferrē. ēx hōftē exŭviās rapere, eripere. VERS. Ponitūr ād patrīos bārbara præda Dēos. Prædam ālsērvabānt, hūc ūndīque Troia gaza, īncēnsīs ērēpta adytīs, mēnsæque Dēorūm, Crātērēsque aug ellīdī, captīvaque yestis Congeritūr.

معلام الموالي المعلم الموالي Ė.

Aba. Et faba fabrorum, protitiomique rudes. Colum. EPITH. Dura, pallens, pingult, picta, ventora. Ther, fabril. Emflium circa judem fiber mais, et Enguer, Hor. A. Poet. 32.

SYN. Brillex, opifex. EPITH. Ferrarius, lignarius, erarius, induftrilis, robuftus, fortis. PHR, Magna vi brichis tolleas. ingenti molimine vires exercens. Mültb conumine nitens. Rigida exercens välidis Incudibus ara. Vērsans tenācī forcipē maisam. VERS, Nēcdum ensem immîti duxerit arte faber. V. Procudo. Ibrīca. Dēnīque it în fabrīca, sī prava eft regula prima, Luct. 4, 516. fabricator, oris. - R ipse deli fabricater epias, Virg. An. 2, 264. SYN. artifex, opifex, ftructor, exftructor, faber. fabricor, & fabrico, as, Pugnābānt ārmis, de poft fabricaverāt ūsus, Hor. Sat. 1, 4, 102. SYN. Facio, efficio, condo, Extrito, sedifico, molior, cude, excudo. V. Procudo, Ædifico. fabrīlis. Fābrīles operās rūdibūs conjundere māfsīs, Sev. fabrīliter. if illud quod nemo opifex fabriliter aptans, Prud. Apoth. 519. Fahiys. und dies Fabios ad bellum mistrat omnes, Ovid. Fast. 2, 235. Dictator Romanus, in bello adversus Annibaltan ratios Cuntinbanda quadam grudentia vem Romanam alierum Imperatorum temeritate literatum estituit. EPITH. Solen, invietts, conclutor, morane, lentus. PAR. Qui-primus sevum lento luctamine Panum compressit. Intractasque minas dīlāto Mārte fatigāt. Solērs cunctandī Fabius. Invictulque morā Fabies. Cunctatorque senex Fabius. Tahricius. Fabricium? vel te sulco, serrane, seremem? Virg. A. 6, 844. Crois Romanus, somma virtute ac fruyalitate illustris. Cuman Pyrrbum ke-tatus missus essen nullis policitationibus adduci potuit, ut à Romanis destecrat. EPITH. Gravis, pauper, rigidus, triftis, Romanis, socialis, socialis, fortis, ge-nesosus, incorruptus, invicais, THR. on contentus honesto Munera contempsit Regula. Nulli pervia culpa Peetora Fabricii, donis invicta. Qui îprevit munera Pyrrhi. fabula. Nomine sub noftro fabula nulla fuit, Ovid. Faft. 4, 10, 614. SYN. Commentum, figmentum, fabella. EPITH. anilis, mendax, vana, garrula, ficta, inanis, ingeniosa, solers, perita, monstrosa, vulgaris, poctică, lætă, antiquă, doctă, deliră. PHR. Veri expers, neiciă. VERS. Fābēllas gārrīrē pērītus anīlēs. Aurēs implēbīt fābula nulla mēls. Contĭnět öbícænös fābŭlā nūllă jŏcŏs. fabulor. Dum fabulamur millibus decem dixit, (Scaz.) Mart. 4, 61, 4. SYN. Colloquor, fabulas narro. fabulosus. Caucasum, vel qua leca fabulosus. (Sapph.) Hor. Od. 1, 22, 7. SYN. Fictus, fictitus, effictus, vanus, inanis. fac. Non pollunt, făc enîm minimîs ê pārtibăs esse. Lucr. 2, 484. Hos fāc ārmēnīos, bac ēst Dănăciā Pērsis, Ovid. Y. Facio. Săcesso, Is .- Matris mandată făcessit, Virg. Georg. 4, 548. SYN. Făcio, vel amoveo, vel recedo.

făcētus.

săcette. Disertus puer ac făcetiarum, (Phal.)

SYN. Joci, sales, lepores, festivitas.

Mcerus. M cuique eft ætas, ită quemque facetus adopta, for. Ep. 1, 6, 45. SYN. Lepidus, festivus, salsus, jecosus, urbanus, argutus.

Mcies. Yei. Vertitur ememplo fa ies et mentis et oris, Ovid.

SYN. ös, vūltūs, frons. EPITII. Pūlchra, nitens, decora, candida, egregia, honesta, serena, însignis, formosa, grūta, blanda, verecunda, benīg-na, îngenua, venusta, rosea, modesta, hilaris, jūvenītis, veneranda, venerabilis, subridens, læta, severa, minax, contracta, obliqua, torva, fera, terrifica, horrenda, mettienda, formidabilis, sordida, forda, rugosa. VERS. Genīs făcies squalientibus horret. in aurige făciem mutută Metilici. Verte omnes tête in facies. et faciem tadro propier. Faciemque Dez, veftemque reponit. Quos hominum ex facie Dea læva potentibus herbis înduğrat Circe, în vultus, ac tergă ferarum. Curvata în montis făciem cīrcumftětit undă. V. Os, oris.

făcile. Nec temperari făcile nec reprimi potest. (lamb.)

ingënito făcile conciliante platins, Ovid.

SYN. Haud difficitis, vel mobilis, vel aptus, habilis, vel mitis, lenis.

facinus, oris. Te per meorum facinirum laudem precor. (lamb.)

SYN. actio, opus, factum, vel fcelus, crimen, flagitium. EPITH. egregium, īnsīgnē, generosum, præclarum, malum, atrox, obscenum, horrendum, něfandům, tetrům, malignům. V. Scelus.

facio, feci, factum. ---- nucibus facimus quæcunque relielis, Perl. 1, 10. SYN. efficio, conficio, perficio, exequor, ago, perago, molior, operia, patro, perpetro.

McUltas, atis. Cujus arifteo quoniam oft bblata facultas, Virg. Geor. 4, 437. SYN. Pötöftäs, vis.

ficundia. Nec facundia deseret bune, nec lucidus ordo, Hor. A. Poet. 41. V. Eloquentia.

facundus. - ubi nunc facundus ulfffcs? Ovid, Met. 12, 92. V. Eloquens.

fæculentus and fæcul entos gurgites bærescere. (Iamb.)

SYN. Conostis, vel eralsus.

sĕdēns.

Mgus, I. F. Fagus, & arcadio pimus amara Deo. Prop. 1, 18. 20. EPITH. Pătulă, arduă, excelsă, alta, umbrosă, frondosă, densă. Late ramos, annosague brachia pandens, umbrosa cacumina fagi. Rugoso cortice fagus afpera. Ramos alte spargens. Patule sab tegmine fāgī.

Lavas cetra tegit ; falcatī cominus emes, Virg. Æn. 7, 792. Talcatos. SYN. Falcibus armatus, vel curvatus.

falcifer, a, um. Nam si falciferi descendere tempia Tonanes, Mast. 5, 16, 5, PHR. Falce armattis.

falco, onis. EPITH. Răpax, răpidus, vorax, ferus, strox, avidus, raptor, crūentus. PHR. Pennis et curvis unguibus acer. Sublime volant, tentiem tecăt aera falco. V. Accipiter.

falernum. Māluerīs, quam sī musta Fălernă bibas, Mart. 12, 120. Vinum in Falerno monte Campaniæ in Italia crescens. SYN. Vinum. EPITM. Fümösüm, Indomitum, vetülüm, acre, mordax, fuave, Campanum. Surrentinum, à Surrento Campaniae oppide. PHR. Campani mallissimi vina Fălermi. V. Vinum.

fallacia. Verum ubi nulla fugam reperit fallacia, victus, Virg. Geor. 4, 443. SYN. Dölüs, fraus, aitus, aftutia, calliditas, vafrities, insidiae, EPITH. inīqua, mala, occulta, mendar, maligna, perfida, scelerata, improba, tectă, împlexă. PHR. ars subdolă. Fraus mendaci tectă colore. Confictă dolo mendacia turpi. V. Dolus.

fallaciter. Quaque vacant anima fallaciter omnia transit. Ovid.

SYN. Dălose, aftu.

fallax, acis .- incolumen fallaci perferet Auno, Virg. Æn. 11, 717. SYN. Mendax, dolosus, perfidus. PHR. Dolos versare peritus. Vir ficto pectore. Dolis inftructus, et arte Pelaiga. Qui durum nefas in pe-Aore versat. Multa malus simulans. VERS. Blanda quidem vultu, sed qua non tetrior ulla interius, fucata genas, et amicha dolosis illecebris.

V. Decipio.

fallo, fefelli, falsum.-—dölös, quīs fāllirē possit amantem? Virg. Æn. 4. 296. SYN. Dēcipio, fraudo, dēludo, eludo, PHR. Dolos vērsare. necere. Dolis, aftu capere, captare, decipere. Fallere dolo. Fraudem aftūto pēctore verfo. Dare verba. Insidias meditor. VERS. Multa malūs simulans vana spē lūsit amantem. Novas artes, nova pēctore versat - Consilia. Illa dolos dīrumque nefas în pectore versat. Heu quibus însidils, qua me circumdedit arte! V. Decipio.

falsidicus. Falsidicus confidenfque, quid tum boftea? (Iamb.) SYN. Mendax.

salso. învidia est falso, plurimă vuleus ămăt. Tib. 2, 2, 20. SYN. Fālsē.

tala. cis. Vomeris būc et falcis bonos, būc omnis aratrī, Virg. Æn. 7, 635. BPITH. Cūrvă, procūrvă, obtūsă, ăcūtă, ădūncă, ferrea, dūra, æffivă, panda, repanda, feeniseca, longa, mordax, campestris, cerealis. PHR. Falce meto, seco, sterno, prosterno. VERS. Maturis falcem supponit ărīstīs. Ceres falce resectă cădit, Falcibus æstivas detondent Gargără Mēssēs. Jām fālce recurva Rura metunt.

fama. - Magnas it fama per urbes, Virg. Æn. 4, 173.

Poetæ fabulantur, Titanis & Terræ filiam, quæ pennis instructa, tubam unam, aut duas gerit. Hanc Virgilius exhibet ut monstrum alatum, quod oculos, aures, SYN. Rūmor, mūrmur, sermo. era, linguasque innumerabiles babet. SYN. Rumor, murmur, sermo. EPITH. Nuncia, pennata, volitans, mendax, loquax, vaga, incerta, garrula, turbida, supērstēs, memor, velox, perennis, maligna, procax, prænuncia, vivax, celer, verbosa, potens, præpes, pernix, subita, repentina. PHR. Rerum prænuncia fama. Tam ficti pravique tenax, quam nuncia vērī. Innumērās solvēns fālsa in præconia linguas. Volitāns per regna per urbes. Vacuas implens sermonibus aures. Magnarum nuncia rerum. Tacertæ mūrmura famæ. VERS. Fama malum, quo non aliud velocius üllüm Möbilitate viget, vīresque acquirit eundo. Nuncia fama ruit, populifque allabitur aures. Fama loquax pervenit ad aures. Fama loquax, quæ veris addere faisa Gaudet, et e minimo sua per mendacia crescit. ad nos vīx tenuīs famæ pērlabitur aura. Interea pavidam volitans pennāta pēr urbēm Nuncia fama ruit. Famamque fovemus inanem. ēt jam famă volans tanti prænunciă luctus Evandrum Evandrique domos, et meniă complet. V. Rumor.

Fama of. SYN. Fama volat, vagatur, fert, perhibet, vulgatur. PHR. Fa-

ma-cccupăt aures. Ită famă ferebat. V. Fama, \*\* Fāmă. SYN. Gloriă, laus, nomen, decus, honor. EPITH. Clară, egregia, celebris. PHR. Celebris præconia famæ. Magnum et memorabile nōměn,

noměn. VERS. Nobilis, et fama multis měmoratus in oris. Nostra per immēnsas ībunt præconia laudes. Famamque sovebat inanem.

Descriptio Famæ. Virg. Æneid. 4, 173.

-Magnas it Fama per urbes: Fama, malum, quo non aliud velocius ullum. Mobilitate viget, viresque acquirit eundo : Parva metu primo; mox sese attollit in auras. Ingrediturque folo, & caput inter nubila condit. Illam terra parens, ira irritata Deorum, Extremam, ut perhibent, Cæo Enceladoque fororem Progenuit, pedibus celerem, & pernicibus alis. Monstrum horrendum, ingens; cui quot sunt corpore plume, Tot vigiles oculi subter (mirabile dictu) Tot linguæ, totidem ora sonant, tot surrigit aures. Nocte volat cœli medio, terræque per umbram Stridens, nec dulci declinat lumina fomno. Luce sedet custos, aut summi culmine tecti, Turribus aut altis, & magnas territat urbes, Tam ficti pravique tenax, quam nuncia veri. Hæc tum multiplici populos fermone replebat Gaudens, & pariter facta atque infecta canebat.

Fāmosus. Nēc sponfæ läqueum fāmoso carmine neetit, Hor. Ep. 2, 19, 31. SYN. Insignis, præclarus, famā super æthera notus, vel turpis, infamis.

fămēlicus. Noele boues mācrī lāfisque fămēlică collo, Juv. 14, 145. SYN. Împolitis. PHR. Fămē confectus, prētus, victus. VERS. Nīl hābēt, et lēntā dēpērīt īllē fāmē. Illē fāmē rābīdā trī guttur pāndēns. împastus ceu plēna lo pēr ovīlīta tūrbāns (luādēt ēnīm vēsānā fāmēs) māndītquē trāhītquē Mollē pēcus. Illos longa domant inopī jejūnīa vīctu. Cērnīt mīsērābīlē vūlgūs īn pēcūdūm cēcīdīsē cībos, ēt cārpērē dūmos. Vellēre et īgnotis dūbīas rādīcībūs hērbās. Ūtquē frētum rēcīpīt dē tōtā flūmīna tērrā. Nēc satiātūr aquīs, pērēgrīnosque ebībīt āmnēs s Ūtquē rāpax īghīs, līgnī quō copia major ēst dāta, plūrā pētīt, tūrbāquē vorācīor īpsa ēst: Sīc ēpūlēs omnēs eresīchthonīs ora prosānī āccipīūnt, poseūntquē simūl, cībūs omnīs in īllo Caūsā cībi cīt sēmpērquē locūs fīt inānīs ēdēndo. Jāmquē fāmē patrīās āltīquē vorāgīnē ventrīs āttēnūārat opēs, sēd ināttēnūātā mānēbāt. Tūm quoquē dīrā fāmēs, īmplācātæquē vīgebāt Flāmmā guilæ. īpsē sūos ārtūs lūcērō dīvēllērē māssū Cæpīt, ēt īnfēlīx mīnūēndo corpūs alēbāt.

Descriptio Famelici. Ovid. Met. 8, 824.

Petit ille dapes sub imagine somni,
Oraque vana movet, dentemque in dente satigat,
Exercetque cibo delusum guttur inani;
Proque epulis tenues necquicquam devorat auras,
Ut verò est expulsa quies, furit ardor edendi.
Perque avidas sauces immensaque viscera regnat.
Nec mora, quod pontus, quod terra, quod educat aer

Police.

Roleit, & appolitis queritur jejunia mensis, Inque opulis epulas quærit, quodque urbibus esse, Quodque satis populo poterat, non sufficit uni, Rlusque cupit, quò plura suam demittit in alvum.

faines, is. et mětüs, et málésuādā famēt, et türpis igēdā, Virg. A.n. 6, 276. SYN. Ēsūriēs. EPITH. Rābīdā, mālčsuādā, insānā, savā, mīsērā, jējūmāns, stimulāns, dūrā, inēga, atrā, erūdelis, ūrgēns, vorāx, aecebā, importūnā, āspērā, ægrā, prædūrā, avidā, pāllīdā, jējūnā, lānguidā, fūrībāndā, violēntā, dīrā, inērs, impātiens, quērūlā, vigil, insēmnis, irrēquiētā, grāvis, rēdūv, rēdīvīvā. PHR. ārdor ēdēndī. ēdēndī rābīēs. āvidae stamma gulæ. Rābīes-īmprobā vēntrīs. Mārtīs ālūmna stames. Tvījarībā vūkū. VERS. Rābīdī jējūnā vēntrīs. Mārtīs ālūmna stames. Tvījarībā vīkū. VERS. Rābīdī jējūnā vēntrīs insolītīs ādīgūnt vēscī. Trīfsī monšentīā tērpēnt Mēmbrā fāmēs. Collēctā fātīgāt ēdēndī, ēx longā rabīes. Pallīdā jējūnā seviātās. Tūm quoquē dīrā sāmēs, īmplācātæquē vīgēbāt Flāmma gulæ. Fūrīt ārdor ēdēndī, Pērque svīdās fauēs- īmmēnsāquē vīscērā rēgnāt. in stērīlī jējūnā sāmēs. pālorquē trēmēruē Sēde hābītānt. Suādēt, ūrgēt vēsānā sāmēs. Frāstīs morboquē sāmēquē. Pallīdā sēmpēr orā sāmē. Cūm tē, nātē, sāmēa, īgnūta ād littorā vēstūm āccīsīs cōgēt dāpībūs cānsūmērē mēnaās. V. Famelicus.

## Descriptio Famis. Ovid. Met. 8, 799.

Quasitamque Famem lapidose vidit in agro, Unguibus, & raras vellentem dentibus herbas. Mirtus erat crinis p cava lumina, pallor in ore; Labra incana situ, seabri rubigine dentes; Dura cutis, per quam spectari viscera possent; Ossa sub incurvis extabant arida lumbis; Ventris erat pro ventre locus: pendere putares Pectus, & à spinæ tantummodo crate teneri. Auxerat articulos macies, genuumque rigebat Qrbis, & immodico prodibant tubere tali.

Băman fățiare. PHR. Fămem explere, placare, eximere. VERS. Portquam exemptă fămes cpulis. Postquam exempta fămes, et ămor compressus edendi.

Similia. Pater familia vērus est Quirinalis, (Scaz.) Mart. 1, 85, 5.

SYN. agnatio, cognatio, Rirps, genus.

Samiliaris. ēgo lār sām familiaris, ēx bāc familia. (Iamb.) SYN. Domēsticus.

fāmosus. V. Supra, post Fama.

famularis. Famularis retinet errantem manus. (Iamb.)

tāmulātus, us. Dāmnātos cobitēnt ērgāstulā quos sāmulātu, Pr. SYN. Servitus.

famulor, arīs. et studite etkibrare bunis, famulemur ut illī, Ar. SYN. Servio.

familius, imerimam famulum, cum quo, &c. Ovid. Fast. 2, 809.

SYN. Minister, servus, pier. EPITH. Promptus, celer, fadu, succinctus, gnavus, solers, sagax, sidelis. V. Servus.

Enum. agrās about Links proposos, babitanda jut fana, Hor. Epod. 16, 19.

SYN. Templum, dalubrum. EPITH. Bacram, vetuftum, antiquam. V. Templum.

far, farris. Far erat, Et puri lucida mica salis, Ovid.

SYN. Frümentum, triticum. farī. \_\_\_\_ dieifque ha fatur amicis, Vitg. Æn. 2, 147.

SYN, Effarī, profarī, loquī. fărină. Num qua pulverea fuerint confusă fărina, Ovid.

EPITM. Trīticea, adorea, pultifica, candida, levis, attrīta.

fartago, Inis. Tum demum crafsa magnum farragine corpus, Virg. Goor. 3. 205. Mīxtă, crāsă.

Fas et jură sinunt, rros deducere nullă, Virg. Geor. 1, 269. SYN. Jus, æquum, licitum, justitia, æquitas.

fafcia. Paplitibus sediat, quam demo fafcia libro, Juv. 6, 262. EPITH. Terruïs, gracilis, sinuosa, mollis, purpurca, pendens, pendula. facticulus. Fasciculum portes librorum, ut rusticuls agnum, Hor. Ep. 1, 19.

SYN. Facis.

falcino, Le. Nescio qu'is teneros oculus mibi fascinat agnos, Virg. Ecl. 9,1262. V. Veneficium, Mugia.

Asēlus. Et cīreum pietis webitur sua rura fasēlis, Virg. Geor. 4, 280. Aliter, Phaselus.

faftīdio, is, ivi, & ii. Invenies alfum, si te bic faftidit, alexim, Virg. Ecl. 2. 79. SYN. fibhorreo, aversor, refugio, contemno, alpernor. V. Contembo, Asperner.

faftīdiosus. Faftidiosā triftis agrimonia. (Iamb.) Hor. Epod. 18. 21.

Fakidiem. Matri longă decem tülerunt fuftidia menses, Virg. Ecl. 4, 61. SYN. Tedium, nausen, contemptus. EPITH. Lentum, difficile, mo. röbüm, löngüm.

faftigium .- et summa sequar faftigia rerum, Virg. A.n. 1, 246. SYN. Culmen, vertex, apex, cacumen. EPITH. Summum, altim cilsum, excelsum. V. Cacumen.

fastostis. ud nocturnă jăces fastose limină muche, Mart. 10, 19,7. SYN. Superbus, faktu tumens, tumidus.

Tu quoque qui plero faffus alsamis amore, Prop. 2, 20. 21. SYN. Superbia, ambitio. EliTH. Tumidus, prozervus, iniquus, inamia, superbus, tumens, malignus, gravis, ventosus, turgidus, imperiocus, elatus. VERS. Laxet terribites majestas regia fastus. The truces fattu. violentaque pactora lenit. Turgida ventosus pectora faftus agit.

fatalis. Aut finite metum fatulis morte tyrami, Ovid. Met. 14. 602. SYN. Füneftds, vel certus, ratus.

fataliter .- it Hellorea primus fataliter baffa, Ovid. Met. 15, 67. SYN. Fato, fatali lege.

fateor, eris. Tpse farebatur, sed reddere pofie negabat, Virg. Bel. 3, 24. SYN. Confiteor, non nego: concedo.

fatidicus. Vatis faitdice, eleinit que prima futurds, Virg. An. 8, 340. SYN. Præsāgis, præmuncius, vates.

fatifer, a, fira. Fatiferumque ensem, lorieam ex are rigentem, Virg. A.a. 28, 621. SYN. Füneftus, lethifer.

fatigo. Tergă fătigamus bafta : nec tardă senectus, Virg. Æn. 9, 610.

SYN. Laffo, vel ūrgeo, premo. Tātigātus. īrē fātigātās ubi Dadālus exuit ālāt, Juv. 3, 25. SYN. Lafsatus, laleva, fefrus, defeisus.

...

fătīsco, is. New pulvērē wielā fātīscāt, Virg. Geor. 1, 180. SYN. Succumbo, wel dehīsco.

fatum. Concordes ftabili fatorum namine Parca, Virg. Ecl. 4, 47. SYN. Fors, fortună, vel mors, funus, lethum. EPITH. inexorabile, inēlūctābile, crūdēle, miserum, acerbum, incertum, miserabile, trifte, præceps, amulum, cacum, iniquum, sollicitum, occultum, deflendum, minitans, învidum, durum, dubium, exitiale, însolabile, properans, immotum, malignum, perniciosum, lamentabile, terribile, ferreum, funereum, ămārum, immobile, flebile, immane, sydereum, instans, repentinum. PHR. Fatalis lex. Nulli mutabile fatum. Fati æternus ordo. Fatorum fērreus ordo. Dīvum dēcrēta. Immotæ cælī lēgēs ātque aspēra fata. Nulla prece mobilis ordo. Parcarum ferrea fata. Trium decreta sororum. Öccuki miranda potentia fati. VERS. Fata volentem Ducunt, nölentemque trähunt. Immobilis obstat Causarum series et inelucabilis ortio. Desine fată Deum flecti sperare precando. Sors omniă versat. Sīc erat în fatis. Trojæ sīc fata ferebant. Sīc volvunt Parcæ. Sīc fata Deum rex Sortitur, volvitque vices, is vertitur ordo. Nec præceps agit omnia fatum. Fatis agitatus iniquis. Sunt qui sydereis tribuant hæc ōmaĭĭ fātīs.

fătitis, ă, um. îd quod verbosis dicitur et fătuis, Catull. 95, 2. SYN. Stultus, fiolidos, vecore, însanis. V. Stultus.

faūcēs, ĭum. Faucibus exippērāt gravis ballius; īn picē sadēs, Perl. 3, 89.
SYN. Jugulum, guttur, orā. EPITH. obscuræ, avidæ, angustæ, patulæ.

faveo, favi, fautum. Cafta fave Lucina, &c. Virg. Ecl. 4, 10.

SYN. āfpīro, ādsūm. VĒRS. Dā fācīlēm cūrsum ātque aūdācībūs annūš cœptīs. Quīsquis es, ō fāveās, nostrīsque laborībūs ādsīs. ādsīs ō pēdē Dīvā sēcūndo. ādsīs ō plācīdūsque jūvēs. Dēxtēr ādēs. āspīrēt prīmo fortūnā lāborī. Nostrīs bonus annūš votīs. Nostrīs āllābēre votīs. Dā mihi tē plācīdūm, vel fācīlēm. Sīs bonus, ō fēlīxque tūīs. V. Auxilior, Alpīro.

fāvīllā. Rēļpiciūnt ātram īn nīmbō völītārē fāvīllām, Virg. Æn. 5, 66. SYN. Scīntīllā, cinis. EPITH. Cāndēns, lēvis, cālēns, fērvēns, tēnuis, ardēns, fūmāns, īncēnsā, cālīdā, völāns, tēpātā, ignēta, bībūlā, spārsā, cānā, vanā, rūtīlā, mobūlīs, trēmulā; āltīvölā, crēpītāns, völucrīs, flāmmāns, törrēns. PHR. Völītāns pēr inānē fāvīllā. V. Ignis.

Fauni .- in numerum Faunofque ferafque videres, Virg. Ecl. 6, 27.

făvonius. Prīmo restitutent vere Favonii. (Choriamb.) Hor. Od. 3, 7, 2.
Zepbyrus sic dietus, à favendo, vel sovendo, quia lenis ac benigrus. SYN.
Zephyrus. EPITH. Spīrāns, cāndidus, tenuis, liquidus, stovis, storifer, plācidus, floridus. PHR. Auta Favoni. Grātā Favoni Tēmpēries. Flātus spīrāntis lene Favoni. Spīrāt genitabilis aura Favoni.
V. Zepbyrus.

făvor, oris. untle det făvor ārbiter corone. (Phal.) Mart. 7, 71, 10. SYN. Studium, gratia. EPITH. Dulcis, benignus, propensus, secundus. faustus. 7 bone, quo virtus tuă te vocet; 7 pede fausto, Hos. E. L. 2. L. 2, 37. SYN. Felix, fortunatus, beatus. V. Felix.

fautor,

Hic ubi nequitiæ fautoribus, et timidus nil, Juven. faūtor, öris. SYN. Favens, studiosus, protector, defensor, adjutor, amīcus.

faves. Mella favis, ilii tiliæ atque uberrima pinus, Virg. Georg. 4, 141. SYN. Mēl. EPITH. Prēlsus, mellītus, flavus, purus, dulcis, Hyblæis, Siculus, ab Hybla mente Siciliæ. Nēctareus, ambrosius, gratus, olens, Cecropius, i.e. Atticus, quia ibi mel exquisitum. odoriis, odorifer, odoratie. pinguis, celeitis, aerius. VERS. Spumantia cogere pressis Mella favis. V. Mel.

fax, facis .- Sic effată făcem juveni conjecit et atre, Virg. Æn. 7, 456. ŚYN. Tædā, lampás, lūx, lūměn. EPITH. Corūsca, fūmida, lūcēns, flammisera, fervēns, fūmans, rūtila, ardēns, flammans, lūcida, lūcisera, flämmea, radians, ignivoma, splendida, tremiila, tervida, micans, ignīta, flämmīvomā, noctūrnā, grātā, corūscāns, syderea, celestīs, Pheberā, clārā, funerea. PHR. Pinea tædā. Flāmmīsea pīnus. Inducto cērātæ sūlphūrē tædæ. VERS. Fācībūs lūcēt rādīantībūs aulā. Flāmmīseaque ardent pinus. Piceum fert fumida lumen Tæda. atro Lumine fumantes fīxīt sub pēctore tædas. Dependent Jychnī laquearibus aureis incensi, et noctem flammis funalia vincunt. Jamque faces, et saxa volant, furor ārmā minīdrāt.

febrīculă. SYN. Febris.

feberculosus. Vērum nescijo quid febriculosi. (Phal.) Catul. 6, 4. SYN. Febrem accendens, vel febricitans.

febrīlis.

febris. Cum fürit, atque artus depascitur aridă febris, Virg. Geor. 3, 458. SYN. Febrilis æstus, ardor, ignis. EPITH. arida, avida, occulta, calida; flagrans, ardens, anhela, maligna, molefta, dira, acerba, insana, amara, gravis, tremula, iners, fervens, recialiva, violenta, vigil, segnis, furens; ăcūtă, pallidă, corrodens, edax, depascens, furibundă, răpidă, sitibundă, torrens, recurrens, lenta, rediviva, redux, exurens, adurens, renalcens, gelida, frigida, mūtābilis. PHR. Depascens corpus. Dīrīs ūrens fervoribus artus. Corporis ardor. · V. Febricito.

sebrīcito. Fe'rīcitantem bāsiabit et flentem, (Scaz.) Mart. 11, 99, 20. .PHR. Febribus uror, agor, vexor, crucior, corripior, diforucior, accen-· dor, premor. Febre laboro, decumbo, langueo, areo. Arida languentes febris depascitur artus. Torrentur febribus artus. Torquet anhela ora siti febris. utit fervens præcordia febris. avet et exufto tabefcit lingua

pălātō.

februārius. Erumales Janus, Februarius, atque December, Auson. Mensis sic diesus à verbo antiquo Februo, i. c. purgo: qued illo civitas ex Numa Pompilii instituto variis sacrificiis lustraretur, quorum pracițua erant A Zupercalia in bonorem Panos ac Junonis. EPITH. Brumalis, feralis, plivius, imbrifer, nivesus, brevis, trigidus, gelidus. PHR. Meneis Qui

scquitūr Janum, reliquis quoque mensibus impar. fel, tellis. Sive fel ursinum tepefacta dilue lympba, Seren.

EPITH. atrum, vipereum, mordax, amaium, viride, virosum, malum, trīstē, cærüleum.

fēlīcītas, ātīs. ō nūllā longī tempērīs fēlīcītās. (Iamb.) Senec.

N. Prospērītās. PHR. Rēs sēcundæ, prospēræ. Fortunītā, prospērā, sécūndă, V. Felix.

feliciter. Nam spīrat trag cum satis, it filiciter audet; Hor. Ep. 3, 1, 166. SYN. Fortunate, beate, faulte. PHR. Secundo alite. Dextro alite. omine dextro. Aufpicio faulto. Dies aufpicibus. Aufpice Christo.

teliz,

fēlīu, īcis. Sēplimā poft džetuum fēlīu u ponērē vīteu, Virg. Nos amītērnās apar felīcībās ēdācat bortīs, Mart. 12, 20.

SYN. Beatus, fortunatus, vel prolper, faustus, secundus, vel commodus, titus, opportunus. PHR. Quo non feliciór alter. Terque quaterque beatus, ab omnī parte beatus. Cuī valtū ridēt sortuna erto. Cuī valtūms secundā est. Omnīs Dī cuī valtāms secundām. Quem lārga beatu fortuna secundām. Quem lārga beatu fortuna munera. Cuī nihil optandūm superest. Vers, o selix una ante astas priameia virgo. Felix heu mimium felix, sī, &c. Vīvite selīcēs, quībus est sortuna peracta, aspīrat prīmo sortuna laborī. Crebrēscānt optatæ auræ. Dīs equidem auspicitus reor et Junoge secundā. Auspicio selix totus ut annus ext. Nūnquam rebus credere lætīs. Rēdēt selīx fortuna līcēt. Dēsīnat elatīs quīsquam contidēre rebus. Dum savīt velīs aura secundā meis. Quāmcūnque Deus tibi surtunaverit horām.

ÉHa, če. Felt svor Phabī, aiveā Sālūrelā vāceā, Ovid. Met. 5, 230. SYN. Ælārus, catus. EPITH. Callidus. PHR. Mūrībus īnfēnsus.

femini. V. Femina.

femür, öris.—Röfrö fémér beešt ádüncö, Ovid. Met. 8, 371.
SYN. Crüs, fémén. EPIZ'H. Ténérüm, hīrsütüm, tremülim, mölle, tümidüm, tönellüm, candens, niveüm, firmüm, röbüstüm, förté, válidüm, lädküm, hirtüm, titübüns.

fenestră. Pērquē căvās dēnsī tēla întorquērē fēnēstrās, Virg. Abn. 9, 534. EPITH. Cavă, angūstā, patēns, apērtā, pattilā, sūblīmis, bistoris, clausa, Hgnēa, vitrea. VERS. Quā lūmēn thalamīs parva fenestra dabat.

fer. Vade age et îngentem factis fer ad estera Trojam, Virg. Ab. 3, 462. V. Fero.

Krā. Cērtum ēft, în sykrīs, īmēr spēlecā serārum, Virg. Ecl. 10, 52.

SYN. Bēstīā, bēlluā, brūtūm. EPITH. Hörtibilis, sammānis; skriēns, rigidā, montānā, hīrsūtā, sævā, rābīdā, crūsēlis, rāsta, īmmītīs, ācrīs, borridā, inhūmānā, aūdāx, mināx, vāgā, atrox, ērrāns, sylvēstris, sūrīosa, strox, impāvidā, frēmens, slīrā, interrita, impērterrita, sanguinolēntā, concītā, horrēns, formīdībilis. PHR. Pēr opācā vagāntēs Lūstrā fēræ. Fērā vēnānum sēptā coronā. Fēræ cānūm lātratībūs ācræ. Ērrāns pēr cāmpos viridēsque rēcēsus. Contrā tēlā surēns. Pērāgrāns dēvīā lūstrā. Montvagūm fērārum gēnus. VERS. Sylvāque montānās occulit āltā fērās. Rābīēmque fremēntēs dēposuērē fēræ. V. Venor.

ferāliā. Hārc, quiā jūfiā ferūnt, dīxērē ferāliā lūcēm, Ovid. Feriæ erant Romanis, Diis Manibus sacratæ, sic diētæ à serendis ad political VERS. Hār ag Kjūstā ferūnt, dixērē Ferāliā lūcēm, ūltīmā plācāndis

ibus illa füit. Ovid.

72 Perax, acis. Terra ferax Cereris, multoque feracior uvae, Ovid. Amor. 2, 16, 7. SYN. über, feecundus, fertilis, abundans. V. Fertilis.

ferculum. Mūltăque de māgnā săpērēfient fercha cana, Hor. Sat. 2, 2, 6, 140.
SYN. ēfcā, dapēs, epūlæ, cibūs. EPITH. Laūtūm, opīmūm, fuāvē,
dūlcē, rēgālē, sūpērbūm, tēnūč. V. Epulæ.

Sere. Nām tēcum ferē totus ero quo unque recedam, Auf. Jāmque ferē sīcco sūbdūetae līttore pūppēs, Virg. Æu. 3, 135. SYN. propē, fermē, pēnē.

Erendus.—Superanda umnīs fortună firendo uft, Virg. Æ10. 5, 710.

Bretrius. Peretrius dieins Jupiter à ferendis spoliis, que in ejus templum, parta victoria, ferculo portabantur, ex idicto Romuli. Hinc Feretti dicta eft ārā supērba Jovis. Prop.

feretrum. Auxilium vitale tulit, tactoque feretro, Sedul.

SYN. Sepülerüm, tümülüs. PHR. Jam virgo éffertür nigrö cömpösti séré-trő. Dürő pösüérünt membra séretrő. EPITH. Nigrüm, dürüm, misérüm, trīftě, mæftum, flebile, fatale, funěreum, cavum, lugubre, atrum, obscurum, feriæ. Pænārum celebres sub Styge feriæ. (Choriamb.) P.

SYN. Fēstā, vel ōtĭă.

fēriātus. Sācrā mēntīto mālē fēriātus. (Sapph.) Hor. Od. 4, 6, 14. SYN. Fēstus, vel otiosus, quietus.

ferinus. armentalis equa mammis, et latte ferino, Virg. An. 11, 5, 1. SYN. Belluints.

ferio, ii. Sublimi ferium sidera verisce, (Choriamb.) Hor. Od. 1, 1, 36. SYN. Czedo, percutio, verbero, tundo, pulso. PHR. Manu percutio. Mănibus fado, însequor, pullou VERS. Nunc dextre îngeminăte ictus, nunc ille siniftra. Densis ichibite berge Creber utfaque manu pulsat, versatque Dăretă. Crudeli laceravit verbere teren

ferior, aris. SYN. Ceffo, quieleo, vaco, otior. 4. Ceffo.

feritas, atis. Agmque lup areva plus feritaits babent, Ovid. Trift. c, 7, 46. SYN. Eerocia, barbaries, crudelitas. EPITH. Torva, feva, Scythica, immanis, indocilie. V. Crudelitas, Barbaries.

ferme. Mobilis et varia eft ferme natura malorum, Juv. 12, 226.

SYN. Fere, pēne, prope.

fero, tuli, latum. Quad ferar în partes îpse fu ile tuas, Prop. 3, 9, 60. SYN. Porto, tallo, suftinco, gefto, gero, vel suffero, tolero, patior, vel affero, vel aufero, vel duco. PHR. Humeros oneri suppono. Humeris fero. Oneri succedo : vel cervicent subjicio. Cœlum Atlas humero tor-- quet, gestat. Veres rest îngelis toto sonnixus corpore saxum. Pro Duco. Hincovia Tartarei que vert acherontie ad undas. Pro Dico. Quam Jūno fērtūr, &c. Pro Offero. Sācră Dionēæ mātrī Dīvīsque ferebām. Pro Produco. Sī duo præterea tālēs īdæa tulīseet Tērra viros. Pro Aufero. Poftquam te fata tulerunt. Pro Cupio. Fert animus causas tantarum expromere rerum.

ferocia, & ferocitas. ille fagit paridus : dominæque ferocia cauni, Ov. Met. 9, 579. SYN. Feritas, fævities. V. Barbaries.

N. Crudeliter, immaniter,

ccis. Ægīs féroces ore saxifico minas. (Iamb.) Senec.

SYN. Ferus, efferus, barbarus, truculentus, crudent, etrox. delis, Barbarus.

fermigineus. et pinguem tiliam et ferrügines kyacintbos, Virg. Geor. 4, 183. SYN. Nīgrīcāns, rübēns.

ferrugo, inis. Cum caput obscura nitidum ferrugine texit, Virg. Geor. 1, 467. SYN. Rubigo. EPITH. Atră, scabră, obscură, opacă, piceă, paliens, pīctă. V. Rubigo.

ferrum. Continuo ferro culpam compesce, priusquam, Virg. G. 3, 468.

SYN. Ensis, gladius, mūcro. EPITH. Dūrum, validum, solidum, rigidum, grave, stridens, forte, mordax, nocens, acutum, mortiferum. fævum, crudele, cruentum, infestum, trifte, fatale, rigens, milsile, Acum, sanguineum, lethale, Arichum, PHR, Obductum rubigint

îgně ruběns. VERS, Versant těnací forcipě ferrum, Vitam cruděli abrumpere ferro. V. Enfu. & Telum.

fertilis. Fērtilis effiva Nīlus abundet aqua, Tibul. 1, 7, 22.

SYN. Fœcundus, fêrāx, dīvēs, abundans, ubēr, gravīs, pinguis, opī-mus. PHR. Tēllus dītīfaimā frugum. Frugībus fēlīx. Potēns ubēre glebæ. Frugum ferax. Cereris Bacchique ferax. Datum semen multo cum fænore reddens. Divitis über agri. Turgens numeroso gramine tellus. Frequens herbis, et fertilis übere campus, VERS. aspice curvatos pomorum ponděrě ramos, út sta quod pěpěrit vix ferat arbor onus. V. Fruetuosus.

fertilitas, atis .- bunc fertilitatis bonorem, Ovid. Met. 2. 28c.

SYN. Fœcunditas, übertas, feracitas, über, abundantia. EPITH. abundāns, māgnā, fēlīx, lætā ; öptātā, öptāla, dīvēs, grātā, ípērātă, īn-gēns, Cērēālīs. PHR. Tēllūrīs ālmæ lætā sīnūm bēāns. VĒRS. Tībš rūris honorum Copia manabit cornu foecunda benigno. arva colonis. quamvis avidis, parent. Benigno proventu dominum ditat ager. Aurea früges Italia læto diffundit copia cornu. V. Abundantia.

fervefacio. ipfæ iese patinæ fervefaciunt illico. (lamb.) Plaut. Pleud. 3, 2,

44. SYN. Călefăcio, accendo.

fērvēo, bui. Fērvēbīt sepe īnsūlso comāndā Glyconī, Perf. 5, 9.
SYN. Fērvēsco, æstuo, ēxæstuo, ārdēo, būllio, ēbūllio. VERS. Sūbjēctīs īgnībus unda Fervet, et exultat, spumīsque tumentibus albet. Pars călidos lătices, et ahena undantia flammis expediunt, undanti clausus liquor indignatur aheno. exultant æftu latices, furit intus aque vis. Fumidus atque alte spumis exuberat amnis. Nec jam se capit unda, volat văpor ater ad auras.

à Ferves; vel fervere, ut à Ferve.

Collucere faces, jam ferwere littora flammis, Virg. Æn. 4, 567.

fervidus. atque manum pinu flagranti fervidus implet, Virg. Æn. 9, 72.

SYN. Fervens, ardens, igneus, æftuans, vel ágitatus. fervor, oris.—mediis fervoribus acrior inflat, Virg. Georg. 3, 154.

SYN. ardor, æstus, calor. EPITH. Æstīvus, calidus, sīccus, īgneus, zăbidus, vehemens. VERS, Flammiferis tellus radiis cum exusta dehiscit, Candentique globo medius coquit æthera fervor. Tum primum sīccīs āer fervorībus uftus Canduit. Incenditque aera fervor æftivus. V. Siccitas, Æstus, Æstatis tempore & Calor.

ferula. et nos ergo manum ferulæ subduximus, &c. Juv. 1, 15.

EPITH. Minax, trīstis, īnvīsa, dūra.

ferus. Gloria Teucrorum; ferus omnia fupiter argos, Virg. Æn. 2, 326. SYN. efferus, crudelis, barbarus, immanis, immītis, ferox, truculentus. V. Crudelis. Isus. ēt statu fēstēs fēstus et īpse bowēs, Prop. 4, 10, 4.

SYN. Defelsus, laisus, fatigatus, fractus, languens, languidus.

Feftināte virī, nām quæ tām sērā morātur ? Virg. 2, 373. SYN. Propero, matūro, celero, accelero, volo, advolo. PHR. Moras rūmpo, pēllo, tollo. Rapidis passibus feror, volo, avolo, evolo. Præcipitare moras. Gradum celerare, accelerare. Maturare fugam. Celeri pede humum pulsare. Celerem gradum concitare. VERS. Haud mora, festinant jūssī, rapidīsque feruntur palsibus. Nēc mora, nēc requies. Tenuīt mora nūlla vocatos. Jūssa Deze celeres peragunt. ocyus omnes imperio læti parent, ac jūssa facessūnt. evolat hīc pedibūs celer et pernīcibus alīs, avolat Ale Noto citius, celerique săgittă. Sic illam fert impetus îpse volântem. En age segnes Rumpe moras. Feftinate, viri, que vos tam sera moratur Segnities ? Mox sest ad littora præceps Pertulit. in me mora non ērīt üllā. Jām jām, nūllā mora ēft, sēquor, ēt qua dūcītis ādsūm. Haūd morā, continto fūgīt illē pēr ūndās, ocyor ēt jācilo, ēt vēntos æquāntē sāgīttā. Fīnībūs omnēs Haūd morā prosilūērē sūīs. Indē ālīī cēlērānt cūrsūs. Dīcto cītūs tūmīda æquorā plācāt. Vīx sūmmo vēltīs giā pūlvēre sīgnāt. V. Curro.

feffinus. Canifies feffină winit comorte remota, Claud. In. Nupt. Hon. 325.
SYN. Velox, citus, concitus, citatus, levie, peraix, properus, volucies,

răpidus. V. Velox, Celer.

feftivus. ardua feftivo palsemus sidera cantu. Text.

SYN. Lepidus, facetus, urbanus : lætus, jocosus, hilaris.

feftum. întempeftivă turbantes feftă Minerva, Ovid. Met. L. 3, 33. EPITH. însigne, solenne, annuum, lætum. SYN. Dies festus. Festivă dies. Festă lux. annuă solenniă. Sacra lux. Solenniă sacră. VERS. Feftă dies anno redeunte resurgit. Annuă jam festis venerunt sacră diebus. Sol festam lucem reduxit, retulit, Luce sacra requiescat humus. zequielcat arator, et grave sulpenso vomere celset opus. Feltivum celebrare diem, îpse dies agitat festos. îlluxit festiva dies. Dum festas peragunt luces. Tudæis aderant solennia Paiche.

fiber, fibrī. endiat întento prada fiber avius boste, Sil. 15, 487. PHR. Caftot.

fībrā. ān quiă non fībrī: voium ērgēnnāguē jubēntē, Pers. 2, 26. EPITH. Vītālis, tenerā, spīrāns, ārcānā, tentis, occultā.

fībulā. Aurea purpuream subneefit fibula veftem, Virg, Æn.4, 159.

EPITH, Rasilis, mordax, eburnea, aurea, argentea, ferrea, enea, dura, těnax, curva, adunca. VERS. Summan mordebat fibula vestem. Strinzit ebūrnež vestem Fibula.

ficedulă. Cereă que pătulo lucet ficedulă lumbo, Mart. 13, 5. Mersere ficedulas didicit nebulone parente, Juv. 14, 9. EPITH. Viridis, cerea, natans, pinguis.

fictilis. Fittilibūs crevere Deis bet aurea templa, Prop. 4, 1, 5. SYN. Figlinus.

ficitius. SYN. Fictus, effictus, simulatus.

fiens, ūs. Cum mē fīcu dlāt, cum pāscār dukibus uvis, Mart. 14, 49. EPITH. Pīnguīs, virēscēns, lācten, lāctens, mūnifica, nēctaren, dukis, fuāvis, fœcundă, möllis, teneră, PHR, Baccis cerulă, fœcundă, Rēspondēt viridī non coctă fideliă limo, Pers. 2, 22.

SYN. Tefta, figlinum, suppl. opus. EPITH. Cocta, coctilis, litea.

fidelis. Pārcā tēnāx vērī, jeva nātā fidelišts bīrā, Perf. 5, 48.

SYN. Fīdus, amīcus. PHR. Fāllerē aēscīus. Fīdeī tēnāx, mēmor. Fide conspicuus, insignis, spectatus, inclytus, illustris, contans. Pectora nēscia fraudum, mentīri nescia, ignāra fallendī. Cajus fides multis spēctārā periclis Certa manet, Qui mūtāre sidem nescit, Cujus rara sides. Cujus inconcussa sides non cedit oresti. These pectora juncta fide. V. Conftans.

fideliter. Nec retinent patulæ commiju fideliter aures, Hot. Ep. 1, 18, 70.

SYN. Fide, constanter.

fidens. Tuerifque tuo fidentem præsidio, qui, Hot. Bp. 1, 18, 81. SYN. Fīsus, confidens, confidentissimus, confisus, fretus. PHR. Fidens ănimī, ātque in ütrūmque parātus. Threicia fretus cithara. V. Audax.

fides, či. Cana fides, et Vefta, Remo cum fratre Quirinus, Virg. Æn. 1, 296. SYN. Fiducia. EPITH, Cara, sancta, pia, pūra, tenax, solida, impol lūtā, jūrātā, constāns, pāctā, rēctā, sociālīs, īntāctā, īntēmērātā, rēlīgīosā, vērāx, fitmātā, sīncērā, īncorrūptā, īngēnuā, sociā, ūnanimis, Azbilis, īmmotā, pērennis, īnviolātā. PHR. Fides longos īntēmērātā pēr annos. Pāctām servarē fidem. Dătām violārē fidem. Pūrām non tēmērārē fidem. VERS. Sērvābo pāctām tempus in omne fidem. Nūllā fides pietāsquē virīs quī castrā sēquūntūr. ēt sētūt ād fīnēm longā tenaxquē fides. Gēstāt pēctorā jūrātām fāllērē doctā fidem. V. Fido, & Fidelit.

Šídēs, ĭūm. Thršídiā frais citharā, fidibūļguč anorīs, Virg. Æn. 6, 120. SYN. Cithara, cheijs, barbītus, lyra, tetūdo, vel chordæ, nervī, fila. EPITH. Canoræ, sonoræ, dulcisonæ, jocosæ, argūtæ, doctæ, querulæ, sonantes, blandæ, Aoniæ, a Musis, dulcēs, testudineæ. V. Cithara.

Fidībūs căno. PHR. Fidēs, cithărām chēlyn, lyrām, wel lyræ fidēs, chōrdās, nērvēs, filā, pūlio. Fidēs pollicē, dīgitīs, plēctrē, pēctinē pūlio, pērcūtio, īmpēlio, sēllicito, tēnto, īncrēpo, moveo, tāngo. Impēlio fidēs modūlāminē dēcto. Sonorīs fidibūs ārgūtēs cāntūs modūlor. Canorīs fidibūs resonarē dūlcēs modulāminā cāntūs. Nūmerīs intēndo nērvēs. Fidībūs firēpūērē sonorīs.

fidicēn, ĭnīs. Rēmānæ fidicēn lýræ. (Glyconic.) Horat. Od. 4, 3, 23. SYN. Lyricen, citharædus, citharīdā. EPITH. Dēctus, sēlērs, pērītus.

V. Citbarcedus.

fīdo, sŭs sūm. Fīdītē ne pēdībūs, ferro rūmpenda pēr boftes, Virg. Æn. 10, 372. SYN. Confido, fīdēm habeo, credo. VERS. Corpore prīmævo fīdīs. Nīmiūm ne fīdē jūventæ. Nūnquām rebūs fīdērē lætīs. Nē dūbītes, ādsītquē tūæ fīdūcīā formæ. Dēsīnāt ēlātīs quīfquām confīdērē rebūs. V. Fīducia.

fidūciă. Tāntănë või generis tentit fiduciă vēnri? Virg. Æn. 1, 136. SYN. Confidentiă, atdaciă, ausus. EPITH. Aūdax, superbă, firmă, certă, constans, întrepidă, îmmotă, temerariă, fallax. VERS. Que sit fiduciă capto, în volucii tentis fiduciă curu. Decepit vănæ mēndax fiduciă formæ. Aūdaci celsīt fiduciă Tūrno. ōmnīs spēs Dănăum, et cepti fiduciă belli Palladis auxilio semper stetit. Vitæ non est fiduciă nostræ Certă sătis. Hūmānīs que sīt sidücă rebus. V. Audacia, Spes. fidus. Fortanată domus, modo sīt tibi fidus amicus, Prop. 3, 20, 9.

SYN. Fidelis. V. Fidelis.

figmentum. SYN. Fabula, commentum. V. Fabula.

fīgo, xī, xūm. ēt sölidā rānās fīgērē tūgnāt būmā, Ovid. Fast. 2, 648.

SYN. āffīgo, dēfīgo, īnfīgo, præfīgo, vel fērio, vūlnēro, vel īmmītto, plānto, condo, fodro. Metapb. Firmo, roboro, statuo. PHR. Scopuloque īnfīxit acūto. ĭn hāstis præfīgūnt capita. Hærēt laterī lēthālis arūndo.

tigulus. Sīcaniæ figulo sum genitere saius, Auton. Epigr. 8, 6.

SYN. Fictor, argīllæ fabrīcator, testārum opifex. PHR. Format humum manibūs, aignā facītque luto. Vestāmque perītus e mollī finxilse luto. Fictile, vel luteum opus figere doctus. V. Artifex.

figură. Nec rejet re figurarum tot nomină, quot sunt, Lucret. 3, 318. SYN. Formă, species, imago, suries. EPITH. Rectă, văriă, certă,

aptă, cerea.

fīgūro, as. ō: tenerum paeri bālbumque poeta figurat, Hor. Ep. 2, 1, 126. SYN. Formo, fingo, effingo, compono, quadro. PHR. Figuris signe, dēferībo. Figuras duco, traho, effingo, exprimo.

Fīlius. Lucerat in campo fortunæ filius, omnes, Hor. Sat. 2, 6, 49.

SYN. Nātus, prolēs, sobolēs, progenies, pūer, satus, creatus, genitus, sanguis,

sanguis. EPITH. Charus, dilectus, venustus, ingenuus, blandus, suavis. dulcis. PHR. Mascula proles. Parentis spes, adjumentum, solamen. Curārum ēt senii dulce levamen. Spēs firma parentis. Socii pignora chara . tori. VERS. Filius huic, fato Divum, prolesque virilis Nulla fuit.

fīlia. Quod ibbi fīlicius, vel fīliā nafiticir ex mē, Juv. 9, 83.

SYN. Nātā, soboles, proles. EPITH. Pūlchrā, venūltā, verēcūndā, pūdīcā, nūbilis, cāstā. PHR. Superāns relīquās formā præstante pūelās. Jām matūra viro, jām plenīs nūbilis annīs.

filix, icis. Non tămen istă filix ullo mansuescit aratro, Pers. 4, 41.

EPITH. Vīrēns, vīrīdīs, nocēns, noxīa, īnvīsa.

fīlum. Purpureafque notas filis intexuit albis, Ovid. Met. 6, 577. SYN. Stämen, linum, fili stämen. EPITH. Gracile, tenue, subtile, leve. teres, sericum, textile, nodosum. PHR. Tereti deducit stamina filo. Levībūs fīlīs connectīt et auro. Deducens pollīce fīlum. V. Neo. mbrīž. SYN. Lācīnīā, īnstītā, līmbus, vestīs orā. VERS. Et cīrcum

textum croceo velamen acantho. Quam plurima circum Purpura, Maan-

dro duplici Mělibai cucurrit.

fimus. Ne saturare f'imo pingui pudeat sola, &c. Virg. Georg. 1, 80. SYN. Lutum, coenum, fercus. EPITH. Pinguis, immundus, udus, tenāx, putrīs, fætens, fætidus, vilis. PHR. immundus, pulvis, cinis. V. Stercus.

findo, fidi, fissim. Hie locus est, partes ubi se via findit in ambas, Virg. Æ. 6, 540. SYN. Diffindo, scindo, proscindo, seco, divido. V. Scindo. fingo, xi, istum. Pērsēquītur wītem āttondēns fingītque putāndo, Virg. G. 2,

407. SYN. Effingo, vel simulo, dissimulo, vel creo, formo, efformo, informo, vel imitor, exprimo, vel excogito.

finio, ii, vel ivi, itum. Si bellum finire mant, &c. Virg. 11, 116.

SYN. Conficio, perficio, absolvo, concludo: finem fácio, do, pono, împono, vel limito, termino. PHR. Ad finem perducere. Summam, extrēmām manum operi addere, adhibere, afferre, admovēre. VERS. Prīma mei pars eft exacta laboris. Noftro dirimatur sanguine bellum. Annus ēxiit ēmēritis cūrsibus. Contigimus portum quo mihi cursus erat. Pierides captis addite summa meis. Dulcibus optabum verbis imponere metam. Finem dědít öre löquendi. Öptatam contingere metam. Ventum ad supremum est. Nec vestră căpit discordiă finem. V. Finis.

Nullane finis erit noftro concifsa dolori? Prop. 1, 16, 21.

SYN. Exitus, terminus, meta, limes, wel eventus, successus, effectus. VERS. Hic finis Priimi fatorum, hic exitus illum Sorte tulit. Extremo jam sub fine laborum. Quis scelerum modus est? Quem das finem, Rex magne laborum? exitus acta probat. Finis adeft. Et jam finis ĕrăt. V, Finio.

fines, ium .- Dedit sonitum tuba, finibus omnes, Virg. 5, 139. SYN. Confinia. PHR. Finitimi agri, campi, populi. Vicina, con-

tērmīnā tēllūs.

finitimus. Finitimas in bella feram rumeribus urbes, Virg. Æn. 7, 549. SYN. Vīcīnus, propīnquus, proximus.

fīnītus. Scrīpius et in tergo, nec dum finitus orefles, Juv. 1, 6. SYN. Perfectus. V. Finio.

fio, fis, fit. omniă jam fient, fieri quæ posse negabam, Ovid. Trift. 1, 8, 7. SYN. Evado, wel evenio.

fīrmāmen, inis, Porrigitur rādīx longī fīrmāminā trāncī, Ovid, Met. 10, 491. firmamentum. SYN, Firmamen: fulcrum, columen,

fimitër,

firmiter. Flüffibils ä ventifque ädverils firmiter essent, L.

SYN. immote, vel conftanter, firmo. Hine, ubi jam firmaid virum to facerit atau, Virg. Ecl. 4, 37.

SYN. Roboro, corroboro, confirmo, stabilio, munio.

Tumie. Non Hydra setto corpare firmior. (Alc.) Hor. Od. 4, 4, 61. SYN. Conftans, immotiis, immobilis, certus, ftabilis, fixus. V. Con-

fileini.

Prefseque flammebla rumpatur f ifeina caliba, Col.

SYN. Fiscella, fiscellum, cistă, cistula, canistrum, calathus. EPITH. Vīminėj, fragilis, tentils, textilis. PHR, Vas lento vīmine textum. Viridi hibilco textă. Cannis, vel junci vimine contextă.

fileilis. Nam primum chue is feindebant fisile lignum, Virg. Geor. 1, 144,

SYN. Scilsus, vel rimosus.

fiftill. Quem mes cerminibus meruifiet fiftila caprum? Virg. Ecl. 3, 22, SYN. Avena, calamus, tībia, arundo, canna, cicūta, būxus. EPITH. Arūtā, rūftīcā, dūlcīs, fuāvis, cāvā, lēvis, tīnnuļā, raūcā, ftrīdēns, īndōctā, blanda, cănoră, garrulă, agrestis, jucundă, grată, amenă, lætă, sylvestris, PHR. Fiftola disparibus septem compacta ticutis. arguta arundo. Caport būxus. VERS. Septem cecinit fistula planda modos. Suadetque Mvēs cava fistula somnos. Ludžre que vellem carano permiste agrefit. Tu călămos înflăre leves, ego dicere versus. argutis dulce sonat călămis, Barrala svivefiri fistula sacra Deo. Solamenque mali, de collo fistula pšadět. Šie rūfiick quondam Fifitija disparibus paulātim surgiv-tvēnīs. Bjivēstrēm tenti mūsam mēditaris svēnā. Toretīque sonos mēdilēmste avena. Calamos labris inflare sonoros, Pan primus calamos cera contingire plūres instituit. Agrestem tenui meditabor arundine mūsam, Sulpirat motos in arfindine ventos.

Tists. Sape bac qui fiste willer ab bofie regit, Nov.

SYN. Fidens, confisus. V. Fide.

Sabellum, Profilit et tënë i vëntës mëviset fiebello, Ovid, A. Am. 3, 161. de modo partinis cauda flabella superba, Prop. 2, 24, 11.

SYN. Leve, ventoenm, tente, pietum, decorum. PHR. Ventoe mo.

viri flibello. V. Ventile,

Sabring. Lenibus borrefcunt flabris, summæque sonerem, Virg. Geor. 3, 199. SYN, Flamen, flatus, aura, ventus, wel flabellum. EPITH. Lene, te-W, yentheum, animosum, færum, VERS. Petulantibus incita flabris. V. Flatus,

Algella. Lamina siderībus cērtem, mēllējaus flegēllent, M. BYN. Cedo, pērcūtio, vērbero. PHR. Flagellis, virgis, vērberībās, czedo, czifigo, tindo, contundo, lacero. Flagello equos excito, filmulo. Flagris et verbere condere. Crijdeli verbere terga lacerare. VERS. ur. et enim filmpile suriga cruentis. Sontes ültrix accincta flagello Tisihone quatit. Mare ferit, et durum quatiens Bellona flagellum. Terriphone quante mais sais flagilo, Nec dura timebis Flagra pati. Illi instant vērbere torto. Date seva fero verbera tergo, Verberibus cæduntur terga aefandie. Sie tibi de Furiis scindat latus una flagello. Nudat et atroci proleindit turgë digëllo. Gellum. Coninde shafe ültrin decineld flögello, Virg. Æn. 6, 570.

SYN, Flagrüm, vězběr, vírgě, lörüm, fedtick. EPITH. Crdentúm, átrům, Berlidnům, därüm, grávě, átröx, dírům, ízvům, crůdělě, ípinösüm, ri-🖦 trifië, vilnificum, horrendum, sanguineum, minax, vindex, 🕹 Bille, ficiale, tortom, contortum, nodocum, mertendum, erdendum,

easipoxis

resonans, îmmîte, crebrum. PHR. Sanguineum veluti quatiens Bellona flägellum. V. Flagello.

flagito. Flagitat in morsus refici, quin omnia malit, Hor. Sat. 2, 4, 61.

SYN. Pěto, postulo, posco, precor. V. Precor.

flāgĭtĭōsŭs. SYN. Sceleratus, scelestus.

Ragitum. Postes în tanto vivere flagitio, Prop. 2, 34, 12.

SYN. Scelus, crimen. EPITH. Deteftabile, turpe, inauditum, infandum. V. Crimen.

flagro. Nos păwidi trepidare metu, crinemque flagrantem, Virg. Æn. 2,685. SYN. Deflagro, ardeo, exardeo, încendor. V. Ardeo.

flagrām. ad sua qui domitos deduxīt flagra Quirītes, Juv. 10, 109.

exposuīt sua mēmbra flagrīs. (Dactyl.) Damas. V. Flavellum.

flamen, inie. Seu terram rapido pariter cum flamine portant, Virg. Æn. 4, 241. SYN. Ventus, flatus, aura, spīritus. EPITH. Spīrans, sonorum, lënë. V. Flatus.

flamen, inis. Quondam Guperci et Flamines. (lamb. Dim.) Sacerdos apud Romanos, sic dicitis, quasi silamen, à Filo quo tegebat caput. Tres autem et ant Flamines, Dialis, Martialis, & Quirinalis; qui Jovi, Marti, et Quirint sura faciebant. SYN. Sacordos. EPITH. Sacriticus,

Dialis, Quirimis, sacer, venerandus. V. Sacerdos. flamma. ördine flammarum, et late Aferiminat agrös, Virg. Æn. 11, 144. SYN. ignis: fax, Vulcanus. EPITH. Tremula, crepitans, corusca, torrēns, ācris, celer, celida, īgnes, volāns, velox, avida, rūtila, viva, rapida, fervida, rogālie, lūcens, rūtilāns, rosea, mīcāns, radīans, clāră, corufcans, agilis, fervens, rapax, împia, vorax, torridă, lucidă, ardēns, exardēns, ætnæa, īgnīta, comans, mobilis, sequax, fulgens, audāx, fumosa, furēns, populātrīx, vastātrīx, edax, fera, stridulā, crudē-VERS. exuperant flammæ, furit æftus ad auras. Corripuit tremulīs āltāriā flāmmīs īgnīs edāx. Flāmmās ād cūlmīnā jāctāt. Flāmmā propiore călesco. Mæniă collucent flammis, Lucet viă longo ordine flammarum, et late discriminat agros. ignea tempestas, flammisque sonantibus ardor. Surgit in immensum geminatis ignibus atrox Flamma rogum. accensoque rogo stridula slamma furit. e medio lucida slamma

mīcat. V. Igni, Incendium. flammeolum. Flammeolo, Tyriufque palam genialis, Gc. Juv. 10, 334. SYN. Flämmĕüm.

flāmmēlco. SYN. ignēlco, accendor, incendor, inflammor. PHR. Flammās concipio, sumo. Flammis corripior.

flammeus, Tantaque se facies aperit cum flammea torquens, Virg. Æn. 7, 448. SYN. Flammatus, igneus, ignitus, accensus, urens, flagrans, flammivomus, flammifer, ignifer, ignivomus,

flammifer, a, um. Flammiferis implem, pedibujque, &c. Qvid. Met. 2, 155.

SYN. Flammiger, flammeus.

flammivomus. Flammivomo sub Sole jacet, &c. Arator. SYN: Flammifer.

tūs, ūs. *ōrbīs, ēt bybērnīs pārcēbānt flātībūs Eūr*ī, Virg. Geor. 2, 339. SYN. Flāmēn, flābrūm, vēntūs, aūrā, fpīrītūs. EPITH. Lēnīs, lēvīs,

těnůřs, răpidůs, sŏnôrůs, vēntôsůs, animôsůs, sævůs, vägůs. V. Venus. Rāvēsčo. Molti paulātim flavēsčit campüs arīfla, Virg. Ecl. 4, 28. SYN, Flaveo. PHR. Flavum colorem induo, contraho, sumo.

Bavus, et crines flavos, et membră deceră juventa, Virg. Ba. 4, 5590

SYN. Rutilus, eroceus, luteus, flavens, aureus.

Beco, xī, xūm. Jūpiter omnipotens precibūs sī fieleris ulle, Virg. An. 2. 689. SYN. Inflecto, torqueo, contorqueo, curvo. V. Curvo, vel placo. mītigo, moveo.

flebilis. Nec jaceam clausam flebilis ante domum, Tib. 2, 4, 22.

SYN. Lacrymabilis, defiendus, lugubris, lamentabilis, triftis, mo flus, fünēstüs.

fico, evi, etum. Flebat et abduttas Tityrus æger oves, Mart. 8, 56, 8. SYN. Defleo, lugeo, lacrymor, lamentor, conqueror, queror, doleo, gemo, sūspīro. PHR. Fletus sūndo, cieo, dūco. Fletu ora, genas rigo. In fletům erumpo, Longas in fletum ducere voces. VERS. Fundebat lacrymās, longosque ciebat incassum fletus. Quid luges, imoque trahīs de pēctore questus? Longis singultibus ilia pūlsat. Largoque humectat sumine vultum. Talelque miserrima fletus Fertque refertque parens. In ămaros lumină fletus solvit. V. Lacryma.

fetus, us. et tremulus mæftis örietur fletibus borrer, Prop. 1, 5, 15. SYN. Lacryma, lamentum, luctus, gemitus, questus. EPITH. Tristis, mæstus, acerbus, miser, amarus, rorans, tener, pius, largus, immensus, über, madens, madidus, stillans, multus, nimius, alsiduus, fallax, insidīosus, flüene, mānāns, hūmēns, lūctīsonus, gemebūndus, querulus, mīsērāndus, effusus, crēber, lūgubris, sūpplēx, inexplētus. VERS. Nūllīs īllē movētur Flētībus. Fletu māduērē tēpēntī orā. Ēxplētur lācrymīs Egeriturque dolor. Fletibus aula fremit. V. Lacryma.

fictus, a, um. Hic multum fleti ad superos, belloque caduci, Virg. Æn. 6,481. SYN. Deploratus, defletus.

Nobis flexibiles curventur apollinis arcus, Ovid. flēxibilis.

Flexilis obtorti per collum circulus auri, Virg. Æn. 5, 559.

SYN. Lēntus, făcilis, wel lēnis.

flexus, a, um. Tum validis flexos incurvant viribus arcus, Virg. A. 5, 500. SYN. Inflexus, curvatus, curvus, sinuatus.

flēxus, us. ēt longos superānt flēxus, vāriīsque teguntur, Virg. Æ. 8, 95. SYN. Sinus, gyrus, spīra, cīrcuitus. EPITH. Sinuosus, vagus, cūrvatus, oblīquus, lunātus, sīnuātus, multīvagus, supīnus. VERS. Curvātīs claudens ingentem flexibus orbem. Curvatas sinuatis flexibus amnis obliquat ripas. Maximus hic flexu sinuoso elabitur anguis. V. Gyrus.

flō, ās. Flābāt ādbuc Eūrūs, rēdītūrāquē vēlā tēnētāt, Ov. Met. 7, 264. SYN. Spīro, āípīro. PHR. Flātūs mītto, īngēmīno. VERS. Lēnĭūs aspīrans aura secunda venit. Terras turbine perflant. Fera murmura venti Demittunt. V. Venti.

Ploră. Chloris eram quæ Floră vocor, corruptă Lătino, Ovid. Fast. 5, 195. Dea florum, cui florales ludi instituti sunt à Romanis. SYN. Chloris, Zephyrītis, idis. EPITH. Rūftica, formosa, odora, olens, redolens, læta, jūcūnda, suāvis, candida, vērna, odorifera, odorata, benīgna, compta, věnūsta, sæcunda, amæna, mitis, dulcis, multicolor, culta, renascens, redivīvā. PHR. Zephýrī pulcherrima conjux. Imperium que Dea flo-rīs habet. Cuī Žephýrus dotales tradidit hortos. Floribus arva coronans. Redimīta rosīs. Lūdīs celebrata jocosīs. Viridī residens in gramine. Cincta floribus Vultu versicolore decens. VERS. Tantus veris honos, ět odorne gratia Flora.

Plorentia. Urbs insignis Etruriæ, olim Fluentia, quod sita ad fluentum Arni su-

minis. EPITH. Martia, potens, ornata, nobilis, inclyta.

mims. Era in. tranca, jon print propint violaria fontem, Virg. Georg. 4, 32.

SYN. Floresco. EPITH. Flores īnduo, fundo, trūdo, explico, spārgo, mīnīstro, geto, seto. Floribus īnduor, pūbeo, comor, vestior, varior, albeo, rūbeo, hālo. Induere se în storem. Trūdo de cortice gemmās. VERS. Flores gemmāto grāmīne pratā virent. Incanduit albo Flore pyri. Spīrānt ārva croceis vesstirá stores. Aperītūr storibus ārbor. Nūnc omnīs parturit arbos. Pūrpuress collucent, vel decorantur storibus āgrī. Semper odoratis spīrabānt storibus arva.

floreus. Qualis apes aftate nova per flored rura, Virg. Æn. 4, 34.

SYN. Floridus.

Soridus. Seŭ veitis în trivio floridă sertă lăpis, Tibul. 1, 1, 12.

SYN. Florens, floreus, floriger. PHR. Floribus ornatus, însignus, conficus, corulcus, decorus, onuflus. Flore virens, pubens. Florum germină gratus.

Boriger, a, um. Tālia florigeris nunquam nascuntur in bortis, V.

SYN. Floridus.

flörilégűs, ä, üm. Flörilégæ nafçüntűr ápēs, Ovid. Met. 14, 366. SYN. Flöres légens, carpens.

flos, oris. Pūbēribūs taūlem fölis et flore comāniem, Virg. Æn. 12, 413. SYN. Sērtūm: flosculūs, dimin. EPITH. Blāndūs, lætūs, odorūs, otēns, rēdolēns, mollīs, odorātōs, niveūs, suāvis, dūlcis, micans, vērnūs, ætīvus, candidūs, odorīfēr, nēctareūs, nītidūs, grātūs, frāgrāns, dēcorūs, pūrpūtēts, croceūs, halans, vernālīs, nāscēns, amenūs, vērsicolor, pīctūs, variūs, rūtīlūs, gēmmāns. PHR. Prātērūm, vel hortorūm honos. Vērīs opēs. Florea germīnā, sērtā. Vīrīdānti īn grāmīnē gēmmāns. Lātē fūndēns odorēm. Prātā exhilārāns. Quēm mūlcēnt aūræ, fīrmāt Sol, ēdūcāt īmbēr. Odorāto gērmīnē rīdēns. Quī dūlcēm lātē dīffūndīt odorēm. V. Floreo.

flosculus. Flosculus angusta, miseraque brevissimă vita, Juv. 9, 127. EPITH. Tener, novus, blandus.

AūRīvāgus. Flūstīvāgī naūtæ scrūtātoresque prosundī. S.

SYN. Undivagus, æquoreus. fluctuo. Cor fluctuatur: īrā pičtātom flugat. (Iamb.) Sen.

SYN. Fluito, æstuo, ūndo, wel stūctibūs, æstu jactor, agitor, impellore ūndis, īnnāto, supernāto. Vel Metapb. Dūbito, vācīllo: titūbo. PHR. Spūmosīs volvītūr ūndīs. Mārē volvīt vāstos ād līttorā suūtus. Fluctūs sinūdos vortice volvīt. Mārīs slūctūs spūmantīā līttorā spūlsānt. VERS. Ima ēxæstūāt undā Vorticībūs, nīgrāmque āltē sūbjectāt arēnām. Mārē sollicitūm strīdēt reslūentībūs ūndīs. Vēntorūm validīs servēscīt slācībūs ūndā. Insequitūr cūmūlo prerūptūs āquæ mons. Fūrīt æstūs šārnīs. Vāstāquē vorāgīne gūrgēs æstūšt. Imo bārāthrī ter gūrgītē vāstos Sorbēt in ābrūptūm slūctūs, rūrsūsquē sūb aūras ērīgīt altērnās, ēt sydērā vērbērāt ūndā. Vēnto rešīstīt æstūs, ēt vēntūs rētro æstūm rēvolvīt. Longā pēr mūltā volūmīnā trāctū æstūs, ēt vēntūs rētro æstūm rēvolvīt. Longā pēr mūltā volūmīnā trāctū æstūs tūndā mīnāx. Fīt sonitūs spūmantē sālā. Errāmūs vēnto hūc ēt vāstīs slūctībūs āctī. Nūne mē slūctūs hābēt, vērsantque in līttore vēntī. Cymbā procellosīs slūctībūs ictā timēt. V. Fluctus,

Auctus, us. Flūctibus în medits, et tempēfiatībus urbīs, Hor. Ep. 2, 2, 8 ç. SYN. Ættus. EPITH. Tümidus, tumēns, cānus, matīnus, pūmāns, procellosus, sonorus, tapidus, tremulus, mināx, nīmbosus, lævus, agitām, promosus, sāxīfragus, ves anus, horrisonus, vagus, undosus, sālīens, fremēns, arenosus, errāns, protundus, valīdus, fpūmiter, insanus, undāns, PHR. Spūmolæ īmpētus undæ. Ingens motus aquarum. Undā tumēns, Prævuptus aqua mons, aquarum molēs. Undā dehilcēns. Redonāns.

īmmēnso mūrmūrē flūctūs. Cumulus aquārūm. Longo pēr mūltā voblīmīnā trāctū ūndā mināx. spūmāntīā līttorā pūlsāns. Sē sinuoso vorticē volvēns. EPITH. Flūctūs ūtī prīmo coppīt cum ālbēscērē vēnto, Paūlātīm sēsē tollīt māre, ēt āltūs ūndās ērīgīt, īnde īmo consurgīt de thērā fundo. Sinuoso vortīcē īnvolvīt nāvēmque virosque. āltīsonis frēmuīt mārē flūctībis īngens. Mē misērūm! quāntī montēs volvūntur aquārūm! Jām jām tāstūrēs syderā sūmmā pūtēs. ālsīlītūnt flūctūs, īmoque a gūrgītē pontūs Vērtītūr. īnquē modum tumulī concava sūrgīt aquā. Flūctībūs ergītūr, cœlūmque æquārē vidētūr. Pontūs et indūctās āspērgīnē tāngērē nūbēs. Quī vēnīt hīc slūctūs, sūpērēminēt omnēs. Pūlsābāntquē novī montānā cacūminā slūctūs. V. Tempesas & Fluctuo.

fluentum. unde pater Tiberinus, et unde aniena fluenta, Virg. Geor. 4, 369.

SYN. Fluvius, flumen, amnis.

Aŭidus. Luminis effossi fluidum lavit inde cruorem, Virg. Æn. 3, 663.

SYN. Fluens, fluxus, labilis, liquidus, defluus.

fluito, ās. Frāgmina rēmorum, quos ēt fluitāntia trānstra, Virg. An. 10, 306. SYN. fluctuo, undo.

-fiumen, inis. Fluminibūs satices, crāfsīque palūdibūs alnī, Virg. Geor. 2, 110. SYN. Fluvius, amnis, fluentum. V. Fluvius.

flumineus. Ne sua fluminea corpora mergat aqua, Ovid. Fast. 2, 596. SYN. Fluvialis.

-virūm, lēnī fluit āgminē Tībris, Virg. Æn. 2. 782. fluo, fluxī, xum.---SYN. Defluo, influo, profluo, labor, allabor, decurro. PHR. Variis fluo cursibus. Confuetos ago cursus. Sinuosis flexibus erro, volvor. Ci-• tātō cūrsu īn ārvă fērōr. ăquās volvo, coacito. ăquīs pinguiă cultă hū-mēcto, îrroro. VERS. ēxipătiătă ruunt per ăpertos flumină campos. Valto cum murmure montis it mare præruptum. urbes angusto interluit æftu. Pēr sāxā volutus Pūrior ēlēctro campum pētit amnis. Sinū labens circumfitit atro. e gelido fons prosilit antro. amnis exiit aggeribus ruptīs, în pontum lato ruit încitus alveo. Decursu rapido de montibus altīs. Dant sonitum spumosi amnes. Ruunt de montibus amnes. Violenta ruunt abruptīs slumina rīpīs. Multa slavus arena în mare prorumpit. Campoque receptæ liberioris aquæ pro ripis littora pulsant. Per campos, scopulosque illabitur amnis. Tenuis sugiens per gramina rivus. in freta dum fluvii current. Cum murmure labens ībāt, et attrītas versabat rīvus arenas. Sīc solet exiguæ currere rīvus ăquæ. aîpite labentes jucundo murmure rivos. în măre deducunt (amnes) felsas erroribus undas. in mare purpureum violentior influit amnis. ēt dīvērsa ruens, feptem discurrit in ora. V. Inundatio, Fluvius. Mivialis. Vīminā pēr sylvam, ēt rīpīs flavialis arundo, Virg. Geor. 2, 414. SYN. Flumineus, aquaticus.

Atīvītā. Pēpālikī în filvītīs, abīzs în mēntībūs altīs, Virg. Ecl. 7, 66.

SYN. Flūmėn, amnīs, flūentūm, tērrēns, palūs, rīvūs. EPITH. Vagūs, sonērūs, labēns, citūs, cēncītūs, effūsūs, rāpīdūs, fpūmēus, fpūmēsūs, sumīdūs, ūndāns, exūndāns, vēlēx, torrēns, frīgīdūs, gĕlīdūs, tūrbīdūs, tīmēsūs, sinūēsūs, dēclīvīs, öblīquūs, rēvīgūs, sinūāns, flēxūs, inflēxūs, lūbrīcūs, propērāns, viölēntūs, præcēps, hērbēsūs, profūndūs, citātūs, vītrēus, viītdans, amenūs, pērūs, glaūcūs, certūlēts, lēntūs, tērpēns, pigēr, dūctīlīs, rīgūtūs, īrrīgūts. PHR. Rīgūæ dūctīlē flūmēnā aquæ. Dēclīvīs cūrsūs aquātūm. Cēlērēs aquātūm lāpsūs. Rīvūs lēnē dūcentīs aquæ, aqua cūrrēns, Flūvīālīs ūndā, Flūmīnīs ūndæ. ar

dua riois Flumina. Sinuoso tramite currens. exiguo sonitu fugicas pēr dēviā sāxā. Jūcundo murmure labens Queruli per grāmina rīvī. Molles irritans mūrmure somnos. errantes late sinuantia flumina flexus. pel gyros. exercită cursu Flumină. Herboso margine cinctă. Fluvius dēvēxā rūpe volūtus. Pēr prata virentia currunt, fluunt, uberibus focundus aquis. Variis fluens cursibus, Consuetos agens cursus. Sinuosis flexibus errans. în mare decurrens. Murmure rauco strepitans, Murmure tranquillos somnos inducens. Irrorans mollia gramina. Dulces īnvītāns mūrmūtē somnos. Tēnuis ftigiens pēr grāminā rīvus. Hū-mēctāns ārvā pīnguiā, cūltā. Mēdiām sūlcāns tērrām. Sāb snāgnā lā-bēntjā flūminā tērrā. Rīguī plāceānt īn vāllibus āmnēs. Nīgrā cāmpos fæcundat arena. V. Rivus.

fluxus, us. SYN. Cursus, decursus, Influxus, lapsus: fluentum.

Fluxiis mārīs rēcīpröcus. SYN. Mārīs æftüs. Æftüs mārīnī. PHR. tindā rēcīpröcā. Reflüus æftüs. VERS. Mārē crēscēnti āllabitur æftü. Pēr certas it, remeatque vias. Per alternos, unda labente, recursus æftuat. Söllicitum firidet refluentibus undis. alternos æquor valvit fluctus. Fērtquë refertque fretum, sequiturque reciproca Tethys. Quas auget veniens, refluulque reciprocat æftus. Qua vi maria alta tumelcant übicibus ruptis, rursulque in se ipsa residant. Subsidunt unde, inflantur. que vicilsim.

ficulius. Jām lăvāt, že būccā ficulum ēzcītāt, ēt sināt ūnetīs, Juv. 3, 262. SYN. Föcus.

focus. advolvērē focīs ūlmos, īgnīquē dēdērē, Virg. Geor. 3, 378. EPITH. Călens, călidăs, fumosus, ardens, accensus, fervens, flammivomus: thuricremus, sacer, odoratus, PHR. Subdere, imponere ligna foco. assiduo luceat igne focus. V. Caminus, Ignis. fodico, as. Qui fodicet latus, a cogat trans ponderd dextram, Hor. Ep. 1, 6.

51. SYN. Fodio, tundo, transfodio.

fodină. argentoque rudi pivo, ac orichalcă fodinis, Fil.

PHR. Věná mětallica. Mětalli, aūrī, ærīs, argentī venæ. Mětallī rī-vas, seměn, seminaria, cavěæ. Viscera terræ pretiosa. abditæ terrīs laminæ, vel lamnæ. Auri feraces medullæ. Humus generosa metallie.

Terra metallorum dives. Tellus fæta, frequens metallis.

fodio, fodi, fossum. Seu spumantis equi foderet calcaribus armos, Virg. Æn. 6, 881. SYN. ēffödio, födio, confödio, defödio, vel cavo, excavo, pēr-foro, vel ferio. VERS. Läcertosi födiebānt ārvā coloni. Dūrātām rēnovat nunc mihi falsor humum. Fodiunt raftris, durifque ligonibus ārvā, vel Scröbibūs concidere montes. Sūb tērrā fodere larēm. Vēnās rīmātā sequāces abdīta tellūrīs nīmīum gens fodīt avara. V. Aro. fæcunditas, atis. SYN. Fertilitas, ubertas.

fæcundo. Fæcundævit ämör materno viscera partu, Prud.

SYN. übero. PHR. Quid faciat lætas segetes. arva feracibus alluit undīs. uberibus irrorat aquis. Nigra fæcundat arena.

fæcundus. at si non fuerit tellus fæcunda, sub ipsum, Virg. Georg. 1, 67.

SYN. Fertilis, ferax. V. Fertilis.

fædo. Fædavīt vūltūs, aut tūr bæt vūlnera cerno, Virg. Æn. 2, 286. SYN. Măculo, înquino, coinquino, commaculo, contămino, polluo. V. Maculo.

Sædus, eris. Mūltā Jovem, et læsī tēflātus fæderis ārās, T. SYN. Pactum, pactio, concordia. EPITH. Sociale, jugale, placidum, stērajo, fīrmum, incorruptūm, tācitum, concors, socium, amicum, Slidin.

Ažbije, lætum, jūrātum, pācificum, grātum, mūtuum, pērpetuum, rūptum, violatum, fictum, mendax, dolosum, fallax, insidiosum, optatum, perenne, conjuratum, legitimum. PHR. Lex fæderis, Firmatæ pacis leges. Pacta fides Dextræ. Pacis înviolabile pignus. Tranquillæ federă pacis.

Fædus facio. SYN. Pacifcor. PHR. Fædus ineo, compono, ferio, pango, ico, firmo: în fœdus coco. Fædere alios jungo, socio, vincio, concilio. Fædere pacem inire, jungere, componere. Dextræ conjungere dextram. Fidem dare, accipere. jungere fædere dextram. Præsenti pigmore, jungere animos. Dare, tangere dextram. Stricto constringere foedere mentes. Socio fædere juncta manus, Cocunt in fædere dextræ, Conjūrāto fæděrě bellum inīre.

Fædus violo. PHR. Fædus frango, solvo, rumpo, temero, confundo, dirimo, releindo. Fædera temerare dolis. Conceptum excutere fædus. Fal-Běrě dēxtras. VERS. Dīsjice compositam pacem, et sere semină bellî. Exciderant animo socialia fædera. Fædulque precantur infectum. Placidam suasit temerando rumpere pacem. Vos et sædera, et omnem Spem

pacis violalse palam eft. Pacta fides fpernitur.

fædus, a, um. Semēsam prædam et westigiā fæda relinguunt, Virg. Æn. 3, 244. SYN. Fædatus, sardidus, turpis, obscænus. V. Turpis.

felix, īcis. V. Felix.

feenina. una dolo Divian ii feenina vieta duorum eft, Virg. A. 1,95. SYN. Mülier. EPITH. Colta, compta, pexa, candida, læta, imbellis, callida, mollis, mobilis, loquax, însidiosa, prodiga, concinna, venufta, pūlchra, vana, superba, invida, mendax, inconstans, incerta, garrula, mūtābilis, fragilis, levīs, fallax, variābilis, malesana, imprūdēns, verbosă, pērfīdā, infīdēlis, bilinguis, fūcātă. Lītigiosă, fugiendă. PHR. Fæmineum genus. Sexus imbellis. Crudele genus, nec fidum fæmina · nomen. Varium et mutabile semper fæmina. Dedita blanditiis, curandæ dedită formæ. VERS. Quôt scelerată gerat fæmină mente dolos. Notumque furens quid fæmina polsit. Fæmina me laqueis cepit iniqua suis. Dedit Natura cui pronum malo animum, ad nocendum pectus inftruxit dolis, sed vim negavit. Crede ratem ventis, animum ne crede puellis. Namque eft fæminea tutior unda fide. Urītque videndo Fæmina. Tunc gravis īlla viro, tunc orba tigride pējor. Tunc simulat gemitus, occulti confcia facti. Ut flerent, oculos erudiere suos,

Sæmineus. et de fæmineo reparata ift fæmina jattu, Ovid. Met. 1,412.

SYN. Müliebris.

fænerator, oris. Hæc ubi locutus fænerator alphius. (Iamb.) Hor. Ep. 2, 67. EPITH, Avarus, înjustus, avidus, cupidus, împius, sordidus. PHR. Fænus avarum exercens. Usuræ lucrum quærens, lucra captans: lucris ĭnhĭāns.

fænero, feu fæneror, Dep.

Hæc sapit, bæc omnes fænerat una Deos, Mart. 1, 77, 6.

PHR. Do fanori, vel in usuram. Fanore loco, commodo. Fanus, usuram exerceo. Fænore lucrum, divitias, commoda, opes quæro. Facere lucrum, positis în fanore nummis, illicitis quæstibus auget opes. His occulto res fænore crescit: wel Fænori accipio: în sænus capio. Fænore mūtuor. Pendo usuram. Cum fænore reddo, rependo.

Sed tūta fæno cursor ova portabat. (Scaz.)

SYN. Hērba, grāmēn. EPITH. Kigēns, rigidūm, alperum, vile, viride, tenue, gratum, vērnāns, odorum, amænum, aridum, autumnāle, herbosum,

Teriii

fænus, örīs. Sæpē vēnīt māgno fænorē tārdūs amor, Prop. 1, 7, 26. SYN. Lucrum, ūsūra, ēx fænorē quæstus. EPITH. Āvidum, cumulātum, īngens, grāndē, fæcundum, înēxplētum, ēxitiālē, ēdāx, votax. PHR. Ūsūrā vorāx, avidumque in tēmporē fænus. Fænus avarītiæ comēs. VERS. Rēdēunt cumulāto fænorē mērtēs. Hordēaque ingenti fænorē rēddīt agēr. V. Fænero.

fæteo. SYN. Pūteo. PHR. Male, graviter öleo, redoleo, spiro. Fætidum

odorem mītto, afflo, exhalo, aspīro. V. Oder, & Oles.

fætidůs. Părārž porco fætido völūtābrum. (Scar.)
SYN. Pūtidus, fætens, pūtens, mālē ölens, teter, gravis, pektifer.

fætor, oris. SYN. Putor, mephitis. EPITH. Putidus, ólens, pettifes, gravis. PHR. Teter odor. Gravis odor.

fætūră. Sī fætūră gregem fūppleverit, aureus efto, Virg. Ecl. 7, 36.

SYN. Fatus, ūs.

fætus, ūs. Sīc quoquë mūtātīs requiejcunt fætibus ārvā, Virg. Georg. 1, 82. SYN. Pārtus, vel proles, vel fructus.

fætus, ă, um. *ērgo ăpibūs fætis īdēm*, &c. Ving. Geor. 4, 139. SYN. Plēpus, grāvidus, grāvis, vel de muliere, grāvidā, prægnāns.

föllum. Spärgite bämüm föllis, indürite föntibis ümbräs, Virg. Ecl. 5, 40.

SYN. Fröns, vel chärtä, vel bräcteä. EPITH. Mölle, tenue, tenerum, crifpum, möbile, öpäcum, ödörätum, leve, comans, virens, flexile, temuum, tremeratetum, caducum, glaucum, vernum, viridans. PHR. Föllörum ümbræ. ärböris comæ. VERS. Lüxuriä föllörum exüberat timbrä. ved ärbör. V. Frondes.

follēs, ium. Cam propērant: alii taurīnīs follibus auras, Virg. Geor. 4, 171. SYN. Vēntosæ pēllēs. EPITH. Vēntosī, taurīnī, trementēs, cavī, inflātī, tumidī, Ætnæī, Siculī, i. e. Vukanii. PHR. Vēntosæ pēllīs spīrāmina, spīrāmēnta, utrēs vēntorum plēnī. VERS. Vēntosīs follībus aurās accipiunt rēdduntquē. Fēstīnānt, īgnēs quatiunt, follēsque trementēs ēxabimānt.

föllis, luforius. SYN. Alūta tumēns. Inflatīlē, inflatūm, tērgus, cortum. EPITH. Pugillatorius, tumidus, inflatus, volitans, mīlisilis, agitabilis. fölliculus. Fölliculus üt nunc teretes æflate éteade, Lucr. 5, 801.

SYN. Sāccūlus, loculus.

. fomentum. Frigidă curărum fomentă relinquere posses, Hor, Ep. 1, 3, 26.

SYN. Lēnīmen, levamen, medela.

fomes, itis. Nūtrīmēntā dēdīt, rāpūīnque în fomitē flāmmām, Virg. Æn. 1, 180. SYN. Fomentum, nūtrīmēntūm, nūtrīmēn, pro ieme, ārīdā, pīnguis mātēries, sūlphūr, bitūmēn. VERS. āc prīmūm silicis feintiliam exedut Achātēs, sūfcēpītque īgnēm foliīs, ātque ārīdā cīrcūm Nūtrīmēntā dēdīt, rāpūitquē in fomitē flāmmām.

fons, ontis. Fontis egēns terē, cīrcāquē sonāntiā lympbīs, Ovid.
SYN. Lătex, flüentūm. EPITH. Līmpidus, gelidus, īrrīgūus, mūndūs, montānus, sacer, lārgus, putcēalīs, amænus, lārguhus, frīgūdus, dūlcīs, vīvūs, īllīmus, ārgenteus, fœcūndus, vagūs, cærūleus, lūtosus, præcēps, vāporosus, gramineus, rigūus, sonāns, altus, pētennis, virens, raūcus, garrūlus, gratus, clarus, cryftallīnus, sūsūrrāns, cūrrēns, sāliens, fūgīens, ūndāns, ērrāns, cēlīr, vēlox, propērāns, tūrbīdus, sīnūosus, oblīquus. dēfluus, lēntus, pēllūcīdus, ūmbrosus, vitreus, muscosus, opācus, pomīsceus. PHR. Fons aquæ. Fontis aquæ. Fontanī lātīcēs. Vēna pērēnnis aquæ. Sāliens rīvūlus, rots aquæ. Sāliens rīvūlus, rots alārgūs aquæ. Sāliens rīvās aquæ. Spirācūlā fontis. Scatens rīvūlus, rots lārgūs aquæ. Lēnē flūēns. Splēndīdīor vitro. Tēnūlī pēllūcīdus ūndā.

Tentis fugiens per gramina rivus. Nitidis argenteus undis. Molles invitans mūrmure somnos. Liquidi fontes et stagna virentia mūsco. Dūla ces a fontibus unda. Querulis fons garrulus undis. Rauci per florea gramina fontes. Fontis lympha sonans. VERS. Muscoque adoperta virēntī Mānābāt Sāxō vēná pērēnnis aquæ. Nīvēo dē pūmicē fontēs Roscida mobilibūs lambēbānt grāmina sīvīs. Fēns dīsaliēns varia in glomeramina paisim Liquitur. Scatet mediis fons largus arenis. Spumantem în lăticem se dejicit alto e saxo. unde loquaces Lymphæ disiliunt, et petere e vivis libandas fontibus undas. Fons sonat a dextra tenui pellūcidus undā, Mārgine grāmineo patulos succinctus hiatus. Hic fons. ēt viridī cēspitě mollis humus.

Descriptio Fontis. Ovid. Met. 2, 407.

Fons erat illimis, nitidis argenteus undis. Quem neque pastores, neque pastæ monte capellæ Contigerant, aliudve pecus; quem nulla volucris, Nec fera turbârat, nec lapfus ab arbore ramus. Gramen erat circa, quod proximus humor alebat: Sylvaque sole locum passura tepescere nullo.

fontālis. SYN. Fontānus.

fontanus. Bis caput intonsum fontana spargitur unda, Ovid. Fast. 4. 655. SYN, Fontalis.

fonticulus. Quam ex boc fonticulo tantundem, &c. Hor. Sat. 1, 1, 56. V. Fons.

föramen, inis .--- rīmpizngue föramine pauco, Hor. A. Poet. 203. SYN. Meatus, cavus, antrum, rīma, fisura, spīramentum. EPITH. Căvum, ăpertum, pătens, hians, tenue, angustum. PHR. Angustus ăditus, arctus exitus. V. Rima.

foras. Sī qui ditta foras eliminit, ūt cocat par, Hor. Ep. 1, 5, 25. .

foratus. Pāce salūtāntīs sese intulit atque foratas, Sedul. SYN. Folsus, effolsus, patens, hians.

forcēps, Ipis, ā Cārbone et forcipibūs, glādīofque pārānte, Juv. 10, 131. SYN. Forfex, vel vūlsēliā. EPITH. Tenax, cūrvā, ādūncā, āhēnā, bifida, mordax, habilis, acūta, bisūlca. PHR. Versantque tenacī forcipe ferrum. Ferrum educit forcipe curva et lacubus demittit, vel et tepidis demittit aquis.

forensis, is .- posita gravitate forensi, Ovid.

fores, jum. In foribus laxos sulpendit aranea calses, Virg. Georg. 4, 247. SYN. Janua, oftia, aditus, vestibulum. EPITH. Afperæ, robuftæ, rigidæ, dīfrīcilēs, sūrdæ, pīctæ, querulæ, validæ, cælatæ, æreæ, ferreæ, förtes, örnatæ, duras. VERS. Difficilem moto cardine pande forem. împulit acrī Tum validas stridore fores. et sedeo duras janitor ante fores.

V. Porta, Janua. Toten, icis. Forfice læsa cutis, tacitum ne pultula virus, C.

SYN. Forceps. EPITH. Bifida, bisulca, acuta. forī, orum. Dēturbāt lāxātque foros, simul āccipit ākveo, Æn. 6, 412.

SYN. Trānstră, vel ālveds, ālveārē. foris, Adv. Ne biberis dilūta; foris eft promus, et atrum, Hor. Sat. 2, 16, 412. - SYN. ēxtrā.

formă. at mibi, quod formas unus vertebar in omnes, Prop. 4, 2, 47.

SYN. Figura, effigies, imago, wel exemplar, typus, wel pulchritudo. ventiffas, decor, species. EPITH. Eximia, superba, decens, generosa, ēgrēgiā, hönēfiā, āncēps, fūgāx, vēlōx, brévīs, cādūcā, flūxā, frāgilis, cāndīdā, dēcōrā, fplēndīdā, vēnūfiā, præfiāns, pŏtēns, lætā, vānā, mūtābilis, inftabilis, insignis, nobilis, lauta. PHR. Egregium formæ decus, decor, honos, nitor. V. Pulcbritudo.

förmīcă. — exēmplo eft māgnī förmīcā lābēris, Hor. Sat. 1, 1, 33. BPITH. Impigrā, sölēre, rāpāx, söllicītā, frūgīlēgā, prūdēne, prēvīdā, îngeniosa, vigil, prompta, exilis, parva, parvula, tenuis, laboriosa, avara, parca, sedula. PHR. Provida bestia, Parcum genus. Nigrum agmen. Quæsītī formīcă těnāx. Fārrīs populātrīx turba. Patiens formīca laborūm. Non incaūtă fütūrī. Præsāgā fütūrī. Hÿemīs mēmor. Studiosā lāborīs. Inopī mētuēns senēctæ. VERS. Pārvūlā nam ēxēmplo ēst māgnī formīca laboris. In brumam condit nova farra. Ore trahit quodcũnque poteft, atque addit acervo, quem struit, haud ignara atque incaută futuri. Ut redit, îtque frequens longum formică per agmen. Granifero solitum dum vehit ore cibum. Hic nos frugilegas alpeximus agmine longo, Grande onus exiguo formicas ore gerentes.

Descriptio formicarum grana convectantium, Virg. Æn. 4, 402.

Ac veluti ingentem formicæ farris acervum Cum populant, hyemis memores, tectoque reponunt: It nigrum campis agmen, prædamque per herbas Convectant calle angusto; pars grandia trudunt Obnixæ frumenta humeris, pars agmina cogunt, Castigantque moras: opere omnis semita fervet,

formidabilis. Nulla în fronte Minei, formidabile lumen, Ovid. Met. 2, 857. SYN. Tremendus, terribilis, horribilis, horrendus, formidandus, timēndus, mētuēndus.

förmīdo, äs. Judicis argutum quæ non formidat acamen, Hor. A. Poet. 364. SYN. Mětuo, timeo, paveo, reformido, pertimesco. V. Timeo.

formido, inis. Tu nibil admittes in te formidine pana, Hor. Ep. 1, 16, 53. SYN. Pavor, metus, timor, tremor, horror. EPITH. anceps, anxia, trepida, exanguis, gelida, segnis, sollicita, vigil, insomnis, pallida, horrīdā, segrā, dubītā, frīgīdā, subītā. Inopīnā, repentīnā, limbellis, pā-vēns. V. Timor.

ēt simili formatd videbant else figura, Lucz. 9, 1259. formo, as.

SYN. Efformo, fingo, effingo, compono.

formosus. Sīc etiām posicis formosus amore capillis, Mart. 7, 28, 7. SYN. Pulcher, decorus, venustus. PHR. Forma însignis, conspicuus, ēgrēgius, conspiciendus, præstans: facie spēctabilis. Cui plurima fron-

tis Mājestās, et honos. V. Pulcher.

fornāx, ācis. Vidimus undantēm rūttīs fornācibus Ætnām, Virg. Georg. 1, 372. SYN. Căminăs. EPITH. Căvă, vastă, căpax, curvă, văporiferă, ārdēns, cāndēns, anhēlāns, fūrēns, flagrāns, īgnēa, īgnīvoma, flammivoma, rutīla, ignīta, Ætnæā, ātra, fumans, fumifera, sulphurea, Siculă, vorax, avidă, nigră, piceă, profundă, erariă, calcariă, metallică. VERS. Förnax löngo încanduit æstű. Chălybs vasta förnace liquescit. Ruptique cavis fornacibus ignes. Fornace ignea vis furit. E fornace profunda Saza igni torquente crepant, Sulphureis ardet fornacibus Ætnă. Qui furentes semper Ætnæis jugis Versat căminos.

£4. "

ôrnico, as. SYN. Camero, arcuo, curvo. PHR. Fornicis in morêm Aruo, erigo, adifico, sinuo, formo, educo. Incurva fruit in teffudinis arcus. Cameræ sinuosa ftruit curvamina. Cameræque sinus molitur ŏpācæ. Inflexos tectum educit in arcus.

Lenonum pueri quocunque in fornice nati, Juv. 3, 156. főrnīk, icis. SYN. Camera, testudo, arcus, tholus, testadinis umbilicus. EPITH. Cavus, concavus, cavernosus, convexus, curvus, curvatus, inflexus, pendens, pensilis, opacus, niger. PHR. Convexi fornicis arcus. Incurvus lato curvamine fornix. Flexus fornicis ingentes. VERS. In latos abeunt cūrvātī fornīcis arcus. Cavernosī fornīcis antra locas. Carceris umbrosī nīgro sub fornīce. Umbrāt multicavus spatioso līmite fornīx.

forsan. Mīutītē: firsān ēt bæc clīm mēmīnīļsē jāvabīt, Virg. Æn. 1, 207. forsītān. Hæc ā Sārdo īs tibš forsītān ēxālis orīs, Mart. 8, 32, 7. fortālsē. Crēdidērāt, cælīque ānimūm fortālsē firēbāt, Virg. Æn. 10, 548.

fortalsis .- Caffus fortalsis amator, Sed.

fortě. Förtě săb argūtų considerat ili e Dapbnis, Virg. Ecl. 7, 1.

SYN. Forean, forsitan, fortaise, fortaisis, vel fortuito, fortuna, casu. fortis, ammo. SYN. Magnanimus, generosus, animosus, invictus, audax. PHR. Præstans animī. Vīr forti pectore. Vīrībus invictus. Vīncī nescius. Armis acer. Ingens animis. Bello fortis, invictus, durus. Cui generosus ebullīt sanguis. Quem mascula virtus excitat. Marte ferox. st vincī nēkčius armīs. Caput insuperabile bello, Viribus egregiis et firmo pēctore præstans. Invictaque bello Dextera. Quam forti pēctore ět armīs? VERS. Sunt nobis fortia bello Pectora, sunt animi, et rebūs spēctātā jūvēntūs. Ō præstāns animī jūvenīs, quantum īpse ferocī Virtute exuperas ? Qui se in bella sequantur, Præstantes virtute legit. V. Bellator, Generosus.

fortis, corpore. SYN. Robūstus, validus, viribus insignis, patens, acer. V. Robuftus.

fortiter. Solo, nīl vērbī, pērēās quīn foritier, āddām, Hor. Sat. 2, 3, 42. SYN. Animose, constanter, vel välide, nervose.

fortitudo, inis. SYN. Robur, vīres, vigor, animus. EPITH. Fīrma, valida, prævalida, fortis, solida, dūra, invieta, rigida, indomita, inexpūgnābilis, nērvosa. V. Robur, & Animus.

fortuito. SYN. Casii, forte, fortuna.

fortuitus. Nec fortuitam (pernere cefpitem. (Alcaic.) Nam neque fortuitos ortus surgentibus aftris, M.

Alii, fortuitus, triffyl. faciunt.

Fortuna. Stat Fortuna domus, et avī numerantur avorum, Virg. Georg. 4, 200. Dea credita apud Ethnicos, culta honore pracipuo ab in ol s Pranestis, & Antii, in Latio: & Rhamnuntis, in Attica. Cæcam fingebant, modo medios inter Mustus globo male insistentem, modo cum rotá perpetud volubili. SYN. Cāsŭs, fors, sors, fatum, Rhamnusis, Rhamnusia, Prænestina Dea. EPITH. Supērba, împeriosa, levis, încerta, volubilis, perfida, înfida, anceps, lubrica, diibia, împrobă, minax, însidians, cauta, fragilis, văgă, fallax, fatalīs, vēlūx, rapidā, impotens, labans, mūtabilis, ambigua, maligna, illūdens, īnsidiosa, cadūca, fugax, fugitīva, præceps, jocans, jocosa, īnsana, vērsūrā, inānis, vana, mobilis, dēceptrīx, mendax, incentians, inflabilis, înerată, crudelis, îneluctubilis, omnipotens. PHR. Dea crecă, immitis, mobilis. Fortunæ numen, arbitrium, alea fortunæ. Sortis humanæ vices. VERS, Fortunæ nunquam sistit in eodem gradu. Certo füre loco nelcia. Vērsaiur celeris Fore levis orbe rote. Semper movetur, JEIZEV. Fortūnă těcūndă. SYN. Fortūnă rīdēns, ămīcă, plăcīdă, prospēră, faustă, felix, benīgnă, mītis, făvens, Vultus sortunæ benīgnus. PHR. Vultu ridēt sortūna sereno. Faustīs successibus, saīs, amīcis utī. Ālité dextro, lætīs auspiciis fru. Verts secundis, secundo slātu utī. Verts. Dum stāret velis aura secunda mēss. Sī plācīdo ducās candidā velā māss.

Bēllī sēcundos rēddidit ēxitus. V. Felix.

Förtünă advēriă. SYN. Förtünă inīqui, fævă, dūră, încommodă, înimīcă, trīstis, aspēra, fērrēa, învidă, noxiă, dīră, crūdēlis, mală, grăvis, advērai încommodă fatī. Aspēra fatā. Trīstēs casus. Rēs assitictæ, arctæ, dubiæ, dūræ. PHR. Fatīs trīstibus angī. Dūrīs ēxērcērī fatīs. Vārīis, inīquis ūrgērī casībus. VERS. Misērūm trīstīs fortūna tenaciter dīrgēt. Insontem dūrīs sors premit atra malīs. Gēnus hūmānum sors opērosa premit, vēxāt. Nēc vēnit īncæptīs mollior aura mēis. V. Infortunium.

fortūnātē. Ingenium miserā quid fortūnātius ārtē, Hor. A. Poet, 295, SYN. Feliciter, beātē, faustē. PHR. Sēcūndo sūccessū. Felicibus auspiciīs. Dīs auspicibus. Auspice Christo, cœlo. Auspicio faustō, omină dēxtro. V. Feliciter.

förtünāttis. Förtünāttis et īlle Deos quī nowit agröfies, Virg. Geor. 2, 48 SYN. Fēlīx, beatus, vel proliper, faustus. PHR. Blanda ütens förtün Deos expertus amīcos. V. Felix.

fortūno, as.—Deus tili fortūnaverit boram, Hor. Ep. 1, 11, 22. SYN. Beo, prospero, folicito, secundo, faveo, votis annuo.

főrum mērcatörium. SYN. Platea, area, computa, mērcatus, macellum, nundinæ. EPITH. Solenne, frequens, venale, venalitum. PHR. Annonæ genus omne, v.l merces venalitias exponens.

Förum croīli. SYN. Cūria, Senātus, roftra. EPITH. Lītīgiosum, clāmosum, fremēns, turbidum, verbosum, trīfte, ārgutum, dolosum, legiferum, taucum, severum: sanctum, īnjūstum. PHR. Forensia, jūdiciālia, clauthrā. Jūdiciāle, jūris tribūnāl. Aūlā forensis, Forenses cancelli. VERS

Ť

Rigidi flectere jură fori. Foră Marte suo lîtigiosă văcant. Cedant verbosi garrula verba fori. Stridula clamosos exercent per fora lites Causidicūs.

tolsa. Ingentelque tenent folsas, et turribus altis, Virg. Æn. 9, 470.

SYN. Fovea, lacuna, scrobs, vel vallum. LPITH. Præceps, prærupta. pătulă, hians, îmă, profundă, obleură, atră, pătens, ăpertă, altă, humi-lis, oblecenă, căvă, concavă. VERS. Pars în præcipites folsas urgente ruina Volvitur. Cæco foveæ deceptus hiatu, In patulos concava folsa lăcus. Cîngere, circumdăre mæniă foisis.

folsilis. SYN. Fofsus, effofsus.

talsos, axis. Et läkifātid nivotus robūftus jugži a foļidr, Via G.2,264. V. Arator, tovēz. Donic būmo tegēre, āc fovēts ābļeondi rē dīļeānt, Virg. Gearg. 4, 558. SYN. Fofsa.

fovčo, fovi, fotum. Hæret, et interdum gremio fovet; infeia Dido, V. Æ.1, 718. SYN. Călefăcio, vel ălo, tego, vel mulceo, vel tueor, tutor, defendo. VERS. Progeniem, nidosque fovent. Fætusque tenellos Blanda fovet. Suppositis incubat ovis. Vulnera cruda fovet lymphis. Caftra fovet miles. fractus, a, um. Contusofque animos, et res miserabere fractas, Virg. G. 4.240. SYN. Infractus, contusus, effractus, obtrītus, wel debilitatus, afflictus.

frano. Rumperet, et glacie cursus franavet aquarum, Virg. Georg. 4, 136. SYN. Infræno, vel coerceo, contineo, retineo, subigo, domo, moderor. PHR. Frænis, habenis flecto, cohibeo, compelco, premo, torqueo, domo, tego. Equorum colla flectere frænis. Lora tenere manu. VERS. Rigidīſquē dŏcēt sērvīzē lūpātīs. Părēt ēquūs lēntīs ănīmosus hābēnīs. Lēntā pātī frænā dŏcēntur ēquī. Tērgā prēmēbāt ēquī, ſpūmāntĭāque orā rē... gebat. Flectit in orbem Quadrupedis cursus, ipumantiaque ora coercet. V. Habena.

frænum.-et fræna ferax spumantia mandit, Virg. Æn. 4, 135. SYN. Habenæ, lora, lupatum, capiftrum, lupi, retinaculum, vincula, alique. Frænī, örum, m. EPITH. Arctum, strictum, substrictum, tortum, sonans, spumans, flexile, effusum, laxum, validum, lentum, rigidum, humens, uđầm, durum, îmmissum, difficile, mobile, văgum. PHR. Moderamen ě juorum. VERS. Stat sonipes, ac fræna ferox spumantia mandit. Dat mollibus ora capiftris. Hinnit, et uda ferox fræna remordet thins. fraga, örum .- et bumī nafcantia fraga, Virg. Ecl. 3, 92.

EPITH. Montana, mollia, rutilantia, rubentia, redolentia. PHR. Flores,

čt humī nākēntis frags. Jūcūndi frags saporis. fragilis. Jām subcūnt annī fragilis. Jām subcūnt annī fragilis, ti inērtior ætas, Ovid. Trist. 4, 8, 5. SYN. Tēnuis, tener, cadūcūs, vel dēbilis, īnfīrmus. fragmen, inis.—ārque ingēntī fragminē montis, Virg. Æn. 10, 698. SYN. Fragmentum, segmentum, frustum. EPITH. Pārvūm, exiguum,

ērīlē, tenüe, minūtūm.

Trăgör, oris.—Calum tönăt omne frăgore, Virg. A.n. 9, 541. SYN. Sönitus, sonus, strepitus, stridor, murmur. EPITH. Horrisonus, horrendus, grāvis, fulmineus, raucus, resonus, rābidus, moleftus, māgnus, ingēns, subitus, repentinus, vehemēns, resonāns, resultāns, terrificus, vadus, præceps. VERS. Terrificum tellus dedit icha fragorem. Fulmineus quatit aftra fragor. Armis crepitantibus ingens exoritur fragor. Terrifico reboant montani fragore. Culum tonat omne fragore. Ingane fragor athera complet. Iterum atque iterum fragor intonat ingens, enselque clypejque sonant. V. Murmur.

frigiantia. Fervet opus, reduientque thymo fragramia mella, Virg. Georg. 4, 169. SYN, Suavis odor. V. Odor. fragro.

frageo. SYN. Redoleo, suzviter oleo, spico. V. Oko.

fragiens. ūrgit utrīnguu lātus nemērīs, madīgaut fragānus, Virg. An. 7, 566. SYN. Sonērus, firidēns, vel āspēt.

Franci, & Francii. V. Gelli, & Gallie.

Prancotordia, vel Francfordia. Duplen ejulden neminis urbs in Germenia; utraque celebri feientianum Academia illustris. SYN. Francofurtum, Hill-nöpölis. EPITH. Splendida, clara, insignis. PHR. Dīvēs öpūm. Clara viris, öpibūdouž potens. Urbs a Francorum nomėn adepta vado. Cujis

et Hectorei posuerunt nomina Franci.

frango, fregi, trachum. Impăvidus frangit tidum, it franit ort critante, Virg. Æn. 12, 8. SYN. Infringo, confringo, effringo, rumpo, pertumpo, perfringo, comminuo, contundo, elido, vel Infirmo, fatigo, debilito. PHR. Perfringo mănă vel opposito genu perrumpo. VERS. Ad săxâm corpără prensă mănu Frangebat. Fregerat saxă grăvi Balistă portae. Fit viă vi, rumpunt ăditus. Bipennis înstans quâtit îctibus arcam. Libât ariete crebro Janua, et emoti procumbunt cardine postes. Viribis obnixus quastatum diruit ulmum. Correptă dură bipenni Limină perrumpas, posteque a cardine veilit.

Trātēr, trīs. Frātir ite Anēās pēlāgā tidis omnīte circum, Virg. An. 1, 671. SYN. Gērmānās. EPITH. Chārtis, šmatus, dilēctīts, dulcis, unāoimis, fīdus, fīdelīs. PHR. Gērmānā propāgo, prolēs, sobolēs. Frātēsno, gērmāno sānguīne junctūs. Gēmunī frātrēs, feecundes gloriā mātnīs. Gēmunīduje sub ūbbirē nāti. Frātrūm quoque grātia rāza 64. de mate

ferreâ.

fratzicidă. Quid frairicidă, quid perempte invides. (lamb.)

fraudo. Nec čibž, īpsā jāvoāt morsū fraudātās dzētī, Mart. 7, 24, 5.

SYN. Brūfro, ās; & frūftror, ārīs, fallo, dēcīpio. PHR. Insidīis, ārtē, dēlīdo, circunvēnuo, īrsētio, capio, īn fraudēm ago, īnduco. Mēntē do.
losā, ātū fāllācī, fraudē mālīgnā ūrgēo. Fraudem meditātāt īniquām, Clām fraudēs īntēxit. Fraudem īnvolvērē vērbīs. V. Fallo, Decisio.
fraudulēntus. Cūm popālo ēt ducē fraudulēnuo. (Dact. T.) Hor. Od. 2, 3, 24.

SYN. Dolosus, tallax, perfidus.

frais, audis.—Terrorum et fraudit abunde est, Virg. Abn. 7, 552.

SYN. Doldis, tēchnæ, fāllāciā præstīgiæ, āstutā, āstus, īneidiæ. EPITH. Öccultā, mālīgnā, īneidies, seēlērātā, nēsāndā, dolācā, mālā, dīrā, īneidā, tācitā, tūrpis, hostilis, caūtā, impiā, īnvisā, īnīquā, vērsūtā, āstutā, tācitā, horridā, īngenīgas, lātesa, clāndēstīnā, sīdā, sūblūdā, mēndār. PHR. Cossseta dolo mēndāciā. Crīminā fraūdis. Āstutā molīminā. VERS. Tūspi Fraūdi sālus hostī quæsita, ēt clāndēstīnīs sūrgēntiā sīraūdībūs ārmā. V. Dolus, Fallacia.

frāzīnētu. Frāzīnās quā trābēz: cūnēts ēt fīstē robūr, Virg. An. 6, 181. frāzīnās. Frāzīnās in sūlvīs pūlebērrinā, pīnās in borīts, Virg. Ecl. 7, 65. EPITH. Āltā, ingēns, procērā, ātrīā, timbrosā. PHR. Hāstīs ūtīlis ārbos.

Frāxīnēz sūdēs, trābēs. Invīsā colūbrīs Frāxīnūs. Frāxīnūs, pro bafa. EPITH. Strīdūlā, crūentā, bellīcā, savā, sātālīt.

ferrata, misilis.

fremebandus.—Curru frembindus ab āltā, Ovid. Met. 12, 128. SYN. Fremens, frendens.

fremitus, üs. Circumsant fremitu denis, sipantaud frequentes, Virg. Georg. 42.
216. SYN. Strepitus. EPITH. Horrisonus, rancius, sonorus, gravis, trepitus, sieblis, tristis. PHR. Stridens murmur. Clambr fremen.

kčmo, ŭī, itūm. Poß tērgūm nodīs, fremit birridus ore cruento, Virg. An.
1, 296. SYN. Infremo, strīdēo, frendēo, mūrmuro, vilīndīgnor. PHR.
Fremitūm do. Frenitū resono. VERS. Frenitū resonant cuncta sonoro. Fremitū assurgens unda marīno. Cunctī simul ore fremebant.
Māgno cīrcūm clamore frenebant Vīcīnæque fremunt rīpæ crepitantībus undīs. Fremitūque sonoro collūctantur aquæ. Vēnti īndīgnantes māgno cum murmure montis Circum claustra fremunt.

frēndēo, tiī. ēt grāvitēr frēndērs, sīc fātīs orā resolvit, Virg. Geor. 4, 452. SYN. Infrēndēo, fremo, fitro. PHR. Dēnte minācī. Dēntēm dēnte fāttīgāt infrēndēns. Dēntibus incutio dentes, frendēns. Prodit collisis dēn-

wbus īrās, Dīră fremens.

frēno. V. Fræno.

frenum. V. Frænum.

frequens, entis.—— Telifque frequentibus înflant, Virg. Æn. 10, 692. SYN. Creber, numerosus, multus, plurimus, vel celeber, frequentatus, vel afsiduus.

frequenter. — Currus numerans elephanta frequenter, Mart. 8, 65, 9.

SYN. Crēbro, sæpe, non raro, vel assidue, continuo. frequentia. Sprewiste tradunt criminum frequentiam. (I.)

SYN. Mūltitūdo, tūrba, copia. PHR. Vīs, numerus, īngens. Tūrba frequens. Densa cohors.

frequênto, ās. ūliimā, quæ bēllā clārī sēcrētă frequêntānt, Virg. Æn. 6, 478.
SYN. Celebro. PHR. Sæpe adeo, convenio, vifo, invifo. Frequens
adeo, peto.

fretum. Cycladas et crebrīs legimus freta consită terrīs, Virg. Æn. 3, 127. SYN. Măris angustire, fauces, vel măre. EPITH. Tumens, apertum, undans, torrens, naufragum, spumosum, minax, săliens, tămidum, sremens. PHR. Cosco undans æstu. Crebrīs sreta concită ventis. Frementis iră fretu. V. Mare.

fretus, a, um. Queis ego fretus amo. Cymbia rara mea eft, Prop. 1, 8, 42.

SYN. Fidens, fisus, confisus.

frieo, uī, ctum. ēt pēdē prēsubigīt tērrām fricat arbore coftās, Virg. Geor. 3, 256. SYN. Pērfrico, vel tingo, oblino. PHR. Fricat arbore coftās. frigēfacio, fēcī, factum. Quīd jām quid boc nume, frigēfacias quim rogās. (Ia.)

PHR. Frīgore lædo, prēmo, aftringo, gelo, glacio. frīgeo, vī.—Corpūļaue lawant frīgentis et ungunt, Virg. Æn. 6, 219.

SYN. Algeo. PHR. Frigore corriptor, contrahor, lædor, torpeo, palleo, rigeo. Frigus mēmbrā, corpus, ārtūs, lædit, prēmit, înfēflāt, ūrit, ădūrīt. VERS. Aftrīctūm gelido frīgore pēctūs erāt. Rigidum pērmānāt frīgus ad oſsa. Rigidæ frīgore pallet aquæ. Gelidus concrevīt frīgore sanguis. Torpētque vinctūs frīgido sanguis gelū. Ēt pāvēt obsēſsūm glāciāli frīgore corpus. Frīgūfque per ārtūs Lābitūr, ēt pāllent āmīso sanguine vēnæ. Sīc lēthālīs hyems paūlātim īn pēctora vēnāt: Vītālēfque vīās ēt rēſpīrāmīnā claūsīt. V. Frīgus.

filgēsco. Pūlsus amor, sēgnīque juvāt frīgēscere lūctū, Val.

SYN. Frigëo.

frīgīditās, ātīs. ārdorēm domitā frīgīditātē fācit. M. SYN. Frīgus, gelū.

frīgidus. Frīgidus in pratīs camandā rūmpitur anguīs, Virg. Ecl. 8, 71.

SYN. Frīgēns, gēlidus, algīdus, algēns. PHR. Gēlū, frīgorē horiidus, rīgēns, tūrpēns, ūftus, adūftus, sēgnīs, pallīdus. Cuī frīgorē pallēnt, wel torpēnt mēmbra. Glacialī constrictus frīgorē. Frīgida bēllo dēxtēra.

Quem frīgūs premit. V. Frigeo.

frigus, oris. Frigoribus parto agricolæ plerumque fruuntur, Virg. Geor. 1, 200. SYN, Gelu. EPITH. Concetum, contractum, hyemale, bruma e, glaciale, Scythicum, torpens, acerbum, rigidum, acre, immite, horrendum, dūrūm, iners, arctoum, malignum, Riphæum, Boreale, iniquum, Hypērbörčum, ácutum, hýbernum, pénetrābile, gelidum. PHR. Frigoris alpēritās, minæ, vis. Frigidus horror. Frigidus aer. VERS. Stricto concrescunt frigore guttæ. Intrat penetrabile frigus in artus. Sæva recurrentî mîtescunt frigora vere. Aut Boreæ penetrabile frigus adurat. templo Æněze solvuntur frigore membra. V. Frigeo, & Hyems.

Frīgus aftīvum. SYN. Æftīvæ umbræ: Frīgus amænum. VERS. Æftīvas præstabat porticus umbras. Umbras et frigora captant. Amæni quærere

frīgoris auras. Frīgus captabis opacum.

fröndator, öris. Hinc alta sub rupt cantt fröndator ad auras, Virg. Ecl. 1, 47. SYN. Putator.

frondeo. Bālsamaque et baccas semper frondentis acantbi, Virg. Geor. 2, 119. PHR. Frondes fundo, effundo, profundo, fpargo, SYN. Frondesco. aperio, explico, gero, mitto, emitto, induo. Frondibus induor, tegor, comor, vēstīor, virėo, vērno, adolesco, como. VERS. In patulis lūxu-riāre comās. Lūxuriā foliorum exuberat arbos. Patulo se tegmine vēstis ārbor, et ingentes attollit ad æthera ramos. Arbor foliis et fronde comāns. Rāmīs tegitur frondentibus arbos. Perpetuos gerit frondis honores. Pătulis diffusă ramis terram opacăt. Diffusas pătulo laxabat stipite frondes. Crīnibus in cœlum surgīt felīcibus arbor. Crevit et umbrosas porrexit in āĕră frondēs ārbor dīffūsīs āmbitiosă, vel lūxuriosă comīs Frondis odoriferæ laūros ubi sylva comāntes explicat. V. Frons.

frondeus. Contemplator aquas dulies et frondea semper, Virg. Geor. 4, 61.

SYN. Frondosus.

frendifer, a, ūm. Frondiferasque domos avium, &c. Prud.

SYN. Fröndösüs.

frondosus. Semiputată tibi frondisă vitis in ulmo eft, Virg. Ecl. 2, 70. SYN. Frondifer. PHR. Frondibus, vel folis opertus, opacus, virens, comans, vernans, tectus, densus, lætus, amænus, luxurians, dives, **ăbū**ndāns.

frons, frondis. extructofque toros obtentu frondis inunbrant, Virg. 41. 66. SYN. Fölium, arboreæ comæ, crines. EPITH. Viridis, alta, de tula, tenera, tenuis, crifpa, arborca, graminea, tremula, comans, um brosa, vernans, mollis, viridans, crispans, læta, ödörata, ödörifera, densa, rediviva, decidua, caduca, flaviscens, opaca, mobilis. PHR. Sylvarum, vel arboris decus, honos. Nemorum comæ, arboris tegmen umbræ. Ārboreæ comæ. VERS. Arbor deciduis viduata capillis. V. Frondeo.

frons, frontis. Nāsidiens redīs, matātæ frontis, üt arte, Hor. Sat. 2, 8, 84. SYN. Os, vāltus, facies. EPITH. Tenera, decora, honesta, serena, nitida, lūcida, venūsta, nivea, placida, candida, hilaris, veneranda, rūgōsā, modestā, remīsā, contractā, elītā, mināx, aūdāx, ferox, tor-vā, obscenā, grāvis, sevērā, obdūctā, senīlis. PHR. Frontis honor, decus. VERS. Castigatæ collecta modestia frontis. Contractæ 🚭 fröntis. Anus obscena rugīs arat frontem. Rugaque in antiqua fron të sënilis ërit. Gravem remittere frontem. Sollicitam explicuere

frontem.

fructifer, a, um. SYN. Fertilis, fructuosus.

früßiffico,

friedifico. Lauras fruetificant, wicindque nafcitur arbor. C. SYN. Fructus pario, fero, promo, fundo, edo, parturio, profero.

Sheftiosus. Shurnalia fractiostora. (Phal.) Mart. 4, 46, 18.

SYN. Fructifer, fructificus, frugifer, fertilis, vel utilis. PHR. Fructus Edens, fundens, pariem, parturiens, ministrans, educens, ferens, proferens, Educans. Pructibus uber, fæcundus, dives, abundans, locuples, právis, čněrátás. Průčtůs úběrč, veřrigům uběrč divěs. VERS. Důlces ructus non edücát arbos. Pomis se fertilis arbor indučrat. Produž heto Proventu beat agricolam. Lætas fertilis arbor fundit opes. Curvantur ponděrě rámí. Nec floré cáduco árridens, blanda dominum ípě láckát Ináném. Deducentii rámos Ponděrě pomá ítio. Kípice curvátos pômorum pondere ramos: ut sua, quod peperit, vix ferat arbor onus. Pomaque Izesīfsēnt mātrēm, i. e. arborem, nisi sūbdītā rāmo Longa faboranti fūrca tuliset opem. V. Frugifer.

fricus, is. Fruelus amicitie magne, &c. Juv. 5, 14. SYN. Poma, vel fætus, partus, vel ūtilitas. EPITH. Terreftris, sylve-Aris, amenus, dulcis, gratus, novus, deliciosus, corruptus, effivus, fuavis, annuis, tener, maturis, præcox, uber, dives, jucundus, tempestivus. PHR. Arborei fætus. Præmia telluris. Arboris opes. Divitiæ ramorum. Arborea proles, propago. Fætus arbore dempti. Poma patiilis pendentia

Timīs. Prēliūs cūrvantiā ramos. Pendentes arbore fructus. Cūrvans, pre-mēns pondēre ramos. V. Supra Fructuojus. fructus. Vēntre nibīl novī frugalius; boc tam n Ipsum, Juv. 5, 6. SYN. Frugī, bonæ frugis, sobrius, moderatus, modestus, temperans, tem-

peratus, abstinens, prudens. PHR. Parvo contentus. Luxum perosus, ēxosus. Sobričtatis, probitatis, vīrtutis, parcitatis amans.

frugālitās, ātis. Frugālitatīs lēgē pollēt ēxāttā. (Scaz.) Pet. A. SYN. Sobrietas, modeftia.

frugaliter. Cum me bortaretur parce, frugaliter, atque, Hor. Sat. 1, 4, 108.

fruges, um — Nöcent et frugibus umbræ, Virg. Ecl. 10, 76.
SYN. Seges, mēlsis, frumentum. EPITH. Lætæ, amenæ, nitidæ, teneræ, novæ, feraces, opimæ, ubere, fæcundæ, gravidæ, cultæ, maturæ, Cereales, aurea, flava, flaventes, fpicea, triticea, tofta. PHR. Muneră terræ. Ce. Salia donă. Cereris munus, Ruris opes, Frugum primi-tiæ, mitia donă, acervi, luxuries. Terræ præmia, fætus. VERS. Aftrum quo segetes gauderent frugibus. Medio toftas æftu terit area fruges. Quoque novas altīs fæcundo semīne frugēs. Frugēs tēllus inarata ferēbat. V. Seger.

frugesco. Hine au zi steriles frugescere partitis agras, Virg.
PHR. Fruges edo, sundo, pario, parturio. Frugibus abundo, dives sum. frugi. Tam frugi Juno wellet kabere Jovem, Mart. 6, 21, 8.

SYN. Probus.

a, um. Tangit fæcundis venturus frugifer undis, Porph.

SYN. Fructifer, fructiosus. PHR. Fruges edens, fundens, ferens, Frugibus über, facundus. Frugum fertilis, facundus, ferax. Frugum übere dīves, fertilis. In fruges fæcundus. Læto frugum proventu dives, vel ditāns agrīcolām.

frügilogis. Hic nos frügilegas consperimus ordine longo, Ovid. Met. 7, 624.

SYN. Früges legens.

frumentor, aris. PHR, Frumentatum eo. Frumentum quæro. Frumentum, ed frumentaria pabula cuto. V. Pabulor.

Liumentum. Si quis ad ingentem framenti semper, &c. Hor. Sat. 2, 3, 111.

SYN. Frages, Ceres, seges, meisis, trīticām. EPITH. Pūrām, flavēicēns, æftīvūm, aūrētīm, Cereale, grave, lactens, grande, lættīm. PHR. Cerearis frages. Hūmānis tisībās āptā Ceres. VERS. Framēnta in viridī ftiptītā lactentia tūrgēnt. V. Frages.

fruot, eris. Pose frui; fruar o solus amore the, Prop. 2, 1, 48.

SÝN. Potior, útor, teneo, possideo. VERS. Optato juvenis palmæ pe-

fruftätim. Fruftaiim secuit, mox eft congressă leoni, M.

SYN. In frafta, minutim, membratim.

fraftrā. No quild inexpertum fruftrā miriturā, rainguat, Virg. Æn. 4, 432.
SYN. Incalsum, nequicquam, inaniter, inutilitur. PHR: Vāno conamine.
Molimne caiso. Inani conatt, nisu, fibalio. Caiso eventu. Vāna

successibus. Quid prodest? Quid juvat?

Frigira láboro. PHR. Öperam perdo. Curas inanes sumo, impendo. Lábor hie studio vanelest inani. Rápient conamina venti. Fundum se rilem tilo. Sterile solum exerce. Siccum sterili vomes situtus se culus asemina mandas? Non prosecturis littora bobus áras. Fácere in saxo sementem. Haurire aquam cribro. Nugas ágis. Vacus in suras estudes questus. Canere surdo. In rápidos jácere irrita verba Notos. Verba miser stustra nil prosicientia perdo. Terribilique Notos jáctat mea verba, precelque, ad quos mittuntur, non sinit ire Deos Inanes perdis, ait, lácrymas. Ter stustra comprensa manus estuata

fruftro, as ; & fruftror, aris.

Credite vera fides, nec spe fruftrabor inani. Arator.

exigum inceptus clamor fruftratur blantes, Virg. Æn. 6, 493.

SYN. Fraudo, fallo, decipio.

trustum. Tempore, et exigua frustis imbutus of ella, Juv. 11, 144.

SYN. Früftülum, particola, segmentum, fragmen, fragmentum, minuell. BPITH. Exiguum, tenue, parvum, exile, minutum. PHR. Par in frufta secant. In fruftula, fruftatim, minutatim, minutum concides, partir.

frütēx, icis. Sylvārum früticumque virēt, nembrumque ederērum, Virg. Georg.
3, 21. SYN. Ārbūftum, ārbūfcitum, virgaltum. EPITH. Rāmosiis, irbötis, pārvus, umbrosus, tener, humilis, ebjectus, lætus, deneus, crīfpāns, dpācus, viridis, frondosus, virens, viridāns. V. Albuftum.

frutico, as: vel fruticor, aris. Dep.

Cernas ramosīs palmas fruticare lacertis. Sidon.

SYN. Früticesco, pūllulo, germino. PHR. Frütices, sūrcelos, rāmos. Palmites, emitto, sūndo, estundo, prosūndo, spārgo, explico. Früticum rāmīs, vel sylvā virčo, viresco, addiesco, lūxūrio, exubero, abūndo. VERS. Ārbor quām mūltus opācāt frūtex. Mūltiplices sūndīt frūtices, et vīmine crebro Germināt. V. Germino.

fruticosus. Vallibus, agrēfies illie fruticosu ligēbānt, Ovid. Met. 6, 344.
PHR. Frutices ēmīttens, fundens. Fruticibus frequens, dives, creber,

ăbundans.

fūcātus. Cārpēbānt, Hyālī sātūrō fūcānā colorē, Virg. Geor. 4, 335. SYN. Fūcōsus, înfūcātus. PHR. Fūcō illitus, pictus, āfpērsus, nitēņs, fplēndēns. Fūcāta genās, et amīcta dolosīs illeeburs. Facīcs opērosā cūltū, saturō fūcāta colorē, Cērūlsātus cāndāda būccīs.

fūco, ās. aībă neque assyriō fi catū lānā wēnenē, Virg. Geor. 2, 465.
SYN. Infūco, PHR. Fūcō pingo, coloro, tingo, lino, illūno, ibbino,
U 4
ālpēty

āſpērgo, öbdūco, adūltēro, orno. Fūcūm īllīno, īndūco. Cölorēm fūcārē, Fūco cölorēm mēntior. Natīvūm cölorēm fīctā arte mūtarē. Mēdīcāmine, compositīs venēnīs, mērcato cūltū natūrālē dēcūs jūvarē. Pīgmēntīs orā, genās, manūs excolērē, comērē, adornarē. Deformēs orē fūgārē notās. Rūgosām fāciēm ūnguentis celarē, obteģerē. Natūralē dēcūs fīctæ non commodāt aftī. Ēxtērno formām corrūmpērē lūxū. Hīrsūtās excolĭīsē gēnās. VERS. Quīd tībī nūnc mollēs prodeft cölūīsē capīllos, Sæpēquē mūtātās dīfposeūīsē comās? Quīd succo splēndentē genās ornasēs supēquē mūtātās dīfposeūīsē comās. Quīd ungues artificīs doctā sūbsēcūīsē manū? Vēstēs ēt cīngūlā comīts. Sæpē manū, virīdīque angūstāt rāspīdē pēctūs: Sūbstrīngītquē comām gēmmīs, ēt collā monīsī Circūtt: ēt baccīs onerat cāndēntībūs aūrēs.

fūcus. Spīrāmēntā līnunt fūcuque ēt fioribus trās, Virg. Geor. 4, 39. SYN. Cērūsa, pīgmēntum, unguentum, Metapb. Fraus, dolus. EPITH. Mēndāx, vanus, fāllax, inānis, roseus, coloratus, femineus, pīcus, nītēns, odorus, odoratus, fplēndēns, pēregrīnus, quæsītus. PHR. Vultus mēdicāmēn. Coloratum, pīcum venenum. Color fūcatus, ēmentītus, fīcus, quæsītus, pēregrīnus, externus, nītor Sūccus splēndēns. VERS. Mēndācī rēsplēndens gloriā sūco. V. Fuco.

fūcus. The Fum. Temmurī (quē si dēns ai tēna ad pābulā fūcus, Virg. Georg. 4, 244. SVN. Vēļpā. EPITH. Ignāvus, tnērs, sēgnis, sterulis. PHR. Sēg-

mis apes. Spīculī expers īgnāvum pēcus.

figă. — Löngümquē filga nē līnquē ldborēm, Virg. Æn. 3, 160.

SYN. Ēflügium. EPITH. Fūrtīvā, trēpīdātā, præcēps, cēlēr, pērnīk, ēflūsā, cita, pāvidā, vāgā, tūrpīs, timidā, trīfīts, tūtā, āflūtā, probrosā, vēlox, rēpēntīnā, properā, lēvīs, noctūrnā, occultā, fēflīnā, providā, hönēfla, sollīcītā. PHR. Fügæ cūrsūs. Cūrsūs fūgāx, fūgīens. Fūgæ lābor. Præcēps dīlcēlsūs, ēxītū, ēxcēlsūs. V. Fugio.

fūgax, ācīs.—Pēdībūfquē fāgācībūs īfīs, Virg.

SYN. Timidus, īgnāvus, mollis, iners; ād fugām pēdē fērvidus; vel fūgiens, fugītīvus, profugus, vel cēlēr, velox, pērnīx, vel cādūcus, frā-

gilis, flūxus, brevis. fugio, fugi. implicuit belle; qui nos fugiatis amicos, Virg. Æn. 11, 109. SYN. Effügio, aufugio, diffugio, vel odi, vito, caveo, vel evanesco. PHR. Fugam capio, maturo, festino, celero, melior, arripio, corripio, eripio, tento, agito. Fuga abīre, se proripere. Fugæ, in fugam, vel fuga terga do. Campos fuga peto, corripio, carpo. Fuga, vel pedibus quæro salutem: periculă vito: eripio me letho. Aspectu clam me subtraho. Tăcitus dēcēdo. Tērgă do, præbeo, vērto, converto. Dato vestīgia tergo vērtere. VERS. Tūtă petunt, et equis aversi ad mænia tendunt. Diffugiunt Fugit illicet ocyor Euro. Diversa metu per quōcūnqe agit ērrör. İîttöră passim Diffügiunt. Füga sylvas, saltusque peragrat. F et patriis excedere terris. Răpido temerariă cureu Turbă sugit. gam medios tenuere per hostes. Pedibus timor addidit alas, Cursu feftīnus anhēlo Aufugit. Aut hos vērsa fugā victor dare terga coegit. Pulverulentă fuga Rutuli dant tergă per agros. Dixerat et tenues fugit ceu fumus in auras. Haud mora, conversisque fugax aufertur habenis, immistque sugam Teueris atrumque timorem. Diffugiunt versi trepida formidine Troes. Ergo amens diversa fuga petit æquora Turnus. Vērsīs dare terga carīnīs Julsit, et externo quærere in orbe fugam. Tandem proripuit sese, atque inimica refugit Littora, illa dato vertit vestigia tergo. Alipedumque sugam cursu tentavit equorum. Alia de pārte patentes Transmittunt cursu campos, atque agmina cervi pulverulenta figa glomerant, montefque relinquunt. Omnis campis diffuett ărātŏr.

Vīctorem fügitivus agit, quis sufferat boftem? Sidon. fŭgitīvüs.

V. Fugax.

fugo, as. Trans pontum fugut, et terris îmmîtrit aprīcīs, Virg. Æn. 6, 312. SYN. Pēllo, repēllo, expēllo, propulso, abigo. PHR. In sugam do, vērto, converto, conficio; Fugam immitto. Sæpe fuga versos dur egerăt hostes. Dăre tergă cogo. V. Fugio.

fülcimen, inis: vel fülcimentum. SYN, Columen, fülcrum.

fulcio, fulcis, fulcivi, & fulcii, fultum.

Tu Ptolemæe potes magni fulcire ruinam, Lucan: 8, 528.

SYN. Suffulcio, suftineo, suftento, fero. VERS. Robustis fulta columnīs Tecta. Ferratīs incumbunt tecta columnīs. In te omnīs domus inclinată recumbit. Cœlum humero torquet. Humeris stellatum fulcit! Ölÿmpūm Māgnus atlas. V. Fero.

fulcrum. Aurea fulcră toris, cpulæque ante oră părate, Virg. Æn. 6, 604. SYN. Fulcimen, fulcimentum, columen, adminiculum EPITH. Suppositum, forte, validum, tutum, aureum, eburnum, acernum. VERS. Fülcrö nītuntur acerno, iners senectus adjuvāt baculo gradum. Fulcro fternatur lectus eburno.

fulgeo, fulsī. Pīciā nec indūsio fulgebāt pārma pyropo, Prop. 4, 11, 21. SYN. Effülgeo, refulgeo, fulguro, splendeo, luceo, niteo, corusco, mico. VERS. Jacit igneus haitæ Dirum lumen apex, ac late fulgurat umbo. V. Luceo, Splendeo.

fülgēre, à fulgeo, vel fülgere, ab ant. fulgo.

īllæ aulēm păribūs quās fulgere cernis in ārmīs, Virg. Æn. 6, 826. fulgetrum. V. infra, Fulgur.

fulgidus. Fulgidă præsertim cum cernere fæpe nequimus, Lucr. 2, 364. SYN. Fulgens, coruscus, lucidus, rutilus, splendidus, micans. V. Splen-

fulgor, oris. Ille notam fulgore dedit, tonitruque secundo, Ovid. Met. 6, 610. SYN. Splendor, lux, nitor. EPITH. Nitidus, corulcus, tremulus, aureus, Igneus, roseus, radians, vīvus, iplendidus, nivalis, gemmeus, flammeus. YERS. Afpicies oculos tremulo fulgore micantes. Micat igneus öre Fulgor. Cum tonitru micat igniferis tulgoribus æther.

fulgur, uris. Nam præter pčiagi casus, et fulguris ictum, Juv. 12, 17. SYN. Fulgetrum. EPITH. Răpidum, micans, clarum, rutilum, subitūm, īgnītum, flagrans, flammeum, repentinum, īgniferum, ardens, yēlox, mināx, horviticum, formīdābile, vanescens, radians, coruscum. PHR. Fulminis ignes. Elisi nubibus ignes. Rutilæ per nubila flammæ. Rūptī, dehiscentīs cœli crebra lūx. Vibratus ab æthere fulgor. Cum sonitū tremulum vibrantia lumen Fulgura. Terrifico mugitu ardens secat aera fulgur. Excussa nubibus atris Fulgura. V. Fulmen, Tonitru, & Fulguro.

fulgurăt. SYN, Fulgur cœlo cădit. Coruscat fulminis ignea vis. Îngeminint abruptis nubibus ignes. Crebris micat ignibus æther. Vibratus ab æthere fulgor Cum sonitu venit. Ruptoque polo micat igneus æther. Spargit rutilias per nubila flammas Jupiter. Cœlo ceciderunt crebra sereno Fulgura. Cavis elisi nubibus ignes exiliunt, distiliunt. Tonitru cum ruptă corusco igneă rimă micans percurrit lumine nimbos. Cœci în nubibus ignes Terrificant animes. Subinde Dissiliunt rūtilo vībrantia fulgura tractu. Rūmpūnt aerias fulgura crebra plagas. fenea deculsis erumpit nubibus æthra. Abrupta tremiscunt Fulgura Et attrītus subita face rumpitur aer. Ruptilque micant e nubibus jenes. Flammiferaque volant magnum per inane sagitta. Fülguraque igne micant. Hine tonat, hine mileis abrumpitur ignibus aer. V. Fulmen.

fulguro. midia, vetuoque domus jam fulgurat auro, Stat, Theb. 4, 191. SYN. Fülgur jacio, jaculor, vibro, excutio, emitto, spargo. PAR. Jaculari e nubibus ignes. Repetito fulgure terret ignupotens. V. Fulwat.

Avis Aquatilis, prope mare, flagna, & lacus degem. Cum in hecum le recipit, & clariori voce clangit, Nautas imminentis tempefiatis admonet. SYN. Fules. EPITH. Marina, paluftris, parva, vaga. PHR. Pluviam. od imbres, sīgnāns, în sīcco lūdens. Būliginosus. Fūliginos thure plācantur Lares. (Iamb.) Prud. Per. 10, 261.

SYN. Ater, niger, piceus. Fuligine terer, squallens, niger.

fuligo. inis. Semper et afsidua poftes fuligine nigri, Virg. Ecl. 7, 50. EPITH. Picea, atra, nigra, tetra, obleura, madida. PHR. Atro concreta VERS. Afsidua nigri füligine poffes. Æftuat, ac nigra famo illuvies.

semper fuligine fquallet Tota domus.

fulmen. inis. Fulmen erat, toto genitor quæ plurima ceelo, Virg. Æn. 8. 427. EPITH, Horrendum, igniferum, infestum, tortum, inevitabile, etnem. cerukum, horridum, atrum, rapidum, horrificum, ratilum, viölentum, intortum, oblīquum, fugax, lævum, validum, mīlsile, æthereum, horrisonum, corulcans, cælefte, sulphureum, ignivomum, tremendum, meuiendum, flammans, repentinum, furens, terribile, vibratum, penetrabile, trīfidum, præsagum. PHR. Fulminis ictus, vis, ira, alæ. Fulmineus. trīsulcus ignis. Elisi nubibus ignēs, ignea tēlā Jovis. Jovis arma, insignia: trisulcum, flagrans telum. Cyclopea tela. Vindices flammæ fovis. Jovis haud imitabile fulmen. Sacrum sulphur, concutiens celsas vēttice turrēs. Permīstique nīmbīs Fulmina. Mīsa polo, Jovis irāti mīsa mant. Summos serientia montes Fulmina. VERS. Proceras quatiunt turres, et turbinis ietu Dejiciunt. Expreisum ventis per nubila filmen, ztheris impūlsi sonitū micat. V. Fulgur, & Tonitru, & infra Fulmino.

fulminat. SYN. Fulmen ruit, cadit, præcipitat, minatur, vel fig. tonat, fulgurat. PHR. Trifidos jaculatur Jupiter ignes. Fulminat iratus celi arbiter. Tonitru metuenda corusco Fulmina præcipitant. Cadit in terrās vīs flāmmēā. Horrorem incutiunt impērio īrāti sulminā milsā Jovis. Fülmina vibrat ignipotens. V. Fulmino.

fulminātus. PHR. Fulmine ictus, perculsus, tactus, afflatus, perculsus, ēxūstus, Dē cœlo tāctus.

fulmineus. Laudāvītaue sonī fulmina fulmindo, Sid.

SYN. Viölentus, acer, ardens. 2. Fulmino, as. Fulminat Euphraien bello, wieforque wolentes, Virg. Geor. 5, 561. PHR. Fülmină mîtto, vibro, jăculor, fibro, torqueo, întorqueo, amolior, jacuo, fpargo. VERS. Toto vindex plurimă cœlo Dejicit în terzas Divum Rex fulmina. Terras fulmine infesto quatit : Mentesque mostras ignibus terret facris. Misso perfregit ölympum Fulmine. Quatit immani metuendum pondere fulmen. Fera tergibili jaculatur fulmină dextră. Fülmen abrupto mittere colo. At Pater omnipotens densa înter nubilă telum Contorsit. Quater inde coruccum Contorsit dextra felmen, qua tota reluxit Meonidom tellus. Jamque erat in totas sparfulmină terras Jupiter. Ipse păter media nimborum în nocte

corūfca Telmina mölitur dextra, quo maxima motu Terra tremit. Inque Jövis dextra mīssile fulmen erat. Qualiter expressum ventis per nubila fulmen Ætheris impulsi sönitu, mundique fragore emicult rupitque diem, populoique paventes Terruit, öbliqua præstringens lumina stamma. Namque improviso vioratus ab æthere fulgor Com kontu venit, et ruere omnia visa repente. Nunc hinc, nunc illine aluanti nubibus ignes Concursant, cadit in terras vis slammeta. V. Falunas, & Fulgor.

2. Fülmino. PHR. Fülmine īco, fério, liro, eruro, concutio, rito, dīrno, dīsjīcio, quatio, populo, afflo, percello. Fülminis īcht disjīcio, īgņē cremo. Tērrībili fulminis īgņē pēto. VERS. Qubd stiptereft, Infecto fulmine mortī, Sī mērēor, dīmīttē: tuāque hīc obrut dextrā. Sī fcēlus ēft in mē fériant mē fulmine ad timbrās. Æthēroi vīndicis undexis. Oblūckārā cādūnt flagrantī cērporā tēlo. Īnctibūt nunquam celeftīs flamma sālīctīs. Nēc pārvī frutīcēs īrām mētuerē Tonāntīs: Ingentes quērcūs, ānnosās fulmināt ornos. Celo tonāntēm non mētūs fovem, Dūm sāxā, dūm tūrrēs cadūcō, Sospitē tē, fériūntūr īgņī. De Leare.

fultus, a, om. ipse capat viewe i fultum Pallantis & ord, Virg. An. 11, 39. SYN, Effultus, suffultus, innixus.

fūlvūs. Nēc měră, nēc rēquies: at fūlvæ nīmbūs arēnæ, Virg. Geor. 3, 1, 10... SYN. Flavūs, rītītlūs, croceus, aūreus.

fumčus. Fumča Māļsilia ponērē vīnā potēs, Mart. 13, 123. SYN. Kumīdus.

fūmidus. Fāmidus asque ālic spāmās entiberāt amnīs, Virg. Bn. 7, 465.
SYN. Fūmosus, fometus, fomans. PHR. Fūmo plenus, opacus, niger, ater, undans. Fæda nigro simulacra fūmo.

fumifer, 3, um. Fumiferum nöttem commietis igne tenebrīs, Virg. 25.1 8, 255. fumificus. Fumificifque locum mugutibus umplevere, Ovid. Met. 7, 114. SYN. Fumidus.

fumigo, as. PHR. Fumo, impleo, spargo, sufflo, vaporo, tooro,

fumo. Thārā dābānt: tēpi dūļ quē crū rī fumābēt ad ārās, Virg. Æn. 3, 706. PHR. Fūmūm dō, mītto, dūno, ēvomo, ēxhālo, spārņo, vālvo, glonēto. Celūm sūbtexēre fūmā. Crāsā volvīt calīgine fūmām. VERS. Ignībus sā sīrī fūmānt. Inclūsūm glomērant æftu ēxpīrāntē vāpērem. Ērībus atrī Nīgrāntēm sūmo rogūs alta ad spietā nūbēm. Ātrām protūmpit ad æthēra nūbēm Tūrbine sūmāntēm piceo, ēt candēntē savīlā. Sūlphuršūm vomīt ēxēsū vērticē sūmūm. Ēxsimdāt sūmāns pices calīginē vērtēx. Faūcībūs ingēntēm sūmūm (mīrābālē dīctū) ēvomīt, involvītauē domām calīginē cæcā. Ūdō sūb robore vivīt Stūpā vomēns tārdūm sūmūm.

fumösus. Coloque prælorum fumosis deripe teetis, Virg. Geor. 2, 242. SYN. Fumeus, fumiter, fumiticus, fumiticus.

fūmūs. Sāxā vidās mīxtāque ūndāntām pūlvērē fūmūm, Virg. Æn. 2, 609. ŠYN. Fūlīgo, calīgo. EPITH. Atēt, nigūr, sārdīdūs, tētēr, völūcēt, sēquāx, sūblīmis, tēnūis, völāns, calīdūs, pīnguīs, pīcētās, grāvīs, sārens, tēnebrāsus, ūndāns, inānis, lēvis, vāpārosus, ārēriūs, vānēlcēns, tūrbidūs, smārus, sūlphūrcūs. īgnītūs. PHR. Fūmēus vāpēr, hālitūs. Fūmī nūbēs, ūmbrā. Fūmīfēr æftūs. Spātrūsā völūmīnā fūmī. Nēbūlā ātræ calīgīnis. Nēbūlæ quās ēxīgīt īgnīs. VERS. Volāt vāpās atēt ad aūrās. Vālvītūr ātēr ödör. Vācūās īt fūmūs ad sūrās. Interrupt īgnēs, āterque ad sydēra fīmūs ērīgītūr, īpsē pēnātēs nātā dēformī obsīdēt. Sūrgīt ödörātīs sūblimīs fūmūs ab ātīs. Crāsā cā-dēformī obsīdēt. Sūrgīt ödörātīs sūblimīs fūmūs āb ātīs. Crāsā cā-

līginē fūmus celum prætēxit. Prospēctum ēripiens ocilis, glomērātquē sub antrī Fūmiteiam noctum, commistis īgne ten brīs. Quā plūrīmus undām Fūmus agīt, nebalāque īngēns spēctis astutāt atrā. Turbinē ceco Volvitur, immēnsosque ciet pēr nubilā trāctus. Altāriā fūmo Pērvolītante dieant.

Anale, is. Incensi, et nöclem flammis funallu vincunt, Virg. An. 1,731.

Fax ex contortis funiculis

'SYN. Fax, tædă, lāmpas. V. Fax.

funāmbulus. Funāmbuli godem arcēļšit expēclātio. (lamb.)

EPITH. Sölers, levis, agilis.

Rindā. Stūpėā torquentem Balčarīs vērberā fundæ, Virg. Geor. 1, 209.
EPITH Balēaits, Balčarica, a Balearibus infulis in mari Hifpanico, ubi carum uļus repertus eft. Strīdēns, citā: tortā, volutā, volutātis, āētiā, lēvis, flēxā, tērēs, vālīdā, puērilis, versatīlis, excūisā, intortā, sonāns.
PHR. Fūndæ vērber Balēaris habēnā. Habēnā terēs. Stūpēa Balēaris vērbera fundæ. Glandē minax. Fūndām libiārē, vibrārē, torquērē.
VERS. Fūnda pēr inānē volūtā. Āētiās plūmbūm jācūlātus in aūrās acti mānū. Tērētēs pais vertērē fundās āfluētī. Strīdēntēm fundam tēr. addūctā cīrcūm capūt egīt habēnā. Mīssilē plūmbūm Mūltiplīcī gyro contorquēt.

fundamen, inis. Primă făvis ponunt fundamină; deinde tenăces, V. G. 4, 161. fundamentum. Fundamentă locani ălii, immanesque columnăs, Virg. Æn. 1, 432. SYN. Fundamen, solum, stabilimen, stabilimentum. BPITH. Altum, stabilie, sirmum, solidum, mansurum, tutum, suppositum.

fundator, oris. Nec pranifina fundator defuit urbis, Virg. Æn. 7, 678.

SYN. Conditor.

funditus.—— omne mālum miserīs, nēc funditus omnīs, Virg. Æn. 6, 736.

SYN. Stīrpītus, rādīcītus, vel pēnītus, prorsus, omnīno. PHR. Ā sēdībus īmīs. Ā rādīcībus īmīs.

fundo, ās. Fundātur Vēnēri īdāliæ: tumulogue sācērdos, Virg. Æn. 5, 760. SYN. Fundāmentā, fundāminā pono, jācio, loco, molior. PHR. Meană prīmā loco. Ab īmo mūros deduco. Mūros jācio, figo. VERS. Romulis ætērnæ nondum fundāvērāt ūrbīs Meniā. V. Ædifico.

fundo, fūdī, fūsūm. Fūndītur, ēt wāfiōs ūmbō vömīt aūrētis īgnēt, Virg. Æn. 10, 271. SYN. Ēffūndo, fpārgo, dīſpērgo, prōjicio, ēmitto, vel dīſsīpo, profitērno, vel löquör. VĒRS. Fūndǐt humō fācĭlēm vīctūm jūftīſsimā tēllūs. Pro Profierno. Īngēntīā vīctor Corpota fūndǐt humī. Pro loquor. Tālīā fūndēbāt kācrýmāns.

Sunebris. Tră truces inimicitias, et funebre bellum, Hor. Ep. 2, 19, 49.

SYN. Funereus, feralis, funeftus.

funereus. Funereusus inferre faces: eibi nomina mille, Virg. Æn. 7, 337.

funēstus. Lūminā funēstī consci fatītā mālī, Ovid. Trīst. 3, 6, 28. SYN. Funebris, funereus, vel lēthālis, vel trīstis, mæstus.

fingör, eris, etus. His saltem accumulem donis, et fungar inani, Virg. Æn. 6, 385. SYN. Defungör, perfungör, præsto, ekticio, exerceo, exequor, obeo. PHR. Fungi triste ministerium. Officio sungi pietatis.

fungus. Prātēnsibus oprima fungus, Hor. S. 2. S. 4, 20.

SYN. Bolētus. EPITH. Prātēnsis, ālbus, frigidus, hūmidus, hūmēns, ādus, fædus, sordidus, pluviālis. PHR. Īrrītāmēnta gulæ, fūngī. Finiculius.

tunis, is. Nec tibi Tyrrbena salvatur funis arena, Prop. 1, 8, 11.

SYN. Reftis, lorum, rudens, retinacula, ftupea, vincula, catena. EPITH. Tortus, întortus, volutus, durus, nodosus, rigidus, tensus, extensus, contēntus, oblongus, nauticus, mārinus, ductārius, sāltātorius: flupēus, can-nabinus, līnēus, loreus, spārteus. V. Catena.

Felix evis lex funeris una maritis, Prop. 3, 13, 15.

SYN. Exequiæ, înferiæ, justa. EPITH. Crudele, triste, miserabile, meftūm, lamēntābilē, flēbilē, ēxtrēmūm, amārūm, jūstūm, prūm, gemē-būndūm, inīquūm, lūgubrē, acērbūm, mieerāndūm, lacrymosūm, crūentum, suprēmum, solēnne, fēlīx, præclārum, honestum, debitum, illustre, conspicuum. PHR. Funebris pompa, luctus. Supremus honos. něrá suprēma. Sepulchri honores. Funebria facra. VERS. Dona rogo, triftelque rependunt, exequias exportant tectis, et triftia funera ducunt. Punera ducebat medlam lachrymosa per urbem. Cantabat mestis tībia funeribus. V. Exequiæ, Sepelio.

funus. pro Cadavere. Et funus lacerum tellus babet, Virg. Æn. 9, 491.

V. Cadaver.

Extinctum Nymphæ crudeli funere Daphnim, Virg. E. s. funus. pro morte. V. Mors. 20.

fūr, ūris. Fūris et implacidas diruit ira fores, Prop. 4, 10, 14, SYN. Latro, prædo. prædator, populator, raptor, ereptor, abactor. EPITH. Rapax, nocturnus, vagans, tacitus, occultus, pervigil, avarus, crudēlis, îngeniosus, callidus, cautus, aftutus, solers, versutus, însidiosus, sceleratus, împrobus, nefarius, errans, însomnis, abditus, reconditus. anceps, trepidus, armatus, minax, noctivagus, sollicitus. PHR. Nummorum spoliator. Furtorum doctus. Furtum ingeniosus ad omne. Uncis mănibus răpax. Vivens ex rapto. Affiietus vivere rapto, Fures, avidum genus: malefida cohors. Gens affacta rapinis. Alienis insidians opibus. Mercurii proles, nepos. Tolo, terro accinctus, furens, in sylvis sūbsīdens. De nocte surgens ad prædam. Nocte latens, vagans. VERS. Non fuit Autolyci tam piccata maniis. Callidus effiacta nummos fur auferet arca. Cacus Aventinæ timor atque infamia sylvæ. Non leve finitimīs: holpitibulque malum. Sylvarumque tremor taeta qui fraude solebat Ducere, nec rectas Cacus in antra boves. V. Furor aris.

fūtāx, ācis. Fūrācēs moneo mānās refēllās. (Phal.) Mart. 8, 40, 4.

SÝN. Răpāx : rāptör. V. Fur. rcă. ēxă: um al'i wallos, fürcālqui bicornos, Virg. Geor. 1, 264. EPITH. Bicornis, ferrea, lignea, firma, bifida, bicuspis, tricornis, tricufpis. PHR. Bicufpis contus. Lignum bifurcum.

Fürcă, pro patibulo. V. Patibulum. furens. Neptunum procuil e terra f e fare furentem, Hor. Ep. 1, 11, 10.

SYN. Füribundus, füriosus, fürialis, lymphatus, rabidus, īratus, insanus, demens. PHR. Fürore accensus, Inflimmatus, ardens, exardens, flagrans, agitatus, împulsus. Indomitos gestans în corde surores. Furiis accensus, et îra Terribilis. Amenti furore cocus.

říæ. Nējčiš sē füriis accūbūijsč něvis, Ptóp. 4, 4, 68. Filiæ Nociis & Erebi, seu Achrventis: Tres numero, Alecto, Tisipbone, & Megæra. Illis Poetæ tribuunt alas, & pro crinibus angues: in manibus vero facem & flagellum, ad infeftandes imbrobes. SYN. Diræ, Enmenides. EPITH. Ultrices, crinitee, immanes, horrende, Stygiæ, Acherontides, Tartare , infernæ, ardentes, deformes, squallidæ, cradeles, atræ, noctigenæ, severæ, feræ, fævæ, dīræ, īmmītes, feroces, furentes, ignifetæ, Hammigera, torva, icelerata, împlacabiles, venenula, furiola, minaces, aibrözlib līgine fūmus colūm prætēxit. Prūfpēctum ēripiens ocilīs, glomeratque sub antrī Fumiferam moctem, committis īgne ten brīs. Quā plūrīmus undām Fumus agīt, nebalāque īngēns spēcits æstuut atrā. Turbine coco Volvicit, immēnsosque cet per nubila trāctus. Altāria fūmo Parvolitante dient.

finālē, is. īncēnsi, ēt nöllēm flāmmīs fūnāliā vīncūnt, Virg. Æn. 1,731.
Fax ex contortis funiculis

SYN. Fax, tieda, lampas. V. Fax.

funambulus. Funambuli godem arcesit expectatio. (lamb.)

EPITH. Sölers, levis, agilis.

funda. Stuped törqueniem Baltaris werberd fundæ, Virg. Geor. 1, 309.
EPITH Balkaits, Baltarica, a Baltaribus infalis in mari Hispanico, ubi
earum usus repertus est. Stridens, cita: torta, voluta, voluta, volutius, aeria,
levis, stera, teres, valida, puerilis, versatilis, excusa, intorta, sonans.
PHR. Fundæ verber. Baltaris habena. Habena teres. Stupea Baltaris verbera fundæ. Glande minax. Fundam libiare, vibrare, torquere.
VERS. Funda per inane voluta. Aerias plumbum jaculatus in auras
acta manu. Teretes pars vertere fundas assueri. Stridentem fundam ter
adducta circum caput egit habena. Missile plumbum Mültiplici gyro
contorquet.

fündamen, inis. Primă făvii ponunt fundamină; deinde tenaces, V. G. 4, 161. fundamentum. Fundamentă iscani alii, immanesque columna, Virg. Æn. 1, 432. SYN. Fundamen, solum, stabilimen, stabilimentum. EPITH. Altum, stabilie, sirmum, solidum, mansurum, tutum, suppositum.

Sundator, oris. Nec prænissinæ fundator defuit urbis, Virg. Æn. 7, 678.

SYN. Conditor.

funditus.——ōmmē mālūm misērīs, nēc funditus ōmnīs, Virg. Æn. 6, 736.

SYN. Stīrpītus, rādīcītus, vel pēnītus, prorsus, omnīno. PHR. Ā sēdībus īmīs. Ā rādīcībus īmīs.

fūndo, ās. Fūndātūr Vēnēri īdātīæ: từmūlōquē săcērdōs, Ving. Æn. 5, 760. SYN. Fūndāmentā, fūndāminā pōno, jācio, löco, molior. PHR. Mæniā prīmā loco. Ab īmo mūros dēdūco. Mūros jācio, fīgo. VERS. Romulus æternæ nondūm fūndāvērāt ūrbīs Mænia. V. Ædifico.

fundo, fudī, fusum. Funditur, et vāftēs umbē vonit aurētis īgnēs, Virg. Æn. 10, 271. SYN. Ēftundo, spārgo, dispergo, projicio, ēmitto, vel disipo, proftērno, vel loquor. VĒRS. Fundit humē facilēm victum jūstīsimā tēllūs. Pro Profterno. Ingēntiā victor Corpota sūndit humī. Pro loquor. Tāliā sūndēbat kācrymāns.

funebris. Tră truces inimicitias, et funebre bellum, Hor. Ep. 2, 19, 49.

SYN. Funereus, feralis, funeftus.

funereus. Funereafque înferre făces: tibi nomină mille, Virg. Æn. 7, 337.

funestus. Lumina funesti conscia facta mali, Ovid. Trist. 3, 6, 28. SYN. Funebris, funereus, vel lethalis, vel tristis, mæstus.

fingor, eris, etus. Hīs saltem āccumulēm donis, it fungar inānī, Virg. Æn. 6, 385. SYN. Dēfungor, perfungor, præfto, ēfticio, ēxērceo, ēxequor, obeo. PHR. Fungi trīfte ministerium. Officio fungi pietatis.

fungus. Prātēnsibās opismā fungus, Hor. S. 2. S. 4, 20. SYN. Boletus. EPITH. Prātēnsis, ālbus, frigidus, hūmīdus, hūmēns, udus, fædus, sordidus, pluviālis. PHR. Īrrītāmēntā gulæ, fungū. fungū.

tunis is, Nec tibi Tyrrbena salvatur funis arena, Prop. 1, 8, 11.

SYN. Reffis, lorum, rudens, retinacula, ftupea, vincula, catena, EPITH. Tortus, întortus, volutus, durus, nodosus, rigidus, tensus, extensus, contentus, oblongus, naūticus, marinus, ductarius, saltatorius : ftūpeus, can-

năbinus, lineus, loreus, sparteus. V. Catena.

funus, eris. Felix esis lex funeris ura maritis, Prop. 3, 13, 15. SYN. Exequia, înferia, justa. EPITH. Crudele, trifte, miserabile, mmftum, lamentabile, flobile, extremum, amarum, justum, pium, geme-bundum, inīquum, lugubre, acerbum, miserandum, lacrymosum, critentum, supremum, solenne, felix, præclarum, honeftum, debitum, illuftre. conspicuum. PHR. Funebis pompa, luctus. Supremus bonos. Muněra suprēma. Sepulchri honores. Funebria facra, VERS. Dona rogo, triftelque rependunt, exequias exportant tectis, et triftia funera ducunt. Fūnera ducebat medram lachrymosa per urbem. Cantabat mæstis tībia fünĕrĭbŭs. V. Exequire, Sepelio.

funus. pro Cadavere. Et funus lacerum tellus babet, Virg. Æn. 9, 491.

V. Cadaver.

funus, pre morte. Extinctum Nymphæ crudeli funere Daphnim, Virg. E. 5. V. Mors. 20.

fur, uris. Furis et implacidas diruit ira fores, Prop. 4, 10, 14.

SYN. Latro, prædo. prædator, populator, raptor, ereptor, abactor. EPITH. Rapax, nocturnus, vagans, tacitus, occultus, pervigil, avarus, crudēlis. Ingeniosus, callidus, cautus, aftutus, solers, versutus, insidiosus, fceleratus, improbus, nefarius, errans, insomnis, abditus, reconditus, Inceps, trepidus, armatus, minax, noctivagus, sollicitus. PHR. Nummorum spoliator. Furtorum doctus, Furtum ingeniosus ad omne. Uncis mănibus răpax. Vivens ex rapto. Affiietus vivere rapto, Fures, avidum genus: malefida cohors. Gens affacta rapinis. Alienis insidians opibus. Mercurii proles, nepos. Telo, terro accinctus, furens, in sylvis subsidens. De nocte surgens ad prædam. Nocte latens, vagans. VERS. · Non fuit Autolyci tam piceata manis. Callidus offiacta nummos für auferet arca. Cacus Aventinæ tim ir atque infamia svlvæ. Non leve finitimīs: hospitibusque malum. Sylvarumane tremer tacita qui fraude sole. băt Ducere, nic rectas Cacus în antră boves. V. Faror aris.

fūrāx, ācis. Pūrācēs moneo mānās refellās. (Phal.) Mart. 8, 40, 4.

SYN. Răpāx: rāptör. V. Fur. rcž. ēxă:dām dlīī vāllēs, fürcāļqui bicērnēs, Virg Geor. 1, 264.

EPITH. Bicornis, ferrea, lignea, firma, bifida, bicufpis, tricornis, tricufpis. PHR. Bicufpis contus. Lignum bifurcum.

Fürcă, pro patibulo. V. Patibulum.

furëns. Neptunum prociil e terra f. e. Tare firentem, Hor. Ep. 1, 11, 10. SYN. Füribundiis, furiosiis, furialiis, lyniphatus, rabidus, īratus, īnsanus, demens. PHR. Fürbre accensits, juffimmatus, ardens, exardens, flagrans, agitatus, impulsus. Indomites gestuns in corde furores. Furils accensus, et īrā Terribilis. Amenti furore coetis.

fűriæ. Nefera se furits accubilifee novis, Prop. 4, 4, 68.

Filia Notis & Fredi, seu Ach rontis: Tres numero, Alesto, Tisiphone, & Megæra. Illis Postæ tribuunt alas, & pro crinibus angues: in manibus vero facem & flagellum, ad infeftandos imbrobes. SYN. Diræ, Enmenides. EPITH. Ultrices, crinitie, immones, horrende, Stygen, Acherontides, Tartare e, infernæ, ardentes, deformes, squallide, crudeles, atræ, noctigenie, severæ, feræ, fævæ, diræ, immites, feroces, furentes, igniferæ. Hammigera, torva. icilerata, implacabiles, venenila, firiola, minaces,

discordes, avernales, metreender, auguleomas, eruentas, luctificas SYN. Diræ, ültrices. Diræ, Tartareæ, anguicomæ, Stygiæ, infernæ. Nocte genius Sorores. Nocte satar. Noctis alumnse. Socierum ükrices Dez. Crudeles Erebī, Ditifque miniura. Turba severa Eumenidum. Sorores, grave et implacabile Numen. Tremendi horrida famula Tyranni. Agmen infernum, infernæ Canes, pestes. Dira furiarum cohers. Famulæ Junonis avernæ. Impēræ feros pro crīnibus angues. Multo angue codantra făcem atrox Brinnys. Queis fævæ facies. Quibus atra colubris oră. VERS. Has non und eodemque tulit partu, paribuque revinxit Serpentum nodis, ventosalque addidit alas. Facta virum mulctant vindice pana. Sontes funesto supplicio cruciant. Tristes sumunt de crimine panas. Queis datum eft fcelera ülcifci. His triftia bella, irzeque, insidiæque, et crimină noxiă cordi. Împiă tuebă Que sedet înferni carceris ante fores. Ultricefque sedent in limine Dire. Eumenides, quibus sanguineo redimită căpillo Frons horret. Invidize quondam filmulis īncānduit ātrēx Ālēclē, plucidās lātē com cērnērēt urbes: Protinus infērnās ad līminā tētrā sörörēs, Concilium deformē vocat, plomēzāntur in unum innumera peftes Erebi, quascunque sinifere Nox genuit Tu potes unanimes armare in prælia fratres, atque odiis vērsāre domos, tu verbera tectis, Funerealque inferre fices, tibi nomină mille, Mille nocendi artes. Diriguere oculi: tot Erinava sibilat hydris, Tantaque se facies aperit, tum flammes torquens Lumini cunctantem et quærentem dicere plura Reppulit, et geminos erexit crīnibus angues, Verberaque insonuit, rabidoque hæc addidit ore: Respice ad hæc, adsum dirarum ab sede sororum : Bella manu lethumque gčrō.

furialis. Serpemis furiale malum, totamque pererrat, Virg. Æn. 7, 375.

SYN. Furiosus, furens: rabidus.

fürfaliter. Non tamen exactim, quid agat: fürfaliter odit. Ovid. Fak. 1. 637. SYN. Furioee : furiata mente.

furiatus. Non tulit banc fpeciem furiata mente Chorabus, Virg. Æn. 2, 407. SYN. Fűriősűs.

füribundus. Sape ego lascivum Martem füribunda cecidi, Mart. 6, 21, 5. SYN. Furiosus, furens.

Nempe tuo, furiase : meo, sed non fariosus, Hor. Sat. 2, 3, 207.

SYN. Füribundus, füriatus, forens. V. Furens.

furo, is. Quid furis? aut quonam noftri tibi cura recefiit? Virg. Æn. 2. sos. SYN. Însanio, bacchor, îrascor. PHR. Furore accendor, ardeo, agor, agitor, împellor, răpior, abripior, seflus. Mente furores coa-cipio. Furiis agor. Furias concipio. Furor îraque mentem Precipitant. Cœco insanire füröre. VERS. Sævit inôpa animi tötamque incensa per urbem Bacchatur. Fremit hörridus öre cruento. His agitur furiis totoque ardentis ab ore Scintillæ absiftunt, oculis micat acribus ignis. Æftuat ingens imo in corde pudor miftoque insania luctu, et furis agitatus amor. Que te, germane, furentem Mene agit in facinus? Furens spumas agit ore cruentas. Os rabidum, fera corda gerit. Indomitos gestare în corde furores. Însania mentem occupat. Coco rantus amore furit. Que mentem însania mutat. Tum denique concită mater exululat : passique fugit malesana capillis. Immensam sine more fueit lymphata per urbem. Ecce furens animis aderat. Dentibus infrēcînfrandêns têr tötüm fervidus îrā Lustrut Aventini montam. Furiis accensus, et îra terribilis. V. Furor, oris, & Irascor.

suror, oris. Jāmaud fācēs et sāxā vilānt, furor arma ministrat, Virg. As.

1, 154. SYN. Insāniā, āmēntiā, dēmēntiā, vēsāniā, tikias, rablēt, īrā.
EPITH. Impius, cocus, āmēnts, ardens, īgnēts, dīsus, praceps, effrānus, rābidus, pertināx, vēsānus, immītis, īmmānis, ēxītiūsus, crāteātis,
bārbārus, vāgās, ferrētis, īnsānus, impātiens, sagrāns, indomitus, iastāmmātus, āecēnsus, vēcors, māksānus, implācābilis, crūdēlis, satītrātus, nēfānadus, formīdābilis, subitus, višlēntus, noxius, hostīlis, discors,
bēlicis, mārtūs, Māvortūts, impotens, vindēx, ātrōx, hostīlis, discors,
sanguinētus, ārmātus. PHR. Furoris stimuli. Mālā mēns, surorquē vēcars. Furiātā mēns, Lymphātus viölēntiā mēntis. Ānīmī ēsfērā vīs,
impētus, ārdor. Nēccūus rēgi sūror: Pronus in ārmā. Frænā impātiēns.
Pērdērē cūnctā pārāns. Ārmā ministrāns, ācensīs torquēns præcordiā
stāmmīs. In præcēps omniā vērtēns. Animos cæcā cālīginē vērsāns. In
clādēs, sævāquē bēllā trāhēns. VERS. Ūt prīmūm cēlsīt sūror, ēt rābīda
orā quiērūnt. Timidis cæcūs sūror excitat īrās. Cum subita instranos
sūrgit in ārmā sūror. Intimā Tārtārētum spīrābānt cordā sūropēm. LāxIsquē sūror bācchātur hābēnīs. V. Furo, Rabies, & Furiæ.

Făror Porităs. SYN. Oestrum: entheus ardor, ignis, vigor, Apollineus, Pierius călor. PHR. Împetus îlle săcer qui vatum pectoră nutrit. VERS. Laurigero fortior, vel concitus centro. Codeflis întus excitat vates vigor.

Numen ineft illis Pieridesque favent.

fürör, ārīs. Pone căpūt, fēļsoļgue öcülos fūrārē lāborī, Virg. Æn. 5, 845. SYN. Răpīo, ābripīo, dīrīpīo, ērīpīo, sūrtīpīo, pöpülör, compīlo, ēxpīlo, sūbtrāho, āverto, sūbdūco, sālēzo, tollo. PHR. Ādmīttērē fūrtūm, Vīverē rāpto. Insidīse ēxcīpērē, abīgērē. VERS. Trīftī spoliāntut tēmpļā rapīnā. Nēc ēgo hoc ābscondērā sūrto spēravī. Sī guīs rapīāt stabūlīs ārmēntā rēclūsīs. Aūstērāt hic aūrūm, pērēgrīnos īllē lāpillos; ēt guāstārudu potēst tollērē, tollāt opēs. V. Prador.

fürtīvus. Fūrtīwīs nūdārā coloribus; īpse quid audes? Hor. Ep. 1, 3, 20.

SYN. Raptus, ereptus, vel occultus.

fürtüm. Caūcăśālquž rēfērt völlicrēs fürtümquž Prēmētbeī, Virg. Æn. 6, 42. SYN. Prædā, rāpīnā, rāptūm: latrēcīnīum. EPITH. Pāvīdūm, noctūrnūm, tácitūm, tūrpē, inīquūm, noctūrnūm, tácitūm, tūrpē, inīquūm, noctūrnūm. Fædī īnsāniā lūcrī. VERS. Non hābēt ēvēntūs sordidā prædā bönös.

fürvű. Quāmpæně fürvæ rēgnā Prosērpinæ, Hor. Car. L. 2. Od. 12, 21. SYN. Füscus, öbscurus, nigér, ater. V. Niger.

fülcină. Fülcină dente mināx, nexū füit ānchörā cūrvo, Mart. Spect. 26, 3.

SYN. Tridens, Neptūnī sceptrūm. EPITH. Sævă, mināx, acunca, Neptūniā. V. Tridens.

fusco, as. et fucară situ corrupit lană colorem, Prud.
SYN. Infusco, obseuro, fusco colore tingo, inficio.

SYN. Intuico, obicuro, tuico colore tingo, inticio. fixilis. Fusile per rictus aurum fixitare viderzs, Ovid. Met. 11, 126.

SYN. Ductilis, vel Fusus.

fūsŏr, ōrīs.

fūftis, is. Rūmpūntūr somnī : Fūftis būc ocgus, inquit, Juv. 6, 415. . SYN. Bāculūs, bāculūm, fipes, sudēs, contus. V. Baculus.

fēsus, sī. Cārmīnā quō cāptæ, dum fūsīs mollīd jensa, Virg. Geot. 4, 348. EPITH. Gravidus, vērsātus, prægnans, lēyis, tortus, teres, phellaris, vērsatile, volubilus, solers, succinctus, PHR. Teres, versatile līgnum. V. Nes. fusus, a, um, Tum vielu revocant vires, fusique per berbam, Virg. Æn. 1. 218. SYN. Effusus, sparsus, vel ftratus, jacens.

fūrtīfis. — Consiliis baotitus non fritītis aucibe, Virg. Æn. 11, 339. SYN. Gārrūlus, loquāx, vel levis, vānus, inānis, īrritus.

faturus, a, um. Hic vietor pugnis, ille futurus equis, Cl.

SYN. Ventūrus, posterus.

Păturum. eff igiemque tere locat baud ignară futuri, Virg. Æn. 4, 508.
PHR. Futura etas. Futurum evum, tempus. Venturi temporis etas. Posteră, seră, seculă, seclă. V. Posteritas: vel Futură sors. Ventură fată. Futuri casus. VERS. Quid crastină volveret zetas, Scire nesas homini. Noftros fortună lăbores Versat adhuc, casulque jubet nelcire futuros. Caūtā speculārī mente suturā. Nescia mens hominum fatī, sortīsque suturæ. V. Succeffus.



Abii. Grum. Urbs Volfcorum, à Galacto & Bio fratribus Siculis tondita. T fraude Sesti Tarquimi Superbi filii, in Rome norum ditionem redacta.

Gabriel, elis. Gabriel Patris ex solio, sedemaus repente. Pr. Hanc Gabriel vocitat benedictam laude puellam, Fort.

Archangelus, qui sanctissima Virgini MARIA Verbum ex eli nasciturum nunciavit. ÉPITH. Čælēstis, venustas, fælix. PHR. Angelus humanæ sequester salutis. Salutis humanæ nuncius. Nuncius virginei partisi Părănymphus ăliger. Fidus supremi consilii minister. Qui caste măndată tulit divină Puella. V. Angelus.

Gades, jum. omnībus in toris, quæ sunt a Gadibas ufque, Juv. 10, 1. Insulæ junta fretum Gaditanum (nunc Gibraltar) & columnas Herculis. EPITH. Herculen, occidun, Helperin, remote, extreme, Tyrin, Etythree, à Tyrin, qui ex Erythræo mari profecti, illas primi incoluerant.

PHR. Gaditanæ insulæ, oræ. Terrarum finis.

Galanthis, idis. Alemenes ancilla, quæ Junonem decepit, cum bæc Dea partum Dominæ suæ incantationibus retardaret. Ipsam nempe peperisse asseveravits quod Juno credens abstinuit. Numine decepto risisse Galanthida fama eft. Ovid. Que quiă mendaci parentem juverat dre, ore perit. Idem. Galătea, Huc ades, o Gaiarea, quis est mam tudus in undis? Virg. Ect. 9, 39:

Nympha, Nerei & Dorides filia. Est etiam nomen Rusticæ puellæ. SYN. Nes

reis, Nerine. EPITH. Procax, viridis, candida, formosa.

galea. Tertius argolica galea contentus abito, Virg. Æn. 5, 314. SYN. Caisis, caisida cudo. Partes, & ornamenta, apex, conus, crafta, jubæ, pennæ. EPITH. Comans, crinīta, terribilis, decora, nitens, cerea, fulgēns, radians, corusca, horrida, ferrea, minax, ahena, rigens, zeratu, minitans, cristată, ardens, lucens, pennicomă, Martia. Aurată, horrens, horrifica, Mavortia, micans. PHR. Ferratus apex. Æs cavum. Capitis ārmā, tūtā tēgmīnā, mūnīmēntūm, tūtāmēn. Ærē rīgēns. Hīrsūtā jū-bīs. Crīftīs dēcorā. Crīftīs sūbnīxā corūlcīs. Tērrībilēm crīftīs gālēām, flammasque vomentem. VERS. Exit in auras Cassidis altus apex. Capiti întremit zrea cassis. Nitor galeze claro radiantis ab auro. Galea horrida flichu adversæ ardescit galeæ. Ardet apex capiti, criftisque a vertice, flamma Funditur. In galea formosus erat. Capitique micantem imponit găleam, Tecti scutis, et casside ahena armati. Scuta cavæque Dant sonitum flictu galez. Imam inter galeam, summi thoracis et oras ab-Aŭlit ense capirt.

galeatus. Hac animante tuba, galeatum sera duelli, Prop.

SYN. Gălea armatus. V. Galea.

galērūs, & galērūm. Bīnā mānu, fulvosque lupī dē pēllē galēros, Virg. Æn. 7, 688. SYN. Pīleus, pētāsus. V. Pileus.

galesus. (Fluvius juxta Tarentum) EPITH. Lacedæmonius, Spartanus, Therapnæus, quia Tarentum à Lacedæmoniis conditum, umbrosus, piger, lentus, Oebalius, liquidus, albus, niger, aqua ejus pota pecudes candidas facit, ipse autem ob profunditatem opacus. VERS. Quas niger humeltat flaventia culta Galesus.

Gălilză. Forte Gălilais jam deerant vină ministris, Prud,

exīn pēr terrās Galilea santia serebat, Juven.

Syriæ pars, ad Judeæ Septentrionem sita: In quâ urbs Nazaretb. EPITH. Felix, illustris, nobilis. PHR. Galilæa tellus, regio: Galilæi fines. agrī. Gălilæĭs ōră.

gălli. Sacerdotes Cybeles, fic dicti à Gallo Phrygiæ fluvio. SYN. Cŏrybantes. . BPITH. Phryges, sanguinei, resupinati, facrifici, secti, semiviri.

Galli. SYN. Franci, Francigena, Celta. EPITH. Generosi, bellicosi, fortes, magnanimi, indomiti, furiesi, belligeri, Martii, audaces, intrepidī, efferī, ardentes, feroces, cultī, humanī, mansuetī, benignī, doctī, fācūndī, īngēnīosī, ācrēs, comēs, solērtēs, sagācēs. PHR. Fērocēs Gallorūm populī. Gallorūm īnvīcta gēns. VERS. Quos Rhodanūs vēlox, Araris quos tardior ambit. Quosque rigat retro pernicior unda Garūmnæ.

Gāllia fert acres animos, et idonea bello, M. Gallia.

SYN. Francia. EPITH. Animosa, terox, dives, armipotens, fertilis, pinguis, fæcunda, ferax, opima, clara, nobilis, insignis, inclyta. superba, potens, intrepida, impavida, Martia, bellica, Mavortia, indomita, aŭdax, magnifica, generosa, furiosa. PHR. Gallica, Francica tellus, regio. Liligerum regnum. Fæcunda virorum Gallia. Frugum altrix, vinique ferax. Flava repexo Gallia crine ferox. Dives opum, ftudiifque aspērrima bellī. Illustri inclyta famā.

gallicus. Languescit mibi nec pinguia Gallicis. (Choriamb.)

gallicinium. SYN. Galli cantus. VERS. Jam cecinit mediam volucris Tītānia noctem. Somnum excufsīt nuncia lūcis avis.

gallina. Net gallina malum respondet dura palato, Hor. Sat, 2, 4, 18.

EPITH. Criftata, ftrentia, sedula, solers, sollicita, vigil. PHR. Pullorum fīdīfsīmā cuftos. Que fætus studiosa fovet. Crīstātī fæmina gallī. Conjux cristati foeta mariti. Tegens alarum tegmine pullos. Pullis tumidās ālās ēxpāndēns.

gālius. Quoniam avolavit gālius gāllinācčus. (Iamb.) SYN. Gāllīnācēus. EPITH. Crīstātus, Titānius, vigil, supērbus, mātūtīnus, īnsomnis, pērvigil, canorus, sonorus, Martius, belliger. PHR. Titānius, vel Phæbeus ales. Ales excubitor: excubias agens. Lūcis prænuncius ales. Matutinus, cristatus ales. Volucris Titania. Persicus ales, quia à Persis cultus. Nuncia lucis avis. Auroræ præco vigil. Qui těpřídům vigili provocat ore diem. Mětuenda leonibus ales. Crista speciabilis alta. VERS. Instantis quod signă cănens det gallus coi: et revocet fămulas ad novă pensă mănus. Auroram vocăt ore morantem. Nondum criffati rupere silentia galli. Somnumque excussit nuncia lucis avis. Jam cecinit mediam volucris Titania noctem.

ganeo, onis. Sed laudem siliquas occultus ganeo, pultes, Juv. 11, 58.

EPITH, Turpis, ebrius, occultus,

Ganges, is, vel etis. Gangetisque replet populos atque indică regnă, Virg. . EPITH. Corniger, Indicus, indus, cous, rapidus, undans, dives, aurifer, arenosus, torrens, magnus, gemmifer, flavus. PHR. Gangetides undz. Gangetis flumina. Littora Gangis. Quem bibit india. VERS. Qui colitur Ganges, toto qui solus in orbe oftia nascenti contraria solvere Phæbo Audet, et adversum fluctus impellit in Eurum. Arenoso qua tingitur india Gange.

gangeticus. Et quas sentit arabs, et quas Gangetica tellus, Lucan. 4, 64.

gangētis, idis. SYN. Indus, Indieus. gannītus, iis. Et gamītibus improbīs lācējas. (Phal.) Mart. 5, 60.

RPITH. Strepens, tremulus, improbus.

PEPEDYUKS

gšnýmēdēs, is.——rāptī Gănýmēdis bönörēs, Virg. An. 1, 32.
Trois Phrygiæ Regis filius à Jove adamatus, & ab aquild raptus in cæhan, ubi Pincerna Jovis, & fignam Aquarii fuit. SYN. Iliadēs. EPITH. Trōjānūs, Phrygiūs, Iliacūs, Dārdānīūs, Idæūs, ab Idā monte Phrygiæ, ubi raptus eft. Pūlchēr, ūrnīgēr, vēnūstūs, formosūs, cāndūdūs, lāctēus, rosešis, nīvetis, dēcorūs, blandūs, stāvūs, rēgiūs, nobilis. PHR, Iliacūs, Idæūs, Trōjānūs, Trōs, Phrygiūs, Phyx pūer, jūvenīs. Pīncērnā Joven. Phēr rēgiūs Idæ. Quī pōcūlā tēmpērāt Tonāntī. Dārdānīus Phrygiā.

raptus ab arce puer.

gănymēdētus, ā, tun. ēt Gănymēdēta poculta mīstā manu, Mart. 7, 39, 4. garamantēs, tun. —Rbodope, aut extremī Garamantes, Virg. Ecl. 8, 44. EPITH. Nudī, tiftī, pērtuftī, extremī, intuitī, sævī, vēlotēs, inopes, vagī, ārenīvagī, înfelīcēs, pārī, ferocēs, trucēs, dustrī, sagīttiferī, tēlīgērī, phārretrātī. PHR. Gēns Garamantica. Quāque colunt stevilēs nīgrī Garamantes arēnās. În extrēmās gēns dilata tērrās.

Garganus. Victor Gargani condebăt lapygis agris, Virg. An. 11, 247.

Mons in Apulia, nunc Mons sancti Angeli dictus, in Regno Neapolitano. SYNs Mons Apulia, lapyx, ab lapygia, qua pars est Apulia. EPITH. Arduus,

sublimis, sacer. PHR. Gargani culmina, juga, apula juga.

gārgārus, & fæpius in Plurali Gārgārā. Idæ montis cacumen in Pbrygid, fame mā fentilitate affluens. EPITH. Ārdūus, Phrygius, Idæus, fēlūx, flavēfacēns, cūltus, fœcundus. PHR. Fērthibus Priāmēlā Gārgārā cāmpis. VERS. Ārduā lūxuriānt flavis ubi Gārgārā cūlmis. Jām flavēfcēntis cēntūm Mēlsibus æftīvæ dētondēnt Gārgārā falcēs.

gārrīo, īs, īvī, ĭī, ītūm. SYN. Gārrītūm ēdo, vel nūgŏr. PHR. Nūgās lŏquŏr, sēro. Dō ĭnānĭā vērbā. Īnēptā lŏquŏr. Gārrūlītāte ācrī nūne hās,

nunc mordicus illos Vexat. V. Garrulus.

garrītus, us. expediunt, lætisque petunt garritibus escam, M.

EPITH. Ārgūtus, dulcis, lætus, de cantu avium. Ineptus, inanis, impor-

tūnus, molēstus, de garrulitate.

gārrūlitās, ātis. Aūtioris pērčunt gārrūlitātē sūī, Mart. 5, 53, 8.

SYN. Vērbositās, loquācitās. EPITH. Odiosā, īnsānā, ācrīs, īntēmpēhīvā, improbā, īmportūnā, mendāx, molētā, fæminčā, procax, longā,
nīmiā, lītīgiosā. PHR. Loquācis mūrmurā līnguæ. Raūcāquē gārrūlitās, stūdūmque immānē loquēndī. Improba gārrūlitās, vērbīsquē procācībīs ārdēns.

gārrūlis. Pērcūnētātorēm fūgito, nām gārrūlis īdem ēft, Hor. Ēp. 1, 18, 69.
SYN. Lŏquāx, nūgāx, dīcāx, vānīlŏquūs. PHR. Gārrūlitātīs āmāns.
Vānīs sērmonībūs aūrēs īmplēns, fāllēns, īnānēs ītērāns vocēs. V. Garris.

Garumna. Quolque rigat retro pernicior unda Garumna, Cl.

EPITH. Æquoreus, validus, velivolus, rapidus, celer, magnus, amænus,

grātus, præcēps, sinuosus. V. Fluvius.

gaudēns, entis. SYN. Lætus, hilāris, ovāns. PHR. Lætitia exultāns. Quī fronte serena eft. Lætā mente gaudiā captans. Qui est vultu blando, læto, rīdēnti. V. Gaudeo.

gaūdžo, ēs, gāvīsūs sūm.

Gaūdži žauīs, cānibū,gue, či āprīcī grāminē campī, Hor. A. Poet. 162.

SYN. Lætor, ovo, ērūlto, gēfio. PHR. Gaūdži eoncipio, capio, agito.

Lætītā pērfūndor, ērūlto, triūmpho, fromo, gēfio, ērilio, animās ērūlto. Lætūs, hilāris, gaūdens gēfio. Lætūs sūmo, induo, vūltūs. Gaūdži blāndo vūltū, lætīs vocibūs, gēminātīs plaūsibūs ēdo, tēftor, prodo. Frauco cēlēbrārē diēm. Lætos dīffūndēre vūltūs. Hilarī mēnte and

cărpere. Mentêm îztitia perfundit, exhilărăt. VERS. Exultâtque, a vix ănimo suă gaudiă differt. Sensitque alăcres în pectore motus. Tăcităm pettentant gaudiă mentem. Vultum pulso merore serenăt. Lextitize dăre signa, et tollere plausus. Înduere făciles gaudenti pectore vultus. Sepositis ăgităre gaudiă curis. Edere non fictos hilări de pectore plausus. Lextităque fremunt, animolque ad sydera tollunt. Jam nube rupulsa Trifitize, letos hilărabant gaudiă vultus. Certâtim ungenti celebrant aovă gaudiă plausu. Nelcio qua prater solitum dulcedine lext. Omnis bogo galvit se Teueriă luctu. Îngens lextitize fertur ad aftră sonus. loque Miles, io, magna voce, triumphe, cănet.

gaūdiām. Nos prācili expūlios commūniā gaūdiā fāllūnt, Ovid. Trift. 4, 2, 17. SYN. Lætitiā, völūptās, öblēctāmēntūm, jöcūs, plaūsūs. EPITH. Lætūm, dūlcē, fēftīvūm, bēātūm, sēcūrūm, blāndūm, ſpērātūm, vērūm, rēpēntūnum, brēvē, ſūgāx, fāllāx, ſūgītīvūm, īnfabilē, ēffūsūm, nīmītum, optātūm, triūmphālē, īnsolitūm, piūm, novūm, solennē, profanūm. PHR. Lætitiæ sīgnā, vocēs, plaūsūs. Vūltūs hilārēs. Ēxhilārāns ānimos. Fāllācīs vāgā gaūdiā mūndī. Īngēns ēxortā tūmūltū Lætītiā. VERS.

Scilicet interdum miscentur triftig lætis. N. Gaudeo.

Gaudio afficio. SYN. Delecto. PHR. Lætitiä perfundo, împléo, recréo, muleco. Blanda dulcedine sensus înflecto. Affectas tăcită dulcedine mentes împleo.

avīsus. Non itā Dārdānio gāvīsus atrīdā trīumpho ēft, Prop. 2, 14, 1,

SYN. Lætatus: gaudens.

ratīrus. Seū tibi Bāccbæī vīnētā mādēnitā Gaūrī, Stat.

gazi. Nobilibus gazīs, opibulque cubīlia surgant, Cl.

SYN. Dīvītīæ, thēſaūrī, ŏpēs, pēcūnīš. ĒPITH. Dīvēs, nobilīs, prētīcsā, pērēgrīnā, coā. Pērsicā, Asīātīcā, Līydā. PHR. Opulienta supellēr, Līydæ pondērā gāzæ. Opūm cumulūs, acervūs, congērīēs. V. Divitiæ. gehēnnā. Mēndāni Irvolvāt populī, dāmnētquē gebēnnæ, Prud.

EPITH. Obscură, horridă, têtră, metuendă, căvă.

gelidus. Sēd gelidum Borēān, ēgelidumquē Notūm, Ovid. Am. 2, 11, 10. SYN. Gelātus, congelātus, frīgidus. PHR. Gelū concretus, rigidus, rigēns. V. Frigidus.

gelo, as. Centum me tetigere manus aquilone gelata, M.

SYN. Congelo, conglacio, induro, aftive : duresco, gelasco, paf. PHR. Gelu aftringo, induro, constringo, incrusto, premo. Gelu, vel glacie concresco, induror, induresco, astringor, rigeo, premor, horreo. VERS. Durātur concreto frigore collie. Stant flumina duro incrustata gelu. Concrescunt subitæ currenti in flumine crustæ. Astricto coit unda gelu. Tērrā rīgēt glāciālībus ukā pruīnis. Solīdis hærent flumina lymphis. Vidimus in glacie pisces hærere ligatos. Hyems dum sæva rigenti Strīngeret arva gelū. Marmoreo pallet adūsta gelu. Glacieque nivali Hīspidus, et multa concretus grandine crines. Cum glacie bruma rigente venit. Pendula tectis Horrescit glacies. Glaciem cum flumina trudunt. Vidimus ingentem glacie consistere pontum. Glacie cursus frænatur aquarum. Tor frigore conftitit ifter: Facta eft Euxini dura ter undi mārīs. Undāquē jām tērgō fērrātōs sūstīnēt orbēs. Pūppībus īllā prius pătulis, nunc holpită plaustris; grăque dissiliunt vulgo, vestesque rigelcont induræ, cæduntque securibus humida vina, et totæ solidam in glaciem vertere laciina, Stiriaque impexis induruit horrida barbis: intereunt pecudes, stant circumfusă pruint Corpora magna boum. Quaque rates l'érant, pédibus nunc îtur, et undas Frigore concretas ungula pulsat

Jaul. Tellus sub fterill länguet adufta gelu. Omaia brumali diriguen

gelū. V. Friger, Hyems.

Geloai, gelonorum. EPITH. Aeres, segittiferi, volucres, fevi, fiavi, im. periosi, dispersi, picti, teroces, immites, fortes, lacertosi. V. Bi. falte.

gelu. Rūrd gelū tam claudit byems, nēc semine jatēro, Virg. Geor. 2, 217.

SYN. Glācies, frīgūs. EPITH. Glāciālē, hybernūm, pīgrām, ārētūm, āltrictūm, concretūm, canēns, cānūm, sevūm, mārmörētām, nīvālē, horrēns, dēnsūm. PHR. Ārēto frīgīdā brūmā gelū. Concretūm frīgūs. Tērrā concretā gelū. Hyberno prægrāvis ūndā gelū. V. Gela, Frigus.

gemebundus, a, um. ille quidem totam gemebundus obambulat Ætnam, Cl. SYN. Gemens. V. Gemo.

gemelli, fratres. \_\_\_\_modo namque genelles, Virg. Ecl. 1, 14.

SYN. Gemini. PHR. Gemini sub übere nati. Geminus partus, fartus. Proles gemina. Gemini fratres; fæcundæ gloria matris.

gemini. Procubuisie lupam ; geminos bulc übera circum, Virg. An. 8, 631.

SYN. Gemēllī.

geminī. Signum Zodiaci, quod Sol intrat mense Maio. Fingunt Poèta bos esse Castorem & Pollucem, geminos Ledæ silies. PHR. Cynigenī stātrēs. Tyndarīdæ jūvētnēs. Geminīquē pārēs. Syderā dēxtrā māris. Sydes geminīmum. Lædæ söbölēs. Lāmpās Tyndārīdūm. Oēbālīdæ geminī. Ciārā Geminī Signa Tyndārīdæ. Naūtīs sydus amīcūm. Cum Cāstore Poller. V. Casta.

gemino, as. estas erat magnumque labor geminaveras essamo, ov. Met. 5, 596.
SYN. Ingumino, congemino, duplico, conduplico, combino, sel repeto,

ĭtěro.

geminus. Tērgā prēmīt pēcorīs geminīs amor aurēts atīs, M. SYN. Gemēllus, geminātus, duplēx, duo, bīnī-

gemītūs, ūs. ēxtrēmoļquē cīci gemītūs, ēt trīffis ārālbr, Virg. Geor. 3, 527.

SYN. Lūctūs, sūloiriā, planctūs, plangdr, lamentūm, flētūs, quērdiš, quēffūs, clāmor, tilulatūs. EPITH. Trīftīs, mosftūs, acerbūs, frēmētas, servīs, dūrūs, āmarūs, grāvīs, morēns, lacrymābīlīs, ægēr, miserāndis, atrūx, longūs, tūrbīdūs, quērilūs, fomnīnčus, resonāns, crēbēr, ītērātās, pērpētūš, fictūs, ēxosūs. PHR. Āttrāctūs ab ālto Spiritūs, īntērdūtā gemītū ģrāvīs. VERS. Gēmītūs lāsrymābīlīs īmo Aūdītūr tūmūtlo. Lāsmēntīs, gemītūquē, & fomnītās lāsrymābīlīs īmo Aūdītūr tūmūtlo. Lās mēntīs, gemītūquē, & fomnītēs ūlūlātū Tēctā frēmūnt. Ædēs gemītūsēt clamorē rēsultānt. V. Gemo.

Gēmmā. Sapē vēlūt gēmmās ējūs sīgnāmquē probārēm, T. SYN. Lāpillūs: conchā, bāccā. Gemmarum ſpecies alīguot, āchūtēs, ādāmās, Amēthyītūs, Bēryllūs, Chrysolithus, Cyānūs, Hyšcīathūs, lāſpīs, Mārgārītā, fow ūnio; Onya, Sārdonya, Sāpphirūs, Smārāgdās, Topāsas, Pyropāsa, EPITH. Cylorātā, tūmēns, nobilis, nexilis, lūcīdā, nitīdā, rūtīlā micāns, rādāns, feintillāns, indicā, dīvēs, ignēā, Gāramāntīs; pērſpīcūā, fūlgēns, ārdēns, idāſpæā, prētíosā, cūltā, rādīosā, fūlgīdā, clārā, Scythīcā, fūlgēns, ārdēns, fālmmātā, coā, nītēns, corūlēa: indā, sydērās, pēllūcīdā, vīrīdīs, pēregrīnā, erythræā, Gāngēticā, tērēs. PHR. Spöliā rubrī mārīs. Lāpēs rūbrīs ādvēctūs āb ūndīs. Rubrī mūnērā Pontī. Donā mārīs īndī. Pēļāgī donā rūbentis. Conchēž bāccā mārīs, i. e. mio. Gēmmētis fūlgēr, nītōr, lūz, īgnīs. Gēmmārūm prētīūm. Nītīdō fūlgore corūleāns. Gēmmā Mirō cāndorē corūleāns. Quæ lēgītūr rūbrīs gēmmā sūb sequorībūs. VERS. Nobilis eðo splēndēkīt gēmmā monīli. Gēmmas sāto intēxus

X 3

rădiant. Positæque vă ordine gemmæ Clară repercuiso reddebant lumină Phoebo. Dat digitis gemmas, dat longă moniliă collo. Substringitque comam gemmis, et collă monili Circuit. Et baccis onerat candentibus aures. Pendebant tereti gemmată moniliă collo. Ardebat gemma Gărămanțide cærulă vestis, ut. cum sparsă micant stellarum lumină collo. V. Orac.

Game in arberibus. SYN. Germen, oculus, surculus.

gemmatus. Pendebant tereti gemmata monilia collo, Met. 10, 113.

\$YN. Gēmmīs örnātus, rādiāns, corulcus, pnerātus, onultus, dīftīnetus, micāns. PHR. Gēmmārum nitore, vel luce radiāns. Gēmmārum varīģ fulgore corulcāns.

gemmetis. Laberis, ēt dominī gemmed tēlīd subis, Mart. 6, 47.

gemmifer, a, um. et freta gemmiferi findere classe maris, Prop. 3, 4, 2.

PHR. Gemmarum ferax, dives.

gemo, tiī, itūm. žt gemitā, gemitās pērbā pārēntis trānt, Ovid. Fast. 2, 186. SYN. Ingeno, gemito, lūgeo, sūlpīro, queror, plāngo. PHR. Akto dē corde, pēctore ab imo gemitum do, ēdo, dūco, ēmitto, trāno, hatīrio, sūndo, cieo, tollo. Gemittū ičci impleo. Questi pēctora rūmpo. VERS. Pērdius ēt pēcnox alto dē corde pētītos ēdēbat gemitus. Gravitēr gemitus īmo dē pēctore dūcens illācrymat. Anxia nocte, anxia lūce gemīt. Ingentēm gemitum tūpais ad sidera tollūnt Pēctoribūs. Mæstsque pēr omnēs īt gemitūs. Dūros gemitūs sūb comie prepabāt. V. Gemitus, Floo.

SYN. Malæ. EPITH. Pülchræ, mölles, pürpüreæ, teneræ, ambrosiæ, mítidæ, ébūrneæ, nivéæ, röseæ, decoræ, candentes, coloratæ, albentes, nividæ, ébūrneæ, nivéæ, röseæ, decoræ, candentes, coloratæ, albentes, nivosæ, rübentes, jüvémiles, vérecündæ, vénültæ, rübelcentes, tenellæ, albentes, blandæ, tümidæ, sénīles, tugoíæ, hirsūtæ, eraíæ, severæ: In lutu, täbentes, mælæ, pallentes, hūmentes, madidæ, üdæ. PHR. Génarum purpura, candor, grætia, decus, blandities, vénültas. VERS, öccupat et teneræs pürpüra grata géhas. Lacrymis molles immaduere génæ.

pěněalogia. PHR. Gěněris descripta series. Series avorum. Stemmatis

frdo, descriptio.

gonerālis. oftendant mācillās generāles corpori ineļsē, Luct. 1, 584. generātīm. Quāre agite o proprios generātīm diļcitē cūltūs, Virg. Geor. 2, 53.

generatio, onis. SYN. Productio, vel progenies, propago, genus. generatus. Bina boum vobis Troja generatus acofics, Virg. Æn. 5, 61.

ŠYN. Genītus, progėnītus, creatus, cretus, šatus, editus, natus.

SYN. Progentro, gigno, progigno, creo, procreo, produco, wel părio. PHR. Prolem sulcipio. Edere partum. YERS. Fortes creantur fortibus, et bonis: est în juvencis, est în equis patrum virtus, nec îmbellem sero-ces Progenerat aquilæ columbam. Pulchra seri prole parentem. Saltem si qua mihi de te susceptă sulsem si qua mihi de te susceptă sulsem si qua mihi de te susceptă sulsem senue propie parentes. Quo sanguine cretus. Satus sanguine Divom. Figulo sum genitore sătus. V. Pario.

generositās, atīs. SYN. Nobilitās, vel fortitūdo, vīrtūs, animī robūr, vīs. PHR. Māfcilā vīs animī. Generosum pēctus. Mēns generosa. Mārtius atder. Nobilis, virīlis, conftans animus, Forte pēctus. Invictæ vīres,

eniedržaža

Majcula vīrtās.

Mortosus. Incoluit fines, nemo generosior est te, Hor. Sat. 1, 6, 2, SYN. Nobilis, vel fortis, audax, magnanimus, intrepidus, animosus, impavidus, interritus. PHR. Titulis generosus avitis, vel Præstans animi. Vīrtūte potens. Bello fortis, invictus. Vir forti pectore. Vīribus invīctus. Fidens animī. Vinci nescius. Armis acer. Ingens animis. Cui generosus ebullīt sanguis. Quem mascula vīrtus excitat. V. Fortis. genialis. imminet assimilis, lucent genialibus altis, Virg. Æn. 6, 603. SYN. Genio sacer, festus, vel lætus, festivus, deliciosus, amonus, dap-

sĭlĭs, laūtŭs.

gčaista. mölle siler lentæque genistæ, Virg. Geor. 2, 12.

SYN. Spartum. EPITH, Humilis, viridis, lenta, flexilis. PHR. Sparta. wīmen. Spartea vimina.

genitābilis. et reserata viget genitabilis aura Favoni, Lucr. 1, 11. genītālis. Romulus in coelo cum Dis genitālibus ævum, P.

genitor, oris. - Pēnei genitoris ad undam, Virg. Geor. 4, 355. SYN. Generator, progenitor, sator, parens, pater.

genitrix, icis. Jamque domum mirans genitricis, et bumida regna, Virg. Geor. 4, 363. SYN. Parens, mater. V. Mater.

genitus. Dis quanquam geniti, atque invieti viribus elsent, Virg. Æn. 6. 394. SYN. Generatus, vel tilius, proles, progenies.

genius. Māgnē gēnī, capē tbūra libēns, voīsīfquē favēto, Virg. Dæmon, quem nativitati & vitæ præesse singebant. Voluptatis etiam Deum faciebant veteres. SYN. Tūtelaris Deus, vel voluptatis Deus. Dexter, bonus, faustus, socundus, felix, fautor, amīcus, fidus, comes, dux, nātālīs, hilaris, lætus, jūcundus, feitīvus.

genuinus. Te Lupe, te Muti, et genuinum fregit in illis, P.

SYN. Nātīvus ; vel Māxīllāris.

gens. Gentibus în noftris risu quatiere: sed illis, Juv. 13, 171.

SYN. Soboles, progenies, proles, genus, ftirps, sanguis, propago, vel populus, natio.

gentilie. öbliquas, nec non Gentilia tympana secum, Juv. 3, 64. gentilitas, atis. Gentilitatis sordidă nubilă, (Alcaic.) Prud.

gentilitius. genū. Dixerat, et genua amplexus, genibufque volutans, Virg. Æn. 3, 607. SYN. Poples. EPITH. Prociduum, succiduum, humile, curvatum, flexum, immissum, incurvum, supplex, labans, tremens, firmum, certum, titubans, rigidum, durum. VERS. Qua crus effe incipit et qua Mollia nodosus facit internocia poples. i. e. junctura genuum: Tarda trementi Genua labant. Genua zegra trahentem. Rigido naxus genu. Tramulo mědios abrūmpit poplitě gyros.

Genua fletto. PHR. Genua submitto, inclino, pono, inflecto, sinuo. Posito, vel flexo genu procumbo, cado. Genibus supplex advolvor. Genua amplexus, genibufque volutans. Venerari poplite curvo, sinuato. Ante pědes jáceo supplex. Flexo poplite pronus : Pronis genibus supplex cádo. VERŠ. Prociduo die bona verba genu. Nee moror ante pedes procubŭisse tuos. Genibusque salūtant sūbmīsi augurium. Süpplex volwitur ante pedes. Positoque genu Titania terram Preisit. Sic cadit īnstēxē lāpsa puella genu. Suppliciter posito procubuere genu. Flexo . genu jam totus ad terram ruit. Quem genu nixæ tremuere gentes. Et stipplex jacet allapsa genibus.

genis, eris. Nam genus, et preavos, et que non fecimus ipsi, Ovid. Met. 13, 140. SYN. Gens, gentilitas, ortus, origo, firps, sangeis, vel propago, y

ežniče, pot fremeni. PPITH. Nobilč, antiquam, chiram, iliufte, viete. regium, precharum, notium, regale, ignobile, abjectum, vile, biimile, ordidum, ignotum. PHR. Gentis honos. Generie primordia, gradue. Sanguinis inclitus dedo. Ortus nobile principium. VERS. Ganis immortale manet, multosque per annos. Stat fortuna domus, et avi numerantur avonum. Milte viri virtus animo, multufque recursat Gentis honos. Ab love principium generis. V. Nabilis & Ignobilis.

Ometri, val giunëtres, far gometres, triffyl.

Grammaticu, rbitor, gemere, pietor, alipits, Juv. 3, 76. Germania. Aut draren Parthus bibet, aut Germania Tigrim, Ving. Ecl. 1, 63. SYN. Altmannia. EPITH. Audax, ferox, potens, dives, barbara, hourda, effera, fera, dīra, bellatrīz, bellicosa, perfida, frigida, pognax, atrox, fortis. PHR. Germanica, Germana telhus, plaga, regio. Germanæ orm.

Germani. SYN. Alemanni, Teutoni, feu Teutones, a Teutone Rege ab iofis alim culto: Sicambri. Populi Germania. EPITH. Invicti, potentes, feroces, hellaces, audaces, fortes. PHR. Germana gens, natio. Germanus pěpulis. Flavi gens aceola Rheni. Oræ Teutonicæ cives.

ērmānicus. Quem Germanicus ore non rubenti, (Phal.) Mart. 5. 2, 7. SYN. Germanus, Teutonicus.

germanus. -—sēd rēgnā Tyrī gēsmānie bābībāt, Virg. Æn. 1, 350.

SYN. Frater, vel appatos, vel verus.

pamen, inie.-----ĕliene ex prbors germen, Virg. Georg. 2, 76. SYN. Semen, ftirps. EPITH. Mölle, türgens, odorum, Sauferum, Imbrosium, focundum, genitālē, pubens. V. Mox, Germins.

germino. Germinat, et nunquam fallensis termes oliva, V.

SYN. Progermano, pullulo, gemmo. PHR. Germen edo, pario, mitto, emītto, fundo, trudo. Germine pullulo, fronceo, floresco, pubeo. YERS. Dīvite gemma Vestis pampineas vitis opaca comas. Estundit gemmas, türgenti et genmine frondet. Moltiplices fundit frutices, et vimine crebro Germinat. V. Frutico.

gero, is, gēlsī, gēltūm. alperā sī gērūīs cordā, redīrē līcēt, Mast. 10, 103, 12. SYN. Fācio, ad administro, ad posto, gēlto, fēra.

gerălus. Festināt călidās mūlīs gerulīsque redēmptor, Hor. Ep. 2, 2, 72. SYN. Bajulus.

geryon, onis. Tergemini nece Geryonis, &c. Virg. Æn. 8, 202. Hoc něquě Geryon triplen, nec turbidus orci, Cl.

Chrysaoris fuius, Hispanica Ren, qui tribus Insulis, duabus nempe Balearibus, & Ebufo, imperabat. Trieurperem fingunt Poeta. Ejus boves Hercules wicheria potitus abdicát. SYN. Géryones, Geryoneus, quadriff. EPITH. Tri-zorpor, tergeminus, triformis, triplex, valtus, ferus, ferox, immānis, miman, fortis, audan, crudelis, horrendus, Iberus. PHR. Pattor Iberus. Rex triformis. -

-magnī göftamen abantis, Virg. Æn. 3, 286. gēkāmēn, inis.—

petio, is, ivi, & ii. et ftudio incafsum vidčas geftire lavandi, Virg. Geor. 1, 387. SYN. Exulto, letor, gaudeo. PHR. Geftu exulto: Letitusexilio, subsilio, ovo, triumpho. V. Gaudeo.

gefto, as. Non thiusa adet geftamus pectora Paeni, Virg. A. 1, 571. SYN. Gero, porto, fero.

ganus, us. SYN. Acio, moms. EPITH. Loquens, petulans, gratus, mosis, venuntus, solutus, decorus, honestus, scenicus. VERS. Luminibus motis apte, geftuque venufio. Hinc dulcis levor et grato molli deducit cale didă gela Brachia, esim) gesum, five geisum, vel gæsum.

Nobilis erectis fundere gesă rotis, Prop. 4, 11, 42.

Teli genus, quo utebantur Galli. E lignis Alpinis sæpe confectum. VERS. Levi jäculātūr Gāllica gēsa mānū. Ālpīna coruscans Gesa mānū.

Gětze. Cum fügit în Rhödöpen, ātque în desertă Getarum, Virg. Geor. 3, 462. EPITH. Hyberni, aftuti, rigidi, înfesti, squallidi, duri, inhumani, hiruti, truces, seri, seroces, îndomiti, întonsi, barbarici, phâretrati, Thracii, Threcii. PHR. Getica gens. VERS. Coryton et arcum, Telaque vipereo luridă selle gerunt. Nullă Getis toto gens est truculentior orbe.

geticus. Hanc tuus e Getico mittit tibi Naso salutem, Ovid. Trift. c. 12. 1. gigantes, um. Sub terris sint jura deum, et tormenta gigantum, Prop. 3, 5, 39. Gigantes fuere bomines magnitudinis immensæ, quorum origo præcessit Diluvium Noemi. Horum successores in adificanda Turri Babylonica, duce Nimrode, fruftra laborarunt. Primi quidem impiis factis Deo, i. e. pietati, bellum insulerunt, alii vero non munus scelerati fuere. Ex bis male intellectis Fabulas suas Poetae contexuerunt. Titanes, inquiunt, filit fuerunt Titanis fratris Saturni & Terræ, qui cùm à Jove wisti essent, irata Tellus Gigantes protuite, qui in Phlegræis campis Thessaliæ, collatis montibus gradum in cœlum struccrunt, & cum Diis pugnavere : Tandem verò fulmine dejecti sub Ætnå monte & aliis oppress sunt. SYN. Tītanes, terrigenæ. EPITH. Immanes. horrēndī, superbī, audāces, vastī, tumidī, serī, surentes, impavidī, crudēles, barbari, potentes, fævi, metuendi, horribiles, furiosi, diri, terrifici, interriti, minaces, truculenti, tetri, acerbi, nefindi, immites, scelerati, impii, anguipedes, Ætnæi, ab Ætna, quia sub bunc montem fulmine dejeri; Phlegræi, à Phlegræis Thessaliæ campis, uhi pugnârunt adversus Deas. PHR. Tītānia prolēs. Gigantum cohors, manus, acies. Terrigenze fatrēs. Tēllūrīs juvenes, alumnī. Genus antiquum Terræ. Hostes 🔛 lēgræī. Impia tūrba Gigantūm. Immania monstra, Gigantēs. Ferī Ferræ partus. Vasta se mole moventes. Colo capita alta ferentes. Molis monstră stăpendæ. Propago contemptrix state. Conjurati Conjum rescindere fratres. Deos ausă lăcessere bello, sævă cohors, Ausi colum affectare Gigantes. Cœlo îrată juventus. Quos vibrato fulmine, vel vindice flamma Jupiter obruit, protrivit, vaftis involvit ruinis. partu Terra nefando edidit. Ques tellus in Cœlum furibunda tulit. VERS. Affectalse ferunt regnum colefte Gigantes, altaque congestos Arūxīse ad sydera montes. Qui manibus magnum rescindere colum aggrefsī, superifque Jovem detrudere regnis. Tentavere humeris monti superaddere montem, Pervius ut fieret congestis mollibus æther. Terra feros partus, immania monstra Gigantes edidit, ausuros in Jovis ite domum. Mille manes illis dedit, et pro cruribus angues. Atque ait, in magnos arma movēte Deos. Extruere hī montes ad sydera summa parābant, et bello magnum sollicitare Jovem. Fulmina de cœlî jaculatus. Jupiter arce, Vertit in authores pondera vasta suos. Phiegra Giganteis famosa ruinis.

gigāntēus, a, um. Sīvē Gigāntēā spātiābērē līttoris ērā, Prop. 1, 20, 9. Gigās. Cēntimānus, tērræ filiūs, frātēr Briarēī.

EPITH. Cēntimanus, tumidus, superbus, ferox. PHR. Briarei frater. Centimanus Gigas.

gīgno, genuī, genutum. Saeculā? quī tāntī tālēm genuere parentes? Virg. Æn. 1, 610. V. Genero.

glacialis. at glacialis byims caras birsuta capilla, Ovid. Met. 2, 30.

SYN. Gelidus, pruinosus, algidus, frigidus.

glaciatus, SYN. Gelatus, congelatus, conglaciatus. PHR. In glaciem con-

crētus. Glacie rigens, aftrictus, concretus, horrens.

glácies, ieī. āb tibi ne tenerās glácies secet āspērā plāntās! Virg. Ecl. 10, 49. EPITH. Āspērā, nīvālīs, āstrīctā, concreta, solidā, rīgens, dūrātā, āspīnā, ab Aspibus. Rīphæā, a Ripbæis montibus Scytbiæ: dūrā, lūcidā, frāgilīs. PHR. ūndā gelū concreta. Gelū concretus lātēx. Crūstā lūbicā. Stīriā pēndēns. Hybērno prægrāvis ūnda gelū. VERS. Vēntīs glácies āstrīctā pēpendīt. Tērram hīrsūtā prēmīt glácies, ēt brūmā pērēnnīs. V. Gelu.

glăcio, as. Ventis et positas ut gluciet nives. (Choriamb.) Hor. Od. 3, 10, 7.

SYN, Conglacio, gelo, congelo. Neut. glacior, congelor. Paff. V. Gelo.

gladitator, tongetoir. Tay. V. Gunaditam gladitator arenam, Juv. 3, 144.

SYN. Pugil, lūctator, lanīsta, gladiatorum Magister. EPITH. Fortis, robustus, nūdus, tunicatus. PHR. ārmatæ perītus palēstræ. Mēdīa pūgnat gladitator arena. V. Athleta.

gladius. Nēscierint primi gladios extendere fabri, Juv. 15, 168.

SYN. Ēnsīs, fērrūm, pūgio, aīca, mūcro, cūspīs, acies. EPITH. Fālgēns, mīnāx, fērreus, ancēps. V. Ensis.

glandifer. a, um. Glandiferas inter curabant corpora quercus, Lucr. 5, 937.

PHR. Glandis ferax. Glandibus önuftus.

glāns. Sīn aŭtem ēxīftīt dūrūm tibi glāndībis īngēns, S.

Hoc frucīu, inquiunt Poētæ, veļcebantur olim bomines, ætate aureā, antequam
Ceres agriculturam docuiffēt. Præclarum vero commentum. EPITH. Dūrā,
sylvēstris, ēxcūlša, virēns, agrēstis, sŏnorā, hybērnā, vētūs, cādūcā; quērnā, īlīgnā, æscūlā, Chāoniā, à Dodonā sylvā Chaoniæ quercubus abundante.
PHR. Quērnčā, īlīgnā, vel æscūlēā nūx, srūx, bāccā. Quērcūs, slīcīs, æscūlī sætūs, frūctūs. Quērnūm, īlīcēum pomūm. Chāošiæ
strūgēs. Sylvēstriā pābūlā, glāndēs. VERS. Contentūs nēmorām
pomīs, ēt glāndē sonorā Vīvīt. Tollāt ēt īmmodicām glāns mihī
strīctā sāmēm. Suppēditāt glāns quērnēā victūm. Āntē minīstrābānt
glāndēs ālīmēntā. Cērerīs mūnērē tēllūs Chāoniām pīnguī glāndēm mūtāvit ārīstā.

glāns. Globus tormentarius. EPITH. Plūmbčá, fērrēa, ahēna, mīssa, volāns, volucris, mīssīlis, īgnēa, vūlnīfica. PHR. Globus ænčus. Pilā fērrēa, Plūmbčá māssa. Mīssīlē plūmbūm. Volātilē ferrūm, VERS. Ēvomīt īgnītās hoftīls māchīna glāndēs. Fērrēa lævam Glāns īgnītā mānūm fēriīt. Volucrēs imitāntūr fūlgūrā glāndēs.

glārea. Nām jejūna quidem clīvosī glārea rūris, Virg. Georg. 2, 212.

SYN. Arēnā. EPĪTH. Flāvā, jējūnā, dūrā, stērilīs. PHR. Jejūnā, clīvosī glārēā rūrīs. Crēbēr līttorīs aspērāt orām Calculus, silēx, scrūpulus, lāpīllus.

glaucus. SYN. Cærulus, cæruleus, viridis, virens, cæsius, prasinus.

glēbă. Līquităr, èt Zepbyrō pūtrīs sē glēba resolvit, Virg. Geor. 1, 44. SYN. Cespēs. EPITH. Jacens, iners, pīnguis, sīccā, sæcūndā, mādidā, fertilis, dīvēs, hūmēns, ūber, cāmpestris, estosa, seras, spīceša. PHR. Glēbæ dīvitis ūber. Dītēs sine vomēre glēbæ. Ūlīgineis tēllūs ūbertimā glēbīs. Ūbere glēbā tērtā sera vomēre glēbæ. Ūlīgineis tēllūs ūbertimā

zlīs, glīrīs. Somnīculosos īlie porrigīt glīrēs. (Scaz.) Mart. 3, 58, 36. SYN. Mūs ālpīnus. EPITH. Inērs, piger, hybernus, soporātus, dormītor, brēvīs, zlpīnus, somnīculosus. PHR. Glīs brevīs hyberno solitus

pīnguēlcere somno. VERS. Tota mihī dormītur hyems, et piaguier illo Tempore sum, quo mē nīl nisi somnus alit.

glisco. SYN. Cresco, accresco, augesco, invalesco.

globosus. Scilicet esse globosă tămen, cum, &c. Lucr. 2, 468.

SYN. Rotundus, orbiculatus. PHR. In globī formam effectus, fīgūrātus. In globum efformatus. Globī dedit ille fīgūrām. Terno cīrcumdūcēns.

glöbus. Quīs glöbus, ō cīvēs, calīrinē vālvitur atrā? Virg. Æn. 9, 36. SYN. Sphæra, orbis. ÉPITH. Rötündüs, lævis, dēnsüs, tornatilis. Clöbus lasērius. PHR. Rötātilē būxūm. Völübilē līgnūm. Rötündā būxūs. Völübilis alnūs.

Glöbūs törmēntārīds. V. Glans. Pro Turbâ. V. Turba.

glomeramen, glomeraminis.

Dīssimiles igitur formæ glomeramen in unum, Lucr. 2, 685.

SYN. Gyrus, vel congeries.

glomero. În speciem ervillæ parvos glomerabis in orbes, S.

SYN. Agglómero, aggero, conveho, accumulo. PHR. Magnum mittes glómerantur in orbem. Greisus glómerare superbos. Volvantur in orbem. Immensos sinuatur in arcus. V. Accumulo.

gloria. --- bortātrīx animosī gloria labī, Stat. Theb. 2, 717.

SYN. Laūs, honor, decus, nomen, fama, splendor. ÉPITH. Inclyta, ardin, inanis, ventosa, stagilis, nobilis, sūgitīva, brevis, mūtabilis, optata, debita, merita, īnsagna, perennis, sūmma, triumphālis, optata, debita, merita, īnsagna, perennis, sūmma, triumphālis, īnvidīos, cilebris, clāra, operosa, immortalis, vīvax, ambittīsa, sīnvibhr. Phr. Nūllo ūnquam delebilis ævo. Pērpētuum mānsūra per ævūm. Hortatrīx animosi gloriā lēthī. Nēsciā mortis gloriā. Expērs sepulchrī. Post saverses siperses. Nesdaue gloriā succ. Pērsusque gloriā succ. Vomen.

glorior, aris. Vīs cūrsū pēdībūļquē gloriorī. (Phal.) Mart. 12, 36, 11. SYN. Oftento, jacto, jactito. PHR. Dotes oftentare svas. Vērbīs īmmodīcīs, vel svperbis extoliere, feme in aftra, ferre polo. V. Superbio.

glūtěn, ĭnis. Glūtinë mātěrīč: toūrīno ĭtă jūngitůr ūnā, Lucr. 6, 1067.

SYN. Glūtinūm, vīscus, vīscum. EPITH. Těnāx, fortě, vělidům, firingēns, lentum, vīscosum.

glūtineus. Quæ pede glūtīneo quod tetigēre trabunt, Rut.

SYN. Viscosus.

glūtino, ās. Quād fižirāt vērbūm, cārnīs dūm glūtināt ītsūm, S. SYN. Conglūtino, āgglūtino. PHR. Glūtine jūngo, firingo, compīngo, nēcto, connēcto.

gnarus. Non cultor inftans, non arator gnarus eft. (Iamb.)

SYN. Perītus, solērs, expertus, sciens, doctus, gnāvus, prūdens. gnātus. Gnātum exbortārēr, nī mīstus mātrē Sābēllā, Virg. Æn. 8, 5 to. SYN. Nātus, filius.

gnaviter .- morantur agendi gnaviter id qued, Hor. Ep. 1, 1, 24.

SYN. Förtiter, audacter, solerter.

gnavus. Gnavus mane forum, et velpertinus pete teetum, Hor. Ep. 1, 6, 20.

SYN. Gnārus, solērs, strenuus, fortis, audax, generosus.

gnōmōn, ŏnīs.—Solouž micāns ād sēxtēs gnāmönās ībāt, Cl. SYN. Normā, rēgūlā. In Horologiis, īndēx, Aylūs, ācūs. PHR. Stylūs hōrārius Hōrārum īndēx ācūs. Hōrās ūmbrā nötāns,

gobio, onis, & gobius, ii. 1. long. EPITH. Capitatus, pinguis, opimais. fluviālis, āmnicolā.

Golias. Vidimus borrendum membris animifque Goliam, Prud.

Gigas, Philifteorum dux, quem David puer funda profiravit. SYN, Golfath. Goliathus. EPITH. Superbus, minax, gigas, procerus, Philistæus. PHR. Morrendus membris animifque Golias. Ingens exiguo læsus ab hofte

gigas. Parvo cadit ictus ab hofte. fc. à Davide puero.

gorgon, onis. Gorgone bis centum riguerunt corpora visa, Ovid. Met. 5, 200. Phorei filiæ tres, Medusa, Sthenyo, & Euryale. Gorgones appellata sunt à Græc. popos, quod est truculentum, seu borrendum. Quos aspexerant in sax convertebant. Finguntur capite spiris anguium implexo, manibus æreis, alits autem aureis. Has in Africa degiffe referunt. SYN. Phoncys, Phorcynis. EPITH. Sæva, anguicoma, aspera, rigida, terrifica dura, erŭenta, horrenda, horribilis, fera, metuenda, formidabilis, barbara, horrida, saxifica, atrox. PHR. Serpentigaram mondrum. Phorci terna rida, saxifica, atrox. PHR. Serpentigerum monftrum. propago. Saxificæ sororer. Anguiferæ Phorci natæ. Serpentigeri crude-Ma lumina monstri. VERS. Hæ sunt Phorcynides ore Monstrifico. extrēmīs Libyæ quæ finibus olīm, alpēctu mukāre hominēs in sāzā solēbant. Gorgonis anguicomæ cœlatos ægide vultus Pallas habet. V. Medula. gorgoneus, a, um. exīn Gorgoneis alecto infectia venenis, Virg. Æn. 7, 242.

SYN. Mědūfæŭs.

Gothi. Hinc pofsen gifte jade ref erre Gotbos, Aufon. Ssytbiæ populi, postea in Ostrogoshos & Visigothos divissi. Illi sub Alarico duce, Italiam & Orientalem regionem occuparunt: Hi Galliam & Hispaniam invaserunt, ubique fævitia & barbarie efferaia graffantes. EPITH. Sævī, īmmanes, duri, crudeles, infrænes, feri, cruenti, atroces, efferi, furiosi feelerātī, Mārtiī, Mavortiī, armipotentes.

grabatus. Sed si nec focus eft, nudi nec sponda grabati, Mart. 1, 93, SYN. Cubile, torus, thalamus, stratur, lectus. EPITH. Tenuis, mollis, nocurnus, spumosus, placidus, vilis. VERS. Mombra levat sensim

vīlī demīssa grabato. V. Lectus.

Deducunt babiles gladios gracilento, En. grăcilentus.

SYN. Grăcilis.

gracilis. et gracitis firuelos effagit umbra rogos, Ovid. Trift. 4, 10, 86. SYN. Gracilentus, exilis, macilentus, tenuis, parvis exiguus.

gradatim. ulque ad principium placeat damnare gradatim

SYN. Sēnsīm, paulatīm, pedetentīm.

gradīviis. Gradīvumque patrem, Geticis qui, Se. Virg. Æn. 3, 35. - irrīdēns strepitūmque mināsque grādivi, Val. 5, 651. V. Mars.

gradior, eris .- ipfe uno graditur comitatus achate, Virg Æn. 1, 316. SYN. Incedo, eo. vado, ambulo. PHR. Ferre gradum. Gressum flecto, tendo, dirigo, fero, torqueo, molior. Præcipitare, vel accelerare gradum. Gradu discedere vereo. VERS, Compositosque gradus agit. Atque leves eircum fertque refertque gradus. Inque tuo celerem lattore sifte gradum. V. Incedo.

gradus, us. Templa vides contra gradibus sublimia longis, Ovid. Met. 7, 587. SYN. Gressus, passus, încessus. EPITH. Celer, præceps. citatus, velox, præpes, vagus, properus, tardus, lentus, segnis, iners, dubius, certus, fīrmus, titubans, tremulus, rapidus, fugāx, subitus, incertus, anhelus, sūcciduus, labans, feleus, æger, compositus, sulpensus, sublimis, superbus. V. Gradier.

Z. gan.

pradus fcalarum, BPITH. Altus, surgens, fcansilis, afsurgens, PHR, Scansile lienum, saxum.

Græci. Quod rudis a Græcis intacti carminis auctor, Hor. Sat. 1, 10, 66. SYN. Grāiī, Grājūgēnæ, Ārgīvī, Pēlālgī, Ārbāsī, Āchæī, Āchaīcī, Ārgūlī-cī, Dānāī, Īnāchīi, Dōrīcī, *awariis Græcia regionibus*. EPLPH. Fācundī, loquaces, mendaces, fallaces, armigeri, potentes, pagnaces, bellaces, audaces, solertes, sagaces, vari. PHR. Gratum for Oraidrum populi, gens, natio. Gens Dănăum. Gens, pubes, Gratum regres, Pelaigă, Attica, &c. Gens inftructa dolis: fraudibus analignis. Græci facundam. sēd mălě förtě gěnůs.

Græcia. Pars Europæ, quæ nunt obtemperat Imperator Turcarum. SYN Hellis. Achaia. EPITH. Mendax, fallax, vindex, solers, docta, ultax. Vana. vētus, gārrulā, loquak, disērtā, fācundā, fērtilis, îngeniosa: PHR. Grājā tēllēs, plāgā, orā, rēgio. Grājoum, Grājugenum rigio. Ārgīvæ jūgerā terræ. Argolici campi. Argivi agri, Achaica tellus: Tellus Achiva, Do. sica, Pelaiga. Littus Inachium. VERS. Et quidquid Gracia mendat Audet in historia.

grajugenæ. Gajugenumque domos, sufpeelaque, &c. Virg. Ath. 3, 550. V. Graci.

Fās mibi Grāiorum sācrātā resolvere jūrā, Virg. Æn. 2, 157. SYN. Græcus. V. Greci.

grāmēn, grāmīnīs.

Lībānit quadrupes, nec graminis attigit berbam, Virg. Ecl. 5, 26. SYN. Herba. EPITH. Lætum, viride, tenerum, tenax, molle, montanum, fertile, odorum, vernans, frondens, tenellum, pictum, micans, fæcundum, virens, florens, florigerum, herbosum, halans, humidum, redivivum, rīdēns, amænum, madidum, rīguum, īrriguum, jusundum, zoscidum. PHR. Graminis herba. Herbæ gramineæ. Gramineus cespes. torus. Terræ germina, jetta virescunt, slorent, halant, rīdent, vernant Gramina. Pubescunt ampīs Variis gramina modīs. Herboso vestitu, virides, vernantes gramine campi. Viridi tellus se gramine verkit. **V.** Herba. .

grāminētis. Grāminēt rīpa religāvit ab aggerē classēm, Virg. Æn. 7, 106. SYN. Herbosus, herbidus.

EPITH. Doctă, perîtă, nobilis, măgistră, grāmmatica & grāmmatice. apta, îngeniosă, Pălæmoniă. PHR. Ars Pălæmonis.

grammaticus. Grammaticas ambire tribus, et pulpita, &c. Hor. Ep. 1, 19, 40. 🌃 um. Cur tuă plus laudes cumeris granariă nostris? Hon. Sat. 1, 1, 53. Horreum. EPITH. Căpar, amplum, dives, triticeum, Cereale, im.

prand. Vettus abas, et qua grandævus ale SYN. ingævus, annosus, senex. V. Senex. grandiloquis înter grandiloquos per mille, &c. SYN. Mailoquus, sonorus. V. Eloquens. –Vēlius ābās, ēt quā grāndævus ālēsbēs, Virg. Æn. 1. 121.

înter grandilaquos per mille, &c. Ar.

grandineŭs.

Grandineum fammis ferventibus aere frigus, Ovid.

His ego nigrangem commista grandine nimbum, Virg. Æn. 4, 120. EPITH. Sane dīra, horrida, hyberna, hyemalis, perniciosa, exitiosa, ſævă, ĭnimīcă, prūmālis, cānă, lăpidosă, mināx, ārctoă, Hyperboreă, Borealis, densa, pravis, concreta, spilsa, crepitans, effusa, saliens, glacialis, nivalie. PHR Grandinis imber, procella, tempestas, horror, verber. Gělātæ grāndinis ictus, īræ. Nīmbī mūltā grāndine mīxtī. Nīx induarāta, concretā. Gelidis concretī ventīs nīmbī. Lapidum dūræ hyemes. Dūris grāndo īnvisa colonis. Profternens segetes. Tectīs crepitāns. Sonttu firidente ruens. Lapidolæ grāndinis imber. Quatiens sylvās. Nigrāns committā grandine nīmbus. Grandine læsa seges. V. Mox, Grandinat.

præcipitānt. PHR. Grāndo plūit, rtiit, præcipitāt, ēffusā grāndinie nīmbī præcipitānt. Strīdēntī resonāns, crepitu rūit āere grāndo. Rūīt crepitāns lapidolæ grāndois īmbēr. Tēctīs crepitāns salit horrīda grāndo. Vītes, segētes, terram, humum, tēctā, grāndo vērbērāt, lædīt, pērcutit, icīt, pūlsāt, quatīt, tērit, conterit. Culmina grāndine crebrā īctā sonānt. Crebrā sonāns volutābāt ab āere grāndo. Grāndinis ēt crebrā tēllūs crepitānte procēllā Pūlsā sonānt. Dēnsūs vērbērāt īmbēr humum. Hortūit æthēr Grāndine terribilīs. VERS. Quām multā fiet grāndine canus Athos. Heu malē tum mītes dēfendet pāmpīnus ūvās. Quām mūltā grāndine vēntī in vādā præcipitānt. Āc vēlūt ēffusā sī quāndo grāndine nīmbī Præcipitānt, omnīs cāmpīs dīffugīt āraior. Jām satīs tērrīs nīvīs, ātquā dīræ Grāndinīs mīsīt Pāter, ēt rūbēnte Dextērā sācrās Jācūlātūs ārcēs Tērrūit ūrbēm.

pānifēr, ā, um. Grānifērumque agmēn subjēctis spārgēre in ārvis, Ov. Met. 7, 638.

granum. Quotque ioporiferum grana papaver babet, Ovid. Trift: 5, 2, 24. EPITH. Parvum, ladens, flavelcens, Cereale, tumens.

grāfsātör, ōrīs.—Sübitūs grāfsātör agīt rēm, Juv. 3, 305. SYN. Populātor, latro, fūr. V. Fur.

grāfsor, ārīs. Mījcāit, aūt fērro grāfsātur sepīds ūllūm, Juv. 14, 174. SYN. Fūror, ārīs: populor, vel īnvādo, vel dīffundo, spārgo. grātēs. Jām jām suķērno nūmini grātēs ago. (Sen.)

V. Gratias ago.

grātiā.— Abblēļcēt grātiā fāētī, Virg. Æn. 7, 230.

SYN. Lēpor, vēnūftās, pūlchritūdo, vel āmor, ftūdīum, pietās, fāvor, donūm, mūnis, officium, vel Grātūs ānimūs: grātā mēmoriā; grātā volūntās. EPITH. Benīgnā, grātā; jūcūndā, āmīcā, sīncērā, āccēptā, blādā.

grātiā Dēr. EPITH. Robūstā, vālīdā, vīctrīx, ēsticāx, fortis, potēns, omnipotēns, īmmērītā, suāvis, blāndā, dīvīnā, aureā, dīā. PHR. Dīvīnā inspīrātio. Dīvīnās sāstātus, instinctus. Sacrūm chārīsmā. Dīvīnā lūx. Sācer ārdor. Cælēstē donum. Suāvē, potēnsque Deī donum. Īgnīs quī sacro mortāliā cordā calorē āccēndīt. Ūndē sālus hominīs mānāt. Grātis, quā Chrīstī popstlus sumus. Völūntātum genitrīx, operumque crēātrīx. Non ēst ēx mērito.

grātiæ. à Poètis tres nominantur, Aglātā, vel Pāsīthēta, Thālīta, & Euphrosynē. SYN. Chārītēs. EPITH. Mītēs, dūlcēs, comptæ, blāndæ, comēs, pūlchræ, formosæ, venūftæ, verēctūndæ, děcoræ, cūltæ, lætæ, jūvenēs, rīdentēs, fuāvēs, hīlārēs. PHR. Natæ Eurynomēs. Blandæ sor rorēs. Trījūgēs sororēs acīdālīæ. Jovis fuāvēs fīlīæ, triplīcī jūgātæ nexū. Fēttīvūs Chārītūm chorūs. Pārtrībūs ēftætās. Triplēx nexā vicīsīm Grātīā. V. Charites.

Grātiā: ago. PHR. Grātēs sōlvo, rēddo, pēndo, rependo, exsolvo, pērsolvo, refero, dīco, concino. Meritās, dīgnās memorī dē pēctore grātes Promere. Rēddere vicēm meritīs, Præmia dēbita rēddere. Jūsta pēndēje

donă. Grātī ănimī pignoră, vel monimentă dăre. VERS. Quâs dicere grates. Qualve referre paras? Nominis ante mei venient oblivia nobis. Pēctore quam pietas sīt tua pulsa meo. Fortuna est împar animo. Dum lūmen vitale videbo, Spīritus officio serviet iste suo. Verba sed officiis cunctă minoră tuis. Grates persolvere dignas Haud opis est nostræ. Meritis ne hæc gratia tantis Redditur? Et levis hæc meritis referatur grātiă tantīs. Sin minus invito te quoque gratus ero. Veftri non immemor unquam, Qui mala sollicite noftra levatis, ero. Di tibi (sī qua pios respectant numină, si quid usquam justitize est, ac mens sibi conscia rectī) Præmia dīgna ferant. Di (sī qua est cœlo pietas, quæ tālia cūret) Pērsolvant grates dignas, et præmia reddant Debita. Semper inoblita repetam tua munera mente, et mea me tellus audiet else tuum. Pro quibus ūt meritis referatur gratia, jūrat Se fore mancipium tempus in omně tůum: Gratia quam měriti possit abire tui. Et prius hanc animām vācuās rēddēmus in aurās, Quām meriti fiat gratia vana tui. Nēc arguet îngratum non meminise sui. Parva quidem fateor pro magnis mūnera reddī, Cum pro concessa verba salūte damus: Sed quī, quam - potuit, dat maxima, gratus abunde eft. Hæc mihi semper erunt imis înfîxă mědullîs, Perpetuusque animæ debitor hujus ero. Spiritus hic văcuas prius extenuandus in auras ībit, et în tepido deseret olsă rogo : Quam subeant animo meritorum oblivia nostro, et longa pietas excidat îstă die. V. Remunero.

grātificor, grātificaris. SYN. Faveo, mūnero, donis obstringo, officiis dēvīncio.

grātīs, Adv. Dāt grātīs, ūltro dāt mibi Gālla, nego, Mart. 10, 75, ult. SYN. Ūltro, gratuito.

grātor, āris. SYN. Grātulor.

grātuitus. Lārgīs grātuitum cadīt rapīnīs. (Phal.) Stat. Syl. 1, 6, 16. SYN. Grātīs, wel ultro datus, oblatus.

grātulātio, onis. Lacrymas in ipsīs pratulationibus. (Iamb.) P.

EPITH. Læta, amīca.

grātulor, āris. Grātulor ingenium non latuisse tuum, Ovid. Trift. I, 10, 18. SYN. Congratulor, grator. PHR. Gaudia teftor, prodo. Lætitiæ dane sīgnā suz. Felici, vel secundo lætor amici Successu. Certatim solenniă gaudiă jungit, celebrat. VERS. Gratatur reduces, et gaza latus agrefti exultat. Totoque libens tibi pectore grator. V. Plande, & Gratias ago.

grātus. Flēstē viām vēlīs; an sīt mibi grātjör ūlla, Virg. Æn. 5, 5, 28. SYN. Jūcūndus, āccēptus, dulcis, suāvis, amātus, we memor officii. . non îngratus, non îmmemor. PHR. Cui grată voluntas, memoriă, gratus animus. VERS. Bene apud memorem veteris stat gratia facti. V. Gratias ago.

Qui nimiā levitāte cadunt plērumque gravatīm, Luc. 3, 388. gravātīm,

SYN. Graviter, ægrē.

graveolens, triffyl. — ad fauces graveolentis averni. Virg. Æn. 6, 201.

SYN. Graviter olens, fætens, fætidus.

Nec minus interea feetu nemus omne gravescit, Virg. Geor. 4, 429. grăvēlco. . SYN. Gravor, oneror.

gravidus. Bīs gravidos cogunt fætus, duo tempora messis, Virg. Geor. 4, 231.

SYN. Gravis, onerosus, onustus.

Gravida. SYN. Prægnans, fæta. PHR. Gravis pondere fætus. Gravem farens uterum. Habens latra vilcera fætum. Ferens gravem maturo ponděrž vēntrēm. VERS. Mārtě grăvīs, gěminām pārtū dăbit īliā podlēm. Sūrgentēmque titšrum, ātque ægrös īn ponděrě mēnses occiluāt, plēnīs donēc flata tempora mētīs āttulīt, ēt pārtūs īndēx Lūcīnā resolvit. Ürgēnt mātūrī pondērā ventris. Jācet īllā grāvīs, jām kīlicet īntrā Vīfcērā Romānæ conditor ūrbis ērāt. Dūlcē mihī grāvidæ fēcērāt atēlor onus. Mānifeftā crīminā plēno Fērt tiero. Jamque tumēlcēbānt vitlātī pondērā ventris, ægrāquē furtīvūm mēmbrā grāvābāt onus. Fēlīx o femnīnā salvē, Felīcēm gellāns ūtērī sināminē feetūm. Colētī tūmīdīs pondērē ventēr ērāt. (Claud. de Virgine Maria.) Vīrginēī tūmūlērē sīnūs īnnūptāquē mātēr ārcāno ftūpūīt complerī vīfcērā pārtū Aūclorēm pārītūrā sūum. (Sedsius.) Ūtērūmquē pūēlæ Sydērēum mox īmplēt onus: Stūpēt īnnūbā tēnsos Vīrgo sīnūs, gaūdētquē sūum pārītūrā pārēntēm.

gravido, as. Nec nobis fundasse solum gravidare novales, H.

SYN. Ončro, vel fætű impleo.

grāvis. Aūt grāvibūs rāļķrīs pālkās pūlsābīt inānēs, Virg. Geor. 1, 496. SYN. Pondētosūs, önērosūs, grāvidūs, vel molēftūs, šcērbūs, difficilis, vel aūflērūs, sčvērūs. PHR. Māgnī pondērīs. Non lēvis. Vūltā ēt vēsā sēvērūs. Sūpērāns grāvitātē Cātonēm. V. Gravitas.

gravitas, atis .- ignava nequeunt gravitate moveri, Ovid. Met. 3, 821.

SYN. Pondus, onus, moles. ĒPITH. Ingene, onerosa.

Gravitais, aits. SYN. Mājeffās, aufteritās, tetricitas, severitās. EPITH.

Tetricā, severā, trīftis, senīlis, mātūrā, verendā, īmmotā, decene, serenā, lætā, decena, spectabilis, insignis. PHR. Severus, tetricus, aufterits, grāvis, vūltūs. Frons severa. Plenūs grāvitāte severa vūltūs. Vūltā grāvitāte decorus. Trīfte supercilium durīque severa Cātonis Froms. VERS. In tenero grāvitās sore senīlis erāt. Superat grāvitāte catonis Froms. Spēctāte senēm jūvenīlibus annīs. Rīghtī sed plenā pūdoris elūcet grāvitās, fāftū jūcūndā remoto. Grāve et immūtābile sānctīs Pondus āden vērbīs. Lætā vīrō grāvitās et mēntis amābile pondus, et siae trīftitā urtūs: non illē rīgoris ingrātās laūdēs, nēc nūbēm frontīs amābāt. Sīg grāvior Cūrīo, Fābrīcīoque līcet. Quī loquitūr Cūrīos assentoreļgue Cāmīllos, Cūjūs et īpse times trīfte superciliūm.

grăviter. îpse gravii graviterque ad terram pondere vafto, Virg. Æn. 5, 447. SYN. Ægre, vel pondere vafto, vel severe.

grăvo, as. Non poterat westras ille gravare manus, Prop. 3, 7, 70. SYN. Prægravo, önero, premo, opprimo, comprimo, obruo.

gremium. ut cum te gremio accipiet Letistima Dīdo, Virg. Æn. 1, 689. SYN. Sinus, pēctus. EPITH. Dūlce, pērdūlce, amoenum, gratum, jācandum. VERS. Excipiet gremio protinus ille suo. V. Sinus.

grēfsus, ūs. Grēfsibus imprēfsis spātiātus trīverit ūdum, P. SYN. Ingrēfsus, grādus. V. Gradus.

gregālis. Quod plobs gregālis ēxcolāt. (lamb. Dim.) Prud. Per. 5, 391. SYN. Ārmēntālis.

grēx, egis. ūt grēgibūs taūrī, sigitēs ūt pīnguibūs ārvīs, Virg. Geor. 5, 33.
Grex proprie minorum eft animalium, ut evium, caprarum, Gc. Armentum verd de majoribus dicitur, ut equis, bobus, Gc. SYN. Pēcūs, pēcūdēs, pēcorīs, pēcūārīš, ārmēntūm. EPITH. Lānīger, ērrāns, īmmūndūs, hīrsūtūs, hīrtūs, vāgūs, pīnguīs, vāgābūndūs, pāvīdūs, pētūlāns, dūmīvāgūs, ērrāticūs, pētūlcūs, āvidūs, ēdāx, öpīmūs, opūlēntūs, fecūndūs, cornigēr.
PHR. Pēcūdūm grēx. Gēnūs. Grēx ārmentūrūm. Mūtum ēt tūrpē

pecue. Per campos errans. VERS. Pascuntur virides armenta per agros. Lanigeros agitare greges. Gregem viridi compellere hibisco. Re-

pětůnt celeres pafců nota greges.

Gregen pajco. PHR. Pafcentes servare greges. Herbas, vel pabula gregibus, dare, porrigere, præbere, suppeditare. Gregem stabulis educere, expellere, cogere, dûcere, agere ad pascua. VERS. Et totis armenta sequi pascentia campis. Cum pattos agerem, te comitante, greges. Armentaque paftor agebat. Et quilquis montibus iffis Lanigerolque greges. armentaque būcera pavit. Ipse ego pendentes (liceat modo) rūre capellas. īpsē vēlīm bāculo pālcērē nīxus ovēs. Solitus flabulīs expellērē vāccās, ēt potum pāstās dūcirē sieminībus. V. Pastor, & Pasco.

grus, gruis. Tunc gruibus pedicas, et retia ponere cervis, Virg. Geor. 1, 307. us, giuis. In graibus Septentionalibus, ut in Toracia, frequentes sunt. Volando literam Y, quam Palamedes invunit, delineant. Cum Pygniæis teitare dicuntur. EPITH. Aĕriă, hybernă, quĕrulă, ādvēnā, brūmālis, præsāgā, vigil, Threiciā, Strymoniā. Bistoniā, à Strymone fluvio, & Bistone lacu Toracie. PHR. Threicia volucris. Palamedis avis, ales. Que Pyemato sanguine gaudet avis. VERS. Grus ordine longo Cum clamore volat. Strymoniæ cinxere grues longo ordine cælum. Clangunt Threiciæ volucres, et pervia pennis Nubila confcribunt. Turmatim redeunt cum Pălămēdis ăves.

grynæus, a, um. - (à Grynæo nemore Ioniæ.) VERS. Sed nunc Italiam

māgnām Grynætis apollo. Virg. gryphēs, um. EPITH. Indici. Hyperborei, obunci, avidī, alatī, rapaces, feroces, împăvidî, făriosî, feri, audaces, minaces, truces, crudeles, horrendī.

gubernāculum, vel gubernāclum.

īpse gubernācio rector subit īpse magīster, Virg. Æn. 5, 176.

ŚYN. Clavus, temo, navis moderamen, regimen, habenæ, vel figur. Temo, gubernatio, administratio, împerium, munus, officium. EPITH. Nauticum, fluitans, properum, fidem, pendens, flexile. PHR. Regimen dextra moderante carinæ Flectere. Clavum regere, flectere, ducere, torquēre, moderari. VERS. Rector erit puppis, clavoque immobilis hatrens, Mūtabīt pelago terras. Residens in puppe magister arte regit

vēntīs īmpūlias nāvis habenās. V. Clavus Navalis. gubērnātor, oris. īpse gubernātor pūp; ī Palinūrus ab ūltā, Virg. Æn. 5, 12. SYN. Rēctor, moderātor. EPITH. Providus, solērs, vigil, pērvigil, PHR. de Nautico. Navis magister, dux, custos, domitor. sõllīcĭtŭs. Ipse sedens clavumque regit, velisque ministrat. Qui regit arte ratem, Domitor freti. VERS, Vincitur ars vento; nec jam moderator habe-

nīs ūtĭtŭr.

Quid qui gubernat aftra, qui nubes quatit. (I.) gŭberno, ās. SYN. Rego, dīrigo, dūco, moderor, dominor, impero. V. Impero.

gula .- quanta eft gula, quæ sibi tetos, Juv. 1, 140. SYN. Fauces, jugulum, guttur, vel ingluvies, edacitas, voracitas. EPITH. Avida, fæda, impatiens, insatiabilis, vorax, turpis, inexplebilis, inexplēta, rabida, hians, implācata, nefanda, indīga, inops, vesana, immensa, lūxŭriosa, ardens, ingeniosa, nocens. PHR. Improba ventris ingluvies. Ciborum insaturata fames, et nunquam sobrius ardor. Prodiga rerum Lūxuries nunquam parvo contenta paratu. Lupinus venter, Escarum infīnīta vorago. Quæsītorum terra pelagoque ciborum ambitiesa famet, ceurles. Luxuriosi guiæ fastidia. Insatiabilis ardor edendi. V . Fames. evilõeŭs. aukosus. Non opus est nobis nimium lectore guloso, Mart. 10, 59, 5. SYN. Hēlluo, gulo, lūrco. PHR. Vorāx, epulo. Gulæ deditus, addictus, serviens, obséquens. Ventrī natus. Vorans omnia lurco. Escarum vorago, gurges. Dapibus indulgens. Insatiabilis oie. Ingluviem dapibus vīnoque replens. Non dans fræna gulæ. Sectans lautæ fercula menlæ. Dīlapidans patrias helluo tūrpis opes. V Famelicus.

gurges, Itis. Gurgitibus mīris ēt lattis vērtice torrens, Juv. 13, 17.

SYN. Vorago, barathrum, abyisus, hiatus. EPITH. Præceps, limosus, cænosus, turbidus, curvus, tortus, intortus, sinuatus, altus, profundus, spūmeus, undosus, rapidus, raucus, tumidus. PHR. Spumosi gurgitis æstus, īra, unda. Sinuatī gurgitis orbes. Fretī spumantis hiatus, intorto gurgite vortex. Curvos sinuatus in arcus. Spumeas rotans aquas, Turbidus hic cæno, vaftaque voragine gurges æftuat. Cæca vorago peftiferas ăperit fauces. Tumuitque intorto gurgite vortex. V. Hiatus, & Charybdis.

gurges, pro fluvio. V. Fluvius. Pre mori. V. Mare.

gusto. ūt nibil omnino gustaremus, velut illis, Hor. Sat. 2, 8, 94. SYN. Dēgūsto, lībo, dēlībo. PHR. Gūstū, lābrīs āttīngo. Escas gūstāre pălātō.

guftus, us. Interea guftus elementa per omnia quærunt, Juv. 11, 14.

SYN. Săpor. EPITH. Dulcis, gratus, fuavis, jucundus, săpidus, nectă-

rĕŭs. V. Sapora

gūttā. SYN. Stīllā. EPITH. Mānāns, frīgidā, tūrgēns, dēcidua, procidua, fluitans, vaga, liquida, rigua, īrrīgua, nitida, lucida, teres, ftīllans, cadēns, liquēns. PHR. Ros exiguus. Tenuis aquæ liquor, aspērgo. VERS. Rūpē cadebat exiguis hūmor gūttīs. Vaga sūcciduis gūtta cadebat, vel fluebat aquis. Ora cruentis Roribus, et tetra morientum afpergine mapant. Gutta cavat lapidem, non vī, sed fæpe cadendo. Irriguæque cadunt ab aere guttæ. Perque meos artus frigida gutta fluit. Irrigat albentes humidă guttă genas.

guttatim .- in quam lacryma guttatim cadunt. (lamb.)

SYN, Stillatim.

guttur, uris. Objicit : ille fame rabida tria guttura pandens, Virg. Æn. 6, 421. SYN. Jugubum, fauces. EPITH. Čavum, patulum, patens, hīāns, apērtum, raucum, temie, canorum, argūtum, sonorum, blandisonum. PHR. Dum spīritus udo Gutture, dum querulo ducitur ore sonus. Fundere cantus arguto gutture. Concava detiusit rigidum per guttura ferrum. Hæsit enim sub gutture vulnus, et udæ Vocis iter, tenuemque inclusit sanguine vitam. Pariterque loquentis Vocem animamque rapit.

gūttus. SYN. Urceus, urceolus. EPITH. Ambrosius, faginus, Samius,

căvus, concăvus, căpax.

Gyarus. Insula maris Ægæi, versus Cretam, quò Romani reos in exilium aman-VERS. Aude aliquid brevibus Gyaris et carcere dignum, Si vis ēlšē aliquid. Juv. Gygēs, z. Quid gravius vietore Gygē captīva tulisset? Ovid.

gymnasium. Gymnasiis aderit, fludioque ignava paleftræ, Luc. 7, 271. SYN. Pălæstră: lūdŭs, gymnāsticus, pălæstricus, vel scholă, collegium.

gypsatus. Barbara gypsatos ferre catafta pedes, Tib. 2, 3, 64. PHR. Gypső indűciüs, illitüs.

gypsum. EPITH. Album, tenax, crassum.

gyrus. Septem ingens g yros, septenă volumină traxit, Virg. Æn. 5, 85. SYN. Orbis, circuitus, circulus, ambitus, nexus, arcus, volumen, flexus, sinus, spārā, rötātus, glömērāmēn. EPITH. Sinuātus, völūtus, oblīquus, arctus, cūrvus, rötāndus, longus, immēnsus, spātiosus, vastus, cūrvatus, ingēns, capāx, alternus, slēxus, intortus, inslēxus, vastus, cūrvatus, inslēxus, rötātilis, ancēps, PHR. Gyros ducere, agere, slēctere, trāhere, formārē, glomerarē, in gyrum slēctere, sinuārē. In orbēm volvēre, glomerarē. VERS. Sinuāsas sinuātur in orbēs. Pēr immēnsos sinuārē volumina gyros. Mūltiplicēs sinuātur in orbēs. Pēr immēnsos sinuārē volumina gyros. Gyrūsque rotātilis orbēs implicat innumēros. Volvitur ancipitī gyro. Volubilibūs squāmosos nēxībus orbēs Torquēt, ēt immēnsos altu sinuātur in arcus. Septem ingēns gyros, septēnā volumina trāxit. Alīos ineūnt cūrsūs, alīosquē rēcūrsus advērsīs spātīīs, altērnosogue orbībūs orbēs impēdūūnt. In gyrūm ēquī lūctāntiā solvērē sollā.



H.

Abēnā. Tpič ier āddūctā cīrcūm căpūt ēgīt bābēnā, Virg. Æn. 9, 587.
SYN. Lottum, frænum, rētināculum, cāpīftrum. EPITH. Vālīdā, ān"gūftā, firictā, lāxā, tēnāx, rētentā, ārctā, ēffutā, flexilis, tērēs, tindāns, fāetlis. PHR. Mödērīmēn ēquorum. Frænorum hābēnæ. Mānībūs molītit, rēgīt, mödērātur hābēnās. Lorā tēnērē mānu. Hābēnās lāxārē, ēffundērē, īmmīttērē, ādmīttērē, concēdērē: Lāxās dārē hābēnās. Hābēnās contrāhērē, āddūcērē, prēmērē, sūpprīmērē. Hābēnīs cūrsūs cohībērē
citātos. VĒRS. Pronī dānt lorā, volāt vī fērvīdūs āxīs. Cūm rāpīdum
ēffusīs agēret sūblīmīs hābēnīs Cornīpēdēm. Rāpīdīs īnsīftīt pronūs hābēnīs. V. Fræno, & Frænum.

hăbēo. Quī prīmī f īnēs ăliquāndo băbŭērē Lătīnēs, Virg. Æn. 8, 602. SYN. Possideo, obtineo, teneo, wel servo, conservo, wel puto, æstimo. VERS. Nīl, tibi quod dēmūs, mājus hābēmus ait. Sūnt mihi bis sēp-

tēm præstantī corpore nymphæ.

habilis.——dē more babilēm sūļpēndērāt ārcūm, Virg. Æn. 1, 322.

SYN. Āptus, convēniens, commodus, āccommodus, vel alacer, agilis, dēxter, solērs.

hābitābilis. Æiērnēt, ē quā Sēl bābitābilēs. (Alcaic.) SYN. Cūltus. hābitātus.

habitaculum. accipiuntque cavis babitacula digna latebris, Alc.

SYN. Habitatio, sedes, dornus. V. Domas.

hăbīto. Nūllī cērtă dömūs, lūcīs băbītāmūs spācīs, Virg. Æn. 6, 673. SYN. Cölo, incolo, tênčo, fréquento. VERS. Nūllī cērtă domūs, lūcīs hăbītāmūs opācīs. Quæ nēmora, aūt quī vos sāltūs hābūerē? Illo mē tēmporē dūlcīs ālēbāt Patrīā. Flūmīnā proptēr Dēgīt, čt īn spļvīs solaēt sēcūrā morātūr. Stāgnā collīt, rīpīsquē hābītāt. Ūrbs āntīquā fūīt, Tyrīī tēnūērē colēnī. Crēdo pūdīcītīam Sātūrno rēgē morātam īn tērris, vīsāmquē dīū, cūm frīgīdā pārvās Præbēbāt spēlūncā domos, īgnēmquē lārēmquē, ēt pēcūs ēt dominos commūnī claūdērēt ūmbrā. Sēd nēque in ārctoo sēdēm tībi lēgērīs orbē. Sociā sīmūl ūrbē frūūntūr. Incērtī quo fātā sērānt, ūbi sīstērē dētūr. Mūtāndæ sēdēs, non hæc tībi līttorā sūstīt Dēlīus, aūt Crētæ jūssīt consīdēro apollo. Hāc dēmūm voluīt consīdēre tērrā.

habitus, ūs. Vīrginis os babitumque gerens, &c. Virg. Æn. 1, 319.

SYN. Forma, cültus, gedtus. EPITH. Decens, decorus, honoeftus, mūndus, nitidus, cultus, sordidus, tūrpis, fedus, rēgius, sūperbus, præftans.

VERS. Cūltūsque, habituque locorum. Vade, sed īncultus, qualēm decet exulis eses : infeliu habitum temporis hojus habe.

hāc, Adv. Hāc ĭtër elÿssüm nöbīs, āt lævā mălōrūm, Virg. Æn. 6, 542. hāctēnus. Hāctēnus ārvorūm cūltūs, ēt sīdērā Cæli, Virg. Geor. 2, 1.

SYN. Hūc ūſquě.

Hæmus, frue Æmus. Mons in Thracia, regione confini Getis, ubi Orpheus à Barchantibus discreptus est. EPITH. Thracius, Threicius, Geticus, Oeagrius, ab Ocagrio stuvio: gelidus, umbrosus, nubifer, nuvilis, niveus, vircins, viridis, arduus, satus, squallens, nubiger, orphæds, vastus, spectabilis. PHR. Perpetuis squallens nubibus. V. Mons.

hærēdītās, ātīs. Hærēdītātī tibi trēcēntā vēnīsē. (Scaz.)
SYN. Patrimonium, patriæ opēs, bonā, prædiā, fortūnæ.

hærĕo,

hereo, hæsī. Qued non prepostio conducat, et hæreat apie, Hor. A. Poet, 1971. SYN. Adhæreo, conæreo, vel dubito, hæsito. PHR. Obtūtu hæret defixus in uno. Hæret lingua metu. Vox faucibus hæsit, afpēctu conterritus hæsit. Hæret in amplexu, attonitis hærere animas.

heres, edis. edent bæredes, inquis, med carmina, quanda ? Murt. 4, 33, 3. SYN. Succefsor. EPITH. Aviaus, sollicitus, dives.

Lžiedium, ii. 2 long. SYN. Patrimonium. PHR. Patria prædia, seu bo. na. Rus paternum.

hærēsis, is, vel čos. Tāptīs pērīt bærētis bērrīdā mēmbrīs, Prop.

EPUTH. Impjā, (cēlērātā, īnfandīs, ſcēlētātā, ēxitiosā, atrox, ferālīs, dīrā, horrīdā, dēļetfāndā, stoperbā, ēffrēnīs, aūdāx, īnfedtā, īnsānā, probrosā, fallāx, mēndāx, dölosā, pērfīdā. PHR. Hærēticūs error. Dōgmā hærēticūm. Pērvērsūm, falsūm dōgmā. Impiā sēctā. Novitātīs amāns. Novos rītūs fictā pētātāt indūcēns. Sacrā jūrā rēsolvēns. Fīliā noctīs. Orcō ēdītā. Pīētātē indūcēns. Sacrā jūrā rēsolvēns. Fīliā noctīs. Orcō ēdītā. Pīētātīs, vel vēræ fīdēī hoffis, inimīnās. Āntīguīs infeitā facrīs. Incaūtīs īnsidāns ārtē nēfāndā. Virūs fātāle tēgēns. Vītūsrūm sēmēn. Hoftīs jūrātā bönorūm. Bēlluā mūltūrūm capītūm, sībi dīlsonā, pācēm ēxosā, incaūtā īnsidīātā popēllō. VERS. Nūllā vūlt lēgē tēnērī improbā Rēlīgīo. Hāc dūce, vaftātos lūgēt Germānīā cām,ō, ōmaīs abi īpārsīs ofsībūs ālbēt šļēr. Hāc dūce, cīvīlī mādūērūnt sānguĭnē rīvī ānglīā sīvē tūī, Gāllīā sīvē tūī.

liærēticus. Cūm tāmēn bærēticā nīgrēdinē plēnūs Avērnī, Arat.

SYN. Novātor, fideī hoftis. EPI I'H. Impins, scēlerātus, &c. V. Hærefis. PHR. Hoftis religionis avitæ, Gēns exlex. Dēviā tūrbā. Tūrbā novātorum. Hæreseos lethālī āfflātā vēneno turbā. VERS. Apoftölīcām rēscīndērē fidem Conjūrātā cohors scēlerātīs excidit ausis. Illē novos rītus, novā sacrā pēr ūrbes institut, prīscāsquē aūdēt tēscīndērē lēgēs.

Lēgēs abolērē pārēntūm āntīquās cupit, ātquē novos inducerē rītus.

hæsito. Sub terrīs igitur tremulum jubar bæsitut īgnīs, Luct. 5, 696.

SYN. Frequens hæreo, sæpē hæreo, vel titubo, vacīllo, dubito.

Halcyone. V Alcyone.

Halesus. Fluvius & Mons in Sicilia, juxta montem Ætnam, uhi Proferpina flores legebat, cum a Plutone rapta est. EPITH. Sīcānīus, Sīcūlus, præcēps, fluēns, fluidus, amænus. VERS. Et quæ Sīcānīi flores legīstis Halesi. haliætus, ēt mödo factus erāt sulvis Haliætus alīs, Ovid. Met. 8, 146.

SYN. Fālco.

hālītus, us. ābluam ēt ēxtrēmus sī quīs supēr bālitus ērrāt, Virg. Æn. 4, 684. SYN. Spīrītus, ānhēlītus. V. Spiritus.

hālo. învoitent cröce'is bālāntēs floribūs bortī, Virg. Geor. 4, 109. SYN. Ŏleo, fpīro. PHR. Hālānt floribūs hortī. Thūre calent aræ, sēr-

tīsque recentibus halant. V. Oleo.

Halys. Fluvius, quem Cræsus transsiit, spe victoriæ, deceptus Oraculi responso ancipiti, bis verbis dato, Cræsus Halym penetrans magnam pervertet opum vim. EPITH. Türbidüs, törtüs, sinüösüs, stexus, restexus. PHR. Craso fatalis Haiys. Cræsi satalia võtis Flümina.

hāmadryades, ūm. Hamadryades Nymphæ cum arboribus natæ. V. Dry-

ades.

hāmus. Insidiātorēm prærēsē fūgērit bāmē, Hot. Sat. 2, 5, 25.

SYN. Hāmulus, uncus, uncinus, hārpāgo. EPITH. Curvus, recurvus, uncus, aduncus, tortus, ferreus, connexus, tenāx, īnsidiosus, subdolus, lēthālis, mersus, immērsus, inefeatus, illex (icis) fāllāx, levis. PHR..

Pikcātorius uncus, Hāmātā līnēā, arundo. Hāmātum 23. Azs adun-

Y 3

cum, recurvum, dolosum. VERS. Cēlārē cibis uncos fallacibus hamos. Tremula captum linea trahit pifcem. Qui semel eft læsus fallācī pīscīs ab hamo, omnībus unca cibis æra subesse putat. V. Piscari.

hamatus. Pars cadit bamatis misere confixa sagittis, Ovid. Trift. 3, 10, 63. PHR. Hamīs armatus, aduncus. Hamīs consertus, textus.

hara. SYN. Suīle, stabulum. EPITH. Fætida, sordida, turpis, immundă, fœdă, ölēns, öbícœnă.

hărĭŏlūs. V. Augur.

hārmonia. Hārmoniam Grāii quām dīcūnt, quod, &c. Luct. 3, 101. SYN. Concentus, melos, concordia vocum. EPITH. Suavis, jucunda, mūsica, docta, resonans. VERS, Concors discordia vocum, Consona festīvī modulamina cantus.

hārpago, onis. Mūtāti ab īllīs caūlium barpagonibus. (Iamb.) SYN. Hārpāx, uncus. EPITH. Fērreus, uncus, aduncus, acutus, recurvŭs, tënax, mordax.

bārpē, ēs. Falcatus enfis, quo Mercurius ac Perseus ad monstra debellanda usi funt. EPITH. Fālcātă, încūrvă, tincă, cūrvă, Cyllēnis, Cyllēnia, à Mercurio, arcadia, adimantis. PHR. Vertit in hunc harpen madefactam cædē Medulæ. Harpen, alterius monstrī jam cæde calentem.

Harpocrates, is. Silentii Deus, cujus statua in Templo Isidis ab Æg yptiis colebatur. Digito ad os admoto, amietu oculis & auribus sparfe legebatur. EPITH. Ægyptius, Pharius, Mēmphīticus, Nīliacus, Isiacus.

Harpyiz, trissyl. Monstra vultu virgineo, manibus uncis, bumeris alatis. Tres finguntur, Aello, Ocypete, & Celano, filia Typbai & Terra, in Stympbali lacu Arcadiæ commorantes. SYN. Stymphalides, Typhoides. EPITH. Răpāces, avidæ, pălustres, infestæ, immundæ, crudeles, diræ, fædæ, öblicanæ, hörrendæ, turpes, truces, aligeræ, Arcadiæ, Phineæ, à Phineo Rege, cujus cibes quotidie conspurcabant. PHR. Vīrgineæ volucres. Aves Phinex. Diræ, vel Tartarex volucres. Jovis canes. Fæda avium monstră, Stymphalia monstră. VERS. Virginei volucrum vultus, fedīssīma ventris Proluvies uncæque manus, et pallida semper ora fame. Dīripiuntque dapes, contactuque omnia fædant. Tristius haud illis monftrum, nec fævior ulla Peftis, et īra Deum Stygiis sese extulit undis.

hărūspēx, icis. V. Aruspex, Augur.

hafta. SYN. Lancea, ipīculum, hastīle, cūspis, telum, jaculum, ferrum, fraxinus, abies, pinus. EPITH. Martia, longa, gravis, immītis, bellica, ācūtā, valida, sæva, trābalis, minax, oblonga, tremebunda, sanguinea, cruenta, Mavortia, ferox, funesta, fatalis, fortis, vulnifica, amentata, ferrātă, fraxinea, rigidă, teres, mīssilis, tremens, vibrans, vibrată, întortă, contortă, scelerată, înfestă, stridens. PHR. Æratæ cuspidis hastă. Tēlūm fērro micans. Sanguinea manus horreat hasta. Armatque coruscă Hasta manum. Hastam jaculari, librare, coruscare, quatere, concitare. V. Jaculor.

haftatus. Nec magis ardentes Mavors, haftataque pugna, Stat.

PHR. Hafta armatus. Haftam corufcans.

haftīle, is. Haslæ scapus, sed & pro Haslá sumitur. Bină mănu lato crispans bastilià ferro, Virg. Æn. 1, 317.

EPITH. Longum, durum, validum, lentum, teres, rigidum, sanguineum. PHR. Ferrő præfixum robur acuto. Hastilis virga, stipes. Histæ fatalia robora. Telum îngens arboreum. Armata ferro cornus. VERS. Pietu átá Rurata ferunt longis haftilia roftris. Bina manu lato crifpans, vel vibrans haftilia ferro. V. Hofta.

hand. Haud obleura cadens mittet tibi signa Bootes, Virg. Geor. 1. 220. haudquaquam. Dividit baudquaquam dietis, &c. Virg. Æn. 12, 45.

SYN. Haud, non, minime, nequaquam.

haūrio. īs, haūsī, haūstum. Haūriat būne deulis ignem erūdēlis ab alto, Virg. Æn. 4, 661. SYN. Exhaurio, traho, attraho, extraho, educo, sorbeo. absorbeo, voro. VERS. Juges irriguis haurire e fontibus undas. Impiger hausit Spumantem pateram, i. vinum. Avido calices ingurgitat hauftu. Ad undam Processit, summoque hausit de gurgite lymphas. Destuit incērto lapidosus mūrmure rīvus, Sæpe sed exiguis haustībus inde bibi. . Haurīre parat demissis flumina pakmīs. At postquam exhausto jam flumine vicerat æftum. V. Poto.

haūstus, us. SYN. Potus. EPITH. Avidus, grātus. VERS. Avido calicēs

îngürgităt haustu. Haustus ăquæ mihi nectăr erit.

hēbdomas, adīs. PHR. Septima jamque suos aurora oftenderat ortus. V. Dies.

Hebe, es. Nec sic coelestem flagrans amor Herculis Heben, Prop. 1, 13, 23. Juventutis Dea, filia Junonis, fine Patre. Pincerna Jovis erat ante rapium Ganymedis. Herculi in Deorum numerum relato nupfit. EPITH. Nobilis, formosa, pulchra, venusta, rosea, colestis, syderea, candida, lactea, comptă, concinnă, Herculeă, Junoniă, lætă, alăcris. PHR. Junoniă vīrgo. Dīvā jūvēntæ. Jūvēntūtīs præsēs. Hērculīs ūxor. bēnus, vel hebenum. V. Ebenus.

hěběnůs, vel hěběnům.

hebeo, es. Sanguis bebet, frigentque effætæ, &c. Virg. Æn. 5, 296.

SYN. Hebeico, hebetor, torpeo.

hobes, etis. Ponite jam gladios bebetes, pugnetur acutis, Ovid. A. Am. 3. 589. SYN. Ōbtūšús, retūsus, hebens, hebecens, hebetekens, hebetatus, acuminis expers, vel stupidus, piger, segnis. PHR. Ingenio tardus. Inops Ingenii. Minerva natus iniqua.

hebeto. Terrenique bebetant artus, moribundaque membra, Virg. Æn. 6.

732. SYN. Öbtűndő, retundo.

hěbětudo, řařs. SYN. Obtusă, rětusă, ăcies, vel pigrities, törpör, stu-·pĭdĭtās.

Hebrus.-–völücrēmque fügā prævērtītūr Hebrūm, Virg. 1, 221.

Thraciæ fluvius, aureas arenas trabens. In eum Bacchantes caput Orphei projecerunt. EPITH. Arenosus, corniger, spumiter, spumans, rapidus, vagus, aindans, nitidus, dives, aurifer, Thracius, Rhodopēius, odrysius, i. Thracius, Oeagrius, ab Ocagrio fluvio, unde originem ducit; Orpheus. PHR. Aūrātīs tūrbidus Hebrus aquis.

Hecale, es. Paupercula mulier, quæ Theseum bospitio recepit. VERS. Cur nêmo est Hecalen, nulla est quæ ceperit îrum? Nempe quod alter egens,

āltērā pauper erāt. Ovid.

Hecate, es. Cujus ad primos Hecate vapores. (Sapph.) Jouis & Latonæ filia, Dea noctis, Umbrarum, & Inferorum. Præerat magicis incantationibus. Triplex ei nomen tribuunt Poeta, & in Coelo Lunam, in . terris & sylvis Dianam, in inferis Proserpinam vocant. Fuit etiam Hecate Venefica quædam, filia Persei, & mater Circes. SYN. Lūna, in Coolo: Diana, . in terris : Proserpină, in inferis. EPITH. Triplex, tergemină, triceps, triformis, nocturnă. PHR. Dea, Divă, triformis. Diana triplex. Tergeminamque Hecaten, tria virginis ora Diane. Ternis variata figuris. Cælo ereboque potens. V. Luna.

cum, recurvum, dolosum. VERS. Celare cibīs uncos fallacībus hāmos. Tremulā captum līneā trahīt pīfcēm. Quī semel ētt læsūs fallacī pīfcīs ab hāmo, omnībus unca cibīs æra subēssē putat. V. Pisari.

hāmātus. Pārs cadīt bāmātīs misērē confīza sāgīttīs, Ovid. Trift. 3, 10, 63.

PHR. Hāmīs ārmātus, aduncus. Hāmīs consērtus, tēxtus.

hārā. SYN. Suīlē, ftābulum. EPITH. Fætidā, sordīdā, tūrpīs, īmmūn-

da, fæda, ölens, öbicæna.

hăriólūs. V. Augur.
hārmöniä. Hārmöniām Grāii quām dīcūnt, quād, &c. Lucr. 2, 101.
SYN. Cōncēntus, mēlos, cōncōrdiă vōcūm. EPITH. Suāvis, jūcūndā, mūsicā, dōctā, rēsonāns. VERS. Cōncōrs dīſcōrdiā vōcūm. Cōnsŏnā fēſtīvī mödūlāminā cāntūs.

hārpāgo, onis. Mūtāti āb īllīs caūlium bārpāgonibās. (Iamb.) SYN. Hārpāx, ūncūs. EPITH. Fērreus, ūncus, adūncus, acūtus, recurvus, tenāx, mordax.

bārpē, ēs. Falcatus enfis, quo Mercurius ac Perseus ad monstra debellanda usi sunt. EPITH, Fālcātā, Incūrvā, ūncā, cūrvā, Cyllēnis, Cyllēnia, à Mercurio, ārcādiā, adimāntīs. PHR. Vērtit in hūnc hārpēn madēfāctām cædē Mědūse. Hārpēn, altēriūs monstrī jām cædē călēntēm.

Harpocrates, is. Silentii Deus, cujus statua in Temple Isidis ab Ægyptiis colebatur. Digito ad os admoto, amistu oculis & auribus sparse tegebatur.

EPITH. Ægyptius, Pharius, Memphiticus, Niliacus, Islacus.

Hārpjiæ, tristji. Monstra vultu virgineo, manibus uncis, bumeris alatis. Tres finguntur, Aello, Ocypete, & Celæno, siliæ Typbæi & Terræ, in Stympbali latu Arcadiæ commorante. SYN. Stymphalides, Typholides. EPITH. Rāpācēs, žvide, pālūstrēs, īnsēstæ, īmmūndæ, crūdēlēs, dīræ, sædæ, öbscænæ, horrēndæ, tūrpēs, trūcēs, ālīgeræ, Ārcādiæ, Phīnēæ, à Phineo Rege, cujus cibes quotidie conspurcabant. PHR. Vīrgīnēæ volucrēs. Āvēs Phīnēæ, Dīræ, vel Tārtārēæ volucrēs. Jovis cānēs. Fædā āviūm monstrā. Stymphāliā monstrā. VERS. Vīrgīnēī volucrūm vūltūs, sedīsimā vēntrīs Prolūviēs ūncæquē mānūs, ēt pāllīdā sēmpēr orā sāmē. Dīripiūntauē dāpēs, contāctūque omniā sædānt. Tristīis haūd illīs monstrum, nēc sævior ūllā Pēstīs, ēt īrā Dēum, Stygīīs sēsē ēxtūlīt ūddīs.

hărūspēx, icis. V. Aruspex, Augur.
hāstā. SYN. Lancea, spīculum, hāstīlē, cūspīs, tēlūm, jāctilūm, ferrūm,
frāxīnus, abīēs, pīnus. EPITH. Mārtīa, longa, gravis, immītis, bēllīca,
ācūtā, vālīdā, seva, trābalīs, minax, oblonga, tremebūndā, sanguīnēa,
crūenta, Māvortīa, ferox, sūnestā, fatālīs, sortis, vūlnistīca, amentata, serrāta, frāxīnea, rīgīdā, teres, mīsilīs, tremens, vibrāns, vibrātā, intota,
contorta, selērata, infesta, stridens. PHR. Æratæ cūspīdis hāstā.
Tēlūm ferro micāns. Sanguīneā mānus horreat hāstā. Ārmatque corūscā Hāstā mānūm. Hāstām jāculārī, lībrārē, corūscarē, quatere, concitārē. V. Jaculor.

haftatus. Nec magis ardentes Mavors, haftataque pugna, Stat.

PHR. Hafta armatus. Haftam corufcans.

hāstīlē, is. Haslæ scapus, sed & pro Haslá sumitur. Bīnā mānū lātō crīspāns bāstīliā fērrē, Virg. Æn. 1, 217.

EPITH. Löngum, durum, välidum, lentum, teres, rigidum, sanguineum.

PHR. Ferro præfixum röbur ácuto. Haftilis virga, stipes. Histæ fataKá röbórá. Tēlum ingens atboteum. Armata ferro cornus. VERS. Pi-

£tūrātā

Aurata ferunt longis haftīlia roftris. Bina manu lato crifpans, v vibrans haftīlia ferro. V. Hofta.

haud. Haud obseură cădens mittet tibi signă Bootes, Virg. Geor. 1, 229. haudquaquam. Dividit baudquaquam dietis, &c. Virg. Æn. 12, 45.

SYN. Haud, non, minime, nequaquam.

haurio, is, hausi, haustum. Hauriat bunc deulis ignem crudelis ab alto, Vir Æn. 4, 661. SYN. Exhaurio, traho, attraho, extraho, educo, sorbec absorbeo, voro. VERS. Juges irriguis haurire e fontibus undas. Impi gër hausit Spumantem patëram, i. vinum. Avido calices ingurgitat hausti Ad undam Processit, summoque hausit de gergite lymphas. Defitit in certo lapidosus murmure rīvus, Sæpe sed exiguis haustībus inde bibi Haurire parat demisis flumina palmis. At postquam exhausto jam flu mine vicerat æftum. V. Poto.

haūstus, us. SYN. Potus. EPITH. Avidus, gratus. VERS. Avido calice

îngürgitat haustu. Haustus aquæ mihi nectar erit.

hēbdomas, adis. PHR. Septima jamque suos aurora oftenderat ortus. V

Hebe, es. Nec sic coelestem flagrans amor Herculis Heben, Prop. 1, 13, 23. Juventutis Dea, filia Junonis, sine Patre. Pincerna Jovis erat ante raptus Ganymedis. Herculi in Deorum numerum relato nupsit. EPITH. Nobilis formosa, pūlchra, venūsta, rosea, celestīs, syderea, candida, lactea compta, concīnna, Herculea, Jūnonia, heta, alacras. PHR. Jūnoni vīrgo. Dīvā jūvēntæ. Jūvēntūtīs præsēs. Hērcūlīs ūxŏr. bēnūs, wel hēbēnūm. V. Ebenus.

hěběnůs, wel hěběnům.

hebeo, es. Sanguis bebet, frigentque effætæ, &c. Virg. Æn. 5. 206.

SYN. Hěběsco, hěbětor, torpěo.

hobes, etis. Ponite jam gladios hebetes, pugnetur acutis, Ovid. A. Am. 1 589. SYN. Ōbtūsús, retusus, hebens, hehefeens, hebetekens, hebetatus ecuminis expers, vel stupidus, piger, segnis. PHR. Ingenio taidus. inop · Ingenii. Minerva natus iniqua.

heoeto. Terrenique bebetant artus, moribundaque membra, Virg. Æn. 6

712. SYN. Öbtűndő, retundo.

hebetudo, rais. SYN. Obtusa, retusa, acies, vel pigrities, torpor, ftu ·piditās.

Hébrüs.----völücrēmquĕ fügā prævērtītūr Hēbrūm, Virg. 1, 321.

Thraciæ fluvius, aureas arenas trabens. In eum Bacchantes caput Orphei pro jecerunt. EPITH. Arcinosus, corniger, spumiter, spumans, rapidus, vagus andans, nitidus, dives, aurifer, Thracius, Rhodopeius, odrysius, i Thracius, Oeagrius, ab Ocagrio fluvio, unde originem ducit; Orpheus PHR. Aūrātīs tūrbidus Hebrus aquis.

Hecale, es. Paupercula mulier, quæ Theseum hospitio recepit. VERS. Cu nemo est Hecalen, nulla est quæ ceperit irum? Nempe quod alter egens

āltera pauper erat. Ovid.

Hecăte, es. Cujus ad primos Hecate văpores. (Sapph.)

Jouis & Latonæ filia, Dea noctis, Umbrarum, & Inferorum. Præerat ma gicis incantationibus. Triplex ei nomen tribuunt Poeta, & in Coelo Lunam, in terris & sylvis Dianam, in inferis Proserpinam vocant. Fuit etiam Hecate Ve nefica quædam, filia Persei, & mater Circes. SYN. Lūna, in Coelo: Diana in terris: Proserpină, in inferis. EPITH. Triplex, tergemină, triceps sriformis, nocturna. PHR. Dea, Diva, triformis. Diana triplex. Terge minamque Hecaten, tria virginis ora Diane. Ternis variata figuris Cœlo ĕreboque potens. V. Luna.

 $g_{iH}$ 

He Ore heis. Ter cīrem liidis rēptāviņā Helibrā mārās, Virg. Æn. 1, 487.
Filius Priami Trojanorum Regis, ab Achille occiļus. Utor ejus Audromache.
SYN. Prīšmidēs. EPITH. Privējūs, Trojanis, Trojanis, fējāx, īnclīptits, īmpiger, fottis, māgnās, hellīgēr, Mārātits, Mārtīts, færus, bārbāris, ācer, aūdāx, atrāx, fēris, ārmipotāns. PHR. Prāmačus, Trojits hārās. Troje dēfensēs, colimēn. Dānātum terrās. Spēs fūdītāma Teucrūm. Rāptās āb Æmānīts fiebilis Hēctār ēquis. VERS. Tēr cīrcām likācā rāptāvērāt Hēctārā mūrās, āsānītmūmque aītō cārpūs vēndābāt Ārātīlēs.

höfikritis. Utelkris dunis Adulum it Simisula, Er. Ving. A.n. 5, 534, Hefühl. Kie Michka it näus, nögukopunu ältarlif circiun, Ving. A.n. 2, 515. Pakani unur, mater Hatoris, fika Ciffoi, Thracia Ragis. Capita Traja diem verfa dicitur. SYN. Cismis. Mätér Héchdris - Pridmeis confine. RPITM. Paccindi, infelix, ämens, fürens, insänä, triftin, capitus, dan

nosa, longæva, Trojana.

höjára. Musc bedire iine börörő jácent, épíratágui dzetti, Ovid. A. Am. 3, 411. EPITH. Erräns, pallens, lígans, serpens, vírens, láscívá, vígens, negylis, intortá, víridis, stöndos, törtilis, sexilis, fröndéns, cómáns, seguar, ténán, lenti, víván, Bācchica, crinalis, décorá, víctin. Phir. Phir. Phir. Phir. Phir. Tröndéns, cérán hédéra. Cásymhia vírescens. Fröndé séquaci röbörá lígáns, amplectens. Bācchica serti. Ingigniá Bācchi. Döctarum praemiá fransúm. Nöbilis céröná vátum. Geattarim seccho.

hederosus. Lucus erat felin bideroso conditus antro, Prop. 4, 4, 3.

PHR. Hederīs consitus, frondens, virens. Helena, a. su Helena, es.

īntēr quo: Hilirā nudīs capēre armā pāpīllus, Prop. 3, 14, 19.
Jonis filia ex Lædu unung Tyndari, Regis Laconia. Nupfit Menelao Regi Argiverum, ac prima rapta oft à Tolgea Abenarum Rege; mex à Paride filie Priani. Menelaus & fraspr ejut Agamemnon, cum pracipuis Graciae Principious, banc injuriam Troja excidio ulti funt. Paride, dum urbs obsidentur, huersto, Daiphobe Paridis frant nugūt: ac deinde marito reddita oft, qui bunc occidit. SYN. Tyndaris, Laconia, Oēbālis. EPITH. Lēdēā, Argīvā, Pēlāsa, Āmychea, Thorāpamā, Spāttānā, Tænariā, Oēbāliā, ob Oebalia regione, Tænaro promontorio, Spartā, Therapnis, & Amyclis, Laconia uzbibas. Förmosā, dicorā, vēpūstā, ādultērā, adultērā, īnsanis, insquā, pērsīdā, lāscīvā, impedicā, superhā, ēxitiosā, pērniciosā. PHR. Bis rāptā pēllēs. Pārīdis adultērā conjūx. Trojānī caūsā ēxcīdīs.

Helenus. EPITH. Troins, Dardanius, præscius, providus, prænuncius,

Prīamides, vates.

Heliades, um. Nec minus Heliades lugent, &c. Ovid.

Kilia Solis & Clymenes, forerei Phaetbontis, cujus mortem tanto moerore lunerunt, at tandem in alias, vel ut alia volunt, in populos arbores mutata font. SYN. Clymeneides, Phäetontiädes, Phäetontiädes. BPITH. Popules: frondoles, mestæ, misera, gemekunda. PHR. Populdes sörörās, Clymanaeta proles.

Helice, fydus. Illa vel ad flatus Helices speanda serene, Gr.

V. Urfa, Arttes.

Helioon, onis. în medioque wibī das Helicone locum, Sid.

Mons Apollius & Musis lacer, prope Phocidem in Becotia, sen Avuia, non longe
à Parnosso, & Agamppe state. BRITH, Sacer, ameenia, canorus, adonius,
Phaebeils, Pieriūn; ab Apollina & Musis, lautister, virgineus, donius,
V. Parnossus.

Į . .

TISK

Quod doctos Heliconidum liqueris. (Phal.) S. Heliconides, um. Heliconiades, um. adde Heliconiadum comites, quorum, &c. Luct. 3, 1050. Musa sic appellatæ ab Helicone monte ipsis dicato. V. Musa. Heliconius. et Pallas, doefique cobors Heliconia Phabi, S.

SYN. Parnalsius, Aonius.

Hēllās, adis. V. Græcia.

Helle, es. Filiā Athamantis, Theharum Rogis, ex Nophele. Hic cum secundis nuptiis Ino duxiffet, Helle cum fratre Phryxo, ut novercæ infidias fugera, conscenso Ariete aureo, longe abiit : sed fretum inter Propontidem & mare Azaum trajiciendo submersa est, fretoque suum nomen imposuit. EPITH. Athamantis, Phryxea, Æöliä, ab Æolo, patre Albamantis; pavida, flebilis, tre-pida, înfelix, trepidans. SYN. Nepheleias. PHR. Nepheleia vīrgs. Phryxæä sörör. Quæ növä fecit nöminä Ponto.

hēlleborus, & hēlleborum. V. Elleborus.

Hellespontus. Fretum, Asiam ab Europa dividens. In es Helle soror Phrysis. & Leandor mersi sunt. EPITH. Rapidus, furens, sævus, longus, Leandrius. PHR. Phryxææ stagna sororis, i. Helles.

Hilorus. EPITH. Stagnans, clamosus, præceps, citus, concitus, amenus. grātus. VERS. Exupero præpingue solum stagnantis Helori. Virg.

Helveti, örum. Fortissimi populi inter Rhenum & Rhodanum sluvios, Juran moutem & Alpes siti, hodie in tredecim civitates seu pagos diviss. EPI FH. montem & Alpes siti, bodie in tredecim civitates seu pagos divisi. Feri, armipotentes, fævi, truces, generos., magnanimi, belligeri, bellaces, dūrī, immītes, impavidī, fortes, robustī, lacertosi.

hēlŭo, ōnĭs. V. Gulosus. hēlŭor, ārīs. Părum ēxpătrāvīt, ān părum bēlüātüs ēft ? (Iamb. pur.) PHR. Gulæ sērvio. Dăpēs voro, absorbeo.

hēpār, atis. N. 1 long. SYN. Jecur. V. Jecur. hērā, a. 1 br. SYN. Domina.

hērbā, Quīnguē frēguēns bērbīs, ēt fertilis ūbērē cāmpūs, Virg. Geor. 2, 185, SYN. Grāmēn, cespēs. EPITH. Grāminēš, odorā, vērnāns, virēns, vizidis, virescens, mollis, tenera, tenella, florens, læta, gemmans, pubens, pruinosa, odorata, fertilis, uda, tenuis, roscida, rorans, fluvialis, bibula, sylvestris, arenosa, fragrans, florida, halans, suavis, redolens, sitiens, sa pida, îrrigua, tremula, arens, amara, nocens, venenata, Medica, salubris, Phœbēa, Pœonia, Machaonia, sana, potens, Magica, funesta, cantata, lethālis, operosa, Cīrcæa, Mēdeis, Hecateis. PHR. Graminis herba. Mīxtīs redolentes floribus herbæ. VERS. Tenero cespite terra viret. Sūrgit odorātis fertilis herba jūgis. Herbæ rūpta tellūre cacūmina tollunt. Quæque diu latuit, nunc qua se tollat in auras, Fertilis occultae invenit herba vias. V. Gramen.

hērbidus. Mīsit aprum quanto majores, berbida tauros, Ovid. Met. 8, 282.

SYN. Hērbosus.

hērbifer, erī. SYN. Hērbosus.

berbosus. Pascentem niveos berboso flumine cygnos, Virg. Geor. 2, 199. SYN. Hērbidus, hērbifer. PHR. Hērbis dīves, fætus, crēber, frequent, ăbūndāns, fērtilis. Hērbārūm ūbere lārgo Dīves. Frequēns hērbīs, 🕿 fertilis übere campus.

Herculeus. addit et Herculeos arcus, baftamque Minerva, Juv. 13, 82. Hercules, is. Herculis Anthorem comitem, qui missus ab argis, V. A. 10,779. Jouis filius ex Alemene uxore Ampbitryonis, Thebani Principis, natus Tyrinthe wel Thehis. Cum missam ab uxore Deianira westem Nessi Centauri sanguina tincham induisset, re furoris devenit, ut in ignem sacrificit, qued in Octa monte

pereveret.

paraverat, sese conjecerit. Triginta & amplius labores Herculis numerantur. fed ducdecim præ cæteris celebrantur à Postis. Primo, Lecnem in Nemes selva jugulavit. 2. Hydram Lernæ Faludis face & ferro oppressit. 3. Aprum Erymanthaum cepit. 4. Cervam aripedem in Manalo monte interfecit. 5. Regis Augea stabula repurgavit. 6. Harpyias, in Stymphali lacu, fugavit. 7. Tausum in infulú Cretà domuit. 8. Diomedem, Thraciæ regem, equis propriis devorandum objecit. 9. Amazonas devicit. 10. Geryonis boves abduxit. devorandum objecit. 9. Amazonas devicit. .11. Hesperidum poma aurea surripuit. 12. Cerberum ab Inferis extraxit. Alia facinora recensere nimis longum forct, quod nempe serpentes adbuc in aunis eliserit : Centauros vicerit : Columnas in freto Gaditano erexerit, &c. SYN. Alcides, Tirynthius, Amphitryoniades. EPITH. Tyrinthius. Oetæus, Thebanus, Amphitiyonius, claviger, celiger, generosus, invictus, Indomitus, victor, tremendus, metuendus, horridus, formidabilis, imperterritus, strenuus, minax, acer, bellicosus, bellipotens, insignis, magnus, carus, celeber, eximius, potens, egregius, fervidus, violentus, ferox, furiosus, furens, împiger, laborifer, profugus, văgus. PHR. Tyrinthius hēros. Alemena genitus. Alemenæ natus, soboles. Claviger bēros. Monstrorum domitor. Vastator Nemeæ. Centuplice victor ab hydra. Stygii domitor Canis, i. Cerberi. Emensus longi Claviger orbis iter. Pharetra armatus, spolioque leonis. VERS. Erimanthæum qui perculit aprum. Hefperidum aurea poma Surripuit, Quem non milke feræ, quem non Steneleius hostis: Non potuit Juno vincere, vieit amor. Humeris qui suftulit orbem. Quem nunquam Juno, seriefque immensa laborum Fregit. Lernwam ferro qui contileit hydram. Tergemini nece Geryonis, spolitique superbus. Maximus Alcides postquam tera montra per orbem Perdomuit, fecitque viam sibi vivus ad aftra. Quis facta Herculea non audit fortia clavæ? Parvus erat, manibufque suis Tyrinthius angues Pressit, et in cunis jam Jove dignus črat.

hērī, adv. Hērī minās vigīntī pro ambobās dēdī. (Iamb.) Ter. Eun. 1, .

berīlis. īllē mānum pātiens, mēnsaque assucitis berīlī, Virg. Æn. 7, 490.
Hētmione, ēs. Filia Menelai & Helener, desponsaua Oresti à Tyndaro Rege Latonia, & promissa interim Pyrrbo à Menelao patre, qui sponsalia Argis sasta ignorabat, dum ipse Trojam obsidebat. Orestis autem Pyrrbum occidi, & steramionium duxit. EPITH. Formosa, pulchri, decora, venusta, Ledaa,

à Ledâ Tyndari uxore, Spārtānă. Ārmus. Fluvius Lydiæ in Afá minore, aureas

Hērmus. Fluvius Lydiæ in Afá minore, aureas arenas volvens. In Pactolum is ir. EPITH. Tūrbidus, Lydius, sordidus, felix, dīves, mētāllifēr, Lydus, vāgus, flūvus, opulentus. PHR. Aūrō tūrbidus Hērmus. Tūrbāto sordidus auro Hermus. VERS. Ēt dīves rūtilīs sordēšt Hērmus aquīs. Quodque mētālliferis ēgerit Hērmus aquīs.

Hero, ūs. Puela à Leandro deamata, qui ex Abydo ad Sesson, ut eam imbferet, transnatabat. Sed Leandro aquis, dum nectu fretum transceret, absorbto, Hero præ desiderio amantis se in mare pracipitem dedit. EPITH. Sestia,

Sefta, venufta, formosa, spectabilis.

Heodes, is. Filius Antipatris, Rex Judæorum à Romanis delegatus. Hic pueros innocentes, liberosque preprios occidendos justit, ratus infuntem JESUM in bac irtemecione trucidandum. Vermibus toto corpore scatentibus misere interit. EPITH. Mālūs, bārbāris, crūdēlis, idūmæüs, trūx, civientus, skrūx, fēris, tūrbidiis, īmpšiis, īnsānūs. PHR. idūmæüs Rēx, Tērānus. Hēbrææ scrip ārbiter aūte. Sævis rēgnātor, violentus rēstir stūmēs. VERS. Chrīstūm.quī mětitēns puerum tot mīllia letho Corgora dīmisit.

Īnsontēs pūeros ferro impius hausit. Putribus Herodes vērmībus ēkā fuit. hēroicus. Quī fāciunt rēgēs, bēroicā cārminā laūdānt, Ovid. SYN. Hērous.

hēroīnā. Mā šit īnācbīis ēt blāndiör bēroīnīs. (Spond.) F. hēroīs, idis. Mūtātās formās bēroidas īnsupēr tīļdēm, M.

SYN. Hēroīnā.

hērods. Cārminis bēroī tāngērē jūsīt opūs, Prop. 3, 3, 16. SYN. Hēsoicus.

hēros, ois. Heros æsonius potitur, spolioque superbus, Ovid.

EPITH. Magnanimus, animosus, illustris, magnus, ingens, insignis, potens, fortis, generosus, clarus, inclytus. PHR. Vir semideus, Deorum genus, sanguis, progenies. Virtute et armis nobilis. Fama super athera notus. Ingentes Heroum anima. Magnanimi proceres. Armis invictus. Virtuum nomine clarus. Viribus invictus. Sata sanguine Divum Progenies. Nobilis armis. Magnanimi heroes. Nati melioribus annis. V. Illustris.

hērus. Hīc bērus ālbānum Mēcœnās, sīvē Fālērnīm, Hor. Sat. 2, 8, 16. SYN. Dominus. EPITH. Potēns, mētuēndus, fērox. V. Dominus.

Hēsjödus. Poēta ex Astræa oppido in Bæotia, qui de Agricultura scripste. EPITH. Astræus, Bæotius, agricola, Hěliconius, ab Helicone, monte Bæotiæ. PHR. Astræus senēx. Præcēptor arandī. Vātēs Hěliconius, agricolæ Mūsa senis.

Hesperia. Sed quis ad Hesperiae wenturos sitto à Teucros, Vivg. Æn. 3, 186.

Nomen commune Italiae et Hispaniae. Italia quidem sic dicta ab Hespero Rege.

Hispania verò vel à Rege ejuschem nominis, vel ab Hespero stella, quòd bac regio
ad occidentem sita est. SVN, Italia, vel Hispania.

hēspērius. Hēspērius scombrī tēmpērēt owā liquēr, M.

SYN. Italus, vel Hispanus, vel occiduns.

Hesperides, um. Corniger Hesperidum stavius regnator aquarum, Virg. Æn. 8, 77. Hesperi silva, quæ bortum coleban, cujus arbores mala aurea proserte bant à Dracone pervigili servata. Hunc Hercules cecidit, & poma susuali servigiles, insomnes, sollicitæ, irrequietæ, sagaces, solletes, anxie, attentæ, hortulanæ, pomicolæ. PHR. Airæ sorores. Tres memorantur, Ægle, Arethūsa, & Hesperethūsa.

Hesperus. Tie domum săture, weit Hesperus, îte edpalle, Virg. Ecl. 10, 77.

Rex Africe, frater Allantis, Astrologie peritssimus. Hunc sabulantur in stellam mutatum suisse, que mane Lucifer dicitur, cum Solem pracedit; wesepere autem biesperus, cum eundem subsequitur. SYN. Hesper, vespere.

EPITH. Nöchtser, occidius, umbriser, rübens, roscidus, frigidus. PHR.

Dilectus Veneri. Nochts nuncius, wel index. Primas reserves tenebras.

VERS. Ast ubi vicine nochts venit Hesperus index. Qualis est primae. reserens tenebras Nüncius nochts modo lotus undis Hesperus, pulsis iterum tenebris Lucifer idem. V. Vesper.

heū. Heū ubi pāētā fidēs, ubi connubiātā jūrā? Ovid. Epist. 6, 41. heūs. āc prior, Heūs, īnguīt, jūvenēs, Gc. Virg. Æn. 1, 321. SYN. Ējā agē. ējā agītē.

hī. Hī sāmno în pūttā pēndēnt, &c. Virg. Æn. 1, 106. SYN. īstī.

Hiārbās. Rex Getuliæ in Africa, qui Didoni lellum gessit, quod illa ejus nuprias recusaret. Sed Dido mortem sibi ipsi emstivuit, ne in ejus manus deveniret. EPITH. Gētūlis, Libycus, Maurus, procāx, despēctus, sprētus, nēelēctus, serox, surens.

hīātus, its. Et miser īmvīsām trāzit bīdītis digudim, Prop. 2, 7, 54.
SYN. Rīmā, vel vorāgo, gurges, barathrum, abīlsos. EPITH. Vand. pătulus, terrificus, patens, cavernosus, cavus, profundus. PHR. Tefra Vastæ fauces immanes pandit, solvit, diducit hiatus. VERS, Văcuo tellus discedit hiatu. Hos subito tellus absorbet hiatu. Unda dehiscens Terram inter fluctus aperit. O quæ satis iha dehistat Terra mihi, manelque Deum demittat ad imos. V. Gurges, Vorago. hibīscus. EPITH. Viridis, tenuis, virens, gracilis.

SYN. Hặc. hīc.

Miera. Insula Vulcano dicata, una ex Æoliis, in mari Mediterraneo. EPITH. Æölĭă, Vūlcanĭă, fūmōsă.

Hiera. Quos Jouis editait luco splueftels Hiera, Virg. Æn. 9, 673.

Hierusalem, seu Jerusalem, Urbs Judææ primaria, Davidis Regia, ubi Tenplum erat Solomonis. SYN. Solyma, Hierosolyma. EPITH. Opulenta, magnifica, dīves, inclyta, nobilis, sancta, culia, veneranda, venerabilis. PHR. Urbs Sölymorum, urbs Davidica. Arx Sionis. Solyma, Judge decus. VERS. Hic regum sedes a prisco sanguine Jude. Hic templum Sălomon, per terras omnibus aris eversis. ope Barbarica Rea condidit ölim. Templum öpülentum, ingens, edüctam ad sydera mölem. bilaria, orum, omn. br. EPITH, Festa, læta. PHR. Hilares, vel festivi

dřes. Genialia festa.

öderunt bilarem triffes, triffemque jocosi, Hor Ep. 1, 18, 89. SYN. Hilarus, lætus, gaudens, alacer, ovans, genialis, festivus, jocosus, făcetus. PHR. Lætitia perfusus. Exultans animis. Gaudia concipiens, · captans. Lætitiæ dans signa. Fronte serena gaudens. V. Gaudens.

hilaritās, ātis. SYN. Lætitiā, gaūdiūm, festīvitās, ālacritās. PHR. Læta mens. Festivum ingenium. V. Gaudium, Lætitia.

hilaro. Hos ubi facundo tud von kildraverat ore, Ovid. SYN. Exhilaro, oblecto, lætifico, recreo. V. Gaudeo.

hīnnio, īs, ii, ītūm. PHR. Hinnitum edo, tollo, fundo. Hinnitibus aurās, āera, campos, implere, pulsare. VERS. Ārrēctīs aurībus ācrēm Hinnitum fundebat čouis.

hinnitus, us. Denique non binnitus item differre videtur, Luc. 5, 1072. SYN. Equorum 'remitus, clamor. EPITH. Sonorus, acutus, acer, tremulus, horrificus. VERS. Hinnitu campus sonat, vel alsonat omnis

ăcūtō.

Mīppocrēnē, ēs. Pētātē mādīdās āb Hīppöcrēnē. (Phal.)

Fons in Bœotia, juxta montem Heliconem, Musis sacer, Pegasi ungula factus, ut aiunt Poëtæ. SYN. Aganīppē. EPITH Pēgasēa, Adnia, Heliconis,

Aganippis, facră, pellucidă, clară. V. Agannippe.

Hippodomē, es; & Hippodamia, æ. Oenomai, Elidis Regis, filia. Hie curule certamen proposuit, cujus præmium erat, Hippodamia cum Regni parte. Pelops, Tantali filius, witte Oenomao puella & regno potitus eft. EPITH. Pīsæa, Elæa, vēlox, cita, concita, præpes, volucris.

2. Hīppodamīa. Brifæi filia, quam Achilles, expugnato Lyrnesso oppido, secum abduxit. EPITH. Lyrnessis, Lyrnessia.

Hippolyte, es. Amazonum Regina, quam Hercules wicit, & Thefeo dedit uxorem. SYN. Ferox, virago, felix, Threicia. Alia fuit Acasti Magnesia Regis uxor. EPITH. Magnesia, lasciva, adultera: quia Pelium ad adulterium sollicitavit, sed frustra.

Hīppolytus. ībāt et Hīppolyti proles pulckerrimā bello, Virg. Æn. 7, 76I.

5

These & Hippolytes Amanconum Regina silius. Insidias Phadra noverca sugiem, curru conscenso abiit; sed equi à Phocis, qua in littus maris exierant, exterriti, Hippolytum per sux sacie tractum delaniarum. A Assendaçio ad vitam revocatus, in Italiam venit, ubi Virbius dictus cst, quasi bis vir. SYN. Thesides. EPITH. These ius, pudictis, castus, insons, verecundus, sormosus, venustus, misur, întesix. PHR. These vir. Lamazonius. Amazone natus. Discerptus equis.

hīrcīnus, a, um. ille sed bīrcīno sanguine conteritur, Orid.

SYN. Caprinus.

hīrcus. Cārmine quī trāgitā vīlēm cērtāvit ab bīrcum, Hor. A. Poet. 220. SYN. Hoedis, caper. ĒPITH. Corniget, setiger, hīrsutus, īmbellis, vāgits, salīens, grāvis, i. foetidus, ölens, procāx. PHR. Vir grēgis. Dūx pēcoris. V. Caper.

hīrsūtūs. Hīrsūtimquā sapērešlium prolīnaaquā barba, Virg. Ecl. 8, 34.
SYN. Hīlpidūs, vīllosūs, pīlosūs, setosūs, hīrtūs. PHR. Vīllīs aipēr, horrīdūs, dēformās, impēxūs, rīgēns.

hirudo, inis. EPITH. Pălustris, mordax, tenax. PHR. Non missură cu-

tem nih plena cruoris, hirudo.

hírūndo, inis. Aūt ārgūtā lācūs cīrcūmvölltāvit birūndo, Virg. Geot. 1, 377. SYN. Prognē, Dauliss, quia in banc avem mutata fingitur Pandionis Regis Albenarum filia, uxor Terei Regis Tbraciæ & Phocidos, ubi Daulis urbs. EPITH. Argūtā, garrīlā, nigrā, vagā, pērēgrīnā, quērūlā, vagābūndā, löquāx, Attīcā, Cēcropiā, Pāndoniā, Thrēciā, Thrāciā, Bāftoniā, Daūtū. PHR. Daulišs ālēs. Bīftoniā ales. Pāndionis, Cecropis ālēs. Avis Attīcā. Thrāciā volucris. Vērīs sūnciā, prænūnciā, āmīsūmqua gemītā ālēs ātym, filium. VERS. Tīgnīs nīdūm sūfpēndīt hirūndo. Lūtētīm. eēlsā sūb trābē fīgīt opūs. Sūb lūcēm modūlos itērāt, mēdītāsūr, vel fūndīt hirūndo, Lāfcīvā lācūs pērfitrīngīt hirūndo. Dauliās ēt Oētīcī tāndēm sēcūrā mārītī ālēs ādēft, plaūsūquē lārēm, cāntūquē sālūtāt. Ve Progne.

bīsco. SYN. Hio, vel os diduco, aperio. PHR. Vix pauca furenti Sub-

jicio, et raris turbatus vocibus hifco. Virg.

Hīspānī. Hīs Hīspānus agēr, tēllūs ubi dīves iberum, Aul.

SYN. Heiperii, Iberi. EPITH. Feroces, pugnaces, audaces, vani, superbi, duri. PHR. Hispana gens, natio. Genus intractabile bello. Gena aipera bello: 'Patiens laborum: Tumido superba faltu.

Hīspānia. Horrida vitanda eft Hispānia Gādicus axis, Hor.

SYN. Hēfpēriā, ibēriā. ÉPITH. Pöpülösă, feitilis, dīvēs, fērāx, nöbl. lis, horrīdā, pāgnāx. PHR. Hīfpānicā tēllūs, orā, plägā. Tārtēlitā tēllūs. Dīvēs ēquīs. Prētiosā mētāllīs.

hīspidus.— summoque cadīt barba bīspida mento, S. V. Hirsutus.

hastoria. Craspus Romana primus in bytoria, Mart. 14, 191.

SYN. Annālēs. EPITH. Vētus, prīsca, antīqua, memorabilis, celēbrīs, nobilis, argūta, nova, recens, magīstra. HR. Vēterūm scrīpta monumenta, vētūs, mova, recens, magīstra. HR. Vēterūm scrīpta monumenta, vētūs monumenta vētūs. Hī-storia, vīstura chārta. Prīscī temporis, avī facta, ācta. VERS. Quae facit ut longos dūrēnt bene gēsta per annos. Ēt possīnt sera posteritāte strūt. Qua sine pratērita non esset mentio vīta. Qua sine vīrtūtī nūlius adelaet honos.

histrio, onis. SYN. Mīmus, gesticulātor, lūdio, cīrculātor, præstīgiātor, comædus. EPITH. Hīlāris, festīvus, lætus, fāllāx, garrulus, dolosus.

vērbosts, loquāx, levīs, mendāx, sūbdolus, rīdīculus, jocularīs, argūtus, protervis, petulans, ineptus, industrius, navus, scenicus. PHR. Mo-vēns rīsus. Vestībus et valtu rīdīculus.

hiūlcus. Hāc abi biūka sitī fīndīt canis affifer arvā, Virg. Geor. 2, 353. SYN. Hians, patēns, hīscēns, dehīscēns, apērtus, rīmosus, fīsus, fātīscēns.

hodie. Qui non eft bodie, cras minus aptus erit, Ovid.

SYN. Hoc die: vel nunc, modo.

hædůs. V. Caper. hödöcaüftům. SYN. Sacrificiúm, lībāměn. EPITH. Sölenně, pinguě, ödörātům, piùm, castûm, pūrům, sacrům. PHR. Fūmösis extá crematá : socis. Sacris additá flammis. V. Vietima.

Homericus.—quāntum grādīvās Homericus audīs, Juven. 13, 113.

Homērus.—quāndāquē bonūs dormītāt Homērus, Hor. A. Poet. 904.

Poetarum Gracorum illufrissmus, quem cæcum suisse dicunt. De patriā ejus multæ urbes inter se certaverunt, ut bunc sbi bonorem wendicarent. SYN. Mœbnides, à Mæoniā regione, ubi Smyrna. EPITH. Colophoniācus, Smyrnæus, Mæoniūts, Sălāmīniācus, Achæus, nam de ejus Patriā Colophonii, Smyrnæi, Salaminii, & alii certabant, māgnus, vīnosus, īnsīgnus, ætērnus, āntīquus, cæcus, sāpiēns, dīvīnus, dōcus, sācēr, grāvīs, grāndīs, stīblīmis, jūcūndus, solērs, immortālis. PHR. Mæonius vātēs, stārē, Smyrnæus vātēs. Cæcus vātēs. Pārānymphus Achīllis. Colophonis ālūmnus. Conditor īlīādīs, a quo eru sonte serennī, Vātūm Piērīis orā rīgāntur āquīs. Vātūm īpsē patēr, quo nīl Græciā mājus hābēt. Quī Mūsās cāhtū, quī Phæbūm æquāvīt homoré.

homicīda. Sīc fūr dīspliceat Verrī, si bomicīda Milonī, Juv. 2, 26.

SYN. Sævüs, cruentus, ferox.

homicīdium. Nulla cruentatīs bomicīdia ludat in armīs, J. EPITH. Seevum, crudēle.

homo, inis. Aut Deus ille malis bominum mitescere discat, Virg. Ecl. 10.

61.

SYN. Mörtalis, tērrigēnā: vīr. EPITH. Fragilis, cădūcus, vīlis, misēr, înfelix, ærūmnōsus, īmbēcīllus, īncaūtus, solērs, providūs, prūdēns, mēndāx, fāllāx, inōps. PHR. Pūlvis et umbrā. Tūrpī ex lūtō concretūs. Tērræ hōſpés. Nātus in cūrās, Sortis inīguæ lūdus, lūdibrīum. Vārīīs fortūnæ vicibus, vel casībus expositus, obnoxius. Homnīnes, dūrūm gēnus. Gēns hūmānā. Gēnus hūmānūm, mortalē. Terrea prolēs. Hūmānæ mentēs. Mortalia pēckorā, cordā. VERS. Īrrequiesus homo, pērque omnēs ānxius annos ad mortem festināt iter. Quēm nāscī ūnā dies conspicit, ūnā morī. Sacra dīvīnæ mentis imago. Cuī īgneus ēst vigor et caelestis orīgo. Sanctius hīs animal, mentisque capacius altæ Deērāt adhūc, ēt quod dominārī in cætera posset. Os hominī sūblīmē dēdīt, cælūmquē tūerī Jūsist, ēt erēctos ād sīdērā tollērē vūltūs. Ūnīcā gēns hominūm rēctō stāt corporē, ēt astra Sūspīcīt. Haūd tībī vūltūs Mortalis, nēc vox hominēm sonāt.

honefrās, ātīs. Cārāt bonēstātēm, jūstītīamquē Dēūs, Mart. SYN. Honestum, decus, decorum, vīrtus. PHR. Honestī gloriā, lex. Dēcus animī.

honestus. Pārticipēm quī tē sēcrētī fēcit könēstī, Juv. 3, 52.
SYN. Dēcorus, decēns, vel laudābilis, vēnērābilis, vēnērāndus, laudātus, bonorātus, honorāndus, laudāndus, colendus,

hönör, sen nös, öris. Quīd suvor aut certus, plēnī quid bönöribūs ānnī, C. S. SYN. Glöriā, laus, samā, decus, nomen: dīgnītās: vel reverentiā, cultus. EPITH. Ēgrēgius, solennis, eximius, conspicuts, mundanus, tenenis, timidus, grātus, populāris, vanus, mēritus, iternus, incertus, īmbītīosus, quæsitus, optatus. PHR. Hönöris titulī, decus, aura, stimadī, Hönöris āpēx. Nominis gloriā, decus. Nomen ingens. Virtutis mentum. Cupidas stimulāns mentes. VERS. Proprium decus et parum dagnantur hönörem. Semper hönös, nomenque tuum, laudesque manebūnt. Nēc gens ūllā tuos æque celebrābīt hönores. Haud equidēm tālī mē dīgnor hönore. V. Gloria.

honorābilis, 1. br. 2. & 3. long. SYN. Honorandus, colendus, laudābilis,

bonorātus. Cūjds bonorātīs ofsā uebāntur āquīs, Prop. 4; 12, 102. SYN. Laūdātus, celeber, inclytus, eximiūs, insignis. V. Celeber.

honoro, as. Cum quo consenuit miles bondrat equum, Mart.

SYŃ. Cölo, věněror. PHR. Hönörě prôsequor, afficio, extollo, decoro, condecoro, orno, exorno, colo, celebro. Honores reddo, retero, infero, persolvo, indico. Tergeminis tollere honoribus. V. Adars & Laudo.

horă. Gāllo, cu jus ămor tāntum mibi crēstit în borās, Virg. Ecl. 10, 73.

EPITH. Brevis, fugax, celer, îrrevocabilis, properans, fugiens, velos, mobilis, levis, subita, răpidă, mutābilis, præceps, ăgilis, fluens, fugitivă, ciță. PHR. Horæ spătium, moră, tempus, întervallă diei. Fugiens fræno non removante dies. VERS. Proh Superi! quid non hominî brevis eripit hora. Extrema moriens tâmen alloquor hora. V. Tempus.

Horātius. Dētināit nostrās numirosus Horātius aures, Ovid. Trist. 4, 10, 49. Poēta Venusii natus in Calabiā, Mecænati charissimus, Lyricorum & Satyrarum scriptor eximius. SYN. Flaccus. EPITH. Dōctius, ācer, numerosus, lyricus, mordāx, Calāber, Venusinus. PHR. Vātēs Venusīnus. Romānæ sidicen lyræ, Ausoniæ lyræ decus.

hörīzön, öntis. m. 1. br. 2. long. VERS. Quā nöstrum āscēndīt Tītāa. Īmumque sub örbēm vērtitur. Et quāntus patet in sampis prospēctus apērtis.

horrendus. V. Infra, Horridus.

hörreo, ruī. Aut împācātās ē tērgo bērrēbis ibērēs, Virg Geor. 3, 408.

SYN. Hörre (co, ēxhōrreo, ēxhōire)co, inhōrreo, pērhōrreo, tremo, rigēc, timeo. PHR. Præcōrdia pēllit, vel ōccupat hōrror. Frīgīdus hōrror mēmbraquatit. Cor pēpulit hōrror. V. Horror, & Tremo, Times.

hörreum. Tillius Immense ruperunt borreum mistes, Virg. Geor. 1, 49.
SYN. Granarium. EPITH. Cereale, dives, plenum, triticeum, căpar, văcuum, reietum, stipatum, altum, pensile. PHR. Messis übi numerosa. Frumenti, vel frugum compositi acervi. Ubi condită messis, VERS. Illius immense ruperunt horreum meises.

horribilis. Nūne čišam borribili vāsū portentā siquūn ūr, Virg. Æn. 11, 271.
SYN. Horridus, horrendus.

þörridus. Hörridus in ja ülis et pelle Lyliffidus ursæ, Virg. Æn. 5, 37.
SYN. Hörribilis, hörreudus, hörrificus, terribilis, metuendus, tremendus, flupendus, terrificus, vel hispidus, hisautus, asper.

Hörridum dielu: vel audītu. PHR. Herrendum, ac dietu video mīrābilē monftrum. VERS. Refugit löquī mens ægrā, tāntīs inhorrefeit mālīs. Fārī animus horret, Mājorā vērīs monftra viz capiunt tidem. Horrefeo referen.

animus meminise horret luctuque refugit, Quis talia fando Temperet

a lacrymis ? Vox horrenda per auras excidit.

Hirridum visu. PHR. Triftis imago. Terribiles visu formæ. Monftrum horrendum, înforme, îngens. Fædum ac turpe furit monstrum, rictuoue minācī Territat. VERS. Hīc alfud majus miserīs, multoque tremendum objicitur magis, atque improvidă pectora turbat.

borrisico, as. Terribili monitu borrificant : agit ipse farentem, Virg. Æn. 4.

465. SYN. Terrifico, terreo.

horificus.—borrificis jūxtā tonāt Ætnā rūinīs, Virg. Æn. 3, 571.

V. Horridus.

borrisonus. Tum demum borrisono firidentes, &c. Virg. Æn. 6, 572. PHR. Hörrendum sonans.

borror, oris. arrectaque barrore coma, et von faucibus basit, Virg. Æn. 4, 280. SYN. Fremitus, tremor, vel terror, formido. EPITH. Szvus. frīgidus, dīrus, acerbus, tremulus, lūridus, gelidus, ferus, exanguis, terribilis, terrificus, Martius, servilis, implacabilis, exitialis, ater, barbarus, sonorus. VERS. Barbarus ingruit horror. Terribilis præcordia concătit horror. Cor pepulit horror. Mihi frigidus horror Membra quatit, gelidulque coit formidine sanguis. Obstupui, gelidulque comas erexerat horror. At me cum primum sævus circumstetit horror, obstupus. At vero Aneas alpectu obmutuit amens, arrectæque horrore comme, et von faucibus hæsit. V. Timor.

hortāmen, inis. Nec dūm confuetæ norint bortāminā vocis. N.

SYN. Hörtätűs.

hörtatör, öris. Hörtatör scillerum Æölides, Sc. Virg. Æn. 6, 520. SYN. Suasor, author.

dortātus, ūs. affarur vēce, et blandīs bortatibus implet, Sil. 8, 29.

SYN. Hortatio, împulsus, monitus: stimuli. EPITH. Vehemens, gra-

vis, fortis, acris, urgens, fidelis, disertus, facundus,

bortor, aris. impētus, bortamur farī, quo sanguine cretus, Virg. Æn. 2, 74. SYN. Exhortor, adhortor, acuo, sulcito, filmulo, incendo, accendo, inflammo, înstigo, sollicito, încito, concito, pello, împello, fero, moneo, suadeo, exacuo, exstimulo. PHR. Hortando excito, foveo. Hortatibus înstigo, acuo. Monitu încrepo. Dictis animos do, addo, tollo, sufficio, suscito. Verbis animum, virtutem accendo. Stimulis vires suscito. Exacuo, aggero, augeo. VERS. Juvenem facta ad Mavortia flammat. | uvenes animis audacibus implet. Stimulis immanibus æmula vīrtūs exacuit. Corda viram fovet hortando, revocatque vigorem. Sic Ille paventes incendit virtute animos. Nunc prece, nunc dietis virtutem accendit amaris. Tarchontem in prælia izva Suleitat, et filmulis haud mollibus încitat îras. His acuit stimulis, subjicetque haud mollia vērbă. Cērtātīm sēsē Rutulī exhortantur in arma. Incenditque animum famæ venientis amore. Animos tollit dictis atque incremat ultro. Ergo inter cædes, cædentiaque agmina Tarchon Fertur equo, variifque Inftigat vocibus alas. Nomine quemque vocans, reficitque in prælia pulsos. Non magno hortamine miles in prædam ducendus erit. Acer, et ad palmæ per se cursurus honores: Sī tamen admoneas, fortior ībit čquŭs.

Hortandi formule. Eūgē. Nūnc age. Ērgo age. Pērge modo. Ēja age, rūmpē moras. Māctē novā vīrtūtē puer. Quāre agite, o socii, nūne vēstrās promite vīres. Revocāte animos, mostumque timorēm mūttite. Timor omnis abesto. Tu, ne cede malis, sed contra audention īto. Nūnc animīs opus, Ænēā, nūnc pēctore fīrmo. Per vos, et.fortia facta, Spēmque meām, patriæ quæ nūnc subit æmulā laudis. Fīdite nē pēdībus, fērro rūmpēnda pēr hoftes cft viā. Nūnc, nūnc īnsūrgīte rēmis. Ērgo agīte et Dīvūm dūcūnt qua jūlsa sequāmut. Sīc īncipiens hotatur ovantēs: Māximā rēs effectā, virī, timor omnīs ābēto, Quod superēft, hæcsunt spoliā. Hēctorei sociī, Trojæ quos sorte suprēma Dēlēgī comītēs, nūnc īllās promīte vīrēs, Nūnc animos, quibus īn Gētūlīs Syrtibus ūsī.

hortus, I .- Suburbanisque vadum prætexitur bortus, Stat. Syl. 4, 4, 7. SYN. Viridarium, viretum, pomarium. EPITH. Pinguis, ferax. mollis. riguus, īrriguus, fœcundus, hilaris, cultus, excultus, pomosus, felix, pomifer, redolens, fragrans, odoratus, halans, viridis, placidus, amænus, genialis, jūcundus, pictus, septus, floricomus, gratus, umbrosus, ridens, lætus, fructifer, floridus, florens, frondens, fertilis, virens, suburbanus. PHR. Amæna virēta. Fructibus, herbis, floribus cultum solum. Hortorum septa. Secretus et cultus ager. Floribus, herbis odoratis, vel arboribus consitus, cultus, dives, odorātis cultissimus herbis. Croceis halantes, redolentes, spīrantes floribus horti. Ruris amani Deliciæ. Sechus rīvo lene sonantīs aquæ. Ubi crebra rosaria, violaria spīrant. Varils decoratus floribus. Irriguis floridus hortus aquis. Molli fragrans odore. Florum gemmis collucens. Nitidis gemmans floribus. Arboreo fætu dīves. Conspicui pomis non deficientibus horti. Hortus odorātis suberat cultissimus herbis. VERS. Est mihi sæcundus dotalibus hortus in agrīs. Aūră fovet liquidæ fonte rigatur aquæ. Attulit, et varias quas hăbět hortus opes. Nec quas hortus alit cum succis mitibus herbas. Pomonă fuit, qua nullă Lătinas inter Hămadryadas coluit solertius hortos. Nec fuit arborei studiosior altera fotus, unde tenet nomen. V. Flos. Fruetus, Arbor, Fons, &c.

## Descriptio Horti, Virg. Mor.

Hortus erat junctus casulæ, quem vimina pauca, Et calamo redimita levi munibat arundo; Exiguus spatio, variis sed fertilis herbis: Nil illi deerat, quod pauperis exigit usus.

hospes, itis. Vivitur ex rapto, nan bospes ab bospite tūtus, Ovid. Met. 1, 144. Hospes. Qui bospitio recipit. EPITH. Dūlcis, grātus, amīcus, jūcundus, urbānus, mūnisicus, benīgnus, fācilis.

Höspēs. Qui recipitur baspitio. SYN. Advēnā, pēregrīnus. EPITH. Cārus, extērnus, vagus, mobilis, novus, īgnotus, sūpplēx, amīcus, fātīgātus, īnurbānus, procāx.

höspītă. Hospītă Dēmopboon tua, te Rbodopēta Pbyllis, Ovid. Er. 2, 1. hospītor, aris.

Höspitor, bospitio excipio. PHR. Höspitio, tēctīs, mēnsā excipio, rēcipio, accipio, admitto, sūscipio, foveo. Hospitijim do, przebeo. Domo, mensā socio. VERS. Novæ pateant Carthaginis arces Hospitio Teucris. Hæc fessos tūto placidīsima portu excipit. Pandere desessa hospita tēctā viris.

Hospitio excipior. PHR. ūtor hospitio. Socia domo friide. Hospitio jūngor. Hospitium adėo, subėo, Tectis hospės succedo, moror. VERS. Per patria kospitus, et menase quae advėna adisti. Panderė deseisa bospitatecta vira. Hospitibua

Holpitibus fanta noftra patet. Longis erroribus acto Threicios portus hosoitumque dedī. Techoque animoque recepī. Illos porticibus Rex accipiedat in amplis. Qui novus hīc nostrīs successit sedibus hospes? Notiris succede penatibus, hospes. Jungimus hospitio dextras et tecta subimus. Illa mihi domus eff, vobis erit hospita tellus. Nuper ab Hæ-. monis haspes mihi Theisilus orīs Venerat, et tactum vix bene limen Erat. Teneri socia simul urbe fruntur. Hec Emiga victor Alcides subiit. bæc īllūm rāgiā cēpit.

helpitium. Sī jūngi bofpiiis preperat sociufque vocari, Virg. Æn. 7, 204. EPITH. Come, pium, dulce, amenum, benignum, gratum, quæsitum, öptātum, mīte, apertum, patens, paratum. PHR. Hofpitis tecta. Hofpita sectă. Socii penates. Tellus, domis. Hospită, vel hospes. Hospitii jusque, fidelque. Hospitis officium. Peregrinæ gentis amænum Hospitium.

Holpitium antiquum Trojæ, sociique penates.

koftiă. Le pre delietis böftiă biandă fuit, Ovid. Fast. 5, 300. SYN. Victimă, piacultum. EPITH. Placabilis, myttică, piă: încêns, facră. V. Victima.

hofticus..... Dira venena, nee bofticus auferet ensis, Hor. Sat. 1, 9, 31. , bottills. inclusus muris, boffitique apgere septus, Virg. Æn. 11, 398. SYN. Höfticus, Inimicus.

boftilitas, atis. SYN. Odium, feritas, crudelitas, fævities. Koftilitet .- armemum, spernitque boftiliter omnes, Ovid. SYN. Crtideliter, ferociter.

hāfis. Hāfis bābā mūrēs, rāli āito āb sūlminā Trējā, Virg. Æn. 2, 290. ŠYN. Inimīcus, ādvērsārius. EPITH. Ādvērsus, Infensus, īnfāfus, iævis, impfus, eruentus, ferus, barbarus, superbus, perfidus, iniquis, . acerbus, învisus, truculentus, perniciosus, pugnat, sănguinolentus, fevox, minax, insidiosus, verendus, crudelis, cautus, immitis, inhumamus, audāx, vēsāmus, fūrībundus, prædātor, împatiens, formīdābilis, amēns, vērsutus, întērrītus, împērtērrītus, vigil, pērvigil. PHR. īnvīsus, înfestus homo. Facies hostīlis, īnimīcā. Hostīlē, oppositum ag-mēn. Hostīlēs inimī. Turbā, mānus inimīcā. Hostīle cædē nocēns : Violentus armis : Ferro metuendus : Mitelcere, flecti nelcius. VERS. Belliger ingruit hoftis. Muros obsidet hoftis. An ferus hoftis adeft. Mūrīs iterum imminet hoftis. Hoftis habet mūros, Detrudere finibus hostem. Pallet et hostiles credit adelse manus. Magnisque vocant clamoribus hostem. Clausi turritis menibus hostes spicula contorquent.

Hoftem invaderi. PHR. Lacessere hostes. In bostes irruere, pergere, prorumpere, irrumpere, magno impete ferri. Medios moriturus in hottet īrruit. V. Invado.

būc. Hūc ades, o formose puer : tibi lilia plenis, Virg. Ecl. 2, 45. huccine. 8 miser, înque dies ultra miser, buccine rerum, Petle 3, 15. SYN. Hūcnē.

hūcūsque. SYN. Hactenus.

humanitas, atis. SYN. Comitas, urbanitas, benignitas, clementia, lenitas, dimaniter. SYN. Humane. humanitus. Sī quid mī fiteri: bumanitus ut teneatis, Enn.

PHR. Hūmānā sortč.

hūmānus. Non bæc būmānīs opibūs, non ārte magīstrā, Vitg. Æn. 12, 427. SYN. Comis, urbantis, mitis, affabilis, gratus, tractabilis, benignus, lēmis, clēmiens, V. Comit.

humecto.

Manielto. Qua niger bumoctat flaventia cultă Gălesut, Virg. Geor. 4, 126. SYN. Middefacio, irrigo, irroro, imbuo, rigo, aquie spargo.

homens. Humentemque Aurora polo dimoverat umbram, Virg. ZBn. 3, 480. SYN. Hümidüs.

humeri. înfelix bumeros ûrgeat ûrna meos, Prop. 4, 12, 28.

SYN. Scapulæ: armi, ad belluas pertinent. EPITH. Lati, alvei, teretet. eburni, candidi, albentes, robufti, validi, nervosi, fortes.

humidus .- at jam nox bumida ceela, Virg. Æn. 2, 8.

SYN. Humens, madidus, madens, udus.

humifer, eri. Nāribus bumiferum dunere on aere suceum. Cl.

SYN. Hemidus.

humilis. aique bumiles babitare casas, et figere cervoe, Virg. Ecl. 2, 20. SYN. Demissus, submissus: wel vilis, abjectus, contemptus, ignobi-

humo. Quifque săum pro re combriem mastus humibas, Lucr. 6, 1279. SYN. Inhumo, tumulo. V. Sepelio.

hūmor, bris. undi cava tepido sudant būmore lacuna, Virg. Geor. 1, 117. SYN. Humiditas, mador, vel aqua, liquer. EPITH. Gelidus, tener, aquatilis, pluvius, exundans, liquidus, dulcis, spumeus, fumidus, lividue, rolcidus, frigidus, aquaticus, pinguie, tenax, madidus, lentus, fparsts. PHR. Vere novo gelidus canis quim montibus humor Liquitur, wal deffeit.

humus, I. Spārgite bumum föliis, inducite fönitbus unbras, Virg. Ecl. 5, 40. SYN. Terra, tellus, ager, campus. V. Terra, & Jacco.

Hunni, orum. Scythia Europea populi, qui tetam Europam curfibus fuis infeft. runt. EPITH. Feroces, torvi, belligeri, bellaces, feri.

hyacinthinus.-Cui ciroum bumeres hyacinthina lana eft, Perf. 1, 22.

hyacinthus flos .- et f errugintos byacintbes, Virg. Geor. 4, 183. Adolescens ex Laconia, in bunc florem mutatus effe fingitur. Ab Apolline & Zephyro amabatur. Hic autem, dum Hyacinthus & Apollo fese jactu disci exercerent, captato tempore, discum ab Apolline emissum flatu sue in caput Hyacinthi convertit, paerumque interemit, qued in Apollinis amorem effet propensior. In sum queque storem Ajan conversus est ex Ovidio. EPITH. Rubens, venustus, pulcher, decorus, roseus, mollis, storens, candidus, luteolus, nitens. PHR. Suāve rubēns hyšcinthus. Plos Hyšcinthinus, Oebālius, Spārtānus, Tænarius, Thærapnæus, Amyclæus, VERS. Rubefactaque sanguine tëline Parpurëna viridi gënuit dë cëfpitë floram, Qui prius Oëballo fuërat **dē v**ūlnēr**ē** nātŭs.

Hyacimbus. EPITH. Violaceus, fulgidus, micans. V. Genma.

Hyades. areturum pluviajque Hyadas, geminojque Triones, Vitg. Æn. 1,748. Septem fellæ, in capite Tauri, quæ plwoisin excitant. In bas mulatæ finguna tur Nympha Dodomdes, Bacchi nutrices. Ex aliis sunt septem Atlantis siliæ. SYN. Pletades, Atiantides. EPITH. Pluviæ, nimbosæ, udæ, triftes, imbeiferm, nubilæ, pluviolæ. VERS. Öra micant saturis septem radiantia Sammis, Navita quas Hyadas Graius ab imbre vocat. V. Pleisdes.

hýberno, ao. Intepet, bybernatque meum mare, qua lachs ingens, Perl. 6, 7.

SYN. Hyčmo.

hūbērnis. virg. Ecl. 10, 23. SYN. Hyemalis.

Hybla. Paseat et Hybla meas, paseat Hymettus apes, Mart. 7, 87, 8. Mans in Sicilia, thymi ferax, en quo apes mel optimum, conficient. EPITR. Croced, florida, Trimecrie, Sievia, fertilis, olene, restiene, mellistia, alta, Merole. florēns, dīvēs. PHR. Vārīis pietā coloribus. Thymi ferāx. Thymo florīdā. VERS. Florīdā pēr vārios ūt pingītur Hyblā colorēs, altaque quam mūltīs floreat Hybla thymis.

hyblæus. Hyblæis apibus florem depafta salieti, Virg. Ecl. 1, 55.

SYN. Siculus, Trinacrius.

Hydaspēs, is.—Pöpulī Pārtborum, aūt Mēdus Hydaspēs, Virg. Geor. 4, 211. India fluvjus, cujus arenæ aureæ finguntur, ob fertilitatim quam agris inducit. EPITH. Gemmiser, auriser, dives, clārūs, tūmisdis, gemmeus, opulentus, Mēdus, līndus, Nysæus, à locis quæ alluit. Eōus, Năbathæus, i.e. Orientalis, sābūlosūs, ob sabul aurei commentum.

Hydra. improba Nilidcis quid facit Hydra feris, Mart. 5, 66, 14.

Celebris eft Hydra Lernæ paludis, quinquaginta capitibus borrens. Hanc còm oppugnaret Hercules, uno capite abscisso, duo alia statim repullulare videbat: quare igne admeto monstrum omnino oppressi. SYN. Echidnä. EPITH. Renacens, immānis, dīrā, improba, nocens, serox, serox, horrendā, septemplex, redivīva, pūllūlāns, tūmēns, squāllens, sævāndā, sævā, vēnēnōsā. Formidābilis, crūdēlis, horrida, horrens, Lernæā, Hērcūlež. PHR. Bēllūā Lērnæ, Lērnætis serpēns, anguš, hydrūs. Colubriserum monstrūm. Lērnæā pēstis. Quæquē rēdūndābāt sæcūndo vūlnērē serpēns. Rēdīvīvā in collā tūmēns. Horrendum stridēns. Sævā Lērnæ monstrā. Nūmērosūm mālūm. Quinquāgīntā immānīs hiātībūs hydrā. Dīvīs vāllātā colubris. Lērnæūs tūrbā capitūm cīrcūmstētīt anguis. Frigīdā līmosēs inclūsā pālūdībūs hydrā.

hydria, æ. SYN. Vas, poculum.

- Aydrops, opis. Crēļčit bydrops, aut cum sīceātæ fēbrē mēdullæ, Stat.

SYN. Hydropisis, vel hydropīcus. EPITH. Tūrgidus, īnflātus, tumidus, ægēr, lānguidus, aquosus, pallīdus, sitiens. PHR. Dīstēnto vēntuš tumidus, mescrit Plēnus aquæ. VERS. Sīc quibus īntumuit sūstīusā vēnter ab ūndā, Quo plūs sūnt potæ, plūs sitiuntur aquæ. Crēscit īndūlgēns sibi dīrus hydrops, Něc sitim pēllīt, nīsi caūs a morbī fūgěrit vēnīs, et aquosus albo Corpore languor.

hydrus. EPITH. Věněnčeus, nígěr, torvůs, stríděns, rábidůs, līvěns, sævůs, Nīligěna, Libýcůs, Gorgoněus, à Gorgonibus quæ serpentibus borrebant.

V. Serpens & Hydra.

hyemālis, SYN. Hybernus, brūmālis, glāciālis, gelidus, frīgidus, wel pluviālis, aquoeus.

hỹčmo, ās. SYN. Hỹbērno. PHR. Hỹbērna caftra loco. Hỹčměm transigo.

hyems, hyemis. Nostem, byememque ferens, &c. Virg. Æn. 5, 11. Est übi plus tepeant byemes, übi gratior aura, Hor. Ep. 1, 10, 15.

SYN. Brūmā. EPITH. Frīgīdā, glāciālis, aspēra, īntormis, gelīdā, plūviosā, aquosā, seva, fērā, ventosā, imbrīfērā, īmmītis, ferrēā, dūrā, tūrbidā, ūndosā, mālīgnā, stērlīs, fērox, nīvosā, nīmbosa, cana, acerbā, dīrā, ālgēns, īntolērābīlis, pigrā, segnis, īgnāvā, Borēālīs, aquilonīā, horridā, frīgīdā, concreta, brūmalis. PHR. Hybernūm, hyemale, brūmale tempus, sydūs, frīgus, Vis, horror, aspēritās hyemis. Frīgīda brūmæ. Brūmæ intrāctābilīs horror, īmbrēs. Sydērā brūmæ. Frīgīdas ānnus, Hybernī soles, mēnsēs. Horrida cano Brūma gelū. Clāciālībūs aspēra vēntīs. Rigidīs āquilonībūs horrens. Contriftans rūrā gelū: frīgorē celūm. Cānis ādopērtā prūinīs. Raūco srēmens aquilonē. Et glāciālīs byēms, cānos hīrsatā cāpīllēs. VERS. Vīs hyemis glācīē cūrrēntēs āllīgāt ūndās. Trīstīs hyēms montēs nīvēo vēlāmimē vestīt. Frondē nēmus

t male nudát hýems, amnelque rigelcunt Frigore. Bruma diem spatise brevioribus arctat. Sub Jove nudus ago glacialis frigora brumæ. Ipse Decembrales brumas et frigora Jani Pertulit. Brumam Capricornus inērtēm per minimās cogit lūces et māxima noctis Tempora. V. Glacies. Gelu. Nix, Frigus.

Hvenin tempore. Cum aspera sævit hvems. Horat hvems incana gelu: ca. nīs adopērta pruinis. Hyems dum fæva rigenti Stringeret arva gelu. Brumāle gelu Borealibus arva pruinis ūrit. Cum glacialis hyems aquilonibus Esperat undas. Cum triftis hyems etiam nunc frigore saxa Rumperet. ēt glāciē cūrsūs frænārēt aquārūm. Posītā sub nīve terrā lātēt. Fert ob-rūtā tērrā nīvēs. Undaque jām tergo ferrātos sustinet orbes, Puppībūs īllā priūs patulīs, nūne hospita plaustrīs. Brūma discussit decus nemorum, et nivali cuncta confiringit gelu. Cœlum brumali frīgore torpet. Deponunt frondes hyemali frīgore sylvæ. Trīftis hyems (quallentia protulit ora, Terraque marmorco eft candida facta gelu. Terris delævit hyems. Trīftis hyems aquilonis inhorruit alis. Pigro brūma gelū, fæ- 🛷 vīsque aquilonibus horret. Nīx alta jacet: glaciem slumina trudunt. Brumale riget glaciale frigore colum. Tellus niveo tecta vapore latet. Lătet aftricto terră peruftă gelu. Boreas gelidam spirat ab axe nivem. Canent borealibus arva pruinis. Riget pendens supremis firia tectis. V. Gelo.

Hylas. æ. Aut multum quæsītus Hylas, urnamque secutus, Juv. 1, 164. Filius Theodamantis, ab Hercule deamatus. Cum in Ascanio, Mysiæ fluvio, aquam urna bauriret, in flumen decidit raptus à Nymphis, ut fingunt Poeta. EPITH. Theodamanteus, parvus, pulcher, formosus. PHR, Herculeus puer, alumnus, aquis, vel undis mersus, demersus.

Hymen, feu Hymenæus.

Vülgüs Hymēn Hymenad võedt, fügit illi võednes, OAA. Nuptiarum Deus, filius Bacebi & Veneris, vel ut alii volum Uranies. EPITH. - Formosus, Letus, mītis, dulcis, foltus, blandus, castus, honestus. Conjugii præses, Cui sunt connubia cura. Sertis tempora vinctus Hvmēn. VERS. Lætus ut ad thalamor carmina pangit Hymen. Junxit honestus Hymen tædis illustribus ambos.

Hymettus. Pājeat et Hybla meas, pajeat Hymettus apes, Mart. 7, 87, 8. Mons Attica, thymo abundans, alifque floribus, ex quilus apes mel conficiunt. EPITH. Florens, dulcis, ölens, vernus, viridis, ödorifer, mellifluus, PHR. Mirmore dives. Thymi ferax.

bymnus. EPITH. Săcer, ălăcer, dulcis, feftivus, divinus, blandisonus, gratus, hilaris, lætus, resonus. V. Cantus.

Hypanis. Fluvius S. ythia, cujus aqua dulces, rivo in illum influente, amara fiunt. VERS. Quid non et Scychicis Hypanis de montibus ortus. Qui fuerat dulcis, salibos vitiatur amaris? Ovid.

bypērboreus. Tālis Hyperboreo septem subjecta trioni, Virg. Geor. 3, 381. SYN. Böreālis, aquilonius, arctous, glacialis.

hyperion, ionis. Placat ¿quo Persis radiis Hyperiona cinefum, Ovid. Faft, 1. V. Sol.

hyperionius. Lax Hyperionis qua te suffollit ab ortu. Av. SYN. Phæbeus, solaris.

hypocrisis. ō ödiām crūdēlē nimīs quöd bypācrisis ārnāt, Calc. SYN. Fīclă probitas, vīrtus, religio, pietas. Vana oftentatio. Vīrtutis fallāx simulātio. EPITH. Fīctā, mēndāx, fāllāx, īnfīdā, sūbdölā, spēciosā, āmbitiosa, superba, fucata, fraudulenta, iniqua. PHL, Figens lumina terre.

Ficto einellans pir poctora valta Laudis amor. Fallar modelia valtas. Dalūdans hominum mentes.

hypocrită. Et cognosce tăum deformis bypocrită morbum, litor. EPITH, Fictin, fallax, mendax, fucatus, specionio. PHR. Ficto vilce, specie recti fallens. Honefti, pietatis simulator, fallan imitator. Sanctos mores effingens, mentitus, ere pras, mendez animo. Nequitiam villen. tegens. V. Hypocrifis.

Hyperpyle es. Pilia Thoantis, Regis infula Lemni, que Jafonem dofficie & letto fuscepit, cum Colchos profitificariur. BPITH, Thosatis, Idia, Thosa-

tias, pülchra, Lemnias, Lemnia.

Hýrcanus. Comajas, Hyrcaneque admiritat übera sigra, Ving. Adm. 4, 367. byisopus. in vino prius byisopun, välidam quoque ratau, Sec. RPITH. Virens, apparus.

bifring icie. EPITH, Hartis, harsutus, horrene.



Imper. i soror, atque boffem supplex affare superbum, Virg. An. 4, 424. 9 SYN. Vadě, vadě agě.

Tacchus. Populus akida grātīfsimā, vitis lātebo, Virg. Ecl. 7, 61. V. Bacchus.

Săcens. Silenum pueri somno videre jacentem, Virg. Bcl. 6. 14. SYN. Cubans, recubans, recumbens, fusus humi, extensus, firatus, prostrātus, projectus, revolūtus, reclinātus, resupinus. PHR, Opācā fusus în herba, vel umbra. Media resuplaus arena. Viridi membra sub arbuto ftratus. V. Jaceo.

Jaceo, jacui. Corpora per campos, ferre que fusa jacebant, Virg. A.n. 11, 102. SYN. Cubo, recubo, incubo, recumbo, procumbo, discumbo, sternor, profternor, extendor. PHR. Membra, corpus sternere, ponere, extenděrě, summittěrě. Terram, lectum premere. Molli in cespite membra ponere. Mediis procumbere campis. In graminea ponere corpus humo. Sternere corpus humi. In gramine ponere corpus. Strato discumbere. Accumbere toris. Recumbere in antro. Fusus, revolutus arena. VERS. Propter aquæ rīvūm, sub ramīs arborie altæ Procubuit, Immania terga resolvit Fusus humī, totoque ingens extenditur antro. Gramineo de dit herba toros. Felsa quievit humo somnoque per herbam Corpora fuel cepit aperto Pectore. Palsim vino somnoque per herbam Corpora fusa jăcent. Procubuit, teneraque lătus summīsit în herba. Căput în dira ponere julit humo. Premitque jacentem Dulcis et alta quies. Strateque super discumbitur oftro. Perque vias fternuntur inertia passim Corporă îlle căput viridî felsum summisit în herba. Corpora sub ramis de. ponunt arboris altæ. Sæpe greges inter requievimus arbore tecti. Mie stăque cum foiris præbuit herba torum. Mollibus in foiris, aut mollibus încubat herbis. V. Jacens.

žacio, jeci. anchora de prora jacitur, flant littore puppes, Virg. Æn. 2, 277 SYN. Iacto, projicio, conjicio, ejicio, mitto, emitto, fundo, effundo,

V. Faculor. jāctāntia. SYN. Jāctātio, okentātio, faktis, superbia.

actito. Jāttitāt, īgnāvæ mēntīs dēf ormia nūdāt, C.

jācto. Deūcation vācuum lapides jactavit in orbēm, Virg. Geor, 1, 62.

SYN. Jactito, öftendo, prædico, glorior, vel jacio, vibro. jactura. Ekaviajque petet, facilit jactura iepuleri ift, Virg. Æn. 2, 646. V. Damum.

jāctus, a, um. SYN. Projectus, ejectus. V. Jacio.

jāculātor, orīs. Fēlīx, orātor quoque maximus, et jāculator, Juv. 7, 193. jāculor, arīs. Jupiter igne suo lucos jāculātur et arces, Ovid. Am. 3, 3, 35.

SYN. Ejaculor, jacio, torqueo, intorqueo, contorqueo, conjicio, mitto, ēmītto, vībro, spārgo, excutio, defigo. PHR. Telum, jaculum, hastam, vibro ; mānū vibro. Tēlōrūm ípīcūlā vibro. Jācūlūm intorquēns ēmīttīt in aūrās. Ēxcūlsō jācūlūm vibrārē lācērtō. Mīsilībūs tēlīs fiērnō, trānf-fodio, trānsfigo. VERS. Jācūlō quāmvīs dīstāptīā mīlsō Sīstērē dōctūs ērāt, sed tendere doctior arcus. Validus ingentem viribus hastam Contorsit. Intorquet summis adnīs jis vīrībus hastam. Toto connīxus cotpore telum Conjicit, Adducti contortum bastile lecerto immittie.

Z 4

Virg.

Cērto contorquens dīrigit īctū. Strīdentem eminus hastam Conjicit: illä völans clýpēī trānsverberat æra. Hasta völans tenues dīverberat umbras; et venit adversī in tergum Sulmonis, ibique Frangitur, et fīxo transit præcordia līgno. Völat atrī turbinis īnsta exitum dīrum hasta fērens. Vibrantī medium cuspis transverberat īctū. Telum īmbelle sine īctū. Volotīt. Trementia fortī Tēla manu torsit. It toto turbida cælo Tempestas telorum, ac ferreus ingruit īmber. Völitant tela crebra nivis rītū. V. Jaculum.

jaculum.—Neque enim jaculo vitam ille dediset, Virg. Æn. 9, 704.

SYN. Telūm, spīculūm, mīsile, pīlūm, sagīttā. EPITH. Acūtūm, volāns, velox, strīdens, īntortūm, tremulūm, āles, corūscūm, lethiserum. PHR. Mīsile telūm, ārmātūm cūspide ācūtā. Veneno imbūtūm. Mīsile, volātile serum. Fulmineīsque manum jācūlīs ārmātūs et īrā. Ēt modo lave manu jāculūm, modo sūmpserāt ārcūm. V. Telum, Hasta, & supra, Jaculor.

jaculus. et Natrix violator aqua, Jaculique volucres, Luc. 9, 723.

Serpentis genus, arbores subiens, è quibus vi maxima se ejaculatur; penetratque

quodcunque animal obvium fecerit fortuna. V. Serpens.

jāmbūs. ÉPITH. Mordax, rabidus, tragicus, liber, ferox, celer, citus, pūgnāx, ūltor, ferus, trīftis, lāfeivus, vūlnificus, lacrymosus, horrendus, rabiosus, trūx. VERS. Ārchilochūm proprio rabies ārmāvit iāmbo.

jāmdūdūm. ēt pātēr Ænēās jāmdūdum ērūmpērē nūbēm, Virg. Æn. 1, 584. jāmprīdēm. Jamprīdēm residēs ānimos. dējuētāgue cordā, Virg. Æn. 1, 726. SYN. Dūdūm, prīdēm.

jānīculūm. Hæc duo præterēa, dīsjēctīs, oppīdā, mūrīs, Relliquias, vēterumque vidē monumēnta virorum. Hānc Jānus pater, hānc Saturnus condidit urbēm. Jāniculūm huīc, īlli fuerat Saturnia nomen,

jānīto, oris. Tē Siggīī tremuēre lā us, tē jānītor orcī, Virg. Æn. 8, 296. SYN. Portæ cūstos. EPITH. Vigil, pervigil, aisīduus, fīdus.

jānuă. Tēquē tāosquē jūvāt, pātēt īstī jānuā letbo, Virg. Æn. 2, 66 1.

SYN. Portā, ostium, līmēn, sorēs, postēs, valvæ, vestibūlūm, īngrēssus, aditus. EPITH. Dūrā, sīrmā, ætēa, servā līgnēa, stridens, apertā, spattīosā, validā, āngostā, lazā, patēns, claūsā, lārā, īngēns, superbā, sublīmis. PHR. Līmīna postæ. Tēctī līm n Dūrīs sūltā roboribus. Ærāto strīdentes cārdīne postēs. Claūse mūnīmina portæ. VERS. Ārgēntī bīsorēs rādiābānt līmīne vālvæ. Ātrīā notāliūm vālvīs celebrāntur āpērtēs. Strīdenti cārdīne portæ Pānduntur. Portās præbēte pātentes. Dīræ fērno, et compāgibūs ārctīs Claūdentur Bēllī portæ. Cēntum æreī claūdīnt vēctēs, æternāquē fēirī Rōborā. Claūdtur et dūrā jānuā sīrmā sērā.

jānūāriūs. Mensts quem Numa principium anni secit. A Jano, cui consecratus erat, nomen obtinuit. EPITH. Brūmāiis, stērilīs, stēgidūs, gētidūs, torpēns, glāciālis, nīveus, trāstīs. īgnāvūs, inērs, informis, nīmbosus, pīgēr, hortidus. PHR. Mēnsts ā Jānō nomēn hābēns. Prīscī quī servat nominā Jānī. Ānnī lābēntis orīgo, prīncijīūn, capūt. Quī annī prīmordiā profert. VERS. Ērgo ūbi, Jānē bicces, longūm rēsērāvēris annum, Pūlsus ēt ā sacrō mēnsē Decēmber erit.

Janus. Tum săcer anciptii mirândus imagine Jânus, Ovid. Fast. 1,95.

Deus, qui Annis, Pail, & Bello praerat. Templum ejus Romæ belli tempore
patebat; pace autem initâ, claudebatur. Bifrons pingebatur, ante & à tergo
vidnu.

endens. SYN. Clūsius, Patulcius, quia omnia aperire & claudere fingebatur. EPITH. Claviger, antiquus, geminus, sacer, pacificus, biceps, bifrons. biformis, anceps. PHR. Janus pater. Biceps Deus, Numen. Dīvum antīquīisimus. Idque quod a tergo eft, īdque quod ante videns. Anciputi mīrandus imagine fanus. Solus de Superis qui sua terga videt. Annorum nitidique sator purcherrime manda. Modo namque Patulcius idem. ět modo facritico Clūsiiis ore vocor.

Tăpětiis. Cæumque Tăpě: unque creat, &c. Virg. Geor. 1, 270.

Coeli feu Titanis, & Terra filius : Promethei pater, & Epimethei. EPITH. Dīrus, trux, fievis, Immānis, potens, feeleratus.

lapyx, ygis. Ventus ab occasu solfiniali spirans. V. Caurus.

larbas. V. Hiarbas.

lason, onis. Quam nisi crūdēlēm non tangāt lasonis ætas, Ovid. Met. 6, 26. Æsonis The salice Regis, & Al imedes filius, Dux Argonautarum: Medeam filiam Ætæ Regis Coleborum uxorem duxit, ac softea dimifit, Creufæ amore captus. SYN. Æsonides. EPITH. Æsonius, clarus, superbus, magnanimus, prædo, acer undivagus, fortis, audan, generosus, Martius, belliger, Pelaigus, Theisalus, Theisalicus, Amenius, Pagalæus, a Pagalaurbe Tbessalua: Formosus, fallax, perfidus, perjurus. PHR. Dux Thefsalicus, Thefsatus. Auratæ vellere dives ovis. Qui tulit auratæ nobile vēllus ovis. Profugam qui Col hida lūsit lason.

Tāsonīus. Jām tibi tāsoniā nota ēft Mēdēā curīnā, Prop. 2, 24, 45. tāspis, idis. ēt pretium māgnos fē it tāspidībus, Matt. 9, 60, 20.

EPITH. Fülvä, rütilä, eftülgéns, clārd, præclard, ilitilans, viridis, vi-rēns, tērēs, eōā, indica. VERS, Viridique angultāt ialpide pēclis, ili stellams raspide fulva ensis erat. Erectro fulgens et laspide clarus eoa. V: Gemma.

Iberi .- ferrügine claius ibera, Virg. Æn. 9. 582. V. Hispani.

Iberia. Quamque suis ofibus cumulavit ibe la dires. Av.

EPITH. Populosa, dūra, magna, ampla, spatio a, ferax. V. Hispania.

Ibericus, et primum riptā se pontus ilaricus ili inc, Av. SYN. Iberiis, Hī panus.

Ibi. Aūt Ibi flāvā ferēs mūtātē sīderē farrā, Virg. Geor. 1, 73. Ter conatus ibi collo dare brackia circum, 1d. Acn. 2, 792. SYN. Iliīc, hīc.

ibidem. Crebra ferit, demissa oures, incertus ibidem, Virg. Geor. 3, 500. is, ĭdis. Illiŭs ambagēs inntatus in ībidē dīcar, Ovid. EPITH. Ægyptia, Nilisca. ībis, idis.

Icarus. Icarus icariis nemină fecit aquis, Ovid. Trift. 1, 1, 90. Dædali filius, qui unà cum patre ex Cretà evolans, in mare decidit, quòd ad Solem propius accessisset; cerâ, quâ conglutinatæ erant pennæ, nimis calore liquefactà. EPITH. Dædaieus, timerarius, audax, Infelix, amens, demens, superbus, aliger, pennatus, alaus, pennager, imprudens, improvidus, naufragiis, mersus, submersus, PHR. Dædaleus puer. Puer Icarus. Qui se male credidit alis. Nimium artibus novis, vel falsis pennis fidens. VERS. Atheris alta petens, aquoris îmă subit. Icarus icarus nomină fecit aquis. Audin Icario qui fecit nomina Ponto. Dum petit infirmis ' nimium sublimia penais learus, learias nomine fecit aquas.

ichneumon, onis. Mus indicus, magnitudine felis. Ab Ægyptiis colehatur. Aspidi inimicus eft, & Crocodilo, cujus eva conterit. EPITH. Solers, cautus,

pūgnāx, providus, agilis.

sco, ici, icum. inicat în părtăm sănguis, unde icimur îciu, Luiei. 4, roaș.
SYN. Ferio, verbero, percutio, cado, lado. V. Percutio.

Aŭs, ds. Procambun: wastis trènit ietibūs ærča pāppīs, Virg. Æn. 9, 198. SYN. Pērcustio, pērcustās, ūs; vērbēr, plāga, vūlnus. EPITH. Vāli, dus, vēhēmēns, dūrūs, lēchālis, rāsonus, horrificus, sonords, acērbus, grāvis, violēntus, crēbēr, fortis, rēpētītus, ingēns, densus, vāstus, crēpītāns, crūēntus, innūmērūs. PHR. Crēbro ieta, wel violēntus ietibūs pērcutio, quazio, contūndo. Vēsānos ēxcipīt, vel sūstinēt īctūs. VERS. Rēdigo subsēliti māllēus īctū. Pērcussu crēbro sāxā cavantur āquīs, Dēxtrā ingēmīnānt īctūs. Vāstīs trēmīt īctībūs ārbos, Rēpētītīs īctībūs ærā sonānt. Illē īctūm vēnientem ā vērtice vēlox Prævidit, celētījuš ēlāpsus corporē cēlsīt. Sævos nobilis īctūs ēxīt ūtērquē pūgli. Mūltā intēr sē vūlnērā jāctānt: Mūltā cavo lātētī īngēmīnānt, ēt pēctorē vāstīs Dānt sonitus, ērrātque aūrēs ēt tēmporā cīrcūm Crēbrā mānus. Pūnc dēnsīs īctībūs hēros Crēbēr utrāquē mānū pūlsāt, vērbērāt. V. Peranio E Verbero.

id. Drīcquid id ēft, timio Dānāos & donā fárente, Virg, Æn. 1, 195.
SYN. Hoc, īliud.

Idi. \_\_\_\_amanām fonlibus īdam, Ovid.

Mons Phrypiæ, ubi Corybantes fatra Cybele Deorum matri faciebant. Mius eft in Creta, quem etiam inculurunt Corybantes è Phrypia luc advetti, EPITH. Aquosa, hūmīda, ūmbrosa, ardūda, ameena, opaca, clīvosa, nemorosa, gelida, fœcūnda, frondifera, cupressifera, frondosa, pīnifera, Phrygia, Dārdania, Dārdanā. PHR. Mons Idæus. Phrygiam nemās Cybeles. Mons Cybele sacer. Altrīa Ida ferārum. Celeberrima fontībus Ida.

Idālius. Vēnāntem īdālio vēriticā dūrūs apēr, Ptop. 2, 13, 54. Idalus Mons Cypri, Veneri Jacer: ad cujus radices strum est Idalium oppidum. SYN, Cyprius.

ideireo. ideireone rogo speculairix pupula molli, Prud. Ham. 3, 8. SYN. ideo.

idea, omnes breves. SYN. Species, forma, figura, exemplar, imago.

idem, m.—amor omnibus idem, Virg. Geor. 3, 244.

idem, n. Nil prodest qui non lædere posit idem, Ovid.

idēntidēm. Qūī sēdēns ādvērsis idēntidēm tē, (Sapph.) Cat. 49, 3. idēo. Rbēticā, nā cēlīs idēo contende Pālērnis, Vitg. Geor. 2, 96. SYN. īdeīreb.

īdololatră. SYN. Idolorum cultor. EPITH. Dēmēns, āmēns, īnsānus, flolīdus, sceletius. PHR. Bārbārā gans. Fideī expers. Lūdīcrā nūmīnā, vel fictos Dēos colentēs. Quos excecat vānā superstitio. VERS. Qui vānā colunt ēt corde sinīstro Religiosa vibi sculpunt simulācra, suumvub Fāctorem sugunt, ēt quae fēcērē vērentur. Fēlīces populī, quorum nāscuntur in hortis Nūmināj de Ægyptiis, qui porrum, cape, &c. sauti Dem venerabantur.

Idololatria. PHR. Idolorum cultus, veneratio, vana superatitio. idolothytum. PHR. Mactata idolo victima. idolo litatum, libatum munus.

Idolām, feù idolon. Le plurēs orāre Deos, idologue mūltā, Victor, SYN. Simulacrūm. EPITH. Vānūm, fragile, profanūm, fictile. PHR. Inānis imāgo, laāns signūm. Profanā effigies, statā. Fictilis, fictus, rānās, līgnēts, atrēts, mārmorēts Deus. Fictūm nūmēn in auro. Lūdibria cæcā Deorūm.

ždōněŭs.

idonžija. 37 fijus si pāries it idonžis, utilis oprie, Juv. 14, 71. SYN. Apris, commodus, opportunus, ūtilis.

idumæus. Prīmus idumæas referam tibi Mamba pulmas, Virg. Geon. 3, 12. idumē, de. ---- it arbūfto palmarum diete idiani, Luc. 2, 216.

Urbs Pharnicia primaria, palmis abundans. EPUTH. Pālmīfēsā, divēt, āmanā. PHR. Pālmārām dīvēs.

jecur, orie. Africa quam tambat mayne jecur antere majur Mart. 12, 68. SÝN, Hepar. EPITH. Calidum, palpitans, fervens, ardens, sanguiffcam. PHR. Fervens difficili bile tumet jecur.

jejūnium. Langa domant illas inopi jejūnia vieta, Ovid. Met. 1, 712. SYN. Abstinentia. EPITH, Languens, triste, durum, longum, acerban, moleftum, macilentum, inere, ignavum, pium, mactum, catum. PHR. Deo gratum, acceptum. Inopi jejunia victu. Corpus attenuans. Vites dēbilitāms

jējūno. Tenu dicatā cīrdē jējūnāvērau. (Iamb.) Prud. PHR. Čibīs ābstinčo. Jējūnās colo, sērvo. Appositīs ābstinēt cīr-cībīs. Inopr victo, tendi cibo corpus atterere, membra domare. Famem toletāre. Nallas ore cibos contingere. Solitās sibi negāre dapes. Perque novem lūces expers undæque, cibique, Rore mero, lacrymifque suīs jējunia pavit. Nuilā cibi potuique alimenta dabantur. Avidum jū-Mail ventrem Longa premunt.

jējūnus. īrātu, pāritēr jējani dēmibus ācēr, Hor. Rp. 2, 2, 29.

W. Famelicus.

jentaoulum. Sī eine carne villes jentacula sumere frugī, Mart. 13, 31. HPKTH. Parcum, lautum.

**L**iruskiem. V. Hierusaken.

Yestis, triffyl. vel Jestis, diffyk Sidiri venturum præmisse nomine Jesum, Sod. Bilode solenni tumidatum nuper lesum, Alc.

EPITH: Salvator, servator, salūtifor, pacificus, benignus, mitis, patiens, clemens, amabilis. PHR. Almus Redemptor. Humani generis repass. tor, sălus. Certae autor, duxque sălutis. Qui crimină nostră piavit, ed altit affizus cruci, feu ligno. Spēs miseris. Salūtis origo. Novus adam. Mündi molioris origo. Noster amor: dulces deliciæ: unica voluptas, et desiderium. Nomen adorandum, venerabile, stygiis formidabile reguis. Quī Deus induit artus Mortales. Hominum lumenque salusque. Speratum për fæcula munës. Hominum sator, atque Redemptor. VERS. Magno sequevă părenti Progenie, superas cele que milsă per aune. antīquam generis labēm mortālibus ægrīs abluit, obstructīque viam pătefecit ölympi. Nascitur hūmana sub imagine, nascitur ille, Qui semper fuit. Quem voces veterum et sancis cecinere Prophete, Christia adest, quem tota cănunt oraculă vatum. Venturum sub carne Deum. Descendit Deus, ille Deus, caftosque per artus (Virginis Maria) Dat sēcē, milcetque utero, quo tacta repente Viftera contremuere, silet matura, pavetque attonitae similis, confusaque turbine rerum insolute. V. Christus

igieur. āliernīs igitur comendare vērsibus, &e. Virg. Ecl. 7, 18. SYN. Ergo, itaque.

ignarus. Miratur, reramque ignarus imagine gaudet, Virg. Æn. 8, 7301 SYN: Inscius, nescius, ineoctus, imperitus, rudis. V. Indettus.

ignāviš. Tyrebēnī, qua tanta önimis īgnāviā vēnīt? Virg. Æn. 11, 733. SYN, Interta, desidia, vēcorta, PPITH, Toppina, dods, tūrpis, languidā

titibāns, Inērs. PHR. Somnīquē īgnāviā māter. Figiens lāborēs, pērīculā. Pārcā lāboris. Exosā lāborēs. Dāmnātrīx operum. Dēmīso torpēms īgnāviā vūltū. Ābicīsīs titūbāns īgnāviā nērvīs. V. Pigritia. āgnāvis. īgnāvūm fūcos pēcās ā præsēpibāt ārcēnt, Virg. Geor. 4, 168.

SYN. Desës, vēcors, enervis, incrs, desidiosis, piger. V. Piger. ignēlco. SYN. Ārdēlco, ārdēo, flagro, ēxārdēlco, incēndor, inflāmmor,

VERS. Ignescunt īrse, et dūrīs delor ossībūs ardet. V. Ardeo.

igness. Carultus plivojam denuncid, igness Euros, Virg. Geor. 1, 452.

SYN. Flammeus, flammatus, accensus, Ignitus, incensus, fervens, ardens, cand. us, ignifer, flammiter, ignimomus. PHR. Igne micans,

, coruscus, ardens, feintillans, rubens.

SYN. Igně comans.

īgnīculus. Nec dölēt īgnīculum brumæ sī tempöre pofeat, Juv. 3, 102. īgnītēr, ērī. Indē māre, īnde āēr, īnde ætber īgnīfer īpiē, Luc. 5, 499. SYN. Īgnīvomus, stāmmīfer, vel stēllifer.

agnipės, edis. Tum seiei ignipėdam virės expertus iguorum, Ovid. Met. 2, 392. agnipotens. Haud secus ignipotens, nas tamperė, &c. Virg. Geor. 4, 379.

SYN. Vulcanus.

Syn. Flamma, incendia, fices, Vulcānus, muccher, rögus. EPITH. Törridus, rūtilus, avidūs, etaz, corūfcus, celer, actifer, calidus, termulus, völans, flammeus, levis, ater, damnesis, rāpidos, vūdus, termulus, völans, flammeus, levis, ater, damnesis, rāpidos, Vulcānius, fervinus, volucēr, vagus, lūcidus, fplendīdus, flagrāns, fumosus, flammivomus, krintillans, torrēns, fervens, vorax. PHR. Ignus andor. Igneš vīs. Ignešus ardor, fervor. Vulcānia pēflis. Jaccens pēr Ināne fāvillās. Sēmina flammæ volvens. Prūnæ ārdēntēs. Magno frazore fūrens, Picco verticē undāns. Sūmmu pētēns. Vollans pēr āltā cācumina. Cinērī suppositus doloso. VERS. Ignis edāx sūmma ād fastīgia vento volvitur. Amplexu que rāpācī Corripit. Crēbrīs collūcēnt īgnībus agrī. Āltam īgais prorūmpit, vol volvit ad ethēra vubem. Pēr nigrī spātūss. Volumīna fumī exurgit. Fürit immūsīs Vūlcānus hābēnīs. Sæva incēndia volvīt. Ignīs in æthērēša volucēr sē sūstulīt aūrās. Nūtrītūs vēntē, vēntē srētīnguitus īgnīs. Lans alīt slāmmās, grāndior aura nēcāt. Intērrūpi īgnēs, atērque ad sydērā sūmus ērīgitur. Mēus āsīduo lūcēat īgnē tocus. V. Flamma, & Incendium.

īgnīs artifi.icus. PHR. Mīsilis, jāculābilis īgnīs. Sūlphurčus. īgnīs. In-"gentī ērņmpēns, vel tonāns fragore. VERS. Compositos jāculātur īgnēs.

. Quo prohibetur magis, magis ardet ignis.

Trans citi, vo firvo. SYN. Ignem suicito, excito. PHR. E silice ignem a erwere. Sülphure, fomite admoto, s-ent stupa, cortice sicco stammam. erwitate. Südbere ligna soco. Largo igne dömum serenare, entifarare.

Burca intensa, ventoso folle, mota aura ignem excitate. Ligna soco imponere, addere, suboste, aggerere ardenti grandia ligna soco. Flammeris addere, igna socia, cultiva semina sammam abbrusa in venis silicis. Excitat ingentes admoto somite sammam. Silicis scintillam excedit achires. Sübjectque ignem solicis, atque arida circum Nurimenta dedit, rapuitque in somite sammam. Ut silicis venis abstruation excedent serio motorie tignem. Ut pene extinctum circrem, si subplicit sammams, silicis venis abstruation excedent surem. Ut pene extinctum circrem, si subplicit sammam, et silicis venis abstruation excedent surem. Ut pene extinctum circrem, si subplicit sammam, et silicis venis abstruation of the surement of movit, et ignes suscitit besternos, solitique et cortice sice. Mutati, et ad simpnas anima perducit anili, multistatatore surementation excedent surementation excedent surementation excedent surementation.

ramaliaque arida tecto Detulit, et minuit, parvoque admovit aheno impositum cinerem et sopitos sufcitat ignes. Excitat et crebris languentem flatibus ignem. Utque solet ventis alimenta resumere, quæque Parva sub Inducta latuit scintilla favilla Crescere, et in veteres agitata resurgere vīrēs.

ignītus. Collă vel îgnītīs sincera incingere sertis, P.

SYN. Ardens, flammans, candens, flammatus, flammeus, ignivomus, īgnīvomus. aliius ignivomum Solem cœli orbita ducit, Lab. Car. Pafch. 3. SYN. Flammivomus, Ignifer,

Ignobilis .- fludiis florentem ignobilis oti, Virg. Geor. 4, 564.

SYN. Ignotus, humilis, obscurus, despectus, Inglorius, vilis, abjeding, PHR. Infimæ plebis homo: Sine nomine. Quem series inhonora parentum Progenuit. Proavis obscurus. Prisce lucis egens. Plebeia de firme: plēbējo sanguine natus. Sanguis parentum pauperum.

Ignominia. Mūlta gemēns, igmominiam, plagalque superbī, Virg. Geor. 3.
226. SYN. Infamia, dedecus, māculā, labes, probrūm. V. Infamia. Ignominiosus .- immunda crepent ignominiosaque dicta, Hor. A. Poet. 247.

SYN. Infamis, probrostis.

Ignorantia. Ignorantia causarum conferre Deorum, Lucr. 6, 53.

SYN. Inscittă, ignoratio, împeritiă. EPITH. Rudie, turpie, noxiă. Ignoro. Ne făgite bospităm, neve îgnorate Lătinos, Virg. Æn. 7, 202. SYN. Nescio. Me latet : sum nescius, vel inseius. VERS. Mens hominum ignārā, vel cœca futuri. Scare nefas homani quid craftinus afferat

örtüs. ignosco, novi, notum. SYN. Parco, indulgeo, condono, veniam do.

V. Parco. ignotus. Rara per ignotos errent animalia montes, Virg, Ecl. 6, 40. SYN. Incognitus, abditus, arcanus, vel ignobilis.

īlex, icis. Corticibulque covis, vitiofæque ilicis alveo, Virg. Geor. 2, 45%. EPITH. Cava, frondens, opāca, līttorea, nodosa, viridis, ramosa, cūrta, alta, hīrsūta, patula, frondosa, procera. PHR. Ilignum, iliceum, robur. īlēx plēna favis. Cūrvataque glandībus īlex. V. Quercus.

īlia, ium .- invidia rumpantur ut īlid Codro, Virg. Ecl. 7, 26. SYN. Lăteră, vel viseeră. EPITH. Crastă, ventosă, întimă.

īlia, æ. Virgo Vestalis, alio nomine Rhea Sylvia. Filia Numitoris, ac Remi & Romuli ex Marte genitrix. Hanc in somno Mars incautam opprefferat : Amulius autem Numitoris frater, pueros exponi jussit, Iliam vere vivam in tumulo propè Tyberim sepeliri, unde buic sluvio nutssisse singitur EPITH. Romana, Martia, Tyberina, Troica, Dardana, a Dardano Rege Trojamrum, à quo per Æneam & Iulum orta erat. SYN. Rhea. VERS. Donoc Rēgīnā sācērdos Mārte grāvis geminām pārtu dedit īliā prolēm.

îliacus. Miratur, widet iliacas ex ordine pugnas, Virg. Æn. 1, 456. SYN. Trojānus, Trojus.

īliās, adīs: Nēfito quid mājūs nāfitiur īliādē, Prop. >, 34, 66. EPITH. Longa, M.eonia, ab Homero.

îlicet. îlicet îgnis edax summa ad fastigiă vento, Virg. Æn. 2, 758. SYN. īllico, statīm.

Iliceus, örnīque, īliceægue trābēs, metitendāque sūcco, Stat. Theb. 6, 102. Ūīgnus. Currentem īlīgnīs potare canalibus undam, Virg. Geor. 3, 330. ŠYN. Ilīgnēŭs.

Iliūm, seu Ilion, vel Ilios.

îliin & Tenedos, bimoifque et ida, Ovid. Ep. 13, 53.

Troja, fic dista à Rage Ile, qui com adauxie. SYN. Troja, Pergama, orum. EPITH. Superburd, potens, altum, inclytum, ingens, aftum, eversum, dirutum.

īliacrýmābilis. amīce places īliao junābilem. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 14, 6. SYN. Inexorābilis, dūrus.

Illacrymo. et macfum illacrymat templis cour, &c. Virg. Geor. 1, 480.

V. Lacrymor.

Illætābilis. SYN. Mæstis, trīstis, stēbilis.

Illiqueo. Savos illiaquiant diteis. (Glyconic.) Hor. Od. 3, 16, 16.
SYN. Irnetio, impidio, implico, intrico, illigo, involvo, circumrecia.

Illaudānis. Aut Illaudāti nēftit Būsīrīdis ārās, Virg. Geor. 3, 5. Illē.—...īc Jūpiter īllā monābāt, Virg. Æn. 7, 110.

SYN. Is, hìc, Îllectbræ. Îllectbrīs er at gratā novitāte morāndus, Hor. A. Poet. 223. SYN. Bļānditim, īrrītāmēnti, īnvītāmēnti, lēnocinium, simulus. EPITH. Dūlcēs, blāndæ, fāllācēs, dölofæ, mollēs, inānēs, vānæ, mītēs, femnasa, ārgūtæ, lēnēs, fortēs, potentis.

illecebris attrabo, SYN. Illicio, illicio, allicio, pellicio, prolecto, invito, Illiqueo, irretro. PHR. Illecebris, blanditiis, mulceo, delinio, capto,

dūco, fallo, însidior.

Mecebrasus. Mecebrasus mine sapor if, ie pēstifer bārum, Prud. in Sym. 144. SYN. Blandus, fallax.

illepidis. Compastum Mijoidave patrārūr, tād quid nupēr, Hor. Ep. 2, 1, 77. SYN. Insulsus, ināptus, stalidus.

îllen, icis. ūt tibi nunc ofcă Phărăo vălăt illică căptus, M. SYN. Blandus.

Ellībātus. îllībājā tērī; dā tāntum nomēn inānē, Lucan. 2, 342. SYN. Pūrus, înterperatus, întactus, înteger, îllæsus, încorruptus, întaminatus.

îllîc. îllîc öffici ant hatis në frûzibës burha, Virg. Geor. 1, 69. SYN. ibi.

îllicio, lexī, lectum. îllicire üt căpărent vităm, &c. Lucr. 5, 170 d. SYN. Allicio, pellicio, attrăho, capto, îneko. PHR. Auceps îlli e urvă, wel îllicio captat ăves.

Illicitus. Illicitas tentart evas, &c. Ving. An. 8, 113.

SYN. Veritus, non licitus, iniquus.

Illico. Illico mūndānum dīfpēris omnē dēcūs, Buch.

SYN. Stătim, continuo, protinus, ocțus, confestum, Extemplo, cic, nes mora.

Îllido, sī, sām. îllidiqui vădit, dique ageti, Sc. Virg. Æn. 1, 116. SYN. Allido, collido, frango, iniringo, impingo, confringo, offendo, obtero, contero.

Îlligo. Non ūt jūvēncīs īllīgātā plūrībūs. (Iamb.) Hor. Epod. 1, 25. SYN. Līgo, vīncho, implico, īrrētio, īllāquēo, īntēzo, īnnēcho, īmmīficāo. Īllīmis. Fēgu žrāt īllīmīs, nitidīs ārgēmtāts ūrdīs, Ovid. Met. 2, 407.

SYN. Limpidus, pūriis, nitidus.

illino, īllīvī, seu īllēvī, īllītūm. Quād sī brūmā nivēs ālkānīs īllīnēt āgeīs, Hes. Eq. 1, 7, 10.

SYN. Lino, oblino, circumlino, illino, ungo, inungo, perungo, induco. îllîteratus. Illîteratî nûm minûs nervî rigant. (lamb.) H.

SYN, Indoctus, ignārus, impēritus.

illitus. Crines et aurum veftibus illitum. (Alcaic.) Hor, Od. 4, 9, 14. V. Illino.

illotus. *āt Týriās dārž cīrca ījlotā törāliā vējiss*, Hor. Sat. 2, 4, 84. SYN. Sordīdus, tūrpis, filūtus.

illuc. Hūc căpăt, atque îlluc bămero ex atroque pependit, Wirg. Æn. 8,755. SYN. Eō.

illuçeo, luxi. illucere islent magnis, et ferre triumphes, M. SYN. Illucelco, irradio. V. Luceo.

îllud. Illud in bis rebus non est mirābile, quare, Lucr. 2, 308. SYN. Id. hoc.

illudo, sī, sum. Circumfusă ru ît, certantque illudere capto, Virg. A. a. 64. SYN. Lūdo, delūdo, rīdeo, īrrīdeo. V. Derideo.

illumino. Vix évēctă dies illuminăt, omnăque late, Ar.

SYN. Illustro, collustro. PHR. Lumen do, præbeo. Lumine repleo. perfundo, circumdo, sereno. Luce nochem, tenebras pellere, vincere, fugārē. VERS. Lārgoque serenat igne domum. Noctem flammis funālia vīncunt, Luna mihi tremulum lumen præbebat eustī. Collucent ignibus ædēs, V. Lumen.

īllūnēm n F pēr rūrā tācēntiā nōētēm, Sil. 15, 616. SYN, De nocte. Obicurus, opacus, tenebrosus.

îllafris. SYN. Lūcidus, corūlcus, clarus, vel însignis, conspicuus, spectandus, præcellens, famosus, inclytus, præstans, eximius, celebris, spectandus, nobilis. VERS, Clarum nomen adeptus. Clarus apud populos, Fama inclytus. Perpetuo vigens bonore. Pietate insignis et armis. Quem illustris celebrant præconia famæ. Quem gloria rerum Commendat clarumque decus. V. Celeber.

Illusus. Aut spēm deponāe, aut artem illusus emittas, Hor. Sat. 2, 5, 26.

SYN. Dēlūsus, vel dīftinetus.

Illūtus. Monferavi incoquere illūtos Curtillus ecbinos, Hor, Sat. 2, 8, 42.

SYN: Illotus.

īliūvies, ieī. Non tondērē quidom morbo īliūviequē pērēsā, Vitz. Geor. 3, 561. SYN. Collūvies, sordes, squāllor. EPITH. Fædā, īmmūndā, obfeenā, sordīdā, lūtosā, sætīdā, crāsā. V. Sordes.

Illyria, vel illyris, vel illyricum. EPITH. Dives.

VERS. Aft ilva trecentos, insula inexhauftis chalybum generosa metāllis. Virg. Æn. 10, 173.

îlus. Trois, Regis Trojanorum filius, à quo Ilium dictum es. Alter fuit Anna filius, alio nomine Ascanius. VERS. At puer Ascanius, cui nunc cognomen iulo additur, ilus erat dum res stetit ilia regno. Vir. Æn. 1, 271.

imaginor, aris. SYN. Fingo, effingo, excogito, commentor, inimo con-

cipio, designo. imago, inie. Vānum noctūrnīs fāllit imaginibūs, Tib. 3, 4, 56.

SYN. Effigies, species, exempla, figura, icon, simulacrum, statua, aignum. EPITH. Aurata, ficta, picta, exeulta, superba, decora, lucida, ērēctā, sculptilis, exprēssă, fictilis, adumbrātā, sculptā, zenea, cesea, forans. PHR. Picta tabella. Artifici fabricata manu. Quam duxit in ære, sculpsit, vel excudit doct artificis manus. Vivos simulans vultus. Vīvīs cērtans vultībus. VERS. Trīstis imago Smpius occurret. Mē turbidă terret imago. V. Statua. irabëImbēcīllus. Imbēcīllus, iners, sī quīd wīs ? ādde popīno, Hor. Sat. 2, 7, 39. SYN. Imbecillis, debilis, infirmus. V. Infirmus. Imbellis. Sunt quas Eunuchi imbelles ac mollia semper, Juv. 6, 365.

SYN. Ignavus, timidus, wel infirmus.

Imbor, bris. , imber, airox, rectofque tenent in meenia vultus, Stat. SYN. Pluvia. EPITH. Densus, largus, undans, effusus, turbidus. htbernus, gelidus, gravis, ventosus, insanus, repentinus, fævus, sonorus, . mivosus, aquosus, præceps, nimbosus, creber, brumalis, horrendus, ftridens, terrificus, ater, cœruleus, effluus, fœcundus, fertilis, ūtilis. PHR. Turbidus imber aquæ. Effusus nubibus, actus colo imber. Agmen aquarum. VERS. Effüsi rumpuntur nubibus imbres. Tantus se nubibus Imber Ruperat. Rigat imber agrös. Humectat agrös. Pluvii erumpunt de nubibus imbres. Ruit æthere toto Turbidus imber aqua. Præcipitelque ruunt liquefactis nubibus imbres. Mihi conuleus fupra caput aftitit imber. Jupiter utilibus quoties rigat imbribus agros. Dicitur Ægyptus căruilse juvantibus arvă îmbribus, atque annos siccă fuilse novēm. V. Pluvia.

Imberbis. imberbis juwenis, tandem cuffode remoto, Hor. A. Poet. 161. SYN. Impūbis, Impūber. V. Adelescens & Lanugo.

imbibo, hibi. imbiberat dirum fpargens per rura cruorem, Alcim.

SYN. Bibo, combibo, haurio, vel concipio.

imbrex, icis. Eligitur locus, bunc anguftique imbrice teefi, Virg. Geo. 4, 296. EPITH. Curvus, durus, altus.

imbrifer, eri. Venturam admittat imbrifer arcus aquam, Tibul. 1, 4, 44. SYN. Plūviālis, plūviūs.

imbuo, ŭi, titum. Cum semel îmbuerit speramus, &c. Hor. A. Poet. 331. SYN. Rigo, tingo, perfundo, lino, vel inftruo.

Imbūtus. Quo semel eft imbūta recens servabit odorem, Hor. Ep. 1, 2, 60. PHR. Rigatus, tinctus, perfusus, illitus, vel inftitutus, infractus.

Imitabilis. Demens qui nimbos et non imitabile fulmen, Vinten. 6, 590. imitamen, inis .- priscique imitanina fatii, Ovid. Fast. 4, 211.

Imitatio, onis. Sedula promisit summos imitatio fasces, Rutil.

imitator, oris. Interpres, nec desilies imitator in aretum, Hor. A. Poet. 124. SYN. Æmülus.

imitatus. Audītur fracios sonitus imitata tubarum, Virg. Geor. 4, 72. SYN. Simulans, æquans.

imitor, aris. exprimet et nolles imitabitur ære capillos, Hor. A. Poet. 33. SYN. Æmülor, simulo, assimulo. PHR. imitando sequor, assequor. sēctor, æquo adæquo, exprimo, effingo. Vestigia sequor, lego.

immacilatiis. - quamquam immaculata parentis, Paulin. SYN. Intemeratus, intactus, illibatus, purus.

Immadeo, es .- Lacryme que genæ immadu er e profusis, Ov. Met. 11, 418.

SYN. Mădeo, madesco, rigor.

Immanis. et trepida et cæptis immanibus effera Dido, Virg. Æn. 4, 642. SYN. Immītis, crūdēlis, ferus, barbarus, ferox; vel ingens, immen-

immanitas, atis. Nam si ferina immanitas. (Iamb. Dim.) P. SYN. Féritis, crudelitas.

Immaturus. Filiu: immaturus bbifset, flere quis efset, Hor. Sat. 2, 8, 59. SYN. Præmātūrus, intempestivus, præceps.

smmedicahilis .- late solet immedicabile cancer, Ovid. Met. 2, 825. SYN. Insanabilis.

îmměmor,

inetnětnor, oris. imměmor berbarum quos eft mirata juvenca, Virg. Ech. 8, 9. SYN. Öblītus.

Horresco referens, immensis orbibus angues, Virg. Æn. 2, 204. īmmēnsŭs. SYN. Ingēns, vastus, immanis.

Immerens. Quid immerentes bofpites vexas tanis (lamb.) SYN, Immeritie. et rapit immeritas sordidus unctor opes, Mart. 7, 31, 6. īmmeritus.

SYN. Indignus.

immergo, sī, sūm. immergitque manus, fædataque sanguine sonti. Ovid. Met. L. 13, 563. SYN. Mergo, demergo, submergo. V. Mergo. ımmērsus. ŠYN. Mērsus, dēmērsus, sūbmērsus aquis, obrusus, opprēsus, ımmigro. *Pōft เพลท์เgrāvi sūbito in เพระกันm meum*, (lamb.)

SYN. Migro, commigro, abeo.

imminens. Pana imminentis îret ut pranuncius. (Iamb.)

SYN. Inftans, impendens, vicinus, proximus, proprior.

îmmineo, ŭi. imminet, et lenta texunt umbraculă vites, Virg. Ecl. 9, 42. SYN. Infto, impendeo, ingruo.

imminuo, imminui, imminutum,

Postquam se dolor imminuit, med pestora planzi, Ovid.

SÝN. Minuo, diminuo, extenuo.

imminutus. at se imminuti corporis damnis novum. (lamb.)

SYN. Minūtus, attenuatus.

îmmisceo, scui, fum .- ruiilo immiscerier igni, Virg. Geor. 1, 454. SYN. Mīsceo, commisceo, permisceo, admisceo, confundo.

Immītis. Fre ferunt dulcem nīdīs immītibus escam, Virg. Geor. 4, 17.

SYN. Bārbārus, fērus, dīrus, crūdēlis, inhūmānus. V. Crudelis. īmmītto, mīsī, mīlsūm. Dīļpērļa īmmīttīt sīlvīt īncēndid pāftir, Virg. Æn. 10, 406. SYN. Mītto, īmpēllo, īnjicio, īnfēro. VERS. Āntrē

se îmmîsit aperto. Immobilis. Zapitoli immobile saxum, Virg. Æn. 9, 448.

SYN. Immotus, fixus, hærens, firmus, constans, stabilis, inconcuscus. PHR. Vēlut pēlagī rūpēs immota resistit. Manent immota locis, nec ăb ordine cedunt. Mănet illă, suoque est pondere tută. VERS. Obrik ventorum suriis, expostăque ponto, Vim cunctam, atque minas perfert, ceelique, mariique. Scopulis hærens immota manet. Haud secus ac moles quam magno mūrmūre flūctus oppugnat, manet immotus, V. Canstans.

īmmödērātus,—ēt pātēāt tāntum īmmödērātum, Lucr. 1, 1012. SYN. īmmödēttus, īntēmpērāns, vel īmmödīcus.

îmmodicus. Immodicus pariter corporis ardor adeft, Ovid. Ep. 21, 44. SYN. Nimius.

immölatör, öris. Naii immölatör ünici. (Iamb. Dim.) Prud. Cath. 12, 48. Immolatus. Vineta verbenis, avet immolato. (Sapph.) Hor. Od. 4, 21, 7. SYN. Māctātūs.

īmmolo. & īmmolāmus bostiām laudis Deo. (Iamb.) Paul. SYN. Mācto, lito, sacrifico. V. Sacrifico.

Immortalis. Dum nöftra tentat, cefsit Immortalibus. (lamb.)

SYN. Perpettius, perennis, æternus. PHR. Morte carens. Mortis expērs, nēlcīus. Immūnīs fātī. Morī nēlcīus. Nulko pēriturus zvo. Cul mortis adempta est Conditio. Vivax, expersque septileri. Fato major. Gloria nullo interitura die. VERS, Stat sine morte decus. Nomenque črit indēlēbile nostrum. Semper honos, nomenque tuum laudesque manebunt. Nulla dies unquam memori vos eximet avo. Nec ignis, Nër pëtërit fërrim, vër ëtën abolërë vëtullër. Isliquë nën nësiber bel monumentă mori. Non flamină Parcæ în te dură legunt, nec jus hăbuere nocendi. At genus îmmortale mănet, multosque per annos Stat fortună domus. Mortis ab extrema conditione văcăt.

īmmortālitās, ātīs. Mērtālē corpus sumit immortālitās. (lamb.)
SYN. Pērpētium, seternum, immortālē, mānsurum, sevum, tēmpus.
Vītā immortālis, vel immonīs lēthī. Immortālē jūs, fās.
īmmotts, ā, ūm. Mēns immotā mānēt, &c. Virg. Æn. 4, 449.

· SYN. Immobilis, fīxus.

īmmūgio, is, iī.—Cūrvīsque īmmūgiit Ætnā cavērnīs, Virg. Æn. 3, 674. SYN. Mūgio, reboo.

Immunis. Pars nullă regni immunis exitio văcăt. (Iamb.)

SYN. Līber, vācāns, vācuus, solūtus, expers. PHR. Mūnere līber. īmmūnītus.—Eurotam, īmmūnītamque frequentat, Ovid. Met. 10, 16q.

PHR. Nullo munimine cinctus,

īmmūrmuro.—ūt quondām sylvīs īmmūrmurāt Aufter, Virg. Geor. 4, 261. V. Murmuro.

īmmūtābilis. īmmūtābili mātēriæ quoque corpus babere, Luc. 1, 585. SYN. Constans, mūtarī nescius. V. Immobilis.

īmmūtātis. īmmūtātā līcēt, tāmēn, būc non noxiā vēnī, Prop. 4, 12, 17. SYN. Mūtātis, vel îmmotis.

īmmūto, ās. īmmūtātque meām, videor sensīfse figurām, Ovid. Met. 7, 722. SYN. Mūto, pērmūto, vārio.

īmo, Adv. Vēndērē nīl dēbēt, fænērāt īmo māgīs, Mart. 1, 86, 4. SYN. Quīn, quīn ētiām.

Impacatus. Ali împacatos a tergo borrebis iberos, Virg. Geor. 3, 408. SYN. Implacatus, crudelis.

Impār, arīs, — crēbro impāribūs se immīscuit ārmīs, Virg. Geor. 4, 245. SYN. Inæquālis, dissimilis; non pār, non æquus.

Impăriter. Vērsibus împăriter junciis querimoniă primum, Hor. A. Poet. 75. împăratus. ego împăratus que loquântur suggeram. (Iamb.)

SYN. Immeditatus, vel incautus.

Impāstus, a, ūm. impāstus ceu plēna leo per ovilia turbāns, Virg. Æ. 9, 339.

SYN. Jejūnus, famelicus.

Impătiens. Mollis et împătiens ante lăboris eram, Ovid. Trist. 3, 2, 10.
SYN. Pătī nescius, îndocilis. Dolorī, fortunæ împar, vel suriosus, præceps. PHR. Adversos casus qui ferre recusat, nequit.

īmpāvidus. īmpāvidus frāngīt tēlum, &c. Virg. Æn. 12, 8. SYN. īntrēpidus, audāx. V. Audax.

impedimentum. illos docebat împedimentum comæ. (Iamb.)

SYN. Öbēx, vel öbjēx, měră.
Impědio, il, itūm. impēdiūnt těněrōs vīncula nulla přdēs, Ovid. Fast. 1, 410.
SYN. Pröhibčo, inhibčo, věto, öbsto, öbsūm, öbsisto, resisto. PHR.
Votīs obstat, öbestque meis. Quīppě větor fatīs. Fata obstant. Ārcēre
aditū. Höspitio prohibēmur afenæ. Pröhibēre a nāvībus īgnēs. Prīmāquě větant consistère terra. Pabula vēntī fērre domum prohibēnt.
Dī prohibēte minas. Dī talem avertite casum.

impēdītūs. Aūt īgspēdītām cāļšībūs rēfērt dāmām, (Scaz.) Mart. 3, 58, 28. īmpēllo, pūlī, pūlšūm. Fērtē citī flāmmās, dātē wēla, īmpēllītē rēmos, Virg. Æn. 4, 594. SYN. Pēllo, īnjīcio, īnfēro, īndūco, īncito, concito, ūrgeo, premo, cogo. V. Pello, Cogo.

impēndo, dī, sūm. či dubitām bominās ierēre, aigue īmpēndērē curām ? Vir. G.2, 433. SYN. Ēxpēndo, consumo, īnsumo, sumptus fācio, vel confēro, colloco. Impēnētrābilis.—mēns īmpēnētrābilis īræ, Sil. 7, 561. SYN. Impērvius, 'rīus, ināccēlsus, īnlcrūtābilis, ātcānus,

Imperator, oris. cone nomine, imperator unice. (Ianib.) SYN. Rex, wel Dux.

imperiosus. Imperiosa trabit Proserpina, wive, valeque, Hor. Sat. 2, 5, 110. SYN. Supērbus, vel potens.

Imperito, as. Qui pecori împeritet, quem tota armentă, sequantur, Virg. Æn. 12, 719. SYN. Impero, dominor.

imperitus, a, um. Homine imperito nunquam quicquam injustius. (Iamb.) SYN. Indoctus, ignārus, rūdis, illīteratus.

împerium. împerium oceano, famam qui terminet aftris, Virg. Æn. 1, 291. SYN. Jūlsum, præceptum, mandatum, vel regnum, potestas, ditio, dominātus, dominātio, moderāmen, sceptrum. EPITH: Durum, violentūm, superbum, solenne, audax, iniquum, molestum, immīte, intolerabile, dulce, fuave, benignum, amīcum, blandum, gratum, felix, potens, PHR. Imperii jūs, jūrš, potestās, fræna, moderāmen, honor, majestās, Imperii moles, pondus, onus Regium. Moderāmina rerum. Imperium proferre. Împerii fines extendere, protendere. Împerio, vel sceptro novos populos adjungere, addere, adjicere. Nova subdere regna. Regis in pěrĭūm, jūsa, vel leges patī. VERS. Omnīsque potestas impatiens con-sortis erīt. Pater omnīpotens rērūm, cuī sūmmā potestas. Illa înclyta Roma imperium terris, animos æquabit ölympo. Super Garamantas ět îndos Proferet împerium. Imperium oceano, famam qui terminet āftrīs,

nitis, npěto. Rēx împěrævit, înflitis, tr. mibī. (Iamb.)

SYN. Pracípio, praefcrībo, jude rimāndō, ēdīco, vel dominor, rēgno, praesum. PHR. Impěrium těněo, gy , impěrio, fcěptrō potior. Impěrii hábenas moděror, tracto. Jurá do pravilis. Legēs împōno. Děcus, împěrii timqué Látini Tē pēnės. Tē rēgia fanta sub domino est. Populos impěrio regere, preměre, subigere, franare, moděrari. Ditione těněre. Populos īmpēro. lēgēs indicere, statuere. Sceptra tenere, gerere. Populos sub leges trahere. Regno sceptroque potiri. Magnas regnare per urbes. Per populos dăre jură. Jūră dăbat legelque viris. Totăque sub regno terră futură tuo est. Măre et terras omni ditione tenebat. Placida populos în pace regebăt. Cunctīs dominābitur orīs. Totum sub leges mitteret orbem. Victīs dominabitur agrīs. VERS. O qui res hominumque Deumque æternis regis împeriis, et fulmine terres. Regemque dedit qui fædere certo et preměre et laxas sciret dare jussus habenas. Luctantes ventos tempestatesque sonoras împerio premit, ac vinclis et carcere frænat. V. Regno.

imperterritus, a, um. obvius ire parat : manet împerterritus ille, Virg. Æn. 10, 770. SYN. Interritus, intrepidus, audax.

Impērtio, vel or. ātque eadem membrīs împertitură medelas, Dracon.

SYN. Do, tribuo, præbeo, elargior. V. Do.

impeto, ii, îtum. împetito felix quod in bæc tibi sæcula primos, Cl.

SYN. Invado, īrruo, împugno, aggredior, adorior.

împetrăt et pacem, locupletem frugibus annum, Hor. Ep. 2, 1, 137.

SYN. Exoro, obtineo, exigo, consequor.

impētus, us. Aguora; sīc illam fert impētus ipse volantem, Virg. Æn. 5, 219. SYN. Vīs, viölentia, incūrsio, incūrsus. EPITH. Præceps, rapir dus, vīvidus, celer, citatus, acer, validus, minax, furiosus, vehemens, furrbūndus, ferus, sævus, amens, demens, effrænis, violentus, iratus, furialīs, hōstīlīs, fērvēns, pŏtēns, cæcŭs, ārdēns, văgŭs. VERS. Præceps tōtam împětůs obrůit arcem. Subito impětě præceps.

impietas, atis. impiciatis babet, f eftum celibrare sacerdes, Ovid. Met. 4, 8

SYN. Nefas, crimen, scelus, vel crudelitas. EPITH. Audax, temeraria. facrilegă, fēră, dīră, effrænie, petulâns, barbară, Insană, crudelis, ftultă, demens. PHR. Mens împiă. Împiŭs ausus. Împietas omne ausă îcelus. Împietas secura Del.

impiger, a, um. impiger extremos currit mercator ad indos, Hor. Ep. 1, 1, 45.

SYN. Dīligēns, alsīduus, sēdulus, strēnuus, acer.

Împius. Impiaque æternam timuerunt sæcula nociem, Virg. Georg. 1, 468. SYN. Scelestus, sceleratus, nefarius, nefandus, vel crudelis. PHR. Dei, Superum, zequi contemptor. Quem nulla movet religio. Quem coca răpit împietas. Quem împius abstulit error. Spernens julsă verendă Dei. Per omne falque nefalque ruit. Superum contemptor et æqui impatiens. Quem in făcinus Jurasse putes.

implacabilis. effice sit nobis non implacabilis ira, Ovid. 2, 2, 62. SYN. Inexorabilis, immītis. PHR. Indocilis flecti. Precibus manfue-

scere nescius. V. Crudelis.

împlacatus. Dextrum Scyllă lătus, lævum împlacată Chărybdis, Virg. Æ. 3, 420. SYN. Implācābilis, vel tūrbātus.

Implacidus. Drūsūs Genaunos, implacidum genus. (Alc.)

SYN. Implācātus, ferox, asper, durus.

împleo, evî, etum. împlevit magni quam Ciceronis opus, Mart. 7, 62, 7. SYN. Compleo, adimpleo, repleo, cumulo.

implicatus. Canidia brevibus implicata viperis. (lamb.)

Implicitus, a, um. implicitalque errore vias, Sc. Lucan. 8, 5.

SYN. Implēxus.

împlico, as, ui, atum, & itum. împlicuit bello, qui nos fugiatis amicos, Virg. Æn. 11, 109. SYN. Illaqueo, irretio, circumretio, involvo, impedio. împloro. Cælestes împlorăt ăquas doctă prece blandus, Hor. Ep. 2, 1, 135.

SYN. Invoco, exposco, obtestor, precor opem, testor, appello.

împlūmis. observans nido împlūmes, detraxit; at illa, Virg. Geor. 2, 513. PHR. Nüllīs vēstītus plūmīs.

impolitus. SYN. Alper, rudis, inornatus.

Impollutus, a. um. impolluta fides, &c. Sil. SYN. Intemeratus, purus. Impono, posui, positum. Vidit, thurieremis cum dona imponeret aris, Virg. Æn. 4, 453. SYN. Addo, superaddo, superpono, aggero, vel injungo, mando, impero, vel fallo, decipio, illudo.

Importunus .- serum canit importuna per umbras, Virg. Æn. 12, 864. ŠYN. Incommodus, nocens, nocuus, noxius, infeltus, molettus.

împos, otis. SYN. Non compos, expers, vel împotens. împositus. împositique rogis juvenes ante oră părentum, Virg. Æn. 6, 308.

ŠYN. Āddītūs, sūpērposītus, īmpostus.

impossibile. eft împosibile spectare profunda Sabaoth. Pr. PHR. Vīrībus, conātībus mājus. Nunquam futurum. VERS. Ab ortu Söl äntě cădět, quam hoc contingěrě fas sit. Prius ab occasu nascētur Tītān. Ante Danaidum urnas implere, Cribro aquam haurire, Mare exhaurīre, licebit. Prius, Terra feret stellas, cœlum findetur aratro: undă dăbît flammas, et dăbit îgnis ăquas. Desinet else prius contrarius īgnībus hūmor. Ante tigres jūngentur equis. Cum canibus timidī venient ad pocula damæ. Hybernos citius numeraveris imbres Sylvarumque Priūs Pārs čadēm cœlī Zephyros emīttet et Eūros: et tepidus gelido flabit ab axe Notus: et ver autumno, brumæ miseebitur æstas, ātque eadem regio velper et ortus erit. Prius fluctus poteris siccare marīnōs. V. Nunquam.

impotens. îllam deperit împotente amore. (Phal.) Catal. 33, 22.

SYN. Imbecillis, infirmus, debilis, invalidus, wel impos, Impotentia. Gregem aftuosa torret impotentia. (Iamb. pur.)

SYN. Dēbilitās, wel violentia. Imprecor, aris. Imprecor arma, armis: pugnent îpsique nepotes, Virg. Æn. 4. 629. PHR. Mala omnia posco. Dira precor. Diris onero, incesso. Diris dēvoveo. Mālā mūltā prēcor. Mālā mūltā optārē. Dīrās prēcēs mīttērē. Cāpītī cārmīnā dīrā cānīt. VERS. Sānguinēās ēdāt Illē dāpēs, ātque orē cruento Triftia cum multo pocula felle bibat. Terra tibi fruges, amnis třbí deněgět undás. Di třbí dent nullosque láres, inopemque senectam, ēt lõngās hyemes perpetuamque sitim, eveniat nostrīs hostibus ille pudor. Ipsă fămē stimulante ferens, herbasque sepulchris Quærat, et a sævis ossă rělictă lupis. Exul, inops erres, alienaque limina lustres: exiguumque pětas öre tremente cibum, Silque miser semper, nec sis miserabilis ulli, Gaudeat advērsīs fœmina virque tuis. Dēvorer ante, prius subito telluris hiatu: Aut rutilo mīssī fulminis igne cremer. Sed mihi vel tellus optēm prius īmā dehīscat, vel Pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras ante, pudor, quam te violem.

împrîmîs. împrimis una discăt ămare domo, Ped.

SYN. Cum primis, præsertim, præcipue.

Imprimo, pressi, pressum. Felix non levior cippus nune imprimit ofsa, Pers. 1, 37. SYN. Signo, obsigno, inscribo, informo, figo, infigo. împrobitas, atis. împrobitas îpsos audet tentare parentes, N.

SYN. Scelus, crīmen, impletas. improbo. improbat bas paffor saltuque imitaitis agrāfi, Ovid. Met. L. 1, 4, 521. SYN. Rējicio, damno, criminor, arguo.

împrobus. Sīcut inbærēbāt, pūgnīs licet, împrobe dīxit, Ovid. Met. L. 4, 370. SYN. Malus, malīgnus, sceleratus.

împroperatus. împroperată refert, et mens exastuat îra, Virg. Æn. 3, 798. SYN. Lentus, tardus.

Imptovidus. atque improvidă pēltoră türbăt, Virg. Æn. 2, 200.

SYN. Incaūtus, imprūdēns, vel improvisus.

Improvisus. Improvisus ait, coram quem quaritis adsum, Virg. Æn. 1, 599. SYN. Inopinus, inopinatus, repentinus, inexpectatus, insperatus, subitus, Imprudens .- nunquam imprudentibus imber, Virg. Geot. 1, 373.

SYN. Improvidus, încautus, înfeius, îgnarus. Imprudentia .- quid enim imprudentia prodeft ? Ser.

EPITH. Cæcă, præceps, temeraria.

Impūbes, is. Dividit, impūbesque immanī vūlnere malas, Virg. Æn. 9, 751.

SYN. Impūber, Imberbis.

impudens. impudens liqui pătrios penates. (Sapph.) Hor. Od. 3, 27, 49. SYN. Effrons, īnverecundus, procax, protervus, audax, temerarius. PHR. Pudore, wel pudorem exutus. Duri oris homo. Perfrictæ frontis. Cuī nūllus in ore pudor. Cujus exulat ore pudor. Quī mente pudorem expulit. Fronte earens. Pudoris expers. Nil ruboris habens. Cujus fugit ab ore pudor. VERS. Nīl tuž, Cydīppē, facta ruboris habent. Vos ubi contemptī rūpīstis fræna pudoris. Perfricuit frontem posuitque ruborem.

împudenter. Non împudenter vită quod, &c. (lamb.)

SYN. Procaciter, proterve, audacter.

împudīcus. Nec împudīca Colebis îmulit pedēm. (Iamb. pur.) SYN. Turpis, împurus, înfamis, lascīvus, libīdinosus. V. Libidinosus. împune. et sape alterius ramos împune widemus, Virg. Georg. 2, 32. ampunitus. Terge pletfor enim, qui tu impunitior ille ? Hor. Sat. 2.7, 205. SYN, Inuities,

incantatio, onis. SYN. Incantamen, incantamentum, cantamen, faicinatio. PHR. Magicum carmen, excantata vox. Magici cantus, soni, susūrrī. Magica cantio. Ars Circaa, a Circe ventfica. Magicum mūrmur. Věněficus cantus. Noxia, věněfica verba. V. Magia, Veneficium.

īncāpāx, ācis, 2 br. SYN. Non capāx, non aptus, impār. īncēdo, seī, seum.—grēsu gaudēm incēdit iuli, Virg. Æn. 1, 690. SYN. žo, vado, ambulo: gradior. PHR. Viam sacio, tento, molior, tero, carpo, invado, insisto. Gressum tendo, fero, effero, Iter emetior. Vēstīgiā siecto, torqueo. VERS. Iter ad naves tendebat Achates. Pērge modo, et qua te ducit viā, dīrige grēsum. Grēseumque ad mænia tendit. Talem Dido se læta ferebat. Corripuere viam interea, qua semita monstrat. Haud moră festinant julsi, rapidisque feruntur Palsibus.

Incēndium.—glomerāque ferens īncēndiā vēntus, Virg. Geor. 2, 311. SYN. Ignis, flāmmā, rogus, Vulcānus. EPITH. Vigum, Vulcānum, atrum, dirum, fævum, furens, furibundum, trifte, lethale, vorax, fumans, fumosum, fomidum, rapidum. PHR, Vulcania peftis. Per alta căcumină regnans. VERS. Cunctă jăcent flammis, et triffi mersă făvillă. Dant clara incendia lucem. Fumidus atra vadis Phlegethon incendia Sürgit in immensum geminātis ignibus ātrox Flamma rogum. Völucres völitant per inane favilla.. Dedit ampla ruinam Vulcano et -. perante domus. Jam proximus ardet ucalegon. Sigea igni freta lata relūcēnt. Cčcidītquė superbum īlium, ēt omnis humo fumāt Nēptūniā Trojā. Ignīs flagrantes prūnās, liquēfāctāquē sāxā sub aurās Cum Arēpitu agglomerat. Mixtie per inane favillis, et cinere ignito totum prætexit ölympum. Victorque Sinon incendia miscet insultans. Rapidusque încendiă flatus Ventilăt, et volucres spargit per nubilă flammas. Sed non idcīrco flammæ atque încendia vires indomitas posuere. Omne mihi vīsum considere in ignes ilium. Jam tua suppositis arderent menia flammis. Ignēs ad tēcta feruntur. Nēc vires hominum infusaque flumina prosunt. Profternit patrios impia flamma lares. V. Incendo, Ignis, & Fūmūs.

## Descriptio Incendii. Sil. Ital. 27, 93.

Inde ubi collecti rapidam diffundere pestem Cœperunt ignes, & se per pinguia magno Pabula ferre sono, clarè exspatiantur in auras, Atque alimenta vorat strepitu Vulcanus anhelo Arida, & ex omni manant incendia tecto. Sentitur plerisque priùs, quàm cernitur ignis Excitis fomno; multorumque ora, vocantum Auxilium, invadunt flammæ.

Incendo, di, sum .- fragiles incende bitumine lauros, Virg. Ecl. 8, 82. SYN. Succendo, înflammo, uro, exuro, aduro, comburo, cremo, wel incito, concito, provoco, impello, hortor. PHR. Flammas, faces, ignam sūbdo, sūbjicio. Ignes înjicio. Sūbjectis ūrere flammis. Ignibus, vel flammis dare. Fer stabulis inimicum ignēm. Toth Vulcanum spargare. tēctīs. Mīttere in īgnes. Sācrilegos Templīs admoverat īgnes. Flammis dēlēre, extīnguere, abolere. V. Uro.

incertus. incerti quo fata ferant, ubi siftere detur, Virg. Æn. 9, 7. SYN. Ancēps, dubius, non cērtus, ambiguus, anxids, dubitans.

importe. Sed que fe impiro dedit adulterio, Catul. 64, 84. SYN. Immundus, fædus, spurcus, obscænus, sordidus, turpis. Imputo. Imputet ipse Deus nectar mibi : fiet acetum, Mart. 12, 48, 13. SYN. Tribuo, attribuo, arrogo, adicribo vel supputo, numero. imis. Sēd grevitēr genītus imo de pēcibrē ducens, Virg. Æn. 2, 288. SYN. Intimus, extremis, vel profundis, intimus. In. Sī nullan noferis ultra fpem ponis in armis, Virg. Æn. 11, 411. Inaccelsus. Dives inaccefios ubi Solis filia lucos, Virg. Æn. 7, 11. SYN. Invijis, impērvius, vel inhospitus. PHR. Carens aditu. Asper accelsu. Aditu impervius omni. Salebrolæ rupes. Quaque est difficilis, quaque eft via nulla. Pertingere gressu Quo nemo valeat. Inaqualis. Haud bene inaquales veniunt ad aratra juvenci, Ovid, Ep. 9, 29. SYN. Impār, non æquūs, Inmitio. Quid si më is inastuet pracerdiis. (Iamb.) Hor. Epod. 11, 22. BYN. Æduo, ferveo. Inamabilis. Non cădit în mores f eritas inamabilis istos, Ovid. Pont. 1, 6, 5. SYN. īnvīsus, odiosus, moleftus. Inamenus .- adiit inameenaque regna tenentem, Ovid. Met. 10, 15. SYN. Ingrātus, mæstus, trīstis, īnjucundus. Inambitiosus. Secretos montes et inambitiosa colebat, Ovid, Met. 11, 76 c. SYN. Mödēstus, moderātus. Inānis. Pērquē džmēs Dītīs vācidas et ināniā rēgnā, Virg. Æn. 6, 26g. SYN. Vācidus, vācidātus, vel vānus, īrritus, Inaniter. Ne sibimēt quīsquām de rēbūs inaniter ūllīs, A. SYN. Früfträ, Incalsum. inapērtus.---- fraudique inapērta senēcius, Sil. 7, 26. SYN. Claūsūs. Nec nulla înterea eft inaratæ gratia terræ, Virg. Geor. 1, 84. Ingratus. SYN. Incultus. inārdēsco. Solis inārdescit rādiis, longēque refulgēt, Virg. Æn. 8, 623. SYN. Inardeo, incendor, incandeo, incandesco, ignesco, ardeo. Inaspectus. Sedis inaspectos ceelo, radissque penates, Stat. Theb. 1, 50. . SYN. Invisus. Inaffuetus. Lumen inaffueti vix patiuntur equi, Ovid. Fast. 4, 450. SYN. Insolitus, infuētus. ĭnaūguro. SYN. Auguror, vel consecro, sacro, ungo. Inauro. Confestim liquidus fortunæ rīvus inauret, Hor. Ep. 1, 12, 9. SYN. Deauro, auro, decoro, orno, exorno, illustro, dito, tego, obduce Induco, Illudo, Illino. Inaŭsŭs. aft čgö magnă Jovis conjux sil linquere inaŭsum, Virg. Æn. 7, 208. SYN, întentatus. ĭastispicatus. Per inauspicatum sanguinis pignus mei. (lamb.)

Inatispicatus. Per inauspicatum sanguinis pignus meī. (12mb.)

SYN. Inselīx, advērsus, sinīstēr, insaūtūs, lævus.

jautītus. Mooji inausatæ pollice filā lyræ, Ovid. A. Am. 2, 494.

SYN. Aūrātus. PHR. Aūrō īndūctūs, īllitus. Inturis. ēncēlā: digitos gēminās et inouribus aurēs, F.

SYN. Gēmměž, gēmmātă, pēndulă.

īncălēsco, încăluit. mediuit quoties saucia wēnā mērē, Matt. 4, 66, 12. SYN. Calesio, înardēsco, înstammor.

Insancico, nui. Tortaque ramigio foumis încanăi: undă, Catul. 62, 13, SYN. Cancico, albeico.

jocānis. — "vījoš erīnās imcērāguš mēmā, Viņg, Bu. 6, 8 10. SYN. Cānis, ālbūs.

īncšn-

incantatio, onis. SYN. Incantamen, incantamentim, cantamen, faicinatio. PHR. Magicum carmen, excantata vox. Magici cantus, soni, susurri. Magica cantio. Ars Circaa, à Circe ventfica. Magicum murmur. Veneficus cantus. Noxia, venefica verba. V. Magia, Veneficium.

īncāpāx, ācis, 2 br. SYN. Non capāx, non aptus, impār. īncēdo, sei, ssum.—grēssi gaūdēm incēdit iūlī, Virg. Æn. 1, 690. SYN. Eo, vado, ambūlo: gradior. PHR. Viam sacio, tento, molior, tero, carpo, invado, insisto. Gressum tendo, fero, effero, Iter emetior. Ventīgiā fiecto, torqueo. VERS. Iter ad naves tendebat Achates. Perge modo, et qua te ducit viā, dīrige gressum. Gressumque ad menia tendit. Talem Dido se læta ferebat. Corripuere viam interea, qua semita monftrat. Haud moră festinant julsi, rapidulque feruntur Palsibus.

Incēndium.— glumeralque ferens incendia wēntus, Virg. Geor. 2, 311.
SYN. Ignis, flamma, rogus, Vulcante. EPITH. Vagum, Vulcantum, atrum, dirum, fævum, furens, furibundum, trifte, lethale, vorar, fumans, fumosum, fumidum, rapidum. PHR. Vulcania pēstis. Per atta căcumină regnans. VERS. Cunctă jăcent flammis, et tristi mersă făvillă. Dant clara incendia lucem. Fumidus atra vadis Phlegethon incendia volvit. Sūrgit in immēnsum geminātis ignibus ātrox Flamma rogum. Völucres völitant per inane favilla.. Dedit ampla ruinam Vulcano et perante domus. Jam proximus ardet ucalegon. Signa ignī freta lata relūoēnt. Cžcidītquė superbum īlium, čt omnis humo fumat Neptūnia Troja. Ignis flagrantes prūnas, liquėfactaque saxa sub auras Cum Arëpitu agglomerat. Mixtis per inane favillis, et cinere ignito totum prætexit ölympum, Victorque Sinon incendia miscet insultans. Rapidusque încendiă flatus Ventilăt, et volucres spargit per nubilă flammas. Sed non Ideirco flammæ atque incendia vires indomitas posuere. Omne mihi visum considere in ignes ilium. Jam tua suppositis arderent monia flammis, Ignes ad tecta feruntur. Nec vires hominum infusaque flumina prosunt. Profternit patrios impia flamma lares. V. Incendo, Ignis, & Fūmūs.

## Descriptio Incendii. Sil. Ital. 27, 93.

Inde ubi collecti rapidam diffundere pestem Cœperunt ignes, & se per pinguia magno Pabula ferre sono, clarè exspatiantur in auras, Atque alimenta vorat strepitu Vulcanus anhelo Arida. & ex omni manant incendia tecto. Sentitur plerisque priùs, quàm cernitur ignis Excitis fomno; multorumque ora, vocantum Auxilium, invadunt flammæ,

Incendo, dī, sum .- fragiles incende bitumine lauros, Virg. Ecl. 8, 82. SYN. Succendo, înflammo, uro, exuro, aduro, comburo, cremo, wel incito, concito, provoco, impello, hortor. PHR. Flammas, faces, ignem sūbdo, sūbjicio. Ignes înjicio. Sūbjectis ūrere flammis. Ignibus, vel flammis dare. Fer stabulis inimīcum ignēm. Tota Vulcanum spargare. tēctīs. Mīttere in īgnēs. Sācrilegos Templīs admoverat īgnēs. Flammīs dēlēre, extīnguere, abolere. V. Uro.

incertus. incerti quo fata ferant, ubi siftere detur, Virg. Æn. 9, 7. SYN. Ancēps, dubius, non certus, ambiguus, anxide, dubitans.

incolo, lui. Sie veteres ades incoluiffis, avi, Tibul. 1, 10, 18. SYN. Colo, habito, inhabito, maneo.

Incolumis. Gratulor incolumi quantum sinis, &c. Ovid. Ep. 6, 3.

SYN. Salvus, înteger, îllæsus, sofpes, tutus, securus, sanus,

Incomitatus. Externis virtus incomitata bonis, Ovid. Pont. 2, 3, 35. SYN. Solus. PHR. Nullo comitante.

incommodum. \_locus miserantem incommoda noftra, Virg. Æn. 1, 74. SYN. Damnum, noxă, detrimentum. V. Damnum.

Incompositus. Det motus incompositos, et carmina dicat, Virg. Geor. 1, 150. SYN. Incomptus, incultus.

āſsiduē vēniebāt, ibi bæc īnconditā solus, Virg. E. 2. 4. īncondītus.

SYN. Incompositus.

înconditus, à condio. Inconsideratus, a, um. 4 long. 2 br. SYN. Inconsultus, imprudens. Inconsolabilis. Jūra suī mærens, inconsolabile vulnus, Ov. Met, 5, 226. SYN. Insolābilis. PHR. Nulla solabilis arte.

Inconstans. SYN. Levis, mobilis, instabilis, mūtabilis. PHR. Animus încertior aură. Anceps animi. Animo levi, încerto, înstăbili, labanti, ambiguo. Mobilior vento. Euripo inconftantior, Sibi non conftant: Animo nunc huc, nunc fluctuat illuc. Semper impatiens sui. Nil dubio placet. Mobilitate vigens. Cui mens mutabilis: mobile pectus. Huc īllūc nūtāns. Följo lēvior. Quolibēt ētt foljo, quāvīs incērtior atīrā. VERS. Vārium āc mūtābilē sēmpēr Fæminā. Non sīc incērto mūtāntur flamine Syrtes, Nec folia hyberno tam tremefacta Noto; quam cito fæminea non constet sædus in īra, Sīve ča causa gravīs, sīve ča causa levis. Mobilis Æsonide, vernaque încertior aura, cur tua polliciti ponděrě vērbă cărent.

Inconstantia. Quem nunc (tanta bomines rerum inconstantia versat.) Ovid. Met. L. 13, 646. SYN. Levitas, mobilitas. PHR. Mentis incerta levitas. Mens instabilis, Vagi errores. V. Fortuna & inconftans. Incoquo, oxī, octum. Hūjus odorāto rādīces Incoque Bacebo, Virg. Geor. 4.

SYN. Cŏquo; īgně cŏquo.

Incorruptus. Incorrupta Fides, nudaque Veritas, Hor. Od. 24, 7. SYN. Inviolatus, intemeratus, integer, purus, sanus, sincerus, cartus.

Increbesco, bui.-Et late increbescere nomen, Virg. Æn. 8, 14. SYN. Crebesco, cresco, aŭgeor, vel vulgor.

Incredibilis. Hic incredibilis rerum fama occupat aures, Virg. Æn. 2, 294. PHR. Fide major. Credibili major. Fidem excedens, superans. Hoc credi nefas nequit. Credere quis possit? Si credere dignum est. Si qui fīdēs. VERS. Cuī posterītās non habītura fīdem. Nīsī vatibus omnīs ērīpienda fides. Excelsītque fidem meritorum summa tuorum. Mul 📦 ve crēdibilī tulimus mājorā, ratāmque Quo minus acciderint non habitara fĭdēm.

Incredulus. Quodeunque oftendīs mibi sic, incredulus odī, Hor. A. Poet. 188.

SYN. Non credulus, vel obstinatus.

incredulitas, atis. Si non wult peenas incredulitate mereiur, Paul. -EPITH. Öbdūrātă, sŭpērbă.

incrementum .- magnum Jouis incrementum. (Spond.) SYN. Accelsio, augmēntum. EPITH. Māgnum, amplum, ingens, mīrāndum. increpo, vi. Pollicibus fragiles increpuere manus, Prop. 4, 7, 12.

SYN. Crepo, inftrepo, vel arguo, objurgo, inculo. Increpito. Höffis amare, quid increpitas, mertanque mindris? Virg. P.n. 10. goo. V. Increpo. zacrēlco. Increlco, evi. Telogum seges et jaculis increvit acutis, Vir. A. 2, 46. V. Crelca. Incubo, bui. ...... incubu ere mari, tetumque, &c. Virg. Æn. 1, 88.

SYN. Incumbo, Indormio, vel foveo.

Incultus. Qui teneau, nam inculta videt, bominofne, ferane, Virg. Æn. 1, 308. SYN. Incomptus, inornatus, inurbanus, inconcinnus, incompositus, horridus, squalidus, vel sterilis.

incumbo, încubăi. Cunetă păter, fatoque urgenti încumbere vellet, Virg. Æn. 2, 653. SYN. Incubo, Innitor, wel studeo, Invigilo, vaco, Intendo. īncūnā būlā. -- Jours incunabula Creten, Ovid, Met. 8, 99.

SYN. Cūnābůlă, cũnæ. V. Cunæ.

Incūriă. off endar maculis, quas aut încūriă fădit, Hor. A. Poet. 352.
SYN. Pigritiă. EPITH. Tardi, lêntă, segnis, deses. V. Pigritia.

încurro, rri, rsum .- et densis încurrimus armis, Virg. Æn. 2, 409.

SYN. Incurso, curro in, vel incido.

încus, udis, - Gemit împositis încudibus ætna, Virg, Geor. 4, 172. EPITH. Horrisona, rigida, dūra, ferrea, gravis, sonans, resonans, Ætnæä, Vulcania, Æölia, Sicula. V. Procudo.

Quem non încusavi amens, &c. Virg. Æn. 2, 745. SYN. Accufo, damno, arguo, increpo. V. Accufo.

incustodītus. incustodītis et apērtis, Lesbia, semper, Mart. 1, 35, 1. SYN. Indefensus, întutus, relictus.

īncūsus. Incūfum, aut ātræ māfiam picis ūrbē reportāt, Virg. Geor. 1, 275. SYN. Cusus. V. Cudo.

Incutio, is, cufsi, cufsum .- incute vim ventis, &c. Virg. Æn. 1, 73. SYN. Quatio, infligo, impingo, wel injicio, immitto.

indago, as. SYN. Indagine cingo, luftro. V. Venor, vel quæro, perquīro, fcrūtor, īnvēstīgo.

indago, inis .- sāltūsque indagine cingūnt, Virg. A.n. 4, 121. SYN. Rēte, casses, vel indagatio, perscrutatio. EPITH. Vigil, solers, sollicita, anxia, sagax, strenua, longa, constans.

īnde vorā pāter Ænēās sīc ārsus ab altā, Virg. Æn. 2, 2. SYN. Hinc, vel post, deinde.

Indebitus. Præmia magna quidem, sed non indebita posco, Ovid. Ep. 16, 19. SYN. Non debitus, indignus, immeritus. Quam sit luscă Philenis indecenter. (Phal.) Mart. 12, 22.

indecenter. SYN. Türpiter, deformiter.

Indecor, oris. Non erimus regno indecores, nec vestra feretur, V. R. 7, 231. Indecorus. Non indecoro pulvere sordidos. (Alcaic.) Hon Od. 2, 1, 22.

SYN, Inhonestus, înglorius, turpis, deformis, înfamis. Nunc vălidam dextră răpit îndefessă bipennem, Virg. 11, 651. PHR. Fătīgārī nēscius, Labore invictus.

Indefletus. Qui lacryment desunt, indefletæque vagantur, Ovid. Met. 7, 611. SYN. Indeploratus, infletus.

Indelībātus. Indelībātās cuneta sequuntur opes, Ovid. Trift. 1, 5, 28.

SYN. Illībātus, īntāctus, īntēger.

Indeploratus. Indeploratum barbara terra teget ? Ov. Trift. 3, 3, 46. V. Indefletus. Indesertus. Indeserta meo peetore regna gere, Ovid. Am. 2, 9, 52.

SYN. Non desertus: tutus, defensus.

Indi, orum. Destiper : omnis eo terrore Egyptus, et indi, Virg. Æn. 8, 705. EPITH. Cölörātī, sitientes, depexi, odorātī, thūriferi, gemmiferī, ardentes, pioti, ufti, graciles, obscuri, atri, fusci, exufti, adufti, ex-'trēmī, longīnquī, longavi, Mēmnonii, eoi, Hydalpæi, Gangetici. PHR.

Indica gens, indorum populus. Eoze gentes, indi, extremi cultures orbis eoi. Positique sub ignibus indi Sydereis. V. Mox India.

India. India mittit thur, molles sua thura Sabæi, Virg. Geor. 1, 57. Aliæ pars, multa regna complectens opulentissima. In ea præcipui fluvii Indus. & Gauges. Ibi Elephantes immensæ magnitudinis, è quorum dentibre chur conficitur : Gemmarum etiam, & aromatum feracissima. EPITH. Tofta, gem-mifera, aurifera, remota, extrema, eburnea, eburna, dives, opuleati. PHR. Inda terra, tellus, ora, plaga, regio. Gangetica, Gangetis tellas. Eoī tractus. Orbis eous. Nascenti subdită Phabo. Hydaspæa tellus, ch Hydaspe sluvio. Ōra Mēmnonia, à Memnone Rege. Extrêmi sinus orbis. Que locă fabulosus lambit Hydaspes. Diti quæ Gange rigatur indă. VERS. Promit hic ortus, aperitque lucem Phæbus, et flamma propiore nudos inficit indos. Decolor extremo qua cingitur india Gange. Quicquid gemmarum prodigă mittit îndiă. Præbet odoratas qua discolor îndiă messes, Indicium. Indicium teela nobilitatis erant, Ovid. Ep. 16, 52.

SYN. Index : sīgnum, argumentum, nota, insigne, specimen vetti-

gĭūm.

Indico, as .. Indicat et nomen littera fatta tuum, Tib. 3, 1, 82.

SYN. Ostendo, monstro, significo, aperio.

Indico, is, xi, chum .- divim templis indicit bonorem, Virg. Æn. 1, 612. SYN. Edīco, denuncio, promulgo.

īndīcus. īndīcā quī cupērēt pompā, Lyæë tuos, Mart. 8, 78, 2. SYN. Gāngēticus, eous.

Indigena. Sufpicit, indigene Sidonida nomine dicunt, Ovid. Met. 2. 840. SYN. Cīvis, īncola.

ındigeo, gui. Quin tu aliquid saltem potius, quorum indiget usus, Virg. Ecl. 2, 71. SYN. Egeo, careo, opus habeo.

îndigestus .- rudis îndigestaque moles, Ovid. Met. 1, 7.

SYN. Incompositus: confusus.

Indigetes, um. Di pătrii îndigetes et Romule Veftaque mater, V. G. I, 498. Indignatio, onis. Si natūra negat facit indignatio versum, Juv. 1, 79.

SYNo îră. EPITH. Præceps, subită, repentină, sevă, cæcă, demens. mināx. V. Ira.

īndīgnātus.—aliquem indīgnatus ab umbrīs, Virg. Æn. 7, 770. SYN. Īrātus.

Indignor, aris. et casum insontis mecum indignabar amici, Vir. Æn. 2, 94. SYN. Irascor, succenseo, stomachor. V. Irascor.

Vī propria nītuntur, opisque baud indiga nostra, Virg. Geor. s. īndīg**ās.** 428. SYN. Egēnus, egens, inops, pauper.

Indiscretus. Indiscreta suis, gratusque parentibus error, Virg. Æn. 10, 392. SYN. Indīttī ctus, simīlimus.

īndīviduus. Mors îndividua est noxiă corpori. (Choriamb.)

PHR. Pērpētuus comes.

Indīvīsus. indivisus bonos, iterumque et rursus eidem, Sil. 8, 9.

SYN. Conjunctus.

īs gēnus indocile, ac dispērsum montibus altīs, Virg. Æn. 8, 521. īndŏcĭlis. SYN. Rudis, agrēfis.

Indoctus .- Non tu în triviis, îndocte, solebas, Virg. E. 3, 26. SYN. Imperītus, ignarus, illīteratus, rudis. PHR. Doctrine, Palladis expers. Cuī nullis artibus imbutum pēctus. Sterilis doctrine fætibus. Arte incultus, rudis. Artis expers. Qui nullas animum per artes excoluit. Qui dulce nectar Pegasei fontis non hausit. V. Ignarus.

indoles, es, ii. indoluit facto, &c. Ov. Met. 4, 173. SYN. Doleo, ingemo. indoles, is. Quid piùs Eneas tanta dabit indele dignum? Virg. Æn. 10. ●\$26. SYN. Ingenium, natura. EPITH. Egregia, generosa, nobilis, ingenua, præstans, amabilis, culta. V. Ingenium.

Indomitus. Lasin ab indomito, vel si romand fatigat, Hor. S. L. 2. S. 2, 10.

SYN. Invictus, insuperabilis, inexpugnabilis, fortis.

indubitatus. Indubitată fides, cui nunquam muneră, &c. A. SYN. Certus, non dubius.

inducia. Suspiciones, inimicitia, inducia. (Iamb.) Ver. Eun. 1, 1, 15. EPITH. Pāctæ, jūrātæ, fictæ, breves.

Induco, xī, ctum,—ēt vāriās īnducere plumās, Hor. A. Poet. 2.

SYN. Āddūcō, ādmītto, īntrodūco, vel īmpēllo, ādīge, vel opēria. īndalgēntiā. īmēr; ēt ēxcipērēt Cæli īndalgēntiā tērrās, Virg. Georg. 2, 345. SYN. Lēnītās, clēmēntiā, pietās, vel vēniā, remītsio. EPITH. Blandā, mītis, plācīdā, āmīcā, fācilis, grātā.

andulgeo, sī, tum. Quid tantum însano juvat indulgere labori, Virg. An. 2, 776. SYN. Ignosco, condono, parco, vel concedo, permitto. V. Parco. dumentum. indumenta pedum, velut Mojses. (Phal.) P.

SYN. Amīctus, vēstis. V. Vestis.

saduo, dui, dutum. SYN. Vestio, amicio, operio, tego. PHR. Sumere venes. Artus înducere vente. Cîrcumdare corpus amichu. Ventem huměrīs īndūcěrě. Ve Vefiio.

induresco, rui. Sufficit atque ipso vexatum induruit usu, Ovid. Trift. 5, 2, 5. SYN. Dūrēfco, indūror.

Indus, a, um. indum sanguineo vėlūti vidlaverit Oftro, Virg. Æn. 12, 67. SYN. Indicus, Gangeticus, cous.

indistum. V. Vestis.
indistriă. Sed nonnullă măgis vires îndustriă firmat, Virg. Geor. 3, 200. SYN. Solertia, ars, dexteritas, ingenium. EPITH. Solers, sedula, vigil, æris, callida, sagax, audax, ingeniosa, artifex, divina, præstans. PHR. Parcæque sagax îndüstria vitæ.

🖚 diskriŭs. Cigliodes aquilas, armis industriis; at tu, Juv. S. 8, 52. 5

SYN. Sölers, îngeniosus, săgax, vigil, acer, dexter.

indutus. - exuviās indutus acbilli, Virg. Æn. 2, 275. SYN. Vestītus, amīctus, tunicatus, togatus, opertus, tectus.

Inebrio. Nolentem et miseram vinosas intbriet aurem, [uv. 9, 113. PHR. Vīno obruo.

🌬 Brior, aris. inebriari navita pētū salis. (Iamb.) Paulin. PHR. Baccho, Lyzeo, vīno, obruor, capior, impleor, solvor, sepēlior. V. Ebrius.

media, 2. SYN. Fames. V. Fames. mēluctābilis. Vēnīt summa dies et ineluctābile tempus, Virg. Æn. 2, 324.

SYN. Insuperabilis, invictus. inemptus .- dapibus mensas oneral at inemptis, Virg. Geor. 4, 122. SYN. Vilis. Buenarrabilis. Vis dare majus adbūc et inenarrabile mūnus, Mart. 2, 10. SYN. Non enarrabilis: însolitus.

meo, īs, īī, ītum. ante leves ineunt sī quando pralia Partbī, Virg. Geor. 4, 114. SYN. Adeo, vel incipio.

meptin, arum. aliquando in fing. Ineptia. indicilis fatili ducebat inepria vulgi, Perl.

SYN. Delīria, orum. vel in fing. stultītia, insania.

i ineptus. Jūrāsset cupide quicquid ineptus amor, Tibul. 1, 4, 24. SYN. Stupidus, insulsus, fatuus, ftultus, hebes, stolidus.

Femis. Velluces armatis boffis inermis cas, Prop. 4, 1, 148.

SYN,

SYN. Inermus. PHR. Nullis armis tectus.

Inērs, ērtīs. Lībērtās quæ sērā tāmēn rēļpēxīt inērtēm, Virg. Ecl. 7, 28.
SYN. Piger, īgnāvūs, sēgnīs, tārdūs, lēntūs, desidiosis, socors. V. Piger.

ĭnērtiā. Strēnuā nos exercit inērtiā: nāvibus ātquē, Hor. E. L. 1. E. 11, 28.
SYN. Īgnāviā, dēsidiā, sēgnītiēs, pigrītiā. EPITH. Mollīs, ftolidī, lāscīvā, dēgenēr, lānguīdā, tārdā. V. Pigritia.

īnēvītābilis. āddidit, ēt tönitrās, čt inēvītābilē falmēn, Ovid. Met. 3, 304. SYN. Inēlūctābilis, non ēvītābilis, non fugiendus, non vītāndus, non

dēclīnāndus.

ĭnēxcūsābilis. at tê nē rētrābas, et inēxcūsābilis ābsis, Hor. Ep. 1, 18, 58.
SYN. Non ēxcūsāndus.

inēxhaustus. Insula inēxbaustis Chalybum generosa mētāllus, Virg. Æn. 10, 174. SYN. Infinītus: plēnus.

inexorabilis. ātque metūs omnes et inexorabile fatūm, Virg, Geor. 2, 491.

SYN. Non exorabilis, împlacabilis, crudelis.

Inexpertus. Dūk'is inexpertis cultură pătentis ămici, Hor. Ep. 1, 18, 86. SYN. paff. întentatus. aet. & paff. înfuetus.

inexpletus. Cernere inexpleto studio certare lavandi, V. A.

SYN. Insaturatus, insaturabilis, inexsaturabilis.

Inexpūgnābilis. Non agrēfit tāmen, nec inexpūgnābile amorī, Ovid. Met. 11, 767. SYN. Non expūgnābilis, īnsūperābilis, īndomitus, īnvietus, non exsūperābilis, V. Invietus.

exstipērābilis. V. Invietus. Inēxsātūtābilis. Jūnonīs grāvis īra et inēxsātūrābile pēetus, Virg. Æa. 5. 781. SYN. Insatūrābilis, Insatūrātūs, inēxplētūs.

Inextinctus. Ignis inextinctis templo celātur in ilio, Ovid. Met. 6, 297.
SYN. Pērennis, perpetuus.

ĭnēxtrīcābilis. Hīc labbr illē domās it inēxtrīcabilis ērror, Virg. Æn. 6, 27.
SYN. Implēxus, īrremēābilis.

Infāmiă. Fālsüs bönör jüwāt, ēt mēndāx înfāmiā tērrēt, Hor. Ep. 1, 16, 39-SYN. Dēdēcūs, probrūm, öpprobrīum, īgnöminiā: cönvīcīum. EPITIL. Mācilosa, turpis, pūdēndā, probrosā, sūmmā, īngēns, pērēnnis. PHR. Tūrpis, vel īnfāmis notā, māculā, lābēs. Fāma sinīstrā. Fāmæ, vel nomnis dāmnā, dīspēndiā. Fāmæ jāctūrā pūdīcæ. VERS. Dēdēcūs ætēsnūm māculösa înfāmiā nostrīs īndūcēt titūlīs.

Infamis. Hūnc înfāmis āmōr wērsīs dăr têrgă cărīnīs, Prop. 2, 16, 39. SYN. Inhönētus, famōsus, tūrpis, probrosus. PHR. opprobrīo, dodocure, înfamī nota āſpērsus, tāctus. Pudēndā, tūrpī, māculā notatus. Quēm tūrpī nota īnfamia ſpamit, cölor infamīs tīnxit. Generis opprobrām suī. VERS. Sēculī crīmēn vagor, odium Deorum, jūris exitium ſacrī.

Înfamo. Pārciŭs înfamāns, nām tibi caūsă lēvīs, Prop. 2, 24, 10.
SYN. Dēdēcoro. PHR. Probro măculo. Fāmām ēripio, tollo. Nomesobscuro. Fāmæ măculās āspērgo, lābēm inūro. Infamī notā dēdēcoro.

Infandus. Înfandum regină jubes rensware delorem, Virg. Acn. 2, 3.
SYN. Nefandus, detestandus, scelestus, nefarius, îlifeitus: vel non dicendus, tăcendus.

înfans, antis. Sub nutrīce puellă velut si luderet înfans, Hor. E. L. 2, 99.

SYN. Înfantulus. EPITH. Tenellus, parvulus, blandus, flebilis, parvus, tener. PHR. Puer înfans. Lactens puer. Parvulus puer. Tener în cunis, et sine voce puer. Vix bene natus înfans. Adhuc üben sugens. Jacens sine viribus înfans. Querulis împlens vagitibus auras. V. Puer.

Infantiă. ēt jām lævē căpūt mādidīque infantiă nāsī, Juv. 10, 189. SYN. Incūnābūlā, cūnæ. EPITH. Tenerā, rūdīs, blandā. PHR. Prīma, primævā, tenerā, lāctens, lāctea ætās. Prīmæ cūnæ. Infantis miās. Tenerā ana. Prīma cūnæ. Infantis miās. Tenerā ana. Prīma cūnæ. Infantis miās.

Infaustus. Quojque skans infaustum interitit alli'd nomen, Virg. Æn. 7, 519.
SYN. Inautpicatus, sinister, lævus, inselix.

Infelicităs, atis. V. Infrà Infortunium.

Infelix, icis. Quofdam inf elices aftris damnavit iniquis, Prop.

SYN. Miser, infortūnātūs, ærūmnosūs, miserabilis: īnfaūfitis, sīnīftēr, lævūs. PHR. Fortūnā vēzātūs inīquā. Fātīs agitātūs inīquās. Fātīs agitātus inīquās. Fātīs agitāt, vēzātus inīquās. Fātīs agitāt, vēzāt. Ēzērcēt, angit, obrūit. Quēm infelīz fortūnā fatīgāt. Quēm Jovis īrā prēmīt. Inīquī tölērāns incommödā fātī. Rēbūs conculsūs acerbīs. Mē miserūm trīfīs fortūnā tēnācitēr ūrgēt. Igitātus mūltīs tērrāquē mārīquē pērīclīs. Terrīs jāctātūs et alipo. Omnibūs mēraus milīs. Dīšs nātūs inīquīs. Infaūfto sydere nātus. Advērsā fortūnā prēfisūs, igitātūs, jāctātūs. Tērravē mūtīs. Ouēm dūrā pērēnt casts. Quēm dūrī rēmīrent casts. Quem aipērā fātā prēmūnt. VĒRS. Nūllām ipondēt fortūnā sālūtēm. Horāque ērīt tāntīs ūltīmā nūllā mālīs. Quīd jām misēro mihī dēniquē rēfit? Nātūs ēs infelīx (itā Dī voluērē) hēc ūllā Commodal nāfcēntī fiellā lēvīfquē fūīt. Obrūit infaūftūm dūrā procēllā cipāt. Nēc vēnīt incēptīs mollifor aūrā mēīs. O mēs nūllīs sors æquāndā mālīs. V. Infortanium.

Inféri. Hercilm et visum cănis înférérum. (Sapph.) Ser. V. Informu. înfériæ. Vivêmes répit, înférias quais immilit umbris, Virg. Æn. 10, 519. SYN. Exéquiæ, funéra, juntă.

Inferior, oris. Lanis, quae parais compezitore inferiorem, Hor. Sat. 1, 8, 31.
SYN. Minor vel humilis, abjectus.

infernalis. Infernalis aque filos sufficie sveras, Man.

SYN. Infernus, Inferus.

Infernus. Pand, săd înfernis bildres sint regibus imbra, Juv. 13, 52.

Locus in imo terra, ubi Pinto regent. Janua affele Cerberus: Nauta Chavas. Animas cymbis transpostit: Judice & Furia res damman & cruciant. Ma an Peterum commentis. Revera autam, gard Christiana sides doct, in informa Dammes, asque ignes perpetui, quibus Dicina Judicia improba atternum fanat. O Æternites! SVN. Orciis, Avernüs, Tartaris, krebūs. EPITH. Opācūs, āter, profundūs, horrendūs, immānis, cavernosūs, tristis, squallens, tenebūsis, tremēndūs, scaver, teter, stygiūs.

leferei das, elvsium.

Phonies, Acheron, Phlogethon, Cocitus, Styr.

Averniis, Lethe. Alius en Porte, Tunarits, Averniis,

ansantius.

Principes, Pluto, Principini.

Jadies, Æices, Minds, Rhie minthis.

Farie, Alede, Megera, Tisiphone.

Name, Charon. Janitur, Cerbert's.

And Inform peres pari dinere à Palle, presque Bellices, Suyphie,

Tantales, Titfes, Inica, Giguntie.

PHR. Inferne, Tartiree, Stiglie. Tartirie södes, dimis, faucis, spēcis, philodes, un bræ, tenebræ. Tartirii, Stigli, Acherentei. Philogeometel lätes, sinus. Pluteniä regal. Stigli right Tyrandi. Nigri Reglii casa Dei. Eumendem sedes. Dita Fibilitain fou. Tartireum barathrum, specis, antrum. Imminės tebbi hilbes, prefindi virāge, casa nort morti, spaci receisos. Imme sedes tebbi. Casa telli Dita. Dita indimisiones tebbi casa telli Dita. Dita indimisiones tebbi. Casa telli Dita. Dita indimisiones telli suntina chies. Tribis sine sedes telli. Silentes nocita diante. Lite carretti regula.

Umbrarum domus, locus. Loca plena timoris. Loca in vivis. Æternæ cālīginis ūmbræ. Tārtārĕūs cārcĕr, gūrgĕs. St**yēta e**rgāftūlā nōctis. Fōrmīdābilē rēgnūm Mōrtis inēxplētæ. Vīndicēs īgnēs : ūltrīcēs flāmmæ. Æternī nīgrīs fornācibus īgnes. Barathrum īrremeabile. Dī īfque profundi Pallida regna. Stygii antra draconis. Cæcis domus alta cavernis. VERS. Adigat me fulmine ad umbras, Pallentes umbras erebi, noctemque profundam. Hic specus horrendum, et sævi spiracula Ditis Monftrantur, ruptoque ingens acheronte vorago Peftiferas aperit fauces. Innis ubi ardebit nullo delebilis ævo. Luctus ubi et duræ posuere cubilia cūræ. Ubi pallentes habitant morbi, tristique senectus, et metus, et mălesuadă fames, et turpis egestas. Et caligantem nigra formidine lucum ingressus, Manesque a sitt, Regemque tremendum. Tartarus horriferos eructat faucibus æftus. Ubi pice torrentes atraque voragine rīpæ. Sūlphure et īgne Semper anhelantes coctoque bitumine campi. Vbī labor et lacrymæ, et longo sulpīria tractu, Stant furiæ cīrcum văriæque ex ordine mortes. V. Inferorum descriptionem apud Virg. 6. Æn. infero, întuli, îllatum, înferat, et pulcbram properet, Sc. Virg. Æn. 9, 401. SYN. Induco, Intrudo, inveho, vel affero.

înfesto, as. SYN. Vexo, ango, torqueo, exagito.

Infestus. Illum ardens infesto wulnere Pyrrbus, Virg. Æn. 2, 529.

SYN. Infensus, inimicus, molestus, noxius, īratus.

înficio, feci, fectum. Poculă si quando seva înfecere noverca, Virg. Geor. 2, 128. SYN. Corrumpo, depravo, violo, vitio, perdo, maculo, temero, vel tīngo, īmbŭo.

inficior, aris. inficiabor babens aliquid sine tefte, &c. Propert.

SYN. Něgo. pěrněgo, deněgo, abnuo.

înfidelis. Novilque rebus înfidelis allibrox. (Iamb. pur.)

SYN. Infidus, perfidus, fallax, vel idololatra.

înfidus, a, um. Flexit, et înfidos agitans discordia fratres, Virg. Geor, 2. 406. Pērfidus, infidēlis.

Infigo, xī, xūm. Crebră relînquendis înfigimus osculă portis, Rutil. SYN. Figo, defigo, configo. PHR. Scopuloque infixit acuto. Crebrā confīxūs cūļpidĕ.

Infimus. Carum Tyndaridæ sīdus ab infimīs. (Choriamb.) SYN. Imus, postrēmus, ultimus.

īnfīnītūs. ēx īnfīnītā.contrāctum tēmpore bēllum, Lucr. 2, 574. SYN. Interminātus, vēl īnnumērus, innumētābilis. PHR. Fīnis expērs. Fine căiens. Sine fine. Sine limite. VERS. Frondes quot sylvæ, quot flāvās Tybris arēnās. Tötidēm quot mēlsis arīstās, Sylva gerīt frondēs, ējēctās līttus arenās. Quot lepo es in atho, quot apes pafcuntur in Hybla. Tot premor adversis quæ si comprendere coner, icariæ numerum dicere coner aquæ. Quam multa în sylvis autumni frigore primo Lapsa cadent folia. Innumerabilis.

Infirmo. SYN. Debiiito, enervo, frango, infringo, attenuo, extenuo, con-

ficio. PHR. Vīrēs, robūr minuo, frango.

Infirmus. Semper, et infirmi est animi, exiguique voluptas, Juv. 13, 190. SYN. Debilis, imbellis, enervis, enervatus, invaridus, languidus, fra-Aŭs, mollis. PHR. Vī ibus encrvis, defectus, effætus, invalidæ manus, ět inanes lacerti. Titubantes artus. Quaisati sine viribus artus. Ægre Languidă membră ferens, trăhens. VERS. effecto languent in corpore . vīrēs. Torpent infractæ ad prælia vīres. V. Debilis, & Æger.

Inflammo. His dietis incensum animum inflammavit amore, Virg. A.n. 2, 54. SYN. Uro, comburo, incendo. V. Uro, Incendo: vel horior, inciro-•*เมเลิก*กรั Infaustus. Quosque secans infaustum interluit allia nomen, Virg. An. 7, 517. SYN. Inaufpicatus, sinister, lævus, infelix.

iffelīcitas, atis. V. Infrà Infortunium.

Infelix, īcis. Quosdam infelices aftrīs damnāvit iniquis, Prop. SYN. Miser, infortūnātus, ærūmnosus, miserabilis: infaustus, sinīster, lævus. PHR. Fortuna vexatus iniqua. Fatis agitatus iniquis. Fatis acerbis, duris casibus actus. Quem variis sors casibus urget, premit. agitat, vexat. Exercet, angit, obruit. Quem infelix fortuna fatigat. Quem Jovis īra premīt. Iniquī tolerans incommoda fati. Rebus conculsus acerbis. Me miserum triffis fortuna tenaciter urget. Agitatus multis terraque marique periclis. Terris jactatus et alto. Omnibus mersus malis. Diis natus iniquis. Infausto sydere natus. Adversa fortuna preisus, agitatus, jactatus. Terque quaterque miser. Quem duri exercent casus. Quem aspera fata premunt. VERS. Nullam spondet fortună sălūtēm. Horăque erīt tantīs ūltīmă nūllă mălīs. Quīd iam misero mihi denique restat? Natus es infelix (ita Di voluere) nec ulla Commodă nascenti stellă levisque săit. Obrăit înfaustum diră procellă căpăt. Nec venit începtis mollior aură meis. O mea nullis sors æquanda malis.  ${f V}$  . Infortunium .

inferi. Herculem et visum canis inferorum. (Sapph.) Ser. V. Infernus.

Inferiæ. Vīwentes rapit, inferias quas immolet umbris, Virg. Æn. 10, 519. SYN. Exequiæ, funcra, juita.

înferior, oris. Lanca, quæ pænis compesceret inferiorem, Hor. Sat. 1, 8, 31. SYN. Minor vel humilis, abjectus.

infernalis. Infernalis aquæ fulvo suffodit averno, Man.

SYN. Infernus, Inferus.

Infernus. Pæna, sed infernis bilares sine regibus umbræ, Juv. 12, 52. Locus in imo terræ, ubi Pluto regnat. Januæ assidet Cerberus: Nauta Charon Animas cymba transspebit: Judices & Furiæ revs damnant & cruciant. Illa ex Poëtarum commentis. Revera autem, qued Christiana sides docet, in inferno Dæmones, atque ignes perpetui, quibus Divina Justitia improbos æternum pu-nit. O Æternitas! SYN. Ōrcus, Avernus, Tartarus, Erebus. EPITH. Opācus, āter, profundus, horrendus, immanis, cavernosus, triftis, squallidds, mæstus, tremendus, formidabilis, metuendus, luridus, squallens, těnebrosus, obscurus, cæcus, teter, Stygius.

Inferni loca, elysium.

Flumina, Acheron, Phlegethon, Cocytus, Styx.

Avernus, Lethe. Aditus feu Porta, Tanarus, Avernus, amsanctus.

Principes, Plūto, Proserpina.

Judices, Æacus, Minos, Rhadamanthus.

Furia, Alecto, Megæra, Tisiphone.

Nauta, Charon. Janitor, Cerberus.

Apud Inferos pænas pati dicuntur à Poetis, præcipue Belides, Sisyphus,

Tantalus, Tityus, Ixion, Gigantes.

PHR. Infernæ, Tartareæ, Stygiæ, Tænariæ sedes, domus, fauces, specus, pălūdēs, ūn.bræ, těnebræ. Tartárei, Stygii, Acherontæi, Phlegetontæi lăcūs, sinūs. Plūtonia rēgna. Stygii rēgna Týranni. Nigri Rēgia cæca Dei. Eumenidum sedes. Dira Furiarum loca. Tartareum barathrum, spēcus, antrum. Immanes erebī hiatus, profunda vorago, cæca nox: nigrī, opācī rēcēfsūs. imæ sēdēs erebī. Cæca oftia Dītis. Dītis inamābile regnum. Vasta înfernī loca, spatia. Noctis mteruz chaos. Trī-Res sine Sole domus. Silentes noche domus, Luce carentia regna. anīrīsrdar 🗸

Umbrārum domus, locus. Loca plēnā timoris. Loca plēnā timoris. Loca plēnā timoris. Loca plēnā timoris. Riera raz calīginis umbræ. Tārtārēus carcer, gurges. Standarenā rockis. Formīdābile rēgnum Mortis inexplētæ. Vindices īgnēs: ultrīces flammæ. Æternī nīgrīs fornācibus īgnes. Bărathrum īrremeabile. Dī īsque profundi Pallidă regnă. Stygii antră drăconis. Cecis domus altă câvernis. VERS. Adigat me sulmine ad umbras, Pallentes umbras erebi, noctemque profundam. Hic specus horrendum, et sævi spiracula Dies Monfirāntūr, rūptoque Ingēns acheronte vorago Pēstiferas aperīt faucēs. Ig-nis ubi ārdēbīt nūllo dēlēbilis ævo. Lūctus ubi ēt dūræ posuēre cybīlus: Ubi pallentes habitant morbi, triffique senectus, et metus, et. malefuada fames, et turpis egeftas. Et caligantem nigra formidine lucum ingressus, Manesque adiit, Regemque tremendum. Tartarus horriferos eructat faucibus æftus. Ubi pice torrentes atraque voragine rīpæ. Sūlphure- et īgne Semrer anhelantes coctoque bitumine campi. Ubī labor et lacrymæ, et longo suspīria tractu, Stant suriæ circum vărizeque ex ordine mortes. V. Inferorum descriptionem apud Virg. 6. Zu. infero, întăli, îllătum, înferăt, et pulchrâm properet, Sc. Virg. Æn. 9, 401. SYN. Induco, intrudo, inveho, vel affero.

înfesto, as. SYN. Vexo, ango, torqueo, exagito.

infestus. Illum ardens infesto vulnere Pyrrbus, Virg. Æn. 2, 529.

SYN. Infensus, inimicus, molestus, noxius, īrātus.

înficio, feci, fectum. Pocula si quando feva înfecere noverca, Virg. Geot, 2. 128. SYN. Corrumpo, depravo, violo, vitio, perdo, maculo, temero, wel tingo, imbuo. inficior, aris. inficiabor babens aliquid sine tefte, &c. Propert.

SYN. Něgo. perněgo, deněgo, abnuo.

Infidelis. Novilque rebus infidelis allebrox. (Iamb. pur.)

SYN. Infidus, pērfidus, fallax, vel idololatra.

Flexit, et înfidos agitans discordia fratres, Virg. Geor. 2. īnfīdŭs, ă, ūm. 406. Pērfidus, infidēlis.

Infige, xī, xūm. Crebră relinquendis înfigimus osculă portis, Rutil. SYN. Figo, defigo, configo. PHR. Scopuloque infixit acuto. brā confixus culpide.

Infimus. Carum Tyndaridæ sidus ab infimis. (Choriamb.) SYN. Imus, poftremus, ultimus.

Infinitus. ex infinito contractum tempore bellum, Luct. 2, 574.

SYN. Interminatus, vel innumerus, innumerabilis. PHR. Finis expers. Fine carens. Sine fine. Sine limite. VERS. Frondes quot sylvæ, quot flavas Tybris arenas. Totidem quot melsis ariffas, Sylva gerit frondes. ējēctās līttus arēnās. Quot lepo es in atho, quot apes pafcuntur in Hybla. Tot premor adversis que si comprendere coner, icarie numerum dicere coner aquæ. Quam multa în sylvis autumni frigore primo Lapsa cadent folia. Innumerabilis.

Infirmo. SYN. Debilito, enervo, frango, infringo, attentio, extentio, con-

ficio. PHR. Vīrēs, robūr minuo, frango.

īnfīrmus. Sempēr, et înfīrmi est animi, exiguique odluptai, Juv. 13, 190. SYN. Debilie, imbellie, enervis, enervatus, invaidus, languidus, fractus, mollis. PHR. Vī ibus enervis, defectus, effectus, invalida manus, et inanes lacerti. Titubantes artus. Qualsati sine viribus artus. Ægre-Languidă membră ferens, trăhens. VERS. effecto languent in corpore .

SYN. Uro, combaro, incendo. V. Uro, Incendo: vei hortor, incius.

Inflātus. Inflata fernő vēnās, üt sēmpēr, iāccbē, Virg. Ecl. 6, 15.
SYN. Times něfāctus, tumidus, turgidus.
Inflācto, xī, xūm. solus bic înflēxīt sēnsās, animumquē labantēm, Virg. Æa.

4. 22. SYN. Flecto, torqueo, întorqueo, contorqueo, curvo, încurvo.

Infligo, xī, chum. infligitque viro; rutilum vomit ille cruorem, Ovid. Met. 5, 83. SYN. Imprimo, infero, impingo, incutio.

Infodio, fodi, folsum. unguibus inf odiunt fruges, &c. Virg. Geor. 3, 535. SYN. Fŏdĭo, dēfŏdĭo.

Informo. Ingeniem clypeum informant unum omnia contra, Virg. Æn. 8, 447. SYN. Fingo, effingo, figuro, vel imbuo, erudio: expolio.

Infortunātus, V. Infelix.

Infortunium .- tunc tua me infortunia lædent, Hor. A. Poet, 103. SYN. Infelīcitās, ærūmna, calamitas, malūm: exitium, clades. EPITH. Trīfte, grave, crudele, durum, infandum, acerbum. PHR. Fortuna advērsa. Fortunæ vultus acerbæ. Aspera, misera sors. Fatalia damna. Triftes, miseri casus. Lapíæ, afflictæ res. Duri inclementia fati. Nubila, dūra, trīstia, tempora. Infandī labores. Adversi incommoda fatī. Aspera, crudelia, contraria fata. Nullis æquanda malis fortuna. VERS. Explorant adversa viros. O socii neque enim ignari sumus ante malorum. ō pāssī graviora! dabīt Deus hīs quoque sīnēm. V. Fortuna adversa. Infelix & Miferia.

înfra. Cogebant înfraque locum concedere cultis, Luc. 5, 1370.

infremo, mui. acrius înfremuit, trepidumque exterruit orbem, Sil. 3, 230. SYN. Fremo, frendeo, înfrendeo: vel minor, îndignor, îrascor.

înfrenis, vel nus. îllum înfrenis equi lapsu tellure jacentem, Virg. Æn. 10, 750. SYN. Effrenis.

infræno: infrænant alii currus, &c. Virg. Æn. 12, 287.

SYN. Fræno, coerceo, cohibeo, comprimo, contineo, retineo, domo. V. Freno.

Infrequens. Parcus Deorum cultor et infrequens. (Alcaic.) Hor. Od. 1, 34, 1. SYN. Rārus: Infuētus.

Infringo, fregi, fractum. Rector meos infregit, et lacrymam extulit. SYN. Frango, confringo.

Infula. Labentem pietas nec apollinis infula texit, Virg. Æn. 2, 430. SYN. Mitră. EPITH. Sacră, eximia, splendidă, micans, lucens, gemmātă, aūrea, însīgnis. PHR. Pontificalis apex. Infulatus. Hinc sacerdotum domus infulata. (Sapph.) Prud. Per. 4, 79.

PHR. Quem facra înfulă cingit, ornăt, decorat.

înfumo, as. SYN. Fumo, tingo, obscuro, infuko, vel sumo, sicco, exsicco, arefacio, induro.

infundo, Infudi, infusum. artibus; atque animas formatæ infundere terra, Ovid. Met. L. 1, 364. SYN. Fundo, instillo, ingero, immitto, injicio.

Infusus, a, um. Nix bumeros infusa tegit, &c. Virg. Æn. 4, 250. SYN. Füsus, vel inspersus.

Ingeminatus. et vox alsensu nemorum ingeminata remugit, Virg. Geor. 3, 45. SYN. Geminatus, iteratus.

îngemino. îngeminăt ictus, domitus înfregit minas. (Iamb.) SYN. Gemino, congemino, duplico.

ingemisco, mui. Tantum ingemiscit ignis ad durum jecur. (lamb.)

SYN. Ingemo.

Ingemo, ŭī. Ingemit, et dŭplices tendens ad sidera palmas, Virg. Æn. 1,97. SYN. Ingemisco, gemo. V. Gemo.

Logeniosus. Inter Sauromatas Ingeniosus eram, Ovid. Trik. 5, 1, 74.

ingenio præ SYN. Subtilis, sagax, solers, perípicar. PHR. acri, ditus, potens, ingenii mira dexteritate valens. In magnus, maximus, nobilis. Ingenii arte potens. Cui mens solers in artibus. VERS. Dīvīnitus īllī ingenium, ac rerum fato prudentja major.

Ingenitus. Ingenitus, genitulque Deus, Gc. Prud.

SYN. Innatus, însitus, îngeneratus,

Ingenium. Ingenium quondam fuerat pretiosius auro. Ovid. Am. 2, 8, 4. SYN. Nātūrā, Indolēs, vel sūbtīlītās, sāgācītās, Indūstrīa, solērtiā. EPITH. Solers, velox, acutum, præflans, perfpicax, acre, aftutum, versatile, sagax. mobile, vegetum, docile, cultum, vivax, fertile, promptum, subtile, mirābile, capax, uber, dīvīnum, rude, durum, obtusum, crassum, tardim. iners, hebes. PHR. Ingenii acies, acumen, vis, dexteritas, vigor, flumen. vena, facultas. Mentis acumen, vigor. Ingenium, docta arte politum, excultum : artibus, vel rebus agendis aptum ingenium pretiosius VERS. At non îngenio quæsītum nomen ab ævo excidet: înge. nio stat sine morte decus.

Ingens. Monstrum borrendum, Informe, Ingens, cui lumen ademptum. Virg. Æn. 3, 658. SYN. Magnus, altus, procerus. PHR. Corpore præftans.

īpse arduda, altaque pulsat sīderi.

Ingenuus. Aut pudor ingenuus, aut reticendus amer, Prop. 2, 24, 4. SYN. Līberālis, honēstus, nobilis, candidus, sincērus, probus. Ingero, gelet, geftum-Fugientibut ingerit baftai, Virg. Æn. 9, 763.

SYN. Infero, intrudo, injicio, infundo.

Inglomero. Inglomerant noctem, tenebrosa, &c. Stat. Theb. 1, 351.

SYN. Glomero, cumulo, accumulo, congero. Inglorius.—Pālmāque inglorius ālbā, Virg. Æn. 9; 548.

SYN. Ignobilis, indecorus, inhonorus, abjectus, vilis, incognitus, sing nomine, nominis expers.

Ingluvies, iei. Præclaram ingrata stringat malus inglusie rem, Hor. Sat. 1, 2, 8. SYN. Gula. EPITH. Vorax, ebria, fæda, inexplebilis, inexplētă. V. Gula.

Ingratis, Adv. effugëre baud potis eft, ingratis bæret et angit, Luc. 3, 1082;

SYN. Invītē, coacte.

Ingratus, a, um. Ingratis öffer te irrise periclis, Virg. Æn, 7, 425. SYN. Injūcundus, moleftus, vel immemor. PHR. Meittorum, officii, vel mūneris accepti immemor, oblitus. Veteris cui gratia facti excidit. In ămīcos māle grātus. Ingrātum caput.

ingrātus animus. PHR. Mēns ingrāta, immemor, ingrātum pēctus. Mēntis Ingratæ scelus, crimen, oblivio. V. Obliviscor.

îngrăvesco, is. SYN. Grăvor, wel recrudesco, crudesco, încrudesco, ægresco, Ingtavo. Ingravat bæc fævus Drances, &c. Virg. Æn, 11, 220.

SYN. Gravo, aggravo, premo, opprimo, obruo, vel exaggero.

Ingredior, eris. Consilia et witæ diverfum iter ingredietur, Juv. 7, 172. SYN. Intro, Introco, Inco, subco.

Ingrēlsus, us. unde nova ingrēssus bominum, &c. Virg. Geor. 4, 316. SYN Aditus, vel limen, veftibulum, vel gressus.

Ingruo, uī. Ingruit Ænēās itālīs, ēt præliā mīscēt, Virg. Æn. 12, 528. SYN. Irruo, irrumpo, immineo, insto.

Inguen, inis. Candidă succincium latrantibus inguină monstris, Virg. Ecl. 6, EPITH. Lütösüm, öbscænum, tumidum, crassum, udum.

Ingurgito, as. Ingurgitans Impura in se merum avariter. (Iamb.) Plaut. SYN. absorbeo, voro.

inhabite. SYN. Habito, incolo, maneo, moror.

inhæreo, inhæ būr, quad inhærerat auro, P. A. SYN. inhæreo, hæreo, insideo.

inhalo. SYN. Exhalo, expiro, inspiro, afflo, respiro:

Inhibeo, vi. Parcite jam, Rutuli, et vos tela inbibete, Latini, Virg. En. 12. 693. SYN. Cohibeo, prohibeo, impedio.

Inhio. Def ixis inbiant obtūtibus, et radierum, Prud.

SYN. Hĩo, *wel* ăvidē cupio.

ĭnhönefto. SYN. Dedecoro, înfamo, deturpo, fædo, măculo. înhoneftus. exitus bīc nobīs non inboneftus erit, Pro. 2, 26, 58.

SYN. Tūrpis, infamis, probrosus, sordidus, obscanus, impūrus, puden-

Inhonorus .- Heu rebus facies inbonora uniftis, Sil. 10, 291.

SYN. Inglorius.

inhorresco, rui.-et inborruit unda tenebris, Virg, Æn. 3, 195.

SYN. Horreo, exhorreo, inhorreo, timeo.

anhospitalis. Sive facturus per inbospitalem. (Sapph.) Hor. Od. 1, 22, 6. Inholpitus. et Numidæ infræni cingunt, et inbofpita Syrtis, Virg. Æn. 4.41. SYN. Non habitabilis, inhabitabilis, desertus, incultus, inaccessus, inhūmānus. Lēctor inbūmānā lībēr ab īmvidiā, Mart. 7, 12, 12.

SYN. Crūdelis, inurbanus, ferus, immītis.

ĭnhumātus. īntērēā töciōs inbumātagué corporā terræ, Virg. Æn. 17, 22. īnjicio, jēcī, jēctum. Lūtērāt, īnjiciūnt īptīt, Gc. Virg. Ecl. 6, 19.

SYN. Jacio, immitto, infero.

Inimicitia. Protinus îngentes sunt inimicitia, Mart. c. 51, 2. SYN. Dīsēnsio, dīsidiām, odiūm, simultas. EPITH. Hostīlis, crudēlīs, fūnēstā, grāvis, trūx, ācērbā, dīrā, ēsferā, hōrrēndā, atrox, sævā, īmmītīs, īmplācābilīs, īmprobā. V. Discordia.

inimicus, i. ēcce inimicus atrox māgno stridore per aurās, Virg. Geot. 1, 407. SYN. Hostis, adversarius. EPITH. Atrox, împius, sævus, barbarus, înfēkus, cruentus, dīrus, belliger, infensus, lethifer, fallax, perniciosus.

V. Hostis.

Inimīcus, a, um. Gens inimīca mibī, &c. Virg. Æn. 1, 71.

SYN. Infensus, Infestus, aversus, alienus, īratus.

Iniquus. abstrabat 2 nostro pulvere iniquus amor, Prop. 1, 19, 22. SYN. Injustus. PHR. Contemptor equi. Scelere ante alios immanior omnes. Propago Contemptrix superum. Fecundum in fraudes hominum genus.

Initium. SYN. Principium, exordium, primordium, exorsus, ingressus, cæptūm, incæptūm, caput, origo, tyrocinium, rudimentum. VERS. Ab Jove principium generis, a te principium, tibi desinet, accipe jussis Carmīnă cœptă tuīs. Sī prīmă domus repetatur orīgo. Căput horum et causă malorum. Imo age, et a prīma dīc hospes orīgine nobīs īnsidiās.

Initus. Tempore quo nobis inita eft Cerealis eleusis, Ovid. Ep. 4, 67.

SÝN. aditus, vel inceptus.

injūcundus. SYN. Ingratus, infuzvis, molestus,

īniūria.—Longa eft īnjūria, longæ, Virg. Æn. 1, 345. SYN. Injustitia, iniquitas, wel dissensio, convicium, probrum, opprobrium, maledictum, noxă, damnum. EPITH. Gravis, atrox, iniquă, diră, mölestă, sævă, întölerabilis. PHR. Mălă, dūră, asperă, pudendă, obscæna vērba, dīca. Mölestæ voces. Instructa dolis injūria. VERS. Vērbīs odiă asperă movi. Probris hunc încessit ămaris. Sī sceleris tanta est īnjūria nostrī. Pudet hec opprobria nobīs et dīcī potuīsse, et non potuīsse rĕfēllī, V. Convicium.

Affürioeus. înjuriosis aridus ventis ferat. (Iamb.) Hor. Ep. 17, 34.

SYN. Injūrius.

injūstis. Es mibi nāmque domī pāter, Es înjūst novērcā, Vitg. E. 3, 33. SYN. inīquus; īnjūriosus. PHR. Æquī, jūstitæ, jūris, rēsti contemptor. Fraudis amans. V. Iniquus.

Innābilis,-Tārdāquē pālūs īnnābilis ūndā, Virg. Geor. 4, 479.

înnăte, as. aspicis ut summa cortex levis înnătet unda, Ovid. Trift. 3, 4, 11. SYN. Supernato, înno, nato.

Innatus. Cecropias Innatus apes amor urget babendi, Virg. Georg. 4, 177.

SYN. Ingenitus, Insitus, Ingeneratus.

înnîtor, eris, înnîxus. înnîtêns băculo, portrit ad temporă cânis, Ov. Met. 14. bec. SYN. Nītor, fülcior, incumbo.

Innocens. Hic innocentis pocula Lesbii. (Alcaic.) Hor. Od. 1, 17, 21.

SYN. Insons, innoxids, Innocuus. PHR. Criminis, noxe, fraudis st. pērs, îmmūnis. Crīminis insons, integer vitæ, scelerisque purus. Nullius noxæ reus. Vītæ, vel morum labe carens. Innocuas habens manus. Vītām sine crīmine dūxit. Cui confcia mens recti est. Vita, fidelque înculpată tua est. Innocuæ quibus est vitæ tranquillă quies. Cui recta mores, actumque pudice omne zvum. Immunes cædis habere manus. Sine fraude doloque Viximus innocui. Nil confcire sibi, nulla pallescere culpă. V. Pius.

Innocentia. Frontis pudorem, cordis innocentiam. (Iamb.)

SYN. Integritas. PHR. Vīta inculpata. Innocui mores. Insons animus. Mănūs înnocuæ.

Innocuus. Ludimus innocuis werbis, &c. Mart. 7, 11, 9.

SYN. Innoxius, vel innocens, vel inoffensus, illæsus, integer.

innotesco, tui. Fāllimur an nostrīs innotuit illā libēllis, Ovid. Am. 4, 12, 7. SYN. Celebror.

înnubă. Innubă pērmaneo, sed jam felicior ætas, Ovid. Met. 14, 142. SYN. innūpta, cælebs, virgo.

īnnūbilus.—Sēmpērque innūbilus ætbēr, Lucr. 3, 21.

Innubis. et Sole fulsit, qualis innubis dies, (Iamb.) Sen. Herc. Oct. 238.

SYN. Innābilus, sine nube, pūrus, serenus.

Innumerabilis. Possit diruere, aut innumerabilis. (Chor.) Hor. Od. 3, 30, 4. SYN. Innumerus, infinitus. PHR. Numero carens. Cui deeft numerus. VERS. Numerare colores non potui, numero copia major erat. Excedīt numerum meritorum summa tudrum. Vēre prius flores, æftu numes rābis arīstas : Poma per Autumnum, frigoribusque nives. Tot sunt quot hăbet sideră cœlum, littus ărenās. Quot sălum fillas continet, ftellas con lūm. Quot pelagus stillas continet, astra polus. V. Infinitus.

Ininio, vi. Libertas emitur : coram ficet innuat, atque, Juv. 6, 139.

SYN. Anntio, nūtū concedo, consentio.

înnuotă. Magnanimum beroum, pueri, innuptæque puella, Virg. G. 4, 476.

, SYN. Innubă, cælebs, vīrgo.

īno, us. Sīc Mēdēa ferox învictaque, fiebilis înd, Hor. A. Poet. 124. Filia Cadmi & Hermiones, altera uxor Athamantis Thebarum Regis, Semeles, & nutrix Bacchi. In Deam marinam mutata fingitur, que Grecis Leucothea, Latinis Matuta, SYN. Cadmers, Leucothee, Matuta. EPITH. Cadmeia, Cadmæa, Thebana, flebilis. PHR. Nutrix, marterera Bacchi, Athamanti a conjux.

Inodorus. offa inodora dabit, feu spīrent cinnama sardum, Prop.

SYN. Non ödörus, vel Mile ölens. inoffensus. Deier inoffensa vila übi tängere nitan; Ord. Tilk. 2, 9 SYN. Illeste, Integer. ٠,

SYN: Section, sequent

īpolesco, luī. Daritien lepidum mērsīs indlescere ramīs, Sil. 8, 582. SYN. Creico, adoleico, increico. Inopia. SYN. Paūpērtās, egestās, pēnūrīa. inopinus, o virgo, nova mī facies inopinave surgu, Virg. Æn. 6, 104. SYN. Improvisus, inexpectatus, insperatus, repentinus, subitus, Inops, opis. Türbis inoplane simul miserabile transiget ævüm, Virg. SYN. Pauper, egenus, egens, indigus. V. Pauper. Inornatus. Quifquis imenatumque caput crinefque, Gi. T. SYN, Inconditus, incomptus, horridus. Inquietus. Nam securus erit, nec inquieta. (Phal.) Mart. 5, 81, 10. SYN. Irrequietus, turbatus, perturbatus, turbidus, sollicitus, mobilis, împătiens moræ. Inquilinus. Vicinus Novis, vel inquilinus, (Phal.) Mart. 1, 87, 11. înquino, înquinăt egregios adjunciă superbia motes, Claud. 4. C. Honor, 204. SYN. Conquino, feedo, temero, contamino, polluo, defermo, macillo. V. Maculo. Inquiro, sīvī, sītūm. *vočnīt, inquirānt vitia*, &c. Hor. Sat. 2, 2, 28. SYN. Quero, exquiro, requiro, perquiro, investigo, scrutor, perscritor. Inquisitor, oris. inquisitores agerent cum remige nudo, [uv. 4. 40. SYN. Quesitor, scrutator. Insalūtātūs, inque salūtatām linguo : nor ēt tud tēflu, Virg. An. 9, 288. īnsālūbrīs. SÝN. Non salūbrīs. însanabîlîs. Sī trību antigyris căput îmanabîle nunquam, Hor. A. Poet. 300. SYN. Immēdīcabilīs. PHR. Nulla sanabilis arte. însaniă. Sevit ămor ferri, et seelerata însaniă belli, Virg. Æn. 7, 461. SYN, Füror, rabies, amentia, dementia, EPITH, Scelerata, przeceps, făribundă, turpis, titubins, crucians, rabidă, cecă, amens, violentă, levă, ardens, effrenis. V. Furor, & Stultitia. intanio, ii. errori similem cunclum insanire docebo, Hor. Sat. 2, 3, 63. SYN. Furo, fævio, dēsipio. Intanus, Tune insanus eris, fi acceperis? an magis excors, Hor. Sat. 2, 3, 67. SYN. Fărens, amens, demens, vel stultus. Insatiabilis. Mon ācquīrendī docet insatiabile votum, Juv. 14, 125. SYN. Insatiatus, inexplebilis, inexpletus, avidus, vorax, gulosus. insatiatus.—čtenim insatiatus eundi, Stat. Theb. 6, 306. SYN, inexpletus. Insaturabilis-Cibis patet insaturabilis alvus, Scr. SYN. Insatiabilis. Inscritia. Quem mala stultitia et quæcunque inscritia veri, Hor. Sat. 2, 3, 43 SYN. Ignorantia, ignoratio, imperitia. EPITH. Rudis, turpis. Inscitus. Auxilium to nempe vocas; inscite magister, Aus. SYN. Ignarus, indoctus. înscius. Pracipue que trăbit sylvās, stupet inscius ālio, Virg. Æn. 2, 307. SYN. Nescius, ignarus, ignorans, indoctus. V. Ignarus. inscribo. Pēr tērram, et vērsā pūlvīs inscribuur bāstā, Pr. SYN. Scribe, noto, imprimo. Inscrutabilis, Cujus judicium sie inscrutabile et altum, Pr. SYN. Impenetrabilis, profundus, altus, arcanus. însector, aris. Quad nifi et afsidu is terram însectabere raftris, Virg. G. 1, 155. SYN. Sector, consector, sequor, însequor, perfequor. îpsecutis. Ende vocalim temere intente. (Sapple) Hor. Od. 1, 12, 7.

\* มีเสียตร์เกรี

Insēnsībilis. 3 br. SYN. Sēnsū carēns, vel dūrus, inēzorābilis, intrāctābilis crūdēlis, vel sēnsūm fúgiens.

însequor, eris. Insequor et causas pentus tentare latentes, Virg. An. 3, 32, SYN. Sequor, însector, consequor, vel pergo.

īnsēpūltus. *Pofi īnsēpūliā mēmbrā dīſtēcēnt lūpī*, (Iamb.) Hor. Ep. 5, 99. SYN. īntumulātus.

Insero, sevī, sitūm. Insere, Dāphni, pyrās, &c. Virg. Ecl. 9, 50.

SYN. Consero, insemino. VERS. Fāc rāmām rāmus adoptet. Stētauk perēgrinis arbor opaca comīs. Fīlso modo cortice lighum inserit, et succes alieno præstat alumno. Hūc aliena ex arbore germên inclūdudut ūdoque docent inoleicete lībro: Aūt rūrsum enodes trūncī reaecantur, et alte Finditur in solidum cuneis via; deinde serāces Plante indemitututu.

sero, serui, sertum. et volo te chartis inseruifse meis, Proip.

SYN, îmmîtto, însinuo, îmmîlceo.

Insībilo. Qualia succineris, ubi trux insibilat Eurus, Ovid, Met. 15, 603. SYN. Sībilo, sībila do, vibro.

însidžo, sēdī. *īnsidžāi quāmtās misēræ Dčīts, &c.* Virg. Æn. 1, 719. SYN. Hærēo, ādhærēo, inhærēo, supērsēdēo.

Insieiz. ēzcipēre īmidīis, mūltām lātrānit Lycīscā, Virg. Ecl. 3, 18.

SYN. Rētiā, dölī. EPITH. ōccultæ, lātentēs, tācitæ, fāllācēs, nōcturae, cautæ, hōstīlēs, dölosæ, inīquæ, sævæ, nēfāndæ, tūrpēs, vānæ, īnānēt.

PHR. Fāllēndī viæ. Ārmā tēctā. Fūrtā bēliī. V. Insidior.

Insidiator, oris. Insidiator pracroto fugerit band, Hor. Sat. 2, 5, 25.
EPITH. Ferus. Occultus.

Insidiātus. āc vēlūtī plēnā lūpus īnsidiātus bvīlī, Virg. Æn. 9, 59... V. Infidior.

Insidior, aris. Callidus extremis tantum insidiabere plantis. Vic.

PHR. Insidias pono, molior, tendo, facio, paro, fittio, infittio, meditor. Dolos necto, tendo, meditor. Retia, laqueos, plagas tendo, necto. Vias, angusta viarum, cæcos recesus, occultas latebras, secesus latentes ferro obsideo. In silvis, positis telis, tectis armis insideo, subsideo. VERS. arripuitque locum, et silvis insedit iniquis. Sedet ense reposto abditus. Hen quibus insidiis, qua me circumdedit arte! Cætera virgultis abdita turba latet. Ubi vincere aperte Non datur, insidias, armaque tecta parant. Nec lupus insidias pecori, nec retia cervis ulla dolum meditantur. Ac veluti pleno lupus insidiaus ovili. In apertos undique sylvis Prosiliant

**hofles,** et látús omně těnent. V. Decipio. Insidiosus. Insidiosorum si ludis bella látronum, Mart. 14, 20.

PHR. īnsidiis plēnus, objēctus.

īnsīdo, is, sēdī. Flöribūs īnsīdūnt vāriīs, &c. Virg. An. 8, 708, SYN. Insīdēo.

Ineigne. Mūtemūs cliptes, Dandumque insignid nobis, Virg. Rn. 2, 389.

SYN. Signum, indicium, nota, vel fiemma, ornamentum, vel signum, vexilium.

Insignio, is, ii, itum. Auro insignibāt jām sētis, &c. Virg. Æn. 7, 79. SYN. Decoro, condecoro, orno, exorno, illustro.

Insignis. īpsī pēr mēdiās ācies, īnsignibus ālis, Virg. Geor. 4, 82.

SYN. īliustrīs, ēximius, ēgregius, īnclitus, nobilis. Insilē, is. *īnsilia, āc fūsī, rādīi, scāpīque sonāntes*, Lucr. 5, 1352.

insile, is. initia, ac just, reait, icapique sonantes, Luct. 5, 1352. Insilio, lüi, vel lii, insiltüm. iniliät, sit jüs. c. Hor, A. Poet. 466. SYN. Irrib, siltü ineo, silio in.

andimulo. Giminibūs fālsu imimālāļse virum, Ovid. Ep. 6; 22.

NYS

SYN. Accolo, criminor, arguo, redarguo.

Insinuo, as. Tempore tam faciles insinuentur opes, Prop. 3, 9, 28,

SYN. Immītto, īndo, īndūco, īnsero, īmmīſceo. īnsipiens. īnupientis ines major, jastantia menti. Buch.

SYN. Stültus, însănus, êxcors, amens, demens.

īnsīfto, īnstītī. Institerāt, jāculo pālmās, &c. Virg. Æn. 11, 574.

SYN. Consisto, vel insto, urgeo, vel pergo.

Insitor oris. Insitor bīc solvīt pomosăquē voiă coronăt, Prop. 4, 2, 17. SYN. Sător.

Insitus. Vērtēre in āltēriūs, mūtātāmque insitā mālā, Virg. Geor. 2, 33. SYN. Innātus, ingenitus, ingenērātus, inhærēns.

Insolabilis. illis internus stupor, insolabile peetus, Paulin.

SYN. Inconsolabilis, nimius.

īnsolēns. Lūdum īnsolēmēm lūdere pērtināx. (Alcaic.) Hor. Od. 3, 29, 50, SYN. Īnsolitus, īnfuētus, inexpērtus, vel supērbus, temetārīus.

īnsolitūs, ā, ūm. Andīti, īnsolitīs trēmā rūnt motibu alpās, Virg. Geor. 1, 475.
SYN. Infuētus, ĭnaūdītus, novus, inexpertus, īntentātus.

Insomnis. Veftibulum insomnis servat noetefque diefque, Virg. Æn. 6, 556.

SYN. Vigil, pērvigil.

insömnium. Sēd fāla ād cælum mittunt insömnia mānēs, Virg. Æn. 6, 896, SYN. Sömnium, vīsum, vel dēlīrium. EPITH. Vānum, fāllāx, fālsum, inānē, mēndāx, nöcturnum. V. Somnium.

Insono, ul. insonuere cavæ gemitumque dedere cavernæ, Virg. Æn. 2, 53.

SYN. Sono, resono, persono, instrepo.

Insopītus. Tērrigēnagaus feros, insopītumque drāconem, Ovid. Met. 7, 36. SYN. Insomnus, pērvigil.

inspērātus. inspērātā tua cum vēniet plumā supērbia. (Chor.) Hor. Od. 4. 10, 2. SYN. Inexpēctātus, inopinus.

Inspicio, inspēxi, inspectum.

inspicis, inspiceris, resonat sine voce voluntas, Sid.

SYN. Afpicio, specto, inspecto, intucor.

Inspico, as.—Fērrāquē sacēs inspīcat acūtā, Virg. Geor. 1, 292. SYN. Acuo.

Infpīrātio, onīs. PHR. Tacītūs Deī monītūs, împūlsūs. Dīvīnūs āfflātūs, motus. Nūminis aūra potens, vox. Dīvīnūm, cæleste monītūm. Ārcāna Deī jūssa.

Inspire. Dēliši inspirāt wātē; apērīlquē fūtūrā, Virg. Æn. 6, 12. SYN. Spīro, exspīro, Inhāle, exhālo, afflo, wel sigur. immītto, insinuo, indo.

înftăbilis. înflăbiles ănimos lūdo probibebis inānī, Virg. Geor. 4, 105.
SYN. Mobilis, levis, mūtābilis, inconstans. V. Inconstans.
inftăbilitās, ātis. SYN. Mobilitās, levitās, inconstantiā. VERS. Fortūnæ

Inftäbilitās, ātis. SYN. Mobilitās, lēvitās, inconftantiā. VERS. Fortūnæ lūbricā nēfcit Mobilitās, fixīfsē rotām. Omniā quæ volucrī dūm mobilitāte fērūntur. Ēt cēlēri quævīs mobilitāte volānt. V. Inconftantia.

Inftar-Strepitus circa comitum, quantum inftar in ipso, Virg. Æn. 6, 865.
SYN. Ut, rītū, more.

Inftauro. ērgo inflaurāmus Pölydoro funus, & ingēns, Virg. Æn. 3, 62. SYN. Restituo, rēstauro, reparo, renovo. V. Reparo.

Inftīgo. Fērtur čauā, wārīijaue inftīgāt vēcibus ālās, Virg. Æn. 11, 730.

SYN. Inftimulo, incito, concito; pello, impello, sollicito, acuo, exacta, hortor.

īndita, æ. Quārūm sūbsūtā tālēs tēgāt īnflītā vēflē, Hor. Sat. 1, 2, 29. SYN. Fīmbriš.

vis. Mandus demisis infiiter in tunicis, Prop. 4, 2, 38. EPITH

BPITH. Dīves, avarus.

Inftituo, ui, utum. inftituere pedes, erudue, &c. Virg. Æn. 7, 690. SYN. Statuo, constituo, decerno, vel doceo, erudio.

Inftitutus. ampboræ fumum bibere inftitutæ. (Sapph.) Hor. Od. 3, 8, 11. V. Inflituo.

Infto, ftiti.-aique inftantibus eripe fatis, Virg. Æn. 10, 624.

SYN. Insisto, urgeo, premo, irruo, vel incumbo, vaco, vel immineo, Impendeo, advento, prope absum, vel pergo, perfto.

Instratus. Instratos oftro dispedes pietifque tapetis, Virg. An. 7, 277.

SYN. Stratus, vel tectus, opertus.

Inftrepo, ŭi. Inftrepat, et junctos temo trabat ereus erbes, Virg. Geor. 3, 173. SYN. Strepo, perstrepo, insono.

Instrumentum. abjecto instrumento artis, clausaque, &c. Hor. Sat. 1, 3, 131. EPITH. Hăbile, ăptum.

instruo, firuxi, structum .- Socios simil infirmit armis, Virg. Æn. 3, 471. SYN. Paro, apparo, ordino, compono, orno, vel docco, cradio. Insuavis. Quod nisi concedas, băbeare însuavis, acerbe, Hor. Sat. 1, 3, 85.

SYN, Injucundus, Ingratus, moleftus, acerbus.

Ingūdo, as. Queis manus insudēt vulgi, Hermogenifque, Gc. Hor. Sat. 1, 4. 72. SYN. Sūdo, dēsūdo, īncūmbo, āllaboro.

însuesco, suevi, suetum. însuevit Păter eptimus bec me, Hor. S. L. 1. S. 1. 105. SYN. āssuēsco, consuesco.

Infuettis. ercadas, infuetes ecies inferre pedefires, Virg. Æn. 10, 264. SYN. Insolitus, insolens, vel imperitus.

Insula. intila, diver spum, Ge. Virg. Æn. 2, 23.

EPITH. Nemorosa, dives, saxosa, fertilis, feras, fecunda, opima, circumflua, lata, spatiosa, uber, uda, madens, madida, rigua, irrigua. PHR. Cincla, clausa mari tellus. Aquis circumdata tellus. Aquarum cincla fiuentis Terra. Fluctibus, flumine ambita, circumvallata, amni circum-Quam sinuoso amplexu, inflexis gyris aqua cingit, circumfuit, obit, ambit. VERS. Dīvidua quam premit amnis aqua. Discretas insula rumpit aquas. Inaula portum efficit objectu laterum. Insulsus.—Sape insulso cananda glyconi, Perf. S. 5, 9.

SYN. Inconditus, absurdus, încultus, ineptus.

înstilto. Înstiltare solo, et gressus glomerare superbos. Virg. Geor. 2, 117. SYN. Sæpě insilio, irruo, irrumpo, vel illudo, rideo, exăgito, vexo, ina sēctor.

însumo, psī, ptum.—Mēlius que însumere pēlsu, Hor. Sat. 2, 2, 102. SYN. Impendo, consumo.

Inero, vii, ūtum. Corporis insueris, dicam, tu concipe diela, Luct. 4, 878. SYN. Āſsŭo, jūngo.

Insuper, insuper, id campi quod Rex babet ipse Latinus, Virg. A.n. 9, 274. SYN. Adhūc, ūltěriŭs, przetěrča.

Insuperabilis. Genus insuperabile belle, Virg. Æn. 4, 40.

SYN. Non exsuperabilis, inexpugnabilis, incluctabilis, indomitus, invictis. Insūrgo, tēxī, Profpicium Teucri, āc tentbrās imurgēre campīs, Virg. Æ. 9, 34. SYN. Surgo, consurgo, vel obsisto.

insūtus. Tergā boum plumbo insūto ferroque rigebant, Virg. An. 5, 405c SYN. Aleutie, junctie.

Intabelco, bui. Virtulem videant, intabelcantque relieta, Perl. 3, 3%. SYN. Tabeico, contabaico, intua tabeico.

Intictus.—it intacta titidem carvict juvench, Mag. G. 4, 540. SYN, In teger, immaculatus, paris, intamipatins. V. Men i ...

īntāminātis. Intāminātīs fulgēt bonoribus. (Alcaic.) Her. Od. 3, 2, 28.
SYN. Intāctus, impollūtus, inviolātus, incorruptus, intemerātus, integer, pūrus, caftin.

Integer, a. um. integer : ambigua si quando citabere teffis, Iuv. 8, 80.

SYN. Intactus, întâminatus, vel încorruptus, perfectus, totus, vel încolumis. întego, îs, texî, tectum. întegit, arcadii morem tenet ille galeri, Sil.

SYN. Těgo, contěgo.

Integritas, atis. SYN. Castitas, innocentia.

întegrăt, et mæstis late locă questibus împlet, Virg. Geor. 4, 515. SYN. Instauro, innovo, renovo.

întellectus, us. SYN. Mens, animus, ratio.

intelligentia. SYN. Cognitio, scientia, prudentia.

Intelligo, lexi, lectum .- Claudi, nimirum intelligit unds, Hor. Ep. 1, 9, 1. SYN. Pērcipio, concipio, capio, accipio, agnosco, cognosco. PHR. Animo percipio. Mente complector. Mente percipere, notare, tenere, animo înfigere. VERS. Accipe nunc Danaum insidias, et crimine ab uno Disce omnes. Quod jam non dubiis poteris cognoscere signis. Nec litŭēre dolī fratrem Junonis. V. Attendo.

Intemeratus. Intemerață focis.: perfetto Letus bonore, Virg. Æn. 3, 178.

SYN. Intaminatūs, integer, pūrus, castus.

intemperans. SYN. Intemperatus, immoderatus, incontinens, libidinosus. intemperies, iei. PHR. Immoderatio, vel Cæli gravitas. Dūrūm, grave ca-.lum. Incommodă coli. Aeris înclementiă. Coli înjuriă. Gravis coli tēmpěříčs.

Intempeftivus. Intempebiquis descendit nubibus imber, Hor.

SYN. Immatūrus, vel incommodus.

întendo, di, tum. intendunt : scandit fatalis machina muros, Virg. A. 2, 237. SYN. Tendo, extendo, porrigo: wel contendo, adduco, wel cogito, meditŏr, spēcto, vel applico, admöveo.

Intento. Nunc etiam Manes, bec intentată mănebat, Virg. An. 10, 39.

SYN. Sæpius intendo, vel minitor, minor.

întepeo, ŭi. Et lăcus aftivis întepet umber aquis, Prop. 4, 1, 124. SYN. Těpěo, těpěíco.

inter, Crura sonant ferro, sed canit inter opus, Tibull 2, 6, 26.

Intercedo, celsī. SYN. intervenio, vel intersum, vel obko, adversor, relūctor, resisto.

intercido. 3 l. idī, isum. SYN. Divido, scindo, seco.

Intercido. 3 br. à Cado. Quod si înterciderie tibi nune aliquid refetes mox. Hor. Sat. L. 2. S. 4. v. 6. SYN. Intereo, pereo, cado.

Intercino. Def endat, ne quid medios intercinat aclus, Hor. A. Poet. 190. SYN. Căno înter.

intercipio, intercepi, interceptum.

Quam medius Rhætheus intercipit, optime Teucra, Ving. SYN. Occupo. Intercisus. 3 long. SYN. Divieus, scilsus, sectus.

Intercludo, sī, sum. interclusit byenis, Sc.

SYN. Claudo, occludo, vel prohibeo, veto, impedio. Interdico, xi, chum. orbe imerdixit : quam vix erratica Delos, Ov. Met. 6, 393. SYN. Prohibeo, veto.

Interdum. interdum, aut bederæ pandunt veftigia nigræ, Virg. G. 2, 258.

SYN. Aliquando, nonnumquam. Interea. Panditur interea domus omnipotanțis dympi, Virg. Æn. 10, 1.

LYN. interim, tum hac inter-

.. Intereo, II. Intereum suttes, &c. Mirg. Geor, I, 152-MATIOT, OCCIDO, PETEO.

alisistai

prötai

entereft. Nil intereft, an pauper, et infima. (Akaic.) Hor. Od. 2, 3, 22. SYN. Differt, vel refert. Interficio, feci, fectum .- imbrem, atque interfice messes, Virg. Geor. 4, 330. SYN. Occido, neco, eneco, perimo, interimo. V. Occido. Interfusus .- novies Styx interfusă coercet, Virg. Æn. 6, 439. SYN. Infūsus. Intērjāceo, ŭī, à jāceo. PHR. Medius jāceo. înterjicio, jeci, jectum. SYN. Iniicio, interpono. Interim. interim dum tu celeres săgittas. (Sapph.) Hor. Od. 3, 20, 9. SYN. Interea, hæc inter. Interimo, emī, emptum. — ūxorem interimis, matremque veneno, Hor. Sat. 2. 2, 121. SYN. Interficio, perimo, neco, accido. īntēriŏr, ōris. 🛮 āt domus īntēriōr rēzālī splēndidā lūņū. Virg. Æn. 1, 641. SYN. Intimus, Imus, penetralis. Interitus, us. Scilicet interitu gaudeat illa tuo, Prop. 2, 8, 18. SYN. Mors, exitium, excidium. Interluceo, luxi .- acies, interlucetque corona, Virg. AEn. 9, 509. SYN. intermico, internitco. întermico, as .- rutilum squammis întermicat aurum, Cl. V. Interlucco. Interminatus, interminato cum semel fixæ cibo. (Iamb.) Hor. Ep. 5, 39, SYN. Infinitus. Intermitto, isi, ilsum .- intermittuntque laborem, Ov. Met. L. 3, 154. SYN. Interjicio, immitto, vel omitto, cesso. înternecio, onis. SYN. Occisio, interitus, strages, cædes. interpono, posui, positum. interponis aquam, &c. Mart. 1, 107. SYN. Interjicio, intersero, intermisceo. Interpres, etis .- Hominum divumque interpres asylas, Virg. Æn. 10, 175. EPITH. Fīdus, fēlīx. Interpretor, aris. SYN. Explico, expono, explano. înterritus. Brācbiaque ad superas înterritus extulis auras, Virg. Æn. 5, 427. SYN. Intrepidus, securus, imperterritus, audax. V. Audax. Interrogo. ā capre is : bene babet; nīl plūs interrogo sed quid, Juv. S. 10, 72. SYN. Quæro, înquiro, sciscitor, alloquor. interseco, chi, chim. intersecantur, bic sat angusti laris. (lamb.) Av. SYN. Abscindo, seco. Intersero, is. Sīc dit : et mediis interserit ofculd werbis, Ovid. Met. 10, 550. V. Insero. Intersitus, omnia quæ pomis intersita dulcibus ornant, Lucy. 5, 1376. SYN. Interpositus, mīxtus. înterstrepo, ŭi. Dignă, sed argūtos interstrepere anser oloras, Virg. Ecl. 9, 36. PHR. Mědřůs strěpo, obstrěpo. intersum, fui. intersintque patris lachrymis, solatia wietis, Virg. Æn. 11, 62. ·SYN. Adsum, præsens sum. Intervallum. Proximus buic, longo sed proximus intervallo, Virg. Æ. 5, 320. SYN. Interstitum, spatium. întervenio, veni. Plūra dolor probibet; werboque intervenit omni, Ovid. Mu. 11, 708. SYN. Improvisus adsum, vel intersum, intercedo. întestinus. Siccine subrepsti mi atque, întestină perurens, Gar. SYN. Interior, intimus, vel domesticus, civilis. întîmă more suo sefe în cunabulă condent, Virg. Geor. 4, 66. SYN. Internus, interior, imus, vel charifsimus, dilectifsimus. īntölerābilis. Intölerābilibūļgus mālis etāt ānziss angor, Luc. 6, 1156. SYN. Intöletāhdus, gravis, molefitus. întonuere poli, et crebris micat ignibus ætber, Virg. Æn. 1, 9 Intono, ŭī.

SYN. Tono, insono, persono.

Intorqueo, rei, rtum. SYN. Torqueo, wel immitto, jaculor. Intra, præp. Intra caftrorum timu it tentoria duetor, Lucan. SYN. In, vel intus.

Intractabilis. Sed fines Libyei, genus intractabile bello, Virg. Æn. 1, 242. SYN. Indomitus, ferox.

Pālluit, et subho genua intremuere timore, Ovid. Met. 2, 180. Intremo, ŭi. SYN. Tremo, tremisco, trepido.

Intrepidus. atque adeo intrepidi quacunque altaria tangunt, S.

SYN. Interritus, imperterritus, impavidus, audax.

Intrico, as. Qui intricant manibus spiras, et tortile spartum, Catull.

SYN. illaqueo, irretio, implico, impedio.

Intrinsecus. Sudabunt etiam fauces intrinsecus atræ, Lucr. 6, 1145. SYN. īntrā.

Intro, Adv. Mitteret ad fe intro, sed magis eficeret, Catull.

Intro, as. Thiris italiam, portufque intrare licebit, Virg. Æn. 3, 254. SYN. Ineo, îngredior, subeo. PHR. Tecta, penates adeo, subeo. succedo. în limină pedes înfero. VERS. îngredere et pătriis succede penātībus hofpes.

Introduco. Sic animas introduxerunt sensibus auctas, Lucr. 3, 630.

SYN. întromîtto, înduco, admitto.

Introgredior, eris. Poftquam introgreffi, et coram, &c. Virg. Æn. 11, 248. SYN. Ingredior, Intro.

Introitus, ūs. Introitus et bella loqui perculsa ruinas, Per.

SYN. Līmen, adītus, ingressus.

întrudo, sī. SYN. Întroduco, împello, înjicio.

întăbus, 2 br. vel întybus, & neut. gen. Întăbum, vel întybum. Strymo. niaque graes, et amaris întăbă fibris, Virg. G. 1, 120.

EPITH. Hörtensis, agreftis, viridis, amara.

Intueor. Quid ut noverca me întueris, aut uti. (lamb. pur.) Hor. Ep. 5, 9. SYN. Video, cerno, inspicio, aspicio, specto, contemplor. PHR. Vultus. oculos, lumină figo in. Oculis lustro, perlustro, observo. V. Aspicio.

întumeo, üi. Vidi virgineas întumuise genas, Ovid. SYN. Întumesco, tumes îo, înstor, tumeo, turgesco.

întumulatus. occurramque oculis întumulată tuis, Ovid. Ep. 2, 134. SYN. Insepultus.

intus. Intus aquæ dulces, vivoque sedilia saxo, Virg. Æn. 1, 171. SYN. Intra.

învado, si. Invadunt urbem somno, &c. Virg. Æn. 2, 265. SYN. Adorior, impeto, aggredior, lacesso, provoco, oppugno, irruo, fezor, învolo, însilio, îrrumpo in, vim făcio. PHR. Forti pectore, mag. nis animis în hoffes tendere. În adversos ruere. În oppositos ferri. în me. dia arma ruere. in medium agmen se inferre. irruimus ferro. VERS. Densos fertur moriturus in hostes. Mediis se immiscuit armis. Medios invaserat hoftes. irruerant Danai, et tecum omne tenebant. Danaof. que ad tecta ruentes Cernimus, obsessumque acta testudine limen. Hæsent parietibus scalæ, postesque sub ipsos Nituntur gradibus, clypeosque ad tela sinistris Protecti objiciunt, prensant fastigia dextris. invadunt ürbem somno vinoque sepultam. Sed vos, o lecti, ferro quis feindere vallum apparat, et mecum invadit trepidantia caftra? Per tela, per hoftes Vadimus baud dubiam in mortem. Fit via vi, rumpunt aditus. prīmosque trucidant immissī Danai, et late loca milite complent. V. Irruo.

Taraleo, bī. \_\_\_et crēscent, înque valebant, Luca. 2, 301,

SYN. Invalesco, corroboro, vires resumo.

Deteret invalidos et via longa pedes, Tibul. 1, 0. 16. SYN, înfîrmus, debilis, îmbecillis, debilitatus. V. Agratus.

învehor. Centaŭro învebitur magna: &c. Virg. Æn. 5, 122.

SYN. Vehor, împortor, înteior, vel însector, exagito, criminoc.
învento, venī. — suh nubibus invents īgnās, Ovid. Met. 2, 729.

SYN. Reperio, comperio, nanciscor, wel adinvenio, excogito, com-VERS. Hanc quis nobis extudit artem. Et varias usus meminīkor. dītāndo ēxtūndērēt ārtēs.

Invenustus. Quamois sordidă res et invenusta est. (Phal.) Catul. 12, 5. . SYN. încomptus, sordidus.

Inverecundus. Simul calentis inverecundus Deus. (lamb.) Hor. Ep. 11, 19. SYN, Effrons, impudens. V. Impudens.

Inverto, I. ' at nos wirtutes ipsas invertimus, aque, Hor. Sat. 1, 3, 55. SYN. Verto, converto, perverto, immuto, in contraria verto.

investigo. investigato fonte lavacra dedit, Rul.

SYN. Indago, inquiro, exquiro, perquiro, scrutor, perscrutor, Aufpiciis epulifque sacris, quas inveterato, Pr. īnvēterātus.

SYN. Vétus, antiquus.

-gěniti atque îmvicti wiribus estent, Virg. Æn 6. 204. SYN. Indomitus, insuperabilis, inexpugnabilis, infractus, inexsuperabilis, PHR. Vinci nelcius. Viribus invictus. Marte ferox et vinci nelcius armis. Căput însuperabile bello. învictăque bello Dextera. Contemptor ferri: Cui corpus nullo penetrabile telo. Quo non bello major, & ārmīs.

Invideo, vidi. Concedit laudem, et paribus non invidet armis, Virg. Æn. 9. 655. SYN. Æmulor. PHR. Livore maligno Conficior. invidia vezor. crucior, împellor, tabesco, tumeo. Torvus præcordia livor occupat, carpit, habet : lenta tabe exedit, depascitur. Alienis bonis indoleo, mereo, līvesco. Animos subiit furor, ægraque lætis invidia. Iniquis, obliquis, ægrīs afpicere oculis. Invidia faucia corda tument. Livor edas præcordia rodit. invidia, livoris rabie agitari, coqui. Alterius bonis, rēbus opimis, rebus lætis līvescere, marcescere, ægrescere. Obliqua invidia, ftimulisque agitabat amaris. Insultare malis, rebusque agrescere lætīs. Aūt dölüīt miserans inopem, aūt invidit habenti. Quæ cum vidīstī pučro donāta, dolebas: et sī non aliqua noculises mortuus esses. V. Invidus.

Invidia. invidia Siculi non invenere igranni, Hor. Ep. 1, 2, 58. SYN. Līvor. EPITH. Oblīqua, acris, noxia, exitialis, prava, egra, infēlīx, inhūmāna, minax, fūrēns, iniqua, triftis, dēgener, cæca, pallida, mordax, līvens, macilenta, fūriosa, languida, exanguis, însomnis, īrroquietă, tetră, tabifică, opertă, gliscens. PHR. învidiæ livor, tabet, tabum, vīrijs, venenum, labes, pestis, stimuli, telum, dens, impetus, rabies. Līvor invidus. Invida labes, Līvida tabes, Pallida tabes invidia. Agra lætīs. Secundīs anxid. Osa, medullas, corpus exedit, rodit. Ingentia facta rodit. VERS. Livor iners vitium, mores non exit in altos. Nulli pars æmüla defüit ünquam, Quæ gravis öbstreperet laudī: stimulisque malignis Facta sequebatur quamvis îngentiă livor. O dirum exitium mortalibus, ā nihil unquam Crescere, nec magnas patiens exsurgere laudes invidia! Līvos tābificum malīs venenum, intactis vorat olsībus medullās, at totum bibit artubus cruorem. Fertilior seges eft alienis semper in agria, Vicinumque pecus grandius über habet. V, Lavides.

## Descripcio Invidia. Ovid. Met. 2, 775.

Pallor in ore fedet, macies in corpore toto,
Nusquam recta acies, livent rubigine dentes:
Pectora felle virent, lingua est suffusa veneno.
Risus abest, niss quem visi movere dolores:
Nec fruitur somno, vigilantibus excita curis:
Sed videt ingratos, intabescitque videndo,

Intiditotis. Tempis edāx rērum, tuque imvidiota vētuftat, Ovid. Met. 15, 234. SYN invidus, vel invisus.

īnvidus. Trovidus, īrdzāndus, hars, vināsus, amaitr, Hor. Ep. 1, 1, 38.

SYN. Līvidus, zmālūs Zollūs. PHR. Līvorē mālīgno īnfēctūs, confēctūs. Cojūs cor, pēctūs, pracordiā, mēdūllas īnvidiā vel līvor occupāt, crūciāt, žrēdīt. Īnvidia vēnēno āflatūs. Invidia dienulīs āgitātūs. Āltēriūs quēm lædīt honos. Cuī nocens vīrūs īnfpirāt līvor. Oblīguo līvorē mācēr. Īnvidiā ægēr. Āļtēriūs quēm crūciānt laūdēs. VERS, Lēntāquē mīaērrīmā tābē. Līquītūr ūt glācīēs īncērto faūciā Solē. V.

Invigilo, as. Imvigilate viri, tăcito nam tempora grefiu, Col. 10, 159.

SYN. Vigilo, vel attendo.

Invitaitills.—ellit imviblabile telis, Sil. 16, 16.

SYN. inviolatus, sacer.

Enviolatus.—Stygias tillit inviolata sub umbras, Cor. S.

SYN. intemeratis, integer, caftus.

Invīsībilis. 3f. invīsībilis donum Pātrīs ēdērē nātūm, Prud. Apoth. 123.
PHR. Vīsūm, val oculos fugiens. VERS. Pēr mēdios infērt sēsē, nēguē cērnītur allī.

Inviso, I.—gilidos invisere fines, Virg. Æn. 8, 159. SYN. Vito, adeo, convenio.

Invīsus. abdidžeāt tēļe, ātque ārīs īnvīsā udēbāt, Virg. Æn. 2, 574.

Invîto. Two tent crece to balames floribus borti, Ving. Geor. 4, 109. SYN. Voco, advoco, wel allicio.

Invitus. invitus, regină, tuo de littere cefsi, Virg. Æn. 6, 460.

SYN. Repugnans, coactus, non libens, nolens.

învite. Longă prăcul longis viă dividit inviă iettis, Virg. Æn. 3, 383. SYN. împervius, înacceleus.

Intilitis. — Nunquam omnēs bodie moriemar inultī, Virg. Æn. 2, 670. SYN. impūnitūs, vel non tiltus.

Inunctus. & bene sī canās, conchis inunctă tibi eft, Mart. 7, 77, 2.

SYN. Unctus, illitus.

Infindātio, önis. SYN. Illiveies, dīluvium. PHR. Ēdita cælo prolūvies, illiveies fatālis aquæ. VERS. Torrēns Cum vagus in campos frustra prohibēntibus ēxit objicibus. Tumēns super aggere tūtās ēxcurit rīpās. Sēsē patēntībus ēxplicat ārvis. Flumina cum rīpās superānt. Cum torrēns undīs pluviālibus auctus, Pēr satā, pērque viās fertur: nēc, itt ānte solēbāt, Rīpārūm clausās mārgine finit aquās. Flucluat omnis ager, rēmīs sonuēre novalēs. Cērnīt cum stabūlīs ārmēntā nā-pāstār pāstor: Stērnāntur segètēs ēt dēpurātā colonis. Votā jācent,

longīque perīt labor īrritus annī. Ruens præceps altīs de montībus ame nīs Torrentes împēllit aquas, pecudēlque feralque Villarum cum strage trahīt, perque arva refusī Mīlle vias pandunt vasto cum murmure rivī. V. Diluvium.

Descriptio Inundationis. Ovid. Met. 1, 284.

Intremuit (terra) motuque vias patesecti aquarum Exspatiata ruunt per apertos siunina campos. Si qua domus mansit, potuitque resistere tanto Indejecta malo, culmen tamen altior hujus Unda tegit: presiseque latent sub gurgite turres. Omnia pontus erant, deerant quoque littora ponto. Occupat hic collem, cymba sedet alter adunca, Et ducit remos illic ubi nuper ararat. Nat lupus inter oves, fulvos vehit unda leones a Quastitique diu terris ubi fistere possit, In mare lassatis volucris vaga decidit alis. Obruerat tumulos immensa licentia ponti, Pulsabantque novi montana cacumina suctus.

-čt inundant sanguine fossa, Virg. Æn. 10, 24. SYN. Exundo, diffluo, effundor. ĭnūngo, xī, ctūm.—contemnās līppus inūngī, Hor. Ep. 1, 1, 29. SYN. Ungo, Illino. Invoco. Invocat et duplices coloque parentes, Virg. Æn. 7, 140. SYN. Rogo, precor, imploro, posco, exposco. învolucrum. Contentum învolucris atque cubilibus, (Ascl.) involvo, i, ūtūm. evimit : involvitaue domum caligine caca, Virg. Æn, 🗞 253. SYN. Illaqueo, irretio, intrico, implico, vel abripio, diruo. inurbanus. Scimus inurbanum lepido seponere dieto, Hor. A. Poet. 173. SYN. Rūfticus, illepidus. inuro, ssī, stum,-notās ēt nominā gēntis inurunt, Virg. Geor. 3, 158. SYN. Imprimo, Infligo, noto, inferibo. Inusitatus. inusitatum ferre quod populi borreant. (lamb.) SYN. Insolitus, rarus, insolens, novus. Inuftus. Fulmină declarant ittus, et inuftă văpore, Lucr. 6, 219. SYN. Imprēssus, vel ūstus. Inūtilis. ēt sībi inūtilior, timidī commentā retexit, Qvid. Met. 12. SYN. Vānus, inanis. inūtiliter. SYN. Inaniter, frustra. V. Frustra. io, interject. Dicite io Paan, et io bis dicite Paan, Ovid. A. Am. 2, 2, 10, îūs. \_\_\_\_\_ sī cāndidă jūſserit īō, Juv. 6, 525.
Inacbi Regis Argivorum filia, quam Jupiter in vaccam mutavit, ut eâ, Ju-

Inachi Regis Argivorum filia, quam Jupiter in vaccam mutavit, ut eå, Junone inscia, uteretur. Sed fraudem agnovit Dea. E. ei Argum custodem prafecit. Argus verd à Mercurio, jussu jovis, occisus est. Lata Juno, eestrum vacca immisti, quo exagitata in surorem acta est. Illam Ægyptit eò consugiste credebant, ubi pristina forma recuperata Regi Osiridi nupserat, ideòque ut Deam venerabantur, quam Isidem appellabant. SYN, Isis, Inachis, Phoronis, a Phoroneo fratre. EPITH. Vägš, candida, Inachia, Pharia, Memphitis, Niliaca, i. e. Ægyptia: argiva, argolica. PHR, Quae bos ex homine est. ex bove facta Dea. V. Isis.



- S. Joannes, is. Zachariæ & Elisabeth filius : Propheta antiqui & novi Teffamenti : Baptista dictus, quia Christum in Jordane baptizavit. Ejus mater Elisabeth admodum senex & sterilis erat. In ipso utero gratia & sanctitate donatus est. Cum in deserto Poenitentiam prædicossit, Herodis jussu, in carcerem detrusus, & capite truncatus est. EPITH. Sanctus, pūrūs, sateger, sevērus, austerus, intemeratus, prænuntius, præsagus, fatidicus, vates. PHR. Soboles sanctorum sera parentum. Sachariæ soboles. Regis olympi Præcura sor, prænuntius. VERS. Paftus Baptafta locuftas, Sylvarumque favis, et ămīctus vēste camēlī. Elizabēth quem numine plenum Zachariæ extrema părit înfœcundă senectă; Gentibus îpse Deum ut natum prænuntius ore Proderet.
- S. Joannes, is. Zebedæi filius, Apoftolus & Evangelifta, à Christo dilectus, Apos calvofim in Insula Patmo, ubi exulabat, conscripsit. De eius morte sunt qui dubitent. PHR. Bethsaide natus. VERS, More volans aquilæ, verbo petit aftră Joannes. Christo præ reliquis charus apostolis, Qui supra Domini pēctus, in ultimis Discumbens epulis composuit caput. Quem Christus socium în terris sibi pectore toto Junxit, præque aliis miro dilexit amore.

jocor, aris. Carum nescio quid jubet jocari. (Phal.) Catull. 2, 6.

SYN. Rīdeo, īrrīdeo, lūdo, īllūdo, cavīllor. jŏcēsŭs.

Non potuit melius litem finire jocosam, Mart. Spectac. 20, 36 SYN. Făcetus, festivus, lepidus.

jotularis. Præterea, në sic, ut qui jocularia, ridens, Hor. Sat. 1, 1, 23. SYN. Feftīvās, hilaris, lætus.

jocus. Mox juvenes agitare jocos, et pollice dexiro, Pers. 6, c.

SYN. Rīsus, lūdus, lūsus, salēs, cavillatio, cavillus, icomma. EPITH. Rīdiculus, jūcundus, lætus, festivus, hilaris, blandus, gratus, placidus, lepidus, argūtus, puerilis, solūtus, venustus, alacer, vanus, inanis, lasciwus, turpis, înfamis. PHR. Lepida, festiva, jocosa dicta. Jucundis gratia vērbīs. Festīvā, lepidā, procacītās. VERS. Ārgūtīs carmina plena jocīs. Insanīs ebria turba jocis. Nulla venenato litera mixta joco eft. V. Sales.

Iolaus. Fata quoque ut superet? fatis iolaus in annos, Ov. Met. 9, 429. Ipbicli filius, qui Herculi adfuit, dum Hydram Lernæam interficeret, ferroque candenti cruorem restinxit. Cum ad summam sencetutem pervenisset, Herculis precibus juventuti restitutus est. VERS. Orā reformātus prīmos iolāus ia

Dumquë rëf ert ible fatum misër abile, dumque, Ovid. Met. 9, 394. Iŏlē, ēs. Euryti Laconiæ Regis filia, amata ab Hercule, qui cam, occijo patre, ak-

Ionia. Asia minoris Regio, media inter Cariam & Æolidem. EPITH. Mollis, dīves, fœcundă, opimă, cultă.

ionicus. Moius doceri gaudet ionicos. (Alcaic.) Hor. Od. 3, 6, 21.

ionius. Nosce, quet ionii weniant ad littera flusius, Virg. Geor. 2, 108. lopas, æ. Africa Regulus, unus ex procis Didonis sive Didûs. EPITH. Crinītus, pulcher, formosus, decorus, venustus, Libycus.

---lūstră gerens plăcidam Jordanis ad undam, S. PHR. Jordanis aninis, Aumen, aquæ, undæ. V. Fluvius.

Joseph, vel Ioseph. Jacobi & Rachel filius, a fratribus injuste vexatus, qui eum mercatori Æg yptio, nomine Potipbar, wendiderunt. Cum in Æg ypto Potipbari serviret, falso ab ejus uxore sollicitati pudoris accusatus est. quam ejus blanditias refugisset, tanquam reus in carcerem missus est; unde arcana Dei providentia eductus est à Pharaone, cujus somnia interpretatus erat, factulque supremus Regni Minifter : Hic patrem & fratres, tempere famis,

benione accepit. & donis cumulavit. PHR. Isacidæ natus. Fratribus invisus. Cafta Jacobi Soboles. VERS. Multiplices casus et longa perfeula cērnāt Fātĭdīcī iŭvēnīs.

Sponsus Sanctissima Virginis Maria, Christi Jesu nutritius. S. Josephus. Sponsus, vel tutor Virginis almæ. Regia progenies. Veniens Davidis

örīgine Joseph. Iphigenia. Pro qua mātiāta eft ipbigenia morā, Prop. 3, 7, 24. Agamemnonis & Clitemnestræ filia, quam pater immolare parabat ut Dianam placaret, cujus cervum in Aulide imprudens occiderat. Sed Dea ejus miserta cervam substituit, ac Iphigeniam in Tauricam regionem transfulit, uhi à Thoante Rege ipfins Dianæ Templo perfecta eft. SYN. Iphianissa, Mycenis. EPITH. Agamemnonia, Pelopeia, ab atano Pelope, Rege Mycenarum. PHR. Pelopēja virgo. Suppositā, letho rapuit quam Delia, cerva.

Sævit amor, magnoque irarum fluctuat æftu, Virg. Æn. 4, 532. SYN. Furor, rabies, īracundia. EPITH. Acerba, violenta, effera, rabidă, fævă, sanguineă, acris, atrox, împiă, împrobă, audax, însană, difcors, îmmanis, commotă, îndomită, litigiosă, tumidă, cæcă, accensă, fulmineă. præceps, grudelis, ardens, furens, fremens, vivax, minax, horrida, vitiosa, înfrænis, împătiens, flammată, fervens, nocens, îniquă, spumans, Tartăreă. PHR. Îræ firmuli, vis, împetus, ārdor. Îrârum æftus, fluctus, vēsānia, violentia, fævitics. Cæcus mentis furor. Īrātus, furiosus dolor. Füroris comes. Commoti pectoris æstus. Ira parens odii. Præcipitans. turbans, excecans mentem. Coquens præcordia. Animos cæca caligine vērsans. In præceps omnia vertens. Parturiens minas. VERS. Asperque coquebat Jamdudum immites iras. Scintillavitque cruentis ira genis. Candida pax homines, trux decet īra feras. Ira furens firictis odium mucronibus explet. Præcipites agit īra gradus. Īra tumēns, spumāntī servidă rīctu Sanguinea întorquens suffuso lumină felle. V. Furer, oris; & Irascor#

īrām dēponere, vel plācāre. PHR. īrām ponere, cohibere, coercere, compescere, frænare, reprimere, supprimere, temperare. Irarum compescere flüctus. Commoti compescere pectoris zestus. Iram, vel iratum inimum sodare, mollire, mitigare, lenire, mulcere. Animum revocare ab ira. Mentie componere fluctus. Ferocia ponere corda. Supprimere ferventes estus iræ. VERS. Paulatim cadit īra ferox, mentelque residunt. Temperat hīs dīctīs animos, īrasque remīttit. Fīt læsī mollior īra Dei. Meritam. que ultro compescuit iram. Mitescet Cæsaris ira, et veniet votie mollice aură tuīs, Numinis ut læsi fiat mansuetior īra. Cur ego posse negem minui mihi Cæsaris īram, Cum videam mites hostibus esse Deta ! V.

Parco, Placo.

Iracundia. Gravissima est probi bominis iracundia. (lamb.) SYN. Īrā.

īrācundus. împiger, Irācundus, inexorabilis, ācer, Hor. A. Poet. 121.

SYN. Irritabilis. PHR. Pronus, proclivis in īrās, vel īrātus. īrāloor, eris. at tentāt ies, atque īraļci în cornua dīļcit, Virg. Geor. 3, 22. SYN. Succensco, indignor. PHR. Īrā flagro, ardčo, æstuo, serveo, incendor, accendor, exæftuo, incandelco, agor, agitor. Iras concipio, exerceo, attollo. īræ sub pectore fluctus volvo, voluto, foveo, irarum aftu fluctio. îræ përmîtto habenas, exardesco, surgo Yn îras. îræ afturgunt, ignescunt, ardent, candescunt, excandescunt. VERS. ignescunt Ira, et durīs dolor ofsibus ardet. Increfcunt animis discordibus ira, Vivaces āgit viölentus īrās ānimus. Tumēt animus īrā, kervēt Immēnsum dalbe. Răbie păllet, tümet, înfrendit, spūmăt. Omnes îrārum estundit habenas. Volvit, volutat, sovet irarum magnos sub pectere slucus. Mens exestuat îra. Vărioque îrarum suctuat æstu. Văcuis ăcuunt rumoribbs îras. Tumidas exarsit în îras. Exarstee îgnes ănimo, subit îra cadentem useisci pătriam. Nate quid îndomitas tantes dolor exeitat îras? Quid suris? Îndomitas ardecit vulgus în îras. Sed nec sevus ăper media tam sevus în îra est. Protinus exarsit, nec temporă distuit îra, O quam terțibiles exarsit pronus în îras. Tum păter Æneus procedere lorgus îras, et sevire animis entellum haud passus acerbis. V. Iraus, & Furor.

īrāttis. Aūt ūnde īrātūs sylvām dēvēxit ärātör, Virg. Geor. 2, 207.

SYN. Răbidus, surens. PHR. Irā concitus, commotus, turbidus, percitus, actus, ardens, fervidus, flagrans, accensus, încensus. Irarum turbidus aftu. Aūdāces, tumidas estus in Iras. Impatiens Ira. Ira ferox, demēns, surens. Irārum quī fluctuat aftu. Irā percitus acrī. Flammet torquēns Lūmina. Hūc īliu volvens oculos. Irarum volvens sub pectore stuctus. Sawa bīlē tumēns. Flagrantī percitus īra. Fūrens animīs. Dentibus infrendēns, fervidus īra. Fūris āccensus, et īra Tērribilis.

īsē, inf. Prīmus et īrē viam, ēt fluviās tēntārē minācēs, Virg. Geor. 3, 77. V. Eo.

īris, idis. īrīm de cælo mīsīt Saturnia funo, Virg. Æn. 9, 2.

Tbaumantis & Eletīræ filia: Junonis, quæ Dea eft aguis nuncia. SYN. Thaumantis, Thaumantiss. EPITH. Junonis, aetis, imbrifers, curvāts, ūdš, roscida, humida, nimbosa, plūvis, aquosa, ætheres, pidrā, colorāts, cordies, decors, difcolor. PHR. Cælestis, plūviüs arcüs. Varīīs distincta colorībus iris. Mille trahēns varios adverso sole colorēs. Vario circumdans nubila cinctu, vel gyro. Nūncia Jūnonis. Vario decorata colore. Quæ picturāto cælūm distinguit amictu. Insticiens longum ingenti cūrvāminė cælūm. Varīos indūta colorēs. VERS. Sūso arcüs pēr nūbila cīrcīnāt īrīs. Cūrvāta pūro nūnciat nīmbos sinū. V. Arcu Cælestis.

Irradio. irradiare dies, culmen qui nominis alti, Sedul.

SYN. Rădio, lūceo, illūceo, illūmino, illūftro. V. Radio.

īrrēlīgiosus. SYN. Impius.

īrrēmcabilis. Fallerit indeprensus et îrremealilis error, Virg. Æn. 5, 591. PHR. Unde nun remeare licet.

īrrēpārābīlis. Sed fúgit īnterēā, fúgit īrrēpārābīlē tēmpūs, Virg. Geor. 3, 284.
PHR. Nullā reparābīlis ārtē.

Irrepo, Irrepsī. Quis non ingemuit : quis non irrepere sacris, Mart.

SYN. Rēpo, obrepo, adrepo, serpo.

îrrequietus. Bellaque cum multis îrrequietă geris, Ovid. Trift. 2, 234.

SYN. Inquietus, conturbatus, turbulentus, sollicitus, pervigil, insomnis, irreti, irretii, irretiim.

īrrētīrē plāgīs, rētināculā dēnique cæcīs, Prud.

SYN. Implico, illăqueo. PHR. În retiă mîtto. Retibus învolvo, căpio, împedio.

īrrevocabilis-volāt īrrevocabile vērbūm, Hor. Ep. 1, 18. PHR. Non revocabilis: Non rediturus.

īrrīdeo, rīsī, sūm. īrrīdēbīt čos, jūstāque loquetur in īrā, Paul.

SYN. Rīdeo, dērīdeo, īllūdo, īnsūlto, jocor, cavīllor, lūdīfīco, lūdīfīcor. PHR. Rīsū, cachīnno, salsīs jocīs, fædīs gannītībūs ēxcīpio, lācēflo, obeftrēpo. Ignotos naso supēndīt adūnco, ēxtēnso, excūso. VERS. Insūlrantque mālīs, misērīfque protērvīs Vocībūs īllūdūnt, Cērtānt īllādēr capto. V. Dorideo.

īrrigo.

Terien, as. Corpora curamus : f efis sopor Trrigat grius, Vity, Æn. SYN. Rigo, afpergo, humecto, igroro. V. Rigo.

Teriguus. Floreat irriguumque bibant violitrie fontem. Vite To SYN, Riguus, udus.

īrrīsor, oris. Dicebam itbi wemuros, irrisor, ampres, Prop. 1,

SYN. Dērīsor, cavillator, scurra.

îrrîtabilis .- genas îrrîtabile watum, Hor Ep. 2, 2, 102 .. SYN. Îraciindis. Trrîtamen, inis. - adjecisset opes, animi irritamen avari, Ovid. Met. 16, 434. īrrītāmentum. effodiuntur poes Irrītāmenta mālonum, Ovid. Met. 1, 430.
SYN. Invītāmentum, Albebras, stimuli.

Segnius irribantatimos demissa per aurem. Hor. A. Post. 180. SYN. Provoco, lăcedo, exalpero. PHR. Ad iram provocor exito im-pello, extimula îras setto, moveo, excito, aggero, sulcito. V PRS. Irritatque virum telis et voce lacelsit. Incenditque inimum dietis, atque aggerat īrās.

arritus. artė locum, čt vaitis afsaktibus īrritas arget, Vira. En. 3,442. SYN. Vanus, inānis, mūrilis, calsus.

nrogo. Rēgūlā, pēccātīs que pernās īrrogēt equal, Hor. bet. 1. 11 SYN. Impono, deserno. prorogās. Aut cum kolé novo tertās īrrogāt tods, Virg. Gest. 1, 288.

SYN. Roro, rigo, irrigo.

trumpo, irrupi. Qui cariu portas prinifinupere patentes, Virg. A.n. 11, 879. V. Mox Irruo.

rruo, uī. Trraimus, dentis et circumfundimur armis, Virg. Æn, 2, 383. SYN. Ruo, incurro, irrumpo, instito, feror, me fero, inferontoficto, me do în, învado, aggredior. VERS. Se dedit în medial acia. Medica möritürüs în höstes îrruit. Errömus densis et circumitindenur armis, Răpido ferbir împête male, et circum portis înstâns têcta chiadet, în höstes îrruit, qua telă yar adensifii în lendit. Ac veluti mantie saxum de vertice przeceps Cuna art avulsum vente, seu turbidăs îmber Proluit, aut annis solvit sublapsa Etuftas, exultatque solo, sylvadarmenta virofque învolvens secum, disjectă per agmină Turnus Sic ruit. Aut ubi decursu rapido da montibus altis Dant sonitum spumosi amnes, et in æquoră currunt, Quisque suum populatus iter : non segnius ambo Æneas Turnüfque ruunt per prælia. V. Invedo.

īrus et eft subito, quemodo Crasus erat, Ovid. Trift. g, 7, 43. Pauper ex Ithaca feu Dulichio, quem Ulysses pugno intersecit. EPITH. Pauper, egenus, miser, inops, mend

is. pronom.

eftaon is et lacer efto, Hor. Sat. 2, 9 Veftrum pretor SYN. Hic, The.

is, ab čo. longum cft. V. Eo. Isis, idis. siidii, antiquo quæ proximā sargit övili, Juv. 6, 528. PHR. Vacça Memphitis, idos. Inachia juvenca. V. L.

Ifmarus, I. in plur. Ifmara, orum. Nec tantum Rhodope miratur & ifmarus Orpbea, Virg. E. 6, 30.

Et tres, quos idas pater et patria ifmara mittit, Virg. Æn. 10, 351. Thraciae mons, winetis & olivetis aduptaum fertilis; quem Orpheus intoluit. EPITH: Afper, rigidus, durus, num vius, gelidus, niveus, fecundus, fer-tilis, feras, cultus, virens, amenus. VERS. Juva ilmara Baccho Con-

serem at que ölea magnum vestire Taburnum. Ishmus. ameruque site bimari spetianur ab istbus, Ovid. Met. 12, 420. EPITH. Bimaris, æquoreus, circumfluus, angustus, begvis, latus, exten-

Сc

sus, tenuis, exilis. PHR. Gemino tellus circumdata ponto. Binis mentil. būs terra cincta, oppugnata. Fauces gemini maris. In mare porrecta, ort. jecta tellus. VERS. Exiguo debet quod non eft însula collî Hac foatio. contractă brevi fretă bină repellit, angusto duplex măre dividit Istimo. īt, ab čo. Nīdār enīm penetrāt, quā sūcus non it in artūt, Lucs. 2, 682. V. Eo.

Sublime expulsam eruerent : ita turbine nigro, Virg. Geor. 1, 220. .SYN. Sīc: non aliter, haud secus: Itala gens: non secus.

itali. Sī quo \$34. italī filivitām cognāmini i lībrīm, Virg. Æn. 8; 331. SYN. Aūsonii, Latini, Latini, Oenotrii, Aūsonidæ. «PPT A Fortes, generosi, bellaces, indomiti, invicti, superbi, potentes, ingeniosi. PHR.

· Genus Italum. Itali populi. Saturni gens: natio.

Italia. Italiam, fato profugus, Lavinaque vēnit, Virg. Æn. 1, 6. Europæ pars, inter mare Tuscum & Adriaticum, ubi olim Imperii Romani fedes, & cujus Roma caput totiusque fere orbis. SYN. Ausonia, Oenotria, Heineria, Latium, à varis Regibus Ausone, Cenetro, Hespero, Intino. Dīves, superba, nobilis, illustris, Martia, bellica, generosa, ferax, fertilis, focundă, potens, opulentă. PHR. Tellus Itală, Ausonia, Conotria, Hesperia, Latia, Saturnia, à Saturno, qui ibi latuit. Romana, Latii, Itali, Aŭsonn fines, agri. Itala regna, Italia, Aŭsonia telhus. Italis ora, plaga, regio.

Italicus. Grata quis italicis autbor potaiset in oris, Ovid. Met. 15, g.

SYN. Italus, Ausonius, Latius, Latinus.

ītālīdes, quas īpsa decus sibi dia Camilla, Virg. Æn. 11, 647. SYN. Itala, Ausonis.

itane. Itane et sälütis püblicæ indicium öbrües. (Iamb.) SYN. Siccine.

Nunc itaque et versus et catera ludicra pono, Hor. Ep. 1. 10. SYN. Igitur, ergo, quare, quapropter, quamobrem, ideo, idcirco, atque,

ītē, ab čo. ītē mēæ, quondām fēlīx pēcus, ītē capollæ, Virg. Ecl. 1, 45. V. Ko.

Item. Contemplätor item cum se nux plūrima sylvīs, Virg. Geor. 1, 187. SYN. Insuper, præterea, adhūc, rūrsus, rūrsum, iteium. Iter, Itineris. Hinc iter inca tum peragunt, Sc. Virg. Æn. 6, 384.

SYN. Semită, via, callis, trames, aditus, spatium. V. Via.

itero. Sie itera woces, et werba cadentia tollit, Hor. Ep. 1, 1, 10. SYN. Gemino, ingemino, duplico, integro, redintegro, repeto, resumo. VERS. Ingeminans, iterumque vocans. Ire iterum in lacrymas, iterum tëntärë precando.

iterum .- iterumque, iterumque monebo, Virg. Æn. 3, 456. SYN. Rūrsūm, rūrsūs, prætčreā, īnsuper, adhūc.

Ithaca. Sum patria ex itbaca, comes înfelicis ulpsis, Virg. Æn. 3, 613. EPITH. Afpera, încultă, montană, scopulosă. PHR. însulă, wel terră altrix Ulvisis.

itidem. omnia nos itidem depascimur aurea dieta, Lucr. 3, 12. SYN. Păriter.

itum. Polecbath bumus; sed itum eft in wiserra terra, Ovid. Met. 1, 13%. Itur. i kr in amlquam splwam, &c. Virg. Æn. 6, 179. V. Eo.

ittirus. Inclusts animas, superumque ad lumen ituras, Virg. Æn. 6, 680.

itys, ys, & yos. Magna, sed antiqui causa doloris iiys, Ovid. Plitt. 10. Terci, Thencia & Daulidis Regis, Filius, ex Progne filia Pandionis, Athe-

narum Regis. Illum mater in membra discerpsit, patrique epulardum apposut, quod Tereus Philomelæ vim intulsset. In Phasianum mutatus singitur. EPITH. Ismarius, Threicius, tristis. VERS. Deset Threicium Pau-

lĭas ālēs itym.

Jübă. Dēnsā jūba, te dēsevo jātiātā rēcūmbit in ārmo, Virg. Georg. 3, 86.
SYN. Comā, crīnis. EPITH. Fluens, undāns, comans, pēxā, longā, flavā,
effusā, crīfpāns, errāns, vagā, spārsā, comptā, diffusā, rūtilā, equīnā, konīnā. PHR. Lūxuries jūbārum. Dīscūfte capitī jūbæ. VERS. Jūbām
cērvīce effundīt equīnā. Jūbæ errāntes lūdūnt, vel vagāntur pēr collā,
per ārmos. Jūbīsque comantes excutit ille toros.

Juhă. Nic Jäha tellus generāt leonum, Hor. Od. 22, 15. Rex Mauritania. EPITH. Maurus, Cinyphius, magnunimus, fortis, potens, infolix.

jubar, arīs. īt pērtīs jūbare exērtē dēlēstā jāvēntūs, Virg. Æn. 1, 130. SYN. Fax, lūmēn, splēndor, fūlgor, lūx, rādīī. V, Fax & homen.

jūbātūs. SYN. Crīnītūs, comatus. PHR. Juba ornātus, decorus, munitus, hīrsutus.

jübčo, jūſsī, jūſsūm. Seā Trāās, fĭĕrī jābčās Teātrofqaē vöcārī, Virg. Æn. 12, 824. SYN. Impēro, mando, præcīpīo. VBRS. Tūŭs, ō Rēgīnā, quid optēs, ēxplorārē lābor: mihi jūſsā capēſsērē fās ēſt. V. Impero.

jūcūndus. Suftulit esuriens, minus hoc jūcundus amīcus; Hor. Sat. 1, 3, 93.
SYN. Grātus, suāvis, āccēptus, dūlcis, amænus, lætus, hilaris, festīvus,

lepidus, jocosus.

Jūdas, æ. Jacobi filius qui nomen Judaa dedit, cum anted Terra Chanaan voi caretur. PHR. Jacobi inclyta proles. A quo principium ducit Jūdaa propago.

Jūdās, æ. SYN. Iscăriotes. EPITH. Proditor, nesandus, împlus, avarus, PHR. Proditor licărius, Fuit alius Apostolus Thaddæus etiam appellatus, V. Apostoli.

Jūdæž. Hec, Jūdæč, tišās vox non pērvēnīt ēd aūrēs. R.
Syrie regio, aliis numinibus, Chananea, Palessima, Idumea, seu Idume.
SYN. Pžlæstină, Idumea, Chananea, Palessima, EPITH. Instida pērsīdā, rēbēllīs, dīrā, pērjūrā, supērbā. PHR. Isacidum tēlius. Rūnā Pž1æstīnæ. Jūdæī cūlminā rēgnī. Jördānis āquīs īrrīgūā.

fūdæī. Pērsuādērē cupīt : crēdāt Judæus apēlla, Hor. Sat. 1, 5, 100. SYN. Palæstīnī, Isacidæ, Idumæī, Hēbræī. EPITH. Intīdī pērsidī, ferocēs, supērbī, rebēllēs, profanī. PHR. Jūdæa gēns, propago. Isacidum genus. Gēns Hebræa. Genus ortum a saņguine Jūdæ. Gēns quon-

dam dilectă Deo. Plebs îngrată.

jūdēx, kcis. Jūdicis irgūtūm quæ non formīdit ācūmin, Hor. A. Poet. 364. SYN. Ārbiter. EPITH. Æquūs, jūtitis, īncorrūptits, īntēger, sēvētūs, gavis, sānctūs, sēgāx, prūdēns, inīquūs, īnjūtitis, corrūptis, fævūs, īmmītis. PHR. Lītis ārbiter, cognītor, quæsītor. Jūrīs, jūtitiæ præsēs, āntītēs. Lēgūm vīndēx. Æquī dēfēnsor obsērvāntīfsīmus. Consūltīsīmus æquī. VERS. Cuī sūnt dubiī crēdītā jūrā forī. Jūrā dāt, ēt caūsās cognākit. Grāvīs cēnsor vītās ēt crīmīnā quærīt. Sēvēro vūltū rēūm tērrēt.

jūdiciālis. Eūcrā dāmūs fēftīs, sērā jūdiciāliā ponunt, Ovid. SYN. Forensis.

jūdīcium. Jūdīcium Pārīdīs, sprētaque īnjūrīd forma, Virg. Æn 1, 21.

SYN. Ārbitrīum, sēntēntiā, vel prūdentiā. EPITH. Rēctum, jūstum, equum, prūdens, gravē, vērum, inīquum, īnjūstum, īmprūdēns. PHR.

Jūdicis officium, ārbitrīum, officium forī. Jūrīs, lēgis vīndiciā.

C c 2

Jūdicium extremum. PHR. Lūx ūltīmā mūndī. Sūmmā dies. Ūltīmus ævī tērmīnus. Sūmmā dies et inelūckābile fatūm. VERS. Cūm māriā ēt tērrās cælūmquē profundūm ūnā dies dābit exitio: mūltofquē per ānnos Sūftentātā rūte moles et māchina mūndī. Tūm vēro āligerūm clāmor, clāngorque tūbārūm Tērribilī monitū cineres animābit et ofaš. Dēniquē Cūm sūprēmā dies peritūro īllūxerit orbī, omniāque eliciām patēfactu ofaš sēpūlchrīs, ātque trerum īn lūcem ēmērgēnt quos tērrā tēgēbāt. Cūm sūmmūs Jūdex tērrās īnvīsēt āb aūlā Syderā, ūt vītās hominūm ēt crīmīnā dīfeat Questīor, dāmnētque erebo (miserabile) sontēs, ātque pros celī vocet ālta ād syderā Mānēs.

jūdīco. Et săpit, ēt mēcūm fācit, ēt Jovē jūdīcāt æguē, Hor. Sat. 2, 19, 68. SYN. Stātu, dījūdīco, dēcērno, contituo, ēxītītmo, ārbitror, cēnsēo, vel jūs dīco. PHR. Jūs pronūncio, ēxērcēo. Jūrā do. Lītēs compono, dīrīmo, concrito. Jūdīciūm flātu, dēcērno. Caūsārūm sēdēt ārbitēr, ārghīt, ābsolvit, dāmnāt. VERS. Jūrīs et æquārūm cūltor sānetifsimē lēgūm. Veridīco Latium quī rēgīs orē forūm. Consiliūmquē vocāt, vītās ēt crī-

mină discit, Castigatque, audisque dolos, siibigitque săteri.

jūgālis. ēmēritēs vertūnt ād pāļcūā notā jūgālis, Claud. jūgērā, ērūm. ēt lābēfāstā mēvēns robūstūs jūgērā fossor, Virg. Geor. 2, 264. V. Ager.

jūgis, adject. Hortus ubi, ēt tētto vicīnās jūgis aqua fons, Hor. Sat. 2, 6, 2.
SYN. Pērēnnis, pērpētuus, continuus, alsiduus.

jūgiter. Södālis ēt comvictor, bospēs jūgiter.

SYN, Continuo.

jugo, ās. Gui pātēr īntācītām dēdērāt, prīmījquē jugārāt, Virg. Æn. 1, 349. SYN. Jūngo, vel mārīto. PHR. Cöllā jugō sūbdērē, sūbmīttērē, sūpponērē. Onērī sūpponērē tauros. Sūb jugā cogerē, vocārē, dūcērē, mītterē. Plaustro, ārātro ādjūngērē.

jugulo. ūt jugulēnt biminės sūrgūnt de nocitė latronės, Hor. Ep. 1, 2, 32. SYN. Jugulum resolvo: fauces reseco, seco, fodio, incido: occido, perimo. V. Occido.

jugulus, & um. - tenuī jugulos aperīre susurro, Sil.

SYN. Fauces, guttur: collum.

jugum. ārva ălīēnă jugo premēre, ātque āvērtērē predās, Virg. Æn. 10, 78. EPITH. Dūrūm, grāvē, molēstum, tūrpē, trīstē, sērvīk, ācērbūm, īnto-lērābīlē, misērūm, ēxītiālē, šnīquūm, odičosūm: dūlcē, suāvē, mīte, grātūm. PHR. Collā jugo sūbdērē, dārē, præbērē, sūbmītterē. Jūgūm fērrē, sūbīrē, pātī. Sūb jugā īrē. Jūgūm ēxcūterē, dētrēctārē. Collā jūgo sūbatrāhērē, ērīpērē. V. Jugo s. prā. VERS. Bos præbēt īncūrvo collā prēmēnā jūgo. Dūrā Tyrānnī Pērpētimūr jūgā. Dūcām rūrīcolās sūb jūgā dūrā bovēs. Isē sāctos Mārtī sūb jūgā pāndā bovēs. Prīmo taūrūs dētrēctāt ārātrā, Post vēnīt āssueto mollīs ād ārvā jūgo.

Jogum montis. Raptat amor : juvat īre jugīs, qua nulla priorum, Virg.

Geor. 3, 292. V. Cacumen.

Jügürthă. Rēttülit înfēriās Jügurtbæ, Hor. Car. L. 2. Od. 1, 28. Numidarum in Africa Rex, à Consule Mario deviêtus. EPITH. Triumphatus, immānis, pērfidus, trux, crūdēlis, immītis, infēlix, miser, terribilis.

Julius mēneis. Jūlius ā māgno dēdūctum nomėn iūlo, Virg. Æn. 2, 292.
Menfis à Julio Cæsare sic dictus. Anteà Quintilis vocabatur, quod ordine quintus esset à Martio, quem anni principium secerat Romulus. EPITH. Æstivus, serenus. PHR. Jūlius, Quintilis mēneis.

Talis. at parr afcantus, cui nunc cognomen iulo, Virg. A.n. 1, 271.

jumentum. Ætdlis onerata plagis jumenta canefque, Hor. Ep. 1, 18, 46. EPITH. Mūtūm, robūstūm.

junctura. Juntturas tabulata dabant, &c. Virg. Æn. 1, 464.

SYN. Commīssūră. EPITH. Valida, firma, polita, lavis. juncus. Vīminibus, mollīque parās detexere junco, Virg. Ecl. 2, 72. SYN. Arundo, scirpus: junci vimen. EPITH. Mollis, tenuis, tener,

lēvis, acūtus, palūstris, līmosus, stuvialis, stumineus, ūdus, ūvidus. PHR.

Junco texere, intexere.

jungo, xī, chum. Sternitur, bic apta jungitur arte silex, Tib. 1, 7, 60. SYN. Conjungo, adjungo, necto, connecto, adnecto, ligo, alligo, copulo, committo, vel addo, admoveo, adjicio, applico.

Juniperus. Juniperi gravis umbra: nocent et frugibus umbræ, Virg. Ecl. 10, . 76. EPITH. Viridis, virens, ölens, perennis. PHR. Juniperi gravis

umbra. Juniperi carie impenetrabile robur.

jūnius mēnsīs. Jūnius est jūvočnūm, quī fūit āntē tēnūm, Ovid. Fast. 6, 88.
Mensts à Junioribus, vel à Junone appellatus: sieut Majus à majoribus.
EPITH. Blandus, amœnus, sūdus, benīgnus, stotus, rīdens, odorus, lūxurians, genialis, serenus, gratus, placidus, fecundus, fertilis, florens, virens. PHR. Mensis Junonius. A Junonis nomine nomen habens. Jūvěnum de nomině dictus.

Juno, onis. Vī Superum, fava membrem Junonis ob iram, Virg. Æn. 1, 8. Saturni & Opis filia, Jovis soror & conjux, Divum Regina, Dea Regnorum. Nuptiis etiam præfuit, & partubus, unde Lucina dieta est. SYN. Lūcīnā, Satūrnīā. EPITH. Regiā, pronubā, omnīpotens, maximā, almā, potens, ætherea, cælestis, sceptrigera, sacra. PHR. Jovis et soror, et conjūx. Germana Tonantis. Satūrnī proles. Deum regina, Maximī con-

sors Jovis. Cui vinclă jugaliă curæ.

Tupiter, jovis - Nunc omnia Jupiter argos, Virg. Æn. 2, 326. Saturni & Opis filius, Junonis frater & maritus, Deorum Rex appellatus, Mundum cum duobus fratribus sorte divisit, ipsique Coeli & Terræ, Neptuno maris, Plutoni Inferorum imperium obtigit. Alii in Arcadia, alii in Creta natum & educatum volunt. Deus iste Fabulosus omnium serè mulierum vir fuit, quas vel dolis vel promissis, aut aliis artibus sibi conciliabat. En quò cæca supersitio Etb. nicos adduxerit! SYN. Saturnius, Tonans. PHR. Deum pater, rex, sător, rector olympi, regnator. Rex colicolarum. Pater omnipotens. Hominum, mundi origo. Rex Dictaus. V. Deus.

Jupiter, pro aer:.- manet sub Jove frigido, Hor. Od. 1, 25. EPITH. Vērnus, pluvius, serenus, purus, humidus, horridus Austris. V. Aer. Jupiter, Planeta. EPITH. Felix, fæcundus, pluvius, coruscans, sidereus,

PHR. Stella Jovis. Benignum Jovis aftrum.

Jūpiter æquoteus. V. Neptunus. Jūpiter Stygius. V. Pluto.

jūrāmēntūm. Jūrāmēntā pătrī, &c. Æm. SYN. Jūsjūrāndūm.

Haud justīs assurgis, et īrrita jūrgia jactas, Virg. Æn. 10, 95. jūrgiūm. SYN. Rīxā, contentio, pugna, dīscordia, līs. EPITH. Clamosum, insanum, afperum, improbum, vesanum, durum, litigiosum. V. Rixa. jūrgo, as: & jūrgor, aris. SYN. Rīxor, altercor, lītigo, contendo, certo.

 ${f V.}$  Rixor.

jāridicus. Septem jūridicīs responsa ubi reddidit annis, F.

jūro. Dī cūjūs jūrārē timēnt ēt fāllērē nūmēn, Virg. Æn. 6, 324. SYN. Ādjūro, tēstor, āttēstor. PHR. Testem invoco, appello. Jūsjūrandūm dō. Jūrāndo fīdēm dō dīctīs, pollīcītīs, Jūrāndo pollīcētor, āttīrmo Teste Deo promittere. Deos testes adhibere. Per Deos, sidera, patriim părentes, seu Natos jurare. VERS. Per mare, per terras, per celi numină juro. Tertam, măre, sideră juro. Cælum hoc, et sideră confeiă jūro, vel testor, attestor. Per numina jūro. Per superos, et sī qua fides tellure sub ima eft. Juro Per jubar hoc Solis radiis insigne corufcis adjuro Stygii căput împlacabile fontis: Per Superos atque hoc ceeli fuităbile lumen. Vos æterni ignes, et non violabile veftrum atteftor numen. Audiat hæc genitor qui fædere fulmine sancit. Tango aras, mediolque agnes, et numina teftor. Olea tibi juro per matris, et ofea parentis, Sa fallo, cinis heū sit mihi oterque gravis. Teftor majorum cineres tibi. Romă, colendos.

jūs, jūris. Cavimus, et don inī jūs omne remīsimus agro, H.

SYN. Æquum, fas, rectum, justum, vel justitia, æquitas. EPITH. Sanctum, facrum, inviolatum, almum litigiosum, anceps, clamosum, anctum, severum, rigidum, învidiabile, firmum. PHR. Legum jură. jura leges, decreta. Jus et equum. Fas et jura sinunt. Jura fori.

jūsjūrandum. Fidem alligavīt jūrejūrando suam. (Iamb.)

SYN. Jūrāmentum, sacrāmentum, fides, religio. EPIT facratum, sanctum, inviolabile, tenax.

jūlsūm. īmpērio lætī parēnt, āc jūssa facēssūnt, Vitg. Æn. 4, 295.

SYN. Julsus, împerium, mandatum, pracceptum. Ritia. Juliumene prius mīrer, bellīne laborum? Vig. Æn. 11, 126.

SYN. Æquitas, vel jus, æquum. Jufitiæ præfides, Themis & Aftrea. EPITH. Sacra, sancta, æqua, dīvīna, constans, severa, potens, pia, fīdelis. PHR. Jūris amor, cura. Recti decor. Pietalque, fidelque. Æqua gerit roctam librat quæ pondera lancom. Justitia immota firma tenaxque mănu. Hujus stat fædere mundus. Facta æquato examine pendit, vel lībrāt.

Mīrāntūr jūstīque senes tepidæque puellæ, Ovid. Ep. Pen. ad Ulysi. 29. SYN. Æquus, rectus, vel pius, innocuus, vel meritus, debitus, legitimus. PHR. Justitæ, juris, æquī amāns, cultor, custos. Lēgum sērvātor et æquī. Judex sērvantīsimus, eel observantīsimus æquī. Justitim tenax. Nec prece, nec pretio mobilis. Cui ingens est æqui, vel recti zvěrentia. Aftræz genius. Themidis jūra colens, Justitiæ cultor. Rigidī sērvator honestī. VERS. Justīque tenorem Flectere non odium cogīt, non grātia suadet. V. Jus.

livamen, inis. et confert, bæmoptoicis boc fæpe juvamen, Man.

V. Auxilium. juvenalis. Poeta, patria Aquinas, in Italia; Satyris notus. EPITH. Facundus, disertus, turgidus, aquinas, mordax.

juvencă. Immemor berbarum quos eft mīrāta juvenca, Virg. Ecl. 8, 2.

SYN. Bos, būcula, vacca, vitula, juvencula. EPITH. Cornigera, pin-

guis, tenera, petulans, petulca, fecunda.

juvencus. expecta, et validis terram profeinde juvencis, Virg. Geor. 2, 227. SYN. Bos, taurus, vitulus. EPITH. Tener, lascivus, petulans, petula cus, îndomitus, fortis. PHR. Detrectans jugă primă juvencus. Însultans campo. V. Bos.

juvenīlis .- Sumptis Priamum juvenīlibus armīs, Virg. Æn. 2, 518.

juvenīliter. Vēnālum in sylvās juvenīliter īre solebām, Ovid. Met. 7, 805. Juvenesco. Matre, qui largis juvenescit berbis. (Sapph.) Hor. Od. 4, 2, 55. SYN. Adŏlēsco.

juvenis, Max juvines agitart jaott, et pollice benefie, Per. 6, 5.

SYN. Paber, addlescens, ephēbus. RPITH. Adultus, llaceis, audāx, fortis, animosus, fervidus, impāvidus, formānus, ēgrēgus, dorilis, nodocilis. PHR. Vigēns invēnibus annis. Jūvēntā, florē jūvēntæ invēnus. Æyi, etatis florē virens. Vigēns primavo florē juvēnta. Viru spēns primavo florē juvēnta. Viru spēns primavo florē juvēnta. Viru spēns primavo florē juvēnta. Cnī dēgor invēger ani. Cui intēger evi Sānguis inēte, sālidangue jūvēnta. Cnī dēgor invēger ani. Cui intēger evi Sānguis inēte, sālidangue ano flant robote vīrēs. Jūvēnta sīdans, andar. Prima spēnsus langues mālas. Provigus arīs, tītifium tārdus provisor. Crēcus in vitium, vol virtūtēm dēgoi. Monitohbus aspēr. V. Adolesem.

Žišovnis crējcens. VERS. Mēneņisa ēft maaibūs major, mēneņi ique mājos Valtibus, ēt vila jūvēni dēcrēkere vēfies.

Javenes. PHR. Javenum læta manns, turba, cohors, caterra. VERS. Juvenum manus emicat ardens. Una amous Syris pubes succedunt

jūvēntis, titis. Cīnijājā iripida Lidijāja, izvitgai jāvēnuti, Virg. R.n. 8, g. SYIR ventā, pūbērtās. EPITH. Prīmā, prīmævā, vīrēns, vīrīdīs, vērnaāra trēns, roseā, tenerā: pūbēfcēns, hilāris, lætā, jūcūndā, blāndā, mēlla, mena, fērvidā, īgneā, vālīdā, gnāva, gēnerosā, impāvidā, aūdāx, döcīlīs, fācilīs, mitis, pētūlāns, pētūlcā, effrænis, præcēps, indomitā, insānā, vāgā, cæcā, inconftāns, mobilis, incaūtā, imprūdēns. PHR. Jūvēnīlīs ætās. Jūvēnīlēs ānnī. Jūvēntæ, ævī, ætātīs flos, vēr. Prīmæ lānūginīs ānnī. Ævūm florēns, vīrīdē. Flos vīrentīs ævī. Ēgrēgiūm dēcūs jūvēntæ. Jūvēnīlē dēcūs. Blandā jūvēntæ rēmporā. Annī vīrīdīs jūvēntæ. Fortior ætās. Mēlīūs ævūm. Jūvēntæ vīgor, robūr, cālor, fērvor, flāmmā. Jūvēnīlīs ārdor. Ætās vērnā, florīdā, florēfcēns, fortior. Ætātīs brēvē vēr. Aūrčā vītæ Tēmporā. Prīmī, tēhērī, florēntes ānnī. Pārs mēlīor vītæ. Mollīs ēt āptā cāpī, rēgī. Prāvī docilīs. Cālīdo sānguīnē fērvēns. Vēntosā lēvītātē tāmēns, impātīēns opērūm. VERS. Poftquām laīcīvæ cēcīdīt cālor illē jūvēntæ: quīd mollēm pātērīs lūxūtorpērē jūvēntām? ūtēndum ēst ætātē, cītō pēdē lābītūr ætās. V. Adolelecnija, & Lanugo.

an juvēntūtē. PHR. Adhūc florente jūventā. Prīmævo în flore jūventæ. Vīridī in ævo. Cum jūvenīlibūs annīs Lūxuriat. Animī, corporaque īpsa vigent. Superat dum læta jūventūs. Dum sölidæ suo ftant robore vīres. Dum vernat ætas. Dum firmius ævum, Dum mellior vīges.

sanguis dat.

## Fons Juventa.

Fons qui perpetuo decurris gurgite, salve, Splendidior vitro, thermaque salubrior omni, Frigidior nivibus, cum sava Canicula messe Torret, & arentes exurit Sirius agros. Caldior Ætnæis stammis, cùm terra pruinas Imbibit, & glacie stringuntur rura rigenti. Te pueri, juvenesque peeunt, niveæque puellæ; Hinc te plebs Fontem solet appellare juventæ: Seu quia præteritos annos, lapsamque juventam, Decursosque refers soles, vitamque reducis.

Petr. Goldon, Scotus.

## TUV. IXI.

Azzilió tutos dimittam, opibufque juvabo, Virg. An. 8, 171. SYN. Adjuvo, auxilior. V. Auxilior.

jūrti. Ingim did filis, jūstāgui vētērimā laūrtis, Virg. Æn.2, 513. SYN. Ād, propē, proptēr, sēcūndūm.

Ixton, onis. illie Junonem tentare inionis ausi, Tibuil. 1, 3, 73. Jovis vel Etionis, aut Phlegie filius, Theffalie Rex. Hunc Jupiter Deorum convicuo accepit, ubi Junonem amare ac follicitare aufus est. Jupiter id refeiens,
I nebula Junonis esse esse essenti, quam ille amplexus est. Unde Centauri procreati funt. Cum deinde gloriaretur, se Junone usum esse, ad Inferos detrusus G rota aternum circumvoluta allivatus. Hac fabula in ambitiofes & lajcivos et adinventa. EPITH. The saids, perfidus, împius, laictivus. VERS. Răpitur volucri tortus îxion rota. Volvitur îxion, et se segui. türque fügitque. Junonem tentare ixionis ausi Versantur celeri noxia mēmbra rotā.

kloneus, atque ixionei wento rue conflitt orbis, Vicg, Goor. 4, 484.

Abans. aggresi forro circum : qua summa labontes, Virg. Æn. 2, 462. SYN. Vacilians, nūtans, cadūcus. PHR. In casum pronus. Casūm mināns.

lăbefăcio, feci, factum.

ēt labēfātī movēns robūstūs jūgera fasior, Virg. Geor. 2, 264.

SYN. Labefacto, corrumpo, difeurbo, quatio, concutio, diruo, everto, disjicio, perfringo, dissolvo, deftruo, perverto, subverto.

labellum. Nec te pænteat calamo trīvise labellam, Virg. Ecl. 2, 24.

SYN. Lăbium.

lābēns. Quī tibi lābēntēs āppēnēt cāndidus ānnās, Perl. 2, 2. SYN. Čādēns.

labes, is. Hine mibi primă măli labes, bine semper ülyses, Virg. Æn. 2, 97. SYN. Macula, nota, sordes: nævus, vel dedecus, infamia, vel peftis. contagio, lues, vel exitium, ruina, clades. V. Macula.

labilis. Hac monumentă tuos si labilis orbis amicos, Lac.

SYN. Cădūcŭs, flūxŭs, läbāns.

labium. Inter singultus, labiifque trementibus annos, Sil.

SYN. Labrum.

libo, as. Cuffodes sufferre valent, labat ariete crebro, Virg. Æn. 2. 402. SYN. Labasco, vacillo, nuto, în casum vergo, casum minor, vel labor, corrão, cado.

labor, eris, lapsus sum.

Tempērā lābuntur, tācitīsque senescimus annīs, Ovid. Fast. 6, 771.

SYN. Prolabor, cado, concido, procado, ruo, corruo, procumbo, vel fallor, ērro, dēcipior, V. Cado.

labor, & labos, eris.

Fronde nemus: redit agricolis labor actus in orbem, Virg. Georg. 2, 401. SYN. Opus, opera, sudor, wel incommodum: cura, dolor, wel contention conatus. EPITH. Alsiduus, acer, împrobus, durus, vigil, molestus, grawis, pērtināx, ankiŭs, insomnis, pērvigil, sollicitus, longus, acerbus, rigidus, grumnosus, operesus, Herculcus, continuus, indefelus, irrequietus, non intermilsus, impiger, solers, sedulus, ingens, immanis, immensus, nimius, utilis, felix, inutilis, vanus, irritus, ingratus, flerilis, infelīn, pērdius, pērnox. PHR. Laboris onus. Operum labores. Series laborum. Tædia lõnga laborum. VERS. Labor omnia vincit improbus. artifici cedit natūra laboti. Omnibus una quies operum : labor omnibus unus. Tantaleamque sitim, Tityi tormenta, labores Sisyphios. Magnulque labor geminaverat æstum. Famulasque laboribus urgent. Me quoque debilitat series immensa laborum, ante meum tempus cogit et čísě sěněm. V. Laboro, & Finis.

laborifer, a, um. Namque laborifert eum jam natalis, adesset, Ovid. Met. 9,

285. SYN. Laboriosus.

laboriosus. Laboriosi remiges ulysisi. (lamb.) Hor. Ep. 17, 16. SYN. Dūrus: laboris patiens, labori affuetus, laboribus invictus. PHR. Dūrūm genus, experientoue laborum. Doctus a puero dūros perferre labores, æstum, frīgus, nivem. Alsīduo duratus membra labore. Quem mullum fatīgat laboris onus. Multī patiens erat īlie laboris. At patiens

sperum, parvoque affueta jovantus. VERS. Men tibi desidias molles

Et marcida luxu otia, nec somno genitor permisit inertes: Sed nova per đữros inftruxit membra labores; et cruda teneras exercuit indole vires; Frīgorā fævā pātī; grāvībus non cēdērē nīmbīs: æstīvum tolērārē jubār. traninare sonoras Torrentum furias, aftensu vincere montes, Planitiem curso, valles et concava saltu : Nacnon in clypeo vigiles perducere nochas. V. Laboro.

laboro. Nec cur fraternis Luna laboret equis, Prop. 2, 34, 52. SYN. Elaboro, operor, vel nitor, conor. contendo. PHR. Labori vaco. Indulgeo. Operi infto. Labore defungor. Laborem subeo, haurio, exhadrio, patior, fero, perfero, tolero, exantlo, impendo, exercio. do labori. Labore corpus, vel membra exercere, durare. VERS, La. bore minum duro terat. Duros subilise labores. Aut operi affuetas at-Senualse manus. Redit agricolis labor actus in orbem. Nec ulla requies. tēmpiis aut uilum datur. Finis aitērius mālī v / laboris, grādus ed fu-turī. Præcipuum jam inde a teneris impēndē laborēm. Derena succumbunt membra labori. Dum vires annique sinunt, tolerare labores: Tam veniet tăcito curvă senectă pede. Quid tantum insano juvat indulgere labori? Qui studet optatam cursu contingere metam, Multa tulit, fecitque puer, sudavit, et alsit. V. Laboriosus & Labor. At E plures partito opere laborantes describere velis, Vide supra Ædifico, Apes, & Formica.

labrum. Hoc natat in labris, et in udo eft Mænas et atys, P. SYN. Labium, labellum. EPITH. Purpureum, tenerum, mole, st. bens, roseum, tenellum, suave, blandam, decorum, formasum, ambroeium, virgineum, facundum, disertum. PHR. Coloratis labre decora VERS. Roscus pingit mollia labra nitor. Verba refert trems. līs titubāntia lābrīs.

lābrūscā. Sylvēstrīs rārīs spārsīt lābrūscā rācēmīs, Virg. Ecl. 5, 7.

EPITH. Sylveftris, sterilis, virens, densa.

Abyrinthæus. Ne Labyrintbæis e flexibus egredientem, Catul. 62, 114. SYN. Labyrinthiacus.

Boyrinthus. — Crèta fertur Labyrintbus iu alsa, Virg. Æn. 5, 588.
Locus multis viarum ambagibus implicatus. Celebris est illa à Dadale confiructus in Infula Creta, Minois Regis juffu, ut in co Minotqueus includereur. RPITH. Curvus, irremeabilis, inextricabilis, fallax, caeris, dubiss, anceps, Inflexus, difficilis, ambiguus, multipler, secretus, ingenigsus, Shliquus, Diedaleus, Cretensis. PHR. Labyrunthmi flexus. Labyrinthmi fallacia tecti. Toctum fallax, cæcum, anceps, dolosum. Tecum curvum atque recurvum. Dolosi techi, vel ancipitum viarum monftrole ambages. Vării curvis ambagibus urbes. Sectă per dubias saxea tectă vias. Dædaleæ dolus arus. Inextricabilis, vel circumfiexus error. Fallaces viæ. Locus implicitus gyris, ambagibus anceps. Ædis Dædaleze labor. Dolus mille viis anceps. Limina in errorem fiexu deducta viarum.

## Labyrinthi Descriptio.

Ut guondam Creta fertur Labyrinthus in alta. Parietibus textum cæcis iter, ancipitemque Mille viis habuisse dolum, qua signa sequendi Falleret indeprensus & irremeabilis error.

Hic labor ille domûs, & inextricabilis error. Magnum Reginze, sed enim mileratus amorem

Dædalus, ipse dolos testi, ambagesque resolvit, —Cæca regens filo vestigia.

Idem. Æneid. 6, 27.

lac, lactis. Lac asina placidaque bovis prodefer, &c. Ser.

EPITH. Cāndidūm, have, tepidūm, dulee, candens, nēctāreum, grātūm, tepēns, niveum, novūm, recēns, pīngue, pūrūm, concrētūm, prēisūm, coactum. PHR. Lāctis, vel lāctēus hūmor. Copiā lāctis. Mūnerā lāctis. Lāctis alimentā. Lāctis succus, serūm, crēmor. Coagulā lāctis. VERS. Lāc mihi sēmper adeit niveum, pārs īndē bibēndā Sērvātur, pārtēm liques fāctā coagulā dūrānt. Ārmēntālis equæ māmmīs, ēt lāctē fērīno Nūtrībāt, tenērīs īmmūlgēns ūbērā lābris. Ūbērā sūgūnt, et sībi pērmīsā lāctis alūntūr opē.

Lăcedæmon, onis. ō itinām tūnc cām Lācedæmonā clāsie pērebāt, Ovid. Ep. Pen. ad Ulysi. 5. SYN. Spārtā. EPITH. Prīicā, clārā, sevērā, potēns.

Lăcedæmonii, orum. SYN. Spartani, Tyndaridæ, à Tyndare Rege. V. Lacones.

lăcer, ă, tim. Quâmvis est circum cacis lăcer undique membris, Lucr. 3, 404. SYN. Lăceratus, dilăceratus, scilsus, lâniatus, dilăniatus, discerptus, conscissus.

lăcernă. - sub clară nudă lăcerna, Hor. Sat. L. 2. Sat. 6, 48.

EPITH. Tyria, pūrpurea, fulgens, pinguis.

lăcero. Debiterāt sed time cum lăcerāvit ītān, Mart. 5, 68, 6.

SYN. Dilăcero, discero, scindo, discindo, conscindo, abscindo, lănio, dilânio, eeco, discero, frango, rümpo, distumpo. PHR. Ferro, uncis unguibus, dente răbido, ore cruento seco în partes. Oră, genas, crines vel artus, unguibus seu digitis feedăre, lâniăre, carpere, diripere, rümpere. Unguibus îre în genas. VERS. Discerptum latos juvenem spare sevel artus, unguibus îre în genas. VERS. Discerptum latos juvenem spare sevel per agros. Mersis în corpore rostris, Dilăceran falsi dominum sub imagine cervi. Deiphobum vidit lăcerum crudeliter oră, oră mănusque ambas: populatique tempera rapeis Auribus, et feedas înhoaceto vulnere nares. Ipsique suos jam morte aub ægra Disciscos nudis lăniă-bânt dentibus artus. Jam jam venturos aut hac aut suspicos filac, Qui lănient, avidos, visceră dente, lūpos. Diripiantque tius însanis unguibus artus. Tunc sevi, rūpique sinus, et pectoră pânai, et sectă mădidăs ungue rigente genas. Orăque sunt digitis alpera sala măs. V. Voro.

lăcērtosus. Dūră lăcērtosi fodiēbānt ārvā celoni, Ovid. Met. 11, 33. SYN. Torosus, nervosus, rūbūstus.

lăcertus. Humeros pătentes et lăcertorum moras. (Iamb.)

SYN. Törüs, nervī, brāchīum : robur. EPITH. Fortis, validus, teres, nīveus, mollīs, nervosus, robuftus. PHR. Lacertorum torī, rohur.

lăcērtus, & lăcertă. ābsīnt ēt pieti squāllēntiā tērgā lācērtī, Virg. Geor. 4, 13. EPITH. Viridis, vērsicolor, ēxīlis, tenuis, grācilis, virēns, māculosus, trepidus, pietus, noxius, vēnenosus.

lăcessītus. Sole lăcessīta, et lucem sub nubită jattant, Virg. Æn. 7, 527. SYN. Percussus, pulsatus, vel îrritatus.

lăcelso, îs, îvî, îtūm. afficiam postbac ne quemquam wacelacesia; Ving. Ecl. 3, 51. SYN. Îrrîto, exaspero, exacerbo, provoco, aggredior, adorior. Oppugno, peto, appeto, învado. PHR. Prior îrruo. Bellum însero, îndico. Armis peto, tento.

Jichesis, is. 8 dārām Lācbisin, que tām grāvē sīdās bābēntī, Ovid. Trift. 5, 10, 45. EPITH. Immītis, fērrēd, dūrā, īnvīdā, īnmānis, sēvērā, trīftis, fērox, rīgīdā, dīrā. PHR. Nēscīš flēctī. Vītæ pēnsā trāhēns, V. Parca.

lăcinia. SYN. Fimbria, vel rūgæ.

Lăciniă. Ităliam tenuit: praterque Lăciniă templo, i. e. Juno: ita dieta a Lacinio promontorio, ubi ei fuisse templum ex Virgilio intelligi possit: sanctumque bec templum suisse omnibus circa populis testatur Livius.

lăciniosus. Nudus, lăciniosus, atque pannosus. (Scaz.)

SYN. Difcifaus, vel rugosus.

Lăconiă, SYN. Oebăliă.

Lăcones, um. SYN. Oebălii, Therapnæi, ămyclæi, Tænarii, à Therapnis & Amyclis urbibus, & Tænaro promontorio Laceniæ.

laerymabilis .- quia nil lacrymabile cernit, Ovid. Met. 2, 796.

PHR. Flēbilis, lūgubris.

laciymæ, īre iterum īn lācrymās, iterām tentārē precāndo, Virg. Æn. 4, 413.
SYN. Flētūs, lūctūs, pidratūs, gūttæ. EPITH. Mānāntēs, cffūlæ, flūēntēs, rōrāntēs, cădēntēs, trīftēs, ūdæ, amāræ, hūmēntēs, mæftæ, madīdæ, tēpetēs, tēpidæ, grāvēs, ftīllāntēs, liquēntēs, fūnefæ, acērbæ, āſsīdūæ, spāpplicēs, piæ, flūdēs, fāllācēs, dölöfæ, īnsidīofæ. PHR. Laciymārūm rīvūs, flūxūs, īmbēr. Mæftæ gūttæ. Mæftæ imbēr āquæ. Tēpidūs rōs. Laciymārūm rīvī, flūmīnā sālsā. Ōrā rigāntēs. In ora mæftā cādēntēs. Orā sālcāntēs. Flūēntēs, cūrrēntēs īnftār flūmīnīs, morē pērēnnīs āquæ, morē nīvīs sōlē mādēntīs. Ēffūíæ gēnīs lāciymæ. Pēr orā völūtæ. VERS. Ūdāquē tūrgēntēs īmpēllūnt lūmīnā gūttās. Ēx ŏcūlīs hūmīdā gūttā cādīt. Lārgīs hūmēcētānt īmbrībūs ōrā. Īmbrē pēr īntīgnās ūfquē cădēntē gēnās. Nūm flētu īngēmūt noftrō, nūm lūmīnā flexīt? Sēd nūllīs īllē movētūr Flētībūs. V. Lacrymor, & Fletus.

Lacrymās move. PHR. Lacrymās ēlicio, excutio, exprimo, cieo, in fletus, lacrymās cogo. VERS. Cunctorum lumina solvit in lacrymās. Lenībat

dīctīs animum lacrymalque ciebat.

Comparatio Lacrymarum magnâ copiâ exuberantium cum nivibus Austro solutis.

Exemploque nivis, quam mollit aquaticus Auster.
Gutta per attonitas ibat oborta genas. Ovid. de Pont. 2, 3, 91.

lacrymor, vel lacrymo.

Quo non ars penetrat ? discunt lacrymare decenter, Ovid.

SÝN. Īllacrýmo, fičo, ploro, lūgčo. PHR. Lacrýmās fundo, effundo, profundo, do. Solvī in fletum. Ire in lacrýmās. In fletum erumpere, Lacrymīs indugēre. Fletu, lacrymīs orā, vultum, genas rigare, irrigare, hūmectāre, sūffundere, fpārgere, implere. VERS. Tumidīs fillāt tibi rīvūs ocēllīs. Hūmentēsque rigāt plurima gutta genās. Inque sīnum mæstæ lābitur imber aquæ. Lacrymīs ora sinusque madent. Lacrymīs oculī rotatur rimber aquæ. Lacrymīs ora sinusque madent.

rantur obortis. Sic effata, sinum lacrymis implevit obortis. In alsiduos absumere luming fletus. Longas in fletum ducere voces. Labitur ex ocuis tunc quoque gutta meis. Lacrymas effudit, et omnem implevit clamore locum. Vultum lacrymis atque ora rigavat. Sepulcrum Fletibus irrorat. Taleique miserrima fletus Fertque, iefertque parens. conată logui, ter fletibus oră rivavit. Oculis nec defuit imber. lăciymīs căiuere genie. Dumque loquor, lacrymz per amantia lumina manant. Sæpe etiam lacrymæ sunt me feribente profusæ, Humidaque eft fletu littera factu mes. Perque sinus lacrymæ fluminis inftar eunt. Hæc ego dumque que or, lacrymæ sua verba sequuntur. At lacrymas sine fine dedi, rupique capillos. Talia fundebat laciymans longolque ciebat incalsum fletus. It lacrymans, guttilque humectat grandibus ora. Visus ădeste mihi, largosque effunde e fletus. Sed graviter gemitus îmo de pēctore dūcens. Vic ait illācrymāns. Procubuit super, ātque hæret lä-crymānfque, gemenfque. Heū quoties præsāgā malī violāvit öbortā Lăcrymas verbă înter singulă fundit. V. Lugeo, Fleo. Roie genās.

lacrymosus. Hie beilum lacrynosum, bie miseram famem. (Iamb.)

SYN. Lacrymans, wel lacrymabiiis.

lacrymula. Frustrantur falsīs gaudia lacrymulīs, Catul. 64, 16. V. Lacryma. lacteus. Lucit ebur fusos cervix cui lattea crines, Virg. Æn. 10, 137.

SYN. Candidus, candens, albus, niveus.

lacto, as. Cur sit ager sterilis, cur uxor lattitet, edam, Mart. 7, 101, 3. PHR. Uběra do, præběo, admověn, sūggěro. Lactě nútrio, a o. Mammam porrigo, præbeo. Lactis alimenta do. Altrice mamilla educo, is, vel educo. as. V. Lac.

lāctor, ārīs. PHR. ūbera sugo, traho, ebibo. Lāc mā ernum bibo: haurio. Mammam exhaurio, sicco, exsicco. Mamillis lac exprimo, duco. lactūcă. Potorem cochlea: nam lactūca înnătăt acrī, Hor. Sat. L. 2. Sat. 4. 459. EPITH. Frondens, sylveftris, viridis, virens, mollis.

lacunæ. unde cavæ tepido sudant bumor e lacunæ, Virg. Georg. 1, 117. Iners, tepens, crassa, fæda, pigra: plena aquis, vel tepido humore. V-ERS. Præsertim incertis si mensibus amnis abundans exit, et obducte late tenet omnia limo. Unde cavæ tepico sudant humore lacunæ. V.

lăcunăr, aris. Jus nullum uxori, doctus spectare lacunar, Juv. 1, 56. V. Laquear.

lăcus, us. et lacus æftivis iniepet umber aquis, Prop. 4, 1, 124.

SYN. Stagnum, pălus. EPITH. Limosus, profundus, căvus, altus, imus, piger, segnis, torpens, placidus, piscosus, stagnans, lentus, vastus, tranquillus, silens, qu'etus, spatiosus, riguus, conosus, illimis, viticus, limpidus; pērspicuus, tranquillus, humens, cæruleus, latus, ge idus, nitidus, flumineus, ulvosus. PHR. Stagnans aqua. Stagna ta entis aquæ. Paluftres ăquæ. Limosus gurges. Lacus ulva conoque refertus. Ulvosa palus, et multo sordidă limo. VERS. Hie stagnat humor, frigore mierno rigens. Seu stabit iners, seu perfluet humor. Limosoque pa us obducit pascua Mītis în morem stagnī, placidæque palūdis. Mērgitur unda lacu. Immēnso pandītur orē lacus.

Ladon, onis. Donec arenosi placidum Ladonis ad ammim, Ovid. Met. 1.

702. EPITH. Ārēnosus, rapax, apollineus, castus, arcadius. Lædo, læsī, læsum. Carmine læsa meo est lædere et illa potest, Mart. 3, 97. SYN. Offendo, violo, noceo, vulnero.

Lāertes, æ. Lāertesque senex, Telemachusque puer, Qvid. Ep. Pen. ad Ulya. - 100. EPITH. Fortis. · PSATO YVITAGE! læstrýgones, um. Tertids e nobis Læstrýgonis impid sinxis, Ovid. Met. 14, 237. Italiæ populi, qui bumaná carne vescebantur. EPITH. Dūrī, ingültī, immānēs, sērocēs, immītēs, sævī, bārbārī, crūdēlēs, sānguinēī. lætābilis. accipiam, cuntrisque meum lætābilis sācipiam, cuntrisque meum lætābilis sācipiam, cuntrisque meum lætābilis sācipiam.

SYN. Lætůs, jūcūndus.

lætātus. Nēc vēre ālcīdēm mērsum latātus čuntēm, Virg. Æn. 6, 392. SYN. Gaudens, gyans,

betifico. Latificat magni, queritur, qued tuta per aquer, Luc. 2, 48.

SYN. Hilaro, oblecto, recreo, delecto. V. Gaudio afficio.

lætitia. adsīt lætitiæ Baccbus dator, et bona Juno, Virg. Æn. 1, 738. SYN. Gaudium. El'ITH. Blanda, festiva, festa. V. Gaudium. lætor, atis. Lætotur gentina odiorum sorte, &c. Mart. 9, 40, 5.

SYN. Gaudeo, exulto. V. Gaudeo.

lætüs. - Dīgrūs pātrīīs quī lætiör ēfsēt, Virg. Æn. 7, 653. SYN. Hīlārīs, ălācēr, gaūdēns, ovāns. V. Hilaris, Gaudens.

lævigo, as. SYN. Lævo, as: polito, perpolito, complano, æquo, exteque. lævis. Tandem inter pateras et lævia pēcila se pens, Virg. Æn. 5, 91.

SYN. Polītus: nītidus: planus, æquus.

lævüs. Tlioned petit demra, lævaque Sereftum, Virg. Æn. 1, 615. EPITH. Sinifter, Metaph. Infauftus, infelix, malics.

lăgenă.—ēt signo læso însanîre Lăgenæ, Hor. Ep. 2, 2, 234.

SYN. Amphois. EPITH. Capax, patula, fpūmāns, cava, plēna, fīctilis, fragilis, dūlcis. PHR. Plēna mēro. Sagūntīno pocula fīcta luto. lagūncula. SYN. Parva lagena.

lāmbo, bi. Sībilā lāmbēbānt līnguīs wībrāntibās ērā, Virg. Æn. 2, 211. SYN. Āllāmbo, līngo. PHR. Līnguā āttīngo. Līnguā lāmbo, īgnis

syderă lambit, attingit.

lamentābilis. Trējānās üt öpēs ēt lāmentābilē rēgnum, Virg. Æn. 2, 4. SYN. Lacramābilis, lūgendus, lūgubris, trīstis, fūnestus.

lāmentātio, onis. Līmiržque in īpsē vafiā lāmentātio, (lamb.) SYN. Lūctis, fletus, planctus, questus, lāmentūm. V. Fletus, Qaerer.

SYN. Lūctus, flērus. plānclūs, questus, lāmentum. V. Fletus, Querer, lāmentor, āris. Clām lāmentāmūr non āppārērē lāborēs, Hor. Ep. 2, 1, 224. SYN. Queror, ploro, lūgčo, fleo, geme, doleo. V. Fleo.

lāmēntum. Lāmēntīs gēmituque et fæminēo ululātu, Virg. Æn. 4, 667. SYN. Lāmēntātio, lūctus.

Lămīi. Neū prānļæ Lămie păĕrūm vīvum ēxtrābāt ālvē, Hor. A. Poet. 340. EPITH. Fčtā, lāfcīvā.

Imină. Lāmină mollis adbūc tenero est în laste, &c. Ovid. de Nuce, 95. SYN. Lamnă. Ho at.

lāmpās, ādīs. ārģīšīcī cišpēi aūt Pbæbēæ lāmpādīs īnflār, Virg. Æn. 3, 697. SYN. Lychnūs, lūcērnā, fāx, tædā, lūměn, tēstā. EPITH. Clārā, corūscā, ridšians, lūcēns, nitīdā, pendūlā, pendēns, noctūrnā, ārdēns, īgnīterā, īgnēā, trēmūlā, sūmāns, pīnguis, rūtīlāns, sūmīsērā, rūtīlā, cāndēns, splēndēns, cālēns, trēmūlā, nītēns, flāmmīgērā, fūlgīdā. PHR. Trēmūlā lūcē cŏrūscāns. VERS. Sol slāmmīgērā lūstrābīt lāmpādē tērīās. V. Fax.

lānā, āntē pēdēs cālātbī, lānāquē mēllīs ērānt, Ovid. Fast. 2. 742.

SYN. Vėllūs. EPITH. Cāndīdā, nīvēā, mēltīs, bībūlā, ālbā, dīscolor, mācūlosē, pūlchrā, tēnūis, tīnetā, textīlīs, dīvēs, āttālīcā. PHR. Lānæ, vėllērā, stāmīnā: Mēllēs vīllī.

Işnetă. Laneta consequitur, rumpitque înfixă bilicem, Virg. Æn. 12, 375-

enionil

lancino. Hic omne, quicquid lancinamur, non duct. (lamb.) SYN. Stimulo, pungo. V. Pungo.

lārieus. Lānius Euganei lupus excipit brā Timāvi, Mart. 13, 89. SYN. Villosus.

langueo, di. Vită tulit triffi languebant cerporă merbe, Virg. Georg, 4, 252. SYN. Languelco, torpeo, torpelco, marcelco. PHR. Languida, segnis. corpora torpor habet, occupat, alligat, vincit, conftringit. Languant exhaufto robore vires. Totum corpus ingenti languore jacet, sine viribus agrum. Tentari gravibus morbis. Tabiticus corpora languor haber Trīflī languebant corpora morbo.

languidus. ac welut în somnis oculos ubi languida presit, Virg. Æn. 12. 908. SYN. Languens, torpens, tardus, anfirmus, debilis, debilitatus, æger, morbidus, anvaidus. V. Infirmus & Æger.

hanguor, oris, eligit : et rursus molli languore solutum, Ovid. Met. 11. 648. SYN. Torpor, věternůs, morbus, inertia, segnities, ignavia, socordia. pigrīties. EPITH. Piger, gravis, lentus, segnis, acerbus, frigidus, lethifer, noxide, tridis. PHR. Corpus attenuans. Languor membra premīt, ārtūs dēbilitāt.

lanjatus, us. Dispērsa fæde membra lanjatu effero. (Iamb.) S.

EPITH. Ferus, fædus, cruentus.

lānicium. Sī tibi lanicium cura, &c. Virg. Geor. 3, 344. V. Lanisscium.

laniena. Laniena quando fævit Hippecratica? (Iamb.) Prud. Perift. 10. 408. EPITH. Fera, sæva, crūdēlis.

lanificium. SYN. Lanicium. PHR. Palladis, Minervæ ars, studium. öpus. VERS. Laniticam pensis imposuiise manum. Aut ducunt, vel tranunt lanas, aut ftamina poilice versant. Sive rudem primos lanam glomerabat in orbes : Seu digitis subigebat opus, repetitaque longo Vellērā mollībāt nebulās æquāntiā trāctū. Est mihi quæ lānās molliat apta mănŭs.

ianificus. Sī mibi lānificæ dūcūnt non pensa sorores, Mart, 6, 58, 7. PHR. Lanæ opifex, artifex.

lāni, er, a, um. Lānigeros agitare greges, birtasque capellas, Virg. Geor. 3. 287. SYN. Länifer.

lănio, as. Discissos nudis lăniabant dentibus artus, Virg. Geor. 3, 514. . SYN. Lăcero, dilăcero, discerpo, disseco. V. Lacero.

lănīsta. Pinnirapi cultos juvenos, juvenesque lanista, Juv. 3, 158. EPITH, Peritus, solers.

landgo, inis. Dum nulla teneri sordent lanugine wultus, Mart. 1, 32, 5. EPITH. Těněta, prīma, nascēns, mollis, nova, těnuis, rosea, ridens. PHR. Prīma, nova, barba. Lanuginis umbra. Prīmæ slos juventæ, Genās tegens, ornāns, decorāns. Genīs vel mālīs īrrepens, increicens. Per genas serpens, enascens. VERS. Dum roseis venit umbra genis. Vălide nondum arcumentă juvente îrrepsere genis. Tum mihi primă genas vestībāt store juventa. Cuī nullī tenerī sordent lanugine vultus. Pēr từ a lanugo cum serrērē caperit ora. Suberat flavæ jam nova barba genæ. Nova lanugo faciem vestīvērāt. Tenera puer ut lanugine vernat. Cum tibi vērpārēnt dubiā lānugine mālæ. Dum pēvā lānugo est. Prī-mā tēctus lānugine mālās. V. Juvenis & Adolescens. lānx, lāncis. Donā fērūnt, cumulāntque onerātīs lāncibus ārās, Virg. Æn.

8, 284. SYN. Statera, trūtina, libra, bilanx, vel scutula, scutella, ca-

tīnus, pāropsis, patina .- EPITH. Æqua, justa, certa, panda, repanda,

equalis, pendula, pendens

Laodamia. Indue regales Laodamia Sinus, Ovid. Ep. Laud. ad Prot. 26. Acofti filia ; quæ Protesilaum Thessaliæ Regem, maritum suum ad Trojam occisum, videre optavit, & in ejus umbræ amplexu exspiravit. EPITH. Theisala, Æmonis, Æmonia, Phylaceia, à Phylace urbe Theffalia, cafta, pudica, formosa, pulchra, infelix, misera. VERS. Æmonis Æmonio Lāddamīa viro. Ovid.

Laomedon, ontis. Cum caderent magni Laomedontis opes, Prop. 2, 14, 2. Ili filius, pater Priami, Trojæ Rex, qui Neptunum & Apollinem decepit, Sed in fraudum windscham, Neptunus urbi inundationem, Apollo pestem immisst. Ut illes Dees placaret, filiam Hesionem monstro marino exposuit, quam Hercules liberavit. Hic peftea etiam à Laomedonte patto pramio fraudatus, urbem diruit, & Laomedontem occidit. SYN. Trojæ conditor. Priami pater. EPITH. Idaus, ab Ida monte Phrygia, pērjūrus, fraudulentus. impiüs, facrilėgus, infidus,

lapidarius. inde ibis porro în laionias lapidarias. (Iamb.) Plaut. Cap. 9.

5, 65. SYN. Lapidosus. lăpideus. SYN. Saxeus,

lăpido, as. PHR. Lăpidibūs, saxis, peto, appeto, obruo. Saxa jacio, mitto. Saxorum grandine lacello, perchtio, opprimo, affligo. Lapidum īmbre obruo. Lapidum mole sepelio. VERS, Hinc atque inde sonat circum cava saxeus imber Tempora. Saxorum crepitant sub vulnere mālæ. Inculso crepuerunt pondere mālæ. Crebrīs inflīgunt vulnēta sāxīs. Immīlsīs sāxīs ietus ingeminant. Cape sāxa manu, cape robora paftor : Tollentemque minas, et carula colla tumentem Dejice. Concretă cruento Per nares cerebro sanies fluit. Atraque manant orbibus elīsīs, et trunca lumina fronte. Grandinis in morem projectis undique saxīs obruitur. Hinc atque inde ferit cava tempora saxeus imber, et circum frontem strident fera marmora. Saxorum Stephanus grandine pulsus obit, lapidosus. Ferre pyrum et prunis lapidosa rube cere corna, Virg. Georg. 2, 34.

SYN. Saxosus, petrosus, scrupeus. PHR. Saxis frequens, asper. Lapie

omniă nūdus obducit.

lăpīllus. Excursujque breves tentant, et fațe lăpillos, Virg. Geor. 4, 194. SYN. Calculus, scrupus, vel gemma. EPITH. Viridis, teres, pictus, peregrinus, indicus, cous, perlucens, coloratus, nitidus, nitens, pretiosus. lūcens. VERS. Conchas, pictolque lapilles Pontus babet. Pūra colorātōs intērihrēpit undā lāpīllos. Cārpsit ērīthræo nitidus ēx orbē lāpīllos. Eoīs pectus variārē lāpīllīs. V. Gemma.

lanis, idis. Non timet bostīles jam lapis iste minas, Mart. 7, 76, 4. SYN. Saxum, el'ex. EPITH. Gravis, durus, rudis, asper, mulcosus, adesus, montanus, informis, rigidus, feaber. PHR. Magnæ olsa paren-

tis. Molli cavatus aqua.

lapithæ, arum. illisit fronti Lapithæ Celadomis: et offa, Ovid. Met. 12, 250. Thessalice populi, qui primi equos domásse creduntur, aut certe frænos 😵 strata equorum inveniffe. EPITH. Centaurei, semiferi, fævi, sylveftres, Peletionii, a Pelecronio, Theffaliae oppido, truces, immanes, feroces, diri, mon-VERS. Brana, Peietronii Lapitha, gyrosque dedere, imponiti tĭvăvī. dorso, Virg.

lāppā. Lāppæquē tribiilīque ābsīnt : figē pābilā, lætā, Virg. Geor. 383. EPITH. Tēnāx, rīgidā, āspērā, virīdis, vīrēns.

Lipsus, us. at gemini lapsu delubra ad summa dracones, Virg. Æn. 2, 225.

SYN. Casus, illapsus, allapsus.

idire, vel laqueir, aris. erigitur, munique ferit laquearia tetti, Ving. En. 8, 25,

SYN. Lacunar, laquearium, tabulatum. EPITH. Pietum, cælatum, aw. tatum, cavum, fulgens, micans, splendidum, marmoreum, magnificum. corufcans, gemmiferum, celsum, altum, amplum. PHR. Laqueata techa: Compactæ trabes. VERS. Non auro nitidæ trabes, Nec fulget altis splendidum tectis ebur. Nitet celsis laquearibus aurum.

laqueo. Si te forte oculi dextri laqueaver'tt error, Juv. SYN. Illaqueo, irretio. lăqueus. et lăque is captare ferai, &c. Virg. Geor. 1, 139.
SYN. Vinculum, rete, vel dolus.

Lăqueus ad suspendium. Terret; et îndicium lăque î ceeptaque minaiur. Ovid.

Met. 10, 417. V. Strangulo.

Lares, ium. Sed patrii servate Lares, aluifis et idem, Tibull. 1, 10, 15. Dii domestici, domorum & focorum custodes, apud Etbnicos. SYN. Penates, domus, focus. EPITH. Sacrī, fideles, fidi, chārī, patrii, benignī, sanctī, venerandī, verendī. PNR. Diī patriī, custodes domesticī. V. Domus. largior, ītis. Prasenti tibi mātūros largimur bonores, Hor. Ep. 2, 1, 14.

SYN. Do, dono, împertio, împertior, distribuo.

largiter. Largiter, et morbi generatim fæcla tenere, Luct. 6, 1111.

SYN. Lärge: lärga mänü.

lārgītio, onis. Cūjus apūd famulos jam tum largītio pūra. Vict. SYN. Līberālītās, lārga manus.

largītor, oris. Largītor īpsē, tūne vicīssim ūt naūfragus. (lamb.) SYN. Lārgus, liberālis.

largus Largus opum, et lingua melior, sed frigida bello, Virg. Æn. 11, 228. SYN. Amplus, latus, wil līberālis, vel dīves.

Lārīnă. at cīrcūm lēctæ comitēs, Lārīnăque Vīrgo, Vitg. Æ. 11, 655. Italæ wirago, quæ Camillæ se junxit, cum suppetias Turno ferret adversus Æneam. EPITH. Fortis, virgo.

Larissa. Nec tam larissæ percussit campus opimæ, Hor. Od. 7, 11. EPITH. Opima, fortis, potens, nobilis, inclyta.

lărix, īcis. EPITH. Dūrā, longæva, perennis. PHR. Et robusta larix,

īgnī īmpenetrabile līgnūm.

lārvā. Nīl īllī lārvā, aut tragicis opus esse cothurnis, Hor. Sat. L. 1. S. 5. 64. SYN. Persona. EPITH. Fallar, mendax, însidiosă, falsă, procax, deformis, horrida, dolosa, terrifica, ludicra, vana, umbratilis, inanis. PHR. Vultus fictus, confictus, mentitus, ementitus, Spicies falsa. Inaně simulacrum. Pro Spettris & Manibus. V. Spettra & Manes.

lārvālis. Projicit āc nebūlis lārvālibūs exuit ārtus, Arat. SYN. Fictus,

mēntītus, fālsus.

lārvātus. SYN. Pērsonātus. PHR. Fictos indutus vultus. Faciem mēntītus. Falsam spēciem gerens. Alienos simulans vultus,

lascivia. Floribuset foliis lascivia læta monebat, Luc. 5, 1399. SYN. Libido. lascīvio, is, ii. Lascivitque fuga, lactantiaque ubera quærit, Ovid. Met. 7, 321. SYN. Laicīvē exulto, vel lūxurio.

lascīvus. Lūxuriam lascīvus babet, vitiīque minister, Arat.

SYN. Petulans, procax, salax, mollis, luxuriosus, libidinosus. V. Libidinosus. lāssitudo, inis. Cave lāssitudo poplitum cursum levet. (lamb.)

SYN. Debilitas, languor.

lāssūs, ă, ūm. Lānguēļcīt mörtens lājsēvē pāpāvērā cēllē, Virg. Æn. 9, 439.
ŞYN. Lāssātus, fatīgātus, felsus, dēfelsus. PHR. Viā, dē viā, lāborē fractus, confectus, languens.

lātebră. Tūm lătěbrās ănimæ, pēctūs mūcrōně radit, Virg. Æn. 10,601. Dukem ferre Cibum et curvas præbere latebras, Virg, Geor. 2, 216. SYN, Latibulum, caverna, spēcus, antrum, spēlūnca, spēlæum. EPITH. 418 LAT.

Tecta, obicura, abdita, recondita, abicondita, latens, caligans, remort silens, îmă, squallidă, effossă, demissă, cæcă, saxosă, turpis, vilis, occultă, nigra, cava, cūrva, ātra, ītremeābilis. PHR. Latebrosa domus. Tēne-brosa tēcta, loca, āntra. Cæcīs (pēlūnca latebrīs. VERS. Sæpe etiām effosis, sī vēra eft fama, latebrīs Sūb tērra fodere larēm. V. Specus.

lătebrosus. Cui domus, et dulces lătebroso în pumice nidi, Virg. Æn. 5, 214. SYN. Öbscūrus, těnebrosus, cæcus, läténs, occultus. PHR. Cæcis ob-fcūrus lätěbrīs. Solis ināccessus rädiis. V. Obscurus.

lateo. ŭi. Nec latuere doli fratrem Junonis et ira, Virg. Æn. 1, 134. SYN. Lătesco, delitesco, lătito, abscondor, abdor, occultor. VERS. Hoe Inclusi ligno occultantur achivi. Spilsis sele abdidit umbris. Tacitam secreta în sede lătentem aspicio.

later, eris. Conftringunt igni lateres; operifque futuri, Vict.

EPITH. Coctus, durus, duratus.

laterna. Dux laterna via clausis feror aurea flammis, Mart. 14, 61. SYN. Fax, Tychnus. EPITH. Nocturna, ignifera. V. Fax.

lătex, ĭcis. Securos lătices, et longa obliviă potant, Virg. Æn. 6, 715. SYN. Humor, liquor, ăquă. V. Aqua & Fons.

latibulum. Hiantia inter latibula exesi (pecus. (lamb.)

V. Latebro.

lătinus, ă, um.-Rex arvă Lătinus, et urbes, Virg. Æn. 7, 45. SYN. Lătiŭs, Aūsoniŭs, Italus.

Lătinus. armaque deposuere Humeris : flupet ipse Latinus. Virg. Æn. 12. 707.

lătito, as. Quis modus argenti fulvo lătitaret in auro! Pen. SYN. Lateo, delitesco.

Lătium. Dictă quoque est Lătium terră lătente Deo, Ovid. Fast. 1, 238. Italiæ pars, à Tyberi usque ad Vulturnum fluvium, ubi Roma. Nomen accepit à Saturno ibi latente, cum à Jove pulsus esset. EPITH. Hesperium, forte, antiquum, agrefte, pulchrum, nobile, inclytum. VERS. (Ovid. 1. Faft.) Dīcta quoque est Latium terra latente Deo (Virg. 1. Æneid.) Latiumque vocarī Maluit, hīs quoniam latuiset tutus in oris. V. Italia. Latomus, 2 br. EPITH. Dūrus, solers.

Latona. Latona tăcitum pertentant gaudia pectus, Virg. Æn. 1, 506. Cei Titanis filia, amata à Jove: Mater Apollinis & Diane. SYN. Tîtanīs, Tītānia. ÉPITH, Čemēllipara, formosa, venusta, Tītānia. PHR.

Mater Apollinis. Dianæ genitrix. Filia Coei. latonia. aftrorum decus, et nemorum, Latonia cuftos, Virg. Æn. 9, 405. lator, oris. Latorem fruftra credendum eft æthere missum, Mart. 12, 1. V. Fero.

latrator, oris. Rētia dum cessant, latratoresque molossi, Mart. 12, 1. SYN. Latrans.

latrātiis, us. Vēnātor cursu canis, et latratibus inflat, Virg. A.n. 12, 751. EPITH. Acūtus, canorus, raucus, horribilis, vigil, terribilis, ingens, clarus, fævus, horrisonus. VERS. Sævit canum latratus in auras. Insonat, resonat, vel personat latratibus æther. Cervus canum latratibus actus.

latro, as. Tempore cervinam pellem latravit in aula, Hor. Ep. 1, 2, 65. SYN. Edo, mītto latrātūm. PHR. Latratūs tollere in auras. Canes latrātībus Inflant. Auras, campos, æthera latratībus implent. Domum lätrātūs pērsonānt.

latro, onis. ūt jugulent bomines surgunt de noete latrones, Hor. Ep. 1, 2, 32. SYN. Für: prædo. EPITH. Rapax, armatus, vigil, însidiosus. Fur.

latre-

latrocinium Furia lagrociniis, et magnis parva mineris, Hor. Sat. 1, 3, 122. SYN. Fürtum, rapīna, præda. V. Furtum. latrocinor, aris. V. Furor & Prædor.

latus, a, um. Gallia, nec latis audax Hifpania terris, V.

SYN. Amplus, spatiosus, patulus. PHR. Late extensus, effusus, diffusus. latus, eris. impulit in latus, & venti, velut agmine facto, Virg. Æn. 1, 86. SYN. Cofta. EPITH. Dextrum, sinistrum, lævum, molle, tenerum. PHR. Lăterum juncturæ, partes, compages.

lavacrum, - avidus (plendere lavacris, Claud.

V. Balneum.

Laudabilis. Nāturā fieret laudabile carmen, an arte, Hor. A. Poet. 408. SYN, Laudandus, honorandus, colendus, celebrandus, memorabilis, egres zius, illuftris. PHR. Plenum laudis opus. Cunctis memorabile terris. Cui debită laus îngens. Laude ferendus. Laudari dignus. Res digna Cămœnīs. Factum pulchrum, îngens, laude ferendum, egregium decus. magnum et memorabile. VERS. Nullum majus opus miratur, et æquat ölympö Fama vetus, manet hunc præclara laborem Gloria.

laudator, oris. Derisor werd plus laudatore movetur, Hor. A. Poet. 422. SYN. Laudum præco. EPITH. Ingeniosus, peritus, doctus, industrius,

īnsīgnīs, celeber, īllūstrīs.

laudo. Respondet, laudatur ab bis, culpatur ab illis, Hor. Sat. 1, 2, 11. SYN. Celebro, prædico, as. PHR. Laudibus effero, tollo, extollo, decoro, orno, afficio, illustro, commendo, celebro ad sydera, sub astra, in colūm, celo tollo. Celo laudibus æquo. Honorem, laudes tribuo, impertio. īndīco. Do mūnera laūdūm. Laūdībus in aftra tero. Præconia laūdūm celebro. Herois nomen, laudes cano, concino, carmine dico, celebro, scribo. Laudes lyra, cantu celebro. Virtutem, nomen dictis extendere. VERS. Tuafque îngenio laudes uberiore canunt. O qui nominibus cum sīs ginerosus avorum, exuperas morum nobilitate genus. O decus Ausonia, spēs o sīdīssima gentis. Clarum mīlitie, Fronto, togaque decus. Nēc gens ūllă từos æque celebrabit honores. Teucros însignî laude fere-băt. Cantetur toto nomen în orbe meum. Ergo feram late tuă factă per urbes Finitimas, semperque meo celebrahere cantu. Carminibus vīvēs tēmpus in omne mēis. Vīr Trojane, quibus colo te landibus 200 quem ? Nec veftră feretur Famă levis. Nec tu carminibus, Regină, tăcebere nostris: Quaque patet tellus liquido circumsona ponto Posteritas të sëra canët, dumque aurea volvet aftra polus, memori semper celebrabere fama, vel cantu. Ergo rīte suum Baccho dicemus honorem Cara minibūs patriis. Multi, Roma, tuas laudes annalibus addent. Sed numerosa laude Senatus excipit, et meritas reddit tibi Curia voces. Barbără pyrămidum sileat miraculă Memphis; assiduus jactet nec Băbylonă labor: omnis Cæsareo cedat labor amphitheatro, unum pro cunctis fāma loquatur opus. Facta Dicemus, Daphninque tuum tollemus in

live, lavī, lavatum, lotum. - Polo, cano, lavo, cæno, quiesco, Mart. 4, 90, 70, SYN. Abluo. PHR. Aquis proluo, eluo, tergo, abstergo, purgo, mundo, aquis tingo, perfundo, rigo, spargo, aspergo, mergo, immergo. V. Abluo.

laūrčola. Frondenti cinctus tempora laurevla, Sev.

SYN. Laurea corona.

latiricomus. Latiricomos ut si per monces, &c. Luct. 5, 151. SYN. Lauriger: lauro comans.

D d 2

leūrifer, z, ūm. Laūriferos nūllo comitetur vūlnere currus? Lucan. 5, 322. laūriger, z, ūm. Cūm tū laūrigeris annum qui falcibus intras, Mart. 10, 10, 1. SYN. Laūrifer.

laurus, I. & us. et non exiguo laurus adufla sono, Ovid. Faft. 1, 344. Arbor dicata Phoebo, ex qua corona conficiebantur, victoribus & poetis. Musquam fulmine tangi dicitur. In banc mutata fingitur Daphne. EPITH. Viridis, virens, viridans, tenera, opaca, redolens, frondosa, odora, odorata frondēns, vīrēfcēns, comāns, patula, casta, vīrgo, innuba, Phosbēa, Apollinea. Delphica, Parnafsia, Aonia, Pieria, ab Apolline, & Mufis, facra, vietrix, triumphalis, fatidica, venturi præscia. PHR. Arbor Phobi. Phæbēa, Pārnāssia. Pārnāssī arbor. Laurus Phæbī decus, Phæbō facra. dicată, gratissimă. Lauri frondes. Germen Apollineum. Laurea sertă vi-Arīcīs præmia frontis. Servans æternum fronde virente deces. Aternos gerens frondis honores. Venturi præscia laurus. VERS. Utque viret semper Laurus, nec fronde caduca Carpitur, æternum sic habet illa decus. Ite triumphales circum mea tempora lauri, Vicimus. Ornatique comas hederis, et virgine lauro. Crepitet bene laurea flammis. Que Delphicorum filia montium. Colo tonantem non metuis Jovem, Dim sāxā, dum turres caduco, Sospite te, feriuntur igni. Ne tu moreris sērta diūtius, Sērta, ēt coronas.

laūs, laūdis. Laūdibūs īmmödicīs Corës in apra ferāms, Mart. Spect. 1, 61. SYN. Gloria, hönör, decus, fāmā, nomen, praconium, encomium, laūdātio. EPITH. Māgnifīcā, īllūtrīs, īnsīgnis, superbā, ēgrēgiā, eximia, pērēnnis, ætērnā, īmmortālīs, īngēns, fplendidā. PHR. Praconiā laūdūm. VERS. Non parvās ānimo dāt gloriā vīrēs; ēt focundā ficīt pēctorā laūdās amor. Notrā pēr immēnsās ībūnt præconiā laūdēs. Laūdībūs īpsā tils rēsonānt forā. Ēgrēgiām vēro laūdem, ēt fpolīa āmplā rēfērtis. Ēximiæ laūdis succēnsus, vel pērculsus, amore. Laūdum im-

mēnsă cupido.

laūtītiă. Syļšitiis laūtitiis, Prītāneis. (Scaz.) SYN. Cultus, splendor.

lautus. Romanoque foro, et lautis mugire carinis, L.

SYN. Splēndidus, concinnus, pulcher, excultus, māgnificus, dives, optilēntus.

laxo. Vīx prīmās inopīna quies laxavērat artus, Virg. Æn. 5, \$57.

SYN. Rēlāxo, remītto, vel dīlāto, extendo, dīdūco, produco, protraho.

léænä. Squāmmösüfquě drăco, ēt fülvā cērvīcē léænä, Virg. Geor. 4, 408. SYN. Leä. EPITH. Törvä, générősá, férä, Getülä, Libýcá, īrātá, fülvå, fævä, aŭdár, féröx. VERS. Tempöré nön áliö cătülörum öblitá léænä, Sæviör erravīt campīs. Ūtqué fűrīt cătülö läctānte örbätä léænä, Sīgnaqué nāctá pedūm séquitīr quēm nön vidét höstēm. V. Leo.

Leānder, drī. Juvenis ex Abydo, Asia oppido, in littore Hellesponti sito; qui fretum nociu transmatabat, ut Hero, puellam in oppositi littoris urbe Sesso commorantem, inviseret. Sed tandem mari turbato submersus est. EPITH. Abydenus, aūdāx, naūsrīgūs, pūlchēr, fūrmūsūs, decorūs, infelīx, mīsēr. PHR. Abydenus jūvenis. Phryxeī contemptor Ephebus æquoris. Mērgitur infelīx cæcā Leānder in ūndā. Grace, Aiarospos & Asiarospos.

karchus. Dēque sinu mātrīs rīdentem et pārva learchum, Ovid. Met. 4,

516. EPITH. Inous, parvus, infelix.

lebēs, ētis. Vīgintī māgnās operojo ex are lebētēs, Ovid. Ep. 3, 31.
SYN. Cācabūs, olka, akēnūm. EPITH. Cūrvus, concavus, ingēns. V.
Abenum.

Victici,

lēAīcā. Cuftodes, lēctīcă, cinīftones, părăsītī, Hor. Sat. 1, 2, 98. EPITH. Fulgens, eburna, levis. PHR. LeAīcā vectus eburna.

lēctīto. Pătrīfquë nomen lēći kare in alpībus. (Iamb.) SYN. Evolvo, pērlēgo. lēctor, oris. Lēctoram delēctando pariterque monendo, Hor. A. P. 344.

EPITH. Studiosus, vigil, vigilans, doctus, ingenuus.

lēctulus. ēt non unīus spēctator lēctulus undæ, Mar. 10, 51, 9. SYN. Grābātus. lēctus. Non ēgs dēsēro jācūjisem frīgidā lēcto, Ov. E. Pen. ad Ulys. L. 6. SYN. Thālāmus, torus, et num, cubīlē, grābātus. EPITH. Mollis, quīetus, plācīdus, grātus, socius, sociālis, jugālis, sēgnīs, soporifēr, īnērs, cāstus, pudīcus, genīalis, īgnāvus, nocturnus, plumeus, eburnus. PHR. Lēctī mollīs strātā torīs sūlgēntībus. VERS. Lūcent aurēš fulcar torīs. Fūlcro sternātur lēctus eburno. Tēgunt strāgulā sērīcā, aurēš vēlāminā lēctum. Rosessaus cubilus surgunt Florībus, et thālāmos dotalīs pūrpurā vēlāt. Dormīt et īn plūmā, pūrpurēoque toro. Tēpidoque trāhūnt sēcūrā cubīlī strāgus tempus terit omne cubīlī. Grāmīnēos dābīt hērbā toros. Jācēt, vel cubāt īn dūrā corpore fusus hūmo. Tūm mē consēctum cūrīs, somnoque grāvātum īnsēlix hābūtī lēctus, prēsītquē jācēntēm Dūlošs et āltā quies, plācīdæque sīmīllīmā mortī.

Lacium pito. PHR. Dăre corporă somno. Membră locare, reponere toro.
Petere somnum. Procumbere toro. Pulchro componere corpora lecto.
Decubuit thălamo. Collapsaque membră Marmoreo referunt thălamo.

ftratifque reponunt. V. Jaceo.

L280 sürgo. PHR. Möllibus e stratīs surgērē, consurgērē. Corripērē e stratīs cerpiis, mēmbrā, ārtūs. Ē tēpido tollērē mēmbrā cubilī. Molliā plācīdī līnquēti strātā torī. VERS. Mēmbrā lēvāt sēnsīm vīlī dēmīsa grā-

bātō. V. Surgo.

Lēdā. Fēcit ölörīnīs Lēdām rēcūbārē sūb ālīs, Ovid. Met. 6, 109.
Tyndari, Laconiæ Regis, uxor, quā Jupiter ļub formā Cygni abuļus eft. Leda duo peperit ova, è quorum uno Pollux & Helena, ex altero Caftor & Clytemnefira predierum. È EPITH. Pūlchră, fæcūndā, förmösä, cāndīdā. lēgālis. Quæ döcü it tābūlīs lēgālibus īndītā Mosēs, C.

lēgātus. Lēgātī rēsponsa fērunt, &c. Æn. 11, 227.

SYN. Ōrator, vel vicārius, vicēm gerēns. PHR. Pācis āc bēllī nūncius. Ōrātor īn fæderā mīssus. Pācēm ferēns, ölīvā īnsīgnīs. Pāllādis ārbore tēctus.

lēgifer, a, um. Lēgifera Cererī, Phaboque patrīque Lyao, Virg. Æn. 4, 58. SYN. Lēgislātor.

lēgio, onis. īmpēriūm, fāļcēs, lēgionēs, omniā nūnc sē, Juv. 10, 79.

SYN. Cohors, caterva, phalanx. EPITH. Martia, bēllatrīx, hoftīlis, armisona, armifēra, numērosa, bellīgera, armata, ærata, minax, haftāta, pūgnāx. PHR. Cætera dum lēgio campīs īnstructa moratur. Procēdīt

pugnax. Fri. Catera dum iegio campis intrucca moratur. Frocesit légio Assonidum, populatique plenis agmină se fundunt portis. V. Caterous, Apmen & Acies.

lēgitimus. Corpora lēgitimīs imposuisse torīs, Ovid. SYN. Jukus, rēctus, æquus, dēbitus, meritus.

lēgīslātor, oris. EPITH. Doctus, prūdens.

lego, as. Legarat Tadius, neu dieta oppone paterna, Perf. 6, 66.

SYN. Dēlēgo, mīttē, māndo.

lego, is, ī, ctūm. Quī legitīs florēs, &c. Virg. Ecl. 3, 92.

SYN. Lēclīto, pērlēgo, volvo, ēvolvo, oculīs pērcūrro, lūftro, pērlūftro, excūtio, lēgēndo lūftro, vel ēlīgo, sēlīgo, sel collīgo, cūrpo, excērpo, decērpo. PHR. Florēs, frūctūs mānū cārpo, dēcerpo, mēto.

Plēnīs pomā cārpētē rāmīs, Florēs ūnguē, pollīcē, sēco, sūbsēco. Pomūna

arbore decerpo, detraho. VERS. Pro letito. Veterum volvens mone. mentă virorum. Detinuere oculos carmina noftra tuos. Littera eft oculos īllă mörāt**ă** t**ü**ōs.

Lemanus. Lacus Allobrogum, Genevam & Loranam alluens, Rhodanumoue fluwium impermiftis aquis transmittens. EPITH. Cavus, gelidus, oftrifer, lim-

pidus, vitreus, placidus, piscosus, nivaiis.

Lemnos. expositum Lemnos nofire cum crimine băberet, Ovid. 13, 46. Infula maris Ægei, una Cycladum, in quâ Vulcanus educatus est. In ea regnavit Hopfpile, filia Thoantis. EPITH. Vūlcānīja, zequoreja, fūmidā, calens. PHR. Tēllūs Hypsipilēja.

lemures, um. Tunc nigri lemures, ovoque pericula rupto, Perf. 5, 185. SYN. Larvæ, umbræ, spectra, manes. EPITH. Nigri, atri, vagi, etrantes, pallentes, terrifici, infefti, nocturni.

lemūria, orum, 2. anc .- Nocturna lemūria sacrī, Ovid. Fast. 5, 421. VERS. Rītus erāt veteris, nochūrna Lemūria, sacri: inserias tacitis mānībus īlla dabant.

lēna. Quæ sciet bos illos vendere lena toros, Mart. 9, 30.

EPITH. Turpis, nefanda, insidiosa.

lenimen, inis. Hoc quoque lenimen, quo solo flexit amantem. Ovid. Met. 11, 450. SYN. Levamen, fomentum, remedium, medela, solamen, solatium. EPITH. Blandum, dulce, gratum, jucundum, molle, luave, amīcum.

lenio, is, ivi, & ii, itum. Lenibant tacito vulnera noftra sinu, Prop. 3, 21, 32. SYN. Placo, mītigo, flicto, sēdo. V. Placo, & Solor.

lēnīs.

SYN. Mītis, clēmēns, mollis, indulgēns, facilis, humanus, manfuētus, comis, placidus, blandus, benignus.

lēnītās, atis. SYN. Clēmentia, benīgnī, placidī mores.

leniter. Puris leniter admoventur aftris. (Phal.) Mart. 4, 64, 9.

SYN. Clementer, benigne, placide, blande.

leno, onis. ūt patris attenti, lenonis ut insidiosi, Hor. Ep. 2, 1, 172. EPITH. Insidiosus, turpis, avarus, împuius, obscomus, sordidus, nefano dus, scelestus, împius. PHR. Turpis, consiliator, înternuncius.

lenocinium. et lenocinium vitæ præsenfque voluptas, Man. SYN. Ārs lēnonis, vel blandītiæ, blandīmenta, illecebræ.

lenocinor, aris. SYN. Blandior, adulor.

lēns, lēntis. Nēc Pēlūšiācæ cūram aspērnābērē lēntis, Virg. Georg. 1, 227. EPITH. Tēres, Nīliācā, Pēlūsiācā.

lentus. Nos patriam fugimus, tu Tityre, lentus in umbra, Virg. Ecl. 1, 4. SYN. Tārdus, sēgnis, piger, vel effætus, langurdus, vel placidus, lenis, moderatus,

leo. onis. ad quæ confugias ora leonis babes, Mart. 1, 49, 8. EPITH. Martius, magnanimus, fulvus, rabidus, ferus, indomitus, asper, rapax, ferox, rugiens, validus, violentus, īracundus, avidus, torvus, trux, animosus, audax, prædator, fulmineus, furens, horridus, fortis, generosus, īmmānis, interritus, furlosus, impavidus, intrepidus, villosus, jubatus, hīrsūtus, Gētulus, Libycus, Māssylus, Pænus, Mārmaricus, i. e. Afer: Armenius, Hircanus. I HR. Ferarum rex magnanimus. Vīribus audax. Ungue valens, oculifque minax. Fulvam minaci fronte concutiens jubam. Genus acre leonum. Vasta mole leo. Nemorum rex. Sylvarum dominus. Hiantis fæva leonis ora. VERS. Comantes excutiens cervice toros, fremit ore cruento. Gaudet hians immane, comasque arrexit. Ubi se sevas Aimulavīt vērbere caudæ, ērexītque jubas, vasto grave murmur hiatu īnfremuit. Concutit horrendas ore fremente jubas, Emicat exemplo conciis ¥ĕpidantibus audax Craisa mole leo.

Lio, Signum Zodiaci. EPITH. Æstífer, æstīvūs, stāmmīser, ārdēns, rābidus, horrēndūs, sævūs, horrīdūs, Hērcūlēus, quia in boc astrum mutatus singitur Leo Nemes silvus, justa Cleonas urbem, ab Hercule occijus. PHR. Vēsānī stēllā lēonis. Tēctā tenēns proximā cāncro. Rābīdī lēonis solstītāļē cāpūt. Sīccī orā lēonis, Clēonæ sīdēris āstrūm. Leo stāmmīseris æstībūs ārdēns. Cūm Sol Hērcūlēi tērgā Lēonis adīt.

leoninus. Molle leoninis viribus ut sit onus. N.

lepidus.----Quorum est lepidisimă conjūx, Catull. 76, 1.

SYN. Făcetus, festivus, hilaris, jocosus, urbanus, argutus, concinnus.

Epor, & lepos, oris. Vario diffineta leport, Lucret. 5, 1375. SYN. Venuftas, gratia, festivitas, urbanitas, elegantia, sales. EPITH.

SYN. Věnūstas, gratia, festivitas, ūrbanitas, elegantia, sales. EPITM. Ūrbanus, blandus, gratus, dūlcis, jūcūndus, venūstus, suavis, mellītus, īnsidiosus, scūrrīlis, joeosus, facetus, tener, argūtus. VERS. Nēc desit jūcūndīs gratia verbīs. Nēc abest facūndīs gratia dīctīs.

Teporinus. "Leporină luftrant, sensit et rubi advenă. (Iamb.)

lepra. Mundavitque lepras, boftes caligine sepsit, Tertull.

SYN. Elephās. EPITH. Lūrīdā, edāx, improbā, fædā, putrīdā, deformis, sordīdā, fætīdā, molestā, acerbā, exitiosā, exitialis, pernīciosā, trītstis, lethālis, lethīferā, immēdīcābilis. PHR. Mordācī serpens prūrīgine.

leprosus. Nil tam leprosum aut putridum. (Iamb. Dim.)

PHR. Lepra fædus, luridus, putridus.

lěpůs, ŏris. Paccūndī lépòris săpiens stetabitůr ārmōs, Hor. Sat. 2, 4, 44. EPITH. Aŭrītŭs, păvidus, vägüs, vēlāx, fügāx, timidus, levis, ălacrīs, agrēftis, sÿlvēstris, fügitīvus, præpės, pērnīx, celer, rapidus, pronus. PHR. Cur per apērta vagūs cūrrete ārva lēpūs. V. Venor.

Lērnē, five Lērnā. Lacus in Achaiâ, ubi Hercules Hydram multis capitibus borrentem interfecit. EPITH. Cærŭlā, nŏcēns, fœcūndā, stāgnāns, Achāicā, Grāiā, līmōsā. (Virg. de Hydra.) Lērnæūs tūrbā capitūm cīrcūmstētīt

ānguis.

Lēfbos. Quām Mētbymmæō cārpīt dē pālmītē Lēfbos, Virg. Geor. 2, 90.
Insula maris Ægei, cujus urbs nobilissma Mitylene. EPITH. Mēthymnæš, ab urbe Metbymnå. PHR. Lēsboš, vel Lēsboš insulā.

lēthæŭs. ūrūnt lētbæō pērfūsa papavēra somno, Virg. Geor. 1, 78. SYN. Ob!īviosus.

lethālis. Distæīs, bærēt látěrī lētbālis drūndō, Virg. Æn. 4, 73. SYN. Lēthifer, ēxitiosus, ēxituālis, mortifer.

lethe, es. Quam juxta Leibe tăcițus perlabitur amnis, Luc. 9, 335.

Fabulblus inferorum fluvius, cujus aquæ oblivionem antcaltæ vilæ parlumt. EPITH. Stygia, inferna, Tartarea, soporifera, secura, quieta, torpens, obliviosa, immemor, irremeabilis, profunda, atra. PHR. Lethæus amis, gurgés, làcus. Lethæa aqua, unda. Lethæum flumen, fragnum. Lethææ oblīvia rīpæ. Unda miseris grata Lethes. Oblcuræ pallentia flumina Lethææ. Referens oblīvia Lethe. VERS. Non ego sī bibèrem securæ pocula Lethes, excüdère hæc credam pectore polse meo. Animæ quibus altera fato Corpora debentur, Lethæi ad fluminis undas, Securos latices, et longa oblīvia potant.

Æthifer, a, um. arböribufque satifque lües, et letbifer annus, Virg. Æn. 3, 139. SYN. Lethalis.

kethum, vel letum. Tum consanguineus leibi sopor, et mala meniis, Virg. Æn. 6, 278. V. Mors.

leyāmēn, inis.——ōmnīs cūra cāsūsņut levāmēn, Virg. Æh. 3, 709.

SYN. Levāmēntūm, lēnīmēn, solātiūm, sūxiliūm.

levis. ante leves ergo pascentur in ætbere cervi, Virg. Ecl. 1, 60. SYN. Gravitate carens, expers gravitatis, sine pondere, nil gravitatis, ponderis havens, vel agilis, alacris, celer, vel mobilis, inconstans, vel parvus, exiguus, tenuis, vilis. V. Celer, Inconfrans.

levitas, atis. et solum constans in levitate sua eft, Ovid. Trift. 5, 8, 18.

SYN, Mobilitas, celeritas, inconftantia.

leviter. Audelant eadem bæc leniter et leviter, Catull, 82, 8.

SYN. Alacriter, mobiliter, wel parum, paulum.

levo. as. Cum te servitio tongo, curaqui lewaret, Hor. Sat. 2, 5, 99. SYN. Ērigo, tollo, extollo, effero, vel juvo, solor.

lēx, legis. omnia sūb leges mors vēcat atra suas, Ovid.

SYN. Jus, mos, inifitutum, imperium, mandatum, præceptum, edictum, decretum, scitum, placitum. EPITH. Sancta, æqua, justa, sacra, īnjūstā, impēriosā, severā, dūrā, immānis, aspērā, rigidā, inviolābilis, gravis, acerha, iniqua, împia. PHR. Legum jura. Juris decreta, leges: Legum julsa, præscripta. Fas et jura. Sacratæ sanctio legis. Legum moderamen, înconcusta habenæ.

Lēgēs fēro. SYN. Lēgēs do, indīco, statuo, pono, impono, præscribo, sāncĭo, fīgo. PHR. Jūrá dăbāt, lēgēsque virīs. Pēr populos pia jūrá dēdit. Cāmpānere lēgibus ārbēm. VERS. Lēgēs ætērnāque fædēra cēr-

tīs īmposuit Nātūrā locis.

lībāmen, inis, vel lībāmentum, ī.

Nomine ab authoris ducunt libamina nomen, Ovid. Faft. 3, 733.

SYN. Litamen.

Mens Syriam inter ac Phæniciam, crebris fontibus & bortis amænif-Libanus. finus. EPITH. Tepens, cedrifer, odorātus, excelsus, arduus, sublimis, aerius, virens, viridis, gratus, amænus. PHR. Quem plūrima cedrus Fronde tegit. Cedris umbrosum tollit ad aftra caput.

libēllus, ī. öblitās ā dominæ cæde libēllus črit, Ovid. Ep. 11, 2.

SYN. Exiguus liber, codex.

Irbens. Quam feit uterque l'ibens, censebo, exerceat artem, Hor. Ep. 1, 14, 44. SYN. Lubens, volens, non învîtus.

libenter. Vērum, Gāllice, non libenter audis. (Phal.)

SYN. Lubenter, sponte, ultro.

liber, brī. Prop. 4, 1, 102. SYN. Cortex, vel volumen, chartæ, codex, libellus, EPITH. Doctus, .-laboratus, lepidus, argūtus, cultus, excultus, ūtilis, ingeniosus, facundus, præclārus, eximius, aurātus, pictus. PHR. Victuræ in secula chartæ. Doctorum scripta, vel monumenta virorum. VERS. Plena laborātīs habeas cum scrinia lībrīs. Solaque non norunt hæc monumenta

mŏrī. Litros componere. PHR. Libros feribere, edere, proferre în lucem. Victuras pangere chartas. Res gestas chartis tradere, întexere, mandare, describěrě: Scriptō complectī: Ventūris tradére sæclis. Scriptīs famam, æternum nomen sibi paraie. VERS. Ede tuos tandem populo, Faustine, libellos, et cultum docto pectore profer opus.

līber, erī. Līber, it āhuā Ceres vestro sī mūnere tēllūs, Virg. Geor. 1, 7.

V. Bacchus.

Stuë qued es liber, weftis queque libera per te, Ovid. līber, a, ūm. SÝN. Sčlūtus, īmmūnis, expedītus, liberatus, īngenuus, suī jūris. PHR. Lībertate, lībertatīs jūre iruens, gaudēns. Servitio līber.

Tiberalis. Sed tam prodigus atque liberain. (Phal.) Mart. 1, 100, 2. SYN. Largus, mūnificus, magnificus, beneficus. PHR. Largus option. Prădogda Prodigis ærīs. Lārgā benīgnus munificentia. Mūnera, vel dona prompta manu largiens. Congesto non incubāns auro. Ābditæ cīstie lāmnæ, i. e. pecunia, inimīcus. Dīvite venā, pleno corou instat Hērmī, aut Pāctoli sūndens aurūm. Animus ād præmiā, vel munera vēlox. Prodiga cunctīs dextera. Cujus hābēt nullās larga indulgentia mētās. VERS. Nūnquam pīgra fuīt nostrīs ta gratia rebus: Nēc mihi mūnificas ārca neguvit opēs. Hīc non dīvitiās nīgrantībus ābdidit āntrīs. Nēc tenebrīs dāmnāvit opēs, sēd largior imbre Sueverat innumērās hominum dītārē catērvās. Quīppē vēlut denso cutrēntia mūnera nīmbo. Cērnērē sēmper catērvās, undarē pēnatēs, assidūos intrāre inopēs, rēmēarē bēāstos. Præcēps īlla mānus slūvios superābāt ibēros Aūrēā dona vomēns. V. Do.

lībērālitās, ātīs. Quid ēft an bæc sinīstra lībēralitās. (Iamb. pur.) P. SYN. Mūnificentia, mūnifica nātūra, īndolēs. Mūnificā motes.

lībēro, ās. Jām tadāgogō lībērātūs ēt cūjūs. (Scaz.) Mart. 6, 28, 11. SYN. Solvo, expēdio, eximo, vindīco. PHR. Vīnclis, jūgo eximo, erīpio. Sērvīliā vīncūlē, jūgā solvo, rūmpo, ābrūmpo, dēmo, lēvo, dētrāho, excūtio. Sērvītī tūrpē jūgūm aufēro. Lībērtātī āſsēro. Sērvītīo rēdīmo. VERS. Āsērītūr firrō cāptīvūm vūlgūs, ēt omnēs quos ſævūs trāxērāt hoftīs. Sævo īncolūmēs ēx hoftē rēcēpī. V. Solvo.

lībērtās, ātīs. Nīc spēc lībērtātis ērāt, nēc cūrā pēcūlī, Virg. Ecl. 1, 33. EPITH. Grātā, dūlcīs, amīcā, blāndā, lætā, chārā, optātā, amātā, spērātā, prētīgsā, suavīs, expēctātā, cūpītā, fēlīx, cāndādā, aūrēž. PHR. Lībērtātis hónos, dēcus. Lībērtā conditio. Vītā pottor. Jūgi īmpātiens. Sērvītūm, vel Servīlē jūgūm ēxosā. Infensā Tyrānnis. VERS. Hos animat Patrīæ piētās, ēt dūlcīs amænæ Lībērtātīs amor. In mortēm psolībērtātē pārātī.

lībērtīnūs. *ēt lībērtīnās ārcă flāgēllāt öpēs*, Mart. 5, 13, 6. lībērtūs. Scīs dārē lībērtōs ēxtrēma īn pārtē sēdēntēs, Juv. 7, 43. lībēt. lībūĭt. Mīrārī lībēt, ō Nāĭādām pōtēns. (Choriamb.)

SYN. Placet, juvat, lubet. PHR. Est animus. Fert animus. Fert ita

lībīdinor, āris. Post bæc omniā cūm libīdinātis. (Phal.) Mart. 7, 66.
PHR. Vēnērīs castra nesāndā sequi. • Vēnērīs sædīsamā crīminā patrārē,
īn Vēnērēm cārpūs solvērē. V. Libidinosus.

libīdinosus. Libīdinosus immolābitūr cāpēr. (lamb. pur.)

SYN. Lāſcīvus, împūdīcus, împūrus, obſconus, protervus, procāx. PHR.
Libīdine fervēns, āccēnsus, furens, pērcītus, concitus, captus, vīotus,
frādus. Stimulīs libīdinis ādtus. Quēm ſæva libīdo fimulāt, agit, ārgēt, pērdīt, frāngīt, āttērīt. Vēsānī itimulīs agitātus amoris. Mollibus
dēlīcīīs vīctus, sērviens. Tūrpīter vitio ſāvēns. Cūjus morēs obſcœnī
pētulānſque libīdo. Morē ſērārum īn Vēnerēm pracēps, pronus, rūēns,
impos sui amorē cæco. Īn vēnerēm ſœdo ſtimulātus amorēs. Cujus tūrpēs ſāmmæ exūrūnt mědulās, cor; pēctus. Vēnēris crīminā pātrāns.
Laſcīvo īgně ſērvidus, concitus. V. Adulter.

libīdo, inis. ārdēt ēt ēbriētās geminātā, libīdine rēgnāt, Ovid. Met. 12, 221. SYN. Cupīdo, voļuntās, ārbitrīum, vol lascīviā, lūxuries. EPITH. Tūrpis, vēsānā, īnsānā, sūrīosā, cæcā, dāmnōsā, scēlētātā, probroā, pētūlāns, procāx, improbā, impiā, nēfāndā, indomita, dīrā, illicita, prāvā, pērnīciosā, segnis, sædā, ēstrænātā, vecors, infamis, sūrēns, bkīndā, impūrā, fāllāx, pērsīdā. PHR. Tūrpis cupīdo. Lāscīvā kcēndā. Lībīdīnis æstis, ārdör, stāmilī. Cæcus īgnis. Vēnētīs probroad.

celerata voluntas. Incesti flamma furoris. Obscenus ardor. Lasciviis To. nis. Scelesti amoris slammæ. Probrosa Venus. Infesta corporibus animīsque lues. Veneris rabies malesana nefandæ. VERSA Quam cærie Ineft vitis amor ! Omne futurum Delpicitur, fuadentque brevern prasentia fructum: et ruit în vetitum damni secura libido, Consiliis inimica bonis. V. Libidinosus, Amor lascivus, Cupido. Luxuria & Voluptas.

Libethra. Fons in Magnesia, Musis sacer: vel Thraciæ mons, ad cujus radi-

ces fous Pimplæus.

Mūja nofter amor Libethrides, &c. Virg. Ecl, 7, 21.

Libitina. Astumnufque gravis, Libitina quaftus acerba, Hor. Sat. 2, 6, 19. Des mortis & funerum. EPITH. Triftis, acerba, dira. V. Mors. lībītum. Sī lībītum tibi erīt, Lernæās pugnet ad bydrās, Prop. 2, 24, 25.

V. Libet.

libo, as. Gens epulată teris Lenaum libat bonorem, Virg. Æn. 4, 207. SYN. Confecto, dico, dedico, lito, facrifico, vel delibo, gusto.

libra. Libra um cænæ pompa capatque fuit, Mart. 10, 31, 4. SYN. Pondo, vel lanx, bilanx, trutina, statera. EPITH. Justa, zqua,

æquālis, cērta, ancēps, panda, repanda, pendula, pendens. PHR. Jufæ pondera libræ. Recto, vel æquato pendens examine Libra. Iugo pendens æquali. Lance pari, pari pondere pendens. VERS. Libra suas demittit pendula lances. Æquo trutina momento discrimen partitur. V. Libre.

lībea. Lībra die somnīque pares ubi fecerit boras, Virg. Geor. 1, 208. SYN. Æquator. PHR. Æquans libra dies cum tempore noctis. Libra Phæbeos tenet æquă currus. V. Æquinoctium.

lībrāmen, inis. SYN. Lībrāmentūm.

lībro, ās. Lībrāvīt dēxtrā midia īntēr cornua castūs, Virg. Æn. 5, 479. SYN. Trutino, pondero: trutina pendo, appendo, examino, vel agito, iacto, vērso. PHR. Æquare ad justæ pondera libræ. Gemina libræ sūspēndčrě lancě.

lībūm. Quod mea cum vetulo coluit puls annua Lībo, Juv. 16, 39.

EPITH. Dulce, suave, Cereale.

Libya, vel ē. īpse īgnotus, egēns Libyæ dēsērtā pērāgrāns, Virg. Æn. 4. 388. EPITH. Vafta, deserta, scopulosa, saxosa, sterilis, ardens, stagrans, ārida. V. Africa.

libycus. Te propter Libycæ gentes Nomadamque, &c. Virg. A.n. 4, 320. -SYN. Africus.

libystis, idis.—ēt pēlle Libystidis ūrsa, Virg. Æn. 8, 368. SYN. Libyca. licenter. idcircone wager, feribamque licenter an omnes, Hor. A. Poet. 265. SYN. Impunite, inulte, impune, libere, audacter.

Mcentia. Fescennina per bune inwenta licentia morem, Hor. Ep. 2, 1, 145. SYN. Libertas, venia, potestas, vel facultas, libido. EPITH. Effrena, ēffrænātā, Indomitā, ēffūsā, vagā, solūtā, lascīva, noxia, damnosa, pērnīciosa, vēsana, füribūnda, aūdax, temeraria, præceps. PHR. Scelerata aūdācia. Scelerum libertas. Quidlibet audendī iniqua potestas, impunītă făcultas. Solută legibus. Liberă frænis. Perniciosă, vel damnosă jūvēntæ. VERS. Tūnc data lībērtas, odiīs, resolūtaque lēgum Frænis , īra ruit. Sublatulque modus: Proclivior usus în pejora datur: luadet. que licentia luxum.

Kceor, eris. et centum Gracos curto centusse licetur, Pers. 5, 191.

SYN. Æstimo, licitor.

Nicet, licuit. Cui licet ūt voluit, licet ūt volo vivere, non sim, Perf. 5, 84. SYN. Fas eft, licitum eft, permilsum eft, datur. PHR. Fas et jura sinont. Potestas datur. Tuta est licentia. Nil vetat, probibet. VERS Mē sī fātā meīs pāterentur ducere vītām Auspīcrīs. Cur dextræ jungere dextram Non datur.

Mcet, Conjunct. Hoc reliquum accipio, licet illud et ut volo, tolle, Perl. 5, 87.

SYN. Etsī, tamētsī, quanquam, quamvis.

Lichās, æ. ēccē Lichām trēpidūm lālitāntēm rūpē cavātā, Ovid. Met. 9, 211. Servus Deianiræ, qui westem Nessi sanguine tinctam ad Herculem deuslit. Hunc Hercules surens in mare projecit, ubi mutatus est in saxum. VERS. Nūnc quoque in Eubošco scopulūs brēvis ēminēt āltē Gūrgite, čt hūmānæ sērvat vēstīgiā sormæ: Quēm quasi sēnsūrūm naūtæ calcāre vērēntūr, Appēllantque Lichān. Ovid.

Mcitor, aris. Ludicre jactant saxa inter se l'icitantur, Ennius.

SYN. Liceor, æstimo.

Kcitus, a, um. Ædibus, ēt licito tandem sermone fruantur, Virg. Æn. 8, 468. SYN. Conceisus, permīsus, juttus, legitimus.

līcium. ūt mos est Phariis miscendi līcia telis, Luc. 10, 126.

SYN. Fīlūm, stāmen, linum.

līctor, oris. Līcioris abigāt wīrgā bāsiātorēm. (Scaz.) Mart. 11, 99, 16. SYN. Appāritor, sātellēs, vel carnifex. EPITH. Sævūs, atrox, trūcūlēntūs, dūrūs, mināx, trūx. V. Carnifex. līgāmēn, inis. Quæ cām Sīdona notātīrnā līgāminā mītræ, Prop. 2, 29, 15.

SYN. Nexus, nodus, catena, vinculum.

liger, erie. Non tibi se Liger anteferet, non axond praceps, Aus.

EPITH. Cittis, côncitus, effusus, răpidus, declīvis, ărenosus, obliquus, properans, profundus, tumidus, piscosus, sæcundus, exundans, amænus. Isgneus, a, um. Līgneus contulerat veterum simulaçed Deorum, Ovid. Met.

10, 694. SYN. Roboreus, arboreus.

līgnum. Dānt al'iōs aliæ Fætus, dānt utile Līgnum, Virg. Georg. 2, 442. SYN. Stīpes, rōbūr, sūdes, trābs, ārbör, sīlvā. EPITH. Dūrūm, roboreum, viride, āridum, sectīle, rāmosum, tonsile, tornātīle, vettūkum, exesum, cariosum. PHR. Flāmmās alens, fovens. In medis focis crepitans. VERS. Lārgā feftos lūcet ad lares sīlvā. Robore sēcto īngentem ftrūxere pyrām. Cuneīs fcīndēbānt fīsile līgnum.

Ngo, ās.—Lăqueaque ănimosă ligāvit, Ovid. Met. 6, 134.
SYN. Āllīgo, relīgo, vīncio, revīncio, nēcto, ādnēcto, connēcto, strīngo.

constringo. V. Vincio.

līgo, ōnīs.—Lōngīs pūrgārē līgōnībūs ārvā, Ovid Pent. 1, 8, 59.
EPITH. Dūrūs, lōngūs, īncārvūs, ōbtūsūs, āttrītūs, flēxūs, grāvīs, ēxēsūs, ădūncūs, cūrvūs, fērreūs, ācūtūs. V. Aratrum.

Ligures, um. Non ay tā Ligurum duetor fortīfsima bēllo, Ving. Æn. 10, 185. EPITH. Vanī, tumidī. superbī, alpūnī, indomitī, fatoces,

īmmītēs, trūcēs. PHR. Āffuētūmque mālo Līgurēm. Līgurīā. EPITH. Montānā, horrīdā, informīs, sterilis, sāzosā, vīrēns, vī-

rīdīs, supērbā. Līgūrīo, īs, īi.—*Mānībūs cālīcēm dūm fūrtā līgūr*īt, Hor. Sat. 2, 4, 79. SYN.

abligurio, 18, 11.—Manious caitem aum juria ligurit, 1107. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2, 4, 79. Sat. 2,

Ygūstrūm. albā ligustra cădunt, vāccīniă nīgrā liguntur, Virg. Ecl. 2, 18. EPITH. Candidum, virens, vērnāns, album, argenteum, candens, lāckbum, formosum, nivēum, odorum, odoratum, rēdolens, gratum, amenum, storens, fragrans, hālāns, spīrans, odoifeium, toscidum, īrrēguum.

Jīlium. Līlia lūteblis interlūcentia sertis, Prud.

EPITH. Cāndǐdūm, vǐrēns, vērnāns, cānēns, tālbūm, ittētīm, ālbēlcēns, nīvētīm, ārgēntētīm, rolcidūm, cāndēns, pīctīm, mollē, folgēns, atīrētīm, ālbicomūm, biāns, florēns, vērnūm, frāgrāns, formostīm, intāḍtīm, ittālitām, 
dum, rīdens, odorum, odoratum, odoriferum, redolens, gratum, annnum, halans, spirans. VERS, Hinc violæ florent, hinc roicida lilia Aureaque Helperiis radiabant liha campis.

fima. Defait et firiptis ültima lima meis, Ovid. Trit. 1, 7, 30. SYN. Aspera, dentara, ferrea, edax, rodens. V. Limo.

limax, acis, împlicitus concha limax, birsutaque campe, Col.

EPITH. Piger, tardus, lentus, tardigradus, spumosus, repens, reptilis, corniger. PHR. Implicitus conchæ. Cornua fronte gerens. frondes arrodens. .

limbus. Sidoniam pieto chlamydem circumdata limbe, Virg. A. 4. 137. SYN. Fimbria. EPITH. Majonius, à Maoniis, qui acu pinsende excelluerunt. Pīctus, villosus, auratus, picturatus, baccatus, imus, infimus. VERS. Picto chlamydem circumdata limbo. Quam (Cyclada) limbus öbībat Aūreus.

Timbus. SYN. Elysium. VERS. Innocuæ circum sedes, secretaque longe atria circuitu longo: hic incendia nulla. Nulli obsunt penitus flammis ultrīcibus ignēs. Dētinet hic clausas (insontes animas) noftræ nil lucis egentes, Pænarum prorsum expertes, nisi luce carentes Jucunda, qua

gens gaudet stellantis ölympi.

limen. Inis. Liminibūs pēccas, nēc tua fuma tegis, Mart. 1, 35, 2. SYN. Oft: um, portă, fores, atrium, vestibulum, janua. EPITH. Forreum durum, tritum, ftridens, altum, anguftum, marmoreum, magnificum, primum. PHR. Stantes in limine primo. Limina prima domus. V. Yanua.

limes, itis. Vos mala de noftris pellite limitibus, Tib. 2, 1, 18. SYN. Terminus, finis, meta, vel semira, via. EPITH. Sanctus, sacer, immobilis, immotus, fixus, rectus, jacens. PHR, Lapus fixus in agris :

Campo jacens. Qui regeret certis finitus arva lapis.

fimito, as. SYN. Termino, finio, definio, claudo, circumicribo, determino. PHR. Mētās pono, figo. Limitibus, certis spatiis coerceo. Signare, vel pārtīrī līmitē cāmpūm. VERS, Limitibūs discrēvērāt omniā cērtīs. Gāl-līcā cērtūs Līmēs ab Aūsoniis disterminat ārva colonis. Hīs ego, nēc mētās rērūm, nēc tempora pono. Saxum antiquum, ingens, campo qui forte jacebat, Limes agro positus, litem ut discerneret arvis. Fixus in agris Qui regeret certis finibus arva lapis.

limo, as. Limat non odio obscuro morsuque venenat, Hor. Ep. 1, 14, 38. SYN. Elimo, limā tero, attero, scalpo, polio, expolio, lævigo. PHR.

Dare carmina limæ. Defuit et scriptis ültima lima meis.

lîmosus. Līmosoque lăcū pēr noclem obscūrus in ūlvā, Virg. Æn. 2, 135. SYN, Lutulentus, lutosus. PHR. Limo sordidus, turpis, squallens, V. Lutulentus.

limpidus. Gaudete vofque limpidi lacus unde. (Scaz.) Catull. 29, 13. SYN. Lūcidus, pellūcidus, nitidus, pūrus, clarus, illīmis, vitreus, cryffāllīnŭs.

lunus, a, um. altera, nam memini līmīs subrīsit ocellīs, Ovid. SYN. Oblīquus, transvērsus.

limus, i. Limus ut bic durescit, et bæc ut cera liquescit, Virg. Ecl. S, 80. . SYN. Lutum, fæx, cænum. V. Lutum. 1182-Mors ülima linda rerum eft, Hor. Ep. 1, 16, 79.

EPITH. Longa, recta, tenuis, curva, obliqua.

līneus. Non valuīt, nodos āc vincuia linea rupit, Virg. Æn. 5, 510.

Jago, īs. SYM Lambo, degusto, allambo.

lingua. ite igitur pueri linguis animi que faventes, Juv. 12, 83. EPITH. Loquax, garrula, blanda, procax, proterva, clamosa, improba, mordāx, mendāx, pētulāns, effrænis, dūlcis, volūbilīs, potens, aureš, melliditā, dōttā, facūndā, disertā. PHR. Līnguā loquāx. Nūllīs obnoxiā vīnclīs. Līnguæ modulāminā, facūndiā, grātiā. Sūppresā palāto. Fencētā sālūtāndī mūnerē. Fācūndæ suāvīsimā grātiā līnguæ. Mālorum secūndi pārens. V. Loquer.

linio, is, i, itum. āccipiānt inimīcum īmbrēm, membr ēfto linīrē, Aleim, SYN, Lino.

lino, is, ī, ītūm. Spīrāmēntā linunt, fūcūque ēt floribus ārās, Virg. Geor. 4, 39. SYN. Linio, īllino, ūngo, inūngo.

linquo, liqui. Nil intentatum noftri liquere Poeta, Hor. A. Poet. 299.

SYN. Relinquo, desero, destituo, omitto.

līntea, orum. Nī tēnēānt cursus, certum eft dare līntea vēnto, Virg. Æa. 3, 686. V. Carbasa.

līnteolum. Sūccum līnteolo suggerit ebrio. (Choriamb.)

līnter, tris. exiguus pulle per vada līnter aquæ, Tibull. 2, 5, 34.

SYN. Lembus, scapha, cymba.

līnteum. EPITH. Candidam, leve. V. Velum.

līnūm. ūrīt enīm cāmpum līnī ieges, ūrīt avenæ, Virg. Georg. 1, 77. EPITH. Tenue, molle, sūbtīle, gracīle, cāndēns, ālbūm, cāndīdām, nītēns, teres, longūm, læve, Pelūsiacūm, à Pelusio, Ægypti oppide, ubi lini seges frequens; textīle.

Linus. ut Linus bæc illi divino carmine passor, Virg. Ecl. 6, 67.

Apollinis & Terpsibores filius, vel ex aliis, Mercurii & Uranies: Musica ac citbara pulsanda peritisimus: Orpbei, Thampra, & Herculis praceptor. EPITH. Thracius, Threicius, vocalis, appollineus, blandus, mellistus, dulcisonus, sonorus, canorus.

Lipără, vel lipărē. Erigitur Lipărêm, fumanilbus ardua fazis, Virg. An. 8, 417. Insula Siciliam inter & Italiam, una Zoliarum. EPITH. Fumosă, Aboliă, Vulcaniă, tepidă, tetră, horridă, furens. VERS. Igni-fluisque gemit Lipăre fumosă căvernis.

lĭquĕfăcĭo, fecī, factūm. Cogit kyems: čădāmquž călor liquĕfātīā rēmīttīt. Virg. Geor, 4, 36. SYN. Lĭquo, ēlĭquo, solvo, rēsolvo, dīſsolvo, mollĭo. līquēns. ēdūcūnt fœtus, aūt cūm līquēntiă mēllā, Virg. Æn. 1, 436.

SYN. Liquidus.

lǐquēfīo, fīs, fīt. Sīc med pērpētuīs liquēfīunt pēcībra curīs. V. SYN. Lǐquēfco, lǐquōr, (āris.)

lǐquēsco. Vūlnificūsquē còāijos vastā fornācē līquēscīt, Virg. Æn. 8, 446.

SYN. Lǐquĕo, colliquēsco, līquor, (ĕrīs,) lǐquor, (ārīs,) lǐquēfīo, solvor, rēsolvor, dīsolvor. V. Liquor, eris.

liquet, imp. Quod magis ūt liqueat, neve bo:, &c. Ovid. Trift. 3, 11, 73.

SYN. Certum eft, patet, constat.

liquidus. Convenium liquidis, et liquida crassis, Lucret. 4, 1254.

SYN. Liquens, hūmidus, fluidus, dēfluus, fluxus, mollis, labilis, liquenfactus, solūtus, resolūtus, liquatus.

PHR. In liquidas extenuatus aquas.

līquo, ās.—ērēptāgue ielā līguābīt, Juv. SYN. Līquētācio. līquor, ārīs. Sāmēre et exprēssīs mēllā līguātā fāvīs, Ovid. Fast. 4, 152.

SYN. Līquör, ĕrĭs.

Iquör, ĕris. Līquĭtŭr, ēt Zĕpbyrō fūlrīs sē glēlă rĕsōlvŭt, Virg. Geor. 1, 44. SYN. Liquör, āris: liquē(co, liquĕfio, sölvör, rĕsōlvör, dīſsōlvör. PHR. In liquidās āquās ēxtēnuārī, solvī. VĒRS. Chālybs vaftā förnācē liquē(cit. Vērē növö gĕlīdūs cānīs cūm montibus hūmor Līquĭtur, ēt Zēphyrō pūtrīs sē glebā rĕsōlvit. Līquĭtur ūt glāciēs incērto ſauciā salē, Pērēšant vīctæ Sōlē tēpēntē nīvēs. Nīvibūs dē montē sölūtis.

Jiquŏz

liquor, otis. Prefsit at bauriret gelidos potura liquores, Ovid. Met. 6, 147. Pondžs ŭiī sāxī, calbr īgnīs, līqubr aquaī, Luct. 1, 454.

SYN. Hūmor, latex, aqua, unda. V. Aqua.

Tis, litis. Insequeris tamen bunc, et lite moraris iniqua, Hor. Ep. 2. 2. 10. SYN Lītigium, contentio, rīzā, altercitio, discordia, disceptatio, contros versia, tilisensio, dilsensus, dilsidium, jurgium, certamen, pugna. EPITH. Molesta, iniqua, în usta, clamosa, æqua, justa, acerba, sollicita, difficilis, forensie, ambigua, dubia, împortuna, diva, exi vaire, furefta, înfana, anceps, înfesta, vesană, tristis. VERS. Strieula clamosos exercent per foră Ires Causidicos. Obarepit însanis litibus omne forum. Triftig qui litis bella forensis amat. Et fora Marte suo litigiosa vacent. Lite vacent aures. īnsanaque protings absint Jurgii, differ opus, livida turba, tuum. V. Rixe.

litamen oris, Cujus litamen serdet et terram sapit, Prud. Hamart, co.

SYN. Lībāmen.

literator, inis. Manus dat tibi, Sylla literator, (Phal.) Catull. 14, 9. EPITH. Doctus, peritus.

lītigicsus. Auribu. aique & ulis mentem nisi lītigiosus, Hor. Sat. 2, 3, 285.

SYN. Lītis amans, lītibus incumbens.

lītigo, as. Litigat, et podeigra Diodorus, Flacce, laborat, Mart. 1, 99. SYN. Discepto, contendo, rixor, altercor, certo, pugno. PHR. Lites Exerceo. Lite contendo. Forensi contendere, dimicare, vel certare V. Rixer. bēllō,

lito, as. et quid tam parvum eff., sed nullo thure l'itabis, Perf. 5, 120. SYN. Sacrificio exoro, impetro, vel facrifico, libo.

līttera, vel līttera elementaris. SYN. Character, nota.

Litteræ. V. Studia.

lītteræ. EPITH. Mīsiæ, scriptæ, commissæ, verbolæ, arcanæ. SYN. Epis Atola, epistolium, charta, libellus. PHR. Nuncia, internuncia, littera. Sermonis fidă ministră. Consciă mentis. Animi fidă internunciă, miniftră. Vicariă litteră linguæ. Linguæ subitură vices. Scriptă missă sălūs. Tăbellæ arcanæ. Sec eta libello Tradită. Scriptă notată manu. Lăcry. mīs (littera) hūmida facta meis. Festina properata manu. tăbūlīs vērbă.

Litteras, five epistelam seribere. PHR. Litteras, tabellas mittere, ferendas dăre, tradere. Scripto mittere sălutem, sălutis verbă. VERS. Mittit, et öptät ämäns quo mittitur ire, sälütem. Æöiis æölidæ, quam non häbet īpsā salūtēm. Mīttīt abydēnus, quam mallēt ferre, salūtēm. Vāde salūtatum subito perarata Parentem, Littera, sermonis fida ministra mei. Quam legis, a rapta Briseide littera venit. A tibi dilecto misam Nasonë sălutem accipe pars animæ magna, Severe, meæ. Hæc tibi, non va. nam portantia verba salūtem Naso Tomītana mīttīt ab urbe tuus. Quam legis ex illis tibi venit epistola terris. Ad nostras venit littera mīsa manus.

Litteras efflagitandi formulæ. VERS. Quem piecor inter nos habitura silentiaf inem? Quando dabit gratas littera nostra vices? Quid rear affatus quod non mihi dīrīgis fillos, Nec redit alterno pollice ducta salus? Cum fluat Ingenium, cum sit qui dictă reportet, Que nisi contemnor, causă relictă tibi ? Quartă tibi hæc notos detexit epiftola questus, l'auline, et blande residem sermone lacelsit. Unde istain meruit infelix charta repulsam? Non ego longinquos ut texat pagina versus, Postulo, multiplicesque onezēs sērmone tabellas. Quis prohibet, Salve, atque Vale, brevitate parata Dicërë?

Litteras finiendi formulæ. VERS. Scrībērē plūrā lībēt, sēd, &c. Quō fēror piātēntās nē lassēm longior aŭrēs, Jām dīc consuētūm scrīptā tābēllā vālē. Ūltīmā māndato claudētur epīstolia pārvo; Sīt tibi cūrā mēī, sīt tibi cūrā tāl. Qu'id nisī quod præsēns hæc vobīs dīcērē māllēm? Rēstāt ut ādscrībāt līttērā, nostrā, Valē. Āccīpē quo sēmpēr sīnītur epīstola vērbo ātquē mēīs dīstēnt ut ta fātā, Valē.

līttoreus. Līttoreās agitābāt avēs, tūrbāmque sonāniem, Virg. Æn. 12, 243. līttus, orīs. Hās aŭēm tērrās itālīque bāne līttusis orām, Virg. Æn. 3, 396. \$YN. Rīpā, orā, āctā. EPITH. Ārēnosum, fpūmāsum, sūrvūm, prōcūrvūm, virīdē, sāxosum, vāgum, ūdūm, bībūlūm, fpūmōsum, sinūosum; undosum, naūfrāgūm, procellosum, rēhūum, avudreum, extromum, rēsonans, hūmīdum, aprīcum, sīnūātum, tūtūm, optātūm, sēcūrūm. PHR. Līttorīs orā. Rīpa āzger, mārgo. Līttoreæ ārēnæ. Flūctībūs īllīsum, pērcūfsum, pūlsātum, sonāns līttus. Sāxīs, (copūlīs oppositīs, vel objēctīs (pūmās frāngēns. Ālgā rēļpērsum. VERS. Vāstus fērīt Hūmīdā flūctus lītetorā. Ripa summum. V. Ripa.

litură. emendare jocos ună litură potest, Mart. 4, 10, 8.

EPITH. Fædă, tūrpis, atra, doctă.

Ktuus. ēt lītuo pūgnās īnsīgnis obīhāt et bāstā, Virg. Æn. 6, 167.
EPITH. Ūncus, adūncus, tortilis, sonorus, æreus. V. Tuba.

Lituus, pro Pedo Pontificali. V. Pedum.

Kveo, vel livesco. nec enim livescere fas eft, Claud.

SYN. Līvidus sum, vel invideo.

līvidūlūs. Imnī tūnc, quibus înviduas, sī līvidulus sīs, Juv. 11, 110, līvidus, z, um. Fāstāgus lāscīvis līvida cēllā notīs, Ovid.

SYN. Līvēns, plūmběus, contūsus, vel invidus. V. Invideo. līvor, oris. vague consporta līvorem dūcit ab va, Juv. 2, 81.

SYN. Līvidus color, vel īnvidia. EPITH. Edax, anxius, iners, malus, ater, mordax, exanguis, obliquus, tabificus, malignus, procax, pallidus, Tartareus, ūrens, torvūs. V. Invidia.

loco, as. Pācula, grāmineāque virās locat īpse sedīlī, Virg. Æn. 8, 176. SYN. Colloco, pāno, repāno, statuo, constituo.

Locrī. Hīc et Napycii positerunt mænid Locrī, Virg. Æn. 3, 399. loculus. Hos nisi de flava loculos împlere moneta, Mart. 14, 12.

SYN, Crūmēnš, mārsūpiūm, pērā, sāccūlūs. EPITH. Dīvēs, tūrgēns, tūmens, tūrgidūs, plēnūs, capāx, tūmīdūs, inānīs.

locuples, etis. in locuplete penu def ensīs pinguibus umbrīs, Pers. 3, 74. SYN. Dīves, opulentus. V. Dives.

locupleto, as. SYN. Dito, divitiis, opibus augeo.

locus. Pone subst conjūx, ferimu per opācā locum, Virg. Æn. 2, 725.

SYN. Sēdes, spātium, intervallum, vel rēgio, terrā, vel occasio, fācultās.
EPITH. Capax, amplus, ingens, plenus, exiguus, vacuus, vicīnus, remotus.
locuftā. Brūchu et excujo confidens crūre locuftā, Alc.

SYN. Brūchūs. EPÍTH. Tenuïs, levīs, exīis, gracilis, vīrīdīs, pārvā, gārrālā, strīdulā, loquāx, æsīvā, strīdēns, pīctā, vagā, edāx, sāltāns, elliāns. PHR. Ārvā colems. Per agros volitāns. Cereris vastāns donā. Que super excelsās volitāns ābsūmīt ārīstās.

locutio, onis. Fescennină locutio. (Choriamb.) Catull. 59, 127. V. Sermo.

lölfum. Infelix lölfum et steriles döminantar avenæ, Virg. Ecl. 5, 37.

SYN. Æra, zīzonia, æ, vel örum.. EPITH. Sterile, nöcīvum, noxium, infelix, amarum. PHR. Agrīs, vel segetī inimīcum, invinum.

Magariis. Fit Barde ifmarti conjuz longarva Dirycti, Virg. Æn. 5. 644.

Buganimis. V. Patiem.

Bogs. Jalid qua ponte longe ionat unda refuit, Virg. Geor. 2. 163.

longinquus. SYN. Remotus, distans, dilaitus, disjunctus, exterus, persentis,

lõngitudo, inis. Non plus băbers longitudinis mode, (lamb.)

longus. Flammariim longus a targo albesceret tractus, Virg. Geor. 1, 3674.
SYN. Oblongus, prolixus, productus, vel diuturnus, vel protectus, illis, magnus.

Mauli, acis. improbus ingliviam, rānījau loņuācibus axplit, Virg. Geor. 9, 431. SYN. Vērbosus, garrilus, mūltiloquus. PHR, kdēm mīlk iš-mos. Vāriās iterans voces. Quī vāriīs sermonibus aurēs implēt. Inēptes garrilitatis imans.

loquacitas, atis. Da sacri laticis loquacitatam. (Phal.) Sid.

SYN. Garrulitas. V. Garrulitas.

löquāciter. Serībētūr tibi formā loquāciter et sitūs āgrī, Hot. Ep. 1, 16, 4. SYN. Vērbosē.

loquēlā. Cīrcumfūlā supēr, sudvēs ex erē loquēlās, Lucr. 1, 40. V. Sermo, Vox.

loquor, eris. Quicquid wenerit อิbารันิท ใช้quamur. (Phal.) SYN. Elöquor, dico, faris, affaris, profaris, fee. præf. ab innficate Pro-PHR. Vērba mītto, facio, fūndo, effundo, edo, prômo, prôfero, habis, reddo, jacto, do, depromo. Vocem mītto. Voce, sermone silonti rumpo. Ore loquelas do, cieo, fundo, prôfero. Ora solvo, resolvo. Federal voces refero, rumpo. VERS, Sic ore effatus amico eft. Hac ubi dien. fen verba, dedit. Vix hæc ediderat. Graves edidit ore sonos. Gravi, ve dulcī vērba sono rēddīdīt. Solio sīc infit ab alto. Ad quem tam Juno supplex his vocibus usa est. Vocibus his tandem mæsta ora resolvit. Ut primum fari potuit, sic incipit ore. Addidit hæc verbis altímă, vērbă tuīs. Hæc plăcido sīc rēddidit orē. Dīctīs āffātur amīcīs. īmoque trahit dē pēctore vocēm. Vox excidit orē. Tālēs fundēbāt ad æthērā vocēs. Tālīs voce refert. Sīc mēmorāt. Vīx exfatus erāt. Hāns eompellät, blandisque moratur Voctbus. Talia perstabat memorans. Jo-piter hoc iterum sermone silentia rupit. Talibus inde modis ora indigmānită solvit. Tum senior tales referebat pectore voces. Nee plūra lecutus. Quid analta silentia cogis Rumpere, et obductum verbīs vūlgāte solorēm. Talia erbā dābāt. Ēā vērbā locutus. Opratos dedit amplēnus. Tunc sic orsă logui. Ad superos talia dicta dedit. Finem dedit ore loquendi. Edidit Gre tremente sonos. Vultum demīssa profatur. Elsquar an sileam; încipit effari, mediaque in voce resistit. Graviore novīssīmā dīxīt Vērba sono. Rūpītque silentia voce Pyrcha prior. Sīd incipiens hortatur ovantes. Mortales visus medio sermone reliquit. Tantum effatus, et in verbo veffigia pressit.

Loqui fulmisie. PHR. Exiguo murmure verba loqui, dare. Exiguo dictie

verba sono. Summo vix hiscens pectore fatur.

Loqui Latine. PHR. Latīno reddere verba sono. Utī sermone Latīne, Ausoniosatamone. Latio ore loqui.

loreus. inda dienārum trātius, bīc lorea flag a, Prud. SYN. āx loto.

lorică. et loricarum vafte sub tegmine gandet, Aicim.

SYN. Thorax. EPITH. Gravis, zerata, ahena, nexilis, znea, ferrea, dură, splendidă, aurată, squammată, splendens, rutilă, coruscă, coruscans, micans, trilix, împerviă, squammiferă, sanguincă, cruentă. PHR. Nulli tēgmen penetrābile telo. Squallens auro tunica. Lorīca ære rigens. Intextă nodis. Hamis consertă. Auro trilix. Ahenis squammeă nodis. Duplici squamma lorică fidelis. Ære, et duri chalybis, perfecta metallo. Nexiks înnumero chalybum sub tegmine thorax. Pectus ahena lorica tegit, munit, servat, tuetur, VERS. Rutilum thoraca indutus, ahenis horrebat squammis. Flexilis inductis hamatur lamina membris. Loricæque moras, et pectus perforat ingens. V. Thorax.

lorum. Flettit eques, curruque volans dat lora secundo, Virg. Æn. 1. 160. EPITH. Aretum, tenax, ftrictum, longum, validum, durum, rigidum. V. Habena, & Flagellum.

Lotis, idis. VERS. Lotis in hanc Nymphe fugiens obsceni Priapi Contilerāt vērsēs sērvātē nomine vultus. Ovid.

lotos. āc cui lactis amor, citisum, lotosque frequentes, Virg. Geor. 3, 394. In lanc arborem mutata fingitur Lotis Nympba. EPITH. Impia, aquatica, ăquatilis, amara, Mygdonia, Phrygia, Palladia, à Marfya Phrygio feu Mygdonio, qui fiftulam ex Loto à Pallade inventam cim suffulisset, Apollinem in certamen cantils vocare ausus eft. PHR. Lotos amīca Lyæd, ;

lotus. Lotus et Hesperia qui capricornus aqua, Prosp. SYN. Lavatus, ablūtus.

lubenter. Lascivibundum tam lubenter currere. (lamb.)

SYN. Libenter, sponte, ültro.

lubet. Non tibī lubeat foras thire. (Phal.) V. Libet.

lubricus, a, um. Lubrica convolvit sublato pectore terga, Virg. Æn. 2, 474. SYN. Labilis, mobilis, fugiens, fallens, fluxus, præceps, periculosus.

Lūcanus. Contentus Fama jaceat Lūcanus in bortis, Juv. S. 7, 79.

Porta maxime infignis, nepos Seneca. Hic bellum civile Cafarem inter & Pompeium gravissimo carmine scripsit. Periit incisa jussu Neroris vena, jam Consul defignatus. EPITH. Doctiloquus, ardens, Iberus, Hispanus.

lūceo, lūxī. ūt mibi pērpētuo lūceat igne focus, Tib. 1, 1, 6. SYN. Luccico, illuceico, illuceo, collucco, iplendeo, fulgeo, cfiulgeo, refulgeo, emico, niteo, rutilo, corufco, radio, irradio. PHR. Lucem, fumen do, spargo, dispergo, effundo, jacto, mitto, emitto, jacio, jactilor, vibro, Rădios spargo. Luce corusco. Splendore, rădiis coruscare, renidere, fülgürare, ardere. VERS. Para per noctem in luce refulsit alma parens. Ecce levis summo de vertice visus Juli Fundere lumen apex. Ardet apex căpiti cristique a vertice samma Funditur, et vastos umbo vomit ai reus Ignes. Qualis cum cærula nubes Solis inardeleit radiis, longeque refulget. Æraque fulgent Sole laceisita et lucem sub nubila jactant. Pesitæque ex ordine gemmæ Clara repercusso reddebant lumina Phæbo. V. Splendor & Lumen.

lucernă. Tetque geram myxet, ună licernă wecer, Mart. 10, 41. SYN. Lychnus, lampas, tæda, fax. EPITH. Vigil, viva, clara, lucida, fērvēns, micāns, pinguis, noctūrnā, ignivomā, noctitugā, matūtinā. V. Lampas.

Nec facundia descret bunc, nec lucidus ordo, Hor. A. Poet. 41. lūcĭdŭs. SYN. Lūcens, iplendidus, iplendens, fulgidus, fulgens, nitidus, nitens, rutilus, rutilans, corufcus, corufcans, radians, micans. PHR. Luce cosulcans, micans, refulgens. Flammis et luce renidens. Rutilum vibrans lumen. Nitido splendore coruscus. Coruscam licem vibiam. Splendore corusco flammous, igneus, conspicuus. V. Splendidus. zőlĭ5iīl lücifer, éri. - či vigil filir Lüttér tatit čyala, Ovid. Faft. 6, 474. SVN. Phôlphánis. EPITH. Vigit, übüs, rösčüs, sérénüs, almüs, awite, lūcitis, roleidis, matūtinus, cilrus, pūrus, pūrpurčus. PHR. Lūciferi Rella, sydis, aifrum. Alrere nuncius, socius, prævius. Diei mincius. Silis pranuncius. Aurera pravili fiella. Portans eco ab axe diem. VERS. Matutinis surgit cum roteieus horis Lucifer. Cum jam Lucifer alba Nuncius Aurora chiro se attolleret ortu. Vocat Auroram calo nitidifiimis aibo. Et celi fratione novilsimus exit. Rubro surgebat ab zonore sulgens Liciter. Liciter ut nitidos producit in athere vultus Clarior, et lætő nûnciát őre diem. Fü geat et rúseis Lüciter almes equis. Admoni-

Aurora. Mane. lūcifugă. Stēliid, lūcifugis cingēfla cabilia blattis, Virg. Geor. 4, 247. SYN. Noctivagus, nocturnes.

Lūcīnā. Dīcite, tū nībīs lūcen Lūcīnā dedīfi, Ovid. Faft. 3, 255. Diana nomen, vel Lana. Sic ciam Juzo appellatur qua partubus prass. V. Juno, & Diana, Lura.

torque operum celo nitidissimus albo Lucifer ortus erat. V. Diluculum.

lūcius. EPITH. Vorāx, rapax, alper. PHR. Rex atque tyrannus aquarum. Lucius obicuras ulva concoue lacunas obsidet.

Lucrētiš. et grevis incumbens cafts Lucrētiš ferrs, Claud. Lucretis, urbs Rome Præfetti filia, user Tarquinii Culletini. Huic wim intu-lit Tarquinii Superbi filius, dittus Sextus Tarquinius. Sed illa miro exemplo pudicitiam quam nifi coacta non amiferat, ulcifci volen, convocatis patre, marito, ceterisque agnatis, ac Tyranni stagitis indicato, educto gladio, quem sub veste occultum babuit, sese ipsa consodit. EPITH. Pudica, casta, constant, genezosa, formosa, magnanima, venusta, infelix, Romana, Collatina. PHR. Pudoris îpsă sui vindex. Generosă virago, Animi matronă virilis, Que scelus învito perpelsa est pectore. Celebris spectată Lucretiă fama. VERS. Dixit et eductum latebris qui vefte latebat. Pectore sab niveo gladium moribunda recondit, et ruit in capulum, velut hoc relevare pudorem Vülněrě proftratům válčat.

lucror, aris. Cur mali tami, ja et interfetta lucrandi, Prud.

SYN, Lucrifacio. PHR. Lucrum, quæstum facio. Consequor opes. Lucris atigeor.

lucrosus. Cur mibi sit damno, tibi sit lucrosa voluptas, Ovid. Am. 1, 10, 35. SYN. Quæftűcsűs, ütilis.

lucrum, î. Spērnē lūcrūm, vēxāt mēntēs vēsānā libīdo, Val.

SYN. Quæftus, commodum. EPITH. Avarum, ingens, magnum, exiguum, tenue, turpe, inhonestum, pudendum, dulce, optatum. PHR. Fædī Infamia lūcrī. VERS. Lucrum ingēns largo ditat proventu. Luerīs, vel dīvitīs inhiāns. Avāro incumbere lucro.

lūelā. SYN. Luctamen, luctatio, luctatus, certamen, pugna, paleftra.  $oldsymbol{V}$  . LuEtor.

lüctāmen, inis. Sterneret æquor aquis, remo ūt lūctamen abesidt, Virg. Æn. 8, 80. SYN. Lūctātio, lūcta, conatus, nīsus.

luctator, oris. V. Ablea.

luctificue. Luctificus pavor et tempeftas aucta timendo, Sil. 6, 557. SYN. Luctuosus.

lūctisonus. et gemitu, et lacrymis, et luctisono mugitu, (Sp.) SYN. Flebilis, lamentabilis.

luctor, aris. Sævit, et infraeta luctatur drundine telum, Virg. Æn. 12, 387. SYN, Obluctor, contra conor, certo, infto, nitor, obnitor, contēndo. PHR. Cōrpus ēxērcĕo pālæftrā: Cōntēndo, wel cērto lūctā, pă-læftrā, īndūlgĕo pālæftræ, lūctæ. Cērtāminā, lūdūm, pūgnām inĕo, exērcĕo. VERS. Ēxērcēnt pātrīas ölĕō lābēntē pālæftrās Nūdīs socī. Pārs īn gramīnĕīs ēxērcēnt mēmbrā pālæftrīs. Cōntēndūnt lūdo ēt fūlvā lūctāntur arenā. Ēt jām contūlērānt arctō lūctāntur nexū Pēctora pēctorībūs. Pīnguēļque īn grāminĕ læto, īntēr se ādvērsīs lūctāntur cōrnībūs hædī. Īncālūtēre animī dūrā cērtārē pālæftrā. Nīmio ēxērcēnt agiles sūdōrē pālæftrās. Īmmīſcēntquē mānūs mānībūs, pūgnāmquē lācēſsūnt. V. Pagmo.

## Descriptio duorum inter se luctantium.

Congrediturque ferox: puduit modò magna locutum Cedere: rejeci viridem de corpore vestem, Brachiaque opposui, tenuique à pectore varas In statione manus, & pugnæ membra paravi. Ille cavis hausto spargi me pulvere palmis, Et modò cervicem, modò crura micantia captat. Aut captare putes, omnique à parte lacessit. Me mea desendit gràvitas, frustraque petebar: Digredimur paulum, rusfusque ad bella comus, Inque gradu stetimus certi non cedere, eratque Cum pede pes junctus, totoque ego pectore pronus, Et digitos digitis, & frontem fronte premebam.

Ovid. 9. Met.

luctuosus. Hēļpēria mālā luctuoja. (Dact. Troch.) Hor. Od. 3, 6, 8.

SYN. Funcitus, miser, infelix, fiebilis, lacrymābilis, lūgubris, trīfis, mæstus.

luctus, us. Luctus ut in Druso publicus ille fuit, Pedo.

SYN. Flētus, gemītus, laciymæ, queftus, planctus, lamentum. EPITH. Mæstus, trīstis, æger, amarus, edax, acerbus, atrox, tumidus, sævus, segnis, mieer, iners, avidus, līvidus, ater, acer, ūrgens, horrisscus, horribilis, informis, querulus, rigidus, satālis, resonāns, ūndans, mærens. VERS. Totamque videmus Consedise ūrbem lūctū. Divērso mīscēntūr compita lūctū. V. Lugo. Lacrymæ. Fletus.

lucubro, as. Hæc dat nöckurnis nox lucubrata Camænis, Mart. 4, 90, 9.

SYN. Elūcubro, laboro.

luculenter. Med lingud Chriffus luculenter, disseret, (lamb.) SYN. Clare, nitide.

lūculēntus. Nēc dīetāt mibi lūculēntus ātris. (Phal.) Mart. 2, 86, 4. SYN. Clārus, nitidus.

lācus. Nūllī cērtā dömūs, lūčīs bābītāmūs opācīs, Virg. Æn. 6, 673. SYN. Sylvā, nemus, sāltus. EPITH. Sacer, facrātus, salens, inciedus, verendus, horrens, tenebrosus. V. Sylva.

lūdibrīum.—— Jūvānt mīsēra lūdībrīd chārta, Mart. 10, 4, 7. Lūdibrīum nīcis, borrēfcēns vīs āspērd Pontī, Sil.

SYN. Lūdus.

ļūdībūndus. Hac lūdībūndus dīnerāt. (Iamb. Dim.) Prud. Per. 2, 400. SYN. Jocans, vel ērrābūndus, vagus.

ludicrum, î. Nunc îtăque ît wêrsus, ît cateră ludicră pono, Hor. Ep. 1, 1, 10. SYN. Jocî.

ludicer, Adjett. SYN. Jöcosus, facetus, genialis, wel ridicultin

ūdo, lūsī. Hæc čgš Pī črīā lūdēbām tūtās în ūmbrā, M. rt. 9, S6, 3.

SYN. Văco, īndūlgĕo, vel īllūdo, rīdēo, īrrīdĕo, vel delūdo, fāllo, dēcipio. PHR. Mēntēm, ānīmūm, cōrpūs lūdō reciĕo, lāxo, rēfīcio, ērīgo.

Vīrēs lūdō recrĕo, rēsūmo. Tempūs lūdō trāho, dūco, fāllo, pērdo, tēro, īnsūmo, trādūco, trānsīgo. Noctī lūdūm æquārē, īn lūcēm lūdūm fērrē.

Lūdō diēm, noctēm dūcērē. Mūsās sēvērās tēmpērārē lūdō. Tēmpūs dārē lūdō.

lūdus. Lūdus idēm ginuīt trēpidum cērtāmēn it īrām, Hor. Ep. 2, 19, 48. SYN. Lūsus, vel jōcus, vel gymnāsiūm. EPITH. Jöcūsus, lætūs, jūcūmdus, mollīs, grātus, lēpidus, īnmocūus, blāndus, fēftus, plācīdus, āmænus, pūčītiks, lēvis, īnanis, dubius, āncēps, fāllāx, vētītus, īllīcītus. PHR.

Lūdī dūlcēdo, solātīā, gaūdīā, oblēctāmentum. V. Ludo.

Lūdī pūblicī. ŠYN. Spēctāculā. EPITH. Solēnnēs, celebrēs, theātrālēs, facrī, feftī. PHR. Lūdis celebrārē diem. Solennes celebrārē lūdos. Vārtīs solenniā lūdīs exequī. Dārē, ēderē, ēxhībērē fpēctāculā, vel·lūdos. VERS. Inftitūt sācros celebrī cērtāmine lūdos. Fēftīs celebrābānt līttorā lūdīs. Tūbā commīsos medio cānīb āggērē lūdos. Lēpīdīs hilārānt convīviā lūdīs. Comīcā componēt lætīs fpēctāculā lūdīs.

lucs. arboi ibulqui saii que lues, et letbifer annus, Virg. Æn. 3, 139.

SYN. Peftis, contagies, contagie, contagia.

Lūgdūnēm. EPITH. Nobilč, dives, antiquem, florens, superbūm, īnsīgnē, populosum, clārum, māgnificum. PHR. Gemino fluento nobile. Flumineis Rhodanus quā se fugāt incitus undis. Quāque pigro dubitāt flu-

mine mitis arar. Lugdunum jacet, antiquo novus orbis in orbe.

lūgeo, lūxī. Dārdānās, ēt vērsīs lūgerēt Graciā fātīs, Virg. Æn. 11, 287. SYN. Fleo, gemo, plānge, lacrymor, lāmēntor, quēror, dolto, plāro. PHR. Lūctībūs īndūlgērē. Lūctū fquāllērē, tābēscērē. Dārē ānīmūm īn lūctūs. Se īn lūctūm solvērē. Lūctū vūltūs concērē. Hōmīnūm consortiā vītāsē. VERS. Nēc mīnūs Hēlīādēs lūgent, et inānīā mortī Mūnērā dānt lācrymās. Resonāt māgnīs clāngorībūs æthēr. Āspicē dēmīsēs lūgentīs more capīllās, et tūnīcās lācymīs sīcūt ab īmbrē gavēs. Non pūdūtt rūptīs exolūlairē comīs. Non ālītēr quām sī nātī piā mātēr adāmptī Pīrēt ad extractos corpus īnānē rogos. V. Lustus & Triflis.

lūgubris. Quī gūrgis aūt qua flāminā lūgubris. (Alcaic.) Sānguinet lūgubre rubēnt, aūt Sīrius ārdor, Virg. Æn. 2, 173.

SYN. Lucttosus, lamentabilis.

Lumbiis, i. at duplex agitur per lumbos spīna, cavatque, Virg. Geor. 3, 87.

EPITH. Călidi, lascivi, sălaces.

lūmčn, ĭnīs. Lūminībūs flāmmæ ārrētīis, &c. Virg. Æn. 2, 173. SYN. Lūx, fulgor, iplēndor, nītor, jūbār, fāx, vel dies, vel oculus. EPITH. Īgnēum, flāmmeum, clārum, fulgidum, corūfcum, rādiāns, trēmulum, nītīdum, mīcāns, īrrādiāns, spēdtēum, ālmum, optatum, purum, scrēnum, ru ilum, rūtilans, fplēndidum, flāmmans, vāgūm, ērrāns, æthēreum, Phæbēum. PHR. Lūcīs nītor, fplēndor, rādiī, jūbār. Lūminīs dēcor. Lūcīdus nītor. Cāndor īgnēus. Lūx Solīs comēs: Fīlīš Solīs. Clārā lūcē corūfcum. Trēmulo īgnē corūfcans. Ēupiēns noctem. Ēxpēllēns tenebrēs. VERS. Pīcčum fērt fūmīdā lūmēn Tædž. Rūtilo fcintīllāt lūmint lāmpās. Clārum ēmīcūtt Sole olientē jūbār Īgnēus āppārēt prīmā crēpūfcūlā cāndor. Ē mēdio lūcīdā flāmma micāt. Dānt clāra ācēndīš lūcēm. V. Lucco, Illumino, Splendor.

lūnā. Lēfētūs solīs varios, lūnæquž labores, Virg. Geor. 2, 478.

SYN. Phæbē, Diānā, Lātoniā, Lūcīnā, Cynthiā, Deliā, Hecktē, Trīviā.

zitur curru invetla quem bigæ trabunt. EPITH. Mentlutā, tremijiā, lu-

cida, bicornis, aŭrea, nivea, candida, formosa, globosa, hamida, roscida, cornigera, gelida, frigida, pallida, argentea, clara, serena, crescens, decrēicēns, senēicēns, mūtābilis, inftābilis, vagā, ērrāns, pērnōx, nôctūrnā, silēns, tācītā: PHR. Phæbī sörör. Lātēnæ filiā. Sörör æmulā Phæbī. Dea noctivaga. Aftrorum regina. Decus aftrorum. Noctis sydus, decus, īgnīs, Dea. Lūnæ jubar, splēndor, sīdus, vultus, sacies, imago, cornua, globus, currus, equi, bigæ, orbis. Tacitæ moderatrix Conthia noctis. Phoebe noctibus imperans. Nativa luce carens. Fratris vel Solis de lumine lūcens. Niveis bigis invēcta. Fülgentia Lūnæ cornua. Lūnaris lampas, currus, Lunares equi. Lunare jubar, sydus, Nocturna Diana. Instabili varians sua cornua motu. Tacitæ amīca silentia Lunæ. Cornu præsignis adunco Delia. VERS. Non erat, et colo splendebat Luna serêno. Lună nocturnos altă regebat equos. Quam nunc în cornua primum Surgere, nunc plenam tumido splendescere vultu Cernimus. Nunc nova se cūrvans în cornua, nunc velut oris Dimidium fingens. Pură nec obtūsīs pēr cælūm cornībus ībat Lūna. Ātque soporīferos nīveīs argentea bīgīs Lūna vehit radios. Quoties Latonia cœlo exoritur. Almaque currū Noctivago Phæbe medium pulsabat ölympum. Sed Velper opacus Lunares jam ducit equos. Noc par aut eadem nocturnæ forma Dianæ. At si virgingum suffuderit ore iuborem Luna. Nec candida cursum Luna negat, splendet tremulo sub lumine pontus. Luni mihi tremulum lumen præbebat eunti.

Lūnă crīscēns. PHR. Lūnă revertentes collīgit īgnes. Ingens Lūnæ novūm referentis ortūm. Lūna in nova cornūa crescit, orbem, wel cornūā reparat, resumit, renovat. VERS. Nova crescendo reparabāt cornūā Phœbē. Lūnā resumebāt decimo nova cornūā motū.

Lūnā plēnā. PHR. Cornībūs in plēnūm rědit Lūnă coactis. Lūnă orbēm vel cornūa complēt, ēxplēt: plēno orbē mīcāt. Orbēm Lūnā coāctīs, vel jūnctīs cornībūs implēt. Lūnā dēmīsos plēnā rēcollīgīt īgnēs. Plēno tūrgēscit Cynthia cornū: tumido splēndescīt vūltū. VERS. Clārīor quanto micat orbē plēno, Cūm suos īgnes cočunte cornū jūnait, ēt cūrtū properante pētnox ēxerit vūltūs rūbicūnda Phæbē.

Lūnă decrescens. PHR. Orbem Lūnă contrăhit, angustăt, cogit; orbe con-

tracto deficit, interit; lumina perdit.

Lunæ eclipsis. V. Eclipfis.

lūnāris. Lūnārī sābjēcīā globo, &c. Claud. de Rap. Pros. 2, 2, 8. SYN. Aliquando Lātonius.

-..--

lūnāticus.

lūnātis. Dūčit āmāzčnidūm lūnātīs āgmīnā pēltīs, Virg. Æn. 1, 494. SYN. Cūrvātūs, rēcūrvūs.

hio, is, lúi. Vāſaīo pænās tāndēm liitūrā pröfundo, Cl. SYN. Solvo, pērsolvo, ēxsolvo, pēndo, wel livo, ēluo.

lupă. adjuis, et răpidæ tradis ovile lupa, Ovid. A. Am. 3, 3.

EPITH. Ferox, trux, inhumāna, furens, obscena, lascīva. Pro meretrice. V. Meretrix.

lupanar, aris. Intravit calidum veieri centone lupanar, Juv. 6, 121.

SYN. Profitbulum, lüstrum. EPITH. Spurcum, impurum, turpe, immundum, fædum, obscænum, probrosum.

lupātum. Vērbera ienta pati, et durīs parere lupātīs, Virg. Geor. 3, 208.

SYN. Frænum, habena. V. Frænum.

lúpērcal, ālīs. Rēttuit, ēt gelidā monstrāt sub rūpē Lupērcal, Virg. Æn. 8,

Locus in Palatino monte, Pani Pafforum Deo consecratus. Ibi Lupercalia festa in ejus bonorem, mense Februario, celebrabantur. VERS. Illa loca nomen fecit, locus ille Lupercal; Magna dati genitrix præmia lactis hăbět.

Lupērcī, orum. Hīc exultāmes Sălios, nudofque Lupercos, Virg. Æp. 8, 662. Panos, Sylvarum Dei, Sacerdotes: qui in Festis Lupercalibus nudi per urbem cursitabant, & mulierum palmas uterosque caprina pelle feriebant, ut faecunditatem aut selicem partum tribuerent, infami superstitione capti. Luperci autem dieti, quod Pan Lupos arceat à pecudibus. EPITH. Succinett, agiles, văgī, nūdī, văgāntēs,

lupīnus, a, um. Nēc non et jecoris quærātur fibra lupīnī, Ser.

pus. *Torva ikænā lipūm sēguštūr, lipūs īpsē cāpāllām,* Virg. Ecl. 2, 63. EPITH. Mārtĭūs, ūlūlāns, rāptor, ācēr, rāpāx, āſpēr, āvīdūs, **(ævūs, sān**lŭpŭs. guineus, eruentus, rapidus, ferus, rabidus, vorax, trux, ferox, terribilis, immītis, crūdēlis, prædo, hīrtus, ingēns, infestus, insidiātor, nocturnus. PHR. Pecorum, ovium hoftis. Armentis infestus. Ovium prædo vorax, īnsidians ovīlī. Ingens stabulīs, pecorīque lues, vel timor. Pecorīs lupus ēxpūgnātor opīmī. In plācīdās sānguinolēntús ovēs. Bālāntūm tenēto tūrbā timēndā grēgī. Flāmmāntiā lūminā torquens. Luporūm ēxiciālē VERS. Plēno lupus insidiātus ovili, Cum fremit ad caulas, vēntos pērpēlsus et imbres: Nocte super mediā, tūtī sūb mātrībus agnī Balatum exercent: ille asper et improbus îră Sævit in absentes: Collēcta fatīgat edendī ex longo rabies, et sīccæ sanguine fauces. Lupī, quos - împrobă ventris exegit cæcos răbies. Răpax stienulante făme, cupidusque cruoris, încuftoditum captat ovile lupus. Trifte lupus stabulis. Sævit ut Inter oves atrox lupus ore cruento. Effera fævit, atque impafta truces ululatus turbă luporum exercet, morsuque quatit obstantia claustră. Ceū stimulante fame rapuit cum Martius agnum averso pastore lupus, fætumque trementem ore tenet presso, tum si vestigia cursu Auditis celeret balatibus obvia pastor, Jam sibimet metuens, spirantem dentibus īmīs Rejectat prædam, et vacuo fugit æger hiatu.

lūridus. Lūrida terribiles miscent aconita noverca, Ovid. Met. 1, 147.

SYN. Pāllīdus, pāllēns.

lūscinia. Lūsciniæ tumulum sī Tbelesīna dedu, Mart. 7, 86, 8.

SYN. Philomela. V. Philomela.

lusito, as. imamque dente lusitante fimbriam. (Iamb.) V. Ludo. lusor, oris. Sīc, ne perdiderit, non cefsat perdere lusor, Ovid. A. Am, 1, 453. PHR. Lūsūs, vel lūdī amans.

lūftrālis. Pērpētuī tērgo bovis, ēt lustrālibus extis, Virg. Æn 8, 183. SYN. Luftricus.

lūstricus. SYN. Lüstrālis. lūstro, ās. Sævus anbēlantī mæni a lūstrat equē, Ovid. Trist. 4, 1, 78.

SYN. Pěragro, viso, inviso, pěrerro, oběo, circumeo, vel expio, purgo, vel cîrcumípicio, examino.

lüftrüm. Non absunt illic saltus, et luftra firarum, Virg. Geor. 2, 471. -SYN. Antrum, caverna, specus, ferarum cubile, latibulum, vel lupanar, vel luftrāle sācrificium, facrum, vel quinquennium, ölympias.

lūsus, ūs. Mollībāt Lūsugue suo mīrābile Pātris, Ov. Met. L. 8, 199. SYN. Lūdus, jocus. PHR. Placido lūsū gaudia captare. V. Ludus, Focus.

lutesco. Sanguine diluitur tellus, cavu terra luiffit, Fur.

SYN. Sordesco, în lutum cogor.

Lutetia. Francigenæ princeps populosa Lutetia gentis, Sc.

Urbs Gallici Imperii Čaput, cujus laudari satis non possunt magnitudo, splendor, divitiæ & opulentia. Hane Sequana sluvius tripartitam satit; Prima pars, Urbs; altera, Civitas, tertia Universitas appellatur. Fundatum aiunt à Paride Galliæ Celticæ Rege XVIII. Nomen non babet à Luto: Anteà vocabatur Leucotetia (à candore civium, nounds, enim Gr. candidus;) unde Lutetia, per syncopen, priorque syllaba produci deberet. SYN. Pärisii. EPITH. Māgnā, īmmēnsā, populbsā, rēgiā, nobilis, sīnclytā, doctā, potens, selīx, victrix, sūpērbā, clārā, sāmosā, celebris. PHR. Ūrbs Părisiacă. Arcee Părisiācæ, Frāncigenæ prīncēps populbsā Lütētiā gēntis. Ūrbium prīncēps. VERS. Cūnetā Pārisiācæ cēdant mīrāculā terræ: Nātūra hīc posuīt quīcquid tübīquē sūst. Audīst, obstūpušteque hospēs, sēssūsquē viātor Vīdīt, ēt haūd veilās crēdidīt spēs sūss.

lūtěus. Aūrora în roseis fülgēbāt lūtea bīgīs, Virg. Æn. 7, 26. SYN. Flāvus, flāvens.

Inteolus. Mollia luteola pingit vaccinia caltba, Virg. Ecl. 2, 50.

V. Luteut. tütčüs. Dīffingit Rbēnī lūtčūm căpūt: bæc čgŏ lūdo, Hor. Sat. 1, 10, 37. SYN. Lūtūsūs.

Hitulentus. Ten lapides waries lutulenta radire palma, Hor. Sat. 1, 4, 87.

SYN. Cenosus, limosus, lutosus. PHR. Luto plenus, fædatus, turpis, fædus, sordidus, obscenus.

lutum. -- Vel amīca luto sas, Hor. Ep. 1, 2, 26.

SYN. Līmus, cœnum, sordēs, fæx, īlluvies. EPITH. Turpe, ūdum, sordidum, færdum, graveolēns, triffil, palūtre, crassum, pīngue, tenāx, īnfectum.

lūtūm—— Jām cržcēō mūtābīt vēllērā lātō, Virg. Ecl. 4, 44. SYN. Lūtea. EPITH. Croceūm.

lūx, lūcīs. Rēflist Anēās, clārāque in lūcē rēfūlist, Virg. Æn. 1, 502.

SYN. Lūmēn, fplēndor, fūlgor, nītor, jūbār, fāx, vel dīes. EPITH. Ignēā, flāmmēs. clārā, almā, sērēnā, rādīāns. PHR. Lūcīs nītor, fplēndor, rādīī, dēcor. Lūcīdus nītor. Cāndor īgnēus. Trēmulo īgnē corūlcāns.

Pūrpūtēum lūcīs jūbār, ē mēdīo lūcīdā flāmmā micāt. Rūtīlā fcīntīllāt lūminē lāmpās. V. Lumen & Splendor.

Luxuriam premeret cum craftina semper egestas, Mart. 3, 10, 3.

lūxo, as. SYN. Resolvo.

lūxŭriă, wel lūxŭriës.

SYN. Lūxus, vel lāfcīviā, libīdo. EPITH. Prodigā, blāndā, potulāns, misērā, mollis, dēses, inērs, īgnāvā, sēgnīs, tūrpis, inhonestā, nocīvā, noxiā, dēsidīosā, estusarā, insānā, cæcā, estrēnīs. PHR. Prodigā rērūm, lūxurēs. Nūnquām pārvo contenta pārātū. Lūxūs populātor opūm. Distuser honestī. Lūxūquē mālo conļūnesa volūptās. Inimīcā virtūtī lūxures. Marcidā delictīs. Sēgnī lūxū distlutēt, solvī, stricere, Distpāre opēs, corrūmpēre mēntēm, vel šnimūm. VERS. Lūxura catīnotise

jāmdūdūm prodīga famæ, Delībūta comās, oculīs vaga, languida vocē, Pērdīta delīcīis, vītæ cui causa volūņtas. Cui semper adhærens infelix humilī grēfsu comitatur egeftas. V. Libido, is. Lūxūrīant animī rebūs plerumque secundis, Ovid. A. Am. 2, 437. SYN. Lūxūrīor, lībīdīnor, lascīvio, velābūndo. VERS. Lūxūriantque

ănimi rebus plerumque secundis. Deliciis luxuriare novis. Cum juvenilibus annis Luxuriant animi, corporaque îpsă vigent.

lūxurioeus. Hausisti patrias lūxuriosus opes, Mart. 9, 84, 4. SYN. Laicīvus, libīdinosus, vel prodigus, vel abundans.

Links, de. His filiant, einit at Lam bleathe ded, Virg. Geor. 3, 135. SYN. 11x. des, füxirla, en pompl, faftis. EPITH. Regalis, fplenchais, regilieus, molls, milis, acheminius, nocens, fedus, femineus, effusis, segula, infrenis, casex, insinus, cecus, turpis. PHR. Populater dolan. Regint thebalitat taxt atria. Ipalæque ante bra paratæ Regitio

lini. V. Tandon. Linis. Light a Dot's Praisipals paintigal Ijan, Ving. Æm. 4, 58.

Linkis. Parcalit Jan Pact de miri Idaet, Virg. Æn. 8 344. Mins A calla, et l'amplim car Just anaime, & alterim Paul pafferie Da. IPITH, Universas gilleus, piniter, Parthelaus, à Parthela viene cepair : Inglifius, Lius, frigicles, riveles, PHR, Monta Lycel vestes, inex, constant Cities sinci librat. VIRS, Ipse nemus linguens pătrium almigid 18 cal Pla Sylum cinta.

1 1 cl. a., itals - Stalanger I s. I. a. ani . Ovic. Met. 2, 526.

Reservation on the first for community East creatington experies which Jaour, carea de como tara en en era Regar la precesa fa, ipament Locamo e agua escala. Pela H. heidlis, incis, immanis, ilia, erbei de, chrise, implie, theritigue. FHR. Nichs ferbille Livelin. Arcidiels Tyranais. Hitalini sinculni mūzins. VERS, Fit ižjošs, čt včtarie sirelt välligil Komz.

Namelia. Bet feltele mit frede priter. Oral Met. 2, 404. Nahrlis .- Nairelin Jam' abrahitat, abrit, Var. An. 1, 735. SIN Limits dermit V Larray

Licentides, la Elith Scholar, e la Licenção Princip al econômico reconficiença Lá Inglên, Oc. Met. L. 4, 12, River of arian, Bureau on the color of the comme of an one recording. EPITH. Acts. Chills. Septemble indyninkinus, skolityka limplis, viššinks, gade Rancus i davija majoki reput i drani po milja skulen. VERS, Terski pricis, kima chil ir Miljoli, kimpls. I anlicis kriini, škul nakanim skynini 18 dryk. – pr

Deployies - Lacturate of an Logica to the hor Example are in Regres leafhalana kurus Inen Alam erana Tari pe je Petri wes legare land for a process of the angles. EPITH, Forth, legare lands and the control of the process process. Valve Control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of t

SIN Actual LATS IN is switch drift a Faster Flories and

Malai (K.) as Fredus evide (1801) is 42 Vap (Malai 1814) Keisa (1901) is all saads (1812) aran (1901), Von Malai (1814) And the first areas control of the Proposition of St. No. 1981.

Renata (Brigg), alembia calabat, populotegrala Var allangary. SNN Armonalabat V (Sam. Diangalas ——Sales (SNN Erronia) no populotegralabat, p. 3770

Antara aria, sandrana tana aria

was and the real countries with a state of

May that we have the commence of

் இவிவி அமேல் கூடிய பெறியார் ஒரு நே and the second of the second second in high School at their and the later with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of ستنازي والملالا بساور بنعف أأوسى

ું∵ાંચ,

lynceus, et. et duo Theftiadæ Prolesque aphareta Lynceus, Ov. Met. 8, 304.

Unus ex Argonautis, Apharei Filius, qui propter eximiam omnium Rerum Scientiam trans Æthera Terræque Barathra Visu penetrasse dicitur.

dishilab. EPITH. Fortis, ācēr.

Lyncus. Rex ubi I yncus èrat Regis subit ille Penaies, Ov. Met. 5, 650.

Scythiæ Rex, qui Triptolemum occidere tentavit, & in lyncen mutatus est.

EPITH. Perfidus, immanis.

lyra. et movet auratæ pollice fila lyra, Ovid.

SYN. Cīthără, fides, ĭum, testudo. EPITH. Imbēllis, čbūrnā, aūrātā, Æmonĭā, Phœbēā, apollinea, Cāstālīā, aŏnīā, Pīērīā, canorā, blāndā, ārgūtā, vōcālīs, dūlcisonā, sonorā, suānīppēā, à Phœbo & Musis, orphæā, orphētā, Thrāciā, Thrēciā, Bistoniā, Bistonia, Rhodopētā, ab Orpheo Thracio: arīoniā, amphīoniā, Cyllēniā, à Mercurio. VERS. Trāctāt ināurātæ consonā silā lyræ. Thrēciām digitis sincréputise lyrām. Aūrēā filā lyræ. Phœbō dūlcīsonām pērcutšentē lyrām. Dēsuctæ rēpētīt fīlā canorā lyræ. V. Fides, ium; Citbara.

lyricen, inis. V. Fidicen.

lyricus, Et myrici vales numero sunt Mnemosynarum, Auf.

Lýsippus, i. Pingërët, aut aliut Lysippo duceret Ærd, Hor. E. l. 2,.

EPITH. Solers, dexter, peritus, inclytus, nobilis.



Lūxus, ūs. Hōc faciūnt, nimio ne Lūxu obtūtior ūsūs, Virg. Geor. 3, 135. SYN. Lūxuriės, lūxuriš, vel pompa, faktis. EPITH. Rēgālis, splēndidus, rēgisicus, mollis, mālus, āchæmenius, nocens, fedus, fæmineus, effusus, segnis, înfrēnis, exlex, īnsānus, cæcus, tūrpis. PHR. Populātor opum. Rēgālī splēndidā lūxū ātriā. Epulæque ānte orā paiātæ Rēgisico lūxū. V. Luxuria.

Lyaus. Legifera Cireri, Phaboque, patrique Lyao, Virg. Æn. 4, 58.

V. Bacchus.

Lýcæŭs. Pārrbāšiē dielūm Pānūs dē morē Lýcæī, Virg. Æn. 8. 344.

Mons Arcadiæ, ubi Templum erat Jovi dieatum, & alterum Pani pafforum

Deo. EPITH. Ūmbrosūs, gĕlĭdūs, pīnĭiēr, Pārrhāsiús, à Parrbajo wieise
oppido: āngūftūs, āltūs, fīrīgīdūs, nīvĕūs. PHR. Montis Lýcæī vērtēx,
āpēx, cūlmēn. Gĕlĭdī sāxā Lýcæī. VERS. Īpsē nēmūs līnquēns pātrīūm
sāltūfquĕ Lýcæī Pān övĭum cūftōs.

Lýcaon, onis. - Sociumque Lýcaona sumit, Ovid. Met. 2, 526.

Rex Arcadiæ, qui bospites suos occidebat. Hanc crudelitatem experiri voluit Jupiter, cumque sibi insidias parari conspiceret, Regiam sulgure excessit, ipsemque Lycaonem in lupum mutavit. EPITH. Ārcādīts, sævüs, immānis, tērox, crūdēlis, dirus, īmptūs, sarrilēgūs. PHR. Notūs fertate Lycaon. Ārcādīcus Tyrānnus. Hūmāno sanguine gaūdēns. VERS. Fīt lupus, et vēteris servāt vēstigiā formæ.

lycāonius, ēccē Lycāvniæ prolēs īgnārā pārēntis, Ovid. Met. 2, 494. lychnus.—Dēpēndēnt lychnī lāquēārībus aūreīs, Virg. Æn. 1, 730. SYN. Lāmpās, lucērnā. V. Lampas.

Lycomedes, is. EPITH. Scyrius, pius.

Lýcūrgus. Pēntbžā, tū vēnčrāndž, bipēmifērumquē Lycūrgum, Ov.Met. L. 4, 22.

Rex Tbraciæ, Baccbum excfus, cujus vites omnes eradicare tentavit. EPITH.

Acēr, Thrāx, bipēnnifēr, māgnānimus, sēcūrīgēr, īmpiis, vēsānus, quia

Baccbum ei furorem immifife fingunt, ob vites bujus Dei avulfas. VERS. Tēr
zā pročul vāftīs colitūr Māvortiā cāmpīs, Thrācēs ārānt, ācrī quondūm,

rēgnātā Ļýcūrgo. Virg.

Lycūrgūs. Lacedæmoniorum Legislator, qui cum Eunomo fratri in Regno sæccesfisset, iliud Charilæo Eunomi posthumo filio restituit, Tutorisque seu Vicarii nomen
assumpsit. Sanetissimas leges condidit, ac patriæ utilissimas. EPITH. Förtis,
lēgiser, amyclæŭs, Therapnæŭs, Lacedæmoniŭs, jūstus, æquus, prūdens.

VERS. Quidquid legiféro profecit Sparta Lycurgo. Lydia. în të pampinëos prof erret Lydia thyrsos, Cl.

SYN. Mæóniá. EPÍTH. Dives, pretiosa, aurea, à Paelolo Fluvio: vel à Cræfo Rege.

Mdius. ad terram Hesperiam venies, übi Lydius arva, Virg. Æn. 2, 781. Mdus. Lydorumque manum, collectos armat agreftes, Virg. Æn. 9, 11. SYN. Mæönius.

lýmphä. Procesii, summoque bausit de gurgite Lymphai, Virg. Æn. 9, 23, SYN. Aqua, unda. V. Aqua.

lýmphātus.—Sině more fürīt lýmphāta per ūrbēm, Virg. Æn. 7, 377. SYN. Lýmphāticus, furens, rabidus, īnsānus, demēns.

lynceus, a, um .- Ne corporis optima lynceis, Hor. Sat. 1, 2, 90.

lynx, yncis. His vel bæc : sæpius bæc.

Lyneibus ad cælum vēlla ariadna tuis, Prop. 3, 17, 8.

EPITH. Māculosā, vārīā, vērsīcolor, vēlox, crta, fugāx, Scythīcā, timīdus, ācūtus. PHR. Ācūto lūmīnē solērs, Būccho facrā. Bijugūm pictis Insīguiā fracols Cēlla prēmīt lyncūm,

lynceūs,

lynceus, ei. et duo Theffiadæ Prolesque aphareia Lynceus, Ov. Met. 8, 304. Unus ex Argonautis, Apharei Filius, qui propter eximiam omnium Rerum Scientiam trans Ætbera Terræque Baratbra Visu penetrasse dicitur. distillab. EPITH. Fortis, acer,

Lyncus. Rex ubi I yncus erat Regis subit ille Penaies, Ov. Met. . 6,60. Scythiæ Rex, qui Triptalemum occidere tentavit, & in lyncem mutatus eff. EPITH. Perfidus, immanis.

lýra. či movět auraiæ föllice fild lýræ, Ovid. SYN. Cithara, fides, ium, testudo. EPITH. Imbellis, eburna, aurata, Æmonia, Phæbea, apollinea, Castalia, aonia, Pieria, canora, blanda, argūta, vocalis, dūlcisona, sonora, fuavis, aganīppēa, à Phaebo & Musis, orphæs, orphēia, Thrācia, Thrēicia, Bistonia, Bistonia, Rhodopēia, ab Orpbeo Thracio: arionia, amphionia, Cyllenia, a Mercurio. VERS. Tractat inauratæ consona fila lyræ. Threiciam digitas increpuisse lyram. Aūrea fila lyra. Phabo dulcisonam percutiente lyram. Defucte reretit fīla canora lyræ. V. Fides, ium; Citbara.

lyricen, inis. V. Fidicen.

lyricus. Et myrici vaies numero sunt Mnemosynarum, Auf.

Lysippus, i. Pingërët, aut alius Lysippo ducërët Ærā, Hor. E. l. 2, E. I, 240.

EPITH. Solers, dexter, peritus, inclytus, nobilis.



## M.

Neurous, ei, triffel. Veelte Peletieränium Mätärens in Pelens adalle, Ov. Met. L. 1, 2. L. 452. Æst: files, Appellinis Delphici facerdes. ÉPITH. Ædűdés.

Măcedonia [Secunia breeis, freeter pralacitare] Gracia pars, abi celebrii 1-e Leas, Tempe deffer. SYN, Emathii, emonia. EPITH. Pugnar, ferox, vietrix, indomità, audax, nerilis, clara, fortis.

micer, macra, crum. Ebel quille miler of plegul mich tallras in aren, Virg. Ecl. 9, 100. SYN, Macilentus, gracilis, gracilentus. EPITH. Macie confethus, tenuares, attenuarus, tenuis rerems, horridus, deformatus, turpis, Informis, exesus, iqualitidus, oboudtus, enectus, attritus, cericiens, languens, languidus. I abens, tabidus. PHR, exiles attenuatus in arcus. Micie iqual lai membra girens, trabens. Macie peresus. Macies membei exedit, fædit, depalettur, ext exedit i- prær, depaffa eft. VERS. Deficiens vie trabit dist cutis. Homica valtam Deformat macies : pallentes Goodbalt urtile. Et no at Internife nalitelt membra coler. Pallor in die sedet, macies in compae tote. Fügetat fire color, macies addunerat, od tenuliet. . artis. Aurerbt Errich is marier, manumque tumebat orbis, de Immicolof preefiba it terete tall. Maeie confecta seprem a ignoti novà forme biel, miebramergeb eblid. Concluimme made : color oft sind süngnive. Nam ner e gunt vires, ner qui color eise solebate. Vir habet ientem goje teget die trem. Jam lemina etwo everis figere genes. Jam lettel alle etett etter et verts male füncht mementibus eite Extânt constmptie viel ceilemla memorie. V. Sagrà Defengere nem Famit. macien. SYN. Microscopiación. V. Marti

militime in . Militale terresia, este sie and establishie. Oak, Ep. 20. res. SYN Clark, Salaula et lan Silan Medica. PHR. Mide

Bittebue, cété ma, cinsima.

Machine, sets was a reserved.

Machine, sets —Discription and Stability and Machine, at 16, 5. Fig. 19 C. S. C. S. C. Fund S. Sin, Mali ar legita, and Gracia Fina die mi capital die S. C. Sin, China etc. FFITH, Presis, periods, prodens, for a faith lighthess institute alling V. Meine. 

milativa islamat venkto ikelija iš milativa vito. Virgi ikali, 46. SYN, šre is 1822 gladija iš 1823 grada se oblika ikelija ratura, kiel within to live, with the conversion. It will bridge, within merit de gart state de la color de la legion de l'esta, division de l'esta, division de la color de l'esta, division de la color de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'esta de l'es and the district of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second der in de generale de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del companya del companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya de la companya de la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la companya del la Rankle Caller ere lane of most all the class lived freeless might freeless might freeless. In the class we have not a lightly of a same finds that the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of the class of t THE PARTY OF STREET STREET

māchīnātor, oirs. o māchinātor fraudīs, o scelērum artifex. (Iamb.) SYN. Fabricātor, artifex.

māchinor, ārīs. Nām tibi præterēā, quād mācbiner īnveniāmquē, Lucr. 3, 957. SYN. Molior, excogito, meditor, struo, exstruo, fabrico, few fabricor.

māciēs, ieī. Cām subito ē sīlvīs māciē confāciā sieprēmā, Virg. Æn. 3, 590. SYN. Tābēs. EPITH. Horridā, tūrpis, īnfelix, mišerā, īnformis, decolor, jejūnā, squāllidā, pāllidā, dēformis, trīstīs, inērs, pāllēns, āridā. Iīvidā. PHR. Mēmbrā, ārtūs consūmēns, ēxtēnuāns. Dēformāns vūltūm. Ōsā rēnudāns. Consūmēns ārtūs. Attenuāns ārtūs dūro lānguorē sölūtos. V. Macer.

măcilentus. V. Macer.

macrēsco, is. No nimis exbausto mācrescert inguine gallus, Mart. 13, 63. SYN. Macesco, grācilesco. V. Macer.

mācto, ās. Sōlēnnēs taūrum īngēntēm māctābāt ād ārās, Virg. Æn. 2, 202. V. Occido à cædo. Sacrifico.

māculā. Rējicē, nē māculīs īnfūscēt wēllērā pūllīs, Virg. Geor. 3, 389.

SYN. Notă, lābēs, Metapb. dēdēcus, înfāmiā. ĒPITH. Tūrpis, obfcenā, sordidā, ātrā, īmmūndā, īmpūrā, fædā, deformis, pudendā, PHR. Scābrā sitū, tūrpīfque ātrā rūbīgine lābēs. VERS. Tūrpēs ore fugārē notās. Māculīs dīfcolor ātrīs. Cærulēæ cuī tērgā notæ īnfīciūnt. Māculæ sēse ūndīquē fūndūnt. V. Sordes.

maculo, as. edită purpureo lucens maculatur amictu, Sil.

SYN. Commaculo, înquino, coînquino, fedo, politio, contămino, confpurco, turpo, deturpo, deformo, vel maculis aspergo, noto, vătio, diffinguo, pingo, lino, oblino, illino. PHR. Maculis, labe, sordibus înficio, temero, aspergo, conspergo, înquino. Maculas, sordes, labem înfero, însicio, înspergo. Turpi, înfamî labe noto. Labe decus eximno, ausero, tulpi, sigo.

māculosus. Cæruleæ cuī lērgā notæ, māculosus et auro, Virg. Æn. 5, 87.

SYN. Māculātus, înquinātus, sordidus, māculīs înfēctus, vel māculīs pīctus, āspērsus, vāriātus, īllitus.

madefacio, madefecī. — Viridēs madēfecērāt bērtās, Virg. Æn. 5, 330.

SYN. Hūmēcto, īrrīgo, īrrōrō; ābluo. PHR. Aquā spārgo, tīngo, ābluo, proluo, pērfūndo, īrrīgo. Supērstūsīs aquīs īrrōro.

madefio, fis, fit.-iterum madefient cade Philippi. V

SYN. Mădēsco, mădčo, îmmădčo, hūmēcior. PHR. Aquā āspērgor, pērfundor, tīngor, proluor.

måděo. āccīpit, et lārgō spārsă crŭörë mădět, Ovid. Fast. 4, 636. mådēsco. Plŭviōque mădēscit ab Austrē, Ovid. Met. 1, 67.

SYN. Mădčfīo, măděo, īmmăděo.

mădido, ās.—*îllě növō mădidāntēs nēētārē pēnnās*, Claud Rap. Prof. 2, 88. V. Madefacio.

madidus. Dum sedet et siccat madidas in carcere pennas, Cl.

SYN. Madens, hūmidus, hūmens, ūdus, ūvidus. PHR. ūdus aquis, aquis pērfusus, sparsus.

mador, oris. excipiens nullos, Auftro cefsante, madores, F.

SYN. Hūmor. EPITH. Fluidus, roleidus, riguus, îrriguus. PHR. Madidus defluit hūmor.

Mæānděr, drī.—Liquidīs Phrygius Mæānděr in undīs, Ovid. Met. 8, 162.

Phrygiæ fluvius, sinuoso & restexo aguarum cursu, quast ad fontem revertens. EPITH. Siniiosus, errāns, vägüs, tortus, tecūrvūs, intortūs, restuus, Phrygius, sībī obvius, incertus, ambiguus, oblīquus, salūz, amu-

## M.

M Acareus, e.ī., trissyl. Vēste Pelētbronium Macareus in Pēstus adasto, Ov. Met. L. 1, 2. L. 452. Æoli filius, Appollinis Delphici sacerdos. EPITH. Æolidēs.

Mācedonīā [Secunda brevis, licenter producitur.] Græciæ pars, abi cekbris ille locus, Tempe dictus. SYN. Ēmāthīā, ēmonīā. EPITH. Pūgnās,

ferox, vietrix, indomita, audax, nobilis, clara, fortis.

macra, crūm. Ebeū quām mācēr oft pīnguī mībī taūrās în ārvo, Virg. Ecl. 3, 100. SYN. Mācīlēntūs, grācīlēntūs. EPITH. Mācīē confēctūs, tenūtīs, attēnūātūs, attenūs tūs, pērēsūs, horrīdūs, dēformātūs, tūspīs, informīs, ērēsūs, fquāllīdūs, obdūctūs, erectūs, attrītūs, dēformātūs, tūspīs, guēns, lānguīdūs. Tābens, tābīdūs. PHR. Ēxīlēs attenūātūs in ārcūs. Mācīē fquāllīdā mēmbrā gčrēns, trăhēns. Mācīē pērēsūs. Mācīēs mēmbrā ēxēdīt, fædāt, dēpāfcītūt, vel ēxēdīt in præt. dēpāftā eft. VERS. Dē. ficiens vīx trāhīt olsā cūtīs. Horrīdā vūltūm Dēformāt mācīcs: pāllēntēs occupāt artūs, ēt no at informīs pāllīdā mēmbrā cölor. Pāllor in ārē sēdēt, mācīēs īn corpērē toto. Fūgērāt orē color, mācīēs āddūxērāt, vel tēnūāvērāt ārtīs. Aūxērāt ārtīcūlos mācīēs, mānūūmquē tūmēbāt orbīs, ēt īmmodīco prodībānt tūbērē tālī. Mācīē confēctā sūprēmā īgnotī no vā formā vīrī, mīsērāndāquē cūltū. Concidīmūs mācīē: cölor ēft sīnē sānguīnē. Nām nēquē sūnt vīrēs, nēc quī color ēfsē solēbāt: Vīx hābēo tēnūēm quæ tēgāt ofsā cūtēm. Jām lūmīnā rētro ērēsīs fūgērē gēnīs. Jām lūrīdā solā Tēctā cūte, ēt vēnīs mālē jūnētā trēmēntībūs ofsā ēxtānt consūmptīs vīsū dēformīā mēmbrīs. V. Supra Defcriptionem Famis. mācēo. SYN. Mācefco, tābēfco. V. Macer.

mācero, ās. Māceror īmērdum, quād sīm tibi causa dölendī, Ovid. Ep. 20. 125. SYN. Conficio, extenuo, āttero, exedo, tābēfācio. PHR. Māceē

attenuo, deformo, consumo.

Mächāoir, önis.—Dīmīttē Mūchāonis omnēs, Mart. 2, 16, 5.
Æfiulopii & Arsnoes filius, Podalirii frater, Medicus insemis, qui Græcie
Psincipes ad expeditionem Irojanam scutus est. EPITH. Doctus, peritus, prūdens, sideis, sidelis, ingeniosus, industrius, solers. V. Medicus.

machaonius. Ille Machaonia wix ope sanus erit, Ovid Rem. Am. 546.

SYN. Mědřicůs.

machina. Aut bæc în noffros fabricata eft machina muros, Virg. Æn. 2, 46. SYN. Ars, artificium, dolus, affutia, fraus, vel moles, inftrumentum, tormentum belligum, balika, aries, bombarda. EPITH. Stridens, muralis. ænča, fæva, bellica, hostilis, ingeniosa, ingens, fulminea, minax, stupendă, îmmanis: æquată cœlo, savă rotans, murcs quatiens, vel dolosă, sce-Jerata, dīra, latens. PHR. Mūrīs metuenda. Concuriens mūros. Mænia sūbvērtēns, rūmpēns. Sāxā rotāns. VERS. Bellīca in adversam vibrātūr ătrinque phalangem Machina. Ac velut hostilis cum machina terruit urbem. Urbes ffernere machinis Longe saxa rotantibus. Qua ruit, occumbūnt ūrbes sylvæque tremiscunt. Excutit ingentes immani pondere moles. involvēns fumo nigricolore diem, Machira terrifico cum fulminat æneú Qualiter ære cavo, dum sulphura pascitur atra, inclusus magis atque magis furit acrior ignis; Moliturque fugam, nec se capit intus anhēlans: Tum piceo dīsclūsa volāt glans ferrea fumo; Fit crepitus, credas rupto rue e æthere comm; Jamque illa et turies procul ecce firavit Et arces: Corpora et arma jacent, late via facta per hoftes. V. Tormentam Bellicum, & Dolus. Fraus.

māchīnātor, oits. o māchinātor fraudīs, o sceletum artifex. (Iamb.) SYN. Fabricator, artifex.

māchinor, ārīs. Nām tibi præterea, quād mācbiner īnvēniāmquē, Lucr. 3, 957. SYN. Molior, excogito, meditor, struo, exstruo, fabrico, fee fabricor.

mācies, iei. Cām sābito ē sīlvīs mācie confētiā sēprēmā, Virg. Æn. 3, 590. SYN. Tābēs. EPITH. Horridā, tūrpīs, infelix, mīsērā, informīs, dēcolor, jējūnā, (quāllidā, pallidā, dēformīs, trīftīs, iners, pallens, āridā, līvīdā. PHR. Mēmbrā, ārtūs consūmēns, ēxtēnūāns. Dēformāns vūltūm. Osa rēnūdāns. Consūmēns ārtūs. Āttēnūāns ārtūs dūro lānguotē sölūtos. V. Macer.

măcilentus. V. Macer.

macrēsco, is. Ne nimis exbausto mācrescert înguine gallus, Mart. 13, 63.
SYN. Macesco, gracilesco. V. Macer.

mācto, ās. Solēnnēs taūrum īngēntēm mācīābāt ād ārās, Virg. Æn. 2, 202. V. Occido à cædo. Sacrifico.

māculā. Rējicē, nē māculīs īnfuscēt wēllērā pullīs, Virg. Geor. 3, 389.

SYN. Notā, lābēs, Metapb. dēdēcus, īnfamiā. EPITH. Tūrpīs, obscenā, sordidā, ātrā, īmmūndā, īmpūrā, fædā, dēformīs, pudēndā, PHR. Scābrā sitū, tūrpīsque ātrā rūbīgīnė lābēs. VERS. Tūrpēs ore figārē notās. Māculīs dicolor ātrīs. Cærulēæ cuī tērgā notæ īnssiciūnt, Māculæ sēse ūndīquē fundūnt. V. Sordes.

maculo, as. edita pūrpureo lūcens maculatur amīclū, Sil.

SYN. Cōmmaculo, înquino, cŏinquino, fædo, polluo, cōntamino, cōnfpūrco, tūrpo, dētūrpo, dētōrmo, vel maculīs aspērgo, noto, vario, dīftīnguo, pingo, lino, oblino, illino. PHR. Maculīs, labē, sordībus inficio, temēro, aspērgo, conspērgo, inquino. Maculās, sordēs, labēm infēro, īnjicio, inspērgo. Tūrpī, insamī labē noto. Labē dēvus ēximo, austēro, tollo, sugo.

māculosus. Cæruleæ cuī lērgā notæ, māculosus et auro, Virg. Æn. 5, 87.

SYN. Māculatus, inquinatus, sordidus, māculis infectus, vel māculis pictus, āspērsus, vāriātus, illitus.

maděfacio, maděfecī.—Virides maděfacerat bertas, Virg. Æn. 5, 330.

SYN. Hūmecto, îrrigo, îrroro; abluo. PHR. Aqua ípargo, tingo, abluo, proluo, perfundo, îrrigo. Superfusis aquis îrroro.

madefio, fis, fit .- iterum madefient cade Philippi. V

SYN. Mădēsco, mădčo, îmmădčo, hūmēcior. PHR. Aqua aspērgor, pērfundor, tingor, proluor.

mădeo. āccīpit, et lārgō spārsā crūore mādēt, Ovid. Fast. 4, 636. mādēlco. Plūvioque mādēļcit ab Austrē, Ovid. Met. 1, 67.

SYN. Măděfio, măděo, immaděo.

mădido, ās.—*īllē növō mădidāntēs nēētārē pēnnās*, Claud Rap. Prof. 2, 88. V. Madefacio.

madidus. Dum sedet et siccat madidas in carcere pennas, Cl.

SYN. Madens, hūmidus, hūmens, ūdus, ūvidus. PHR. ūdus aquīs, aqua pērfusus, sparsus.

mador, oris. excipiens nullos, Auftro cefsante, madores, F.

SYN. Hūmor. EPITH. Fluidus, roscidus, riguus, īrriguus. PHR. Madidus defluit hūmor.

Mæānder, drī.—Liquidīs Phrygius Mæānder in undīs, Ovid. Met. 8, 162.

Phrygiæ fluvius, sinuoso & reflexo aquarum cursu, quasi ad fontem revertens. EPITH. Siniiosus, errāns, vagus, tortus, iecūrvus, intortus, retuus, Phrygius, sībī obrius, incertus, ambiguus, oblīquus, fāllāx, anux-

mis, înflexus. PHR. Mæander sibimet refluis sæpe übvius undis. VERS. Liquidis Phrygius Mæander in undis Ludit, et ambiguo lapsu refluitque, thaitque.

Mænžděs, ūm. Mænžděs, ō quāntūs tūne īllīs mēnžlěs ārdůr, Ovid. SYN. Bacchæ, Bacchantes, Bassariděs. V. Bacchæ.

M. enākus. M. enālās argū. ūmquē nēn ūs, pī mējauē, &c. Virg. Ecl. 8, 22. In plurali. M. enālā. EPITH. Altūs, sūblīmīs, ārdūus, pī nīfer, virēns, trondēns, ūmbrāns, hūrrīdūs. PHR. Mons ārcadīus. Mons Panī sacēr.

Maionia. V. Lydia.

Mædnidus, æ. Mædnidus nullus iņsē religuit opēs, Ovid. Trist. 4, 20, 22. Sie distus Homerus à Patria. V. Ilomerus:

maionii. Pērlēgē Mainis cantāias carmine ranas, Mart. 14, 183.

SYN. Lydus, Lydius.

M. rotis, Idis. Rēgnā Tluās bābāt Mæūtide clārās in ōrā, Ovid.

Palus in Scytbia prope Bo plorum Cimmerium, & Pontum Euxinum. EPITH.

Scythica, gelīdā, pigrā, longīnquā, Boreālis, āreticā. VERS. Te ecquăr

ad Scythicae Mæūtidis ūlgue pālūdēs. Opāque fretūm torrēns Mæūtidos

eguai ūndās.

ταις λ. αἰμα σταιρα σεπίς, Cantūlque artēlque Māgārūm, Ov. Met. 7, 1σς.

LYN. Incāntātīx, vēnētīcā, lāmīā, sāgā. EPITH. Theſsālā, Ænōκία, ὰ Tieſfālis mulieribus: Ææā, Colchicā, à Medæ patriā: Improbā,
dīrā, exitūsā, tūrpīs, Impīā, Inhūmānā, ſētōx, ſcēlērātā, Infāmīs, ſacrīκρά. Κάθεθά, mīnāx, vānā, fillīx, Tārtārēā, Siygiā, Infērnā, tērrībūlīs,
PHR. Theſsālā ānūs. Māgīcū pollēns sāgā minīſtēriō. Theſsālīcſs potūns vēnēnīs. Māgīcū dælā minſtla dūlī. Quæ magīcās ārtēs Ææāquē cārnīnā nōvīt. VERS. Dēvovēt absēntēs, sīmūlācrāquē cērēā fīngīt, ēt mīsētūm tēnūs In jēcut ūrgēt ācūs, Mōrtſfērā cārpīt grāmīnā,
ac sērpentūm sānīem ēxprīmīt miſcetque, ēt blocænās vērēs: āddīt vēnēsīts vērbā. Sonūĭt ēccē vesānō grādū, cānītqnē. n.ūndūs vöcībūs prīmīs
nēmīt. Cārmēn magīcō dēmūrmūrāt örē. Nītītūr ēt tēnēbrīs ōbdērē
Sōlīs ēquōs. Prēmītuīt sē sīftēre āquām fluvīis, ēt vēttērē sydērā rētro.
Noctūrnoſquē cīēt Māncs. Mōrs omnīs īn ūsu ētt, ēt mēdīōs verbīs ānmos ābrūmpīt. Cāntū ſa pe ānīmīs īnīs ēxcīrē sēpālcluīs, ātquē sātās
ävīo vīdī trādūcērē mēlsēs. V. Venefica.

ur galiu, ôrim. Moātās nolm Ænētīs, māgālid quon'ām, Virg. Æn. 1, 425. SYN. Māpāliā, casa, tugurium. V. Cafa.

mage. ajbi-, nam mage sīt roftram fenetrābile telum, Virg. Æn. 10, 481.

ziácī, örūm. V. Magus. EPITH. De tribus Orientis Regibus: Pĭī, Eōī. PHR. Aŭrum, thūs, myīrhām Rēgīquē, Dčoquē, homānīquē, Dōnā fērūnt. Sydūjuē sicūrī optātām tēnūērē viām, qua lēgē fūtūrā Dūxīt ādorāntēs fācrā ai cūnīt klā gintēs: Thēfaūrī quē stās pro relīgīonē sölūtīs Aūrèā nāfcēnti fūdētunt munēra Rēgī.

māgāā. No non Thēsalien dē Tisimās tile māgāa, Prud. Symmach. 1, 89. SYN. Vēnetietum, Incantatio. PHR āis māgicā. Megicus dolius. Magicum minititetum, antēs Mēdēa, Cīveea, Æxa, Coletica, à Circa & Medea: Theisalie, Theisalica, Æmönia, à Mulieribus Thefalis. Māgīca viets, avique fitūri praetius ārdor. Fūnētārūmque potestās hērbārūm. Circa fārs vēnēficīi. V. Ixcantatio, & Veneficium.

mai iche. Hie magien affort cantus, bie Theisala vendit, Juv. 6, 609.
SYN. Checus, Æzus, Theisalieus. V. Magia,

muers. Jam magis alge ? magis præceps agit tranid fatam, Luc. 6, 98,

magifler, Sæpe tur jaden : fæpe magiflir eram, Ovid. Trift. 3, 7, 24. SYN. Præceptör, doctor, moderator. EPITH. Doctiis, mitte, benigrate amīcus, manfuetus, industrius, vigil, sedulus, impiser, peritus, insignis severus, rigidus, afper, morosus, clamosus, gravis, acerbus. PHR. Toventæ moderator, rector. Rudes Animes præceptis docens, inflittiens. dectrina exercens; artibus excelens. Cui docenda munus et bific in. Qui teneram fludiis formare juventam Novit. Docendi peritus, Teraram ruhem moje ans, erudiens. V. Deceo.

magisterium. Cam med ridebunt wand megisteria, Tibul.

SYN. Möderamen, ie imen.

migistratus, us. Jura mogistratusque legunt santtunque Senatum, Virg. A. 1, 430. SYN. Populi moderator: pro eies, primates in plur. wel mariftratus officium, munus, faice:, secures, pro Conful tu. EPITH, Gigoria prūdens, saprens, providus, celebris, potens, superbus, urbanus. Cui credita est mo lerandi po'estas. Cui reiun commissis apex. Penes quem legum summi potestas. Cui est împerio commissă po estra. Cui populli încumbit cui regendi. VERS, Secesa in alto tu licet tribanili. et de curuli juri gentibus reddas. Illum non poruli falces, non purpur Regum Flexit. Purpureos habiitis, ju e ique cuiule indulgebis ebir. So. lio suffultus churno Juia dat et leges populis. Huic cura est punire malos et defendere juffos. Quorum illuftrata superbo Vita magiftratu fuerat.

magnanimus. Magnanimum Encam, neque me, Gc. Virg. An. 1, 264.

SYN. Generosus, fortis, anim osus.

maena la. Dat dextram mancus, loquitur magnolia mutus. Prop. SYN. Animosus, generusus, fortis. V. Fortis.

magrates, tum. Magnaies dăre parvă juiet, &c. M.

SYN. Proceres, prima es.

magnes, etis. Quem magneta vocant patrio de nomine Gravi, Lucr. 6, ccs. EPITH. Decolor, obleurus, niger, ater, mīrabilis, potens. PHR. Lagre ferrum ducens, trahens : Ferro amicus. Nigri miracula saxi. Magnes I cautes. Lapis Magneticus, Heraciius, ab Heracha urbe Magrefie in Lydin. magneticus.-Venerem magnetică gemmă figurat. C.

māgnifiicentia. SYN. Pompa, iplendor, mūniticentia, līberalitas.

magni icus. Te audque magnifica, Consordia, dedicat ade, Ovid, Faft, 6, 5 1. SYN. Splendidus, lautus, regins, liberalis.

magniloquus. Quæ tu magniloquus nocie elique sonus, Mart. 2, 43, 2. SYN. Grandiloquus, vel lo prav, verbosiis.

magnopere. Magropere a wira lapsi ratione millintur, Lucr. 1, 623.

SYN. Vāldē, mūltūm, mūl'a, plūrīma.

magnus. aggrecere o magros, adirit jam tempa, loneres, Virg. Ecl. 4, 4%. SYN. Grandis, ingens, ampliis, valtus, immensus, immanis, ma imila nimius, non parviis, non exiguius, non tentiis, non mediocriis, procedis, iltus. PHR. Vaito corpore præftans. Vaftie, flupendæ molis. W. dien. gus. Augur, Scheenklines, Mealine, Mageir, imeid roeilt, Juv. 8, 5, 77. SYN. Venericus, încantator. PHR. Magicæ atus cochis. Magica arte potens. V. Maga, l'eneficus.

Mahometicus. Romanæ fidei valium Mabometica contra. M. Mahometus. Fit Mabone: us a:rox bominum, &. Mant.

Arabs, qui ex Hebræis partim, partim ex Christianis desumptam descriment novis commentis concinnation introducit aprel Turcas. EPII'H. Fallan, no fandus, atrox, mabs, nerarius, i rpius, pericus, excerancus. Phil armis, et ficta pie ate potens. VERS, Orbe sub ilsyrio fallar Manta Jaiquis Legibus allicit pori ...

Māia. Atlantis, & Pleiones Nymphæ filia, mater Mercurii, EPITH. Atlantis, atlantiaca, atlantæa, atlantias, Pleias, lucida, Eoa, formosa. PHR Pleione sata. VERS. Vobis Mercurius pater eft, quem candida Maia Cvilenes gelido con eptum vertice fudit, Virg.

mājēftžs, ātis. · Mā ķijās : ētsī fūnēftă pētāniā tēmplē, Juv. 1, 113. SYN. Gravitās, ip endor, pompa. EPITH. Gravis, impēriosa, Rēgia, Rēgālis, veneranda, auguka, sublimis, celsa, tremenda. PHR. Oriz honos. Augusta gravitas. Regius fastus. Regalis imago. Majestas Rēgālī tūrgida fastu. Splendore percellens, vel terrens animos. Rēgim specimen gentis Frons gerit. Tacito venerabilis ore.

maior. oris. Nate Dea, nam te majoribus īre per altum, Virg. An. 3, 374.

ŠYN. Ingentiör, grandiör, ampliör.

majores. Delicta majorum immeritus lues, Hor. Od. L. 3, 6.

ŠYN. Patrēs, antīquī, vētēres, prīscī, avī, proavī. EPITH. Prīscī, antīquī, prī, vēnērandī, colendī. PHR. Prīscīm ætas. Prīsca gēm. Ætas antiqua. Prifci temporis ætas.

mājus, oris. Mājus ab exequiis nomen in ora venit, Prop. 3, 1, 24. V. Major. Mājus, menfis. Hinc sua majores tribuere vocabula Majo, Ovid. Faft. 5, 73. Mensis à Majoribus, id est populi Romani Senatoribus nomen babens. mense sol intrat in signum Geminorum. EPITH. Viridis, vernans, virens, humidus, imbrifer, fæcundus, floridus, nimbosus, luxurians, amanus, grātus, blandus, lætus, hilaris, feftivus. PHR. Ornans flore solum. Herbas, gramina promens. Vario depingens gramine terram.

malæ .- Crepitant duro sub vulnere mala, Virg. Æn. 5, 436.

SYN. Genæ. V. Genæ.

male. Jam sibi tum curvis male temperat unda carinis, Virg. Geor. 1, 560. SYN. Prave, perverse, vitiose, împrobe, nefarie, nequiter, non bene.

Măleă. Isnioque Mări, Mălezque sequācibus undis, Virg. Æn. 5, 193.

Destinăt, ît răucæ cîrcumsonăt îră Maleæ, Stat. Th. 7. Promontorium Laconiæ, ubi periculosa navigatio. EPITH. Curvă, spumans, raūca, fæva, recurrens, truculenta, horrida, Spartana, Oebalia, undisona, PHR. Raūcæ cīrcūmsonat īra Maleæ. Horrida naufragiis.

māledīco. Potores vel quod maledicunt liberius, vel. Hor. Sat. 2, 8, 37. SYN. Convicior, imprecor. PHR. Maledictis onero, figo, carpo, redo. Inceffo, proscindo, vellico, obtrecto, detraho. V. Imprecor.

maledictum. Vocis et insanæ tot maledicia tua, Prop. 3, 8, 2.

SYN. Convicium, probrum, opprobrium, calumnia, injuria, imprecatio, diræ linguæ venenum. EPITH. Insanum, horrendum, atrox. V. Convicium, & Injuria.

maledicus. SYN. Injūrius, injūriosus, obtrectator. PHR. Lingua procax. petulans. Quemlibet opprobriis infamans. Alterius semper laudi obftrepēns. Invida, līvida līngua. V. Invidus.

maleficus. Dolis et aftu malefica mentis jacent. (lamb.)

SYN. Noxius, nocens, infestus.

maletīdus. Nunc tantum sīnus, statio mālefīda carīnīs, Virg. Æn. 2, 33. SYN. Infidus, non fidus, parum fidus.

malesanus .- Poffquam malesana superbia mentem, Prud.

SYN. Insamus, furens, amens, demens,

malelvadus. et metus, et maleluada fames, et turpis egeftas, Virg. Aln. 6. 276. SYN. Improbus, malus.

malevolus. Nam curiosus nemo eft quin sit malevolus. (Iamb.)

SYN. Invidus, inimīcus, hoftis.

Mienitas. atis. Malignitatum vulnera. (Iamb. Dim.) itiă, împrobitas, perversitas, nequitia, aftitia, fallacia. EPTTH. Scelicration

## L. MAN.

Scelerātā, nefandā, dīrā, prāvā, dölosā, sūbdolā. PHR. Prāvā, pērvērsā scelerātā, mālā, mālīgnā volūntās, mēns. Mēns consciā fraudis.

malignus. Non fuit ingenio fama maligna meo, Ovid. Trift. 4, 10, 126. SYN, Improbus, malus, sceleratus, vel fallax, dolosus, aftutus, vel difficilĭs.

mālleus. SYN. Tudes, malleolus. EPITH. Ferreus, durus, gravis, ponderosus, artifex validus, rigidus, rigens.

malo, mavis. Dicis utrum mavis elige, malo manum, Mart. 2. 21. 2.

EPITH. Florens, viridis, virens, mollis, tenera, levis.

mālum. Mālo mē Gălătea petit, lasciva puella, Virg. Ecl. 3, 64. V. Pomum.

mălūm. Aut Džus ille, malīs bominum miteļcere dīfcat, Vitg. Ecl. 10, 61. SYN. Incommodum, damnum, detrimentum, exitium, clades, strages, pernicies, vel miseria, calamitas, infortunium: periclum: dolor, vel scelas. crimen. EPITH. Ferale, trifte, lugubre, fævum, crudele, nefandum, meftum, flebile, luctucsum, lacrymabile, funeftum, grande, ingens, infandum, acerbum, grave, durum. PHR. Malorum series, agmina, turba, cumulus. Genus omne mali. Mali dura moles opprimit. Mala vel hofti laciy. mās motūra: hostibus īpsīs miseranda. V. Infortunium. Miseria.

malus, a. um. Tērrā mālēs hominēs nūnc ēducāt ātque pusīllēs, Juv. 15, 70. SYN. Improbus, pērvērsus, nequam, sceleratus, malignus. V. Sceleratus. mālus, ī. f. ēt fieriles Platanī Mālos gejsere valentes, Virg. G. 2, 70. V. Pomus.

malus navis. Quo tendant ferrum, malo suspendit ab alto, Virg. Æn. 5, 489. EPITH. Vēlifer, altus, teres, sublimis, tremulus, excelsus, erectus, procerus, îngens, rigidus. PHR. Arbor mali. Nautică pinus, arbor, abies. Arbor velifera. Veliferi robora mali. VERS. Dum juga curvantur mali. dumque ardua pinus erigitur. Jungunt extremo felicia lintea malo.

mamīlla. Ipsa logui teeta facie strietisque mamillis, Juv. 6, 400.

SYN. Māmmúlă.

aurea subnectens exsertæ cingula mammæ, Virg. Æn. 1, 492. SYN. Mamīlia, über, papīlia, mammula. EPITH. Altrix, materna. tenera, nivea, pendula, teres, mollis, îrrigua, pendens, fæcunda, tumens, nēctarea, lactans, tumida, turgida: lacte plena, distenta, tumens. VERS. Formolæ stant pectore mammæ. Læta magis preisis manabunt flumina māmmīs. V. Latto.

mammosus. at gemina et mammosa Ceres eft ipsa, &c. Prud.

PHR. Māmmīs tūrgidă.

mancipium. Vītāquē mancipio nullī datur, omnibus usus, Lucr. 3, 984. SYN. Servitus, vel servus, captīvus, famulus. EPITH. Miserum, vīle. ēmptūm, vēnālě. V. Servus.

mancipo, as. Quædam si crēdis consultis, mancipat usus, Hor. Ep. 2, 2, 159.

SYN. Do mancipio: alieno, abdico, obligo, devoveo.

mandatum. - Ferre jubet celeres mandata per auras, Virg. Æn. 4, 270. SYN. Julsum, julsus, imperium, præscriptum, præceptum: commissum. EPITH. Amīctim, lætum, dulce, benignum: grave, durum, fævum, trīfte, acerbum. V. Imperium.

mando, as. Mandavi dices ölim, nec talia juasi, Juv. 14, 225. SYN. Impero, jubeo, præseribo, vel committo.

mando, is. Mandit bumum morienfque suos in vulnere versat, V. A. 11, 669.

manduco. Illud qui făciat, quod manducamur in ori, Lucil.

SYN. Manduco, čďo, comědo, exido, voro, mando, is, palcor, velcor. PHR. Expleo me dăpibus, cibis, escis, cirnibus, pine. Eximo fămem epulis. Cibos căpio, sumo. Ar positis dăpibus palci, velci. Dățes avido convellor Fămēm levare cibo, solari dăpibus, epulus pellere.

cibos. Sēdarē jējūni z cibis. Prēmērē dēntē dapēs Jējūni z solvērē. Dzpēs svidam dēmittēre in alvūm. Mēmbrā cibō fo. etē, ēpūlīs sūstēntārē, restaurārē. Victū vīrēs rēvocarē. VERS. Misros morsu dēpalcitur artis. Froncibus arborēis ēt amara palcitur hērba. Nūllūs venīt in orā cībus. Nūllūs contigit orē cibos. Froncibus ēt victū palcūntur simplicis hērba. Nēc lēnguidā ielā Corpora sūstentat ēpūlīs. Corpora cūrānt fēfsa laborē grāvī. Fimes ignota ad līttora vēctos accīsīs cogīt dapībūs constimērē mēnsas. Postquam ēxēmptā fāmēs ēpūlīs. Ūt dapībūs comprēfsa fāmēs. V. Edo, Voro.

mane. Nomen & adverbium. Carpamis dum mane nevim, dum gramina canent, Virg. Geor. 2, 325. PHR. Matutinum tempus. Matulina horz. Mācūtīnus sel. Soi driens. Mātūtīnī, Phæbeī ortus. Dies oriens. Pars prīmā ciei aut diluculum. Māne novo, prīmo. Prīma luce. Veniente die. Sole. Aurora surgente. rubente, renalcente, exoriente. Aurora referente diem. Sole novo, primo, eco Solis ad ortus. Nocte fugiente. Sole recens orto. Claio jam mane. Cum Sol, Titan, vel Phæbus caput æquoreis aquis tollit, effert, extolit, promit, exerit, educit, erigit : equos, vel currum occano, vel coo gu gite tollit. VERS. Cum primum cois consurgit Phabus ab findis. Sol æquoreis surgit redivivus ab undis. Cælo Lucifer alto evocat Auroram natalibus undis. Albescere luce incepit colum. Jamque rubeicebat fellis Aurora fugatis. Pravius Aurora Lucifer ortus erat. ubi : e nīrī. o Sol aureus extulit ortu. Jamque rubēlcebat radīis mare, et æthere ab alto Aurora în reseis fulgebat lutea bigis. Postera vie summos spargebat lumine montes orta dies. ¿Ubi Aurora nitens croceo velamine linguit occanum. Sole novo terras irrorat eoas. Postěra Phæběa lüsträbat lampade terras, Hümentemque Aurora polo dimoverat umbram. Posteră com primo stellas i riente fugarăt Clară dies. Expectată cies aderat, nonamedis serena Aureram Phaeton is equi jam luce vehebant. Clara lăboriferos celo Ti:henii curius extuierat. Cum lucem revenit tenebris Amori tiparis. Cum rutilos oriens Aurera immitteret ortus. Interea revoluta ruebat Malura jam luce dies, nochemque fugarat. Admonitorque öperum celo claritsimus alto Luciter ortus erat. Jam Sole infuso, jam rebas led refect s. Jam de leiat cantum lucis prænuncius ales. Subibant ad filea Solas equit, necemm ipre allenderat axem, Sed prorupturis ru flabart amera fiammis. V. Lunfer, Aurera, Diluculam.

mănčo, mānsī.—Priănīgue anx alvă manīra, Virg. Æn. 2, 55.

SYN. Mèror, pērmānčo, rēmānčo, hærčo, stū, rēsto, pērsto, rčsīsto, ed hābīro, commiror, vē scr.

manes, jum, ji us .- imis manis excire sepuleris, Virg. Ecl. 8, 98.

eksima certos us ceuto, que in copere Genii dicantur. Has la rificiis onteres Elbrid pluchant & ouence la nur. SYN. Defunctorum, silentum siname. Anime ila gues. Ümbræ silentes, palentes, vol Genii, Lemnies Mrvæ, imbræ, spectra. FPITH. Nöctürni, nigri, atrī, stygii, imi, næftī, obseurī, cī-ī, Tārtārēī, p öfundi, internī, Lē hæī, ē.y iī, tristēs, silentes, mūti, errantes, vājī, pillēntes, irānes, phligēthūntæī, tērrificī, infeitī, rēcītī, mīseiī, pil, fēlices, bātū. PHR. Simulācrā tūnētā spūlerīs. Umbrārīm tūrod silentūm. Umbræ toēnt tēnies, simulācrā cul lēcē cārēntūm. Simulāciā mēdīs pāllentīd mīlīs.

mānīca, it tarter marieda, it kāhēnt tidāmiedaā mēten. Virg. Æn. 9, 616. SYN. Mārūdim vinelūm, lāquet, catena. EPTTH. Dūta, rīgīdā, tēnēs, tēnās, tērēs, āreta, contricta, artā, vaitās, accerba, æreā, ānena, fæva, grāvēs. VERS. Mānīcās, ātque āreba ievārī vīnesa jubet. V. Catena. mānīcāto,

ı

manifesto. însidiās prodei, manif establique laientem, Ovid. Met. 13, 106. SYN. Dēclāro, patefacio, aperio, pando, resero, revelo, prodo, doceo. Îndico, as, retego, expromo, explico, expono. PHR. Luce palam ostendo. În lucem traho. Dictis expedio. Latebris educo. VERS. Causas, et signă docebo. Îndicium făciet. Tum vero manifestă sides, Damamque patescant insidize. Pandere res tenebris atque alta caligine mersas. Venturos prodere casus. Dicam equidem nec te suspensum, nate, tenebo. Expediam dictis, et te tuă fată docebo.

manifestus. Tum vēro mānifestā fidēs, &c. Virg. Æn. 2, 309. SYN/Clātus, pērspīcuus, apērtus, vūlgātus, ēvidēns, cērtus, non dubius, notus, cēgnītus. manipulus, vel īplus. Pērticā suspēnsos pērtābāt lõngā mānīplos, Ovid. Fast.

3, 117. SYN. Merges.

mānīplī, seu Mānīpulī. Tota cobors tamen est inimica; omnēsque manīpli, Juv.
16, 20. SYN. Mānus, cohors, caterva. EPITH. Armātī, rigidī, crūdēlēs, trūcēs, fortēs. VERS. Convocat ārmātos extemplo ad sīgna manīplos. V. Miles.

mannă. EPITH. Dulce, melleum, mellitum, gratum, matutinum, mano, as. Semper abundare et latices manare perennes, Lucr. 5, 262.

SYN. Dīstillo, dīmano, sluo.

mansuefactus. SYN. Mansuetus, vel cicur.

mānfuēsco. Mānsuēvērē Gētæ, fēritāsquē erüēntā Gēlēnī, Prud. Apoth. 430. SYN. Mītēsco, mītīgor, plācor, vel cīcūror.

manfuetudo, inis. mītes quod manfuetudo coronat, Juv.

SYN. Lenitas, benignitas, clementia.

mansuetus. Carmina mansuetus lenia quærit amor, Prop. 1, 9, 12.

SYN. Hūmānus, fācilis, lēnis, mītis, comes, plācidus, benīgnus, clēmēns, ūrbānus, āffābilis. V. Comis.

mantile. Germanæ, ionsifque ferunt mantilia Villis, Virg. Geor. 4, 377.
EPITH. Nitidum, mundum. SYN. Tonsifque ferunt mantilia villis.

Manto, ŭs. Fatidica mantūs, et Tūfi Fīli is ammis, Virg. Æn. 10, 199. EPITH. Phabea, īnclýta, præscia, satidica, ogygia, Cadmeia, i.e. Thebana. PHR. Sata Tīresia. Fatorūm gnara. Ventūrī præscia, Præscia satorūm.

Mantuă. Quī mūros, mātrīfquē dždīt tibi Mānužā nomēn, Virg. AB. 10, 200. EPITH. Vētus, potens, antiqua, nobilis, înclyta, populosa; celebris, clāra, dīvēs, Mārtiā, māgnā, altā, supērbă. PHR. Vīrgiliī nātālē solūm. VERS. Prīfcāguē fātidicæ rētērām fundāminā Māntus.

mănus. ēt mānus în gremio lānguidā fācti jācet, Ovid. Ep. 9, 136.

SYN. Dēxtrā, sinīstrā, lævā: pālmā, digitī. Metapb. Tūrbā, cātērvā, lēgio, cöhōrs, mānīpūlūs, mānīplūs. EPITH. Tēnērā, nīvēā, cāndīdā, lāctēā, cāndēns, albēns, roseā, pūlchrā, formosā, dēcorā, valīdā, fortīs, dūrā, Mārtiā, vindēx, potēns, rāpāx, avārā, ūncā, ādūncā; sordidā, crūentā, factīlēgā, īmpiā, mūnīsīcā, pūrā, cāstā, piā, sītā, ārtīsēx, doctā, solērs, debīlīs, trēmēns, sūpplex. PHR. Vārīs ārtībūs āptā. Āssuētā bēllā, Pondērē lāsā. Lāborībūs āptā. VERS. Injīcīt āmbrosīās in mēā collā mānūs. Illē cāvīs mānībūs dē sontībūs ūndām haūrīt. Bēllo īnsuētās cogīt ād ārmā mānūs. V. Caterva.

māpāliā, ōrūm.—— Rārīs bābisāsā māpāliā tēefis, Virg. Geor. 3, 340. SYN. Māgāliā, cāsæ. V. Casa.

māppā. īmvītās; nē tūrpē Tòi ā!, nē sōrdīdā Māppā, Hor. E. L. 1. E. 5, 22. EPITH. Ālbā, cāndīdā, nīvēš, cāndēns, crētātā. V. Mantile.

marceo. SYN. Marcesco, putreico, laugueo, corrumpo.

mārcīdus. Tilī mārcīdā vīnā lārgīumār. (Phal.) Stat. Syl. 6, 33. SYN. Mārcēns, flāccīdus, putrīdus, vel lāngaidus.

Yam maris immensi prolem, &c. Virg. Geor. 3, 539. SYN. Æquor, altum, profundum, pontus, fretum, salum, pelagus, marmor. wel in plur. æquora, freta, cærula, marmora: oceanus, amphitrite, Neieas, Neptunus, Tethys, Thetis. EPITH. Rapidum, velivolum, pronum, humidum, tumidum, tumens, altum, profundum, Neptunium, refluum, immensum, vaftum, incertum, inconftans, infidum, effusum, dubium. tremulum, liquidum, latum, cavum, vadosum, salsum, refugum, vitreum. glaucum, cæruleum, scopulosum, saxosum, inquietum, procellosum, arenosum, commotum, undosum, turbatum, turbidum, sollicitum, concitum, minax, spumosum, spumeum, spumans, sevum, iniquum, naufragum, tumultuosum, ventosum, infeltum, alperum, iratum, insanum, immīte, indomitum, cœcum, agitatum, placidum, placatum, pacatum, quiētum, tranquillum, compositum, planum, effusum, serenum, tutum. PHR. Æquor altum. Maris æquor. Pelagi vada, Æquoris undæ. Vaftus gurges. Aquæ saliæ. Tethyos undæ. Arva Neptunia. Vasta cœrula. Neptuni. Nerei. oceani gurges, regnum. Maris unda, unda, tractus, in plur. Unda salis. Campi liquentes. Maxima Nerei stagna. Lati stagna profundi. Æquorez ăqua. Carula marmoră ponti. Măris aftus. Măris, mărini fluctus. Campus aquarum. Vastum maris æquor. Stridens refluentibus undis. orbem cingens. Late effusum, însană licentia ponti. Medias cingentia terras æquoră. VERS. Tüm fretă distudit, răpidisque tumescere ventis jusit, Et ambitæ circumdăre littoră terræ. Placuitque prosundo Fortunam tentare mari. Jactatus dubio per duo lustra mari. Fluctu spumabant cerula căno. Immensum spatiis confecimus zouor. Quam multi Libyco volvuntur marmore fluctus, Fit sonitus spumante salo. Mene salis placidi vultum fluctusque quietos, ignorare jubes? Posquam altum tenuere rates, nēc jam amplius ullæ apparent terræ : Cælum undique et undique pontus. Multum ille et terris jactatus et alto. Fremitu quo pontus et omnes intremuere unda. Quos terris circumfluus ambit oceanus.

Măre tūrbātūm. PHR. Măre vēntīs răpidīs ăgitātūm, tumēme: Tumidīs ālbēns flüctibūs: Sūrgēntibus horridūm procellīs. Tūrbatī īrā marīs. Infēstī pēlāgī rābies. Æquorā concita vēntīs. Vēntīs tūrbidūm, īnsānūm, commotām māre. Flūctibus horrēns, ālbēns. Tumidīs agitātūm flūctibus, Indīgnātūm magnīs strīdorībus æquor. Æstuāns rāpidā procellā. Ingēntēs volvēns ād līttorā flūctūs. Abrūptīs tūrbātā procellīs æquorā. Æquorā valido Noptūnī quassa tridente. VERS. Vēntī vēlūt āgminē fācto īncūbuērē mārī, totūmque ā sēdībus īmīs ūna Eūrūsque Notūsque rūūnt, crēberquē procellīs Āfrīcūs, ēt vastos volvūnt ād sydērā stūdītus. Fērvēnt spīrāntībus æquorā vēntīs. Vēntī volvūnt māre, māgnāque sūrgūnt æquorā. Quā vī māria āltā timēscānt. Totūmque viderēs Mīscērā āntē ocūlos tāntīs strīdorībus æquor. Tūrgidā vēsānī cūm fūrīt īrā srētī. Ēxūltānt vādā ātque æstū mīscēntūr ārēnæ. Quō tāmēn ādvērsīs flūctībus īrē pārās? Quō tūgšs? Obstāt hyēms, āspīce ūt ēvērsās concitēt Eūbūs īrē pārās? Quō tūgšs?

rus aquas. V. Fluctuo, Tempeflas.

Măre trănquillum. PHR. Plucidum ventis stât măre. Jăcet sine murmure pontus. Sævă quierunt æquoră. Pelagi cecidit stăgor. Măris îră resedit. Venti posuere. Sternitur æquor ăquis. Subsidunt undæ. Fugiunt vasto æthere nimbi. Acquoră tută silent. Însani spirant elementius Austri. Tricces venti posuere minas. Nullis æquoră concită ventis, nullis ăgitare procellis. VERS, omne tibi stratum silet æquor. Et omnes (aspice) ventosi cecidei unt murmuris auræ. Miră quies pelăgi, ponunt hie lasă surorm aquora, et însani spirant elementius austri, un fevitiem paulum undă iemisit. Artident tăciti tranquillă tilentia ponto. [am ponto

Boiss

Börea pacemque tenentibus Austris. Cum ventī posuere, omnīsque repete resedit Flatus. Ac velutī magnos cum ponunt æquora motus, Eurus in adversos desinit ire Notos. Detumbere animī maris, et clementior Austr Vela vocat. Jam placidum sulcabat iter, non rauca procellis equora fervebant, ventīsque silentībus undas Victorem sensisse putes, tranquillior illīs Vultus erat, cœlo sacies composta sereno, et dicto citius tumida æquora placat.

Măris aftus. V. Fluxus & Fluctuo.

mārgo, inis. Marginė terrārūm porrēzērāt Amphotrītē, Ovid. Met. L. 2, 14. SYN. Crepīdo, orā, labrūm, vel rīpā. EPITH. Extrēmā, sūmmā. PHR. Crepīdonis orā. Sinus extremus. Sūmmā crepīdo.

MARIA. angēlus întacta cecinit properată Măria, Sedul.

Quis fuit illi nitor Maria, cum Christus ab alvo, Id.

Virgo sanctissima, filia S. Joachim, & S. Annæ, Mater Jesu Christi, de Spiritu Sancto. Sancto Joseph desponsata est, quem Deus, ut tantum mysterium tegeret, elegerat: Ante & post divinum bunc partum Virgo perpetua remansit. Ejus Anima & Corpus in coelum ab Angelis evecta funt: ubi Angelerum ac Sanctorum Regina, Péccatorumque in terris bominum, & Justorum simul, Patrona amantissima. Tres ejus dotes admirandæ, est enim Æterni Patris Filia præcipua, Filii Mater, ac Sponsa Spiritus Sancti. EPITH. Casta, întemerată, îmmaculata, pūra, pia, īnclyta, sancta, augusta, venerabilis. PHR. Jessae Vīrgo, à Jesse patre David, à quo duxit originem. Jesse gloriă stirpis. Jesse stirpis generosă propago. Vîrgo Dei generos. Dei mater. Sanctilsimă Virgo. Castistimă Mater. Virgo părens. Magni sponsă Tonantis. Castă puerperă Culicolum. Superum Regină potens. Excelsi Regină poli, Culi, ölympī domină. Vīrgo decūs Cœlī. Terrarum gloriă. Natūræ stupor. Vīrginitātis hönor. Splēndor Vīrginēi chorī. Virī expers. Vīrī nēlciā Māter. Intāctā Vīrginitātē pārēns. VERS. Rēgiā progenies, genus ālto ā sānguine Judæ. Quæ penitus thalami tactusque ignara virilis, Numinis afflatu sancta concepit ab Aura. Summum enixa Denm. Peperit intacta virginitate Deum. Cui splendidus æther, Stellarumque chorus longo famulatur honore. Quam dilecta Deo, optima Mater, Maxima Virgo, Pax hominum, rerumque sălus. Rebus solamen in arctis, Qualsatæ Cynolsura ratī. Unica spēs trepidis perfugiumque reis. Pios nunquam frustrata vocata. Cui mille juvandi artes. Cui omnia polse dedit Rector Superum. Cūjus nullīs dīgnitās æquanda laudibus.

Mărīcă. Hūnc Fauno et Nympha genitum Laurente Mărīca, Virg. Æn. 7, 47. EPITH. Candidă, decoră, niveă, flavă, Laurens, à Laurenti oppide. VERS. Hunc Fauno et Nympha genitum Laurente Mărīca.

mārīnūs. Nāscitur, ēt cāsūs abiēs wīsūrā mārīnās, Virg. Geor, 2, 68.

SYN. Æquoreus, marmoreus, Neptūnius.

mărītālis. Lūsă mărītāli Gāllica vēste manus, Ovid. A. Am. 2, 258.

SYN. Conjugialis, conjugalis, marītus, a, um.

mārītimus, a, ūm. SYN. Mārīnus. mārīto, as. Justa marītandi condēmnēt wincula, lēgis, F.

PHŔ. Cōnjugiō, cōnnubiō jūngo. Vīnclō jūgālī socio. Vīro trādo, āſsocio. Sōlēanibūs hymenæīs socio. Nātām genero, dīgnīs hymenæīs trādo. Pādō cōnjūngo. V. Conjugium & Nubilis.

marītus. Compos marītus ūt sīt elysio jubet. (Iamb.) Sen,

SYN. Vīr, ípönsüs, cönjūx. PHR. Törī, thalamī, lectī socius. Sociatus fædere lectī. Jugālis consors. V. Conjux.

marītus, a, um. Haine marita fidei, ba patia iunt mibi notiel ? Prop. SYN. Marītalis, conjugialis.

Ff2

Marius. Cir fent Maria, divini rentell angur, Cic. de Divin. 1, 47.

EPITH. Ferdu, acet, fortis, gravis, severis.

mīrmor, öris. Praveiti falt in tiells at mārmēri templām, Virg. Æn. 4, 457. EPITH. Lævé. cândēns, pietūm, pietūrātum, prētīosūm, nobilē, dūrūm, gēlieum, siepētūm, vērsicoler, frigidum, rīgidum, mācūlosūm, felendīdum, lūcēns, nītāns, āntīquum, cörūfeūm, dīfeölör, Pārīm, Chium, à Para & Chiraplain: Privētūm, Mygdönium, Idæum, à Phrygia: Spārtānum, Thētāpræum, Amyelæum, à Spartā arbe, &c. Lībycum, ab Afri.ā. PHR. Pārīūs lāps. Phrygium sāxum. Lībycus sīlēx. Mārmörēts nītūr. VERS. Frīgēntiā cērnīs Mārmorā quæ Spārtæ, Pārīīque örfuntur in āgrīs. Tum Phæbō söliāo dē mārmörē tēmplā Inflituām. Structā nēc Obbaliū fulgēnt quæ mārmörē tēctā, Pārīō sūrgēbāt mārmörē tēmplūm.

mārmöteus. Mārmērēt rēfērām thālāmā, &c. Virg. Æn. 4, 392. SYN. Pātītis, gata marmer eximium ex Infalā Pars, val Mārīnūs.

Maro, čnis. Graid. : Lainati pone blaronis opas, Mart. 5, 5, 8. V. Pirgilius. Mars, Martis. It timer, et ma ir Martis jam appaitt mago, Vir. Æn. 8, 5,17. Juronis filius, natus in Tera id. Deus beli G armorum, cultus practipue d Ternibus, Scycin, & Gett: Frater Beikene. SYN. Mavors. Gradivis. EPITH. Geticus, Threicius, curus, impius, farvus, insanus, armipotens, cruentus, sanguineus, funeflus, netandus, torvus, rigidus, ferox, impavidus, ferus, terribilis, infauitus, armiger, triftis, turbidus, infeftus, violentus, alper, generesus, tertis, magnanimus, Indomitus, horrendus, truculentus, invictus. rabidus, improbus, ferreus, potens, inclytus, acer, ho-Mīlis, atrox, folminius, horridus, vēsanus, furēns, immanis, audāx, trūx, ēfferus, acerbus, iniquus, adversus, cæcus, inconftans, ambiguus, dubius, încertus, anceps. PHR. Beiliputens, Pellator Deus. Bellorum, armorum Deus, arbiter, piter, parens. Belliger armarumque parens. Gradivus Rex, pater. Dux beiliger. Beilis et sanguine gaudens. Threicius dux, Deus. Geticis qui prasidet arvis arbiter armorum. Bella netanda ciens. Armorumque pater, bellis et sanguine gaudens. Sanguine qui fædas gauđết habere manus. Concta sue qui bella ferus seb numine torquet. Sevit medio în certamină Mavers. Mare pre belle. V. Bellum.

snārs, Planeta. PHR. Sānguindo drie rabens mināx. Fērā Mārtis fiellā rapācis. Āccēnsē feintāllāns fiellā fitrētē. Ēnsē mināx. Rūtilāntī syderē Māvors. Māvērtius īgnis. Rupicūnda incendiā Mārtīs. Stēllā cjēns in-

flüxü bēliā nētāndā.

Mārsyā. Ecturrās froite todātet ieu Mārryā etitus, Juv. 9, 2. Infignis Tibicen, ex Phrygiá, quen sipolic vivum exceriareit in superbiæ & arrogantiæ vindictum. Fingitur poses in stavitum mutatus. EPI IH. Doctus, ca norus, suavis, temeratus, suverbus, audāx, împius, mīsēr sinfelīx. Phrygius, Celænæs, à Celænis, spidoPirygiæ. (Oend. in Lin.) Nūdāvē dīrēptā pātčānt tuš viscērā pēllē, ūt Phrygiī cūjūs nominā stumen hābēt. V. Fabulam 6. Mat. Mārtiālis. Totā rātus in trēi Māstiālis, Mart. L. 1, 2.

EPITH. Doctus, diserius, mordax, ingeniosus, Bilbilicus, à Bilbili Hif-

paniæ oppido, argūtus. lepidus, obscenus.

Mārtius. Olim primus anni menfis, fab Remal, qui armerum quam aftrorum peritior, toum annum in decem merfic postitus erat; quem error m correxi: Numa, fuecessus ejus, fanuario & Februario adjectii. EPITH. Novus, placidus, dudus, tepidus, beusquis, blārdis, nadjecus, nīmbosus, īmbrīfer, stērens, fertiiis, sealindus. PHP M. 1 is signātus nomine mensis. Mārtīs dē nomine dīctius. (Ovid., 5 tast.) Ā tē principium Romanī ducimus anni.

EPITH.

EPITH. Sanctī, inclytī, generosī, fortes, magnanimī, impavidī, înterriti, illustres, ciarī, contantes. PHR. Martyrium passī. Mortem Christī pro nomine passī. Gens morte major. Gens sunere victrix. Prodiga vītæ. Secura lethī. Ferrum ac vulnera ridens. Pūrpurēž corona caput insignītī. VERS. Quī ante diem religionis amore Projecere animas. Quæ vivida mertem vīcit morte phalanx, cæsoque invecta triumpho est. Sanguine sirmantes dogmata vera suo. Qui suo cruore, vel sanguine, vera sanguine, returere sidem. Nil veriti trūcis ora Tyrannī. Pænas docta irritare morantes, et vītæ in medīis rīdēre periclis. Pro Christo innocuum sūdērunt morte cruorem. Felices anima, quæ sanguine suo imperium meruere oli Vītæ peperere sibi immortalis honores. Partam qui morte coronam Gestant et pictas generoso sanguine palmās.

mārtýrium. Sed mage sanguine mārtýriī. (Dactyl.) Prud. Per. 3, 9.
EPITH. Cruentum, atrox, clārum, illustre, forte. PHR. Laurea mārtýriī. (Martyrii varia genera sie describit Bencius.) Huīc öculi estosis, dentes huīc ore revulsī. Hīc tūnsus sāxo, hīc spēculā desjectus ab altā; Hīc trābe suspensus rēctā. Hīc vīrgarum inter crepitus cadit. Huīc līngua exsecta est. Vīctrīcem aspīciās diverso sunere gentem. Pārs rapido sūbmērsa mārī, pārs stipite sixa: Pārs pice, pārs oleo, līquentis et ūnguine cerae Persusa, ādmētīs sācībūs taedisque pērūstā. Pārs capite avulso. Illa īntēr rāpidāsque rotās sācēsque mīnāces Tūrbinis in morem constantī pēctorē vīrgo Vertītūr, et rādii et sācēs in fragmīna longe Dīsultant, est.

mās, mārīs. Mās ēļse cēļsat īllē, nēc fīt fæmīnā. (Iamb.) P. SYN. Māsculus. māsculus. Mās alialus, ēt totum fæmīnā conjugum, Prop. 2, 15, 28.

SYN. Mas, vel validus, fortis.

māsšā. īncūsūm, aut atræ mājsam picis urbē reportat, Virg. G. 1, 275. EPITH. Dūrā, plumbea, ferrea, gravis, validā. V. Pondus.

Mālsāgētā, vel Mālsāgētēs, æ. Mālsāgētās, ărābēlquē Fērrūm, Hor. Od. 35, 30. Scytbiæ populi crudelissimi, qui equorum suorum sanguinem cum laste permissum bibunt. EPITH. Bārbārus, fērūs, fērōx, trūx, inhūmānus, immnītis, aūdāx, vāgūs, prædo, fūrēns, pērfidūs, infidūs. PHR. Ēt quī cornipēdēs în pocūlā vūlnērāt aūdax Mālsāgētēs. Mālsāgētæquē trūcēs, dūro gēns āspērā bēllo. Quī lāc immīxtūm cūm sānguinē potāt ēquino. Quī lācētā pocūla ēquino sānguinē mīsett.

Mālsīcus. in plurali Mālsīcā. Māļsīcā quī rāftrīs: ēt quēs dē cēllībūs āltīs, Virg. Æ. 7, 726. Mon: Campaniæ in Italia, vini generofissmi ferax. EPITH. Ūvīsfēr, vētūs, fēlīx, cūltūs, fæcūndūs, fērtīlīs. PHR. Fēlīcīš Bācchō Mālsīcā.

Mālsīlīā. Urbs in Narbonenfi Provincia ante Virgineum partum 613. annis condita, cumque diruta fuiser restaurata est à Phocensibus. Olim Massiliae studia dostrinarum ingenuarum storuere. Nunc est Emporium nobile, Gallicarumque Triremium statio tutissima. EPITH. Cëlebris, clară, înclytă, döctă, antiquă, priscă, nobilis. PHR. Moeniă Graio Condită Massiliae.

māter, trīs. Māter in ōrē tībi ēfi, non bābet undā Dēos, Prop. 3, 7, 18.
SYN. Genitrīx, parens. EPITH, Almā, chārā, blandā, sollicītā, ānxīā,
vīgīl, dīlēctā, fīdā, piā, benīgnā, āmatā, PHR. Prolīs studīosa, oblīvīscī
nēsciā prolīs. Dīgnā viro. Quæ nātūm peperīt, genuīt. Quōs īn luminīs
aurās edūxīt, studīosā fovet, ālīt, educāt.

māteriā, ed es. Sūmite māteriem vēliris, quī, &c. Hor. A. Poet. 38.
EPITH. Āmplā, diffusā, feecindā, dives. PHR. Māteriām superābāt
öpūs, āptā numēris. Gonvēņiens modis. Felix in carminā. VERS. Māteriā vires exuperānte mēās. Sūmite māteriām veltris quī feribitis equam
Viribus, ēt vērsāte diu quīd fērre recūsent, Quīd vālēānt hūmērī.

poculă mistă mănu. VERS. Corrore ab ægroto properantii fată repellit. l'entât săi entêm ponice ven.m. Qui vivos potui mulcere dolois. Deficio, meucatoue minus, tomentaque quaro Vuinerinus (sed summi) meis. Quid tibi cum medicis? Dimitte Machaonas omnes. Non eft in mědícő semper releverur út æger: înterdim docta plus valet arte malim. Quantus apud Danio. Podaliri is arie medendi Medicina inventor Apolle. Medier tauftres, Æleutapius, Machaon, Pæon, Podalirius, Chiron, Melampus, Hippocrates, Galenus.

mědicus, a, um. Dam nadica čděi ere mánas ad vainera pafter, Vag. Geor. 3. 4:5. SYN. Opiter, saidaifer, Apollineus, Phæbeus, Machaonius, Paonius, à Pharbo, & Meira infignioritus.

mediocris. Si medioris erit, Spatiam iaffrabit utrumque, Juv. 6, 481.

SYN. Modicus, parvus, paucus, exiguus.

mědiocritas, atis. Airčám guily is mědio ri atem. (Sapph.) Hor. Od. 2, 10, 5. SYN. Mědis, mědeřiš. V. M.dus.

mediocriter. No parer et rerum mediteriter utilium fes, Hor. Ep. 1, 18, SYN. Modice, parem, wd modefte.

Mediolanum. 3 & 4 long. Urbs of Gailiæ Cija pinæ Metropolis, populi multiendine refertiffimo, agrique b.n.tate feliciffima, 339 annis unte Christi adventum à Galiis in ubribus condita : sic dic?a à suá mediá parte lanatá. EPI ì H. Celebre, magnum, amp um, porulosum, magnificum, claium, antiquum, Insigne, inexpugnabile, invictum. PHR. Urbs populosa viris, validis circumdată muris. Ampli situ miro, domibus decorata superbis.

mědítor, āris. Rēgīnām miditēr: nē quō sē nūminė mūtēt, Virg. Æn. 1, 678. SYN. Cogito, considéro, vil cano. V. Cogito.

mědius. Per mědies, inflans operi regnifque futuris, Virg. Æn. 1, 508.

mědulia. Elsa vides regum vaturs exkaulta mědulis, Juv. 8, 90.

EPI CH. Tenuis, tenera, intima, ima, occulta, mollis, interna, pinguis, PHR. Penitus înf îxă medullis.

medullitus .- Hominum, serit ille medullitus omnes, Prud. Ham. 391.

PHR. In īmās medullas Ex īmīs medullīs.

Mědůsă. Squāilībārit lätē Phīr. yr idős ārva Mědůsa, Lucan. 9, 629. Filia Phonis, ob pulchritudin m casillesque aureos à Neptuno visiata, unde Pe-gassis natus est. Minerva irata, qued sacinus illud in suo Templo admissium este, capilles Medusæ in serpentes mutavit, secreque ut quotquet eam aspiciebant, in faxa converterentur. Hvic caput ab cidit Perfeus, qued Palladi dedit. SYN. Phoreis, Phoreinis, Gorgon. poppe: i. e. truculertum. EPITH. Gergeněž, vipěrěž, sixificž, horrendž, invisž, lævž, žnguřcomž, terrificž, žlečri. PHR. Medulæum monftrum. Sixificæ ora Medule. Saxifici Medulæ vultus. Gorgoneum caput. Crīnīta celubrīs Medusa. Gorgoneifque fremēns ālsībilāt hydris angue comas nexa.

mēdūlæŭs. īpsā Mēaufae quēm timēt īrā Dēe, Mart. 7, 1, 2.

SYN. Görgönğus.

Měgæră Quas, et Tartaream rax intempefia Migaram, Virg. A.n. 12, 846. EPITH. Tartaiea, torva, dīra, împroba, sceierata, viperea. Inserna, immānīs, ūltrīx, crijenta, crūdelis, anguicoma, atra, rabida, ferox, vītulenta, sævä, věněnosa. PHR. Colubris crinita: stimulis armata: sita noctě. VERS. Aŭxīt discordes insana Megæra surores. V. Furiæ.

mel, mellis. Quis mei aryfiat, quis Faicho vina Falerna, Ovid. Pont. 4, 2, SYN. Favus. EPITH. Rolcidum, aerium, tenax, dulce, spumans, liquens, liquidum, purum, flavum, redolens, fragrans, flavens, nectareum, suave, gratum, odorum, Hyblæum, Siculum, ab Hybla mome Sici-A Propertium, Cetropium, atticum, ab Hymetto monte chiica. ni.BoH Nectar apum. Aerii mellis coleftia dona. Munera mellis. Liquor Hyblæus, atticus. Hyblæum nectar. Dulcis apum lanor. Mella thymo frāgrānt'a. Expressīs mellā līguātā fāvīs. Pressīs coacta fāvīs Mellīs opus. Cerea dona. Thymī redolentia rore. Plenīs mella expressa favīs. Mel conficere. VERS, Spumantia prefsis Cogere mella favis. Excudunt cērās ēt mella tenācia figunt. V. Apes.

Mělěagěr, vel Mělěagrus, gri. Quid si mē, Mělčagre, tuam měměr esse sorirem, Ov. Met. 9, 149. Oenci Ætolix Rigis filius ex Altheâ. Hoc recenter nato visa sibi est mater Parcas igni assidentes videre, que manu tenentes bæc verha proferebant, vivet quamdiù hic ftipes duraoit. Titionem bunc fatalim extinxit subito Althea, servavitque. Sed p stea filio irata, in ignem projecit: quo exusto Meleager interiit. Aprum Calydonium occiderat, quem Atalanta prior valneraverat. SYN. Oenides, Theftiades. EPITH. Ferus, ferox, Martius, Călydonius, à Calydonia parte Ætoliæ.

Mělesigenes, æ. V. Homerus.

Mělicertă. Těguř férens parvum nudis, Mělicertă, lăcertis, Ov. Met. 4, 522. EPITH. Infelix, miser Inous. V. Palamon.

melicus. et melicos lyricofque modos præfanda notabis, Aus.

SYN. Mūsiciis, cănorus.

mělior, oris. Rēgia, čt oblitos famæ mělioris amantes, Virg. Æn. 4, 2:1.

SYN. Præstantior, potior.

Mělită, wel Mělitě. Insula maris Mediterranei, non longè à Sicilia womontorio. Annis 146. cam occuparunt Equites Hierosolymitani, nunc Melitenses diefi, & antea Rhodii. Ipsis banc Insulam Carolus Quin us donavit, expuynata à Turcis Rhodo. EPITH. Fertilis, circumflua, ferax, nobilis. potens, Martia indomita, invicta, turrica, vallata, armipotens, saxoea. mēlleus. SYN. Mellītus, dulcis.

mēllīfer, a, ūm. Millīfer ēlē Tīs ēxēr itus ābstrepit bēzbīs, Cla. R. P. 2, 127.

mellifico. Sie wos son webis mellificatis, apes, Virg.

SYN. Mel conficio, cogo, figo, ffipo.

mēllītus. Pāne egeo jām mellītīs potiore placentis, Hor. Ep. 1, 10, 11. PHR. Melle conditus.

Mělos. Regind longum Calliope Melos. (Alcaic.) Hor. Od. 3, 4, 2, SYN. Concentus, cantus, modulatio, modulamen, moduli. EPITH. Suave, dulce, gratum, canorum, blandum, lætum, festivum, amonum, těněrům, důlcřišonům, plácidům, cœlčítě, aoniům, Castalium, à Music. PHR. Mělos funděrě, cáněrě. V. Musica.

membră. et magnos membrorum artus, magna, &c. V.rg. Æn. 5, 422. SYN. Paries, artus. V. Membrum.

membrana. Membranis întus positis. delere l'icebit, Hor. A. P. 289. EPITH. Tenuis, mollis. V. Cutis.

membratim. et membratim vitalem deperdere sensum, Lucr. 3, 526. SYN. Per partes, in membra,

membrum. SYN. Artus in plur. EPITH. Argenteum, candidum, decorum. tenellum, calens, languidum, caducum, lacteum, vītale, morbidum, moribundum, vigens, validum, forte. V. Artus.

memini. Cantando memini puerum me condere soles, Virg. Ecl. 9, 52. SYN.Recordor, reminiscor PHR.Sum memor, non immemor, in mentem venit. Memori sub pectore servo. Pectore, mente teneo. Hæc anime hærent, inhærent, adeunt, sedent. Manet alta mente repostum. Pectore. ănimo, vel mente non excidit, non elapsum eft. Hæc mihi sunt imis înfixă medullîs. Animo fixum conservo. Non subiere animo ata līvia, vel Memorī animo do, mando. Mente repono. Salo con repone, recondo. VERS. Necdum etiam caula iranim, levi ēxcidērānt animo; Manet alta mente repostum Jūdicium P.

trove înjuriă forme. Si rite audită recordor. Forsan et hec olim meminisse juvabit. Vive memor nostri. Signatum hoc memori pectore nomen habe. Memori tibi condita corde. Hæc vigeant mandata, nec tilly obliteret ztas. Memori hæc tibi mente reconde. Tuz folendida factă Nulla unquam ănimis tollent obliviă nostris. V. Gratias ago.

Mêmnon, önis. Mêmnönă si mater, mater ploravit acbillem, Ovid in Ob. Tib. Tithoni & Auroræ filius, qui Priamo adversus Græces auxilium tulit in expeditione Trojana & ab Achille occisus est. Ipsam in avem mutevit Aurora. EPITH. Niger, coloratus, nocticolor, Activops. PHR. Auroræ filius.

memor, oris .- it fava mimorem Junonis ob iram, Virg. An. 1, 8.

SYN. Non immemor, non oblitus.

memorabilis .- Namque etsi nullum memorabile nomen, Virg. Æn. 2, 582. SYN. Měmorandůs.

měmorandus-ēt tē mēmērande canenius, Virg. Georg. 3, 1. SYN. Měmorabilis.

mëmoria. Redit mëmbria tëndë për vestigium. (lamb.)

PHR. Měmor animus. Mens me nor. Memor péctus, cor.

měmoro. et měministis enim, divæ, et memo are petestis, Virg. An. 9, 529. PHR. In mentem revoco. V. Memini : vel commemoro, narro.

Mēmphis, is. Nec të Romă minus, quam từa Memphis ămăt, Pr. Urbs Ægypti, primaria, Pyramidibus maxime infignis. EPITH. Ægyptis. barbara, torrida, turrita, superba, clara, dives, celebris, opulenta, florens, potens. PHR. Memphitis ora, terra, urbs, tellus. VERS. Bar-

bara Pyramidum sileat mīracula Memphis.

mendaciom. imperceptă pia mendaciă fraude latebant, Ovid. Met. 9, 710. SYN. Commentum. EPITH. Vanum, callidum, împidens, faliar, dölösum, anile, turpe, pudendum, muliebre, fictum. PHR. Fictus, ficticus sermo. Ficta verba. Vanæ, fictæ voces. Fallacis mendacia linguæ. Pērjūræ somnia mēntis. Prodigiosa veterum mendācia. Fatuī commenta cerebrī.

mendax, acis. Quem nisi mendofum et mendacem, vir bonus eft quis, Hor. Ep. 1, 16, 40. SYN. Vanus, pērjūrus, simulans. PHR. Fandī fictor, Mentiri vel fallere doctus. Ore falso, simulato, blando, vel verbis vanis dēcīpiens. Līngua, os, pēctus fallax, mendax. Os pērjūrum. VERS.

Mültä mälüs simüläns, vana spe lüsit amantem.

mendicitas, ais. Mendicitatem cui obtuliffi opera tua. (Iamb.) V. Paupertas. mendicus. Nec mendică ferat barbaii pranoiă nudi, Mart. 14, 81.

SYN. Pauper, egens, inops, egenus. V. Pauper.

mendico, as. arcanam Juda tremens mendicat in aurem, Juv. 6, 42. SYN. Emendico. PHR. Stipem corrogo. Vitam quærito. Æra rogo. Precibus cibum, victum, alimenta rogo, peto, exposco. Parvæ stipis æra rogo. VERS. Aliena limina lüstras, exiguumque rogas ore tremente cibum. Nunc mendicato vescitur ille cibo.

mēndosus. Quem nisi mendosum et niendacem, &c. Hor. Ep. 1, 16, 40.

SYN. Vitiosiis, corruptus.

mendum. SYN. Menda, error, erratum, vitium. Menelaus. atrīdes Protei Menelaus ad ūfque columnas, Virg. Æn. 11, 262. Airei & Aëropes filius, frater Agamemnonis, maritus Helenæ, quæ à Pa-ride Trojano rapta est. SYN. Atrides, Tantalides, ab Aireo paire, & proavo Tantalo. EPITil. Fortis, generosus, magnanimus, gravis. V. Helena. mens. Nīsus ait : Diine bunc ardorem mentibus addunt, Virg. Æn, 9, 184.

SYN. Animus, ratio, intellectus, ingenium, vel cogitatio, judicium, senveitum, consilium, voiuntas. V. Animus,

. เรียกรีกซ

mēnsa. Mēnsas ūt stružrēs bospicibūs Deis. (Choriamb.) EPITH. Lauta, pinguis, ornata, picta, acerna, teres, faginea, nitida, citrea, magnifica, splendida, opima, onusta, regia, opulenta, avara, gemmātă, ēbria, hilaris, dulcis, mollis, festiva. PHR. Instructa cihis. Epulle onerată. Dulci Fălerno, pinguique ferină instructă. Lautis cibis splendida, onufta, opulenta, parata, fatiscens. Vario dapum pondere titubans. Lautæ fercula meniæ. VERS. Lautos suppeditat prodiga mensa cibos. Appositæ mensis epulæ. Postquam exempta fames epulis, mensæque re-

mēnsis. Trīgīntā māgnos volvendis mensibus orbēs, Virg. Æn. 1, 273. EPITH. Fugax, celer, fluens, fugitivus, Lunaris. PHR. Menftruus cursus, orbis. Menstiuum tempus, spatium. Lung cursus, curriculum. Möră menstruă.

Mensis unius periphrasis (Mensium numerus describitur, addito numero ad Lunan Crescentem, Plenam, vel Deficientem )

1. Cornua cum Lunæ pleno semel orbe collsent.

motæ. Vix căpit electas ebria mensă dăpes.

- 2. Alter agebatur post sacra jugalia mensis. Ante bis exactum quam Cyathĭă conderet orbem.
- 3. Tertiă jăm Lunæ se cornuă lumine complent.
- 4. Lūnă quăter lătuīt, toto quăter orbe recrevit.

Lūnă resumebāt quīnto novă cornuă motu.
 Sextă resurgebant orientis cornuă Lūnæ.

7. Septimă jam rediens Phœbe mihi respicit ægras Stare genas. Tertius a quarto mensis successerat.

8. Bīs quater împlerat Phæbe radiantibus orbem Cornibus.

- 9. Orbe resurgebant Lunaria cornua nono. Jam novies erat orta soror pūkhērrimā Phæbī.
- 10. Lūna novum decies implerat cornibus orbem. Bis quinos plena cum fronte resumeret orbes.

11. Jam ferme undenos compleverat orbes Cynthia.

12. Plena duodenos Phæbe compleverat orbes. Prius ætheriæ moles circumvaga flammæ, annua bis senis revocabit mensibus aftra.

menstrualis. Sphæram ruina menstrualem deftruet. (Iamb.) SYN. Mēnstruus.

mēnsūrā. Cīrcumiērē modum, mēnsūrāgue roboris ulnās, Ovid. Met. 8, 748. mēnsūro, as. Quīsque suas mensurat opes, viresque, &c. Ovid. V. Metior. menthă. Fæmineos artus in ölentes vertire menthas, Ovid. Met. 10, 729.

EPITH. Virens, ölens, torta. spiveftris, ructatrix, odora, fragrans. fuavis, PHR. Suavem quæ spīrat odorem.

mentior, īris. at non ille, satum quo te mentiris, achilles, Virg. Æn. 2, 540. SYN. Fālsa dīco, memoro, loquor, narro: mendacia fīngo, jacto: vana, fālsa comminikor, simulo, vel ementior, simulo, imitor. PHR. Ficti, mendaciā verba profero, loquor. Addit mendaciā culpæ. Ore vaniloquo mendacia jactat. Mendaces reddit ab ore sonos. V. Decipio.

mentum. Sācrā ferens: nojco crīnes incanaque menta, Virg. Æn. 6, 809. EPITH. Setösüm, hīípidum, acūtum, pūlchrūm, decōrūm, nīveum, īncānum. VERS. Quibus alpēra mēnto Bārba jacēt. Sūmmōquē cadit bārba alpēra mēnto. Ēt crūrūm tēnus a mēnto pālēāria pēndēnt.

Mephītis, is.—∫ævāmque exbālāt opācā mepbītīm, Virg. Æn. 7, 84.

Dea odoris gravissimi, id est graveclentia: omnis autem putor, mepbitis appellatur. SYN. Pūtor, fœtor. EPITH. Pūtida, ölida, graveolens, gravis. sulphurea, sordens, sæva, tristis, tetra. VERS. Sævam exhalat opaca mephītīm Sīlva. Olidam spīrat comosa mephītīm ūnda. Fostorem quantūm tētrā mephītis hābet.

mērcātor, oris. Impiger Extremos currit mērcator ad indos, Hor. Ep. 1, 1, 45, SYN. Něgociator, venditor, institor, emptor. EPITH. Vägus, impiger, avarus, vigil, sollicitus, peregrinus, dives, providens, insomnis, ir-PHR. Mercis mūtator eoæ. requietus subdolus, iniquus. āvīdus, cupidus. Lucrīs, dīvitīs, opibus inhīans. Lucrī spē dūctus. VERS. Extrēmos currit ad indos Paupēriem sugiens. Æquora arat. Æquora arat. miseræque subit discrimina vitæ. Quem se mercator avarus Finxerat a rubrī līttore ferre maris. Per mille ruet dilorimina vita. Vecturus merces opulentas. V. Mercor, & Avarus.

mērcatūra. aversus mērcatūris, delīrus et amens, Hor. Sat. 2, 2, 3, 107.

SYN. Commercium.

mērcenārius. Thefauro invento: qui mercenārius agrum, Hor. Sat. 2, 6, 11. PHR. Mercede vel pretio conductus.

merces, edis. Mitteret in pyrgum talos, mercede diurna, Hor. Sat. 2, 7, 17. SYŃ. Præmiūm, pretiūm, mūnus. EPITH. Lārgá, āmplā, māgnifīcā, īnsīgnis, eximiä, debitā, æquā, jūsā, grātā. V. Præmium.

mērces, ium. Mērcibus bic italis mutat sub fole recenti. P.

EPITH. Venales, peregrina, quasita, coa, attalica, externa, di-

vites, opulentæ, pretiofæ.

mērcor, aris. Paulatim mērcaris agrum fortasse trecentis, Hor. Ep. 2, 2, 164. SYN. Emo, coemo, nundinor. PHR. Mercaturam facio. Merces muto. Extremis facere commercia terris. Mutandis mercibus ad indos penetrăre, pelago se committere. Vehere longinquă per æquora merces. V. Mercator.

Mercurius. omnia Mercurio similis, wocemque, &c. Virg. Æn. 4, 558. Jovis filius, ex Maiá Atlantis, Arcadiæ Regis, filiá. Deus eloquentia à Poctis babitus. A mercatoribus furilusque invocabatur. Exhibetur Caduceum manu gestans, & galerum in capite; kumeris pedibusque alatis. Mājugena, atlantiades, Caduciter, Hermes, Gr. Eppie, Cyllenius. EPITH. Fācundus, volucer, aliger, solers, fur, varer, furax, doctus, callīdus, cautus, vērsūtus, aftūtus, præpes, alatus, alipes, penniger, arcadius, Cyllenius, Tegewus, à Tegea urbe Arcadia, caducifer. PHR. Cyllênius ales. Interpres Divum. Maja genitus, satus, natus, Cyllênia proles. Nepos atlantis. Deus aliger. Arcadius, Cyllenius, Tegezeus. Deus pacifer. Citharæ inventor, repertor. Furibus aptus, amīcus, dexter, favens. Fürum magister. Somniferam quations virgam, tectulque galero.

mērcurius. Planeta. PHR. Cyllenius ignis. Fūribus fæcunda creandis Stella. mereor, vel mereo. Sī nēmā præstēt quem non merearis amo em, Hor. Sat. 1, 7, 87. SYN. Promereor, dignus sum. PHR. Si pietate meremur, al-

pice nos. Prīmām meruī quī laude coronam.

mereo. SYN. Milito. PHR. Caftra sequor. In caftris mereo. Ære me-

rens parvo.

meretrix, icis. Perdere quis wellit, a turpi meretricis amore, Hor. Sat. 1, 4, 111. SYN. Pellex, lupz, scortum, prostibulum. EPITH. infamis, lafcīvă, împūra, tūrpis, famosa, obscena, sordida, salax, avara, inhonesta, adūltera, pūblica, astūta, perniciosa, lūxuriosa, misera, petulans, inverecundă, audax, effrons, răpax, înfelix, blandă, comptă, perfidă, scelerată, împiă. PHR. Fūcatīs fallere doctă dolīs. Fūcato vultu, blandis jocis pellāx, Tūrpis amīca. More meretrīcio quæstum faciens. Infamīs tūrba luparum. Incautos flectere docta viros. Illecebris quæ fallit amantes. Quovis mērcabilis ærč. At procul abjecto meretrix effiæna pudore. V. Amica. & Libidinclus.

mērges.

mērgēs, ītīs.—aūt Cērčālīs mērgītē cūlmī, Virg. Geor. 2, 517.
SYN. Mānīpulus, mānīplus.

mērgo, sī, sūm. īn sölio paid tē mērgere welle capat, Mart. 11, 96.

SYŃ. Ímmērgo, mērlo, sūbmērgo, dēmērgo. PHR. Aquīs abluo, tīngo, spārgo. In aquās immītto, spārgo, przecīpīto, dō przecīpītom. Aquīs obrito, prēmo, opprimo, extīnguo. VERS. Sēsē n stuvium saltū dēdīt. Spārgītē me in stūtus, vastoque immērgitē ponto. Līquīdas projecīt in ūndas proje

mērgūs. Cūm mědio cěkrēs revollānt ex æquore mērgī, Virg. G. 1, 361.

EPITH. Celer, præpes, fúgax, pērnīx, canorus, aprīcus, marīnus, pīscans, aquaticus, edax, tūrpis, votax. PHR. Incola mērgūs aquæ. Hūmilīs volāt æquorā jūxtā. Nāntī similīs, similīsque volāntī.

meridianus. interjungit equos meridiana. (Phal.) Mart. 2, 67, 7.

- mērīdies, ieī. Inier tepentes post merīdiem būxās. (Scaz.) Mart. 2, 20, 13. PHR. Mēdtīs dies. Mēdiūs Solīs cūrsūs. Sol mēdio āltīsīmus, val cālīdīsīmus orbē. Cūm fācīt mīnīmās ūmbrās ā vertice Phæbūs. Cūm meddīum celī orbēm Sol conscendīt, haūsīt. Cūm mēdīos æstīts Sol āccendīt. Cūm Sol mēdiūm celī trājēcīt orbēm. Cūm Sol āb utrāquē mētā parī dīstāt spātīo. VERS. Sol mēdiām celī terīt ārduus ārcēm. Fēcerāt ēxīgūās jām Sol āltīsīmus ūmbrās. Tēmpūs quo pēcūdēs ūmbrās ēt srīgorā captānt. Jāmquē dies mēdiūs tēnūes contraxērāt umbrās, īnquē parī spātīo vēspēr ēt ortus ērānt. Aūt plūs, aūt mēdiūm Solē tēnēntē diem. Mēdīās Solē tēnēntē viās. Æstus ērāt, mēdiūmquē dies ēzēgērās ūmbrām.
- 2. Měridies, i. e. auster. EPITH. Mădidus, hūmēns, pluvius, îmbrisér, călidus. PHR. Plägă Austrālis. Plägā nīmbiséros quæ torridă vērgit ăd Austros. merito. Adv. Sēd sügerēm mērito naūsi agus omnē sretum, Ovid. Trist. 5, 12, 52. SYN. Dīgnē.

měritům. Grandia laiurus měritorum pramia, quid sas? Hor. 2, 2, 28. SYN. Proměritům: běněficium, vel virtůs.

meritus. Sie fatus meritos arīs mactavit bonores, Virg. Æn. 3, 118.

SYN. Promeritus, dignus, non immeritus.

Měroč, es. a Měrož portabit aquas ut spargat in Ædem, Juv. L. 2. S. 6. 527..

EPITH. Fæcunda, dives, fertilis, Cephea, à Cephea Æthiopia Reges, nigra, fusca, ūsta, adusta, odorata, suavis, fragrans, auritera, circumstua, Nīliaca. PHR. Extremo Měroč circumstua Nīlo.

merum. Nostūrno certāre mero, pūtēre diūrno, Hor. Ep. 1, 19, 11. V. Vinum.

mērus, ā, um.—Quām sī mērā vīnā bibīlsēt, Ovid. Met. 15, 331. SYN, Syncērus, vērus, vel puius, liquidus.

mēlsis. Theligiis et rūbras melsibus ūfla genas, Mart. 8, 56, 18.

SYN. Früges, seges, Ceres, artike, spice. EPITII, Triticea, Cerealis, spīcea, dīves, opīma, ūber, frūgiseia, fertilis, cana, grāvidā, copīosa, lārgā, āmplā, mātūrā, slāvā, lætā, sœcūndā, aŭrcā, ābūndāns, plenā, stāvecens, āridā, sīcca, pulchra, odorā, expeodită, coll cta, sciisa. PHR. Cerealia donā, mūnerā. Mātūra segetes. Plenīs arīstīs dīves. Mātūrīs ārīstīs albēscens, stāvens. Horrea rūmpens. Dītāns agrīcolām. Plēnā ceres, et vincens horrea mēssis. Grāvidīs onerātī stāventes mēssibūs āgrī. Mātūrīs ālbēscit, vel stāvescīt mēssīs atsīstīs. V. Seges, & Mato.

mēlsor, orīs. Tbēļļýlis ēt rāpidā fēļsīs mēļsorībus aflū, Virg. Ecl. 2, 10.
EPīTH. Rūfticus, dūrus, fēlsus, sūdāns, ūflus, cūrvus, cūrvātus, īmpīger, sēdulus, īndēfēlsus, adūflus, mātūtīnus, īnsomnis, torrīdus. PHS...

Mēlsem falce secans: arva metens.

mētă. Hīc vēl ad ēlaī mētās, ēt māxima campī, Virg. Geor. 3, 202.

SYN. Limes, finis, terminus. PHR. Contingere metam. V. Limes mětallicus. His ergo cujus e mitallica vena. (Scaz.)

mětallifer, a, um. Parta mětalliferis longo discrimine terris, Sil. 15, 498.

PHR. Metalli férax, vel dives.

mětallům,-inëxbauftis chaiybum generosa metallis, Virg. Æn. 10, 174. EPITH. Rutilum, flavum, grave, fulvum, fulgens, croceum, solidum, rigidum, nitidum, fplendens, pretiosum. PHR. Mětallí congeries, mālsa, pondera. Metallorum vis ingens, imis recondita terræ Visceribus. Pracipua Metallorum Species, Aurum, argentum, Æs, Ferrum, Plumbum. Stannum. Marmor etiam Metallum vocatur.

metamorphosis, is. Hac metamorphosis non delirare poetas. Mant.

SYN. Transformatio, mutatio. PHR. Varia species. Versæ, variatæ figuræ. Mutatæ in nova corpora formæ. Novam formam, speciem, vel figuram sumere, subire, înduere, în novas species, vel în novos vultus mūtārī, transferrī, transformarī. Figuram variāre, novare, mūtare, exuere. In varias transire figuras. VERS. In nova fert animus mutatas dicere formas Corpora. Nulla tenent veteris veftigia formæ. In vultus se transformat aniles. Quos hominum ex facie Dea fæva potentibus herbis indŭerat Circe în vultus ac tergă ferarum.

mētātor. oris. Audāx Hesperios vēniām metātor in agros, Lucan. 1, 382.

EPITH. Solers, æquus.

metabrus, vel um. Teftis metaurum flumen, et afdrubal, Hor. Car. L. 4.

EPITH. Vägus, sonans. Od. 4, 38.

Mēthymna, vel methymne. EPITH. Culta, ferax, fertilis, fecunda, facra, dīves, Leibia. VERS. Gargara quot segetes, quot habet Methymna racemos. měticulosus. V. Timidus.

mētior, īrīs, ītus .- bipedum cursi mititur equorum, Virg. Geor. 4, 380.

SYN. Mensuro, dimetior, definio, pondero, wel æstimo.

meto, melsui, melsum. Purpureojque mitunt flores, &c. Virg. Geor. 4, 54. SYN. Demeto. PHR. Melsem, arīstās, Cerealia dona, Cerealia munera, sēmīna reseco. Mēlsēm sūccīdo, tondeo, decerpo, lego, colligo. Mēlsēm falce reseco, proficeno, obruo. Terram, arva flaventia frugibus spolio. Arvīs mēlsēm abdūco. Falcēm segetī, arīstīs matūrīs suppono. VERS. Accipiunt succisas horrea meises. Congestas area cepit opes. Flavas dum tondet mēlsor arīstās. Jām mātūrā Ceres falce resecta cadīt. Nāmque velut densas prosternens melsor aristas. Sole siib ardenti slaventia demetit arva.

metor, aris. Ingerit, et late campos metatur apertos, Nemel. SYN. Mētior, līmito, termino, definio. V. Limito.

mětuendus. Bellicis, nec te metuende certa. (Sapph.)

SYN. Timendus, tremendus, horrendus, formidabilis. V. Terribilis.

mětio. 7d m'itiëns, witerisque menor Satūrnia belli, Virg. Æn. 1, 27. SYN. Timeo, horteo, vereor, formido, paveo. V. Horteo & Timeo.

Spenque mitumque inter dubii, &c. Virg. Æn. 1, 222. mětils, ūs.

SYN. Timor, terror, pavor. V. Horror & Timor.

Mevius. Qui Bavium non ocit, amet tud carmina Mævi, Virg. Ecl. 3, 90.

EPITH. Indoctus, audax, procax, Scribitur & Mævius.

Mēzentius. Contemptor divum Mezentius, &c. Virg. Æn. 7, 648. Tyrrbenorum Rex, impietate & crudelitate infamis: qui mortua corpora vivis jungebat, ore cri admoto, sicque longá morte enecabat. EPITH. Ferus, ferox, inhumanus, impiús, dīrus, Tyrrhenus, acer, immanis. VERS. Mortua quin etiam junge. hat corpora vivis, Componens manibulque manus, atque oribus ora, (Tormenti genus) et sănie taboque fluentes complexu în misero longă sic *mūrtĕ nĕcā*băt.

more necauci. nică sălis, nic amari fellis in illis, Mart. 7,24, 3. EPITH.

eiimīm

EPITH. Tenuis. VERS. Non est în tanto corpore mica salis.

mico, căi.-Crebris micăt ignibus æther, Virg. Æn. 1, 04.

SYN. Splendeo, fulguro, corufco, splendesco, nitesco, fulgeo, radio, irra-

dio, refulgeo. V. Splendeo. Luceo.

Midas, æ, Babaricoque Midan, aderat nam forte canemi, Ovid. Met. II. 162. Phrygia Rex, qui à Baccho obtinuit, ut quicquid tangeret in aurum verteretur. Arbiter electus ab Apolline & Pane, bunc illi prætulit : quam injuriam ultus Apollo afininas ei aures addidit. EPITH. Aurītus, dīves, avarus, miser, stolidus, famelicus, imprudens, Mygdonius, Phrygius. PHR. Berecinthius heros. Rex auritus. Dives Phrygiæ Rex.

migro. - acciperent proprias, signisque migrarent, M.

Dīceret, bæc miá sunt; veteres mīgrāte colonī, Virg. Ecl. 9, 4. SYN. Dēmigro, ēmigro, commigro, discedo, abeo, exeo. Salum vērto,

muto. V. Abeo, Discedo.

mīles, itis. agricola nunc sum, militis ante fui, Mart. 14. 24. SYN. Bellator. EPITH. Belliger, fortis, generosus, audax, Martius, Mavortius, indomitus, strenuus, durus, robustus, sævus, acer, acerbus, avarus, ferox. cruentus, sanguineus, intrepidus, ferus, impiger, crudelis, validus, fărens, răpax, sceleratus, împius, pugnax, nobilis, trux, îmmitis, barbă. rus, minax, horrendus, inhumanus, clypeatus, scutatus, cristatus, phaleratus. PHR. Duri miles Martis. Horrida caftra sequens. Martis signa cruentă sequens. Ore truci, vultuque minax. Sumptis animosus armie, Acer in armis. Avidus prædæ, sitienque cruorem. Bellatorum, pugnantum acies. Martia, bellica turba. Pugnaces viri. Expertes belli juvenes. Robora pubis. Mavortia pubes. Bello lecta juventus. VERS. Hos caftra juvant, et lituo tuba permiftus sonitus. Exigui numero, sed bello vivida vīrtūs. V. Bellaior, & Acies militaris. mīlitāris. īntērquē sīgnā turpē mīlitāriā. (lamb.) Hor. Epod. 9, 15.

SYN. Bellicus, Martius, mavortius.

mīlitia. Præmia mīlitiæ pūlveru enta sequi, Ovid. Am. 1, 15, 4 SYN. Ārs bēllīca: bēllī, Mārtīs opus: Mīlītīæ labor, officium. V. Bellum.

mīlito. ēt mīlitāvī non sine gloria. (Alcaic.) Horat. Od. 3, 26, 2.

SYN. Mēreo: bēllo, ās. PHR. Ārmā gero. Gero Mārtis opus. Bēllā, cāstrā, ārmā sequor. Stīpēndiā mēreo, mēreor īn bēllo, în cāstrīs mēreo. Mīlitiam subeo. Mīlitiæ subeo, fero, tolero laborem. Perīcula Martie

experior. Mīlitiæ opus tracto. Sub armis sudo. Præmia militiæ pulye. rulentă sequor. Acies et feră bellă sequi.

mīlle. Mille nica Sicillis errant in montibus agna, Virg. Ed. 2, 21. SYN. Bīs quingentī.

mīllēsimus. Stābīt bārbarico conjūx millēsima leeto, Lucan. 8, 41 1.

Milo, onis. Robyră: fletque Milo senior, cum spectat inanes, Ovid. Met. 15, 229. A:bkta Crotoniensis, qui in Olympicis ludis Taurum ictu pugni interfecit. ac per stadium portavit, unoque die devoravit integrum. EPITH. Fortis. vălidus, robūftus, nervosus, poțens, durus, acer.

mīlvīnus, a, um. Nisī mīlvīnīs aut aquilinīs ungulis. (Iamb.)

mīlvus, vel mīlvius. Sufpictos laqueos et opertum milvius bamum, Hor. Ep. 1, 16, 51. EPITH. Kapax, avidus, raptor, edax, celer, præpes, velox, carnivorus, pernix, aerius, citus, volucer, prædator, crudelis, ferox. VERS. Summa rapax Milvus in aftra volat. V. Accipiter.

Mīmāllones, um. V. Bacchæ.

Mimas, antis. Nec non Ewantem Phrygium Paridifque mimanta, Virg. Æn. 10, 702. EPITH. Szvis, ferox, immānis, rebēliis, vāstis, vālidas. mīmicis. Tūrpe imēdērē, mīmicē, ēt mālēfē. (Phal.) Cat. 40, 8.

SYN. Comicus: rīdiculas.

mortem contra præsenlque minatur exitium, si quilquam adeat, terretoue trementes. Plūra et graviora minatur. Minasque Nī procul abscedat, conviciăque însŭpër addunt. Edidit horrendos ore minante sonos.

Minos, ois. uxorem quondam magni Minois, ut aiunt, Prop. 2, 32, 57. Filius Jovis & Europæ, Rex Cretæ. Quod justitia infignis fuerit, eum Poetæ Inferorum Judicem fecerunt, cum fratre Rhadamantho, & Baco. Pafiphaën babuit uxorem, ex qua natus eft Minotaurus. EPITH. Gnosiacus, Gnosius. Gortynius, Dictaus, i. e. Cretensis. Agenorevas, ab Agenore patre Europe. quæsītor, legifer, rigidus, severus, justus, immītis, inexorabilis. PHR. Gnosiacus, Gnosius, Gortynius, Dietaus, Agenoreus Rex. Gnosiacus dux, hēros, jūdēn, arbiter. Umbrarum jūden, Arbiter orci. VERS. Quesitor Minos urnam movet, ille silentum Concilium vocat, et vitas et crimina dīſcĭt.

Mīnotaūrus. Mīnotaūrus ineft, Vēnerīs monimenta nefanda, Virg. Æn. 6, 26. Monstrum partim bomo, partim taurus, natum ex Passphae, Mineis uxore, & Tauro. Hoc Minos in Labyrintho inclusit, ubi bumana carne vescebatur. Occisum est à Theseo, ope Ariadnes adjuto. EPITH. Informis, turpis, horrendus, terribilis, Creisius, Cretensis, Gnosius, Gnosiacus, Gortynius, Dictaus, 2 Gnoso, & Gortyna, urbibus, & Diete monte Creta. Sævus, dīrus, indomitus, Labyrinthæus. PHR. Minous, Minoius taurus. Minoum monstrum. Vir semibos. Bos semivir. Semiferum monstrum. Taurus biformis. Labyrīnthæus. Quique homo parte sui, parte juvencus erat. (Virg. 6. Aneid.) Hīc crudēlis amor taurī, suppostaque furto Pasiphae. Mixtumque genus, proleique biformis, Minotaurus ineft, Veneris monimenta nefandæ.

minuo, ui, utum. Voce quos reddas, minuentur atræ. (Sapph.) Hor. Od. 4, II. 35. SYN. Dīminuo, imminuo, extenuo, attenuo, elevo, debilito, detraho, delibo, exhaurio.

minus. Qui non eft bodie, cras minus aptus erit, Ovid.

minutatim. ofsa minutatim morbo collapsa trabebat, Virg. Geor. 3, 485. SYN. Membratim, vel sensim.

minūtus. Conveniebat enim fruges quoque fæpe minutas, Lucr. 1, 880. SYN. Exighus, tenuis, exilis.

Minya, arum. Diriguere metu Minya: subit ille nec ignes, Ov. Met. L. 7, 155. Thessaliæ populi, qui Jasonem ad expeditionem Colchicam secuti sunt. ERITH. Fortes, magnanimi, generosi, animosi, audaces, bellaces, potentes. VERS. Tamque fretum Minyæ Pegalæa puppe secabant. Ovid.

mīrābilis. Quīn ēt caūdicibūs sēctīs, mīrābile dīctū, Virg. Georg. 2, 30. SYN. Mīrūs, mīrandus, admīrabilis, admīrandus, ftupendus, mīrificus. mīrabūndus. Mīrabūnda tamēn ciliīs consederat aleis, M.

SYN. Admīrans, stupefactus, obstupefactus.

mīrāculum. omnia transformat sese in miracula rerum, Virg. Geor. 4, 441. SYN. Mīrāclūm, portentum, prodigium. EPITH. Insigne, stupendum, īnsolēns, înfuētum, celebre, novum, insolitum, inaudītum, ingens. PHR. Rēs mīrāndā. Mīrābile fāctum. Dīctu mīrābile monstrum. Rēs plēnā stuporīs. Res novā, non ūllīs cognītā temporībus, Mīrāculā rerūm. Mīrā relatū.

mīrātor, otis. Mirātor vēterum senex avorum, (Phal.) Mart. 10, 87, 25.

SYN. Admīrātor.

mīrē, adverb. Mīrē săgācēs fālleres bofpites. (Alcaic.) Hor. Od. 5, 3, 22. mīrīfīcē. Mīrifice eft a të nactus utrumque malum, Cat. 69, 3. SYN. Mīrē.

mīrificus. Quod sī mīrificum proferre, &c. M. SYN. Mīrābilis, mīrus, stupendus.

SYN. Mīrābilis, mīrūs, stūpendus.
mīröt, ārīs. Mīrāmtīr dona Ænēæ, mīrāmtīr iūlūm, Virg. Æn. 1, 713.
SYN. Ādmīrot, dēmīrot, sūspicio, stūpēo, stūpēsco, obstūpēo. VERS.
öbstūpēt, āc molēm tācitē mīrātūr. Dūm stūpēt, obstūtūque hærēt dēsīxūs
in ūnō. öbstūpūt vāria cēnsūs. Öbstūpūi, dūbītoquē dīū, caūsāmquē rēquīro. Öbstūpūt vāria consūsis imagine rērūm Tūrnūs, ēt obstūtū tācito
stētit. Stūpēt īnsciž tūrbā Prodigiūm mīrātā novūm. Ārrēctæ mēntēs,
stūpēsāctāquē cordā. Īlli obstūpūsērē silentēs: Convērsīque ocūlos īntēr
se, ātque-orā tēnēbānt. V. Obstupoo.

mīrūs. Quī sē crēdēbāt mīrōs aūdīrē trāgædūs, Horat. Ep. 2, 2, 129.
SYN. Mīrāndūs: ādmīrābilis, mīrābilis, ādmīrāndūs, flupēndūs.

mīsteo, scuī, stum. Aūsidius fortī mīscēbāt mēllā fālerno, Hor. Sat. 2, 4, 24.

SYN. Immīsceo, ādmīsceo, pērmīsceo, commīsceo, īntērmīsceo, tēmpero, āttēmpero, consundo, turbo, pērtūrbo.

Mīsēnus. At pius Ænēās īngēntī molē sepulcrūm īmpāni stiaque ārma viro, rāmumque, tubāmque, Monte sub āerio qui nunc Mīsēnus ab illo Di-

citur, æternumque tenet per fæcula nomen. Virg.

miser, era, um. Hoc prīmum: nēc, sī miserum fortuna Sinonēm, Virg. An. 2, 79. SYN. Miserabilis, miserandus, calamitosus, ærumnosus, infelīx, înfortunatus, affictus, pauper, egens. PHR. Miseris caalbus adus, subactus. Adversa fortuna pressus, agitatus, jactatus, exagitatus. Maili, malorum turbā, agmine, cīrcumdatus, cīrcumventus, oppressus, obrutus. In lūctu, et squalore trahēns vītām. Infausto sīdēre natus. V. Infelix & Pauper.

miserātio, onis. Cūm sūbito īn mēdiūm frēndēns miserātio cāmpām, P. SYN. Misericordia, clēmentia, pietās, bonitas, benīgnitās.

mīserē. Pārs cadīt bāmātīs mīserē confīxā sagīttīs, Ovid. Trift. 3, 10, 64. SYN. Infeliciter.

mīsereor, erīs, mīsertus. ō vīrgō, mīserete meī, mīsere meōrām, Ovid. Ep. 12, 81. SYN. Mīseror, mīseretco, mīseret me. PHR. Vīcem iniquam döleo. Cāsūm mīserāri īnsontīs amīcī. Dölüt mīserāns inopēm. Malīs altertūs tāngī, movērī, fiectī. Se mītem, fācilēm, propittūm, lenem, benīgnūm, æquūm alicui præbērē. Jācēntēm rēlpīcere, æquīs afpicere oculis. Solārī. Mīserīs auxilūm fēro. VERS. Mīserēre animī sou dīgnā ferentīs. Sīs piūs, et notram mīserātūs relpīce sortēm. Hīs lācrimīs vītām dāmīs, et mīserētcīmūs ūltro. Nīl noftrī mīserēre, morī mē dēnīquē cogīs. Contūsofque animos et rēs mīserābere fractās. Grāvēs Trojæ nīserātā lāborēs.

miscria. av arus îpse miseriæ caula eft. (Iamb.)

SYN. Calimitas, ærumna, inkortūnium. PHR. Mitera sors. Res miseræ, afflictæ, egenæ. Miseræ incommóda vitæ. Duri labores. Misera dolores, anxietas animi, continuulque labor. Sors ultima rerum. Duri urgens, ani premens in rebus egeftas. V. Paupertas, Infortunium.

misericoniă. SYN. Miseratio, pietas, benignitas, bonitas, clementa.

misericors, ordis. Mortem misericors sæpe pro wita dabit. (lamb.) SYN. Clemens, benignus, propitius, pius, mitis. V. Clemens.

miseror, riis. Mī lie ai casas miserari însoniis amīcī, Virg. Æn. 5, 350. V. supra Misreor.

mīsilis. Mī itibbis longe et misso clamore lacessunt, Virg. Æn. 10, 718. SYN. Jāculābilis, in neutro, wel tēlūm, jāculūm, sagīttā.

mīţēlm

mītēsco. Nēmo adēo feres oft, tie non mītēscērē posite, Hor. Ep. 1, 1, 39.
SVN. Mānsucico, mansucito, stector, placor.
Mithridātēs, is. Pont Res. su malti entidotis adversus venena corpus firmaverat, cumque postea ipse son potut, immissimque percussorem ad cadem sum excitavit trepidantem. EPITH. Fortis, potens, crudelis, intelix, Ponticus.
VERS. Pontica māgnānumum celebrant medicamina Rēgēm. Profecit poto Mithridates sæpe veneno, Toxica ne possent sæva nocere sibi.

mītīs. Mītīs in aprīcīs coquitar vīndamīd sacīs, Virg. Geor. 2, 522.

SYN. Lēnīs, clemēns, par ddus, facīlīs, manfuetus, comis, benīgnus.
PHR. Facīlīs, vultuque securis. Comis, et urbanus, Cuī mīte îngenium, placidi mores, benignus animus. Afperitate carens. Piger ad penas. VERS. Majestas adeo comis ubique tua est. Lenem te miseris genuit natūra, nec ūlfī Mītius ingenium, quam tibi, Brūte, dedit.

mītigo, as. Sylveftrem, flammis et f erro mitiget agrum, Hor. Ep. 2, 2, 186. SYN. Placo, lenio, flecto, sedo, mollio. V. Placo.

mitră. ūt mitră cæsăriem cobibens aurată virilem, Prud.

SYN. Infula. EPITH. Aurea, aurata, illustris, gemmata, rutila, decoră, coruscă, bivertex. PHR. Pontificalis apex. Sacră coronă.

mītto, mīsī. Aurea mala decem mīsī : crās altera mīttam, Virg. Ecl. 3, 71. SYN. Emītto, jācio, jāculor, īmmītto, vibro, īmpēllo, torqueo, Intorqueo, dīrigo, vel ablego, amando, vel omitto, prætereo.

mīxtus, vel mīftus, a. um.

Hæc läcerat mixtos equitum cum sanguine patres, Juv. 6, 622. SYN. Permiftus, commiftus, immiftus, wel confusus, turbatus.

mobilis. Mobilibās digitis expergefāciā figūrānt, Lucr. 2, 413. SYN. Levis, volūbilis, mūtābilis, varius, īrrequietus, īncertus, flūxus, cădūcus, înconitans, vel celer, velox.

mobilitas, atis. Mobilitate viget, virefque acquirit eundo, Virg. Æn. 4, 175. SYN. Levitas, înconfiantia, velocitas. EPITH. Lubrica, volucris; agi-lis, celer, înfidă, præceps, cită, concită. VERS. Fortunæ lubrică nefert Mobilitas fīxīlse retam. Omnīa quæ volucrī dum mobilitate feruntur, et cělěri quævis mobilitatě volant.

moderamen, inis. obstupui: capiatque alius moderamina, dixi, Ovid. Met. 3, 644. SYN. Rěgiměn.

moderator, oris.—validisque sedet moderator babenis, Tib. 4, 1, 115. SYN. Rector, gubernator.

moderatus.—jāctantur moderatis æquora ventis, Ovid. Trift. 4, 4, 57. SYN. Pācātus, placidus, modestus.

moderor, aris. Majus tormentum, qui non moderabitur ira, Hor. Ep. 1, 2, 59. SYN. Admóděrůr, tempěro, contineo, retineo, coerceo, conibeo, in-hibeo, compelco, reprimo, comprimo, fræno, refræno, rego, guberno.

V. Modum servo.

modeftia. Reddidit intattam; minuitque modeftia crimen, Ovid. Epift. 17, 31. SYN. Moderatio, pudor. EPITH. Blanda, placida, grata, amabilis, însignis, humilis, præclara, divina. PHR, Honesti præclara modestia vultus. Vultus honestus. Modesta facies. Os verecundum. Modesti, moderātī mores. VERS. Moresque modestī Fortuna crescente manent. Sērvat inoffensam divīna modestia vocēm.

modestus. Deme supercilio nubem, plerumque modestus, Hor. E. 1, 18, 94. SYN. Móderatus, hönestus, pacatus, placidus.

modicus. ūtar, et ex modico, quantum res poscet, acervo, Hor. Ep. 2, 2, 190. SYN, Parvus, moderatus,

wggg.

Middie ares. FHR. Midim tenec, Athibeo, pino, fitto. Tempero, mi.

de: de affectes, fram, delerem, fpem, St., Delendi, cupiendi modum facere. Non sesui împettim, vim inimi. machor. Não minis încina, quan qui machaiir, in his si, Hor. S. L. I. S.2,40.

V. Advitorer. machin. Chain aireid nachin, Cielli-e Chican, Jev. L. t. S. 2, 27.

V. Adiator. mania, iom. Queis ante fra patrim, Trije tib wentie akis, Virg. An. 1, 99. SYN. Mūris, pāries, agger, minimenti. EPITH. Timriti, miniti, ardua, siblimia, alta, excelsa, turrigera, inexpugnabilia, superba, inaccela, clata, edita, aeria, tuta, secura, îngentia, vallata, coctilia, torta.

mereo. itis tranfatis alis meritis amiris, Horat. Epod. 17, 24.

SYN. Triffor, coleo, gemo. maror, oris. Tovenit it tita marte in urbi facie, Pedo.

SYN. Mattitia, dolor, triftitia. V. Triftite.

mœftitiž. V. Mera.

mafics. Compedare virum, et wafiai exprimere voces, Virg. Ra. 2, 280. SYN. Trift's, afflictus, dolens, mærens. V. Triffie.

mola. Segnipedes, dignique neiam cereare neprits, Juv. L. 2. S. 8, 67. EPITH. Rigida, versatilis, volubilis, dura, leabra, punicea, ruffici, fortis. VERS. Puniceas versat asella molas.

mūlēs, is. ārdēāt ; ēt mūndi mīlēs špirēsā labīrēt, Ovid. Met. 1, 248. SYN. Pondus, onus, malea, machina. EPITH. Saxea, onerosa, operosa, gravis, însolită, arduă, sublimis, celsă, excelsă, altă, Rupendă, admirandă, îngêns. PHR. Mūlis önüs. Mālsæ pondus. Sāzēž pīlā māgnīs confiruci mölībus. Mūrērum ēducere mēles. Moles operosa theatri. Mole sua flit.

möleftia. SYN. Incommodum, cura, dolor.

molefto. SYN. Vexo, terqueo, affigo. möleftus .- Lites cum Rige mileftas, Horat. Sat. 1, 7, 5.

SYN. Gravis, durus, încommodus, împortunus, odiosus, cel difficilis, öpěrösús.

molimen, inis. Fabrica divini moliminis, îpse columnas. P. E. SYN. Commen, conatus, nisus, tentamen. V. Conetus.

möliör, iris, itus. Ergo avidus mures spidia molitor urbis, Virg. Æn. 3, 132. SYN, Admolior, firuo, zditico, confiruo, fabrico, od nitor, enitor, tento, lavoro. V. Coner vel cogito, meditir, machinir.

460

mollesco. Tentalam mollescit ebur, pod E rigorë, Ov. Met. L. 10, 283.

SYN. Molletio, molliot, and molliot, and subject as ungula glabes, Ovid. Met. 6, 220. SYN. Emans, lenio, subject as ungula glabes, Ovid. mollis. ūtere lactūcis, et monibus ūtere malvis, Mart. 3, 89.

SYN. Tener, facilis, flexibilia eractabilis, vel remissus, placidus, lenis, vel fuavis, jūcundus, gratus, blandus, amenus, vel effeminatus, iners. mölliter. arcades: o mibi tum quam molliter ofsa quiefcant, Virg. Ecl. 10,

22. SYN. Lēniter, suāviter, vel facilē.

mollitica, iei. Quam puer, et odlidus præsumis mollitiom, seu, Hor. Sat. 2, 2, 87. SYN. Flexilitas, lenitas, vel inertia, vel luxuries.

mollitus. et per mollitos ante timbre gradus, Petr.

SYN. Emőlitüs, sübactáu, vel lénitüs, placatus, mölo, mölüi. Grānā mölīt tötidēm pipērīs, &c. Petr. SYN. Amölo, commölo. PHR. Mölä, vel saxō téro, öbtéro, attero, contero, tundo, contundo, frango, subigo, domo, perdomo. Molæ orbe, saxis, vel attrītu subigo, frango. VERS. Quodcunque eft solidæ Cereris cava machina frangăt. Cereris fruges alpera saxa terent. Subdere fracturo silici frümentă. Perdomitam saxo Cererem, frugelque receptas. Et torrere părant flammis, et frangere săxo.

Molorchus. Cuneta mibi, alpheum linguens lucolque Molorchi, Virg. G. 3, 19. Arcadius quidam, qui Herculem ad Nemæi Leonis expugnationem proficiscentem bumaniter excepit. Cujus beneficii nomine Hercules illi facra solennia instituit, qua Molorchaa dicebantur. EPITH. Pauper, inops, Arcadius, Cleonaus, a

Cleone urbe Arcadiæ.

molossus. Vēloces Spārtæ catulos, acremque molossum, Virg. Geor. 3, 405. Canis ex Molossia, regione Epiri. Hos Canes Poetæ fabulantur crtos esse ab enes cane, quem Vulcanus fabricaverat. EPITH. Acer, levis, Insanus, latrator, mordax, trux, fortis, validus, latrans, armīllatus. V. Canis.

maomentum. Momento cită mors venit, aut victoriă lată, Hor. Sat. 1, 1, 8. SYN. Pūnctūm temporis: tempus exiguum, vel pondue, vis, authoritas. EPITH. Răpidum, leve, înstăbile, breve, parvum, minimum. PHR. Temporis exiguum, vel minimum spatium. Brevis mora temporis.

Momus. Deus Ethnicorum, Somni & Nociis filius. Aliorum Deorum bominum. que opera explorabat & irridebat. EPITH. Iners, procax.

moneo. Subjiciunt epulis, sic Jupiter îpse monebat, Virg. Æn. 7, 110. SYN. Admoneo, commoneo, nuncio, indico, as: fuadeo, hortor, excito, præcĭpĭo.

smonētā. ēt cēntūm dominos novæ monētæ. (Phal ) Mart. 4, 28, 5.

SYN. Nūmmus, numīsmā, pēcūnīā. EPITH, Flāvā, opulēntā, fūlvā, senēš, aurēj, ārgēntēj, ūtilis, prēcīosā. V. Pecuma.

onīlē. Dāt digītīs gēmmās; dāt lēngā monīliā cēliē, Ovid. Met. 10, 264. SYN. Tērquis, tērquēs. EPITH. Pretiēsum, aurātum, bāccātum, aurčum, fulvum, īnsignē, fplēndēns, fulgēns, dēcorēm, divēs, gēmmēum, micāns, nobilē, corufcum, rutilum, fplēndidum. PHR. Bāccātus, gēmmātus auro circulus. Tortile, textile collo decus. Gemmarum e collo pēnsile textum. Gemmis contextă torques. VERS. Pendebant tereta gemmată moniliă collo. Baccatus multo radiabat ab auro Torquis. Ornabant aurāta monīlia collum. Dat digitis gemmas, dat longa monīlia collõ. Sübstringitque comam gemmis, et colla monili Cirouit, et baccis onerat canentibus aures.

monimentum. Ferre sur dederat monimentum, et pignus amoris, Virg. A.n. SYN, Signum, indicium, argumentum, acca, testimonium. 5, 538.

PHR. Monimentum et pignus amoris. Sevi monimenta doloris. V. Signum, & Monumentum.

monitor, oris. Cereus in vitium fleeti, monitoribustefper, Hor. A. Poet. 165. SYN. Admonitor, suasor.

monitum. Dinerat, ille Jouis monitis immote tenebat, Virg. An. 4, 221. SYN. Monitus, ūs.

monitus, a, um. Discite justitiam moniti, et non temnere divos, Virg. A.a.

6. 620. SYN. Admonitus, commonitus.

mons. Romānī monies, ēt monibus āddītā Romā, Prop. 4, 4, 35.
SYN. Collis, jūgūm, apēx, vērtēx, culmēn, cacumen. EPITH. Arduus, altus, præruptus, excelsus, aerius, præceps, sublimis, asper, clivosus, devēzus, inaccēlsus, supīnus, avius, ēlatus, nebulosus, abtuptus, ingēns, supērbus, nubifer, nimbosus, nemotrosus, umbrosus, apērtus, aprīcus, saxosus, feopulosus, incultus, rigidus, nivosus, dumosus, ipatiosus, cavernosus, ambitiosus, tumidus, viridis, frondosus, opacus, herbesus, intonsus. PHR. Montis culmen, vertex, cacumen, acclive solum. Montis, vel clīvosī trāmītis supērciljum. Ārdua moles. Ārdua terrarum. Tumulus abruptus. Montana cacumina. Ardua moles. Aerii saxi vertex. Superas se tollens in auras, in aftra surgens. Sidera vertice tangens, pulsans, petons, feriens. Tollens ad aftra caput. Caput inter nubila condens. Operti arbore montes: Frondoso vertice conspicui. Nubiferi montes. et saxa minantia cælo. Nemorosa juga et scopulosi vertice colles. Tumulis acclīvě sŏlūm. Cöllēlque supīnī, ancēps montis cacumen. Culmīna mon-tīs. Mons quī surgit in aera. Quī fertur ad aftra vertice. VERS. Rīgēt ārdua montis æthereī facies. Mons ibi verticibūs peiit arduus aftra duo. bus, Nomine Parnalsus, superatque cacumine nubes. V. Altus.

monstrifer, a, um. Monstriferos agit unda sinus, sic rector digmpi, Lucan. 5,

620. PHR. Monstrorum ferax.

montrificus. Monstrifici vultus fecisti lumină ceco, M.

SYN. Monstrosus.

monstrigenus. ūt ne monftrigenis boftem licet, &c. Avic.

SYN. Monstrosus. monstro. Tāl'iă monfirābāt relegēns ērrātā retrorsum, Virg. Æn. 3, 690. SYN. Demonstro, commonstro, ostendo, indico, as; manifesto. V. Offendo.

monstrosus. Monstrosique bominum partus numeroque modoque, Lucan. 1, 557. SYN. Prodigiosus, portentosus.

monftrum .- Sunt et rabidis jura insita monfiris, Stat.

SYN. Prodigium, portentum, oftentum. EPITH. Horrendum, infandum, Informe, îngens, îmmane, fatale, execrabile, dirum, turpe, deforme, mirabile, stupendum, novum, terribile, minax, sevum, trux, atrox, exițiale, ferale, mirum, terrificum, prodigiosum : dictu, visu mirabile, Gorgoneum. PHR. Monstrosi, semiferi partus. Terribiles visu formæ. Monfirosus fætus. Monstri miracula, mira spēctacula, Variarum monstra ferarum. Dīctu mīrābilē monstrum. Vāria, ātque bicorpora monstra. VERŞ. Monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum. Interes auguriis, monstrisque minacibus urbem Territat. Tristius haud illis monstrum, nec sævior ulla Pestis, et īra Deum Stygiis sese extulit undis.

montānus. Incidit; aut rapidus montāno flumine iderēns, Virg. Æn. 2, 305.

V. Montofus.

monticola. et Nympha, Satyrique, et monticola Sylvani, V.

SYN. Montanus.

FHR. Montibus ortus. mõntinenä.

Montivago generi posiit prabere ferarum, Luct. 2, 597. neontivägüs.

. In montibus errans.

montosus. et te montofæ misere in prælia Nurfæ, Virg. Æn. 7, 744. SYN. Montanus, icopulosus, clivosus, acclivis, arduus, abruptus. PHR. Montibus, scopulis creber, frequens. Ārduā saxīs regio. Scabra saxīs 1ocă. Sălebrosī colles.

monumentum. accipe et bac, manuum tibi qua monumenta mearum, Virg. Æn. 3, 486. SYN. Monimentum, signum, vel sepulcrum, tumuli in.

Icriptio.

moră. Trojă cădet; sed erit nofiri moră longă lăboris, Ovid. Met. 12, 20. SYN. Cunctatio, tarditas, segnities. EPITH. Tardă, lentă, îgnavă, ĭnērs, languida, deses, otiosa, segnis, longa, annosa. PHR. Moræ ípatium, tempus. VERS. Segnes rumpe moras, în me mora non erit ulla, Torpue. rant longa pectora nostra mora. Haud mora, festinant. Nulla mora est.

moror, aris. Quid witam morer inwisam, Pallante perempto, Virg. Æn. 11. 177. SYN. Immörör, dēmörör, cūnctör, tardo, dīffeto, prēcratino, cēffo, hærēo, wel dētineo, retīneo, sīfto, tardo, retardo, impēdio, wel subsisto, sto, hæreo, consisto. PHR. Moras necto, innecto, interpono. traho, molior. Moras rebus addo. VERS. Quæ tantæ tenuere moræ? Quæ të tam sëra moratur Segnities > Causas Innecte morandi. Increpat ultro Cunctantes socios. Haud multa moratus. PHR. Alio sensu. Gra-? dûm, greisum, cursum sisto, contineo, comprimo, compeico, sustineo, cohibeo: figo pedem. VERS. Conftitit obtutu tacito, et veftigia prefsit. Sîstë gradum, tëque aspectu në subtrahë nostro. In liminë partæ substitit. Sēdībus hæret iildēm.

morbidus. Et pērturbārunt cælum, fit morbidus aer, Lucr. 6, 1095. EPITH. Morbosus, morbis obnoxius, languidus, ægtotus.

Morbo laboro. V. Ægroto, Æger. morbostis. V. Merbidus.

Morborum quoque te causas et signa decebo, Virg. Geor. 3, 440. mörbüs. SYN. Languor, febris, lues, contagium. EPITH. Triftis, patiens, peftifer, lethifer, acutus, iners, exanguis, morosus, fædus, perniciosus, crude... līs, dīrus, impatiens, gravis, periculosus, insanabilis, immedicabilis, latens, lethalis, violentus, acerbus, querulus, acer, teter, malignus. Insomnis, molestus, languidus, sollicitus, pallidus, mortifer, asper, întolerabilis, lentus, tabificus, grafsans, desperatus, atrox, putris, exitialis : longus. PHR. Morbi vis, lues, contagia, fævities, trifte malum. Morbi dölör îmmědícabilis. Morborum examina, dira cohors. Fastidia morbi. Semin amorbi. Morbi cruciatus. Languentia corpora atterens, debilitans. Extentians, discrucians, torquens. Infirmo decerpens corpore vires. Macie corpus edens. Impatienique sui morbus. Pallidaque exangui iquallebant corpora morbo. V. Ægroto, Febris, Peftis, Hydrops, Languor.

mordax, acis. Mordaces aliter sollicitudines. (Choriamb.) Hor. Od. 1, 18, 4.

SYN. Edax : dentatus.

mordeo, momordi, morsum. Mordebitque tuos sordida prada canes, Mart. 10, 37, 14. SYN, Öbmörděo, admörděo. PHR. Mörsüs inféro: mörsü děpáfcor. Mörsü, děntibůs arripio, pěto, prênío, cömprendo, lácéro, dilácéro: dīfcerpo, dilánio, vello, divello, frango, consumo. Dentes infīgere. VERS. Occupat has morsu fīgitque in corpore dentes. Miseros morsti depascitur artus. Durīque venenum Dentis, et admorso signata in stirpe cicatrix. Discissos rabidis laniabat dentibus artus. V. Man-

mordicus. Enguibus, et pullam diwellere mordicus agnam, Hor. Sat. 1, 8, 47. PHR. Těnácī môrsů.

more.

möretüm. SYN. Libum. EPITH. Dulce, mölle, coctum. VERS. Non

pudět herbosum posuisse moretum. Ovid.

moribūndus.— Caī me moribūndum deieris, bojoes? Virg. AEn. 42 323. SYN. Sēmiānimis, moriēns, languens. PHR. Morti, vel letho proximus, vicīnus, propinquis. Jam morte sib zerā Languelcēns. Animām vīcīnā sib morte trāhēns. Mēdio īn discriminė mortib Languidus. Vicīnā languelcūnt lumina morte. Expirans, atque extrema gemēns. V. Mortis agon.

## Descripcio bominis moribundi.

In vultu color est sine sanguine, lumina mostis Stant immota genis, nihil est in imagine vivi. Ipsa quoque interius cum duro lingua palato Congelat, & venæ desistunt posse moveri, Nec slecti cervix, nec brachia reddere gestus, Nec pes ire potest.

Ovid. 6. Metan. 304.

morior, eris. Dum moritur, num quid major otbone fuit? Mart. 6, 32, 6. SYN. Emorior, občo, occumbo, cado, occido, intereo, exterro, pereo. PHR. Animam reddo, exhalo, ago, linquo, pono, effio. Vitam effundo, desero, profundo, fundo. E vita exeo, migro, decedo, recedo. Mortem obeo, subeo, oppeto, occumbo. Morti occumbo, succumbo. Fatis concede. Ad Mānēs čo. Vītā fungor. Ko sub umbrās. Poftrēmo die fata claudo. Placida môrte quiesco. Exanimis jaceo. Ævī spatium finio. Lumen utāle desero. Vītām fīnio. Fātā subeo. Vītāles aurās finguo. Crudelibus. vel feralibus umbrīs occubo. Stygias undas adeo. Ad Stygias undas demīttor, čo, descendo. Mortis iter adeo. Spīritus artus deserit. Spīritus it, abit in auras. In ventos vita recedit. Morte lumina claudo. Dura quies oculos, et ferreus urget Somnus. Duros letho finīre labores. Ho-minēs lucemque relinquo. VERS. In æternam clauduntur lümina noctem. De morte violenta. Crudeli cecidit letho, Periit morte cruenta. Bēļlo vel mārte cado. Vītām cum sanguine fundo. Exhalare sub acerbo valněrě vítam. Vítaque cum gemitu fugit indignata sub umbras. Půrpůream vomit ille animam. Procubuit moriens. Labitur exanguis. Collapsos artus, atque arma cruenta cerebro Sternit humi moriens. Sanguinis ille vomens rivos cadit. Volvitur Eurialus letho, pulchroique per artus it cruor, inque humeros cervix collapsă recumbit. Fronte ferit terram et crasaum vomit ore cruorem. Cumque anima cruor est effusus in atīrās. Implēvītque sīnum sānguls, tum vīta per atīrās Concelsīt madā ad Manes, corpulque reliquit. Moriens sanguine tinxit humum. Cadit morieníque suo se în vulnere versat, De quavis morte. Linquebant dules animas, aut ægra trahebant Corpora, Omnis et una Dilapsus calor, atque în ventos vită recelsit. Medios animam expiravit în ignes. Per te immātūrūm mortis adimus iter. Florentesque manu scidit atropes annes. Inque levēs abitt pāulātīm spīrītus aurās. Non plura loquutum Vita sugīt, densaque oculos pressere tenebrae. Vīvis ne, aut sī lux alma recelsit? Queis vitæ lumen ademptum. Mea cum tumulus contexerit elia. Nalcentes morimur, finique ab örigine pendet. Me cum fatalis letho damnaverit hora. Morior prius. Spīritus hic vacuas prius extenuandus in aūrās ībit, et în tepido deseret olsa ropo. Spīritus ante meus tenues vanescet in auras, V. Mors. mårör,

moror, aris. V. Supra poft Mora, pag. 471.

morosus, à mos. Difficilem at morosum offendet, &c. Hor. Sat. 2, 5, 90.

SYN. Dītrīcilis, trīftis, anxius, moleitus.

Morpheus, aue morpheus. Adjicit bis vocem Morpheus, quam conjugis 70%, Ov. Met. 11, 671. diffyl. Somni Minister, qui Somnia singit & induct dormiemibus. EPITH. Somnifer, levis, nocturnus, volucer, fietor, simulator placidus. PHR. Somnifer, levis, artifex, simulator et singus ræ. VERS. Pictus imaginibus, formisque sugaribus, astat Morpheus, et varis singus nova vuktbus ora.

mots. Tunc brevior dira mortis aperta via eft, Tib. 1, 10, 4.

Dea apud Ethnicos habita eft, filia Noctis & Erebi, falce armata. SYN. Fūnus, lethūm, înteritus, fatam, obitus, nex, Libitīnā, Des functon, EPITH. Frīgidā, rāpidā, ācerbā, nigrā, ātrā, crūdelīs, fævā, certā, vīölenta, dura, cruenta, fera, misera, flebilis, infelix, pallida, gelida, Immatūra, inopina, properata, importūna, alpera, subita, matūra, præcox, improvisa, inexpectata, repentina, immitis, rapax, invida, surda, împroba, întempestivă, communis, înexorabilis, înexpletă, înextiābilis, præcēps, cœcā, rigidā, trūx, ēxānguis, tērribijis, trūculentā, bārbără, plăcidă, beată, decoră, înclyta, felix, obleură, pudendă, turpis, īgnobilis, infelix. PHR. Extremus dies. Lethi vis, dura necelsitas. atra dies. Fati suprema, vel summa dies. Lethæus somnus. Lethale frigus. Mortis dură lex, înclementiă. Violentiă fati. Finis evi. Fataie malum. Fatalis, funesta dies, Æterna, pe ennis, perpetua nox. Dūra quies. Ferreus somnus. Fati sors alpera. Vita meta novilsima, Fatalis Parcarum lax, Supreme horse fila. Mors neicia fiecti. Precibus surda. Misereri nelcia, Immiti corpora falce metens. VERS. Omnibus eft eadem lethi via: non tamen unfus eft vitæ cunctis exitiique modus. Mortis aperta via eft. Funeris imminet hora. Fata manent om. nēs, mētām projerāmus ad unām. Palkida mors æquo pulsat pede padpei um tabernas, Regumque turres. Serius ocyus sors exitura eft. Omnia sub ictu Mors habet. Falce omnia sternit. Indocilis stecti. Nil niei corporis hujus jus habet, effugiant ftructos carmen honosque rogos. Lūctūque et tenebrīs mors adoperta caput. Mors ūltīma līnea rerum ast. Omnīa sub lēges mors vocat atra suas. Omnībus obscuras īnjiešt īlla manus. Pērque omnēs sævīt mors inopīna vias. Mors sua quemque manet. Quis furor est atram bellis accerse e mortem ? imminet et tacito clam venit illa pede. Desinat elatis quisquam confidere rebus; omnia mors æquat. Extremumque (diem) tibi semper adeise putes. Ultima semper expectandă dies homini, dicique beatus ante obitum nemo fupremaque funcra debet,

Pāf mörtem. Post ultumā fātā. In cinerēs cum corpora vērsa jacent. Cum frīgida membra reliquit Spīritus. Cum cinis absumpto corpore fāctus.

ero. Cum venerit atra dies.

Mortem adīre. VERS. Pulchramque petunt per vulnera mortem. Se medios moriturus in hostes inferat, ad pulchram properet per vulnera mor-

tem. Mortem orat, tædet cœli convexă tueri.

În Möri's ăgöne vêrsārī. PHR. Mědia în mörtě těnērī. Paulātim ănimā dēficiente morī. Aūras haūrīje füprēmās. Lūctāntem ănimām vīcīnā sūb mörtě trăhēns. Sūprēmo în tempöre vītæ. Īpso în līmine mortis. Cūm jām solvūntūr frīgöre mēmbră. Sānguīs mēmbrā fūgīt, dēsērīt ārtūs călör. Frīgidus ēt löngīs singūltībūs īliā pūlsāt Spīrītūs. Spīrītūs ūltīmus ērrat ūrā supēr. Pāllor simul öccupāt ōrā. Vīcīnā lānguēicūnt lūmina mortē. Frīgida töto Paulātim ēxolvīt sē corpore, lēntāque collā, ēc

*เสนิงอธิ*:

captum letho posuit căput. Cum gravis extremas Veltinus duceret horas,

ēt jam pēr Stygias effet iturus aquas. V. Meribandus.

moraus, us. Maršibūs īnscaultūr, rīduque în vērbā pārato, Ovid. Met. 15, 568. EPITH, Avidus, rābīdus, edāx, dīrus, fērus, immānis, crūentus, crūdēlis, tenāx, rēpētītus, iterātus, mortifer, vēnēlīcus, vēnēnosus, vīpērēts. PHR. Morsu lāniārē, dīfterpērē, consumērē. V. Mordeo.

mortalis. optimă quaque dies miseris mortalibus avi, Virg. Georg. 3, 66.

SYN. Morti obnoxius, vel humanus, vel homo.

mortifer, a, um. Gaudia, maitiferilmque advers, &c. Virg. An. 6, 279. SYN. Lethalis, fatalis, lethifer, funeitus, extucius, perniciosus.

mortuus. Et si ron allqua nocu ifses, mortuus efses, Virg. Ecl. 3, 15.

SYN. Ezznimis, exanimatus, functus, deitinctus, exanguis, extinctus. PHR. Vita functus. Corro-e folitic. Lumine, vita calsus. Fatīs ereptus. Morte peremptus. Funere extinctus. Vī raptus lethī. Funere mersus acerbo. Lumine calsus ethereo. Coeletibus aurīs defunctus. Quem abstust atra dies et funere mersus acerbo. Fato perfunctus. Qui ad Manes abstr. Nec jam atherea volcitur aura. Cui vita lumen ademptum. V. Merior, & Cadaver.

Mortuorum anima. V. Manes.

morum. Puniceo tingit pendentia mora colere, Ovid. Met. 4, 127.

EPITH. Nigrum, airum, dulce, sanguineum, purpureum, cruentum, nigrans, fuave, coloratum.

motis. ardia moras erai, gelido contermira fonti, Ovid. Met. 4, 90. EPITH. Tarda, lenta, friictifera, fertilis, ferax. V. Arbor.

mos, moris. More, binus sane wicinus, amabilis bolpes, Hor. Ep. 2, 2, 132.

SYN. Confuetudo, affuetudo, ūsus. EPITH. Vētuftus, prifcus, antiquus, confuetus, affuetus, patrius, solemnis, infuetus. PHR. Tempus per omne deductus. Prifco deductus ab evo.

mores, um. Novi böminīs mores; eitirīt, atque šītīt, Mart. 2, 40, 2.

SYN. Affectus, îngenium, natūra, indoles. EPITH. Probī, placidī, modeftī, honeftī, rectī, æquī, caftī, pūtī, pudīcī, ēgrēgīī, mites, īngentī, generosī, ferī, malīgnī, obscænī, pravī, cortuptī. pērvērsī, infandī.

Moses, is. Legifer ipse jacet Moses, Aaronque Sacerdos.

Amrami silius, frater Auronis, natus dum populus Hebræus Ægyptiam captivitatem pateretur. Pharaonis jusu in Nilo expositus est, ubi cum Regis bujus silia reperit, ab aquis exceptum, in Regia educandum eurovit. Cum multa prodigia Pharaoni frusfra excibusses, ut libertatem sentitarum obtineret, isso per mare Rubrum, divisis aquis, abduxit. Legem Decalogi à Deo accepit in monte Sina; è quo descendens, frontem radiis, cornum instar essu gent patent passes es es est sur la sur est sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur la sur

moto, as. Lūdėrė, tum rigidas motarė cacūmina quercus, Virg. Ed. 6, 28. V. Moveo.

n.otor, oris. Canarum für a noior, Charidami, madrum, Mart. 11, 40, 1. EPITH. Agitator, impulsor.

snotile, us. Aldit, institiis tremiterant motibus algas, Virg. Geor. 1, 475.

SYN. Agitatio, motio, commotio, polstis, impulsus, impetus, vel tumiltus. EPITH. Tardus, lentus, velox, celer, concitus, citatus, rapidus, villentus,

violentus, præceps, alsiduus, tremulus, levis, incertus, vanus, irrequiētus, crēber, varius.

motus, a, um. Quos ego ! sed motos præfiat componere fluttus, Virg. Æn. 1, 139. SYN, Commotus, permotus, agitatus, puleus, impulsus, qualsatus, conculsus, actus, affectus, perturbatus.

moveo, movī, motum.-fāturum ārcand movebo, Virg. Æn. 1, 266.

SYN. Commoveo, pērmoveo, moto, quătio, quaseo, concutio, agito, pēllo, împēllo, verso, ago, vel sieteo, afficio, cieo, excito, vel turbo, pērturbo, motu mīsteo. PHR. Motu cieo, Crebrīs agito motibus. Vario vērsare motu. Pro Fletio, Flectere sī nequeo Superos, acheronta. movebo. Vincuntur molli pectora dura prece. Precibus si flecteris ullīs, afpice nos. Flectitur īratūs voce rogante Deus. Nūllīs ille movētūr Fletibus. Inclyta vīrtūs alliciat, moveatque animos.

moveor, eris, motus. Derisor vero plus laudatore movetur, Hor. A. Poet. 433.

V. Moveo.

SYN. Commoveor. EPITH. Motus do, agito, cieo. Motibus cicor,

vērsor, agitor, concutior, vel flector, placor.

mucro, onis. oppositi : flat ferri acies mucrone corufco, Virg. Æn. 2, 333. SYN. Cuípis, acies, vel ensis, gladius, ferrum. EPITH. Strictus, ter-reus, mortalis, alper, acutus, anceps, infeltus, Martius, fulgens, ferus, brevis, furens, cruentus, districtus, durus, rutilus, fulgidus, ardens, nitidus, minax, terrificus, fævus. PHR. Stat ferri acies mucrone corulco Strīcta, parata necī. V. Cuspis, Ensis.

mugio, is, ii. Mūgiit, ēt Caci pem cuftadītā fifellit, Virg. Æn. 8, 218. SYN. Böo, immūgio. PHR. Mūgitūs, vel boātūs ēdo, mitto, ēmitto, do, cieo. Mugitibus auras, aera, loca late impleo, compleo, impello, Boum clamorem imitor. More bovis gemo. VERS. Mugitus veluti cum prima în præliă taurus Terrificos ciet. Reddidit ună boum vocem,

vaftoque sub antro Mugiit.

mūgītus, us. Rumpērė mūgītu carmina docia bevēs, Tib. 2, 3, 24.
SYN. Boatus. EPITH. Terrificus, horrendus, raucus, questilus, tremēndus, reboans, magnus, repetītus, iteratus, ferox, fremēns, multi-plex, ingens, terribilis, mināx. PHR. Taurīna vox. Taurīna sonitus. Horrendus taurī clamor, fremitus. VERS. Mugītus per saxa resultant. Boatu resonant montes. Querulis reboant mugitibus agri.

mulæ, æ.-mundæ nijes ungula mulæ, Juven. 7, 181.

V. Mulus.

mūlcĕo, mūlsī. Mūlcēbātque īrās, ēt morsūs ārtē levābāt, Visg. Æn. 7. 755. SYN. Dēmūlceo, pērmūlceo, dēlīnio, tītīllo, recreo, reficio, relaxo, delecto, allicio, allecto, capto, blandior, adulor: lenio, mitigo, plāco. V. Placo.

Mūlcīber, erīs & ībrī. Mātērīēm săpērābāt öpūs: nām Mūlcīber īllīc, Ovid. Met. 2, 5. (à mulcendo ferro) V. Vulcanus.

mulcto. Profpexit trifti mulctatam morte Camillam, Virg. Æn. 11, 849.

SYN. Pūnio, castigo, plecto, damno. V. Punio. mūlgeo, mūlsī, vei mūlgi. PHR. ūbera palmīs premo, presso, exhaurio, sicco, exsicco. Lac pressis mammis elicio. Ad muletram voco. Mulgēndo lāc exprimo. VERS. Hīc alienus oves custos bis mulget in hora. Et succus pecori, et lac subducitur agnis. Frustra prensabimus ubera pālmīs. Übera dent saturæ manibus prensanda capellæ. Quam magis exhaufto spumaverat ubere muletra. Læta magis pressis manabunt flumina mammis,

mŭliëbris.

mbliebris. advinīt, qui vēstrā dies, muliebribus armis, Virg. Æn. 11, 687. SVN. Fæminěns.

mulliebriter. Perire quærens nec muliebriter. (Alcaic.) Hor. Od. 1, 37. 22.

SYN. Fæmineum in morem, vel timide, ignave.

mulier, eris. Desinat in pifcem mulier formosa superne, Hor. A. Poet. 4. V. Fæmina.

moliercula. Deteriore sit ut forma muliercula ametur. I.

melinus. Declamatoris mulino corde Vagelli, Juv. 16, 23.

mi l'icavus Pumice multicavo, nec lavibus atria topbis, Ovid. Met. 3, 561. SYN. Mültiföris.

multicolor, oris. Multicolor fucus digerit omne nefas, Prud.

SYN. Vărius, versicolor. PHR. Vărio colore distinctus. decoratus. micăns.

mūltīforīs. Longave multīforīs delectat tībia būxī, Ovid. Met. 12, 158, SYN. Mülticavus.

multiloquiis. Multiloquos odī: turba reçede loquax, Ovid,

SYN. Loquax, garrulus.

mültiplex, icis. Hæc tum multiplici popules sermene replebat, Virg. Æn. 4. 189. SYN. Vărius, diversus, vel maltus, plurimus. mültiplico. Quas mora sufpenfa multiplicavit opis, Rutil.

SYN. Augeo: vărio.

militisonorus, estadă concerdes multisonură trăbunt, Claud. Epigr. 1.

SYN. Mültisonus, sonorus.

multisonus. Sie ubi multisona f ervet sacer attbide lucus, Mart. 1, 54, Q. SYN. Resonus, multisonorus.

mültitudo, Inis. SYN. Turba, copia, caterva, vis, numerus, frequentia, cætus, vel plēbēcula, vulgus, plēbs, populus. EPITH. Numerosa, densa, plūrima, Ingens, frequens. V. Turba.

multoties. Multotes off ensa cadit mutatque cotorem, M.

SYN. Sæpě, sæpiŭs, frequenter.

mūltās. Nēc mūltās adbilēte, liceat modo vērvērē fīēnt, Juv. 2. 135.

SYN. Plūrimās, nimērāsās, crēbēr, frequēns, copiāsās, nimiās, dēn-

sus, longus: prolixus, amplus, multiplex, înfinitus, înnumerus, non paūcus, haūd modicus.

mūlus, mūla. emptum mūlus aprūm : crūdī, &c. Hor. Ep. 1.61.

EPITH. Cělěr, vělox, citůs, agilis, pernix, pervicax, sternax, indocilis, strigosus, biformis, Hispanus.

mūndo, ās. SYN. Pūrgo, dētērgo. V. Purgo.

mundanus. Mundani învolvat populi, damnetque, &c. P.

munditia, vel es. Tales munditia decent puellas. (Phal.) Mart. 10, 90. SYN. Cultus.

mundulus, a, um. iftos ego nunc mundulos amassos. (Iamb.)

SYN. Pūrus, tersus, lautus, politus, cultus, nitidus. PHR. Labe. măculis carens. Nullis sordibus horrens.

mundus, I .- O lux immensi publică mundi, Ovid. Met. 2, 35.

SYN. Orbis. EPITH. Convexus, globosus, teres, rotundus, spatiosus, amplus, vaftus, capax, ingens, immensus, mīrabilis. PHR. Mundi fabrica, machina, globus, moles. Terrarum orbis. Opus mīrabile mundi. Æternī genitoris opus. Mārimus orbis. Patentes mundi plage, org. Mündi species pulcherrima. Terræque, tractusque maris, calumque pro fundum. Quicquid ubique vides, cœlum, mare, nubila, tellus. Qui mare, quī tērrās, quī totum politidet orbem.

Per tothm mundum. PHR. Cunctis in oris. Qua terra patet. Qua Sal ütrümque jecirrens afpicit oceanum. VERS. Natam Solis ab occasu Solis quærebat ad ortus : Præteritus Cereri nullus in orbe locus. Qua regio în terrîs nostri non plenă lăboris?

a mundî exordio. PHR. A prima nascentis origine mundi. Puft nati ex-

ordia mundi. Primaque ab origine mundi.

mundus muliebris. SYN. Muliebris cultus, ornātus, supellen: muliebria örnāmēntă.

munero, as. Munerat, et lauro modo pulcher obrumbrat apollo, Ovid. SYN. Dono, do, mūnero, afficio, cumulo, decoro, orno, onero: mūnera, dona do, confero. V. Dono.

munia. Catera qui vitæ servaret munia recle, Hor. Ep. 2, 2, 131.

SYN. Öfficium, manus.

manificentia. ergo quos illi mea munificentia nummos, Alc. V. Liberalitas.

munificus. Vis te munificum, Gurgitiane, vocem ? Mart. 4, 56, 2.

SYN. Līberālis. V. Liberalis.

munimen, inis .- Hāc effusos munimen ad imbres. Virg. Georg. 2, 352. SYN. Munimentum, vallum, agger, propugnacula muri. EPITH. Tutūm, tēcūrūm, forte, validum, longum, tūrrīgerum, inexpūgnābile. PHR. Propugnacula bello Tuta. Clausi munimina valli. Munimen nullo ferra frangendum. VERS. Quod non aries impellere fævus. Quod non ulla queat violenti machina belli. Subitus rupti munimine cespitis agger Præbet securos întra tentoria somnos. V. Turris.

mūnio, is, ii, itom. et mūnire favos, et Dædala fingere tecta, Virg. Geor. 4, 179. SYN. Firmo, contirmo, vallo. PHR. Munimine, aggeribus, vallo, mūrīs, folsīs claūdo, cīrcumdo, cīngo, armo, paro, inftruo. VERS. Propugnacula bello Tuta parant. Densis murorum aggeribus firmant Mænia, et abrupto circumdant undique vallo Saxorumque orbes, et quæ săper eminus hostem Tela petant, altis murorum turribus aptant. Extruite īmmānēs scopulos, attollīte turres, Cingite vos fluviis, vastas opponite sylvas: Non dabītis mūrūm sceleri. V. Vallo.

munītus. Tendit ad imurvo manītes aggere portus, Ovid. Met. 15, 690.

SYN. Fīrmātus, vallātus: vel inftructus. V. Munio. munus, erīs. Muneribus cumulāt magnīs, &c. Virg. Æn. 5, 532. SYN. Donum, præmitum, munulculum, vel officium. EPITH. Opulentum, præclaram, egregium, memorabile, ingens, dives, magnificum. honefiam. V. Donum.

mūrālis, ēminus imērguēt! mūrāli concită nunquam, Virg. Æn. 12, 921.

murex, icis .- Fulgenti murice veftis, Virg. An. 9, 614.

SYN. Conchyle, conchylium, oftrum, purpura. EPITH. Rubena, ful-Tyrius, Sidonius, alsyrius, fellans, rutilus, auratus, gens, rádjátús. ardens, parpureus, puniceus, flagrans. V. Purpura.

mūrmur, uris. afplic, ventosi ecciderunt murmurit aure, Virg. Ecl. 9, 53.
SYN. Strepitus, sonitus, ednus, fragor, firidor, exsures, clamor, the multus. EPITH. Raucum, fridens, rapidim, fragosum, querulum, reboans, crepitans, loquar, horrificum, sonorum, insanum, clamosum, horrendum, confusum, cocum, tremendum, rabidum, færum, grave, ingens, deneum, tremulum, crebrum, ventosum; fluviale, argutum, garrulum, lene, tenue, molle, blandum, somnigerum, mboriferum. PHR. Confuse sonus urbis, et, iliztabile mumnig. VERS. Ventosī efeiderunt mūrmuris aure, Mūrmure coco intus sara sonant, "żašabešt reignant, resiltant. Street Comnis murmure campus. Cacis frepitant effeinantii sylvis Mürmira, Streptrat ratio murmure rivus aut.

Fliffent erepitanti murmire rivi. V. lamer. murmuro, is. Spineta seniferi sub pillet mirmura unda, Virg. En. 10, 212. SYN. Immarmiro, ftrepo, ftrepito, cono, ftradeo, fremo. ชน์ นี เจ. PHR, Marmar, ftrapftum, Ge. edo. Marmar if, tollo, citb. Aura , et. methara mirmire impleo, repleo, compleo. VERS. Fremit In-6'chei murmire celum. Confisos Ingeminat ftrepitus. Inania mutmüri mil. nt. Co onit omne nemus firepita, co'lefene resultant, Cuncht eim u. Gre frem . fint. Sonds audf ur gravior, tractimque mirtrant. Frigidit üt quondim ellvis immurmurit Aufter. Magno circum ciam : e fre mitate. Ventis surgentibus, aut freta ponti incipiunt agitata thi refecre, et aridis aitis Montibus andiri fragor, aut resonantia linke Littira milieri, it nembrum increbreftere murm ir. Vicinæque fremunt ripæ crepitilitibis undis. Ferrum Stridet, et in tegida submers. m sibilat unli. Omnes circumitant fremita denso. . Susurrus, wel murmur molies somnos irritat, indicit, conciliat. Duke murmir placidos fuadet infre femnes. Rivels oppositos obices crepitanti murmure pulsat, vincit. Siri, vel lapillos tenui ftrilore lacelsit. V. Clamo, & Sularro.

murus. ing is mares æftimet ille mes, Prop. 4, 1, 96. SYN. Paries, mania, agger, vallum propugnaculum, munimen, munimentum. EPITH. Altus, arduus, sublimis, excel-us, elatus, editus, aerius, procerus, validite, turritus, munitus, vallatus, turriger, aheneus, inexpūgnībiiis, inaccelsas, tūties, securds, ingens, superbus, coctilis, pinnatus, suitts. PHR. Mūrīrum agger, moles, vallum, mūnimen, compagis. M'næ mūrūciim ingente:, æquātaque māchina coelo. murale. Solidi fundamini muri. VERS, Alto ftant ardua saxo Menia, arx nova propter aquas pinnatis ardua muris Surgit. Murus coftilis urbem cingit, vel ambit, circumdit. Moenia denso aggere firmat, munit. villi. Villidis exurgunt conftructa, od munita oppida muris. Mænii lati vidit tripli i circumditi muro. Ipsis pralia milcent aggeribus ma cram. Cadillouique novam circumdare mænibus urbem. Erectos

attollit al æthe a maros. M isorum adducere moles.

mfis, mūris. et divina trici rolebant carmina mures. Juven. 3, 207. SYN. Sorex. EPITH. Exigius, parvus, exilis, gracilis, tenuis, edax, trepidlis, fugax, pavidus, timid in PHR. Præda felis. Omnia corrodess. VERS. Qua brevis accultum mus sibi fecit iter.

Mūsæ, arūm. antiques l'quitur Musarum pagina Reges, Cl.

Nor m à Pools finguntar, quartem Princeps Apollo, sédes autem pracépua Par-massus, Filia dicumur Jonis & Monnessynes, Carminibus & Musica ptafunt. Farum mm ra, variaque munia infra describuntur. SYN. Camonæ, Pierides, Artider, Caftalides, Heliconiades, Parnalsides, Aganippides, Pegesides, Thefplades, Pimplæides, Libethrides, Mæonides: Sic appellate quafi Carmena ; & à Piero monte Theffalia vel Barotia, Caffalio fome, Helicone & Parnasso, montibus in Baestia. Hippocrene seu Aganippe, Tome Pegafi ungula excitato, Thespio urbe juxta Heliconom, Pimpla mente & fente Macedonia, Libethra Magnefia fonte, Homero Maonio, Poitarum parente. EPITH. Doctæ, cănoræ, blandæ, tacræ, facundæ, dilices, venultæ, ingeniolæ, castæ, pudicæ, comptæ, vocales, disertæ, arguta, geniiles, laurigera, Castalia, aonia, Pieria, aganippea, Meisconia, Pimplaz. PHR. Castalia sorores, puella, virgines, alumma, Den, Dive, Nymphe. Novem soroies. Heliconis, Pierii, montis.

montis alumnæ, dominæ, Reginæ. Pierius chorus. Pindi montis alumnæ, in Tbeffaliá. Caftalládum turba, cöhörs, chörus. Cöhörs Heliconia Phæbī. Phæbī, Apollinis chörus. Aönii turba növena jugī. Præsentia Nūmina vatūm. Deze Parnaisi iscra colentis. Novem Phæbi comites Hěliconis docta Numina. Vîrgincus Musarum chorus. Quæ Accunt animos modulāminė cantūs. VERS. Vos, o Calliope, precor, alpirate cantar. Mūsa mihī causas memora. Tu vatem tu Diva mone, dicam horridă bellă. Vos pandite vati Pierides. Pandite nunc Helicona Der cantūsque movete, Musa Novem, Clio praest Historia: Calliope Heroico carmini : Melpomene Tragodiis ; Thalia Comoediis & Agriculture : erato Amatorio carmini, & Hymnis: Euterpe Tibiæ cantui, Terpsichore Citharæ & Choreis. Polymnia, feu Polyhymnia, vel Polymneia Actioni, & Histrionicæ: Uranie Aftrologiæ præsidet, (Virg. in Epig.) Clio gesta canens transactis tempora reddit: Melpomene tragico proclamat mœsta boatu. Comică lascivo gaudet sermone Thalia. Doctiloquis calamos Euterpe flatibus urget. Terpsichore affectus citharis movet, imperat, auget. Plectră gerens erato saltat pede, carmine, vultu. Carmina Calliope libris hēroică mandat. Tranie cœlī motus scrutatur et astra Signat cuacta manu. loquitur Polyhymniă gestu.

mūsă, pro Poesi, vel carmine. V. Carmen.

mūlca. EPITH, Levis, gracilis, exigua, pārva, moletta, pavida, fugar, aeria, volitans.

muscosus. Muscosi fontes, et samno mollior berba, Virg. Ecl. 7, 45, SYN. Mūfco opertus, virens, fquallens, fquallidus, viridis, viridans.

mukcus. Flumina; muscus ubi, et viridisima gramine ripa, Virg. G. 3, 144. EPITH. Möllis, viridis, tenāx, tener, tenuis, humidus, udus, madidus, vīrens. VERS. Mūſoque adoperta vīrentī Manabat saxo vena perennis ăquæ. Molli tellus erat humida musco. Fastigia turpi Squallebant musco. Liquidi fontes et stagna virentia musco. Fontem viridis muscus opacăt, circundăt, operit, tegit.

mūsica, vel mūsice. modulorum mūsica trīplex, Auf.

SYN. Ārs mūsica: canendī ars, vel concentus, melos, modulatio, modulamen, cantus. EPITH. Dulcis, suavis, blanda, læta, canora, amorna, cœleftis, placida, feftiva, dulcisona, decta, resona, tremula, Apollinea, Aonia, mellistua, sonora. PHR. Festi concentus. Numeri dulcisoni, argūtī modulāmina cantūs. Grāta vocum discrimina. Vocum discordia concors. Sonorī modulī. Dulcibus modis, argūtīs vocibus animos movens. mulcens, delectans, recreans. Blanda dulcedine demalcens sensus. Implens affectas tacita dulcedine mentes. Animos mulcens modulamine cantús. Fugans triffi de pectore curas. Curis anxia corda levans. Curarum dulce levamen. Mīritīcīs animos apta movere modīs. Regum decus ātque volūptas. V. Cantus.

mūsicus. SYN. Cantor. EPITH. Perītus, canorus, doctus, argūtus, feftivus. PHR, Canendi peritus. Doctus modulos, et cithara sciens. Citharam cum voce movens. Vocaii carmine clarus. VERS. Ingeminat lætos tūrba canora modos. ...

mūsta. - Baccbam per pinguia musta stuentem, M.

V. Vinum.

mutābilis. Mū ta dies variufque labor mutabilis ævi, Virg. Æn. 11, 425. SYN. Mobilis, variabilis, instabilis, incertus, levis, inconstans, mutari făcilis. V. Inconstans.

mūtābilitās, ātis. Poffe ex non sensu sensus mutābilitāje, Luct, 2, 931. SYN. Möbilitas, levitas, inconstantia,

SYN. Conversio, commutatio, permutatio, motis. mātītio, onis. EPITH. Subita, repentina, crebra, inconstans, infiabilie, felix. V. Metamorphe fis.

mitilo. utque sălire solet măiilata caudă colubra, Ovid. Met. 6, 559. SYN. Tranco: abicindo, amputo.

mutillus. Sic mutilus minitaris, at ilii fæda cicatrix, Hor. Sat. 1,1, 5, 60. SYN. Truncatus, truncus, mutilatus.

moto, as. Mūrice, jam croces mutabit wellera luto, Virg. Ecl. 4, 44. SYN. Immūto, commūto, verto, converto, vario, transformo: novo. imovo. V. Metan ert bofis.

mūtue, mūtuo. SYN. Vicissim, invicem.

mittor, aris. Sed consumis, it ufque mutuaris. (Phal.) Mart. 8, 16, 3. SYN. Mūtuum, mūtuo, accipio, cario, sum; utendum accipio.

mūtito, vel mūtuum do. SYN. Commodo, accommodo: mūtuum prabeo, trādo, tribuo.

mūtuns, a, um. Mūtuaque inter se læti convivia curant, Virg. Georg. 1, 201. SYN. Mutuo datus, acceptus, vel par, reciprocus, alternus.

mutas, a. um. Molle pecas, matumque metu, &c. Virg. Æn. 9, 351. SYN. Elinguis, silens, tacens, tacitus. PHR. Loqui nelcius, expensioquela. Voce carens. Lingua qui perdidit usum. Os mutum gerens. Cui nullă vox, viresque loquendi. Oră quidem, sed mută gerens. V. Obmute [co.

Mycenæ, arum. aptum dīcit equis Argos, ditefque Mycanas, Hor. Od. 7, 9. EPITH. Agamemnonia, Thyeston, dites, magna, veteres, fortes, clarz, īnāchiæ, ab Inacho fluvio, vet Rege: Lacedæmoniæ, à Spartâ vicind. Mỹdās. V. Midas. mỹrīca. Non omnes ārbūfiā jitvānt, būmīlējquē mỹrīcæ, Virg. Ecl. 4, 2.

EPITH. Abjecta, humilis, tenuis, fragilis, exilis, tenera, sterilis, parva, viridis, sylveftris. PHR. Virgultum fert exile myricas.

Myrrha. Linge Myrrha tibi dam ne sit in omnilus unus, Ov. Met. 10, 318. Cynaræ Cypri Regis filia, mater Adonidis. Hunc in arborem mutaverunt EPITH. Pinguis, ölens, redolens, fulva, stillans, ödörata. Săbæă, ărābs, à Subá in Arabid, eoa, assyria, orontæă, ab Oronte Phenicia flavio. PHR. Myrrhæ laciymæ, guttæ, arbor, cortex. Myrrhea gutta. Odorāto stillāta, lacrymata, stillans cortice myrrha. Pingui de cortice manans, cadens.

myrtěus, et gerit însignî myrtea sertă coma, Tib. 1, 3, 66.

myrtus, i. Virgūlia, it densis baffilibus Lorrida myrtus, Virg. Æn. 3, 23. EPITH. Pallida, viridis, bicolor, frondosa; crifpa, odora, fragrans, pătulă, opacă, littorcă, teneră, Cypria, Cytherea, Cythereis, Paphia, Dionæa, idalia, à Verere. PHR. Arbor Cypria. Cypridis arbos. Veneri, vel Dionææ, matri, facra. Veneri gratifsima myrtus. Littora myrtus ămins.

myfterium. Surgit et immundas vecat ad myfteria gentes, Pr. EPITH. Divinum, facrum, sanctum, verendum, venerandum, colendum, ădorandum, arcanum, abditum, occultum, secretum. PHR. Sacra myftică, arcană, facră. Res facræ. Sacrarum penetralia rerum.

mytticus. arbutea craice, et myflica vannus iacebi, Virg. Geor. 1, 166. SYN. Arcanis, vel sacer.

Tābathæi. ēt quos deposuit nabathæo bellua saltu, Juv. 11. 126.

Populi Arabiæ Petrææ, ad nostrum Orientem.

VERS. Eūrus ad aūrorām, Nabathæaque, rēgna recelsit, Ovid.

Nācta, æ, m. EPITH. Dīscīnctus, īmmundus, turpis, mollis, luxurious, īnfamis. VERS. Non pudet ad morem dīscīnctī vivere Nāctæ? Nænia, æ, vel næniæ, arūm.

Nania, que regnum rette facientibus offert, Hor. Ep. 1, 1, 62.

EPITH. Flebilis, feralis, funerea, funebris, lugubris, funesta, misera, mæfta, trīftis. PHR. Flebile, ferale, funereum carmen. Funebres querêlæ. Lugubres cantus, questus.

Naĭas, adis. Na ĭas ūna fūīt: Nympha, Syrīngu vocabant, Ovid. Met. 8, 691.

Nais, idis. Mais et implicitos comebat pectine crines, Calphur.

Naiades, seu Naiades, triss. vel Naides.

Nājadēs, īndīgnē cām Gāliās amērē pērīrēs, Virg. Ecl. 10, 10. Æglē Nājadum pūlcbērrīmā, &c. Virg. Ecl. 6, 21.

Nymphæ fontium, fluviorum, à vest, i. e. fluere. EPITH. Æquorez, undosa, cœrulea, uda, formosa, blanda, decora, venufta, fonticola. PHR. Naïadum chorus, turba, cohors. Fluviorum, fontium, undarum Dez, Nymphæ, dominæ. Humentes, cærulez Nymphæ. Fonticolæ Sorores. Fluvialia Numina. Fluviorum cultrices Nymphæ. Nympha decua fluviorum. Stagnis quæ fluminibulque sonoris Præsidet. Nymphilque colentibus undas. Irrigui corula Nympha loci. V. Nympha.

nanciscor, eris, nactus. Nanciscetur enim pretium nemenque poeta, Hor. A.

Poet. 299. SYN. Invenio, reperio, acquiro.

Năpæz. Tende petens pacem, et faciles venerare napeas, Vitg. G. 4. L. 535. Sylvarum ec convallium Nymphæ. SYN, Dryades. EPITH. Virides, hilares, němorosæ, alacres, sylveftres. PHR. Ducentes festos læta per arva choros. Amantes rūra. Saltantes per Abrida rūra. VERS, Exultant hilares per fronděž růrž Năpææ. Per prätă Năpææ Sæpe agerent choteas, nudatæ crūră Pedesque, Brachiaque, et flavam per lactea colla refusæ Cæsariem.

Sulphurea Nar albus aqua, fontesque velini, Virg. ZEn. 7, 517. **nār,** nāris. EPITH. Albus, præceps, vitreus, amanus, loquax, querulus, resonans, gārrūlus, ērrans, sūlphūrčus, vitiātus. PHR. Nār vitiātus odore Sūlphu-ris. Sūlphūrčā Nār ālbus āquā. Nār Tyberino illābitur āmnī.

Nārbo, onis. SYN. Nārbonā. EPITH. Mārtius, potēns, clārus, antiquus,

nobilis, bellicus, indomitus, invictus, Mavortius.

Nārcīssus. Nārcīssumque vocat, de quo consultus, an esset, Ov. M. L. 3. L. 346. Cephifi et Liriopes filius, amatus à Nympha Echo, alisque, quas spernebat. Imagine sua in fonte conspecta sui amore ipse captus est, cumque ea potiri non posset, desiderio & mærcre contabuit, postea in forem mutatus. SYN. Cephisius. EPITH. Tener, blandus, pulcher, formosus, venukus, auricomus, niveus: cœlēbs. PHR. Cephīsia proles. Nymphæ vocalis, i.e. Echus, amasius. V. Hujus fabulam apud Ovid. 3. Metamorphof. fab. 5, 6 6.

Nārcīssus. Pro molii violā, pro pūrpurco Nārcīss, Virg. E. s. L. 38. EPITH. Pūrpūreus, comans, vernans, croceus, flavescens, luteus, aureus,

flāvŭs, luāvč rŭbēns. V. Flas.

nardus, vel nardum. Perfundi Nardo juvat, et fide Collenca, H. E. O. 13. L. 13. EPITH. Redolens, dīves, fragrans, grata, olens, suavis, odorifera, eoa, odorāta, indica, Arabs, Syria, Aisyria: Achemonia. i. e. Perfica. PHR. Nardī, nardinum germen, unguentum, oleum, Alegrium unguentum. Arabum flus odorus. Nardo crines perfundere, tempora madellacere. nārēs, lūm.—— Lūcēmque ēlātīs nāribās ēflānt, Virg. Æn. 12, 115. SYN. Nāsūs. EPITH. Apērtæ, ſpīrāntēs, pātūlæ, cāvæ, pātēntēs, ūnez, pīlolæ, rorāntēs, mādīdæ, sāgācēs. VERS. Suſpīcēens pātūlēs cāptāvīt nāribūs sūrās. Flūit ēgēlidīs dē nārībūs hūmoc.

mārrātio, onis. Consona diversas fundet marratio linguas, Hel.

EPITH. Brevis, grātă.

nārro. Hīc čiiam īrvēntām Priāmē nārrābis āchīlēm, Virg. Æn. 9, 742. SYN. Ēnārro, mēmoro, commēmoro, tēfēro, ēxpēno, dēclāro, dīco, pāndo, apērio, ēxplīco, ēloquor, rēcensēo. PHR. Dīcēndo, fāndo, vērbīs, dīctīs ēxpēdio. Vērbīs ēnúmēro, ēxprīmo, pērsēquor, complēcht. VERS. Intēntīs omnībūs ūnūs Fāta ēnārrābāt Dīvūm, cūrsūfquē docēbāt. Altius omnēm ēxpēdiām, prīmā rēpētēns ab originē, fāmām. Paūcā tibi ēxpēdiam ē mūltīs. Totām rem ordinē pāndām. Longūs ēvolvēns fātorum am arcānā movēbo. O Dēā sī prīmā rēpētēns ab originē pērgām, ēt vācēt ānnālēs nostroum audirē lābūrūm, Plūrā quidēm fēcī quām qua comprēndērē dīctīs in promptu mihi sit. Qūs ait dibis sēntēntiā mēntīs ēxpēdiam, ēt paūcīs (ānīmos ādhībētē) docēbo. Non mīhi cēntēnīs rēsonent sī vocībūs orā, āctā Probī nārrārē quēām.

năsămones, um. EPITH. Pauperes, înopes, durī, populatores, sequires, bellatores, ălacres, răpāces, împrobī. PHR. Năsămonum gens dură.

Nasamon, quem barbara damnis Syrtis alit.

nālcor, ērīs, nātūs.—pātēr īs nāļcātēr īn orīs, Mart. 4, 42, 3.

SYN. Ēnalcor, orior. PHR. Āccīpio vitām. Vītām Ingrēdior, ēx mātērnā ālvū ēx co. Ē mātrīs ūtēro prodēo. Gēnītrīcis ālvūm rēlīnquo. Ād lūmīnā vītæ sūgo. Vītæ lūmēn inčo. Ād lūmīnīs aūrās, celī sūb aārās prodēo, ēxēo, vēnio, progrēdior, sūrgo, consūrgo. In aūrās ēmīttor, ēdēcor, expellor, ēdor in lūcem. Vītālēs aūrās haūrio, cārpo. Vītālē lūmēs prīmūm haūrio, afpicio. VERS. Hæc ēfi īllā dīes, māgnī quæ cānstīs partūs, Lūcanūm popūlīs, ēt tībi, Pollā, dēdīt.

Naso, onis. Norāt Nasonem sola Corinna saum, Mart. 5, 10, 10.

V. Ovidius.

nāstis. Cāllidus excujso populum sufpēndēre nāso, Peri, 1, 118.

V. Jupra, Nares.

nāsūtive. Nāsūtūs iš ūlguš līcēt, &c. Mart. 13, 2, 1. PHR. Nāršbūs ācēr.

nātālēs, jūm. Fēlix qui tantis animum natalibus aquas, Luc.

SYN. Genus, örīgo. natātilis. Fērās, völūcrēs, rētilēs, natātilēs. (Iamb.) Prud. Per. 20, 322,

SYN. Natans.
natator, oris. Pugnat in adversa; īrē natator aquas, Ovid. Rem. A. 123.

PHR. Īdēm navigium, navitā, vēctor ero. natātus, us.—Pūlcbrāque secāt Galātæā natātu, Claud. R. Prof. 3, 322.

SYN. Nătătio. EPITH. Völücer, citus, celer, velox, praceps, alăcer, îrrequietus, audăx.

nătēs. Sapē tāmēn pūšrīs abflūlit īlla natēs, Mart. 14, 18. EPITH. Crālsæ, dūræ, törolæ.

mātio, onis. Narrantem loca, facta, nationes. (Phal.) C.

SYN. Gēns, populus, genus.

nātīviis, ă, ūm. Līttöră natīvīs pēllūcēnt pēstā lăpīllīs, Prop. 1, 2, 13. V. infrà, Naturalis.

nato. Vis puio cum libro, Marce, natare tuo, Mart. 1, 6.

SYN. No, inno, innato. PHR. Aquas, undas, sequora, flumina, fluvios pato, veino, inno, innato, trano, nando teco; aquas, se fluctus alternis

minībūs, lăcērtīs, brāchīīs, pēctöre pūlfo, vel sūlco, fīndo, pērcūtīo, vērbero, fērio, frāngo. In ăquīs, pēr āquās feror, lābor. Brāchīa īn ūndīs jācto. Rēmīgo sūb ūndīs. Āquās nātātū plaūdo, vel sūpēro. Mārī brāchīa crēdo, jācto. Æquōrēum nāndo cārpēre iter. Nārē gūrgīte vāfīo. VERS. Nūdūs mērgor aquīs, quas dūm ferioquē, trāhoquē, Mīllē modīs lābēns, ēxcūſsāquē brāchīá jācto. Ārte ēgēo nūllā, fīāt modo copiā nāndī, idem navigiūm, navitā, vēctor ēro. Æquoreum gaūdet cārpērē nūdūs iter. Sālsos rēmovebāt pēctorē flūctūs. Sēcānt ſpūmāntēm pēctorē flūctūm. Delphīnūm similēs quī pēr mārīa hūmīdā nāndo, Cārpāthūm Lībycūmquē sēcānt, lūdūntquē pēr ūndās. Dēposito pārītēr cūm vēstē timorē, Jāctābām līquīdo brāchīā lēntā mārī. Ēt ſuēto cērtāmīnē nāndī Cāndīdā pērſpīctjō cōnvērtūnt brāchīā ponto. Lēntāquē dīmotīs brāchīā jāctāt āquīs.

natrīx, icis. Sī natibūs natricem imprēļsīt crāfsam ēt capitatām, L. EPITH. Invīsā, vēnēnosā, noxiā, lēthifērā. PHR. Aquās inficiēns, vio-

lans. PHR. Quæ vīrūs spargit aquīs.

mātūră. Nām agā, nātūras āpibūs quās Jūpitār īpuš, Virg. Geor. 4, 149. SYN. Innātā vīs, ingēnīum vel rērūm pārēns. EPITH. Ingēnīosā, Dædālā, sapīens, providā, focūndā, lārgā, mūmītīcā, officiosā, dīvēs, solērs, omnipārēns, sēdūlā, sāgāx, potēns, bēnīgnā, īndūftriā, cāllīdā. PHR. Rērūm insītā, ingēnītā, intimā vīs, vīrtūs. Mēns quæ tötūm orbēm rēgīt, āgītāt. Rērūm fœcūndā crātrīx, novātrīx, genītrīx, omnīpārēns gēnītrīx. Nātūræ vīs, vīrtūs, potēfās, vūltūs, fācēs, jūs, lēx, jūrā. Bēnīgnō, focūndō sīnū, vel pārtū omnīā profūndēns: mīllē rērūm fpēcīēs, vel formās sūppēdītāns, crēāns, profērēns, prodūcēns. Quæ mīllē pārīt dīvēs nātūrā colorēs. Quæ lārgā profūndīt Focūndō nāturā sīnū.

nātūrālis. Nātūrālis apēx, generijque et sanguinis auetor, Pr.
SYN. Insitus, innaitus, inditus, ingenitus, ingeneratus, natīvus, genuinus, germanus, non fucatus, non simulatus, non fietus.
nātūs, ī. Nēc dulēs nājūs exoptātūmque pārēntēm, Virg. Æn. 2, 138.

SYN. Filius.

nātus, a, um. Naits, et îndomitas dīcitur înter aquat, Tib. 2, 1, 68.
SYN. Ortus, satus, cretus, prografus, progratus. V. supra, Nascor.
nāvālis. Nīlum āc nāvālī surgēntes ære columnās, Virg. Geor. 3, 29.

nāvārchus. Nāvārchus īpsē pērdītae prīncēps rātīs. (Iamb.) SYN. Nauclērus. PHR. Nāvis, rātīs, cārīnæ, nāvīgīī, rēctor, ductor,

dux, moderator, gubernator, magister, præsectus. Navalis cursus arbiter.

nauclēricus. Nauclērico īpse ornātu pēr fāllāciām. (Iamb.) naufragium. Naufragia, ātque īmās avidī, &c. Mant.

EPITH. Funeftum, flebžie, acerbum, trīfte, damnosum, miserabile, miserandum, infelix, infauftum. PHR. Trīftis jāctura naufragii. Lacera submērsio navis. Īrātī tempēstās māris.

## DESCRIPTIO NAUFRAGII. Virg. 1. Æneid.

— Stridens Aquilone procella

Velum adversa serit, suctusque ad sydera tollit:

Franguntur remi; tum prora avertit, & undis

Dat latus; insequitur cumulo præruptus aquæ mons.

naufragor, aris, ved fæpius naufrago, as. ültimus îngresii ter currum naufrăgăt undis, Alcim. PHR. Naufragium făcio, pătior. Fracta, soluta, lăcerata, convain, ēvērsā, qualsatā nāvē, undīs mērgor. Fracta nave, præceps in pentum feror: medils in undis exponor: æquoris, vel æquoreis procellus, feu flüctibus agor, agitor. Spumantibus æquoris undis obruor. Ventis et flüctibus agor. Pelagi tempestatibus agor. Vento jactatur et unda · Naufragus. Nāvīs īnflīctā vadīs solvītur: īllīsā, āllīsā scopulis frasgitur : resoluto roboie deniscit. Medio jactatur gurgite navis, orbe gubernacio, viduata remigio. Fractis, scissis antennis jactatur. Veis, vēlorum alīs debilis errat, errabunda per undas fertur. Disjectse tow sequore classes. Fracta, seu quassata compagine navis rapitur. Navis, īcta procellosis fluctibus, huc illuc versatur, rapitur. Vēntīs tābūla feriuntur et undis. In immenso jactantur corpora ponto. Ejecus ipt. mantibus æquoris undis. VERS. Vix tenuit lacerse naufraga membra rătis. Hūc fractas aquilone rates, submersaque pontus Cerpora fæpe talīt cæcīsque ābscondit in antrīs. Jāmque per undās ēt trānftra, ēt mālī lācēroque aplūstriā vēlo, āc miseri stuitant revomāntēs æquorā naute. Nāvis inflictă vadis Solvitur, atque viros mediis exponit in undis. Frigmină remorum, quos et fluitantia transtră împediunt. Ludibrium pelagī, vēnto jāctātur et undā. Sīve per īmmensas jāctābor naufragus undā, Noftraque longinquus viscera piscis edet. Navita vafto jactatur spareus, lacerata nave, profundo. Neu bibat æquoreus nautragus hostis aquas. V. Tempestas. naufragus. Naufragus interiit, widi, agnovique, manufque, Ovid. Met. 11,

aufrāgus. Naufrāgus intērīt, wīdi, agnovīquē, mānulquē, Ovid. Met. 11, 686. PHR. Naufrāgum palsus. Frāctā nāvē undīs mērsus: undīs jādītus: procēllīs agitatus. Pēlāgī tēmpēstātībus, vel procēllīs āctus. VERS. Trānquillās etiām naufrāgus horret aquās. V. Supra, Naufragor.

naviculă. Prūsiaca vēxī mūnera navicula, Hel. Cin.

SYN. Cýmbă, phăsēlüs, scăphă, nāvigium. nāvifrăgus. Caulônīsque arces, et navifrăgum Scyldcaum, Virg. A.a. 3, 533. SYN. Naufrăgus.

nāvīgābīlīs. Non totus unī facīlē navīgabītīs. (Iamb.) nāvīgēr, a, ūm. aquarum īn ortu et fonte prīmo navīgēr. (Iamb.)

PHR. Nāvis vel cymbæ pätiens.

nāvīgo. V. Post art. Navis. nāvīs. Vīx ūnā sospēs nāvīs ab īgnībās. (Alcaic.) Horat. Od. 1, 37,

13.

SYN. Navigium, phaselus, ratis, carīna, cymba, linter, lembus, biramis, claisis: puppis, prora, trabs cava, pinus, alnus, abies. Materia, vel pars pro ipsa navi. EPITH. Flüctivaga, velivola, velifera, cita, celeris, levis, velox, agilis, fugax, vaga, fragilis, volucris, undivaga, æquorea, naufraga, curva, picta, vagabunda, rostrata, capax, uncta, cava, ærata, pontivaga, oneraria, vectoria, bellica, bellatria. PHR. Pinea tecta, domus, moles. Nautica pinus. Navis fragile lignum. Vento ablata, concită, actă, împulsă. Credită ventis. Pelago volâns, expostă peri-Æquoreas tentans hospita navis aquas. Præfixo concila rostro. Nautārum sudantibus acta lacertis. Plenis trajiciens æquora vēlis. Undās rostro sulcans, findens, proscindens. Jactāta pēr æquor. Acquoreas jactāta pēr undās. Tumidis agitāta procellis. Quæ sluctuat icta procellis. Vento que feitur amico. Que valti secat equora ponti. VERS, Hec pătitur fluctus, fertque assilientia longe zquora, nec savis victa madescit, seu fătiscit ăquis. Tali remigio navis se tardă movebat. Per advērsās nāvis cita dūcitur undās, Itque per equoreas hospita nāvis aquas. Clāsss adest, mare velivolis jam navibus albet. Me duce, surgentes sprēvit ratis ūda procellas. Navis partes pracipua: Pūppis, Prora, Ca-

rīnā. V. Navigo, Nāvēs confiritērē. PHR. Trābībūs contēzērē nāvēs. Itālo tēzāmūs roborē

naves. Fundatura citas flectuntur robora naves,

Nāvēm āppēllo, āppālī. PHR. Pūppīm, proram, clavum ad līttora verto. torqueo, flecto. Deferor in portus. Portum, oftia teneo, intro, ingredior, plēnīs vēlīs subēo. Tērrīs, orīs, notæ arēnæ adno, adnato, allā-bor, advērto proram. Tēllūris ad oras, ad līttora tēndo, advēnio, advento, accedo, applicor. Fio propior terris. Nave, rate, carina, tango, contingo tellurem. Optata tellure, arena potior, amico portu condor, consido, quiesco. Contingere littori, appellere ripæ. Tellure potiri, accipi portu. VERS. Vela traham, et terræ festinem advertere proram. Defelsi Æneada que proxima littora cursu Contendunt petëre, et Libyæ vertuntur ad oras. Et tandem læti notæ advertuntur arenæ. Hūc ubi delātī portus intravimus. Crebrescunt optatæ auræ, portulque păteleit Jam propior, templumque apparet in arce Minerva. Ad terram fügit et portu se condidit alto. Ecce coronatæ portum tetigere carinæ. Jam tandem Italiæ fugientis prendimus oras. Cum primum Ausoniis exercitus appulit oris. Felix, heu nimium felix, sī littora tantum Nunquam Dardaniæ tetigissent noftra carinæ. Et tandem Euboicis Cumarum allabitur oris. Fit propior, terralque cita ratis attigit aura. Plenis subit oftia velis. Anchora de prora jacitur, stant littore pŭppēs.

Nāvēm solvo. PHR. Nāvīs, rātīs, cărīnæ, vīncūlā solvo: rētīnācūlā, fūnēs, rūdentēs solvo, lāxo. Nāvīm līttore, mārginē dedūco, in æquorā propēllo. Portūm līnquo, rēlīnquo, delēro. Portū ābēo, ēxcēdo, ēgrēdior, progrēdior, provehor. Dō, pāndo, ēxpāndo, intendo, ēxplīco vēntīs vēlā, cārbāsā. Dō clāssībūs Aūstros. Clāsī īmmītto hābēnās. VERS. Provehimūr portū tērræque ūrbesquē rēcēdūnt. Dātē vēlā cītī, laxātē rūdentēs, Līnquīmūs ortygræ portūs, pēlāgoquē volāmūs. Līttorā deseruēre, lātēt sūb clāssībūs æquor. Fūnē solūtō Cūrrīt in immēnsūm pāndā cārīnā sā-

lum, Subductæ littore puppes.

pāvīgo. Gēns inimīcā mibī Týrrbēnām nāvīgāt æquör, Virg. Æn. 1, 71. PHR. Vēlā fācio, dō. Nāvēm rēmīgīis sübīgo, āgo, impēllo, dūco, tōrqueče. Iter vēlīs tēnto, clāisē teneo. Tēnto viās māxis. Vādā tālsā cārīs.

cărină sulco, trano, trajicio, seco. Æquor aro, trano: navibus, se ratibus decurro, metior, permetior, conscendo, curro, ferio, penero, pervägor. Puppe viam facio. Ratem vadis, flatibus, levibus atiris commītto, feu crēdo, do, præbčo. Molior claisēm. Pēr cærālā, pēr undās, pēr æquorā, vel pēlāgo fēror, vel čo, volo, vehor. Immēnsām căvā trăbe curro per æquor. Freta lego, ineo, remis sollicito. Spumis sălis ære ruo. Măris înfindo sulcos. Neptuniă tergă, wel profundi terga tindo, diffindo. Velifera tumidum mare findo carina. Mediis ăquilonibus co, seu viam tendo per altum. Fluctus aquilone seco. Longos tento sinus, terrafque relinquo. Mersis fodio æquora remis. Terrās repostās, vel peregrīnās orās pelago quæro, tento, peto. Ignota ad līttora tendo. Fragili, tenui fidere ligno, inter vitae mortifque vias. Immensum spätiis confecimus æquor. Pelago se credere. Dare nubiferis lintea plena Notis. Zephyro dant carbata nautæ. Ventis intendere vēlā secundis. Aquilonibus īre per altum. VERS. Incumbunt peligo, păriterque ad littoră tendunt. In altum Vela dabant læti et foumas silis zere ruebant. Haud mora nautæ adnixi torquent foumas et czerula verrunt. Undis Tentamulque viam et velorum pandimus alas. Pracipites vigilate viri, et considite transtris. Solvite vela citi. Prona pětit maria, et pělago decurrit aperto. Inventa secuit primus qui nave profundum; et rudibus remis sollicitavit aquas. Qui dubiis ausus committere flatibus alnum. Quas natura negat, præbuit arte vias. Tranquillis primum trepidus se credidit undis, Littora securo tramite summă legens; mox longos tentare sinus, et linguere terras, et leni cæpīt pāndērē vēlā Noto, &c. Ah pereāt quicunque rātes, ēt vēlā paravit Prīmus, et īnvīto gurgite fēcit iter. Solvenfque rātem dat cārbasa vēntīs. Æquor et īmmēnsās curva trābe findimus undās. Nunc agite, o socii, propellite in æquora navem, Remorumque pares ducīte sorte vices; Jungiteque extremo felicia līntea maio, en liquidum nautis atra secundat iter. Nunc o lecta manus, validīs incumbite remis. Pro te vel rapidas ausim maris ire per undas, adversīs hyberna licet tiimeant freta concita ventis. Jam argīva phalanz înstructis navibus ibat a Tenedo. Gens inimica mihi Tyrrhenum navigat æquor. Nos abiise rati, et vento petiise Mycenas. Dii Marini à navigaturis invocari soliti : Neptūnus, Triton, Nereus, Oceanus, Nērčīdēs.

naviter .- Quoniam nec plenum naviter exflat, Lucr. 1, 526.

SYN. Solerter, fortiter, ftrenue.

nāvo, as.-potiūs mibi dextera ferro navet opus, Flav.

SYN. Lăboro: adjuvo.

naūsča, æ. SYN. Fastidiūm. EPITH. Acerba, tristis, molesta. naută. Convinit : bæc inter nautas et prandet, et errat, Juv. 6, 101.

SYN. Navita, portitor, vector, remex : navarchus. EPITH. Vigil, sollicitus, audax, împăvidus, fluctivăgus, văgus, æquoreus, pontivăgus, sayax, callidus, solers, securus, avalus, peritus, rudis, præscius, providus, trepidus, miser. PHR. Navis, ratis, carinæ, navigii rector, feu ductor, dux, moderator, gubernator, magister, præfectus. Nautica pubës. Navalis cursus arbiter. Qui remos agitat. Navem qui temperat. Pělágo volitans. Alquera vincens. Sulcator navita ponti. Qui clavum regit, velisque ministrat. Torquens sumas et æquora corula vertens. Jactatus spumantious æquoris undis. Nunc hur, nunc illec ventis difectdibus actus. Sydera dinumerans, observans. Qui æquoreat mčdě-

moderatur vela per undas. VERS. Incerti numerant sua sydera nauta. Rēctor erit puppis, clavoque immobilis hærens Mutabit pelago terras, ventisque sequetur Fortunam. Audax nimium qui freta primus Rate tam fragili perfidă rupit: Terrasque suas post tergă videns animam levibūs crēdidit Auftris. V. Navigo.

nauticus. Nauticus exoritur vario certamine clamor. Virg. Æn. 3, 128.

SYN. Mărinus,

nāvus, a, um. SYN. Gnāvus, strēnuus, solērs, industrius, diligēns, studĭōsŭs, īmpiger,

Bāccbātāmque jugīs Nāxon, viridēmque Dongsam, Æn. 3, 125. SYN. Strongyle, wel Strongylos. EPITH. Thesea, à Thefe Ægei filie, genžalis, vītigena, bacchata, Bacchica.

Nazara, vel Nazareth. Vicus Galilea, junta montem Tabor, in quo JESUS

CHRISTUS Salvator nofter educatus eft.

Nāzārčib indigēnām, quibūs āmplī conditor orbis, C.

EPITH. Felix, inclyta, facra, sancta, illustris. PHR. Christi patria, Děī nātālě sölūm.

Ne fügite bospitium, neve ignorate Latinos, Virg. Æn. 7, 202. SYN. Quo minus, üt non, üt ne.

Juffitiane prius miror, belline laborum ? Æn. 11, 126.

SYN. An, anne, utrum.

Neapolis, is. EPITH. Cumtea, à Cumis urbe, ainuosa, docta, nobilis,

dīvēs, āmplā, tūrrītā. nēbulā. ēt māliā nēbālæ cīrcām Dēā fūdīt āmīchū, Virg. Æn. 1, 416. V. nebulo, onis. Sponsi Penelopes, nebulones, alcinoique, Hor. Ep. 1, 2, 28.

SYN. Těnebrio, nūgātor, nēquām.

něbulosus. Non ut bybernos něbulosus îmbres. (Sapph.)

SYM. Nübilus, nimbosus, tenebrosus, obscurus, opacus. V. Nubilus. noc. Parve, nec învideo, sine me, liber, îbis în ûrbem, Ovid. Trift. 1, 1. SYN, Něquě. necessarius. Tum necessario se aperiunt, et timent. (lamb.) V. Opus.

SYN. Inevītābilis, inelūctābilis.

něcelsě. Si těněas, căriemque păti te chartă necesse est, Aul.

něcelsitas, atis. Summis veriicibus diră necessitus, (Chor.) Hor. Od. 3,24. 6. SYN. Fatum, sors, vis. EPITH, Sæva, dīra, acerba, violenta, inimīca, īnvīsā, ūrgēns, prēmēns, dūrā, rīgīdā, incluctābilis, īnstipērābilis. PHR. Vīs nēlcīā vīncī. Ārtīs māgīdrā nēcēlsītās. Nūllīs āftrīctā lēgībus. Quam vincere, superare non datur. VERS. Labor omnia vincit împrobus, et duris urgens în rebus egestas.

něco, as. Complexu în misero, longa si morte necabat, Visg. Æn. 8, 488.

SYN. Occido, cædo. V. Occido, à cædo.

nēctār, atīs. Quintā pārtē sur nēctāris imbutt. (Choriamb.) Hor. Od. 1, 13, 16. SYN. Ambrosia. Proprie cibus Deorum. EPITH. Cœleste, ödörum, sacrum, dulce, nobile, immortale, suave, divinum, liquidum, odoratum. PHR. Nectareus liquor. Nectaris pocula. Nectarei haustus, immortale měrům. Cœlestiá poculá.

mēctareus. āttică nectăreum turbatis mellă fălernum, Mat. 13, 108.

SYN. Dolcis, suavis.

necto, xui, vel xi, xum .- quo vincula nectitis? inquit, Virg. Ecl. 6, 23. SYN. Ligo, vincio, firingo, nodo, connecto, colligo, as: jungo, conjungo, constringo. Hb4

.artib§g

vēllērā motīs Nūllā trāhūnt dǐgītīs, nēc fūsā sēquēntīā dūcūnt. Nos humīlēs, fāmulæquē tuæ dātā pēnsā trāhēmus, ēt minuent plēnās flāmunā nostrā colos. Tortāquē vērsāto dūcēntēs flāminā fūso. Est mīhī quæ fūsūm torquēāt āptā mānus.

Neoptolemus. Degeneremque Neoptolemum, &c. V. Æ. 2, 549. V. Pyrrbus.

nepa. V. Scorpius.

něpos, otis. ūt thus istě něpos olim, &c. Pers. 6, 71.

V. Filius.

něpôtěs, ûm. Tārdă věnît, sērīs fāstūră něpôtěbůs ûmbrām, Virg. Georg. 2, 58. SYN. Minores, postěri, náti, postěritäs. EPITH. Seri, venturi, tardī. PHR. Postěrá ætas. Fútura propago. V. Posteri.

nēptūnītis. āt Mēļsapus, equūm domitor, Nēptūniā prolēs, Virg. Æn. 9, 524.
SYN. Mārīnus, equoreus, Nērējus.

Neptūnus, emīssamque byčmem sensit Neptūnus, et īmīs, Virg. Æn. 1, 125. Saturni & Opis filius, maris Deus; quod imperium tosi forte obtivie, ut coeleste Jovi, atque infernum Photoni. EPITH. Procellosiis, tidus, humi. dus, Incertus, Inftabilis, fpumans, fpumeus, furens, amon, minax, Immītis, Levus, turbidus, placidus, tranquillus, silens, quietus, mitis. PHR. Măris, æquoris, pelăgi, freti, domitor. Saturnius æquoris alti rēctor. Maris dominator, ren, rector, regnator, moderator, arbites. Tenarius Deus, à Tanaro Laconie promontorio, ubi Templum babuit, Tridēntifer Deus. Aquarum, ventorum, oceanī pater. Jūpiter equoreus. Cæruleus Jovis frater. Sævo tridente potens. Numen aquarum. Abquo-reas aquas quī culpide, vel telo triculpide regit : undas, tumida æqueta, placat, mulcet, temperat. Qui temperat sequor. Cui parent sequora. Secundo maria qui sceptro regit. Proxima cui celo cessit potifias. Cui æquora sorte tradita. Qui trifte profundi imperium sorte tillit. Jovis frater tumidis qui regnat in undie. Qui tricuspide velt Mulcet aquas, rector pelagi. At Pater æquoreas qui cuspide temperat unas. Cui æquorei celeit tutela tridentis, Neptunus, vafti, cui parent æquora ponti, et quicquid magni continct unda maris. Pro mari. V. Mars. nequam. arma viri nequam et cefsater Davis: at ipse, Hor. Sat. 2, 7, 100. SYN. Improbus, scélestus. V. Sceleratus.

nequaquam. Nequaquam satis în re una, &c. Hor. Sat. 2, 4, 48.

SYN. Haudquaquam, non.

neque. Quid facerem? neque servitio me enire licebat, Virg. Ecl. 3, 41.

SYN. Nec, non. V. Non.

nequeo, nequis, ît. Huc tibi non tribuo muneră, cum nequeo, M. SYN. Non queo, non possum, non văleo, non evileo. PHR. Phud sum poris. Haud opis est mez. Mihi non licet, non dătur. Împar sum Mihi nullă potestas. Haud mihi susticiunt vires.

nēquīcquām. Nēquīcquām sērēs ēxērcēt nöctua cantūs, Virg. G. 1. L. 403.

SYN. Früsträ, incassum.

nēquior, oris. Nos nēquiores, mon datūros. (Iamb. com syll.) Hor. Od. 3, 6, 47. V. Nequam.

nēguities, iei, vel a, æ. illum aāt nēguities, aūt, &c. Hor. Sat. 2, 2, 131... SYN. improbitas.

Noreides, um. Nereis îngreditur confuetă cubilia ponto, Ovid. Met. 11, 259. et tibi præ învidia Nereides încrepitarent, Prop. 1. 26, 15.

Maris Nymphæ: film Nerei & Doridos. Nereus autem films Oceani & Terbyos. EPITH. Cærülez, virides, æquorez, undivæge, flüctivæge, marine, udez, glauce, humide, formosez, väge, vägebunden, venukan, violez, pīdz. Nēreī, Dūridis nātz. Ōcēšnī, Thetidis, Tēthyos pūeilz, vd Nymphz. Æquorēz, czrūlēz Dēz, Nymphz. Nērēlā tūrbā, prolēs,

propago. Nereidum chorus. V. Naiades. Nereus, ci, vel ess & Nereus-discludere Nerea Ponto, Virg, Ecl. 6, 35. Maris Deus, Nereidum pater, filius Oceani & Tethyos, Doridis maritus. EPITH. Grandzvüs, longzvus, spumans, spumeus, ventosus, glaucus, cerulus. ceruleus, viridis, ūdus, hūmidus, vagus. PHR: Nēreidum pater, patens, genitor. Tethyös, öceanīque proles. Antiquisamus ille deorum. V. Neptunus,

pēreus pro Mari. Stagna refusi Nereos, et placido sulcabant flumina cursu.

V. Mare.

Nero. onis. Quid debeas, o Roma, Neronibus. (Alcaic.) Hor. Od. 4, 4, 37. Imperator Romanus, qui adolescens optimæ spei fuit : sed postea omni libidine etque crudelitate infamis, matrem Agrit pinam, Senecanque præceptoren vita privacit. EPITH. Impius. ingratus, matricida, incestus, scelestus, sceleratus, nefandus, crudelis, ferus, dirus, sanguineus, superbus, invisus. PHR. Ferus, crudelis, incestus Rex, Princeps, Tyrannus, impius wel superbus Æneades. Terræ pondus, monftrum execrabile. Qui proprio se perculit ense.

nervosus, Casia Palladium nervosa et lignea Dorcas, I. SYN. Lacertosus, torosus, robustus, valens, vigens, validus. PHR. Nervis frequens, creber, compactus, vel viribus præstans, insignis. V.

Robustus.

acreus. et decedet odor nerwit inimicus, at illa, Horat. Sat. 2, 4, 53. BPITH. Validus, fīrmus, potens, fortis, robustus, durus, alacer, tirgens, PHR. Nervorum vis, robur, nexus, ligamen, commissura, VERS. Rupti vulnere nervi Deficiunt, motumque negant virefque, alaeres nervos intendere, vel contendere. Totis contendere nervis. V. Robur.

Nervus pro chorda, Vide Chorda. Pro Arcus. V. Arcus.

sescio, is, ivi, ii. Nescio quis tentros olulus mibi fascinat agnos, Virg. Ecl. 3, 103. SYN. Ignoro: sum nescius, ignarus, inscius, rudis: me

fügit, latet, pra e it.

Neftor, oris. Peleo:, et Priami transit, wel Nifibris atas, Mart. 2, 64, 3. Filius Nelei, & Chloridis: Rex Pyli in Peloponneso. Cum jam trecentefinum etatis annum ageret, ad Trojam venit. Eloquentia & prudentia excellebat. EPITH. Annosus, grandævus, longævus, māiūrus, disērtus, facundus, prudens, fortis, bellator. PHR. Neleia proles. Neleius, PVilus dur, heros, senex, ille senex ter ævo functus. Tria qui secula Pylius dux ille disertus. Larga cui copia fandi. Cui dulcis flüxit ab ore sonus. VERS. Longa ætas Pylium prudentem Nestora fécit.

neltoreus. Finem Neftorea precor egrediare senesta, Stat.

neve. Neve tibi ad solem vergant veneta cadentem, Virg. Georg. 2, 298. SYN. Neu, aut ne, vel ne.

nex, necis. Quam recis artifices arte perire sua, Ovid.

SYN. Mors, cædes, lethum. V. Mors.

nexilis. Nexilis ante fuit weftis, quant textile tegmen, Lucr. 5, 1349. SYN. Nexus, înnexus.

nēxus, us. īllē volubilibus squanosus nexibus orbes, Ovid. Met. 3, 41. V. Nolus, & Carena.

mēriis, a. um. SYN. Innēriis, connexus, nodatus, līgatus, vinctus, rčvinctus.

nī. Ni tentant cursus, &c. Virg. Æn. 3, 686.

SYM. Nīsī: sī non.

nīdifico, as. Sīc wos non vobīs nīdificaiis, aves, Virg.

SYN. Nīdulor. PHR. Nīdum ædifico, loco, firuo, confiruo, fingo, fácio, fierno, mūnio, āpto, concīnno. Pārvā cubīliā rāmo, tīgnīs, ārborē fūfpēndo. Lūtēum opus, lūtēam casam celsa sub trabē fīgo, locos in rāmo, cēlsā ārborē, ālto cacuminē tēctā, wel domum, lārēn, cuaās pāro. VERS. Hīrūndo sub trabībus cunās pārvaquē tēctā fácit. Nūnc āvis īn rāmo tēctā lārēmquē fácit.

nīdor, oris. Nīdorēmque ambūflā dēdīt: supēr, &c. Virg. Æn. 12, 301. EPITH. Fætidus, ingrātus, grātus, frāgrāns, fumificus, molēflus, jūcundus. VERS. Illī ingēns bārbā rēlūxit, Nīdorēmquē ambūflā dēdīt.

nīdus, orē fērunt, dūlcēm nīdīs īmmītibus ēļcām, Virg. Georg. 4, 17.

EPITH. Luteus, parvus, cavus, concavus, cavatus, levis, celaus, ardūus, pendulus, loquan, garrulus, querulus, mollis, tepidus, vernus, excelsus, aluts, pendens, textilis. PHR. Āviūm cubilia, cūnæ, hospitus, tecla, domus, lares, penates, casæ. Luteum opus. Ramosa hospitus. Frondosī lares. Frondiferis sūspensa cubilia rāmīs. Nīdus pendulus alta arbore. Latebroso in pumice structus. Frondiferis sūspensus ramīs. Gracili decutiendus ventus volucres. Incubat alcyonē pendentibus æquore nīdīs. Nē grācilēm ventus dēcuserit arbore nīdum. V. Nīdisto.

nīgēr, grī. Tūrbīdūs īmbēr ăquā, densīļquē nīgērrīmās aūftrīs, Virg. Æn. 5, 696. SYN. Nigrāns, nigrefcēns, ātēr, fūkcūs, fūrvūs, pūllūs, oblcūrūs, cālīgīnosūs, picēus. PHR. Fūlīgīnē, cālīgīnē, ferrūgīnē tiņctūs, infectūs, ātrō colorē īmbūtūs, īllītūs, oblitūs. VERS. Āksīdāā pohēs fūlīgīnē nīgrī. Nīgrāntī picēā, trābibūsque obscūrūs acērnīs.

V. Nubilus.

nigrēdo, īnīs. SYN. Nigrör, nigrītīcs, ātrör. EPITH. Picea, deformīs, obscūra, ātrā, tenebrūsa, tūrpīs, opāca. PHR. Color nīger, āter. nigrēfāctus.—Fūmāt nīgrēfāctus ab ætnā, An.

SYN, Nigrāns, niger,

nigresco. Nunc sibi mutatās liceāt nigrescere vestes, Cl.

SYN. Nigreo, nigrefīo. PHR. Nigrorem traho, contraho, colligo, contipio. Nigredine, nigrore, nigro colore, atro colore inficior, tingo. VERS. Tenebrīs nīgrefcūnt omnīa cīrcum. Cœlum nīgrefcīt ab Austrīs.

nigro, ās. Crēdūnt sē vīdīsis Jovēm: cum sepē nigrāntēm, Virg. Æn. 8, 353.

SYN. Dēnigro, nigrēfācio, sūsco, însūsco. PHR. Nigrītiē, nīgrūrē, ātrē colore însīco, fūsco, tīngo, īmbuo, īllino.

nihil. De nibilo nibil, în nibilum nil posse reverti, Pers. 3, 84.

nihilūm. Stultitiane errēt nibilum dīstābit, an īrā, Hor. Stat. 2, 3, 210. nīl. Tē sinē nīl āltum mēns īncboat: &c. Virg. Geor. 3, 42.

nīlīšcus. Nīlīšcē rēdēās tū līcēt ērē nīgēr, Mart. 10, 12, 12. SYN. Nīlētīcus, vel Ægyptius.

nīliadēs, um. Nīliadēs jaculantur aquas, mibi ponius inertes, Petr.

nīligenā. Heū fūge Nīligena Mempbilica sācrā jūvēnca, Ovid. A. Am. 1, 77. PHR. Nīlo ortus. Nīli īncolā.

nīlotis, idis. Quāndo eques, ēt pielī tunicā Nīlotide Maurī, Mart. 10, 6. SYN. Nīlias.

mīloticus. at nova dona tibi, Casar, Nīlotica tellus, Mart. 6, 83, 1.

SYN. Niliscus.

Nīlus. accelit effuso flagnantem flumine Nilum, Virg. Georg. 4, 288. Ægypti fluvius, septem offiis in mare se exonerans. Certis inundatienibus totam irrigat Ægyptum, ac deinde oblimatos agros refluendo relinquit, unde summa fertilitas. Sic pluviæ loco est, quê cara regio. EPITH, Septemplex, septemfluus, stagnans, rapax, concitus, fertilis, andans, exundans, feecundus, vagus, limifer, limosus, pinguis, irriguus, ferax, dives, papyrifer, torrens, undosus, Ægyptius, pharius, à Pharo urbe, Memphiticus, a Memphi urbe regia Ægypu. PHR. Septēmplēx, septēmgėminus, septemflus amnis. Septem oftis Nili. Riv-vius Pharius. Nili alveus, fluenta, flumina. In vada Pelusia fluens, decurrens, præcipitans. Dubia surgens ab origine. Septem in cornus. an ora digeftus, discretus. Qui totam Ægyptum ftagnantibus alleit undis. Felici üligine campos, vel agros fæcundat. Septeno impellit tume. factum gurgite pontum. Uno plurima fonte flamina vomit, evomit, Septem per oftia currens. Septeno gurgite Nilus. PHR. Limifer Ægyptum toto semel irrigat anno. Riparum impatiens late per plana jacentis Ægypti diffundit aquas, genitaliaque arva Fecundat möllis felici üligine limi.

mimbifer, a, um. SYN. Nubifer.

nimbosus. Cum subito afsurgens fluctu nimbosus brion, Virg. A. 1, 535.

SYN. imbrifer, pluvialis, nubifer.

nīmbūs. Ipič patēr, mēdī a nīmbērum in noete, corufca, Virg. Georg. 1, 328. SYN. Imber, pluvia, procella. EPITH. Nigrans, obscurus, ætheraus, niger, volans, rigans, hyemalis, Australis, subitus, torrens, ater, piceus, tenuis, præceps, hiulcus, vibratus, hybernus, undans, trux, hospisonus, gelidus, glacialis, levis, fillans, algens. PHR. Toto sonierunt æthere nimbi. Heu quænam subitis horrektit turbida nimbis Tempestas? His ego nigrantem commista grandine nimbum Desuper Infundam, et ton tru cœlum omne ciebo. Qualis ubi ad terras abrupto sydere nimbus it mare per medium, miseris heu præscia longe Horrelcunt corda agricolis. V. Inber, & Pluvia.

nimīrum. Cāi plācēt āltēvās, siā nimīrum ēft ödlīo sors, Horat. Ep. 1, 14.
11. SYN. Nempē, scālicēt, quīppē, videlicēt.

nimis. Sunt quibus în Sătyrā vitlear nimis acer, et ultra, Hor. Sat. 2, 1, 1. SYN. Nimiam, îmmoderate, îmmodice: extra, præter, supra modum: nimio plūs: plūs æquo, jūsto.

aimius. Scjanum, num qui nimics optabat bonores, Juven. 10, 104. SYN. Immoderatus, immodicus: modum excedens: nimis magnus:

zquō, jūsto mājor.

mingit. SYN. Nives, vel nivibus pluit. V. Nix.

Niobe, es. ecce venit comitum Niobes celeberrima turba, Ovid. Met. 6, 165. Tantali filia, soror Pelopis Phrygiæ Regis; uxor Amphionis Regis Theharum. Cum septem filios, totidemque filias peperisset, ausa est se Latonæ præfure: Sed Apollo bane injuriam ultus, liberos ejus occidit, iplamque in rupem mutavit. SYN. Tantalis. EPITH. Superba, audax, temeraria, amens, īnsānā, tumēns, malesanā, infelix, mestā, orbā, pulchrā, formosa, secundā, saxea, ambitiosa, secuilēga. PHR. Tantalī silia, natā. Pelopis soror. Amphionis uxor. Parens, genitrix Sipyleia, à Sipylo urbe Phrygia, ejus patria. Sīpyleia rupes, cautes. Silex Sipyleius. Æmula Latonæ. Se conferre Diis ausa procaciter. Multa Latonam prole lacelsens. Flet mæstä shex Niobe, Niobesque sepulcrum.

niohātēs,

Niphātēs, is. Addam ūrbēs asiae domitās pālsūmque Niphātēn, V. G. g. L. 30. EPITH. Ārdhus, excelsus, sublimis, āltus, āerius, nivosus, rigidus, nivifer.

Nīrčus, vel Nīrcus, diffyl. čī, vel čos. acc. čā. Nīrča non Fāciās, non cus zemit ācbillēm. Pro. L. 2. E. 18. EPITH. Candidus, niveus, decorus, pulcher, formosus, pictus, dīvīnus. VERS. Quam pulchra (formi) Nīrcus confpiciendus črát! Ovid.

nisi. Quod nisi me quacumque novas incidere lites, Virg. Ecl. Q. 14.

SYN. Sī. Şī nōn.

nīsus, us. Stāt gravis entēllus, nīsuque immētās čodēm, Virg. Æn. 5, 437. SYN. Contentio, conātus: labor. V. Conatus.

nīsus, a, um. SYN. Conātus, enīsus, nītens, tentāns, contandens, Eborāns.

Nīsūs, avis. īnsēquitūr Nīsūs: quā sē fērt Nīsūs ād āurās, Virg. Goor. 1, 408. Megarenņum Rex, purpureo seu auroo capillo insignis, à quo requi sui fatum pendebat. Hunc ei Scylla silia abscidit, ut Minos, quem adamabat, requo potiretur. Posted in baliæetum mutatus est: \* Alius suit Nīsus, amicus Euryali. Virg. 6. Æneid.

niteo. Et nitet inducto candidă barbă gelu, Virg. in Op.

SYN. Nitens, splendidus, sulgens, micans, radians, eel cultus, excultus, pulcher, formosus. V. Splendidus.

nitor, oris. \_\_\_genus berbarum, viridemque nitorem, Lucr. 5, 781.

SYN. Splendor, fulgor, lux, lumen, radius. V. Splendor.

nītor, eris, nīxiis & nīsus.

Nītimur în wetitum semper, cupimulque negată, Ovid. Am. 3, 4, 17.
SYN. Connitor, enitor, adnitor, contendo, laboro, molior. V. Comp.
wel incumbo, innitor, fülcior, firmor, sustentor.

nitrātus. Nītrātā viridīs brāfisīcā fīčt aquā, Mart. 13, 17. PHR. Nitro spāraus, mīxtus.

nitrum. adjunctoque nitro procedit cura salubris, Sent.

nivalis. Majsiliae fumos miscere nivalibus undis, Mart. 14, 118.

SYN. Niveus, vel nivosus.

nīvetus. Sed jācēt aggēribūs nīvetus informus, et alto, Virg. Geor. 3, 354. SYN. Lacteus, candidus, candens, albus, canus, ebūrnēts, ebūrnēts. V. Albus.

nīvosūs. Hīc vodīrēn bīmārēm: Scētbīā tenus īlie niedsa, Ovid. Ep. 12, 27.
SYN. Nīvālis, glāciālis, Boreālis, Hyperboreus, Bīstanīus, PHR. Nīe

frequens, creber, abundans, opertus, tectus.

nīx, nīvis. Jām sātīs tērrīs nīvis, ātquē dīræ. (Sapph.) Hor. Od. 1, 2, 1. EPITH. Ālbā, cāndīdā, cāndēns, cānā, glāciālīs, hybernā, brūmālīs, hyēmālīs, frīgīdā, gelīdā, ālgīdā, ālgēns, īnērs, āſpērā, montānā, līquē(cēns, mādēns, lābēns, cādūcā, dēfdīā, dēcīdūā, hyperbòrēā, Rīphæā à Riphæis montibus Scytbiæ, Scythīca, Bīſtūnīā, à Biſtonea urbe Tbraciæ. Thrētcīā. PHR. Nīvīs, nīvēšis hūmor. Gēlīdūs hūmor, līquor. Nīvēī dēccī. Nīvēā vellērā. Nīx æmūlā lānæ. Cælō dēlāpsā, īn cāmpās dēfcēndēns. Tēctā, domos, agros, albo vellērē tēgēns, opērīens, vēlītēns, īndūens. Nīx ācrī gēlū, vel prūīnā concrētā. VERS. Solvitūr, vai līquītūr Aūſtrō. Vīctā Solē tēpēntī, vel Zēphýrīs ēt solībūs īctā, pērīt. Vērt tēpēntē solvītūr. Montībēs ēx altīs rēsolūtā ſlūtī: īrrēsolūtā rīgēt. Nīvībūs albēntīā, vel cāndēntīā rūrā. Nīvībūs auctā, tūmēſactā, tācsgēntīā flātmīnā. Novā pēr gēlīdās ūftā sīt hērbā nīvēs. Tēctādut bots

mālī sūb nive terra latet. Vēre novo gelidus canis cum montibus humor Līquitur, et Zephyro pūtrīs se gleba resolvit. Nīves mollīt aquaticus Aufter. Sed jacet aggeribus niveis informis, et alto Terra gelu late, sentemque alsurgit in ulnas.

25, as. Nare per aftatem l'iquidam suspexeris agmen, Virg. Geor. 4, 50.

SYN. Năto, înnăto. V. Nato.

nobilis. Nobilis eft Canace fratris amore sui. Ovid. Trift. 2, 284. SYN. Illustris, însignis, clarus, eximius, egregius, inclytus, generosus. PHR. Nobili, illustri, generoso sanguine, vel claris parentibus, ortus, natus, cretus, satus, progenitus. Præclara stirpe creatus, Nobilitate potens. Nobili sanguine, ab antiqua, feu prifca nobilitate principium trahēns : genus dūcens, dedūcens, trahens, repetens. Avīs, atavilque potēns. Avītīs stēmmatībūs clārus. Titulīs uobilitatus avorum. Hēroum, vel Rēgum antiquo de sanguine natus. Præclaro nomine late insignis. Genus e prisca nobilitate trahens. Secli decus admirabile noftri. Illuftrī stēmmate clarus. Rēgum ab origine crētus. Nobilis ēt fama multis memoratus in oris. Stirpe genus clarum, coloque affinis origo. Clară gănus clarumque trăhens a sanguine nomen. VERS. Cui genus a proavis ingens clarumque paternæ Nomen erat virtutis, et ipse acerrimus armīs. Māximē, qui clāris nomēn virtūtibus æquas, Nec sinis ancepium mobilitate premi. Huic ampla quidem de sanguine prisco Nobilitas. Stēmmätä quid fáciunt? quid prodett, Pontice dongo Sanguinë cënsëri pictosque offendërë vultus Majorum? Tota liket veteres exornent ua-

dique ceræ atria, nobilitas sola eft atque unica virtus. nobilitas, atis. Nobilitas cadem pro nobilitate fuiset, Ovid. EPITH. Ingenua, generosa, antiqua, vetus, celebris, celebrata, illustris, īnsīgnīs, clāra, avīta, paterna, vēra, eximia. PHR. Generis, vel nominis clārītās, antiquitās, vetūstās, splendor, amplitūdo, fama, gloria. Clārī mātālēs, īllustris orīgo. Nobile stemma. Non obscura domus. Latīs īnclytum titulis genus. Genus alto a sanguine Regum. Aviti sanguinis

ingens nobilitās, ampla e sanguine proco nobilitās. Nobilitātis, vel generis decus eximium. Nobilitās sola alque unica virtus.

nobilito. Pācalā Mēntoržā nobilitāta mānu, Mart. 9, 60, 16. SYN. Illūftro, orno, decoro, insignio, celebro. PHR. Nobilitate, nobilibūs titulis dono, illūftro, decoro. Seris celebribus, famosīs, capacibus alūftro. Inferibo. Nobilium censeo gradu. V. Nobilis.

1. nocens .- Picea tantum, taxique nocentes, Virg. Georg. 2, 27. SYN. Nocivus, nocuus, noxius, infeftus, incommodus, inimicus, molēstus, importūnus, gravis.

2. nocens. V. Reus.

noceo, nocui.-Ne quid Libyæ tibi regnă nocerent, Virg. Æn. 6, 694. SYN. Obsūm, obsto, officio, incommodo. PHR. Damno sum, Damnum, detrimentum, jacturam, exitium affero, importo. Sum noxius, gravis, möleftus, infeftus. Damno affligere. VERS. Sölet efse gravis cantantibus umbră. Ut sæva e speculis tempus Dea naclă nocendi. Officiant lætīs ne frugibus herbæ. Lingua fuit damno.

mociturus. însiluit, solo necituras pondere, puppim, Lucan. 5, 621.

nocīvus, vel nocius. V. Nocens.

nochescit. VERS. Aspice ăratră jugo referunt suspensă juvenci, et Sol crescentes decedens duplicat umbras. Obscuram inducunt nocturna crepulculă noctem. Sol ruit înterea, et montes umbrantur opaci. Jam summă procul villarum culmina fumant, Majoresque cadunt altis de montibus . ardanī

umbrae. Aut noctem ducentibus aftris. Ipse domum sera quamvis se noche ferebat. Diem nox abstulit atra. Serae cum protulit umbras Hefpērus. V. Vesper, & Hesperus. nocticola. Vendāt nocticola spurcis complexibus indi, Prud. Ham. 634.

SYN. Noctūrnus, noctīvagus.

noctifer, a, um. Nimirum eois oftendit noctifer ignes, Catuli. 60. 7.

SYN. Sērus, tenebrosus, Subft. Hesperus. noctivagus. Noctivagæque fáces coeli flammæque, &c, Lucr. C. 1100. SYN. Nöctūrnus, ved lūcifugus. noctū. V. infrà Nox.

nochia.-Seros exercet noctua cantus, Virg. Geor. 1, 403. SYN. Ulula, bubo. EPITH. Nocturna, noctivaga, nochivigil. improba, fera, fatalis, feralis, funesta, sinistra, Palladia. PHR. Palladis. Pāliādīā volucris. Avis noclurna Palladi dicata, quia mor amica fudirs. Noclis, noclivaga, avis, ales, volucris. Funeltis gemens tectis. Sexos exercens cantus. Prænuncia fati. Carmen noctua triffe canens. V. Bubo.

nochurnus-Strepitus nochurnos atque diurnos, Hor. Ep. 2. 2. 70.

V. Noctivagus.

nodo, as. Cui pharetra ex auro; crines nodantur in aurum, Ving. Ro. 4. 128. SYN. Innodo, connodo, necto, nexo, ligo, vincio, rivincio, PHR. In nodos inflecto, ligo, colligo. Nodos necto, facio, fringo, impedio, Intrico, consero. Nodis implico, involvo. V. Ligo, Vincie.

nodoeus. Nodasā corpus nodas probitore chirāgrā, Hor. Ep. 1, 1, 31. PHR. Nodas amplēxiis. Nodas alpēr.

nodus. Nocte tribus nodis ternos, amarylli, colores, Virg. Ecl. 8, 77. SYN. Vincolum, nexus, ligamen, vinclum. EPITH. Strichis, arthu. vălidus, difficilis, tortus, intortus, contextus, nexus, tortilis, fierilis, arrosokubilis, shenus, æratus, tenas, cœcus, latens, arcanus, VERS. Minibūs nodos divēllere, feu solvere tentat.

Noe. Temporibus conftructa Noe, quæ sola recepit, And. Hīc jūstī prodvūs Noe, sūb tempora cūjūs, Victor.

Patriarcha, filius Lamech, quem Deus cum familia, tempere dilevii, in Ach fervorvit incolumen. Hic primus vitem plantovit, & sovigandi artem invenit. SYN. Lamechides, Noa, Noemus, vicisator. EPITH. Justis, sanctus, pius. PHR. Vitisator pater. Vini inventor. Hominum sepărator, arcæ molitor, fabricator acernæ. Tuta scrvatus in arca.

nolo, noluī. Neguitiaque sua noluit else rudes, Prop. 2. 6. 20.

SYN. Abnuo, recuso. V. Volo.

nomen, inis. Mendax fama noces, alius mibi nominis index, Prop. 4, 2,

SÝN. Agnomen, cognomen, vel fama, honor, gloria, nobilitas. EPITH. Augustum, memorabile, notum, illustre. Insign, celebre. Egregium, clarum, turpe, fædum, ignotum, obscurum, infame, dirum. VERS. Jam cănitur toto nomen în orbe meum. Nomen ab zeterna posteritate feres. Æternumque tenent per secula nomen. Nos alliquod nomenque deculore Gelsimus. Donec eram solpes, tituli tangebar amore, Quarendique mihī nominis ardor erat. Fama veteres laudantur Athena. Felix aterno nomine fama viget. V. Laus.

nomino. Te loquor absentem : te vox mea nominat unam, Ovid. Trift. 3, 3, 17. SYN. Voco, appello, nuncupo, dico, profeso. PHR. Nomen

impono, do, tribuo, addo. Nomine dico, voco.

non. De grege non ausīm quīcquam dēpānae tēcum, Virg. Ecl. 3, 32.
SYN. Haud, haudquāquam, nequāquam, nequicquam, nec, neque, nīhīl,

กโไ, mไก้เพล็, กนิกๆนลีตา, กนิโดนลีกา.

nonnihil. Hāc quòque nonnibil est, quad propinadia in istu, Mart. 12, 79, 9. SYN. Aliquid.

nonnunguam. SYN. Aliquando, interdam.

nonus. Poft ubi nonu suos Aurora offenderet ortus, Virg. Geor. 4, 544.
SYN. Ter trīnus.

normă. Quem penes arbitrium est, et jus, et normă liquendi, Hor. A. P. L. 9a. SYN. Regula, lex. EPITH. Certa, rectă, justă, fallax.

nosco, novī, notum. Fortūnātus et ille Deos qui novit agrēstes, Virg. G. 4, 93.
V. Coprosco.

notă. Carulla cui targă nota, măculosus et auro, Ving. Æn. 5, 87.

SYN. Sīgnūm, însīgnē, spēcimēn, ārgūmēntūm, indiciūm, monomestum, vestīgiūm, vel lābēs, māculā, dēdēcus. EPITH. Mānifestā, cērtā.

tum, vertagum, ver taves, mactia, ucucus. Eritti mannena, ceca, incertă, ăpertă, fictă, occultă, vel turpis, înfamis, obscenă, polendi, artă focă. V. Macula.

notābilis —— Cāndore notābilis īpsā, Ovid. Met. 1, 169.

SYN. Insīgnīs, nobilis.

notitia. Notitiam pars eft inficiata mei, Ovid.

noto. Quod petis i et meniori pellore dilla nota, Ovid. Faft. 3, 178.

SYN. Observo, adnoto, signo, obsigno, animadverto.

motus, ā, ūm. Dona carere addīs Dazāum: sīc motus ulpfsēs? Virg. As. s, 44. SYN. Cognitus, agnitus, pērspēctus, non ignotus: insīgnis, confpicuus, celeber, clārus, iliustris.

notus, ī .- Madidīs Notus evolat alīs, Ovid. Met. 1, 264.

SYN. Aufter. EPITH. Præpēs, āter, rapidus, ūdus, furāns, terribilis, procellosus, nubifer, madidus, trifis, arvus, plavius, ācer, īnnamus, dūrus, īrātus, āerius, nīmbosus, tūrbidus, velov, umbrifer, sanotus, fugāx, volucer, īnflātus, celer, tepidus, firīdens, raūcus, sūrdus, hāmens, violentus. VERS. Non madidus tepido sībilat ēre Notus. V. Aufer.

novaculă. EPITH. Acūtă, levis, fævă.

něvalě, is.—Tam cultă novaliă miles kăbēbit ? Virg. Ecl. 1, 71. V. Ager.

noyellus, aique māla vītēs īncīdere fālee novellās, Virg. Ecl. 3, 12. SYN. Ņovus: tenellus.

novēm. Jānguž d'īcs epulātā novēm gēns ēmnis, et ārīs, Virg. Æn. 5, 762. SYN. Novēnī.

november, bris .-- octebri Autumnus, tatoque Novembri, A.

Menfis olim nonus, incipiendo à Martio. Hoc menfe Sol intrat fignum Saghtaril. EPITH. Trīftis, imbrifer, nīmbūsūs, plūviūs, mādīdūs, īgnāvās, inēts, nīmbīfer, ūdue, hūmidūs. PHR. Mēnsīs quō brūmā rigēt, Quō lātēt ādftrī tērrā pērūftā gēlū. Quō cāndēnt Borēālibūs ārvā prūsīs.

novērcā. ēs mibi nāmquž domī pāter, ēst īnjūstā novērcā, Virg. Ecl. 3, 333. EPITH. Inīquā, īnjūstā, sævā, trūx, dīrā, fērox, terribilis, īnvīdā, īmmītis, bārbārā, fūrēns, fūribūndā, fērā, crūdelis, terrisīcā, clāmosā, formīdābilis, trūcūlientā, fūrīosa, inēxorābilis. PHR. Mīserērī, sēdī, vel pārcere nēsciā, īndocilis. Tenerām premēns sobolēm, Monstra novērcæ. Novērcālēs mānūs, īræ.

novī. Cum bene te novī, jam mibi Prīscus eris, Mart. 1, 113.

V. Cognosco.

novies .- et novies Styx interfusă coercet, Virg. Æn. 6, 429.

novissimus. เลยนับนั้นque toro, dixitque novissima verba, Vitg. Æn. 4, 650. SYN. Extremus, altimus, postremus, nuperus.

novitās, ātis. Rēs durāt et regnī novitās mē tālia cogunt, Virg. Æn. 1, 567. novītius. Jām sedet in rīpā, tetrumque novītius borret, T.

SYN. Tyro, rudis, indoctus. Ignarus, imperitus: hoipes, peregrinŭs.

novo, as. Serveti facimus, meritosque novamus bonores, Virg. Æn. 8, 189. SYN. Innovo, inflauro, renovo.

novus. Poftulat fise novos ebria bruma sales, Mart. 19, 1, 4.

SYN. Recens, vel inaudītus, insolitus, infuētus.

nox, noctis. Noctibus bis vacui ter faciamus iter, Prop. 2, 33, 22. Dea à Postis fingitur, curre invecta, quem bigæ colore atro vel cæruleo trabunt: Ngro peplo siellis distincto amicia, sapavere coronata, & furvas babens pennas. SYN. Tenebræ, caligo, EPITH. Nigra, nigrans, calīgāns, atra, cœca, obscura, tenebrosa, squallida, pallida, opaca, squallēns, horrenda, umbrosa, pallens, trīstis, lurida, sommifera, soporifera, mūta, sopora, quieta, tacita, placida, silens, illūnis, segnis, ignava, iners, languida, stellata, stellifera, humida, humens, frigida, uda, rofcidă, roriferă, nubilă, horridă, horribilis, tranquillă, terribilis, terrifică, întempestă, obliviosă, longă, tetrică, ămică, piccă, hyberna, pruinosa, arcana, syderea, Tartarea, Stygia. PHR. Noctis, nocturnum tempus, spatium. Tenebrosæ tempora noctis. Noctis umbræ, caligo, tenebræ, frigora, silentia. Obscuræ noctis imago. Placidum somni tempus. Infulæ subducto Sole tenebræ. Nox somni genitrix. Damitrīx cūrārūm. Suādēns placidos nox hūmida somnos. Placidam redimītă păpāvere frontem. Terras hūmentibus umbrīs operiens. Dea nigris obsită pennis. Fürvo circundată peplo. Somniferis frontem redimită căpillis. Stellantes nox pictă sinus. Nitreo rore mădens. Nigro cœlos ămīctu prætexens.

nochu. SYN. Noche, de noche, sub nochem, per nochem. PHR. Sub obscurum noctis, Noctis per umbras, sub umbra, per tenebras. Obscura nocte per umbram. Tacitæ per multa silentia noctis. Tempore nocuirno. Cæcă caligine noctis. Lucentibus aftris. Sole subducto, lutente. Cum nox tenebris, vd umbris terras tegit, condit, operit. VERS. Frigidă cum tăcitæ tempoia noctis eunt. Cum nox terras obloura tenet. Obscura caligine terras Nox operit. Nox terras nigrantibus umbris obruit. Nigroque polos involvit amīctu. Cum grave nocturna Corlum subtexitur umbra. Nox cœruleam terris infuderat, wel induxerat, umbram. Mērserat unda diem, sparso nox humida somno Languida ceruleis invexerat otia bigis. Nox ruit, et fuscis tellurem amplectitur alis. Tempus erat quo primă quies mortalibus ægris încipit, et dono Divum grātīlsīmā serpīt. Nox colūm spārsērāt āltrīs: Nox erāt, ēt colo ful-gēbāt Lūna sērēno. Trāhērēnt cum sēra crēpuscula noctēm. Jam color ūnus inest rebus, tenebrisque teguntur omnia, jam vigiles conticuere Ēripiūnt subito nubes caelumque diemque Teucrorum ex oculīs, ponto nox incibat atra. Nox erat incipiens. Ultima pars lūcis, prīmaque noctis erat. Condere jam vultus sole parante stos et jam nox hūmida celo Præcipitat, suzdentque cadentia sydera somnos. Quoties humentibus umbris Nox operit terras; quoties aftra ignea eurgfint. Jamque soporiferas nocturna silentia terris explicuere vices. V. V. spere.

Nöstě mědia. PHR. Nöctě súpēr mědia. Alta nöctě pöli. Mědia temponí nöctis čunt. Mědios törquět nöx hūmida cūrūs. VERS. Cūm nöx širá pölüm bīgīs sübvecta těnebat. Jamquě fére mědiam cœlī nöx hūmida mētam Cöntigěrat. Nöx übi jam mědia eft, sömnümquě silentia præběnt, et cánis, et váriæ cönticüistis avēs. Títan mědium quö těmposé dūcit Sūb nöstra tellūre diem. Jamquě quiekebant vöces höminümqué, cánūmquě; Lūniqué nöctūrnös alta regebat équös. Tempus erat quo cūneta silent. Nox erat, et terras animaljá fesa per omnes, alituum peculumqué génüs söpör altus hábibát. Nox erat, et plásidum cárpēbant fessa söpörem Cörpöra per terras, sylvæque et sævá quierānt æquěra: cūm mědio völvūntūr sīděra lapsū. Cūm tácét ömnis ágēr.

noxă. Nocte nocent pota : sine noxă luce bibuntăr, Ovid. Met. L. 15, 333.

SYN. Crimen, culpă, vel damnum, pernicies.

noxius. Noxia corda vident, at tu dum corpore non es, Ov. M. L. 10, 351.

V. Nocens, vel Reus.

nubes, is .- Pluvias adspertus nubibus etber, Ovid. Faft. 2, 71. SYN. Něbůlá, nīmbůs, nūbilá, in plur. EPITH. Imbrifera, hūmida, pluvia, aquosa, nimbosa, undans, densa, obscura, opaca, coca, atra, nigrans, turbida, liquida, fquallens, fquallida, ætherea, aeria, Evis, proeellosa, ventosa, colivaga, volucris, tenebrosa, ūda, vagabunda, pendens, pēndūlā, volāns, cærūlēā, gēlīdā, pīcēā, grāvīdā, hūmēns, horrēndā, hybērnā, umbrosā, fugāx, pāllidā, ardua, vērsicolor, cærulā, alta. PHR. Târbo piceus, niger, ater. Caligo picea, în aere concretus vapor. Tenebræ aeriæ. Cæruleus humor. Cælum obscuro amictu, picea umbra, am caligine, vel densis tenebris tegens, operiens, condens, involvens, Plavia wel îmbre gravida. Pulsa ventorum flamine. Denso glomerata pulvere. Ex oculis eripiens calumque, diemque. Toto sonans, vel resonans ethere nīmbus. Piceam, vel atram umbram inferens, inducens. Imbribus atris collēctă. Fædām glomerāns tempestātēm. Cælūm auserēns. Nebulæ per īnāne volāntes, rore mādentes. Solis inārdēscens rādiīs. VERS. Cidunt submotis nubibus imbres, inducta piceis e nubibus umbra, omne lătet cœlum, duplicatăque noctis imago est. Lătet obscura condită nube dies. Densis adopertus nubibus æther. Atræ sydera subducunt nubes Piceo nox obvia nimbo Lucentes turbavit equos. Hic subitam nign

campis. nubifer, a, um. et Noius însurgit cum nubifer aquore, rubi, Aul.

SYN. Nīmbosus, nubilus, vel altus, nubibus æquus.

aubilis. Jām mātūrā virē; jām plēnīs nūbilis ānnīs, Virg. Æn. 7, 53. SYN. Connubio, conjūgio, nūptīts āptūs, idonētis, matūrūs, tempefiivus. Vicīnūs toro. Plēnīs jām nūbīlis ānnīs. Nūbīlibūs quī jām mātūrūit ānnīs. Aptā viro. Tempefitvā viro. Jām mātūrā viro. VERS. Thālāmo jām cāsta addlēvērāt ætās. Impatiens nēscīrē torūm nūllāsae mārītī Illēcēbrās, nēc dūleē pātrīs cognoscērē nomēn. Jām vicīnā mēp plēnīs addlēvērāt ānnīs Vīrginītās, tēnērūm jām pronūbā sāmmā pāsorēm Sollicitāt. V. Nubo.

glomerari pulvere nubem Prospiciunt Teucri, ac tenebras insurgere

nubilus. Tempērā sī fižērīnt nūbilā, solūs ērīs, Ovid. Trist. 1, 9, 6.

SYN. Nūbilosus, nīmbosus, oblcūrus, calīginosus, tēnebroeus, nīge, nigrans, atēr, coccis, opācus, picaus. PHR. Nūbibus, nīmbīs densus, grāvis, conditus, obdūctus, opērtus. Tēnebrīs, vel calīginē obdūctus, Calīgine densus, cocelūm nīgrēcit ab Austrīs. Nigrans commīstā grāndine nīmbus, īn nūbēm cogitus āer.

nübe,

hubo, nūpsī. Quæ cāuļa officīi? quīd quærīs? nūbit ămīcus, H.
SYN. Mărītor. PHR. Virum, mărītum, conjūgem mīhi vinclo jugalī socio, jūngo, īn fædus torī āccipio. Viro, marīto trādor, jūngor, conjūngor, vicas vicas, jūngalīs vinculā subeo, inco. V. Conjūngor,

nuces, um. afferi, minimajque nuces, asemque rogatum, Juven. 5, 144.

nucleus. Māllā dārī, nucleofque jubēt, dultēfque plācentās, Mart. 11, 87, 3. EPITH. Durus, tenuis, teres.

nūdůs. Nūdůs în īgnorā, Palīnūrē, jācībīs ărēnā, Virg. Æn. 5, 871.

SYN. Nūdātus, ēxūtus, spoliātus. PHR. Vēstis, tēgminis expērs.

Vēstē cătēns. Posito velāminā nūdūs. Positis, depositis, rejēctis vēstibus nūdus. Exūtus amīctū. Nūdī mediā plūs pārtē lācettī. Nūdī sinē
frondē, sine ārbājē cāmpī. Nūdā genū, nodoque sinūs collēcta stuentes.

Exūtum vēstē pūdorē.

nūdo, ās. ādvērfæ nūdārē sölēnt, cēlārē sēcūndæ, Hor. Sat. 2, 8, 74. SYN. Dēnūdo, ſpölio, ēxūo, dēvēlo. PHR. Īn árēnā vēltēs dē corporē pono, dēpono ēx humērīs amīctūm, chlamydēm, vēlāmīnā rējicio. Ā pēctorē vēltēs dīdūca. VERS. Ēt māgnos mēmbrorum ārtūs, māgnā ofsā, lācērtolque ēxuit.

Mügæ. Non capte bas nugās bumilīs domās: audiāt tilž, Juv. 11, 169. SYN. Nūgāmēntā. EPITH. Lēvēs, ineptæ, pūerilēs, vānæ, inānēs, anīlēs, lætæ, hilārēs, jöcolæ, fictæ, fictiúæ, vāniloquæ, fæminēæ, fūtilēs.

augātor, orīs. Si īncrepāte, ceļsās nugātor? servitium ācre, Pers. 5, 127.
SYN. Nugāx, scurrā. EPITH. Loquax, garrulus, levis, futilis, vanus, vaniloquus, inanis, ventosus.

nūgor, āris. Cūrās, intērdām nūgārīs rūrē pātērno, Hor. E. L. 1. E. 18. L. 60. PHR. Nūgās, vānā lòquor, dīco, fundo. Nūgās, fābēllās, nārro, vēndito, ēffutio inēptā. Nūgīs aūrēs īmplēo. VERS. Vāniloquīs consumunt tēmporā nūgīs. Nūgīfquē loquācībus omniā mīscēnt.

Nůmă. Hīc fuit antiqui rēgiā pārvā Nitmæ, Ovid. Trist. 3, 1, 30.

Alter Romanorum Rex, ex Curibus urbe Sabinorum ortus. Religionem culumque
Deorum instituit. Annum in duodecim menses divist, adjectis Junuario & Februario. Congressum Egeriā Nympbā babere se noctu simulabat, ut legibus suis venerationem conciliaret. EpiTH. Sanctūs, jūstūs, æquūs, piūs, rēlligiosūs, pācisicus, fātidicūs. PHR. Cūltor Deorum. Lēgum sērvātos et æquī. Romūlidum Rēx alter. Ægeriæ amīcūs, sponsūs, mārītūs, conjūx. Rēx Cūrībūs illē Sābīnīs ortūs. Rēx Nymphā conjūgē sēlīx.
VERS. Quō nēc amāntīūs ūllūm Nūmīnīs, (rēctī, vel pācīs) ingēnīum tērra Sābīnā tillīt.

mūmen, inīs.—Non bæc sinė Nūminė divum, Virg. Æn. 2, 777.

EPITH. Aūxiliāre, exorābile, inexorābile, immortāle, inviolābile, plācabile, facrūm, propittūm, adorāndūm. PHR. Deī, divinūs nūtūs, Dīvīnā vīs, potestās, volūntās. Deī non violābile Nūmen. V. Deut. numērābilis. Quō sāne populūs numerābilis, ūtpote pārvūs, Hor. A. Poet. 206.

numērus. effigiem dūco; numēro Džūs impārē gaūdēt, Virg. Ecl. 8, 75.

SYN. Vīs, copia, abundantia, multitudo, cumulus, turba. EPITH.
Immēnsus, infinitus, pārvus, ēxīguus, ingēns.

aumero, as, atque Chae denies Divum numerabat ameres, Virg. Geor. 4.

347.

SYN. Ēnumēro, dīnumēro, cēnsēo, rēcēnsēo, pērcēnsēo, sāppūto, cēnputo. PHR. Numēro, comprēndo, noto. Vērbīs numēros īntēndo. Numērum refero, rēcēnsēo. VERS. Navīta tum stēlīs numēros ēt nomīnā sēcīt.

numerosus. ēt tenuit noftrās numerosus Horātius aures, Ovid. Trist. 4, 10, 49. SYN. Plūrimus, frequens, copiosus, multus, multulen, varius,

densus, confertus.

Numidæ, vel Nomades. V ietrīces egījis rates: Numidajqvē rebellēs, Ov. M. L. 15, 754. EPITH. Infrænī, vagi, fugaces, Maurusii, indomiti, belligeri, feroces. numima, atis.

Rēttūlit ācceptos, regāle numīsmā, Philippos, Hor. Ep. 2, 1, 234. SYN. Monēta, zs., pēcūnia.

nūmmus, vel numus.

Sūmmām nūmnörām, vitiēquē remotius ab omaī, Hot. A. Poet. 384. SYN. Pēcīnīt, as, aurūm, argentum. EPITH. Vērus, falsus, adulterīnus, dolusts, improbus, exitialis, aureus, argenteus, pretiosus, peniciosus, exitiosus. V. Divuita.

nunc. SYN. Jam, modo, jam nunc, jamjam, mox; hoc tempore.

nīncio, ās. Nāncie, āc lūcis võiet töftid pīnguis in ailos, Virg. Ā.a. 11,740.

SYN. Ānnūncio, dēnūncio; renūncio, refero, reporto, moneo, sīgnīfico, indico, ās, scrībo. PHR. Māndātā referre. Nūncia deferre. VERS.

Tūrnō pērfērtūr nūncius hostēm Fērvēre cædē novā Mīttītquē virūs quī cērtā reportēnt. Mūltā pātrī portānda dabāt māndātā. Nūncius īngēntei ignūta in vēstē reportāt advēnīsē virūs. Quīsve Ænēæ jām nūncius ēsē. Vērūs mīhī nūncius ērgo Vēnērāt: Cērtušr aucter ādvolāt Ænēæ, tentī dīscrīmine lēthī ēsē suōs. Ēt quando rīke mēa implēbīt nūncius aures eccē tiūs Paulīnus ādest? Nūncius ingēntī pēr rēgiā tēcā tumūltā ēce rūit, māgnīsque ūrbem tērrojībus implēt.

nuncive. Dixerat, et welon jam nuncius aftra tenebut, C.

SYN. Tăbellărius. EPITII. Velox, celer, voiucer, volucris, cius, subitus, fidus, fidelis, înfidus, înfidus, fauftus, felix, înfelix, letus, triftis, mendax, verax, cărtus, încertus, îptatus, expectatus, mileus, PHR. Fidus sermonum minister. Qui distă, factă, mandată, nunciă fert, defert, portăt, răfortăt. Qui văităs îtque reditque via. Răpido qui pede carpit iter. Felici, vel optato, exhilărans adventu. V. Nuncio.

Nūncupo. Nūncupat bac atās, Janiculumque vocat, Ovid. Trift. 1, 246. V. Nomino.

nundinæ, arum.-ātque obscænī nundina mundi, A.

PHR. Sölennis, celebrier mercatus: forum.
nundinor, aris. Rein. citari naudinatum bunc arguit. (Iamb.)

PHR. Pălam, vel solenni mercatu vendo, emo, mercor.

ntīnquām. SYN. Non unquām. PHR. Nullo tempore. Haud ullo tempore. Nullo in avo. VERS. Ante leves ergo pacentur in athere cevi, et freta defituent nudos in littore pices, ante pererrais amborum finbiis exul, Aut a arim Parthus bibet, aut Germania Tigrum, Quam nostro, illius labatur pēctore vultus. Vēre prius volucres taceant, aftate cicada. V. Imposibile.

nu per. Nec sum adeo înformis, nuper me în littore vidi, Virg. Ecl. 2, 25.

SYN. Haud pridem, nec dudum.

SYN. Recens, novus.

nupta. Sed pofiquam Colchis arsit nova nupta venenis, O. M. L. 7. M. 20. V. Uxor.

nuptiæ. Nuptiarum expers et adbuc protervo. (Sapph.) Hor. Od. 3, 11, 12. SYN. Hymenæi, conjugium, connubium. PHR. Sacra jugalia, nuptialia, connubialia. Solennes tædæ, faces. Thalami fædus sociale. Fæderă lecti. V. Conjugium.

Nūptiās cēlebrārē. PHR. Fēstā connubialia, vel sacra genialis torī cele-VERS. Ecce cănunt Hymenæon, et îgnibus atria fumant: Cīnctăque ădest vīrgā, mātrūm nūrtūmqoe cătervă. At sūbito nostras te Hymen cantatus ad aures Venit, et accenso lampades īgņe micant. Tī-biaque estudit socialia carmina. Tūrba rūunt, et Hymen clamant, Hymenea frequentant. V. Nubilis.

nuptialis. et nuptiales împii œdipoda faces. (Iamb.) Sen. SYN. Connubialis, jugalis.

nutus, us. Hie matres, miseræque nurus, bie chara sororum, Virg. Æn. 11, 215. Aliquando, mulier, fæmina.

nuto, as. at: ollunt capita, et sublimi wertice nutant, Virg. Æn. 9, 682. SYN. Văcillo, lăbo, titubo, lăbasco. PHR. Ruinam, lapsum, casum minor, minitor, in casum, in ruinam tendo, vergo. V. Nutus.

nutrimentum. Nutrimenta dedit, rapuitque in, &c. Virg. An. 1, 180. SYN. Nūtrīmen, cibus, cibarium, esca, alimentum, pabulum. bus, Alimentum.

nūtrio, is, ivi, & ii, itum. Nūtribet teneris immulgens ubera labris, Virg. Æn. 11, 572. SYN. Alo, pafco, educo, as; educo, is. PHR. Dapibūs, cibīs, foveo, pasco, alimenta do, ministro, præbeo, suppedito, confero, tribuo, porrigo. Infantem, blandum, alumnum lacto, lacte alo, paico. Parvos educo fœtus. Primis educo cunis, infantem paicere mam-VERS. Bīnos alīt ūbere fœtūs. Dapībūs languida membra fovet, Frondibus arboreis et amara pascitur herba. Impius humano viscere pavit equos. Natam armentalis equæ mammis, et lacte ferino Nutribat, teneris immulgens übera labris. Efferus humana qui dape pavit equos. Lactifque alimenta dedere.

nūtrītor, oris. an Tariessacus stabuli nutritor iberi, Mart. 6, 28, 5. SYN. Altor, alumnus.

nūtrītus. Dīscipulumque senex, rīpā nūtrītus in īllā, Juv. 3, 117. SYN. Edüctus.

notrix, īcis. inde lapæ fulvo nutrīcis tegmine lætus, Virg. Æn. 1, 279. SYN. Alumnă, altrīx. EPITH. Sollicită, sedulă, anxiă, lactane, vigil, Insomnis, blandă, fidă, mitis, pervigil, pernox, îrrequietă, officiosă. PHR. Puerī fīdīssima custos. Quæ binos alit ubere fætus. Puero mam. mīs officiósa suīs.

mūtus, us. Vērna ministeriis ad nūtus aptus beriles, Hor. Ep. 2, 2, 6. EPITH. Facilis, blindus, loquax, tacitus, gravis, herilis. PHR. Viltus sīgnum. Capitis gestus, motus. Sīgna voluntatis. VERS. Nutus observat heriles. Jupiter annuit; et totum nutu tremefecit bigmpum.

nux, nucis. Et condis lectas parca colona nuces, Ov. de Nuce. L. 66. EPITH. Viridis, nocens, dūra. PHR. Clausa putamine. Frangendo cortice dură. VERS. Nux ego junctă vize cum sim sine crimine vitze,

a populo saxis prætereunte petor.

nymphæ, arum. Aquarum Dea, Montium etiam ac Sylvarum præsides, iplaque Musa Nympha vocantur. SYN. Oceanitides. EPITH. Tenerie, nivea, æquoreæ, Nēreiæ, glaucæ, cæruleæ, dulces, faciles, venukæ, huchiyenæ, humentes, formolæ, nitidæ, decoræ, nitentes, lætæ, vitieæ, florilegæ, **þ**2

comptæ, îmbēllēs, pāvidæ, vērēcūndæ, rosēæ, întāctæ, cāfæ. PHR. Nýmphārūm chorūs, āgmēn. Fluvīāliā nūminā, Nýmphæ. VERS, Nýmphāquē sotorēs. Centūm que sýlvās, cēntūm quæ fluminā servant. Aquoteæ pēlāgo simui ēmērsērē sotorēs. Nymphæ Montium, orēmādēs; Sykvarum, Dryūdēs, Hāmādryādēs & Nāpææ: Fluminum & Fontum, Nālādēs & Nāldēs : Maris, Nērēldēs.



Q.

ο ŭiinām tūne, cum Lăcedæmonă classe petebat, Oyid. Ep. 1, 5.

7 Corydon, δ ălexi ; trăbīt suă quemque voluptās, Virg. Ecl. 2, 65.

[O, Interject.]

Sānīs, īs. Pārs Scytbiam, ēt rāpīdūm Crētæ vēnīēmus bānēm, Virg. Ecl. 1, 66. bb. Cunctus bb ītālīām tērrārum claudītur orbīs ? Virg. Æn. 1, 257.

SYN. Propter, wel ante.

öbærātus. SYN. Dēbitor. PHR. Ære alieno preisus, obiltīctus, impli-

cītus, onerātus, obrutus, oppreisus, lābērāns. obāmbulo, as.—Frēmēbūndus obāmbulāt ætnām, Ovid. Met. 14, 188.

SYN. Öbčo, cīrcūm āmbūlo, īncēdo, ſpătiŏr, čo. VERS. Non lupus īnsīdīās ēxplorāt övīlīā cīrcūm, Nēc gregībūs noctūrnus obambūlat. V. Ambulo.

šbececo, as. SYN. Ceco, exceco. V. Ceco.

öbdūco, ĭs. Līmōsōquē pālūs ōbdūcāt pāſsūā jūncō, Virg. Ecl 1, 49. SYN. Condo, tego, operio, contego, occulto. V Tego, Occulto.

öbdūrēsco, ruī. Görgonis at satius fatit obdūrēscort vū ιω τ Prop. 2, 25, 13. SYN. Indūrēsco, indūror, rigēsco, dūresco.

obdūro, as. Parsta, atque obdūra ; seu rubra canīcula findet, Hor. Sat. 2, 5,

39. SYN. Duro, induro.

öbedio, īs. Fütüræ et dieto öbediens; an non patrī. (lamb.) SYN. Pareo, obtempero, obsequor, sequor, audio. PHR. Jūlsā, mandātā, præcēptā capefio, facello, exequor, sequor, audio. Jūlsīs, didīs, imperio, monītīs, pareo, annuo. Cūrā mandatā fidelī exequor. VERS. Non secus ac jūlsī faciūnt. Dīvūm dūcūnt quā jūlsā, sequāmur. Stat celer obsequio jūlsī faciūnt. Dīvūm dūcūnt quā jūlsā, sequāmur. Stat celer obsequio jūlsī faciūnt. Dīvūm dūcūnt quā jūlsā, sequāmur. Stat celer obsequio jūlsī ad Nēptūntā Trīton. Patrīs magnī pā ērē parābāt īmperio. Haud mora contūnuo matrīs præcēpta facelsīt. Ocyūs omnes imperio lætī parent āc jūlsā facelsūnt. Dēum præcēpta secūtī, Vēnīmus hūc. Imperiūmque patī, et domino parere superbo.

obelifeus, i .- Superas surgens obelifeus in auras, Mant.

V. Pyramis.

ŏbělŭs. Ū. Veru.

öběo, îs, öbīvī, & öbřī. — Pūgnār īntīgnīs ibībāt et hāftā, V. Æn. 6, 167. SYN, Cīrcūmeo, öbāmbūlo, pererro, peragro, lūstro, perlūstro, īnvīso, wel cīngo, cīrcūmdo, wel exequor, persicio, wel morior.

šbērro, as. Ridētūr cborda qui semper oberrat čadem, Hor. A. Poet. 356.

SYN. Erro, pererro, vagor, pervagor.

pbeft .-- an obeft quoque gloria multis ? Ovid. Met. 11, 320.

Y. Objen.

## OBE. OBL.



obex. wel biex. icis.

et fidos certant obices areassere splva, Sil.

ēcce mārīs m īgnā claudīt nās ābjice pāmus, Virg. Æn. 10, 377. SYN. ābstāculum, īmpēdimēntūm, repāgulum, mora. EPITH. Fortis, validus, oppositus, objectus, potens, firmus, tutus. PHR. opposita, objēctă mūlēs.

objectus, a, um. ille tamen clypeo objecto conversus in boftom, Virg. Æn. 12, 377. SYN. Oppositus, adversus, interjectus, wel oblatus.

objicio, objeci, jectum - onerās, ātque, objicis bofii, Virg. Æn. 4, 549. SYN. Oppono, objecto, objicio, interjicio, obtrudo, vel offero, exprobro.

öbiter. Aut öbiter leget, aut feribet, wel dormiet intus, Juv. 3, 241.

ob tus, us. ante obitum nemo, supremaque funera debet, Ovid. Met. 3, 135. SYN. Interitus, mors, fatum. V. Mors.

öbitüs, ă, um. Mörte öbitā quālēs fāma ēft völitārē figurās, Virg. Æn. 10, 641. SYN. Dēfunctus.

objurgatio, onis. SYN. Reprehensio, incusatio. PHR. Severa, aspera, dūrā, amarā, graviā, vel molesta vērba, dīcta. Severæ vocēs. Vox plēna minarum, terroris, vel terrorum.

objurgo, as. SYN. Increpo, arguo, incufo. PHR. Verbis caffigo, reprehēndo, însector, ūrgeo, Severis vocibus invehor in. V. R. darguo. oblatus. oblato gaudens componî fædere bellum, Virg. Æn. 12, 109.

SYN. Dēlātus, datus: præsens.

öblectamen, inis. Nac desunt varia circum oblectamina vita, Stat. Syl. 3, 5, 95. SYN. Oblectamentum, oblectatio, delectamentum, delectatio, volūptās, lūdus.

öblēcto, ās. ān māgīs öblēctāns ānīmūm jāclāsā Petāurō, Juv. L. 5. S. 14, 265. SYN. Dēlēcto, recrēo, ēxhĭlāro. V. Gaudio afficio.

öbligo, ās. Crēdērēm, sēd tū simūl ēbligāstī. (Sapph.) Hor. Od. 2, 8, 5. SYN. Cîrcumligo, ligo, obnecto, constringo, obstringo, devincio. oblimo. as .- et sulcos oblimet inertes, Virg. Georg. 3, 136.

PHR. Limo obduco, induco, inficio.

oblino, lini, livi. vel levi, litum. Nec socerum quærit quem versibus oblinat ātrīs, Hor. E. L. 1. E. 19, 30. SYN. Oblinio, circumlino, inungo. illino. ūngo, imbuo, inficio, tingo, öbduco.

öbliquo, as. öbliquatquë sinus in ventum, ac talia fatur, Virg. Æn. 5, 16.

SYN. In öbliquum flecto, sinuo, duco. Incurvo.

obliquus. Quatuor a ventis obliqua luce feneftras, Virg. Geor. 4, 298. SYN. Transversus, limus, incurvus, PHR. In obliquum flexus, ductus, sīnŭātŭs.

oblitero, as. Hac vireant mandata, nec ulla obliteret atas, Cat. 62, 272. SYN. Dēleo, aboleo.

oblitus, ab oblino. oblitus a domina cade libellus erit, Ovid. SYN. Oblinitus, circumlitus, obductus, infectus, tinctus, inunctus,

unctus, delibutus, imbutus, illitus: fucatus.

öblītus, ab oblīviscor,—ēt corda oblītā lāborum, Virg. Æn. 4, 528. SYN. Immemor, non memor.

öblīvio, onis. īnde animī calīgo, et magna oblīvio rērūm, Juv. 6, 612. SYN. Oblīvia. EPITH. Iners, pigra: deses, longa, ingrata, lethæa. PHR. Cœcæ öblīviš mentis. V. Mox Obliviscor.

obliviosus. oblimioso levia Māsico. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 7, 21.

SYN. Lethæus.

obliviscor, eris, oblitis .- amisos binc jam obliviscere Graiss, Ov. SYN, Non meminī, non recordor. PHR. Animo, peccore, mente, excidīt. Ēlāpsūm ēft ēx žnīmō. Procul žb žnīmō pēllo, fugo. Ēx žnīmō dēlēo. Öblīto pētto č depono. Sino ēxcidere, ēfluče, ēxīrē žnīmō. VERS. Nomīnis āntē mēi vēnient oblīvīt nobīs. Tantānē tē noātrī tentēre oblīvīt at tantām tinīcā defiritor? Quō tībī noātrī Pulstīts āmor? Quōnām noātrī tivī cūrā rēcefsīt? Immaēmorī pēttorē lāpsūs āmor. Quām noātro illīūs lābātūr pēttorē vūltūs. Quām sūbēānt ānimō mērītārum oblivīt noātrō, ēt longā piētās ēxcidāt iltā diē. Non ēgo, sī bībērēs sēcūræ pēculā Lēthēs, ēxcidēre hæc crēdām pēttorē pōlsē tūō. Ūtquā soporīfēræ bībērēn sī pocūlā Lēthēs, Tēmporīs ādvērsī sīc mīhī sēnsīs ābēft. Caūlæ īrārūm, fævīquē dölorēs ēxcidērānt ānimō. Non mē Lēthææ, cōnjūx, oblīvīā rīpæ īmmēmorēm fēcērē tūī.

öbloquor, eris. öblequitur numerīs septem dīferīmina vēcum, Virg. Æn. 6, 646. SYN. Repugno, öbsīsto, vel öccīno, cano.

öbmurmuro.—Precibulque meis öbmarmurat ipse, Ovid. Ep. 18, 47.

SYN. Obstrepo, contra murmuro.

öbmūtēsco obmūtūī.— Prējiāque öbmātā ir örē, Virg. Æn. 6, 155.

SYN. Mūtēsco, immūtēsco, silėo, táceo, conticeo, rētīcēo. PHR. Vocēm dölörē, mētū prēmo, reprimo. Vor faūcībūs hasāt. Prēsso öbmūtūtī orē. VERS. Torpuerāt gēlīdo līnguā rētēntā mētū. Sūbstītīt in mēdio līnguā rētēntā sóno. Sūbito mūtā dölorē fūī. Tēr volūī promittēr opēm, tēr līnguā rētēnta ēst. Tēr tēcūm conātā loguī, tēr inutīlīs hasāt Līnguā, tēr in prīmo rēdītīt orē sonus. Līnguām stā vērbā rēlīnguām. Os mīhī dēstītītāt vox ārēscēntē pālāto, Hærēžt īd faūcēs āspērā līnguā mēās, īllā nīhīl: nēque enīm vocēm, vīrēsquē loguēndī. Aūt ālīquīd toto pēctorē mēntis hābēt. Ēt pārīter vocēm, izcrymāsque introrsūs obor-

- tās Dēvorāt īpse dolor, duroque simīllimā saxo Torpet. V. Mutu, & Silo...
obnīeor, erīs. · Nīc nos obnītī contrā, nīc tendere tantum, Virg. Æn. 5, 21.

SYN. Öblüctör, renītor, contra nītor, resīfto. 
öbnūbo, is, psī, ptūm.—Comās obnūbit amīctū, Virg. Æn. 11, 77.

SYN. Obvelo, tego.

öböriör, īrīs, īrī. īnde übi Si! rādīīs ierrām dīmovit öbertis, Luer. 6, 869. SYN. Öriör, extirgo, nascot, appareo.

öbrēpo, psī, ptūm.—in longo fās vil borepere samnum, Hor. A. Poet. 360. SYN. Irrēpo, rēpo.

obrigeo, ŭi. Concreto obriguit witta repente gelu, Ov.

SYN. Rigeo, dīrigeo.

cotto, ruī, rutum. abrilit Auster, aqua învolvens, &c. Virg. Æn. 6, 336. SYN. Opprimo, premo, vel onero, tego, operio. V. Lapido.

Obrutus. obrutus insanīs esset adulter aquis, Ovid. Ep. 1, 6.

SYN. Oppressus, vel opertus, oneratus, tectus.

öbscænus. öbscænique canes, importunæque völucres, Virg. Rn. 1, 470. SYN. Fædus, impūrus, sordidus, tūrpis, immūndus.

bleuritas, atis. Sie noftra mox obseuritas. (Iamb. Dimb.)

SYN. Caligo, tenebræ. V. Tenebræ.

¿bícūro, ās. Ætběrůque öbícūrānt pēnnīs, &c. Virg. Æn. 12, 253.

SYN. Inöbícūro, öbūmbro, inūmbro, öbnūbilo. PHR. Těnebrīs condo, těgo, öbdūco, öccūlto. Těnebrās indūco, öffūndo. V. Tenebræ, Nox.

obleutus. Mīgret in obscurās bumilī sērmēnē tābērnās; Hor. A. Poet. 229.
SYN. Tenebrosus, nīger, nigrāns, āter, opācus, calīginēsus, nūbīles.
PHR. Tenebrīs, calīginē obdūctus, tectus, opērtus, involutus, dēnsus,

mersus, obsitus, opācus, Caligine densus opāca. VERS. Domus est īmīs în vallibus antri abdită, Sole cărens. Caci detecta apparuit ingens Rēgia, et umbrofæ penitus patuere cavernæ. V. Terebrofus, Abditus. obsecro, as. obiecro, & obeffor, vita me reddi priori, Hor. Ep. 1, 7, 95.

SYN. Obtestor, precor, oro, rogo.

obsequium. obs quium ventris mili perni jostus eft cur? Hor. Sat. 2, 7, 104. SYN. Obedientia, ministeriam, vel comitas, obsequiosa mens, voluntas. EPITH. Blandam, urbinum, mite, öfficiosum:

obsequor, eris. obsequitur quocumque jubet levis aura, Gc. H.

SYN. Obedio, pareo, obtempero.

obsērvans. obsērvans quæ signa férant, quo tendere pergant, V. A. 6. L. 108.

SYN. Studiosus, cupidus, colens.

observo. observată sequor per noelem, et lumine luftro, Virg. Æn. 2, 755. SYN. Animadverto, adverto, noto, exploro, speculor, aucupor, wel veneror, colo, vereor, reviseor. PHR. Attentis o ulis luftro, perluftro. contemplor, circumípicio. VERS. Sidera cuneta notat tacito labentia cœlo, armatumque auro circumípicit orionă. Explorat vento, atque aūrībus aera captat. Inque vicem speculamur aquas et nubila celi.

obses, idis. obsidis unius jugulum mucrone resolvit, Ovid. Met. 1, 227.

SYN. Præs, vas, adis ; pignus, sponsor. öbsideo, obsedī, sessum. obsedēre aliī telis angusta vaarum, Virg. A.n. 2, 332. SYN. Opptigno. PHR. Obsidione premo, circumsideo, circumdo, ambio, cingo, claudo, includo, teneo. Vallo, aggere, foisis, armato milite, hostilibus armis cingo urbem. Armato milite includo mūros, mænia. Positis castras, densa corona includo, cingo, obsessam urbem teneo. VERS. Non pudet obsidione iterum valloque teneri? Dănăique obselsă tenebant Limină portarum. Obsedere alii telis angultă viarum. Strictis mucronibus imas obsedere fores. Interea Rutuli portis cîrcum omnibus instant. Si claudere muros obsidione paras, et vi confringere vortas. Cingitur interea Romanis ardea signis, et patitur longas obsidione moras. Cincla premebantur trucibus Capitolia Gallis. Feceiat obsidio jam diuturna famem. Jamque in conspectu Carthaginie āmplā repente Castra locat. Danaos în tecta ruentes Cernimus, obsessumque acta teftudine limen. Accelerant acta pariter teftudine Volfei, et faffas Implere parant, et vellere vallum. Quartunt pars aditum, et fealis afcendere muros. Hanc vīrībus omnes expugnare italī, summaque ēvērtere opum vī Certabant. At legio Æneidum vallīs obsessa tenetur. Nec spēs ulla sugæ, miseri slant turribus altīs Nequicquam, et rara mūros cinxere corona. Qua tentet ratione aditus, et quæ via clausos ēxcŭtĭāt.

öbsicio, onis.—— īrgīnī que ūrbem öbsicion promēlānt, Virg. Æn. 8, 647. SYN. Ōppūgnātio, öbsiciūm, öbsekio. EPITH. Ārciā, strīcī, longā, dūrā, ānxiā, sēdčilā, molēstā, sollicītā, sævā, trūx, fērā, sānguinės, cruenta, crūdelis, acerba, terribilis, formūdabilis, trīstis, infamīca, hūstījis. V. Obsuco.

obsido, obsedi. ūt bivias armate obsidam milite fauces, Virg. Æn. 11, 516.

 ${f V}$  . Obsideo.

obsitus, a, um ... ibāt Rex obsitus avo, Virg. A.n. 8, 307. SYN. Insitus wel tectus, opertus.

obsoletus. o nec paternis obsolită sordibus. (Iamb.) Horat. Epod. 17, 46. SYN. Insolitiis, Insuetiis, vetus.

obftaculum .- Sepes et cuntia Uffacula rumtunt, Prud.

V. Suprà Obex.

obstinatio, onis. Prædurat obstinatio, (Iam. Dim.) Prud, Per. 5. 178.

SYN. Obstinata, vel obdura a mens.

obfinatus. Die modos, Lyde quibus obsinatas. (Sapph.) Hor. Od. 3, 11, 7. SYN. Pertinax, pervicax. PHR. Propositi nimium tenax. Cui obfinātā, obtīrmātā, obdūrātā mēns, volūntās: Pectus obdūrātūm. Cui dūrā superbia V. Constans.

obsto, as, stiti .- Nic famam obstare furori, Virg. Æn. 4, 91.

SYN. Obsifto, jenitor, obnitor, reluctor, resifto, obsum, impedio.

V. Refisto, Impedio.

obstrepo, is. Mūltaque natīvis obstrepit arbor aquis, Prop. 4, 4, 4. V. Strepe. obstringo, inxi, ictum. Jurando obstringam ambo : uter adilis fuerit vel. Hor. S. L. 2. S. 3. L. 100. SYN. Aftringo, conftringo, devincio, obligo. öbstrüo, öbstrüxī, öbstrüctüm.

Fāta obstant : placida que viri Deus obstruit aures, Virg. Æn. 4, 440.

SYN. Obsepio, obturo, obiego, præcludo. V. Claudo.

öbstüpefacio, feci, factum.

et vultu timidas obstupefecit anus. Ov.

SYN. Stiipefacio, terrco.

obstupefactus .- Dextris languentilus obstupefacti, P.

SYN. Attonitus, conterritus, exterritus, territus, ftupefactus, confusus. turbatus, stupens, pavidus. PHR, Anecta mentes stupefactaque corda.

animo exterritus, attonitus vinis, et voce Deorum.

obstupesco, piii. obstupuit primo aspetiu Sidinia Dido, Virg. Æn. 1, 617. SYN. Stupesco, stupeo, mīror. VERS. Obstupuere animī. Obstupet ac molem tacité mīraiur. Obstupuī, dubitoque uiu, causamque requiro. Illi obstupuere silentes. Conversique oculos inter se atque ora tenebant. ad audītās flupuīt, seu savea, voces, attonitæque diu similīs suit. V. Stupeo.

östega, is, exi, chūm. īlicet obtegitur coelum, nīgrifque tenebris. SYN. Těgo, contěgo, opětio. V. Tego.

obtempero .- Monitis obremperat inda magistri, Ovid. Trift. 4, 6, 7. SYN. Pareo, obsequor. V. fuprà, Obedio.

obtero, trīvī, trītum. SYN. Contero, tero, attero.

obteftor, aris.

īpsum obiestēmur, vēniāmque orēmus ab īpso, Virg. Æn. 11, 358. ŠVN. Tastor, appello, invoco, vel obsecto, oto, imploto, rogo, precŏr.

obtineo. Sceptra obiinentur, omnis in ferro eft salus. (Iamb.)

SYN. Als quor, consequor, adipiicoi, impetro.

öbtingit. SYN Öbvenit, advenit, contingit, evenit, accidit.

abtrecto, as. SYN. Detraho, calumnior, convicior, vitupero, maledico. V. Comvictor.

öbirunco. Cominus obtruncant ferro, graviterque rudentes, Virg. G. 3, 374. SYN. Trunco, mutilo, vel occido. V. Occido.

obtuli. obtulit în somnis, rursufque ită visă monere eft, Virg. Æn. 4, 557. V. Offero.

obtūro, as. obtūrem patulas impūne legentibus aures, Hor. Ep. 2, 2, 105. SYN. Obstruo, præcludo, claudo.

obtusus, a, um. Hoc faciunt, nimio ne luxu obtusior usus, Virg. Geor. 3, 135. SYN. Hebes, retusus, hebetatus,

obt nitis, us. Dum flupet, obtutuque bæret def ixus in uno, Virg. A.n. 1, 499. SYN. Aspectus, visus. V. Aspectus.

Sbrīds,

Bbvius. Haud minus Ænēās totos legit obvius orbes, Virg. Æn. 12, 481. SYN. Occurrens, vel oppositus, adversus, vel expositus.

obvius, vel obviam to. PHR. Venienti, vel reduci occurro, obvius prodeo, procedo, excipio, me offero. Obvius sum. Reducem læto vultu, palsis ulnīs acceptūrus occurro. Reducem in limine prime excipio. Obvia prodieram reduci tibi. O vius ardenti sese obtulit, vel tulit. Convěniunt proceres, portis ruit obvia turba, Ætas se proripit omnis, inde senum miti descendunt agmina vultu. Hinc juvenum phaietrata phalang în lîminë primo exceptură ducem.

öbumbro -et lauro modo puliber obumbrat apolle. G.

SYN. Umbro, ĭnumbro, obtego, obscuro.

occāsio, onis. Sum Dea quam rāra, et paucīs occāsio nota, V.

Dea à Poetis fingitur, in fronte, qua se nobis offert, cap llos babens: occipite
autem cakva, quam nobis partem sugiens obvertit. EPITH. Irrevocabilis,
mobilis, sugitivă, volubilis, sugax, idoncă, opportună, optată, selîx, commodă. PHR. Commodum, opportunum, idoneum, apium, tempus. Commodă vel aptă temporă. Brevis est occasio lucri. Occasio furtim labitur, excidit. VERS. Fugit înterea, fugit îrreparabile tempus: Nec quæ præteriit hora, redire poteft. Utendum eft æfate, cito pede labitur ætas. Rem tibi quam noris aptam, dimittere noli; fionte capillata, poft eft ōccāsĭŏ cālvă.

occasiis Solis. ibit ail occasum, quicquid dicemus, ab ortu, Ovid. Trift. 4, 9, 21. SYN. Sölis obitus : Sol occidens. EPITH. Serus, umbriter, frigidus, mbens, noctifer. V. Sol Occidens.

occidens. Regio, Vel occidentis ulque ad ultimum sinum, L.

PHR. Ōccidua, Hesperiæ pārtes, oræ, plagæ, undæ. Ōcciduus, Hesperius orbis, axis, sinus līmes. Ōcciduu, Hesperius tellus, regio, tera. Helperium littis. Tartelsia littora, à Tartello of pido in extrema Hispania. Solis cubile. Extremi, occidui sinus orbis. Regio Nabathæis, vel eois rēgnīs advērsa. Opposita, contraria. Oræ plagis eois opposita. Ubi sol occiduas undas subit. VERS. Extremumque die i, et terrarum invisere mētās. Oceanī finem jūxta, Solemque cadentem. Velyer et occiduo qua līttörā Sole tepescunt.

ab oriente ad occidentem. PHR. A vespere Solis ad ortus. VERS. Terracum quascunque vident occasus et ortus. Quem Solis ab ortu, Solis al occasus utraque terra timet. Quaque patent ortus, et qua fluitantibus un-

dīs Solis anhēlantes abluit amnis equos.

Eccidens Sol. SYN. Öcciduus, cadens. V. Vespere, & S.1 occidens. occido: à cado, occidi. Taurus, et adverso cedens canis occidit aftro, Vity. Georg. 1, 218. SYN. Occumbo, întereo: cado, pereo, morior. V. Morior.

ōccīdo: à cædo, ōccīdī, ōccīsūm. et redit ad sese : pol me occidiffis, amici, Hor. Ep. 2, 2, 138.

SYN. Něco, eneco, perimo, interimo, interficio, trucido, obtrunco, cædo, mācto, jugulo, extinguo. PHR. Vitam tollo, aufero, eripio, ădimo, abrumpo. Vita spolio, privo, exiio. Neci, morti do, trado, demītto. Lēthō extinguo, absūmo, perimo, tollo. Lethūm inferre. Letha dăre. Sub orcum, ad Sryglas umbras mitto, demitto, detrudo, adige. Spoliare lumine. Tingere cæde manum. Ensem pectore cundo, recondo. Telis, hafta contigo, transfodio. Ferro, vel cæde fternere, Manes dēmīttērē ad imos. Jūgulūm mūcronē rēsolvēra. Pænas cūm sanguinē policērē. VERS. Spiramēnta anima: lithāli abrūmpērē fērro. Dēmīteāt ad ūmbras, Pallentēs ūmbras ērēbī noctiemquē profitndām. Malta **Džaša** 

Öbvia multa virum demittit corpora mor-Dăcăum demittimus orco. ti. Incemque perosi Projecese animas. Sublatum consurgit in entem. at me Jam ferro genina inter tempora frontem Dividit. Saxo feit ora Thuantis oftagee differgit cerebro permilla cruento. Septem in-pentia victor Corpora fun it humi. Cape saxa manu, cape robora, paftor: Toilentemque ninas et sibila colla tumentem Deirce. Insontem înfando îndicio, quiá bella vitabat, Demisere neci. Qui davis eft letho conjuris en e sux. Confixi a sociis pereunt. Sese mucrone, ob tantum deddicies, amens induit. Lateri capulo tenus ab idit ensem. Vidi egome: dus de numero cum corpora nottro Frangeret ad saxum, ganieque afrersa nataient Limina. Tantas ftrages impune per urbem adicerit juvenum primos tot miserit orco? Vos animam hanc potius quocunque absumile letho. Quot victor sub Tartara misi. Senineces volvit multos, aut agmina curru Proterit, aut raptas fugientibus ingenit laftas. Per vulnera mille Sontem animam expeliam. Mor e manus dīcī sanguinolenta viri. Quarque paraie necem miseris patruelibus aufæ. Cæduntquë caduntquë, aiternique animas sævo in mucrone relinquunt. Silicem contorquet in era Turbidus, incuiso crepterunt pondei e malæ, ablatusque viro vultus, concreta cruento Per nares ceiebro sanies fluit, atraque manant orbibus elisis et trunca lumina frontř. Et genus omně něcí pěcudům dědít, omně ferarům. Fit viž vi, rumpunt aditus, primolque trucidant immili Danai. Tot ferro fevă dědilišt Funéră, tam multis vidualist civibus urbem. Milli malti dăret letho, gemerentque repleti amnes. Ensem Rutuli clamantis in öre Condidit adverso et moriens animam abstulit hoffi. Arge, jaces: quodque in tot lumina lumen habebas. Extinctum eft, centum ne oculos nox occupat fina: Qui nati coram me cernere lethum Fecisti, et patrios fadalīt, funere vultus. Māgna feres tacītas solatia mortis ad timbias a tanto ercidīse viro: Æneæ magnī dextra cadis. Ipsa manu mortem înveniam. Præbiit Æneas et causam mortis, et ensem, îpsă sua D'do concidit usa manu. Dextra occidit ipsa sua, lucemque exterrita V. Occifio, Strages, Morior, Caput amputare, Latido, Telis confügĭt. fizero.

acciduus. Vēlpir it ācidud qua līnora Sāle tepācant, Ovid. Met. 1, 63.

eccirio, on s. SYN. Cædes, firages, funcia. PHR. Cædis, firagis acerwie. Morientem acervi, cumuli, Cruentum exitium. Fatum miserābile lelli. Mille mortis, wel necis, facies. VERS. Crūdelis abique luclus, übique pavor, et plurima mortis imago. Crefcunt în cumulum ftrages. Tepidafque recenti Fervet cæde locus. Plene fpumanti sanguine allei exundant, inundant. Terra cruore impleta, vel repleta, madet. Tara cruoie natat. Terribiris sævam nullo diferimine cædem Sufeitat. offet. Quas ibi tum ferro strages, quæ funera Turnus ediderit! Quis cladem Illius noctis, quis funera fando explicet, aut polsit lacrymis æquare dolorem, vel labores? Plūrima, pērque vias sternuntur inetil palsim Corpora, porque domos. Certamen atrox multo cum sanguille surgit. Tunc vero et gemites morientum, et sanguine in alto armaque, cerporaque, et permisti cæde virorum, Semianimes volvuntur equi. Tunc cæde, hop inum generi tunc prælia nata, Tunc brevior dira mortis aperta via eft. Strage virum cumulata satis, multoque cruore Plänä.

## DESCRIPTIO OCCISIONIS.

Nobilitas cum plebe perit, latèque vagatur Enfis, & à nullo revocatum pectore ferrum. Stat cruor in templis, multaque rubentia cæde Lubrica saxa madent; nulli sua profuit ætas. Non fenis extremum piguit vergentibus annis Præcipitaile diem, nec primo in limine vitæ Infantis miseri nascentia rumpere fata. Crimine quo parvi cædem potuêre mereri!

occisus. Hine alti spolia occisis direpta Latinis, Virg. Æn. ri, 193. SYN. Cæsus, peremptus, înterfectus, necatus, trucidatus, mactatus. PHR. Neci, letho datus. Trajectaque corpora ferro. Procubuit moriens. Cæde cruenta confectus jacet. VERS. Viderat informem multa Patroclen arena Porrectum, et sparsas cæde jacere comas. V. Mosior, & Occido.

öcclūdo, öcclūsī, sūm.—īnjēttīs vēllēnt öcelūdere glebīs, M.

SYN. Obstruo, claudo, præcludo. V. Claudo.

ōccubo, ās ŭī.—Nec adbūc crūdelibus occubat ūmbrīs. Virg. Æn. 1. 201. SYN. Occumbo, cado.

occulo, ui. Sparge fimo pingui, et multa memor occule terra, Virg. G. 2, 347. V. Mox Occulto.

occulto, as. Indieiis raptos, saxo occultabat opaco, Virg. Æn. 211. SYN. Occulo, condo, recondo, abicondo, abio, operio, tego, contego, SYN. Occulo, condo, recondo, abtcondo, abet, opeilo, tego, contego, obtego, obduco, occuldo, abstrudo, velo, celo. PHR. Densis ümhris, teaebris obvelo, claudo, includo, obvolvo; prato, obrtio. Cæcis latebris se committere, se credere. Lätebris abstructure abete e velo abstructure e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e velo e înclūsī līgnō ōccūltāntur achīvī.

occulios. Æstat occultis animus, semperque tacendis, Juv. 3, 10. SYN. Ōccūltātus, abdītus, condītus, abloondītus, tectus, abtectus, con-tēctus, opertus, adopērtus, compertus, obdītctus, abstrūsus, occinsus, velātus, la ens, latītans, obscurus, opacus, latebrosus, arcanus. PHR. Latebrīs, vel umbrīs obtēctus, defensus, clausus, conditus. Densīs obducte sēntībus hērbæ. Solis inaccēlsus radiis. Cæcis oblcū us lateblis. VERS. Paulum sepultæ dīstat inērtiæ Cēlāta vīrtus. V. Abditus.

occumbo, cccubui. Veste triumphales occubuisse senes, Ovid. Fast. 6, 164. SYN. Occido, ciido, moiior. V. Morier.

occupatio, onis. Laudandam reer o cupationem. (Phal.) Sid.

SYN. Něgūtřům, cůră. occiipatus Hoc tantum lege, namque et occupatus. (Phal.)

SYN. Diffentus, vel arreptus, præreptus.

eccupo, as. -ct to um quæ vīrībus διεμρέι διβέm, Virg. A.n. 7, 25%. SYN. Præripio, arripio, invado, vel præverto, vel distineo, vel tima, possideo. OTTÜDGÖ eccurro. occurri. .- ultro occurramus ad undam, Virg. Æn. 10, 282. SYN. Occurso, offero me, adsum: obvius eo, prodeo, vento, procedo, VERS. Věnřenti occarritě morbo. Tuž mě, genitor, tuž triftis imago Sæpius occurrens hæc limina tendere adegit. V. Obvius.

ôceanus. Quid tantum oceano properent se tingere soles, Virg. Æn. 1, 749.
SYN. Tethyos conjux. V. Mare.

ocellus. Blanda qu'ies vittis furtim subrepit vellis, Ovid. Faft. 2, 19. V. Oculus.

ociea, a. Tum læves o reas elettro aurbque recotto, Virg. A.n. 8, 624. EPITH. Habilis, apta, aurata, micans, anea, ferrea, fulgida, lavis. PHR. Crurum tegmen, munimen, munimentum.

octavos. Hec mibi Stertinius sapientum octavus amīco, Hor. Sat. 2, 2, 296.

octies. uno nasceris octies in anno. (Phal.) Mart. 8, 64, 2.

SYN. Bis quater, quater bis.

october, bris. Te taceo, october fænore ditat agros, Aulon. Menfis, olim octavous, cum annus à Martio primozdium sumeret. Hoc mense Sol ingreditur Scorpionem. EPITH. Imbrifer, madidus, humens, nimbosus, pluvius. PHR. Mensis quo seras deponit vinea frondes. Quo facit hismēntēs Plēĭăs ôrtă dĭēs.

Sculatus: Caatus, in eventus omnes oculatus, et ullo, M.

SYN, Pērspicax, acūtus.

ŏctili. ante locum capies oculis : alteque jubebis, Virg. 2, 240. SYN. Lumina, ocelli. EPITH. Blandi, micantes, cortilei, formosi, venufti, sereni, placidi, radiantes, clari, rutilantes, verecundi, acuti, ar-bar, īgnēs. Geminum frontis sydis. Æmula lumina stellis. Vigiles sub fronte ministri. Ardentes syderis instar. Tremulo fulgore micantes. Non. ŏculī geminæ sydera nostra faces. Igne micant, syderibus similes ŏculi. Öcülörum sedes, sinus, cavī recehus. Luminis orbes. Öculī suffecti sanguine et ignī. VERS. Ardentis ab ore scintillæ absistunt, oculis micat acribus ignis. Blandique severo igne micant oculi. Oculi sunt în ămore duces. Immotos, văgantes circumfert oculos. Oculique sequăcibus errat. Succumbere nescia somno Lumina, Centum luminibus cinctum căpăt argus hăbebăt. Expleri nequit, oculoque ad singulă volvit, Hūc īllūc volvēns oculos, totumque pereirat Luminibūs tacitis. V. Circumspicio, Aspicio.

žeŭlos ertio. SYN. Cocco, excocco. PHR. Oculos effodio. Lumen eripio,

adimo, Lūce orbare. V. Cæco.

ocyor, oris. — ēt fülninis öcyor alīs, Virg. Æn 5, 319.
SYN. Pērnīcior, levior, velocior. V. Velox, Celer. ēcyus. ōeyus ārcbigēnēm quære, &c. Juven. 14, 252. SYN. Properē, rapidē. V. Jatim.

odē. ēt mērulūs modulāns tām pakbrīs concinit odīs, Ov. Philom. 25. SYN. Carmen, cantus. EPITH. Læta, dulcis, festiva, Lyrica. Carmen.

ŏdĭōsŭs. Funda vdiosă, cănes odiofi, ediosă volucrum, M. SYN. Invisus, exosus, infensus, invidiosus, moleftus: odio dignus, flägräns,

ôdī.

odi. Diligo præftantem, non odi, Cirna, negamem, Mart. 7, 42, 3. PHR. Odio hábeo, insector, prosequor; urgeo, persequor. Odia exerceo. Ödiīs ēxērcēo, vēxo. VERS. Inēxorābile dūrus exercēs ödium, nec infiqua finis in ira eft. Genus omne futurum exercere ödiis. Vēlut crīmēn tædās exosa, vel perosa jugales. Nullus amor populis, nec fædera sunto. Æternis certant odiis. Cur vobis odio eft cantus? ulterius ne tēnde odiis. Invisum caput, et diadema superbum, Persequar æternis ŏdĭīs. V. Odium.

ědium. Coneurniunt, quibus aut odium crudele Tyranni, Virg. Æn. 1, 365. SYN. Simultas, īra, rabies, furor. EPITH. Inimicum, crudele, asperum, nefandum, pertinax, improbum, acerbum, cruentum, funeftum. occultum, immite, insanum, malesanum, diuturnum, implacabile, implacatum, immortale, exitiale, durum, cocum, pugnax, inexorabile, lethale, atrox. PHR. Ödii sīgna, sēmīna, tērior. Hostilis animus, inimīca mēns. VERS. Sapē tacēns ödiī sēmīna vūltus habēt. Ödiīs haūd ēxsăturată quievi. Tu potes unanimes armare în prælia fratres. Atque odiis vērsārē domos. Vērbīs odra alpera movī. Spargat atrox odrī sēmina dīra măli. Fraternaque pectora primum Funestis accensa odiis. Nec latuere

doli fratrem Junonis, et iræ. V. Odi.

odor, oris .- Croccos ūt Tmolus od res, Virg. Geor. 1, 56. SÝN. Hālītus, aura: fragrantia: suffimen: nidor. EPITH. Suavis. rūcundus, mollis, gratus, fragrans: beneolens, teter, fætidus, Ingratus, gravis, pestiter, molestus, înjucundus, înfuavis, ditus, duleis, spirans, ambrósius, genialis, myrrheus, thureus, Syrius, Afsyrius, Arabs, Arabus, Sabæus, Panchæus, à Sabâ urbe, & Panchaia regione Arabia, Achēmenius, i. e. Perficus, a Rege Achemene, Orontæus, ab Oronte fluvio Planiciæ. Quæ loca odoribus insignia sunt. PHR. Odora, suavis, dulcis aura. Ödörus halitus. Suavis mūnus odoris. Beneolentes auræ. Sæva mephitis. Sulphureæ aquæ odor, vapor. Mulcens auras. Qui manat per aera. VERS. Quicquid beneolentibus arvis. Cultor odoratæ mittit ărābs sēgētīs. Quō sēmēl ēst īmbūtă rēcēns sērvābīt ŏdōrēm Tēstā dìū. V. Oleo.

dorātus, us. PHR. Odora vīs.

ödoro, as. ūrit ödörātām nöctūrna in lūmina cēdrūm, Virg. Æn. 7, 13. SYN. Inodoro, suffio, fumigo. PHR. Odore perfundo, repleo, affle, îmbuo, odores jacto, jacio, fundo, frargo, încendo, adoleo, Assyrio cineres adolentur amomo, thure, myrrha.

odoror, aris. Dep. Nanque sagacius unus odoror. (Dactyl.) Hor. Epod. 12, 4. SYN. Olfacio. PHR. Odores sentio, percipio, haurio, naribus accipio,

odor ad nares fertur, accedit, venit.

Māsylīque ruunt equites, et odora canum vis, Vieg, An. 4, 122. SYN. Ödőrífei, ödöratus, beneölens, suaveölens, redölens, fragrans; suaviter halans, spīrans. V. Olm.

OEdipus, i, vel odis. Laii Thebanorum Regis filius, ex Jocafia. Cum ex Apollinis oraculo pater futurum intellexisset, ut à filio occideretur; periculi metuens, natum puerum pastori intersiciendum tradidit. Pastor ille non ausus violentas manus inferre puero, appenfis ad arborem tedibus suspendit, ratus sic inedia moriturum. Verum Phorbas, Polybii, Corinttiorum Regis, paftor, illac iter faciens, puerum solvit, ac Reginæ obtulit. Adultior factus, patrem ignotum fibi, in seditione inter Photenses oria, occidit. Postea, Sphintrem ignotum just, in jeasione inter Lovenius von., foluto ænigmate, interemit, ac Thebanum regnum obtinuit præmit toco, uxoremque Jocastam, quam matrem suam esse resciebat. Ex essentius polynicas, Polynicem, Eteodim, filiamque Antigonem suscepit. Demum cognito scelere, dolore perditus sibi ipsi in panam ceulos cruit. EPITH. Miser, împitus, coecus, înfaustus, parricidă. (Seneca.) Quique nec mos est feris, Fratres sibi rase genuit. [Idam.] Öccidi patrem, sed matrem amavi, proh loqui Hymenaum pudet!

Očnčus, v. d Očncus, diffyl. Očnia namque firunt, plinī sūccēfitbus anni, Ov. M. L. 8, 273. EPITH. Superbus, Cili donius, à Calydone parte Ætolia.

Oēnāné, és. Cām Pārīs Očnānē pātērīt spīrārē rēlīstā, Ov. E. Oen. ad Par. Nympha Phrygia, quam Paris, ante raptum Helena, adamavit. EPITH. Pegisis, Phrygia, formāsi. VERS. Pēgāsis Oēnānē Phrygiīs cēlēbērrimā sylvis. Ovid.

Oenotrii, orum. VERS. Oenotrii coluere viri, nunc fama minores Italiam

dīxīsē, ducis de nomine, gentem. Virg.

oettrum. Non cedīt Vējēntu i sēd ū Fānātšeus Oēftro, Juv. L. 1. S. 4. L. 123.
SYN. Fūtor, rābīcs, īnsanīa. EPITH. Hortībīlē, rāpīdum, æftīvum, cecum, pracēps, vičilentum, rābīdum, laūrīgērum, facrūm, dīvīnum, Apollincum, Phybūum, Pīērīum, Āonīum. VERS. Rāpīdo mēntem corrēptis ab æftro. Fērtur, ēt honībilī præcēps īmpellītur æftro. Scīlicēt æftīvīs quāndo ftimulātus ab æftrīs. Pieno sēd ēnīm cum mē cilor ēxcītat æftro. V. Furor, orit.
Oētu, feu Oēta. Implēvētau suīs vindrosūn vicibus oētēm, O. M. L. 9, 165.

Oētē, seu Oētā. Implēvītjuš saīs nonorosām vēcibās Oētēm, O. M. L. 9, 165.
Mons Thessalium inter & Macedoniam, ubi Hercules se in rogum conjects. Ellebori serex est. EPITH. Hērchītā, nemorosā, ārdūā, āetiā, frondosa, fron-

dens, virens, gelida, Æmoria, Thefalla.

öffendo, öffen ii. Pölset eænäntes effendere, ecc. Hor. S. L. 2. S. S. L. 13. SYN. Incurro, ii venio, vel impingo, allido, vel lædo, nöceo, vel pēcco, erro, fallör.

offensio, onis. SYN. Offensi, damnum, vel incursus, vel culpa.

offero, obtilli. obtilli, it pārā pēr mētem in lācē rēfūtsīt, Virg. Æn. 2, 590. SYN. Do, præbeo, detero, exhibeo.

officini. Cales winents officina Colletters. (Iam.) Hor. Epod. 17, 35. PHR. Opera fervens.

officio, offici. Pratered nibil fillieint, bflantque figura, Lucr. 2, 783.

SYN. Obsto, obstim, împedio: nocco. V. No.eo, Impedio. officiosus. officiosus. officiosusus educitate, et ofilia forenis, Hor. Ep. 1, 7, 8.

öfficiosus. officiosaqui seddaitale, et optilid firenits, Hor. Ep. 1, 7, 8. SYN. Obsequiosus, urbānus, comis, benīgilus. PHR. In öfficium, ad öbsequiom pronts, prepensis, promutus, pirātiis. Öfficii studiosus. Plenus obsequio. Cui obsequiosa, officiosu mens, voluntas, indoles. Cui com ingenion. V. Comis.

officium. Miliits officium longa ile eid, Gr. Ovid.

SYN. Mūnus, partes, vel minittiriūm, ilsēgniūm. EPITH. Dīfficile, ardbūm, amīcom, tuve, gratem, tūm, durām, injucundum, moleftum.

číffusco, as. SYN. Infusco, obscuro, nigro, obumbro, obnubilo.

ilea. Sad trancis ölea metras, propagine vites, Virg. Georg. 2, 63.

Arbor dicata Minerue: Pacis figuen, ac V. Arcice. SYN. Ölivä. EPITH.

Virens; viridis, viridiss, frondors, nobilis, canens, albens, pallidis, pallens, imbrosi, teres, vivax, rui is, culcis, pacata, picalis, pacifera, pacifica, felix, keta, placita pici, seternium virens: attea, Pallidia, Sicvonia, a Sicvom urbe stebulæ element frace. Phir. Pallidia arbor, rami, arbor Pallidia. Öle e, virve feetus, tructus, rami, frondes, baccæ. Radix öleagina. Pacis rami. Seevana æternum fronde virente decus, Acternos gerens frondis hónores. Taide crécens, Senper frondens semperque virefecens, Vers. Paciferæque manu ramum pretendit ólivæ.

öjeafter, firi. Tadicio eft tratiu surgens öliafter todem, Virg. Geor. 2, 18s. EPITH. Agrefis.

Bleo. Tinge caput nardi felio, cervical blebit, Mart. 14, 146.

SYN. Halo, ípīro, redidico. PHR. Ödörem mītto, emīttō, fundo, dīffundo, effundo, profundo, ípīro, exhalo, aípīro, expīro, afflo, efflo, jacto, ípārgo. Domum, auras, ödöribus perfundo, ípārgo, repléo.

Bene viec. SYN. Suāviter oleo, rēdoleo. PHR. Grāto odore frāgro, hālo, spīro, nārēs recreo. Grātum, suāvēm odorem mitto, ēmītto, sundo, etc. V. Oleo. VERS. Thūye călent āre, sērtīsquē recentibus hālant. Savēs expīrāt, exhālāt vel spīrāt sēctus odores. Crockis hālant stotos hortī. Comæ dīvīnum vērtuce odorēm spīrāvērē. Arābo spīrāt odorēr rogus.

Mill ulio. SYN. Foeto, pūtio, grāvitēr oleo, redoleo, halo, spīro. PHR. Grāvi odore spīro, halo, aera instroio. Tetrum, dirum, odorem mitto, emitto, &c. V. Oleo. VERS. Dīrūm, vel sūnestum per aera virus spargit. Seae pestifer halitus atris Faucidus estundit. Olidam spīrāt

cœnosă mephitim undă.

ölěum. Sciniīllare ölèum, ēt pūtrēs concrēscere füngās, Virg. Geor. 1, 392. SYN. Ölīvūm, Pāllās. EPITH. Pīngue, līquidūm, vīsidē, lēntūm, crāssūm, ūnctūm, lēnē, dūlcē, ödorātūm, lābēns. Pāllādūm, a Minervē, Syrīum, āssyrīum, i. e. odoratum. V. Odor. PHR. Ölīvī pīnguis hūmor, liquor, lātēx, sūccūs. Pāllādīts liquor. Pīnguis ölīvæ sūccūs. Pāllādīts liquor. Pīnguis ölīvæ sūccūs. Pāllādīts liquor. VERS. Rěvīxīt, ŭt vīgūl īnfāsā Pāllādē fiāmma sölēt.

ölfácio, ölféci. quöd tü cum ölfácie: Deös rögdőis. [Phal.] SYN. Ödörör, Dep. PHR. Näre, naribús ödörem percipere, haűríre. Ödöres sentíre, haűríre. Ödör ád nares fertúr, vénít, áccédít.

šlidus. Hīc viidām clāmosus agēs īn rētiā vūlpēm, Mart. 10, 37. SYN. Ölēns: gravēolēns.

olim. olim truncus eram ficuluus, inuitit liguum, Hor. Sat. 1, 8, 1.

SYN. Quondam, allquando. PHR. Prilcis, antiquis temporibus, seelis, tempore, ætate majorum. Primi temporis annis, apud avos, priores, veteres.

ölitör, öris. Thrān erit, aut ölitāris ages mērcēdē cabāllām, Hor. Ep. 1, 18, 36. SYN. Hörtülānus. EPITH. Industrius, sedulus, impiger, gaāvus, sölērs, pauper, vigil, vigilāns, rūstīcus. PHR. Hörtī, vel ölērām eultor, custos. V. Agricola.

ölivă. Pāciféræquë mānu rāmum prætēndit dīvæ, Virg. Æn. 2, 116. V. Supra Olea.

ölīvām. Nīc cārīā liquidī corrūmpitār ūtāt šlīvī, Virg. Geor. 2, 466. V. Oleum.

zlla. SYN. Ahēnom, lebēs. EPITH. Fīchlis, fragilis, fervēns. PHR. Fīgulī factā, vel fabrīcātā manu. V. Abenum.

člor, oris. Dīgnā, iki ārgūtas īmērsprēpēre āmēr blērēs, Virg. Bel. 9, 363 SYN. Cygnūs. PHR. Rēsonāns moribūndo gūttūrē dūlcē mēlos. Cārminā mæstā cānēms. V. Cygnus.

ölörīnās. Cujās ulbrīna sūrgūn dē vērtieš pēnna, Virg. Æn. 10, 187, SYN. Cygnētis.

šlūs, ērīs. Nēc mēdicā cenārē timēt ölās omnē pātēllā, Hor. Ep. 1,:5, 2. EPITH. Agrēftē, vīlē, rīgīdūm, sapīdūm, vīrīdē, vīrēns, lætūm, šdēsāeum, opācum, mollē.

ölympiácus. Seü quis dismpiáca mīrātiu pramid pālma, Virg. Opor. 3, 49.

## 514 OLY. OME. OMI. ONA.

ölümpicus. Sant ques carricule pulveren ölümpicum, (Alcl.) Hor. 1, 1, 3. Olympici ludi circa Olympiam urbem, non procul ab Elide, civitate Gracia, celebrabantur in benerem Jovis, curfu, lucta, &c. Victor palma coronabatur.

ölympias, adis. Hie prope ter senas vidit ölympiadas, Mart. 7, 39, 6.

SYN. Lüftrüm.

Olympus. Panditur interea domus omnipstentis diympi, Virg. Æn. 10. 1. Mons in Gracia edit simus, Thessaliam inter & Macedoniam. Pro Carlo accipiunt Poete. EPITH. Altus, summus, celsus, æthereus, sublimis, stellīgēr, ārduus, pritīnosus: āftrīs, colo vīcīnus. PHR. Ölympī vertēr, apēz, jūgā, culmēn. Pro Caelo. V. Caelum.

Smen, inis. ominibus, sid regnă tyri germanus băbebat, Virg. Æn, 1, 246. SYN. Augurium, aufpicium, signum. EPITH. Felix, fauftum, latum, bonum, prolperum, optatum, dextrum, certum, incertum, infelix, infauftum, malum, smiftrum, advereum, trifte, miserandum, funeftum. PHR. Læta, faulta, signa. Triftia cœlo monftra. VERS. Prodigium cănit, et trifice denunciat iras. Obscernique canes, importunæque volucrēs Sīgna dabant.

omine bono, vel bonis ominibus. SYN. Feliciter. PHR. Fauftis avibus. Rūmore secundo. Felicibus, faustis, auspiciis, auguriis. Numine pripitio, dextro, Dis faventibus. Fato prosperiore. Dextro, secunde

ālītĕ.

- omine male. SYN. Infeliciter. PHR. Infauftis, sinistris avibus. Trift per augurium. Rumūre sīniftro. V. Omine bono (mutatis Epithetis.) ominor, aris. Jam virum experta, male eminaiis, Hot. Od. 3, 14, 11. SYN. Auguro, conjicio. V. Auliicer.

omīlsus. Tā guštus ēļsē vēlīs, rēferībe: ēt rēbus omījsīs, Hor. Ep. 1, 5, 30. SYN. Relictus, missus. čmītto, īsī, īssum.---- it præsens in tempus onittat, Hor. Ars Poet. 44.

SYN. Mītto, prætermītto, prætereo, līnquo, relīnquo, supersedeo. omnes. PHR. Omne genus hominum. Quisquis ætherea vescitur aura, omnēs quotquot habēt spatiose machina terre. Quotquot svaereo Phe-

bŭs ab axe videt.

omnia. Tēguē sibī generum Tetbys emāt omnibus undīs, Virg. Georg. 1, 41. PHR. Quicquid habet tellus, quicquid olympus habet. Quicquid habet spätiosi machina mundi. Quicquid habet, vel complectitur orbis. Quae natură suo continet amplă sinu. Omniă que coeli Phobus ib axe videt. Quecunque Titan örienique cadenique afpicit. quæcunque căpaci continet amplexu. Omniă que tellus subtus et intis habet.

Omnīno. Nin iquidem imuino capta aut desertă viderer, Virg. Æn. 4, 330.

SYN. Prorsus, penitus, plane.

amniparens. Necnon et Tirjon, terræ amniparentis ölumnum, Virg. Æn. 6, 595. V. Deus.

otunis. Dēsērē; nām donīs vīncitur omnīs amor, Tib. 1, 5, 60. SYN. Quisque, cunctus, totus. V. Ommer.

ömphale, vel omphalee, es, 2. br. Lydia Regina, cui Hercules ferciebet, # ejus ama em fibi conciliare. EPITH. Moonia, Lidia, formesa. VERS. Řídět ămátörém Lvdă pŭellă sŭūm.

Onager, agri. Pakter adeft endger, mitti venaite dibit, Mart. 13, 101.

EPITH. Sylvestris, timides. V. Afines.

## ONE. ONU. ONY. OPE. 515

šněro, ās. Hīs germānā mālīs vierās ātque objicis bostī, Virg. Æn. 4, 549. SYN. Grāvo, prēmo. PHR. Hūmērīs, cērvīcībūs, pondūs vel onūs īnjīcio, īmpono. Hūmēros, vel ārmos pondērē, molē prēmo, ūrgēo, deprīmo; opprīmo, īncūrvo, fātīgo. VERS. Onērāt mūltīs āltārīs donīs. Āspīcē cūrvātos pomorūm pondērē rāmos, ūt suā quod pēprīt vīx fērāt ārbor onās. Pondērā fērrē nēgānt hūmērī. Fēlsā lābāt mihī pondērē cērvīx, ēt trēmēfāctā cādūnt sūccīso poplītē mēmbrā. Pomāquē læsīsēnt matrom, nisī subdītā rāmo Longā lāborāntī fūrcā tūlīsēt opēm. Ērgo āgē chārē pātēr, cērvīcī īmponērē nostræ, īpsē sūbībo hūmērīs, nēt mē lābor sītē grāvābīt. Ūrgēns mē pondūs ād īmūm dēpulīt:

oneratus. V. Infra onuflus.

onerosus. Pondus aqua levius tanto eft onerosior igne, Ovid. Met. 1, 53.

SYN. Ponderostis, gravis, magni ponderis.

önüs, eris. Cedentes öneri ramos, sylvamque fittentem, Mart. 11, 42, 3.

SYN. Pöndüs, möles, sarcina, gravitas, gravamen. EPITH. Grave, dürüm, möleftüm, ingens, grande, intölerabile, iniquum, vaftum, sölydüm, immane, premens, exigüüm. PHR. Önerösa möles, Facis önerösus. Massa gravis. Membra gravans. Premens hümerös. Pöndüs iniquum. Möles immensa, vix ferenda. VERS. Non ego süm claisi sareina magna tüæ. Ferri vel geftari mölem gravitas ettat. Vix illüd bis sex hömines cervice sübirent. V. Onero.

önuftüs. Hām tu ölim celo, spălīts örienis önustum, Virg. Æn. 1, 289.

SYN. Önerātus, grāvātus, grāvīs, PHR. Pondere prefsus, oppressus, depressus, curvatus. Sub pondere iniquo gemens, deficiens, labans, vācīllāns, tātubāns, fatiscens cervīcem insectens s vīx atimam trāhens i poplits sexo subsidens. Grāve önes vix fert, māle sustinet. VERS, Fesa labat nimio sub pondere cervīx, et tremesacta cadunt succīso po-

plitě membră.

δηΫκ, Ϋchĩs. Calcātūfquē tửo tũb pēdē lũcēt δηΫκ, Mart. 12, 5, 4. EPITH. Candidus, lævis, micans, lūbricūs, crassūs, candicans, albens, nitidus, sadians, fūlgidus, myrrhčus, pro vase ex onyche. V. Gemma.

Špāco, ās. Dīrīgite în lūcos, ābī pīnguēm dīvēs öpācāt, Virg. Æn. 6, 195: SYN. Öbūmbro, öbscūro, tego, contego, öperio. VERS. Übī pīnguem dīvēs opācāt Rāmūs humum. V. Abscondo.

öpācus. Pone subit conjun; ferimur per opāca idebrum, Vitg. Æn. 2, 725.
SYN. Umbrosus, obscurus, tectus, opērtus, densus. V. Obscurus.

ŏpē; Hīnc špē Bārbāricā wārītīfque āntēniās ārmīs, Virg. Æn. 8, 68 ς. SYN. Aūxilio, ŏpērā, sūbsidio.

ŏpēm, acc. V. Auxilium.

όρετά, æ. Sēdăiši îmjoreci, öpörā vebžmēnte minīfler, Hor. Ep. 1, 13, 5. SYN. öpüs, läbör, cūrā, studīum. V. Lubor.

öperor, aris. et maiūtīnis operantur fefla luccenis, Juv. 12, 92.

SYN. Lăboro. PHR. Öperi, lăborî văco. Manum operi admoveo, adhibeo. V. Laboro.

Špērosus, a, tim. ardčat; et mūndī molēs opērosa laborēt, Ovid. Met. 1, 2,8.
SYN. Dīfficilis.

Byon,

öpērio, öpērui, öpērum. Nāx öpēru tērrās, &c. Virg. Æn. 4, 352. SYN. Tēgo, öcculto, öbūmbro, öpāco. V. Occulto, Tego.

Spertus. Interdum tunica duxit operta moram, Prop. 2, 15, 6.

SYN. Tectus, abditus, occultus.

öpēs, um. Non bae būmāni; öpibas, ma arte mogifra, Virg. Æm. 14. 407 SYN. Bona, opulentia, fortuna, ed subsidium, auxilitim.

Spifer, čri. Cam Deus în sommis spifer consister visus, Ovid. Met. 14, 651. SYN. Adjūtor, auxiliator.

öpifen, icis. ef opifen, solus sic ren; wellum tibi barbam, Hor. Sat. 1, 3, 133. V. Artifex.

Aut spolitis ego jam raptis laudabor opimis, Virg. An. 10, 449. Spimas. SYN. Pīnguis, obesus, opulentus, abundans, dives.

doinio, onis. öpinione melius res tibi babet tua. [Ismb.] Pl.

SYN. Sententia, consilium, mens, animus. EPITH. Certa, incerta, sapiens, stulta, utilis, perniciosa, prudens, imprudens, nova, recēns.

Spīnot, ātis. Hybrida quo paeto sic Persius altus opinor, Hor. Sat. 1, 7, 2. SYN. Puto, existimo, arbitror, judico, sentio, censeo, reor, autimo. V. Sentio.

öplparus. Vine örnamenler, öpltarifque öpsönlis. [lamb.] SYN. Opulentus, magnificus, lautus, copideus.

dols, in genit. opem, in accus. ope, in ab. ab inufit. nom. dos. V. Auxilium.

Sūccūrre, sūbvēnio, aūxilior, jūvo, adjave, sūböpitulör, āris. levo, adsün

Auxilior.

Paxilior.

Portit vois, deductum dicere carmen, Virg. Bel. 6, 5. öpörtet, tütt: Ber boriet boes, deduetum dicere carmen, Vir SYN, Necelse en, opus eft, convenit, zquum eft, par eft.

öpperior īris. Nec tardum opperior, nec, &c. Hor. Ep. 1, 3, 71.

SYN. Expecto, præftölör, maneo.

öppěto, is, ii. Contigit oppetere. o Danaum fortisime gentis, Virg. 18. 1, 100. SYN. Motiot. V. Motior.

öppidum. öppida ceeperunt nunire, et ponere leges, Hor. Sat. 1. 2. 105. SYN. Vīcus, pagus. V. Cionas, & Urbs.

dppono, opposui, oppositum.

Förtsägue advērsīs opponite petiorā rēbūs, Hor. Sat. 2, 136.

SYN. Objicio, objecto, obtrudo, vel exprobro.

Spportunitas, atis. SYN. Commoditas, occasio, tempus, utilitas. PHR. Commodă occasio, Commodă temporă. V. Occasio.

Spportunus. Dīrārum nīdīs domus opportuna volucram, Virg. Æn. 8. 245. SYN. Commodus, accommodus, tempestīvus, idoneus, aptus, itilĭs.

opponitus. Et miser oppositis a tergo involvitur aris, Virg. Æn. 12, 292. SYN. Objectus, adversus : contrarius : obvius : obstans.

opprimo, oppreisi, oppreisum. primeret, metwebat, at bunc liberta securi, Hot. Sat. 1, 1, 99.

SYN. Premo, obruo, onero: subigo, conficio, vel occido. opprobrium. Nie fuit oppribrio celebrasie Lycorida Gallo, Ovid. Trift. 2,

SYN. Probrūm, dedecus, convicium, scomma, maledictum, injūria, înfâmiă, îgnomînii. EPITH. Înfâme, îngêns, înîquüm, fædûm, türpes pudendum. V. Infania, & Convicium.

oppusno. SYN. Impugno, invado, licesso; contra aima fero. V. Sapre Obfider.

ips, opis. Dea. Ex spe Jaminem membrant, &c. Ovid. Faft. 6, 285. SYN. Cybele, Rhea, Tellus. V. Cybele.

epionium,

opsonium. Junia conductis comens opionia nummis. Hor. Sat. 1. 2. 9. SYN. Ferculum, dapes, epülæ, cibus, lautītia.

optabilis. Que mibi feld nocet ; wenit ecce optabile tempit. Ovid. Met. a. 758. SYN. Optandus.

optatus. optatis epulis impiger Hercules, Hor. Od. 3, 8, 20. [Chariamb.] SYN. Cupītus, grātus, jūcundus vel fauftus.

öptimātēs, um. SYN. Māgnātēs, prīmī, primotēs, procetes, ayaate, nobilitās. V. Procetes.

öptimus. Deffinat opeimus bic et formosissimus idem, Juv. 10, 331. SYN. Fauftifeimus, integerimus, lectifeimus. PHR. Virtute præftans, Insignie. V. Bonus.

opto, as. optarent tibi centiti amici. [Phal.] Mart. 1, 100, 4.
SYN. Exopto, peropto, desidero, cupro, ardeo. PHR. Ferri flagrare ămore wel cupidine. VERS. Tantus amor laudis, tanta est victoria cue ræ, mihi mens juvenīlī ardebat amore. V. Defidere. opulentia. Divitis über agri Trojeve opplentia deerit, Virg. Aln. 7, 262.

V. Divitiæ.

öpülentüs. — Donis spülentum et numine Dive, Virg. Rn. 1, 451. SYN. Dīves opibus: abundans: dīves opum. V. Dives.

opus, eris. Per medios, anftans speri, regnifque futuris, Virg. Abn. 1, cos. SYN. Fäctum: öpera, labor, studium, vel difficultas, negotium. EPITH. Durum, magnum, ingens, difficult, arduum, moiestum, periculosum, illustre, memorandum, memorabile, clarum, insigne, nobil, mīrābilē, ætērnūm, supērstes, victurum, immortalē, ingeniosum, perfectum, fabrīle, sculptile, cælatum, marmoreum.

Jous babeo. SYN. Indigeo. VERS. Nunc animis nobis opus eff. nunc

viribus usus. Nunc animis opus, Ænēa, nunc pēctote fismo.

öpüscülüm. Scīrē vēlī; mēš cūr īngrādī: öpūscēlā lēctār, Mor. Ep. 2, 19, 35. orā. ēt mēcum īngēntēs ērās dvālvītē bēlēī, Virg. Æn. 9, 528.

SYN. Fīnis, extremum, līmes, margo, vel līttus, rīpa, vel regio, plasa, locus, tērrā, tēllus. EPITH. Extrēmā, ultīmā, remotā.

oraculum, vel oraclum.

Aūt pšā sānt, nūklūmauč nöfās prācālā fuādēnt, Ovid. Met. 1, 292. EPITH. Dīvīnum, facrum, sanctum, certum, veridicum, fatidicum, præscium, prænuncium, verax, præsagum, failax, ambiguum, vanum, anceps, incertum, felix, infelix, lætum, trifte, Phæbeum, Apollineum, Dēlphicum, Pythricum, a Delphis epoide, ubi Pythia facerda Apollinis vac ticinabatur. Sibyllæum. PHR. Deorum, vel Divium Julia, ārcāna, fātāhā rēsponsā, monita, ēstātā, dictā. Vātum prædictā. Celēstēs monitiis, Fatorum arcana. Sacree sortes. Oracula querere, polocie, sciscitari. Oracula sacras reddentia sortes. Fatorum arcana revelam. VERS. Vēnimus hūc lāpsīs quæsītum orāculā rebus. Quīn adeat watem, precibulque oracula poscas. At Rex sollicitus mentris, oracula Pauni, Fatidici genitoris adit lucosque sub alta Consulit albunea. Suspēnsi Eurypijum scitatum oracija Phæba Mittimus. Isque advis hæc trīstia dicta reportat, Responsa secuti, Quae superi maneique dăbānt.

oratio. onie. Sild frequens wolis oratis prafit bonifiis, S.

SYN. Sermo, concio vel preces, votum. V. Preces vel Samo. Grātor, oris. Centum denives allguifa ad mani'd Regis, Virg. Ba. 7, 153.
SYN. Rhetor, vel Legatus. EPITH. Allquens, disertus, potens, to vis, fācundās, subtīlis, dāstu, īngānīšius, sācās, vābāmāns, māgadis. Vārius mėn, spiendor. EPITH. Magnisios, eximius, insignis, regius, decorus, honestus, conveniens, divės, conspicuus, illustris, nitens, spiendidus, pretičeus, superbus, ambitiosus, nobilis, insultus, sestus, tridasphalis, va-

nus, inanis. V. Cultus.

graziti, č, tim. SYN. Adornátůs, exornátůs, cultus, excultus, politus, comptus, décoratus, íplendídus, fulgens, nitidus, nitens, micans. PHR. Süperbo [plendídus ornátu. Nitenti ornátůs, vel infiricus cultu. VERS. Cultus gentaté décoros. Vix ad cultus nuptă quod addăt hăbet. Strate cubiliă cultu Magnifico. Non cultus in illa Segnior effigie, văriis nam purpură gemmis întertextă tegit. Cultuque superbo Pendabant teseti gemmată moniliă collo. V. Orno.

örno, ās.—Păribūjque örnāvērāt ārmīt, Virg. Æn. 12, 344.
SYN. Adorno, ēxorno, dēcoro, honēsto, expolito, locuplēto, instruo, dīstīnguo, como, excolo. PHR. Dēcoro cultu, nitenti ornātu īnaignīc. Ēois lāpillīs, vel gēmmīs vēstēs seu pēctus orno, vārio, dīstīnguo. Gēmmātu monīlia collo Circundo. Aurēs gēmmīs onero. V. Fuco, Gemma Menile.

örnüs. EPITH. Āēriā, ārdūā, virēns, frondēns, flērilis, ānnosā, montanā, sūblīmis, excelsā, dūrā, comāns. VERS. Nāfcūntūr flērilēs saxosīs monsulai.

tibus omī.

Talibūs örābāt dīetīs ārāļout tinēbās, Virg. Æn. 6, 124.
SYN. Rögo, prēcor, öbsēcro, öbtētīror, dēprēcor, īnvoco. PHR. Sūpplicībūs vērbīs āffārī. Fūndērē prēcēs. Prēcāntiš dīcērē vērbā. Vēdē prēcārī. In votā vocārē, votīs, prēcībūs prosēquī, ēspokērē, solicītarē, implorārē. Votīs ādorārē, venērārī. Sūpplīcē vocē, flēxo poplītē, mānībūs sūpīnīs obtēftārī. Aūxilio vocāre. Āntē pēdēs volvor au profitēnor sūpplēx. VERS. Tendīt dūplīcēs ād svērā pālmās. Tēndīt sūpplīcīter jūnctās ād svērā pālmās. Gēminas tollīt ād āffrā mānūs Prēcībās, Votīfquē vocābat Nūmīnā māgnā Dēūm. Sūpplīcībūs vēnērāntūr Nūmīnā votīs. Votā fācīt, cimūlātque altāriā donīs. Āft ēgo sāncēt pāsēns, sūpplēx tūš nūmīnā clāmo. Ēn blāndās mānūs ād gēnūā tēndēns, vocē misērāndā rogāt.

V. Adero, & Precor.

Orontes, is. EPITH. Celer, przceps, citus, concitus, rapidus, Balfisnius, Syrius, eous. Orphanus.

SYN. Ōrbus. PHR. Părēntibus, patre, matre orbus, orbatus, cărens. Părentibus superfiles. Pofiliumus hæres.

Orpheus, & Orpheus. diffyl. ei, vel cos.

Inferias örptei mittit, läcumqué revisit, Virg. Geot. 4, 553.
Apollinis & Calliopes filius, ex Thraciá criundus. Lyrá ab Apolline, ed ut ali: volunt, à Mercurio acteptà, tam biande lufit, ut animalia, erbera, & fana dukedine cantis alliceret. Ad inferes descendit, uxoremque Europie en obtinuit, cà lege, ne prius eam interetur, quam ad supera pervenisse; fed præ ameris impatientià legi parere non potuit, & Europies rursus ad inferes retrasta es. A Bacchantibus discreptus es, quad amissa unurs, sumas acio baberet. Ejus membra Mujæ collegerunt, dederuntque sepulumæ. Geput autem, quod in Hebram desettum fuerat, al Leham infulam deletum es. EPITH. Thrāciūs, Thrēiciūs, ödrysiūs, othrysiūs, cagriūs Rhodopērās, siminitis, Bistoniūs, a Thraciā ubi Odrysa urbs, Canārūs, siniquis, shoius, Rhodopē & Ismarus muntes, ac Bistonis urbs, Canārūs, siniquis, calledra.

celebris, doctus, citharcedus, dulcisonus, aonius, facundus, vocalis, blandus, potens, sacer. PHR. Thracius vates, sacerdos, heros, citharodas.
Thrac citharodus. Vates Bistonius. Deorum sacer interpres. Nervis, citharaque potens. VERS Saxa cantu mulcet et sylvas trahit. Saxa, ferasque lyra movie Rhodopeius orpheus. Ille vocali genitus Camona. i. e. Calliope, Cujus ad chordas modulante plectro Reftitit torrens. siluene montes; Cui suo cantu volucris relicto Adfuit, tota comitante sylva. īmmītēs potuit flectere cantibus umbrarum dominos orpheus, Euridycen dum repetit suam. Necnon Threicius longa cum vekt sacerdos. öblöguitur numeris septem discrimina vocum. Carmine dum tali sylvas animoloue ferarum Threicius vates, et saxa sequentia duxit. Duxit et aurītās blanda testudine quercus.

orpheus, a, um. Cerberus erpheo leniwit sibilă cantu, Lucan. 9, 646.
SYN. Threicius, odișsius, ab ejus patria.

ortu s, us. Nobilis boc ortu, et dextra jpettatus amilcar, Sil. 1, 77.

SYN. Exortus, origo, principium, nativitas.

orius Solis. SYN. Phæbeus, cous, matutinus ortus. EPITH. Purpureus. pūnīcēus, croceus, roseus, lūcidus, prīmus, naicēns, pūrus, serēnus, almus, tēpidus rojeidus, nitidus, iplēndens, PHR. Phæbi lūmuns prima. Lux prīma diei. V. Supra Oriens Sol & Aurora.

ortus, a, um. SYN. Exortus, obortus, natus.

örtygiä. Insula maris Agci, alio nomine Delos, Apolini sacra. Alia & ejustem nominis in Sicilia, ubi sons Arcebusa. Sicanio prætenta sing jacet Insula contra Plemmyrium undosum, nomen dixere priores orty-

os, oris. Componens manibulque manus, atque oribus era, Virg. Æn. 8, 486. SYN. Vultus, facies, frons, wel conspectus, præsentia. EPITH. Purpureum, formosum, roseum, pulchrum, decorum, venuftum, placidum, serenum, egregium, nitidum, blandum, modeftum, impudens, audax, protervum, ambrosium, doctum, disertum, argutum, facundum, fatidicum, pium, divinum, mendax, infidum, hians, immane, pătulum, spumans, cruentum, turbatum, avidum, clamoum, vocale. PHR. Oris hiatus, oris lepor, modestia, venustas, majestas, decus, facundia. Culti oris facundia. Suavis spiritus oris. VERS. Sedet multus în ore lepor. Tingit igneus ora rubor. Virginis os habitumque gerit. Öre refert patrem. Conversi inter se oculos aque ora tenchant. Obtatu tenet ora Latinus. Faciem mutatus et ora Cupido, Pro dulci afcanio věniát. Suběst nivěd lenis in dre rubor. Egregio fulget decor insuperabilis ore.

83, olsis. Exoriare aliquis noftris ex ofsibus ultor, Virg. Æn. 4, 625. EPITH. Dūrum, ālbūm, valldūm, firmūm, sölidūm, nodosum, canum, candidūm, ingēns, siecum, āridum, cavum. PHR. Öfsea compages, dūrities, moles. Ofsa stils aftricta nervis, articulis. VERS. Macilenti artus vix olsibus hærent. Vix habet & tenuem quæ tegat olsa cŭtēm.

diculor, ariq. Sīquā relīttā jācent, ēfculor ārmā tuā, Prop. 4, 3, 30. PHR. Ofcila libo, do, delibo, figo, porrigo, fero, offero, rapio, lego, carpo, capio, ce orī, labra labris admoveo, applico, jūngo, imprimo. Prono vultu, pretais labellis basia porrigo. Oletila ore occupo. Oletila ingemino. Reterita ofcula do. VERS. Multa tamen rapies ofcula, multa dabie. Inter se bicula miscens. Excipit amplexu, feliciaque mūltā dābis. Inter se okcula mitta dābāt. Dūm dābāt āmplinds. Siedlā jūngit, Liferymis siedlā mitta dābāt. Dūm dābāt āmplinds.

atque bleula dulcia figet. Ausus es ampleeti, colloque infusus amantis oscilă per longas jungere pressa moras. Mistaque blanditiis puerilibus osculă junxit. Olculă que roscis figebas pressă lăbellis. Mitia blindisonis interserit ofcula dictis. Ofcula nunc fronti, nunc ofcula libat Scellis. Öscülä dispensät nätös süpremä per ömnes. Öscülä libävit nätæ. Promis humī, gelidoque jäcens dedit osculä saxo: V. Amplestor, Ssculam. oscula dat signo, refugit tämen oscula lignum, Ov. Met. 1, 556.

SYN. Suavium, basium, amplexus, vel olcilium, parvum os. EPITH. Dulce, molle, blandum, mite, gratum, amicum, charum, lætum, mutuum, suave, fidum, tidele, maternum, mellitum, jucundum, turpe, lāfcīvum, inhonestum, castum, pudicum, honestum. PHR Preisis datum, ed porrectum labellis. Roseis juncta labellis oscula. Melle, ambrosia, vel neetare dulcius, suavius, osculum. Fuge noxia basia, in īpeīs Multa venēna labrīs. V. Ofculor.

OSITIS, IS, vel Idis. Primus uratra manu solert? fecit derris, Tib. 1, 7, 29. Jowis & Niobes si'ius, qui cum in Ægyptum migrassit, Isidem, Inachi siliam duxit uxorem. Post mortem, Ofiris in formá bovis cultus est ab Ægyptiis, quod eos agriculturam do nisset, vocatusque Apis & Serapis. Ifs ctiam divinos bonores obtinuit. SYN. Apis, Serapis. EPITH. Pharius,

Ægytius, Memphiticus, frugifer, corniger.

ösor, oris. eff icitur witiis invillus, et osor iniqui, Mamert.

SYN. Ēzosus, perosus, osus, infensus.

ofa. ERITH. Piniferi, ardua, Theisala, nivalis, arctou, frondens, no.: morosa, aeria, abrupta.

olsēus. Geiulus dibbis, aut rigrī mānus olsēus Maurī, Juv. 5, 53. Ostēndo, ostēndī, sum.—skos Aurora oftenderit ortus, Virg. Georg. 4, 544. SYN. Monstro, demonstro, declaro, indico, as, manifesto, pando, retego, detego, aperio, expuno, revelo, patefacio, arguo, doceo, significo. PHR. In lucem traho. Latebris educo, indicium do, affero, VERS. Exitii pătefecit signă lătentis. Degeneres ănimos timor arguit. **V.** Maxitefto.

oftento, as. et simil bis diefer, faciem offentabat, et uda, Æn. 5, 357.

SYN. Jacto, jactito, vendito, glorior. V. Superbio.

öftentum. V. Predigium, Monsteum.

catium. Mījist aleft: vieto pratervibor oftia taxo, Virg. Æn. 3, 688. SYN. Janua, limen, aditus, fores, porta. V. Janua.

oftrom. is qui Sidenio fulget sublimis in oftro, Ov. Trift. 4, 2, 37. SYN. Mnrex, pūrpura, coccus. V. Purpura.

osus. inimicos somper ciai fum obtuerier. [lamb.] Plaut. Am. 3, 2, 19.

SYN. Exosus, perosus. etho, onis. EPITH. Mollis, lascivus, turi's.

othrys, yos. EPITH. Nemorosus, nivalis, nivosus, Hyperboreus, glacialis, gelidus, rigidus, afper, pinifer, Æmathius, Thelsalicus, nubifer. nūbīlus.

ōtior, ātis, SYN. Vāco, fērior, quiesco. PHR. Nihil ago, otia duco, ago, perago, tero, colo. sequor, sector. In otia solvor. Otio torpeo, langueo, marcelco, diffiuo, fatilco, otio vaco, indulgeo. Otia vita Desīdīcsā scquī. Vītām per otiā dūco. VERS. Sucūræ plēnā quietis otiā trādūcit. Sub inertī terit otiā lūxu. Otiā pīgrā sequī, segnīque fātīluere Möllia securæ peragebant otia gentes. Ignavo traducere luxu lūxū, otii. V. Quiesco.

อันเอิงนัง, Turbam กัด babet ก็เรื่องเว็กะพ. (Phal.) Mart. 11, 10.

SYN. Vacuus, feriatus, lentus, segnis, iners, ignavus, desidiosus. PHR. Curis liber, laxatus, vacuus, solutus, expeditus, inanis. Otia ducens, otio torpens. Otio vacans. Desi ja languens, torpens. Canit lentus in umbra. Cantamus văcui. V. Piger & Otior.

otium. ō Melibae, Deus nobis bac tia fecit, Virg, Ecl. 1, 6, SYN. Quies, inertia, desidia, languor, toppor, ignavia, segnities, EPITH. Pigrum, iners, turpe, lentum, ignavum, segne, desidiosum. dēliciosum, molle, fædum, ignobiie, marcidum, securum, quietum, tranquillum, suave, gratum, amoenum, PHR. Vita segnis, iners. Desidiosæ otia vitæ. Ignava quies. Iners situs. Marcida luxu otia. Desidiæ molles. Inertes somni. Illita blanditiis otia. VERS. Cernis ut ignavum corrumpant otia corpus: ut capiant vitium, ni moveantur aque. Sī quis erat mihī carminis ūsus. Deficit eftque minor factus inerte situ. Frigidus artus alligat, atque animum, subducto robore, torpor. Otia si tollas periere Cupidinis artes. V. Pigritia, & Quies 당 Otior.

-Sie încipiens bortātur ovēntēs, Virg. Æn. 11, 13. pvāns.—

SYN. Triumphans, lætus. ovidius. o nullis, coidi, tăcende linguis, (Phal.) Mart. 7, 44, 6. Poeta illustris, qui tempore Augusti surebat; quique exust in Ponto obiit, que relegatus suerat, ob carminum quonundam lasciviam. YN. Nato. EPITH. Ingeniosus, doctus, laicīvus, impūrus, obicaņus, tacundus, industrius, solers, divinus. PHR. Pelignus vates, Poeta, Pelignas gloria gen-Peligni rūris alūmnus. Parnassi decus. Doctus Sulmonis alūmnus. Suknone patria in Peligno agro. Scythicas relegatus in oras, Quem sua Musa fugawit. Ingenio pertit qui miser îpse suo. Geticum damnatus ad axem (Ovidius exilii, exitiique fui caufam boc difficho exponit.) Hīc ego quī jaceo tenerorum lūsor amorum, ingenio perii Naso

Poetă meo. övile, is. incufaditum captut voile lupus, Ovid. Trift. i, 6, 10.
SYN. Caula, flabulum, septa, orum. EPITH. Clausum, tutum, securum, apertum, patens, focundum, plenum, opimum, tenerum. VERS. Incustodītum captat ovīle lupus. Clausis balant in ovilibus agnī.

pvīnus. Aut tu sume pilam, que caudis beret ovinis, Ser. c. 15. De den. vitio.

ovis. Instituit, Pan curat oves, oviumque magistros, Virg. Ecl. 2, 33. SYN. Balans, bidens, agna. EPITH. Imbellis, mollis, placida, lanigerā, pavida, timida, candida, manfueta, mītis, blanda, tenera, tenella, fugax, săliens. PHR. Lanigerum pecus. Lanigeræ pecudes bidentes. Lānigerī greges. Mītis balantum grex. Oves placidum pecus. Campos, vel agrôs tremulis balatibus implens. Tenero detondens pabula, vel gramină morsu. Innocuæ pecudes, avidis præda petita upis. Quærens multīs balatībus agnum. Errans pēr dēvia luftra. VERS. Molie gerīt tērgo candidă vellus ovis. Inque novo săliens gramine ludit ovis. Monte sub āerio tondentes palcua læta. Lanigeræ reptant pecudes. V. Grex.

ovo, as. Quo nunc Turnus ovat fpolie, &c. Virg. Æn. 10, 500. SYN. Triumpho: gestio, exulto, lætor. V. Triumpho, Gaudeo.

ovum. Nec gemino bellum Trojanum ordītur ab ovo, Hor. Ar. Poet. 147. EPITH. Teres, læve, novum, recens, salubre. PHR. Gallinæ fætus, fætūsa, diūrna, dona, mūnēra. Ovī albūmen, vitellus, testa, seu puţāměn.

pannus, I. EPTTH. Textilis, laboratus, pietus, pretiosus, sericus, intextus, textus, purpureus, villosus, afper, fquallens,

panthera, wel panther, erie.

Diversum confuse genus pantbera camels, Hor. Ep. 2, 1, 195.

EPITH. Pictă ferox, versicolor, odoră, măculosă, celer, velox. PHR. Tergore panther Multicolor. Pictarum fera corpora pantherarum.

Papa. Rotantes saxorum apices vidi, optime Papa, Prud. Per. 11, 127. EPITH. Sanctus, venerandus, verendus, colendus, almus. PHR. Summus Pontifex. Pontiticum māximus. Māximus divini pastor ovilis, vel ercels. Christi vicarius. Dei facer interpres. Romanis dans jura Pater summulque Sicerdos. Triplici caput diidemate cinctus. Infula tergemina redimīt quem sacra corona. Triplicem gerit qui fronte coronam, Venerabilis orbi navita. Cui summa potestas terrarum codique data eft. Cuins veftigia adorat Cæsar, et aurato veftiti murice Reges. Scentra viceloue Deo gerens. Qui regnă înferă Ditis, Colorumque fores aperit et chaudit. Tergeminum cingit cui diadema caput.

papaver, eris. Candida purpureis mifta papaveritus, Prob. 1, 20, 38. EPITH. Soporiferum, somniferum, lætheum, velcum, Cereale, quis

Careri facrum, vel esui aptum est, ut panis. Frigidum, torpens, gravidum, PHR. Caput gravius. Somnum inducens. Gratum Cereri factindin plēnūmque sopore. Lėtharo rose, rel somno perfusum, medicāsum. VERS. Crebra soporifesum grāna papaver habet. Laiso felsa papavera collo Demittunt caput.

Daphos. Urbs insulæ Cypri, a Papho, Pygmalionis sculptoris filio, condita. Habehat ille Pyrmalion uxorem eburneam, flatuam nempe quam Venus animeverat.

EPITH. Cypria, celsa, ardua, florifera.

papilio, onis. Non sunt papilionibus molefti, (Phal.) Mart. 12, 62, 6. EPITH. Levis, volitans, aliger, alatus.

păpillă. Hastă sub exertam donec perlată păpillum, Virg. Æn. 11, 803. V. Mamma.

păpyrus, ī. f. omnibus et crescit multo damnosă păpyro, Juven. 7, 101. Arbuscula in Ægypti paludibus nascens, ex quâ olim chartæ conficiebantur ad fcribendem. SYN. Charta. EPITH. Lævis, tenuis, fragilis, docta, facră, fīdă, bibulă, pălūstris, Nīliaca, Ægyptia.

par, aris. Ludire far impar equitare in arundine longa, Hor. Sat. 2, 3, 248.

SYN. Compar, suppar, non impar, parilis, similis, æqualis. parabilis. SYN. Paratu, vel înventu facilis.

paradīsus. Jam te circumstant paradīsi millia sacrī, Sidon.

Hortus, Grace napaosto G. Sumitur pro leco ubi Adam creatus eft, & pro Cerlo, bestorum fede. EPITH. Florens, ămanus, fortunatus, beaus, felix, letus, celestis, sacer. PHR. Paradisiace, beate, sedes. Elyen campi. Læta arva. Plagæ felices. Regna invià vivis. Fortunata piorum begna, vel concilia. Æternæ regna salūtis. Amana vireta Fortunatorum němbrům, sedesque běatæ. Hortús edus. Primorum sedes němbrost parentům. Scřieris lucă consciă primi. VERS. De Calo. Dbi nec morbi, nec luctus nic anxiă cură Sollicitant miseras trepida formidine mentes; Sed secură quies, et nescia vită senectae, et cum pace fides habitant. De Horto. Quatilor ex uno manant ubi flumina fonte, et plácido ípīrāns întērstrēpīt aurā susurro, est locus cous Phæbī nāscentis ad ortus, ārdūus, attoliens vīcīnā cacumīnā celo: îllīc pērpētuo vērnāntia gramine rura. Perpetiio tructus, æternaque gratia florum. Semper sine nubitus aer Limpidus; în medio fons en lato pulcherrimus orbe? Qrātšör

Quatuor unde fluur occulto flumina cursu. Fons ubi de riguis argenteus emicat herbis. Quadruplicique suas flumine mutit aquas in campas, Paradise, tuos, ubi flore perenni Gramineus blandītur ager, nemorum-que voluptas Irriguis nutrītur aquis. V. Culum.

parasītus .- edācibus in parasītis, Hor. E. L. 2. E. 1.

SYN. Adūlātor, aisentātor. EPITH. Blandus, blandulos, tūrpis, blandulos, tūrpis, blandulos, edax, inānis, impūru, fīctus, sūbdolus. PHR. Ore blandus. Sūbdola vērba ferens. Vēntrīs māncipiūm. Culīnæ divitis aucēps. V. Adulator.

părātůs. ai frčia Sīcania saliem, sēdēļqu: părātās, Virg. Æn. 1,557.

SYN. Promptus, expedītus, īnstructus, mūnītus, otnatus, āccinctus, vel alacer.

Pārcæ. Pārcārūmquě dies ēt vīs inimīcā pröļinquāt, Virg. Æn. 12, 150. Fati ac mortis Dea præsidet. Tres firguriur à Poëtis. Clabo colum velleribus westi ; Lachesus fusum versat; Atropos stamen abscindit. Illa nemp nativitati praess, bæc vitæ totius cursui, ultima morti. EPITH. Dūre, crūdēlēs, sævæ, fērōcēs, trūcēs, īmmītēs, īmmānēs, concordēs, inīquæ, dīræ, lānīstīcæ, īnvidæ, sēvēræ, Stýgir, rāpācēs, trīstēs, inēxorābises. ācērbus, atrocēs, bārbāræ, īmpīœ, inhumānæ. PHR. Triplicēs, Stýgir, lānīstīcæ, fātidicæ, sórores. Dēæ fātāliā nentes Stāmīnā. Nēscētā stēctī Nūminā. Fātāliā nūmīnā, Pārcæ. Stāmīnā quæ vītæ dūcūnt, trāhūnt, volvūnt, dēvolvūnt, evolvūnt. Nēntēs, tūmpēntēs stāmīnā vītæ. Pārcārūm colī īrrēvocābīses. Concordēs itābīsī stātorum nūmīnē Pārcæ. Quās nūllā movēnt votā prēcēsvē, Dēæ. Quæ dīspēnsānt mortālīā stīlā sēvorēs. VERS. Dūræ pērāgūnt stā pensā sórores, Nēc stā rētrō sīlā rēvolvūnt. Trīplicēssuu Dēæ tuā sīlā rēsolvūnt. Cēlērēs trūncāt Pārca ināmātā dies.

parcitas, atis. Jejuniorum parcitatem sobriam. (Iamb.)

SYN. Pārcimonia, frugālitās, moderātio. PHR. Pārcus rērum usus. Pārca impensa. Sumptus vel impēnsa moderātio.

parce, parsi. & peperci.

Pārcère sub zirīs, et debēllāre superbūs, Virg. Æn. 6, 854.
SYN Ignosco, condono, remitto, Indulgeo. PHR. Noxām remītto.
Veniām do, trībuo, Indulgeo: rogāntī, petentī concēdo. Precībus sietuque moveor. Blāndā excipio Indulgentīā. Vultūm Induo serentīm.
Veniām concēdere cūlpæ, dickīs, fāctīs. VERS. Veniāmque, tūīs tēmerātiā dictīs Sūpplice voce rogā, veniām dabīt Illē rogāntī. Pārcē pīd generi, et propiūs res aspice nostras. Verum clēmentior Ille Sontūbus ignovīt, patriā pietāte remīsīt Osfrensis, meritamque ūltro compescutī Irām.
Oonilus 2 Tristum, Augustum quem offenderat, bunc in modum alloquitur.)
Hīs precor exemplis tuā nūnc, mītīsime Cæsar, Fīāt āb ingenio mollībr ilā mēo. (Ibid.) Pārcē precor, fūlmēnque tūūm, ferā tēlā, reconde: Heū nīmuūm mīsero cognitā tēlā mihi! Pārcē pātēr pātrīæ; nēc nominīs immēmor hūjūs, olīm plācāndī spēm mihi tollē tūī. V. Placo, & Preces audio.

pārcus. Tānquām pārcus bomo, ē: rērūm tūtēlā saārūm, Juvenal. 14, 1, 2. SYN. Sordidus, cupidus, avārus, abstinens. PHR. Tēnuī vīctū contēntus, parvo centēnt s. V. Avarus.

pārdus.—m. rīo sablīmīs pārdus bīātā, Juv. 11, 123. EPITH. Cējer, volucēr, pērnīx, lēvis, fūlmīnētis, vorāx, cāllīdus, māculosus, vērsīcolor, pīctus, īmmītis, īmmānīs.

părens. · Îndiscretă săti, graiusque părentibus error, Virg. Æn. 10, 392. PHR. Sanguinis author. V. Pater, aut Mater.

. 1

Vasīšg

parento. as. et quocunque tamen miseri wenere, parentant, Lucret. 9, 51. PHR. Juft solvo, persolvo. Funus duco, exequias facio. Tumefi honores reddo. Supremo honore extinctum effero. VERS. Ex quo relliquias, divinique oisa parentis, Condidimus terra, mestaique sacravimus V. Sepelio.

paico, vi. Parebit pravi dellis Romana juventus, Horat. Sat. 2, 2, 52. SYN. Obsequor, aulculto, morem gero. V. Obedio.

pario, peperi, partum. Lucinam novies, novies paritura vocavit. Orid. Met. 5, 304.

SYN. Parturio, gigno, genero, procieo, enitor. PHR. Fætum, ed partūm, vel prolem edo, do, fundo, produco, emitto, in lucem edo, sub laminis aŭras edo. Do prolem partu. Utero fætus educere. VERS. Et zenitrix facta est partus enixă gemellus. Nec tibi Divă parens, generis nec Dardanus author, Perfide, sed duris genuit te cautibus horrens Caucisus, Hyrcanæque admorunt übera tigres. V. Genero.

Quam fixam partes illos servabat in usus, Virg. paries, ētis,

Herent paritibus feales, poficique sub îpsas, Virg. Æn. 2, 442. V. Meru. Păris, idis. EPITH. Gailus, tortis, inclytus.

Păris, idis. Judicium Păridis spretaque înjuria forma, Virg. An. 1, 27. Priami Troja Regis filius. Cum Disordia malum aureum inter compinas is Pelei nuptiis jeciffet, in que scriptum erat, Detur Pulchriori : Paris electus erbiter à Junone, Pallade, & Venere, Venerem cateris pratulit. In Gracian pofica venit, ubi Helenam, Merelai uxorem, rapuit, qua belli Trojani caufa frit. Achillem occidit, & à Pyroko deinde interfectus eff. SYN. Alexander EPITH. Adulter, perfidus, lasciviis, formosus, fatalia, temerarius insinus, idæus, iliacus, Phrygius, Trojanus, Troi us, Dardanius, Dardanies, Priameius, Priamides. PHR. Phrygius pastor. Idaus, Dearum juder, arbiter, Helenæ, vel Lacanæ famosus holpes. Dardanides, vel Troicus raptor, interfector Achillis. Navibus idæis, qui per freta traxit Helenam perfidus holpitam.

Părīsii, ŏrūm. īpsē Pārīsiācā propērāt Diongsius ūrbē, Fort.

SYN. Parisiaci, Parisiadæ. PHR. Parisia, Parisiaca gens, propigo-Fundatæ Păridi arces. V. Lutetia.

păriter. înfindunt păriter sulcos, &c. Virg. Æn. 5, 142.

SYN. Æquē: non secus, haud aliter.

părius. Haret, ut e Părio formatum marmore signum, Ovid. Met. 4, 419. pārmā. — Crūdæ tārdārūn: tēgminā pārmæ, Sil. 5, 526. SYN. Clīpečis, scūtūm, ūmbo, pēltā. V. Clypeus.

pārnāfsĭüs. Nec tantum Phæbo gandet Parnassia rupes, Virg. Ecl. 6, 29.

SYN. Apollineus, Phæbeus.

Pārnāssus. Nomine Pārnājsus, superātque cacumine nubes, Ovid. Met. 1, 317. Mons Phocidis in Beeotia, quæ olim Aonia & Hyantus dieta eft, dues beben wertices, unum Apollini & Musis, alterum Bacebo sacrum. Ad bujus radies fons of Castalius. Non longe aboft mons Helicon, juxta quem fons Hipporten seu Aganippe. Pindus, mons est alius in Theffalia, ubt etiam mons Pierus. Hæc omnia loca Phabo & Musis dicata erant. LPITH. Ārduus, altus, excelsus, sublimis, Apollineus, Phæbeus, amænus, lauriger, sacer, doctus, facrātus, umbrosus, aerīus, biceps, geminus, virgineus, canoris, nīvālis. PHR. Parnatsia rūpes. Juga Parnatsia. Mons bivertex, biceps, bicornis, bitidus, Pierius, à Musis. Aonius, Hyantæus, i. e. Lectus. Gemina Parnaisī arx. Loca Mūsis culta, habitata. Mons Phoebo Musīsque sacer. Gemino petens æthera colle. Superans vertice nubes. VERS. Ubi fons manat Bellerophontis equi. Me Parnaisi deserta per ardlia dulcis Raptat amor. Fons ubi Castalius vitreo torrente superbit. Mons ibi vērticibūs pētit ārduus aftra duobus, Nomine Parnassus, superatque căcumine nubes. V. Helicon. Pindus, Pierius.

paro, as. Dixerat ; ille patris magni parere parabat, Virg. 4, 228.

SYN, Apparo, comparo, inftruo, inftituo, adorno, me accingo, vel comparo, acquaro, consequor, alsequor. V. Acquiro.

Păros, Oleăron, nivă amque Păron, &c. Virg. Æn. 2, 126. Insula in Mari Ægeo, una de Cycladibus, niveo marmore nobilis. EPITH. Mārmorea, candens, rigida, Delphica, nivea.

parcimonia. adefto caffis, Chrifte, parcimoniis, (lamb.) Prud. Cath. 7, 3. SYN. Parcitas, frugalitas.

pārs, pārtis. Pārtibus æquābāt justīs, aut sorte trabebat, Virg. Æn. 1, 508. SYN. Portio, vel alii, nonaulli, quidam, hi, illi; partim, ut Se partim scopulis condunt, partim æquore vafto.

Partes. Mandentur juveni partes, pueroque viriles, Hor. A. P. 177.

SYN. Mūnīš, mūnus, öfficiūm.

Pārthenopē, ēs. Una Sirenum, quæ cum Ulyssem illecebris suis capere nequivisset, Mortem fibi consciverat. EPITH. Egregia, inclyta, decora, insidiosa, su-

perba. PHR. Parthenope blandis însidiosa dolis.

Parthenopæus. Parthenopæus et Adraffi pallemis imago, Virg. Æn. 6, 480. Atalanta et Meleagri Filius, Arcadibus imperans ; qui reversus ex Thebano Bello incolumis, ad Trojam deinde occubuisse dicitur. EPITH. Arcas, Erymanthius, Těgěmus, audax. PHR. Inclytus armis. Juvěnis Těgěmus, à Tegemâ urbe Arcodia.

Pārthi, orum. Prīmā levēs incunt sī quando pralia Parthi, Virg. Georg. 4. Assyriæ populi, qui fugientes sagittas retrò mirà dexteritate vibrabant. EPITH. Leves, pugnāces, animosi, feroces, refugi, fugāces. Martii, truces, volucres, potentes, celeres, fluxi, săgittiferi, immanes, PHR. Pugnantes vērsa post sua terga manu. Martia gens. Parthi telis arcuque potentes. Ut celer, aversis ütere, Parthus, equis.

pārticēps, ipis.

Quare participem letbi quoque convenit esse, Lucret. 2, 462. SYN. Consors, compos, socius, conscius, non expers, non exors.

participo, as. Participata levet fraternum sarcina pondus, A.

PHR. În partem venio. Partem căpio, Venio în consortiă. Sum parti-

cēps, consors, socius. Non sum expers.

pārtior, īris. Hine portum pētit, et socios pārtitur in omnes, Virg. Æn. 1, 194. SYN. Dīvido, dīstribuo. PHR. in partes, in frusta separo, seco. VERS. Operumque laborem Partibus æquabat justis. Certis dimensus partibus orbīs. Socios partītur in omnēs. Numerum cum navibus zquat.

parturio, is, ii. Parturient montes, nascetur ridiculus mus, Hor. A. Poet. 129. PHR. Vīcīnī pārtūs dolorēs experior, sentio. Parere, vel enītī, conor, Mīssurum emīttere partum tento. In partus nitor, enitor, connitor.

V. Gravida.

pārtus, ūs. Eumenidesque satæ: tum partu terra nefando, Virg. Geor. 1, 278. SYN. Puerperium. EPITH. Difficilis, durus, acerbus, fævus, moleftus, gravis, mæftus, fauftus, infauftus, felix, triftis, viölentus querulus, flebilīs, lēthifer, anxius, maturus. V. Pario.

Pārtus .- Nēc pārtum grātiā tālēm, Virg. Æ. 9, 298. SYN. Fætus, sobolēs, proles, progenies, propago. EPITH. Tener, nobilis, illustris. V. Soboles.

părum. Naso părum prudens ărtem dum tradit ămandi, Ovid. Pont. 2, 699.

parum.
SYN. Paulisper, leviter, paulum, paulo, modicum.
parumper. His dietis cura emota, pulsugut parumper, Virg. An. 6, 382.
L 1 2

SYN. Aliquantum, aliqua.

pārvulus. anti fügām söboles, sī quis mibi para ulus dala, Virg. Æn. 4. 128. parviis. Sere šculos, memini, irrgebam farous olivo, Perl. 3, 44.

SYN. Parvulus, exiguiis, graciiis, tenuis. exilis, minutus, angustus, pu-

rīllus, minimus, contractus, modicus, brevis, non magnus,

pulco, tavi. Neut. vel Act.

D. f. io acti Regem pavere sub antro, Virg. Georg. 4, 152. SYN. Palcor, pabulor : edo, velcor, vel nutrio, alo, vel recreo. delecto. PHR. Gran en, vel gramină carpo, attondeo, tondeo, meto, ore lego, ad pāstum ēdūco, ago, impēllo, cogo. In pascua matto, compēllo, dūco Gramine raico. Herbas, pabula, and alimenta gregibus suppedito, sufficio, miniftre, præbeo, do, porrige. Herbam, pabula carpere. Per herbas, per campos, per valles, în montilus, în saltibus errare, pascere, pasci. Depascere, ton tere, detondere, gramina moreu. VERS. Mille greges, illi tötidemque armenta per herbas errabant. Pafsimque soluti per campos, pulcuntur equi. Mille mez biculis errant in montibus agne ; equos in granime vidi Tondentes late campum. Dum tenera attondent sime virgūltă căpellæ. Nuliă neque aninem Libavit quadrupes, nec graminis attigit herbam, et repetunt celeres pascua nota greges. Non me pascent, c. pellæ, Florentem cytisum et salices carpetis amaras. Salitibus in vacuis palicant, et plena secundum Flumina mulcus ubi, et viridisima gramine rīpa. V. Greg-m pafre.

icus. Quid tibi paffer is Libya, quid pafeid vērsū, Virg. Geor. 3, 339. SYN. Pabūla, paftas. EPITH. Læta, herbosa, pangula, fæcunda, vira-tia, herbida, graminča, hūmida, an æna, madida, öpīma, roleida. PHR. Viridantia late paleua, agri pingues, et paleua rura. Riguis humentia rīvīs. Nēctūrno tīnera rore. Hērbosī campī. Viridēs hērbæ. Pākua (udjet.) Prāta eel grāmina. V. Herba, Pratum, & Pasco.

l'asiphae, es. Filia Selis, uver Minois, Regis Crete. Hanc fabule ferunt Taurum adamaifle, ex quo Minotaurum peperit. Erat ille Taurus Regiæ Minnis aulicus, fie appeliatus : quod buic commento locum dedit. EPITH. Mīnos, Minoia, Gnosia, à Gnop urbe Cretae, monstrifeia, dira, adultera, turpis, întâmis, împulă, împudīcă. PHR. Filia Solis. Minoia conjus, îmmīxtă tauto. Supposta tauro. Que Cretæ pēperīt Gnosia mechi bšvēm.

palser, eris. EPITH. Argūtus, aeijus, exiguus, exilis, tenuis, vagus, volucer, salax, solivagus. PHR. Arguto passere vernat ager. Vernos can-

tābāt amēres.

pāisīm. Strātā jācent pājsīm svā quæque sub ārbore jāmā, Virg. Ecl. 7, 54. SYN. Ubique, undique, huc illuc, temere, sine lege, discrimine nullo. vālsus, us.--sejuiturque patrem non pasibus aquis, Virg. Æn. 2, 724.

SYN. Greisus, gradus. V. Gradus.

pāftor, ōišs. Nām ja pe īncau:īs pāflorībus excidit īgnis, Virg. Geor. 2, 303. SYN. Ārmēntārius, ūpilio, bubūlcus. EPITH. Rūticus, agrēfis, sylveftris, sedulus, vigil, sollicitus, anxius, fidus, fidelis, vagus, errāns, dūrus, pauper, inops, cgenus, miser, vigilans, matutīnus, insomnis, incultus, fquallidus, lætus. PHR. Peceris, ovium, oel gregis dux, ductor, cuftos, magiftet, oves in palcia ducens. Teneros depāllēns fætūs. Lānīgērās quī dūcit övēs, cālamō, vel argūtā canna taūrūs vocat. Gregem, vel armenta dūcit, agīt; cūstodīt, servat, observat. Vygilans oviūm cīrcum agmina cūstos. VERS. Argūtūm tenùi mödulatur arundine carmen. Arundineo carmine mulcet oves. Gaüdět.

Gaudet pascere oves in gramine læto. Pan curat oves, oviumque magi-Non čeo sum palter: non hic armenta, gregelque Horridus ob. servo. Fessus ut incubuit baculo, saxoque resedit Pastor, arundineo carmine mulcet oves. Pastor inæquali modellatur arundine carmen. Nec desunt comites sedulă turbă cănes. Pastorale cănit signum. Te pastoria pēllis Texit, onufque fuit baculus sylvestris olivæ. V. Gregem Pasco. paltoralis. Paltorale canit signum, cirnuque recurvo, Virg. Æn. 7, 513.

SYN. Paftorius, agreftis, rufticus.

paftorius. Illud erat tempus, que se pafforia pellis, Ovid. Met. 2, 680. SYN. Paftoralis.

pătěfăcio, feci, factum -- somno lassos pătefecit ocellos, Prop. 2, 15, 7. SYN. Monitro, indico, oftendo, manifelto, aperio, resero, recludo, resigno, pando : declaro, retego, revelo, divulgo.

patella. EPITH. Pīngujs, öpīmā, önūftā, unūtā, fragilis. patens. SYN. Apērtus, vol patulus, latus, vol manifēstus, vulgatus. păteo, pătul. omnibus ut natis trifle pateret iter, Mott. Spect. 12, 6.

SYN. Pateico, paterio, appareo, retegor, detegor, recludor, nudor, pandor, revelor.

pater, patris. indicitque forum, et patribus dat jura vocatis, V. Æn. 5, 758. SYN. Părens, genitor, sător. EPITH. Charus, dilectus, verendus, hcnorandiis, colendus, sollicitus, pius, venerandus, severiis, mitis, facilis, rigidus, grandævus. PHR. Generis, sanguinis auctor. Generis mihi Tupiter auctor.

păteră. Vīnăgue fundībāt pāterīs, ănimāmque vicāte, Virg. A.n. 5, 98, SYN. Scyphus, calax, crater, poedlum. EPITH. Aurea, aurata, argentea, calata, gemmans, gemmata, spumans, patens, capax, micans. V. Poculum.

pătior, eris, palsus. Me si fată me is păterentur ducere vitam, Virg. Æn. 4.

SYN. Fero, tolero, perfero, perpetior, subeo, sustineo, vel sino, permītto. PHR. Dūros tolerare labores, iniquis casibus jadari, vēxāri, torqueri. Pauperiem, et duros perferre labores. Exhaurile periedla, Casībūs exercerī, agicarī, jāctarī. Ferre malum, sortem acerbam, casus inīquos. VERS. Audax omnia perpētī. Fortiter edificam triftia pufie păti. Quod fuerit durum, meminise dulce eft. O passi graviora! dabie Deus his quoque finem. Tot mala sum valsus quat in æthere sydera lucent : Multaque credibili tulimus majora. Alquam memento rebus in ārdāīs Sērvāre mēntem.

pătibă am.---ēst non țătibulum ascandimus. (Iamb.) SYN. Crūx, gibalus, furca. EPITH. Infame, inhoneftum, trifte, ne. fandum, durum, probrosum, horrendum, mæftum, terribile, funereum, Infauftum, acerbum, erectum, paratum, fatale. PHR. Trabs funeita. înfamis truncus. Fatalis arbor. V. Crux.

pătiens. Te pătăntă, măce conflavit îmăținis aurum, Prop. 4, 7, 47. SYN. Tölerans. PHR. Făcilis păti. Înfractus mălis. Adverse fortunæ cedere ne ciús. . V. Constans.

pătienter. Nos quoque que ferimus tulimus, pătientius ante, Ovid. Trift. 4,

SYN. Placide, fortiter, constanter. PHR. Mente placida, aqua, conposită, forti, trănquillă. Pătienti ănimo, mente, corde, pectore, Forti pectore, invicto corde. Æqua mente pati. Æquo, forti, infracto, placido, tranquillo forre animo. Forre casus patienter acerbos. V. Petior.

Llz

pătientiă. Centră, quem dăplici pămă pătientiă vilăt, Hor. Ep. 1, 17, 25. SYN. Tö erantiă. EPITH. Învictă, plăcidă, îmmotă, trănquillă, mitis, întractă, conftina, lentă, fortis. PHR. Düris gaudens. Înfrăctă mitis. Promptă păti. Cedere nelciă. Altă îpernens conviciă mente. Miedios înter trănquillă tumultus. Semper trănquillo pectore. Plăcido vultu, composită mente. Fortis ăd omnes Telorum nimbos. Que novit forti pectore ferre mălum. Omnibus ună comes virtutibus. VERS. Durum pătientiă corpus infiruit; ut nulli cupiat celsise lăbori. Duros vincit conftans pătientiă căsus. Ecce modestă grăvi stât jam pătientiă vultu.

patria. Nos putria fines, et dulcia linquinus arva, Virg. Ecl. 1, 3. EPITH. Dīlecta, dulcis, amabiis, chaia, optata, grata, amona, communis, nutrix, antiqua, vetus. PHR. Patriz fines, sedes. Patril tellus. terra. Patrium, natale solum. Natalis origo. Natalia arva. Patrii mo-VERS. Nos pătrize fines, et dulciă linquimus arvă. miž grāta sölī. Neleio qua natale solum dulcedine cunctos Ducit, et immemores non sinit else sui. Quæ vos a stirpe parentum Prima tulit tellus, čadem vos übere læto acciriet reduces, antiquam exquirite matrem. Tactulque loci natalis amore. Monibus in patriis, atque inter tecta domorum. Patrios longo post tempore fines lipicit. Optat fumum de patriis polse videre focis. Aft ubi jam patrize perventum ad limina sedis. Nec mihi jam pătriam antiquam spes ullă videndi. Desertosque lares, et pignore leta revisunt. Post aliquot, mea regna, videns mirabor, aristas, (i. c. post aliquet meffes, (eu annos) aspicerem patrize dulce repente solum. sertæque domus, vultus, memoresque sodales, Charaque præcipte coniŭgis ora mez.

patrimonium.——unā comēdunt pātrimoniā mēnsā, Ovid.

SYN. Hærēdītās: cēnsūs. EPITH. Amplūm. laūtūr

SYN. Hæreditās; cēnsūs EPITH. Āmplūm, laūtūm, dīvēs, īngēns, māgnūm, pārvūm, ēxīgūūm, tēnūč, ēxīlē. PHR. Bŏnā pātērnā, āvītā. Patrimonīā laūtā. Patriæ opēs. V. Diviliæ.

patrīus. ēt patrīās audītē prēcēs, sī numīnā vēstrā, Virg. Æn. 8, 574. SYN. Paternus, avītus.

patro, as. SYN. Facio, perpetro, admitto, committo.

Patroclus. Menætii, & Sebeneles filius, comes Acbillis fidifimus. Cum es al Trojam ivit, ubi Achillis armis indutus, ab Hetlore interfellus eft. EPITH. Grājus, fortis, aūdāx, temerārīūs. SYN. Mēnætiādēs, Actoridēs ab evo Atlore. PHR. Comes fidus Achīllis. VERS. Trojas Rēppūlīt āctoridēs sub imāginē tūtus Achīllis.

patrocinor, aris. SYN. Tučor, tūtor, cuftodio, defendo, servo, tego, protego: sum tūtela: sūfcipio patrocinium. V. Fucor.

patrocinium. Cauia prtrēcinis non bona, pējor črit, Ovid. Trift. 1, 1, 26.

SYN. Dēfensio, tūtēlā, tūtāmēn, præsidium. EPITH. Fidelē, vālidum. sālūtifērum. grātum, expēctātum.

patronus. Ques pătronerum reliques probavi. (Sapph.)

SYN. Caūsidicus, orātor. EPITH. Sollicitus, fidelis, fīdus, fācundus, disertus, doctus, ingeniosus, subtīlis, solers. V. Caufidicus.

pătulus. Hujus dum pătulos alludens tentăt biatus, Mart. 3, 19, 3. SYN. Pătens, ăpertus, diffueus.

pavefactus. Pavefactus, infans igneo wultu patris. (Iamb.)

SYN. Territus, exterritus.

paveo, pavi.---iterum paveas, iterumque perire, Hor, Sat. 2, 7, 69.

SYN. Timeo, metuo, vereor, formido, reformido, horresco, tremo, trepido. V. Timeo.

păvidus, a, um. Stant pavida în muris maires, &c. Virg. A. n. 8, 592. SYN. Păvēns, timidus, trepidus : territus, exterritus. V. Timidus. păvimentum. Verre păvimentum nitidai oftende, columnas, Juven. 14, 60.

SYN. Strātūm. EPITH. Mārmörčūm, nǐtūdūm, mīcas, fasc. 14, 00: dūm, māgnīfīcūm. PHR. Strātūm sölūm. Strātā viārūm. paulātīm. Dētēriēr dēnēc paulātim, āc dēcālēr ætās, Virg. Æn. 8, 326,

SYN. Sēnsīm.

S. Paūlüs. Antea Saulus vecabatur, & Christianis infensissimus erat. Vestes eorum qui S. Stephanum lapidabant, servavnt. Fulgore divinitus immisso prossentus, Fidei apud Gentiles seu Ethnicas propagandæ factus est Appliulus. Roma capite truncatus suit, Neronis imperio, eo die quo St. Petrus ibi crusifixus est. EPITH. Sanctus, facundus, doctus, pius, divinus, ignetis. PHR. Deī Interpres lectissimus, ardentī mūcrone coruscans. VERS. Saulus plēnusque minarum, Terrorumque potens Solymæ sævībāt in oria.

pāvo, onis.——ēt crūdum pāvonem in bālnea portās, Juven. 1, 143.

Avis Junoni dicata. Hujus caudæ inditos fuisse culos Argi sabulantur Portæ. EPITH. Pīctūs, supērbūs, vērsīcolor, splēndīdus, pūscher, īnsīgnīs, gēmmētus, gēmmātus, splēndēns, sydēreus, stēllātus, stēllīfer. Jūnānlūs, Samīga, à Somo insulā, Junoni sācrā. PHR. Avīs, alēs, volucris sunonīts. Jūnānītus āles. Stēllāntēm pāndēns caūdām. Quī caūdā sīdērā pārtāt. VERS. Stēllāntībūs ālīs. Sē rotāt īn gyrās, ēt sē mīrātur šūntēm. Cērtāntī Phæbo pāndīt, āgēns gyrās, varīæ spēctācūlā caūdæ. Fūlgūrāt aurato cuī vēstīs plūmēt tērgā. Ēt lāngā caūdæ syrmate vērrīt hūmūm. Pēnnārūm sūlgēnt öcūlī, stēllātaque lātē caūdā micāt. Mācūlosūs ēt aūrā īncēndīt plūmām sūlgēr; ceū nūbībūs ārcūs Mīllē trāhīt vārīās ādvērsā Sālē cölārēs. Pūrpūrēā cērvīx sūlgēt rādīātā colūrē. Stēllātæ pāndīt spēctācūlā caūdæ Jūnānīs vālūcīts, pūlchrāque önērātā sūpērbīt Pāndērē pēnnārūm. Vērticē crīstā trēmīt, ēt cānscā formæ Cāllā tūmēnt. Caūdæ spēctīsā volūmīnā vērsāt.

pavor, oris. Per gentes bumiles firavit pavor; ille flagranti, Virg. G. 1, 331.

SYN. Timor, metus, terror. Formido, Timor.

paūpēt, čtīs. Paūpētis ēt tilgibrī congēftām cīfpītē cūlmēn, V. Ecl. 1, 69. SYN. Egēnus, ĕgēns, indīgus, ĭnops, mēndīcūs. PHR. Paūpētātē, ĕgēftātē prēfsiis, opprēfsiis. Ærīs inops. Nūdūs opūm. Pānnīs obsttus. Rērūm omnīum ĕgēnus. Paūpētīor īro. Inops rerūm quās flāgītāt ūsūs. Mālē dotātā paūpēr cūm conjūgē vīvēns. Cuī sūnt hūmīlī dē plēbē pārēntēs. Quēm tenuīs fortūnā suā cālīgīnē cēlāt. Paūpērtās quēm fævā domāt. Quēm dūrīs ūrgēt in rēbūs ēgētās. Angūftī cūltor āgēllī. Cuī pārvā domī fortūnā rēlīcta ēft. Cuī paūcā rēlīctī jūgērā rūrīs erānt. Quēm rērūm sors Indīgā vēxāt. Cuī sūnt ēxīgūī cēnsūs, āc cūrtā sūpēllex. Paūpēr ēnīm non ēft, cuī rērūm sūppētīt ūsūs. V. Cafa.

paupeties, iei. Nunc et pauperien, et dures perferre labores, Virg. Æn. 6, 437. paupettas, atis. Pauperies, atque æris inéps, qui notes. Sc. Juv. 7, 61.

SYN. Pauperies, egeftās, inopia, penūria, indigentia. EPITH. Sordica, turpis, inculta, immunda, ignobilis, dūra, aipera, ieva, importuna, infelix, infaulta, arcta, contracta, angulta, humilis, paunosa, intela, inimīca, maligna, invida, indiga, inops, jejūna, vobria. Phr.

Ll4

Res parva, vel angusta comi. Opum angunta. Chalta auntig. Tendis fortuna. Serdida parvæ fortuna domis. Staril mensa: Englit lares frigens, et sine luce focus. Duris urgens in rebus ereinis digi palipertas, rebuique inimica secundis. O vita mit Indiais P.I. peris, an uitique lires. Pauperiem et duros parie.ie at E. Palpertate premi, vel ürgeri. Anguftam paireriem pari. VERS. Na.nis virtutit us obstat res angutta domi. O tent : - E. res, & min fam cognită Divum munera, virrutun cuff's, et antil paroci. Littrie frenum, vite tutela, proiacem Fortunam it sela poles conter-

par, pacis. - egregiæ pacis fidifime cuffis, Claud.

SYN. Concordia, 'edus, ami itia, vei quies, ctium. EPITH. Pieidă, tra quil ă, quietă, tūtă, concirs, car fică, certi, ami. zei, geniāli, lienāzia, innocuii, vietā, lāudi, emix, iauftā, bēlitā, sīmētā, āmicā, dileis āusenā, optārā, oliābilis, mitis, ætienā, lūngā, expēdātă, toga : fœ in d.i, since ă, on osta, peretua, 'iera feitis. PHR. Pa s invio abile pignus. Fa is, ed amicitiz fœcus. Opiazi, wel præft n' i i ra terum. Artium, wil Musirim nutrix, alumna. Gratà Chiro :.... Olea, feu bilva redin îtă comas. Spicis cincla. Impla sanguiner rella peroce ei. Festis ötia præbens, dans. Una mumphis înneur erfo merior. Æreino a mplictens omniă nexu. VER . Pix cœiğina innum prætendit olivæ. Que dat belligeris fædera gentious, et cieno retilier divite copiam. Qua vigent aries. Qua haud guffenim duiefu orbie hatet. Jamque orat res acerant ex urbe Latina, Velati ramit ölen, enimque, rogantes. Fa emque a ernam, pacto que Hvmenade exercemus. Pa em hanc æterno, tæde e junges. Die in amicitim cotant, et foceta jungant. Pax milsa ger orbem, Ferrei belligeri compekat limina lani. Sic placida populos in pace regebat. Nulla cies parem hanc Italis, nec fædera rumpet, citi des felsis vitam patiacis inermes Degere, &c. Prodit ab aftrifero tandem optatiaima cœlē, Laurecia placidas. Pax redimita com is Pax Cererem nutrit, pācis amīca Ceres Pēcerat interent pacis spēs blanda segueftræ, ut ter-Tis securus iter, pela oque vinter Carpeiet, intiepicique secarent zquiră naute.

Pācēm inžo. PHR. Fædus facio, inčo, compono, ferio, pango, Pacem con ilio. Compono lites. Pignore, fæde e pacis animos socio. Dextræ jungo vel conjungo dextram, Requiem pagnæ, rebusquë salitem affero, am. o adeie aestras jungo, conjungo. VERS. Afpera compositis miteleen. sæcula bellis. Diræ ierro et compagibus arctis Clauden-

til L. Ilī portæ. V Fædus facio.

pēccāter, cris. Det pēccateri wentam peccator, et aqua. Profp. EPITH. Turpis. cous, triftis, nefandus, nefailus, perversus, miser, in quus, an E.s. fce erates. SYN, Nocens, sons. PHR. Scelens admissī ieus. Lui con emptor, Transiliens julsa ve enda Dei, immensa vitiorum n.ole gravatus. l'ecceri labe nota us. Horrefeens crimil.a v.tæ Præteri.æ. Confein mens pravi. Graviori crimine prefsus, obrutus îngenti sceleium reus undique mole. Vindicis horrescens tela treme ada Dei, ipse sibi tortor, sibi teftis, et arbiter ipse. V. Sceleratus.

Pēccatum. Noctem pēccatīs, et fraudibus objice nub em, Hor. Ep. 1, 16, 62. SYN. Delīctum. zoxa, culpa, crimen scelus flagitium, vitium, piaculum, nefas, error, erratum, malum. EPITH. Nefandum, turpe, fædum

fædum, grāvē, inēxcūsābilē, dētēstābilē, ēxecrībilē, īnfāndum, dīrūm, grandē, īngēns, noxiūm, împiūm, atrox. PHR. Aūsā nefāndā. Fāctām tārpē. Rēs odiosā Dēo. Fædæ contāgiā lābis. Scēlērātæ crīminā vize. Detēstāndā lūss, et inēxcūsābilē crīmēn. VERS. l'ost mihi non similī pænā commissā lūetis. Huīc ūnī forsān potüī sūccūmbērē cūlpæ. Hoc prætēxīt nominē cūlpām. V. Crimen.

pēccātă confiteri. V. Panitentia.

pecco, ās. Iliācīs īntrā mūrēs pēccātūr, it ēxtrā, Hor. Ep. 1, 2, 16.

SYN. Delīnquo, ērro. PHR. Crīměn, ſcelūs, nietās ādmītto, commītto, patro, pērpetro, fācio, aūdeo, aūsūs saim, ēdo, sūſcipio. Mā crīmāne implico, īnquino, mācūlo. Fās omnē ābrūmpo. Rūo in ſcelūs. Rūo per omne fāſque nefāſque. Dēūm, Nūmēn, lædo, viŏ.o, contēmno. VERS. Grāſsāri īmpūnē pēr omnē Flagītium, ēt lāxos ſcelērī pērmīttēre fræsōs. Niħil inaūsūm, nīl īntēntātūm ſcelērīſve dölīve rēlīnquit. Sēdīttonē, dölīs, ſcelēre, ātque libīdīnē, ēt īrā Iliācos īntrā mūros pēccātūr ēt ēxtiā. Sīc mēā nēc tūrpī mēns eſt obnoxiā fāclō, Nēc læsīt māgnos īmpiā līnguā Dēōs. Nēc cor sollicitānt fāctā nētāndā mēūm.

1. Pēctēn, inis. Pēctinībūs paidlis jāctāt sē möllē Tārēntūm, Hor. Sat. 2, 4, 34. EPITH. Ebūrnūs. Ebūrnžūs, aūrčūs, rārūs, dēntūtūs. mūltifidūs, būxčūs, sēctūs. PHR. Būxüs mūltifido dēntē. Būxūs dēntātā, Secto quī comīt dentē capillos.

2. Peden, arguto conjux percurrit jettine telas. Ratum pectine densat opus. 3. Peden .... Pettine pulsur elurno, Vitg. Æn. 6, 647.

3. Pecten.—Petrinē paltai ājūrnā, Virg, Æn. 6, 647. SYN. Plēctrūm. EPITH. Cănorus, blāndus, mollīs, Phæbēūs, Aŏmius, Apollīnēus, ēbūrnus, dūlcīs, lēnīs, aūrātus, resonâns vocalīs. PHR. Jām mānībūs cithurām, jām pēctīnē pūlsāt čbūrno. Aurāto pēctīnē pūlsā chčijs. V. Cithara.

pēcto; pēxuī, vel pēxī, pēxum.

Prêtebātque ferum, puroque în fonte levabout, Virg. Æn. 7, 489. PHR. Crīnēs, comam, cæsatiem, capilles pectine compono, discrimino, deduco, orno. Cæsatiem buxo depecto, como. Deduco pectine crines: secto dente como.

pēctus, orīs. The pārum caulī pietu is egīt onde, Prop. 3, 5, 8.

SYN. Cor. EPITH, Nīveum, candidum, lācteum, generosum, magnānīmum, toitē, eburnum, pulchrum, candens, decorum, tenerum; generosum, calidum. VERS. Sed vīrībus ensīs adactus Transadīgīt cultās,
et candida pēctora rumpit.

pēcālšum. Nāc spēs lībērtātis ērāt, nēc cūrā pēcūlī, Virg. Ecl. 1, 33. EPITH. Pārvūm, tēnue, modicum.

Pēcūniā. ēt gēnus, ēt formām, rēgīnā pēcāniā donāt, Hor. Fp. 1, 6, 37. SYN. Nūmmus, öpēs, dīvitise, as, aurūm, ārgentūm. EPI I'H. Prētīdai, dilēctā, fugāx, flūxā, pērnīcīdsā, īnsīd'osā, īmprobb, feēlērītā, pötens, ingēns, pārvā, mēd'īcā. PHR. Ās congeftum, contātum, collēdum. Fāciens pērviā, quæ sūnt īnviā. Rēgēns immēnsum mūndūm, Vittorum mātēr. Vītīf fecundā pārēns. Lūxūs feèleiātā parēns. Quæ omnāt vincot. VERS. Ēt gēnus ēt formām rēgīna pēcūniā donāt, Prīmā pēregrinos oblicanā pēcūniā morēs īntūlīt. Nonnā iquām grāvis arē domūm mīhī dextra rēdībāt. V. Divitia, & Avaritia.

pecuniosus. artes discere wult pecuniosus, (Phal.) Mart. 5, 57, 8.

SYN. Opulentus, dīvēs, ārgen:ī dīvēs čt aurī. pēcus, orīs. Neut. & udīs. Fom. Quām dīvēs nīvēs pēcerā, quām lāzett. ābundām: V. Æ. 2, 20.

Aut factii pecorum, aut Cerealis mergite culmi, Virg. Geor. 2, 517. SYN. Armentum, grex. EPITH. Immundum, errans, vagabundum, mūtūm, pētulāns, pētulcum, lanigerum, villosum, timidum, pavidum, Jascivum, effætum, ftölidum, placidum. PHR. Mutum et turpe pecus. Rūris oves. Per încultos errans campos. Sylvas habitantia densas pronam fpectantia terram brūta, Canum latratibus acta pecus. V. Armentum & Grex.

pěděs, îtis. Seu campo pěděs îre paras, &c. Stat. SYN. Pědeftěr. PHR. Abnůit in liquidis îre pědeftěr aquis. V. Miles. pedefter, tris .- dies inferre pedeftres, Virg. Æn. 10, 364.

SYN. Pědčs.

Pědům. Aŭt tü sümë pědům, quod mě cüm ferrê rogarët, Virg. Ecl. 5, 88. EPITH. Pastorale, încûrvům, înstexům, formosům. PHR. Pastoralis băculns. Pastorale sceptrum. Sylvestils olivă. Formosum păribus nodis, atque mrt. VERS. Innixus pattor trunco sylveftris blive.

Pěděm Pěntificale. SYN. Lituus. EPITH. Incurvum, auratum, aureum, ěburnům, insigně, gemmans. PHR. Pontificale sceptrům, gestamen,

insigně.

Pēgaseus. Non sī Pēgaseo ferār volātu, (Phal.) Catull. 57725.

Pēganis. ante alios quantum Pēgasus ībat equus, Ovid.

Equus alatus ex Medulæ Gorgonis sanguine procreatus. Pontem in Helicone monte, saxum ungulâ seriens, aperuit, qui ab eo Ilippocrene distus as, illo wostus Belleropbon, in caclum evolavos : sed in terras è sublimi dacidit, Pegasus autem inter Aftra conflitit. EPITH. Præpes, vēlox : celer, volucer, aerius, alīger, alatus, pēnnatus, levis, volans. PHR. Equus alatus, Beilerophontæus, Medufæus, Gorgoneus, alatus, sonipia. Colo volans alata propago Medula. Pennis fugar. VERS. Unde sacri latices Aganippidos undæ. Fons, Dură Mědufæi quem præpětis ungula rupit.

Pējero. Pējerāt bybernī temporis esse morās, Prop. 4, 2, 42.

SYN. Falsē jūro.

Pējor, oris. Mūtius indignum, quod sit pējoribus ortus, Horat. Ep. 1, 6, 22. SYN. Dēterior, nequior.

Pelagus, i. ūt pelagus tenuere rates, &c. Virg. Æn. 5, 8.

SYN. Æquor, mare, fretum, gurges, pontus, sal, altum, profundum, occanus. EPITH. Patens, spumans spumosum, insanum, tumidum. ¥. Mare.

Pělāfgī, orum. Fālsā sub prodicione Pelafgī, V. Æn. 2, 83. V. Greci. Pelethronii. Frana Peletbronii, Lapitba, &c. V. G. 3, 115. V. Lapitba. Peleus, ei. Quam Telamon, Peleus, et proles ter: ja Phocus, Ov. Met. L. 8, 477. diffyl. Eaci filius, pater Acbillis ex Thetide. EPITH. Æmonius, Thesalus, fortis.

Pelicanus. Qualis inaccelsas meret Pelicanus ad arces, Lud.

Avis Ægyptia, juxta Nilum degens: pullos, ut referunt, in nide occidit reftre, ac deinde fodicato pectore & sanguine super es effuso ad vitam revocat. PHR. Pio fodicat qui pectora rolfro. Qui sanguine pullos excitat. VERS. Infundit soboli manantes sanguine rivos, Rursulque vigoiem immittit membris, et mersos funere natos excitat, æthereæ volucris gulcherrima türbæ.

pēlīgnī, orum. (Ovid. de feipfo.) Pēlīgnæ dīcar gloria gentis ego.

Peilun, il. Pelion binnitu fugiens implevit acuis, Virg. Georg. 3, 94. Theffaliæ mons, pinco ac querneo nemore tectus. EPITH. Altus, umbrosus, gelidus, Æmonius, Theisalicus, Theisalus, umbrifer, aiper, vernāns, virēns. VERS. Pēlion Æmoniæ mons est obversus in Austros. Summa virent pinu cætera quereus havet.

Pellä. Urbs in littore maris Ægei, patria Philippi Regis, & Alexandri (Juvenal. Satyr. 10.) ūnus Pellæö juvena non sufficit örbis.

pēllēx, īcīs. Nēc wīr Pīeriā pēllice faūciŭs. (Chor.) Hor. Od. 5, 10, 15. V. Meretrix.

pēllicio, lēxi, lēctūm. Sūbdviā pēllicīre în fraūdēm, &c. Lucret. 5, 103.

SYN. Ālicio, āllēcto, prolēcto, dēlīnīo, indūco, împēllo, ēxcivo. V. Alicio.
pēllis, is. Pāmpinzājouē gērūnt incīnētæ pēllibās bāflās, Virg. Æn. 7, 396.

SYN. Cūtis: pecudis cōrūm, tēgmēn: leonis, ēxūvīz, veilūs. EPITH.
Hīrsūtā, villīsā, dūrā, mācūlōsā, ālbā, nīvēā, lāctēā, cāndēns, tēnērā, mollīs, lēvīs, tēnūis, pilosā, rūgosā. PHR. Pellīs villīsā, sētīs hōrrēns. Vēltērā ēxūtā cōftīs. Pēcūdīs fpöliūm, ēxūvīz, Mācūlōsīm tēgmēn lyncis, Vēlāmīnā caprī sētīgērī. Pēllīs dēnsā pīlīs. Hōrrīdā vīllīs. Fērīs ērēptā. Cōftīs dētrāctā fērārūm. Fērārum ēxūvīze. Hīrsūtā sētīs Vēllērā. Pēllem, hōrrēntē(quē Lēonis ēxūvīās. VERS. Fūlvīque īnflērnor Pēllē Lēonis. Cuī pēllīs lātōs hūmērōs ērēptā jūvēncō Pūgnātori ŏpērīt.

Pēllicula. Nunc în pellicula, cerdo, tenere tua, Mart. 3, 16, 6.

EPITH. Těnuis, těněri.

Pēllītus. Pēllītīs habuīt ruftica eorda patres, Prop. 4, 1, 12. V. Pellis.

pēllo, pēpūlī, pūlsūm.—vīrī, nūnc vīnō pēlīītē cīlrās, Hor. Od. 1, 7, 31. SYN. Dēpēllo, ēxpēllo, propēllo, pūlīo, propūlīo, dētūrbo, ēxtūrbo, dētrūdo, ējīcio, dējīcio, ārcēo rēlēgo, āmāndo, vel īmpēllo, ăgīto. PHR. Mörbōs ārtē Māchādnīā pēllērē. Mæftītīam, sēgnēs sōmnōs, mòrās, vānōs mētūs, tīmōrēs pēllērē. Rēgnīs avītīs in ēxīlīūm pēllērē. Pēllēre āb ōrīs patrīīs. VERS. Nūnc agīte, ō sociī, propēllīte in æquorā clāsēm. Lōngītis āmāndāt, vāftā[que rēlēgāt in ōrās. Nēmorīs publicē rēlēgāt. Sī jūbēāt pātrīā dāmnātum ēxcēdērē tērrā. Āggrēsīs sūpērī[quē Jövēm dētrūdērē rēgnīs. V. Exulo.

pelluceo, es. Sic tita suppositis pellucent præla lacernis, Mart. 2, 46, 3.

SYN. Pērlūceo, translūceo, relūceo.

pēllūcidus. — pūrāque magīs pēllūcida gemmā, Ovid. Met. 2, 856.

SYN. Pērlūcidus, lūcidus, limpidus.

Pělops, opis. Flejse Pelops, bůměroquě sitäs ad pēctoră pofiquam, Ov. M. L. 6, 404. Tantali Phrygiæ Regis filius, quem pater Diis bospitibus epulandum dedie. Hunc Jupiter ad vitam reduxit, bumerumque aburneum, ejus quem Ceres comederat loso, refitiuit, Hippodamiam, Oenomai Elidis Regis filiam, daxit uxorem. EPITH. Täntälides, Dārdānus, Phrygius, pērjūrus. PHR. Ācer equis humeroque Pelops insignis ebūrno.

Pelorus .- Rarescent clauftra. Pelori, Virg. Æn. 3, 411.

Promontorium Siciliæ, Italiæ adeo vicinum, ut eidem procul aspicientibus conjunctum appareat, & aliquando contiguum fuisse dicitur. EPITH. Pīscosus, angustus, Sīculus, Sīcunus, cēlsus, tumidus, altus. PHR. Pīscosī sāxa Pēlotī. Cēlsus arenosa tollīt sē molē Pēlotus.

Pēltā. SYN. Clypeus, scutūm, umbo, pārmā. EPITH. Lūnātā, ærātā, Thērmēdēntiācā, āmāzoniā ab Amazonibus Thermedontiacis, hērrīdā, fāltātā. VERS. Dūcīt āmāzonidūm lūnātīs āgmīnā pēltīs. V. Clypeus.

pēlvīs, is. Pelvis viet; nām sīc tānquam ālta īn dēliā longūs, Juv. 6, 430. SYN. Pēlluvium, catīnus. EPITH. Cava, ampla, patulā, capax, nitēns, micans, ahēnā, anēa, aquaria.

Penates, um .- L'ibjeat populare penates, Virg. Æn. 1, 591.

Dii Donellici, qui donum, ac ficum servabant. SYN. De parti. Dii &menici. EPITH. Fidi, chari, facri, veneranci, cultues. V. Lere.

Pendeu, přependu. Nacraniis corjun předět de tre chit, Ovic. En. 1, 20. SVN. Dependeo. Sum sufpensus. VERS, A trabe sublime traffe perendit omis. Membra pependerunt curvato erangula ramo. Fortbus affini slipeibis öra virdin triffi pendebant pallida taro. V. Sour-guir.

pendo, is. In faribus lethum androgeo, tum pendire seria, Vieg. ZEn. 6, 20. SYN. Exp. ndo, pondero, vel luo vel solvo, vel z. imo.

pendulis. Copia, ne flu tem dubia fe peniulus bera, Her. Ep. 1, 18, 110. SYN. Pendens, dependens, sulpensiis, pensiiis.

pěně. Pěně simut tecům solatia rapta Minalca, Virg. Ecl. 9, 18. SYN. Ferme, fere, prope.

Penelope, Es. Hanc tud Peneloje lento tibi mittit, ugiti, Ovid. Ep. 1, 1. Icari filla, Ulyffis conjux, que absente per viginti annes marito caficatem incilatum forvariit. Redux Ulyffis fub mendici babitu proces musu intermite. SYN. Icario, icariotis. BPITH. Icarii, phoica, c.fia, pia, fidelis, fida, fir missii, decora, argolica. PHR. Cafta semper viy sis conjux absenta tala marito. Multis una petita procis. Illuso docta rugare procos.

penes. Mi penes eft unum maili cuftolià mundi, Ovid.

penetrabilis .--Bo ea penetrābili frīgus ādulāt, Virg. Æn. 2, 484.

SYN. Acutus.

penetrale. apparent Priami et veterum penetralia regum, Virg. Æn. 1. 484. SYN. Adytum, facrarium. EPITH. Arcanum, secretum, facrum, reconditum, in um, obicurum, intimum, interius. PHR. Lociis abditis. Secretum cubile. Donius interior, interiora domus. VERS. Penetra::bus abditus imis. Tecti arcana subit penetralia. Æternumque acitis ēffert pēnētrālībūs īgnēm.

penetro, as. Il'yricos penetrare sinus, atque incima tutas, Virg. Æn. 1, 244.

SYN. Pērvado, pērmēo, subeo, īrrēpo, īllābor, mē īnsīnuo.

Pēnētis, ēl.—Pēnēt genitoris ad undam, Virg. Geor. 4, 355.

Theffaliae fluvius, montem Offam inter & Olympum, ubi celebre illud access, quod Tempe dietum eft. EPITH. Stagnans, Theisalus, canorus, amenus. (Ovid. 1 Met.) est němus Æmoniæ prærupta quod undique claudit Sivă, vocant Tempe, per quæ Peneus ab îmo Effusus Pindo spumuls volvitur undis.

penicillus. Quin penicillo quo vălebăt însigni. (Scaz.)

EPITH. Sölers, doctus, audax.

penitus .- et causas penitus tentare latentes, Virg. Æn. 3, 32. SYN. Alte: ad imum: in ima.

, pēnnā. Dīxit, et in glvām pennis āblatā refügit, Virg. 3, 258. SYN. Ala. V. Ala.

penniger, a, um. Nic nos pennigeris pharetram implivisse sagittis, Ovid. SYN. Pēnnātus, ālātus, āliger.

pēnsilis.—ātque bædo, tūm pēnsilis ūvā secūndus, Hor. Sat. 2, 2, 121.

SYN. Pēndulus, pēndens, suipensus.

Pēnthesīleā. Pēntbesīleā ref ert, magnoque ülülante tumultu, V. Æ. 11, 662. Amazonum Regina, quæ auxilio ad Ir jam venit adversus Græcos, ubi ab Achille occisa est. EPITH. Fürens, Mārtiā, ferā, füribūndā, hēllātsīx, főrtis, pöténs, générősi, inimosi. (Virg. 1. Æneid.) Dücít imázónidüm lünatis agmina peltis Penthésilea fürens, médiífque in millibüs ardet, Auiea subnectens exertæ cingula mammæ Bellatrix audetque viris concurrere virgo.

Pentheus,

Pēntheus, dissyl, eī. Eumenidum wēlutī dēmēns widet agmīna Pēntheus, V. Æn. 4, 469.

Echionis, Thebarum Regis, & Agaves filius; discerptus a matre, sorore, cæterisque Mænadibus, quod Bacchi sacra despiceret.

rijque Mænadibus, quod Bacchi Jacra despiceret. SYN. Echionides. EPITH. Superbus, impids, miser, infelix, laniatus.

PHR. Bacchi contemptor.

pēnulā. Pēnulā solfitio, cāmpēftrē nivālibus aurīs, Hor. Ep. 1, 11, 18. EPITH. Onērosa, grāvis, totā, ūtilis, dēpictā, pīctā, cortā. PHR. Subitos mūnīmēn ād. vel in īmbrēs. VERS. Mūlto fillābāt pēnulā. nīmbo, īngtēdiārē viām cœlo licēt ūfquē sērēno, ād subitās nūnquām pēnulā dēsit āquās.

penūria. exiguam in Cererem penuria adegit edendi, Virg. Æn. 7, 113.

SYN. Egeftas, paupertas.

Penus, ī, & ūs: & pēnus, penurīs. Curā pēnum firātrē, & c. Vir. A. 1,704. SYN. Vīctus, annona, alimēnta, cibāria. ÉPITH. Copiosa, abūndāns, lārgā, ūtilis, commodā, modicā, brēvis, abūcondit, domēticā. PHR. Dāpēs vel ēpulæ conditæ, rēconditæ. Dāpūm, cibōrūm cumūlūs, ācērvūs. peplūm. ēxātīur nūdatā pēplo, dīfaiļiā trābānur, Prud.

EPITH. Pēndēns, album, candidum, niveum, purpureum, ēffusum, fluens, longum, tenue, ornatum, decorum, gemmatum, aurātum, inau-

rātum. VERS. Candida purpureo velantur corpora peplo.

pet. Tranftră per, et remos, et pietas abjete puppes, Virg. An. 5, 663.

SYN. Inter.

pērā. Dormiat, et tetries cum cane pēra rogat, Mart. 14, 81.

SYN. Pērulā, sācculus.

pěrágo, pěrēgī, péráctūm. Nātālījquë từī sīc pěrágāmus ītër, Prop. 3, 10, 32. SYN. Ago, pērficio, conficio, exequor, absolvo.

pěragro, ās. aviă Piertdum peragro locă, nullius ante, Luc. 1, 925.

SYN. Luftro, pererro, obeo, percurro, perluttro. V. Peregrimor.
perambulo, as.

Recie necne crocum, forefque perambulet atta, Hor. Ep. 2, 1, 79.

SYN. Obambulo, obeo, pererro.

pērcipio, cēpī, cēptūm. Pērcipiānt animī docilēs, &c. Hor. A. Poet. 336.
SYN. Capio, concipio, intelligo, comprehendo, & comprendo, triffyt.
āsēquor, vel colligo; fruor, potuor.

pērcitus. at pater omnipotens īra tum percitus acrī; Lucr. 5, 400.

SYN. Excitus, pērculsus, pērmotus, abrēptus, concitatus, īrātus. V. Iratus, pērcontor, aris. Imēr canti logās, ēt pērcontaberē dottos, Hor. Ep. 1, 18, 96. SYN. Scilcitor, quæro, inquiro, pēto, poko, rogito, poltulo, intērrogo. V. Scilcitor.

pērcutio, pērcussī, usum. Pērcusiāt lāpis, aut fērrum, &c. Luct. 6, 161.
SYN. Vērbero, ferio, tundo, pulso. V. Verbero.

pērdīx, īcis. Sēu fēl pērdīcīs parīlī cum pondere mēllīs, S.

In banc avem mutalum fingunt Perdicem, Dædalo nepotem. EPITH. Gārrūlā, pīckā, Dædālā, fāllāx, timīdā, tūgāx, pēnnīgērā, agrēftīs. PHR. Jövī facrā, Lātōnæquē völūcrīs. Prōptēr thumum völītāns. VERS. Non āltē cōrpōrā töllīt. Nēc fācīt īn rāmīs āltōvē cācūmīnē nīdōs. V. Avis. pērdītūs. Proplitūs in quādām tārdīs pāllēfcērē cūrīs, Prop. 1, 13,70.

SYN. Amīssus, dēpērditus, vel improbus, vel amēns.

Pērdo, pērdidī, ditūm.—quī zönām pērdidit, inquit, Hor. Ep. 2, 2, 40.
SYN. Dēpērdo, āmītto. PHR, Jācturām facio. Dāmnūm. Dupēndium
fēro, pātior. V. Amitto.

∄

Pērdomitor, oris. Mortis pērdomitor, salūtis aucior, (Phal.) Prud. Cath. 4, I2.

SYN. Domitor, victor, superator.

Perdomitus. Perdomitas omnes redeant in caftra, &c. Lucan. 2. 644. SYN. Domitus, victus, superatus.

pērdūco, xī, ctum. Cārmen ad īrātum dum tu pērdūcis acbillēm. Hor. SYN. Abdūco, dūco.

pērdūro, as .- probitās longum pērdūrāt in evum, Ovid. Med. fac. 40. SYN. Duro, persto, maneo.

pěrēdo, ēdī, esum. Longă dies mollī sāxā perēdit aquā, Tibul. 1. 18.

SYN. Exedo, edo, consumo.

Peregi. Nondum lingua, suum dextra peregit opus, Mart. 14, 208. V. Perago.

Peregre. Cultaque, dum peregre est animus sine, &c. Hor. Ep. 1, 12, 13. SÝN. Löngē.

peregrīnus .- ad bec wertit peregrinam littora puppim, Ovid. Ep. 1, 59.

Prīmā pērēgrīnās obķaenā pēcūniā morēs, Juven. 6, 297. SYN. Ādvēnā, holpēs, ālienus, externus, externus, externos. EPITH. Felsus, inops, egenus, vagus, errans. PHR. Externas quærens terras.

Exul sponte sua. Alieni orbis homo. Longis erroribus actus.

păregrinor, aris. PHR. Peregre eo, proticiscor. Peregrinas, longinquis, remotas terras luftro, invilo, peragro, obeo, adeo, veto. Lönginquit in oras tendo, abeo. Per terras longinquas, per ignotas urbes erro, vigor. Mūltūm tellūris obeo. In extremos indos penetro, Ignotas trans pontim quaro terras. Extremo damnata sub axe arva peto. Per loca inholpită făcio iter. Terras alio sub Sole repostas inviso ignotae tendere In oras, et procul a patriis dissita regna socis. Peregrina bibere sumina, Littera externa quærere. Limen paternum linquere. VERS. Abire qua maris extremis tellus includitur undis. Nullaque mortales præter sui līttora norant. Nondum cæsa suis, peregrinum ut viseret orbem, montibus în liquidas pinus descenderat undas. (Propertius, lib. 3. amori su longinqua peregrinatione mederi conflituens, fic loquitur.) Magnum iter ad doctas proficilei cogor Athenas, ut me longa gravi solvat amore via: Unum erit auxilium mutatis, Cynthia, terris : Quantum oculis, animo tam procul ībit amor.

përëmptor, oris. ēt quis pērēmptor inclīti rēgis fuit ? (Iamb.)

SYN. Interfector, percultor.

Peremptus. Quaque solută părens, quaque peremptă fera eft, Mart. Sp. 12, 6. SYN. Interfectus, occisus, cæsus, mactatus.

perennis .- monumenta pe ennia facti, Ovid. Fait. 2, 265.

SYN. Pērpētuus, æternus, jūgis, continuus, asiduus, non intermitus. V. Perpetuus.

Defuit ars vobis, arte perennat anor, Ovid. A. Am. 3, 42. pěrenno, as. PHR. Æternum duro, vel mineo.

pereo, is, ii. Sī fas esi, omnes pariter pereatis avari, P. SYN. Dispereo, intereo, cado, occido: perdor.

pěrētro, as. Serfentis für valě malūm, totamque peretrat, Virg. Æn. 7, 375. SYN. Oberro, erro, circumerro.

Percesus. Nec tondere qui dem morto illuvieque peresa, Virg. Geor. 3, 560. SYN. Exesus, consumptus.

pērfero, pērtuli. \_\_\_\_incolumen fāilāci perferet Anno, Virg. Æn. 11, 717.

SYN.

SYN. Pătior, sustineo, exantlo, exhaurio, tolero. V. Patier, Tolero. perffeco, perfeco, fectum.—centum qui perficit annos, Horat. Ep. 2, 1, 39. SYN. Perago, absolvo, conficio, exequoi, expleo, exigo: polio, perpolio. PHR. Finem, modum facio, pono, împono, statuo. Ad finem perduc. Summam, extremam manum operi, addo, adhibeo, affero, admoveo. V. Finio.

Pērfīdia. Pērfīdia cūmūlūm fālsīs pērjūriā vērbīs, Ovid. Met. 11, 206. SYN. Fraūs, dölūs. EPITH. Occūltā, dölūsā, ēxitīosā, dētēftābīlīs, dētēftāndā, īmpīā, ēxecrāndā. Fāllāx, ārcānā, tēctā, hotrēndā, nefāndā, īnfāndā, tūrpīs, fædā, feclērātā, Penā, Pūnīcā. PHR. Pērfīdā mēns. Pērfīdā cordā. Fictūm pēctūs. V. Fraus.

Pērsīdus. Dīsimālāre čišām spērāsī, pērsīdē, tāntām, Virg. Æn. 4, 305. SYN. Pērsīdīosus, Instidus, dolosus, malésīdus, perjūrūs. PHR. Vir sīcto pēctore. Plenūs pērsīdus. Fidem violāns, fallens, non sērvans. Dölī meditator, fabrīcator. Dölīs instructus et arte. Quī dirūm mēsas īm pēctore vērsat. Dolos, od fraudēs în pēctore vērsans. Dolos in cordē, animo vērsans, volūtans, agitans. Non vēritus saltere dēxtras. Dēclpērē et socios gaudēns, et salter amīcos. Pērsīdā singua. Ficto pēctore, mēndacī orē dolos meditans. Dīrūm nēsas in pēctore vērsans, tegens, velāns, dīsīmulāns. VERS. Dīsamulāre etiām spērās, pērsīdē, tantūm Posē nēsa? (Dido Æneæ persidiam exprobans) Nēc tē nostēr amor, nēc tē dātā dēxtērā quondām, Nēc moritūrā tēnēt crūdēlī sūnērē Dīdo? V. Mendax, Fallax, & Frams.

pērfodio, fodī, folsūm. Pērfodium alīī portas, &c.—Sil.

SYN. Födio, confodio, transfodio, perforo, perfringo, aperio; interriora rimor.

pērforo, ās. Lorīcæque morās et pēdūs pērforāt īngēns, Virg. Æn. 10, 485. SYN. Foro, fodio, aperio.

pērfrīngo, ēgī, āctūm. SYN. Effrīngo, rūmpo, frango. V. Frango. Pērfugium. Præsidium rēgēs īpsī sibi pērfugiumquē, Lucret. 5, 1108.

SYN. Profuguum, refuguum, portus, asylum, solatium, EPITH. Tutum, sēcurum, quietum, placidum, faustum, felīx, optābilē. PHR. Tutus locus. Tuta sēdēs. Statio grātisima.

pērfundo, fudi, fusum. Vīsisque animos pērfuderat ardens, Juv.

SYN. Alpergo, îpargo, îrrigo, rigo, îrroro. V. Rigo. Perfusus. Cocită perfusus aqua nam foiritus extra, P. A.

SYN. Aspersus, sparsus, rigatus.

Pērgămă, orum. Sāt pātrī Priămoque datum: sī Pērgāmā dēxtrā, V. Æ. 2, 291. EPITH. Altă, Nēptuniă, Phoebea, quia à Neptuno & Phoebo extrusta: Dārdānā, ārdūā. V. Tro.a.

pērgo, pērrēxī. Pērgīte Pīerides, Chromis, &c. Virg. Ecl. 6, 12.

SYN. Pērsevēro, pērsto, pērsīsto, non cesto, non īntermītto, continuo, vel eo, tendo. PHR. Pērgere iter pēr māre. Ordīne cūnetā suo pērgo. Cæptis inhærēre, ad finēm deducete. Propositum ūrgere. VERS. Mācte novā virtute, puer, sīc ītur ad astra. Quo pēdē cæpīstī, sīc bene semper eas. Non bene qui cæpīt sēd quī bene pērstitit, et quī Pērtigit ad mētam, donātur honore coronæ.

Perhibeo. Si modo quod perbibes, pater eft. &c. V.

SYN. Dīco, nārro, retero, memoro, commemoro. V. Dico, Narro. perhorreo, vel perhorresco, vi. Mājorumque fames, jūre perborru. (Choriamb.) V. Timeo, Horreo.

pērīclitor, aris, Perīclitātur capite Sotades noffer. (Scaz.) Mart. 6, 26.

SYN. Exploro, tento, probo. PHR. Periculum fácio, vel diferimen adeo, subeo. In diferimine înter periculă versor. Propiore periclo premor, urgeor, conflictor. Me offero, expono, objicio periclis. Caput objecto periclis. Me in apetu periculă mitto, projicio. Insidis hominum pelagique ibero. Fată mea în praceps mitto. Fortunam periodiă exèr. co. V. Post Periculum.

pericillosus. Hoc vaide virium periculofam eft. (Phal.) Mart. 3, 5.

PHR. Përiclis objectis.

peilcülim. Quis te note den, per canta pericula, caius, Virg. Æn. 1, 61 ç. SYN. Periclim, diferin en, alea, casus. EPITH. Sævüm, dibium, anceps, fünestum, exitiale, horrendum, presens, metuendum, timendum, sinistum, steitine, tristi, ingens, inextricabile, impendens, inevitabile, exhaustum, certum, apertum. PHR. Dübii casus. Dübia sors. Anceps fortina. Instantis stat. Instantis præsagia mortis. Inter vitæ mortisque via. Pelagi cerlique minæ. Pelagis exhausti, terraque labores. Minaces insidiæ, casusque graves, dübiique labores. Vasii casus, m. lië et discrimina rerum. VERS. Vita liboristis circumvallate periclis et maris, et creæ cæca pericli viæ. Exitiale tibi sotuna periclis intintat. Quecunque periclis actum, astæque exhausta periclis cum. Per varios casus, per tet discrimina rerum, Tendimus in Litum. Nec quæ cīrcūmstent te deine pericula ceruis. Metüenda pericula surgunt undique, et impositi radiant cervicibus enses.

Pericula subire. PHR. Exhaurire. Periculis jactari, exerceri. Varis castbus urgeri, piemi, agitari. Propiore periclo conflictari, premi, urgeri,

in diferimine, inter jericula versail. V. Perichtor.

Pericillă adire. PHR. Pericillă protocare. Nil timere. Discrimen adire, sübire. Căpăt offerre, objicere, objectare pericile. Se offerre paincius. Corpis în ăpertă pericilă mittere, projicere. VERS. Fortunanque siiâm şer summă pe iculă gaudens extrect. Fătă sua in praccepa miult. Pro te vel apidas ausim măris îre per undas, adversis hybeina licet tumeant fretă ventis: Pro te vel solus densis obsistet tumes, acusea corp s pro te committere flamma. Me sine primă mănu tentare periculi beili.

Pētīllis Atleniersus faber ingeniesus, qui Taurum æreum, ut Phalaridis erudelitati el seundavet, en arte sabricavit, ut in illum conjecti, woes taur megientis vistar emitterent. Cum autem amplam inde mercadem sirraret, est. Taves inclosus, banc sæmm primus expensus est. V. Pha.arm. EPITH. V. Selentis, intelix, savus, dires, serus, serv, ingeniosus, miser. PHR. Infelix aŭ hor. Qui perit ārtē sūl. Qui sieti mugiti ore bovis, Taūri tābrīcā or aheni. O stex taūri tormentorumque repettor. VERS. Claūssūs bove mūlit āheno intelix süber, et Phālārīs taūrō violenti mēmbrā Pētīlli Torivit.

pěrimo, čmī, emptům. Sčailiga perimūnt pēr jac ēs, &c. Ovid. Met. 11, 41. SYN. Interimo, Interfece, čecide, neco. V. Oaido, à cado.

perinde. Tieribr it accelit, mortenique perinde columbus, M.

SYN, Pariter, æque.

peritia. Illine divina nacitură peritiă fruetu, V.

SYN. Prodentia: feientia, ars.

pērītus. Alineir its hac wifirīt, sēlī cāntārē porītī, Virg. Ecl. 10, 32. SYN. Doctus, kiens, gnārus, haūd īgnārus, prūdens. V. Doctus.

pērjūrīum. Launathnēse luimās pērjūrīu Trē, se, Virg. Geor. 1, 502.

BPITH. Impium, horrendum, fædum, turpe, dolosum, Execrandum. PHR. Pērjūra dīcta, vērba. V. Perfidia, Mendacia, Fraus. pērjūrus. Tālibus īnsidiīs, pērjūrīque ārte Sinonis, Virg. Æn. 2. 195. V. Perfidus. pērlūcidus. V. Pellucidus. pērmaneo, mansī. Nostrāgue nonnullīs pērmanet aura locis, Prop. 2. 12. 8. SYN. Măneo, persto. pērmāno, as. Pērmānāre animām nobis pēr mēmbra solērē, Luct. 3, 699. SYN. Māno, īnflŭo, pērvādo. permītto, mīsī, mīssum.—Suo Cæsar permīsit ephobo, Mart. 9, 37, 3. SYN. Concedo, sino, pătior, do, îndulgeo. PHR. Poteftatem, licentram, copram, veniam do, tribuo, concedo, largior. VERS. Cur dextræ conjungere dextram Non datur? Sī qua fata sinunt. Cui tanta Deo permīssa potestas? Coram data copia fandī. V. Licet. pērmoveo, movī, motum. Doetrīna sed vīm promovet insitam, [Alcaic.] Hor. Od. 4, 4, 24. SYN. Moveo, commovco, agito. pērmotus. Cum mare permotum ventīs ruit intus arenam, Lucr. 6, 726. SYN. Motus, commotus, agitatus. pērmūlceo, sī. SYN. Mūlceo, mītigo, mollio, tenio, placo. pērmūto, as. Vīrus ut boc alio fallax permutet odore, Mart. 6, 93, 7. SYN. Mūto, commuto. pērnīcies, iei. Pernicies, et tempestas, baratbrumque macelli, Hor. Ep. 1, SYN. Exitium, detrimentum, damnum, clades, ruina. EPITH. Gravis, triftis, exitiosa, metuenda, flebilis, lacrymabilis, lamentabilis, ingens, înfandă, ăcerbă, dură. V. Damnum. pērnīciosus. obsequium V entris mibi perniciosius eft cur, Hor. Sat. 2, 7, 104. SYN. Damnosus, exitiosus, exitialis, exitiabilis, fatalis. PHR. Exitium, stragemque ferens. Nostrī maxima causa malī.

pernīciter. Sic certe, viden' ut pernīciter exsiluere ? Catul. 60, 8. SYN. Propere, ocyus, leviter.

pērnīx, īcis. Progenuit pedibus celerem et pernīcibus alis, Virg. Æn 4, 180. PHR. Celer, præpes, citus.

pēro, onis. Instituere pedis, crūdus tegit altera Pero, Virg. Æn. 7, 690. EPITH. Altus, crudus, vilis, abjectus, rusticus, sordidus. VERS. Crudūsque operīt vestīgia pero.

perosus. Insonies peperere manu lucemque perosi, Virg. Æn. 6, 435. SYN. Ōsŭs, ēxosŭs, aversatus.

pērpes, etis. Spēndēt sălūtēm pērpētēm crēdēntibus, Prud. Per. 10, 470. SYN. Integer, vel perpetuus.

pērpetior, eris. In terraque patrīs cur telum perpetiuntur, Lucr. 6, 397. SYN. Pătior, perfero, tolero, fero. V. Patior.

pērpětro, ās. SYN. Patro, ādmītto, commītto, făcio. pērpětuo. SYN. Semper. V. Semper.

pērpētuus. ad mea pērpētuum dēducitē tempora carmen, Ovid. Met. 1, 4. SYN. Pērpes, perennis, æternus, jūgis, continuus, alsiduus. PHR. Immūnis fati. Fato major. Semper, vel æternum manens, florens. Nullo periturus ævo. VERS. Monumentum ære perennius. Opus quod nec Jovis īrā, nec īgnes, Nec poterīt ferrum, nec edax abolere vetustās. V. Æternus.

pērplēxus. SYN. Involūtus, implicitus, dubius, anceps. V. Dubius. pērpolio, īs, īī, ītūm. SYN. Polio, expolio, vel ābsolvo, pērtīcio, pērtīcio, vel ābsolvo, pērtīcio, pērtīcio, v. Freedrampo, rūpī, rūptum, SYN. Rūmpo, frāngo: violo. V. Freedrampo,

pērquiro, sīvi, situm .- Cādmo pērquirere raptam, Ovid. Met. 3, 9.

SYN. Exquiro, înquiro, vestigo, îndago, îcrutor, rimor.

Perlæ, arum. Persarum flatuit Babylona Semiramis urbem, Prop. 2, 11, 21. SYN. Arsacidæ, Achemenii, ab Arface & Achemene Regibus. Pharetrati, antiqui, potentes, fortes, magnanimi, sagittiferi, înfidi, fallaces, vaniloqui, eoi. PHR. Telis arcuque potentes. Pugnantes vens poft suž terga manu. ut Partbi.

perscrutor, aris. Nec perscrutari primordia singula quaque, Lucret. 2. 16c.

SYN. Scrütor: perquiro.

pērsequor, ris, secutus. Persequitur witem attendens, fingitque patando, Virg. Geor. 2, 407. SYN. Insequor, insector, consector, tirgeo, infto. vel progredior, pergo, persisto. V. Perge.

pērsevēro, ās. Post mānēs tumulumque pērsevērēt, (Phal.) Mart. 8, 38, 5. SYN. Pērsto, pērsisto, pērgo. V. Pergo.

Perseus, vel Perseus. diffyl. et. wel eos. acc. ez. Jovis filius ex Dana, Acrifii Regis Argivorum filia. Cum Danaen pater munitiffimae turri incluffet, Jupiter, assumpta imbris aurei specie, aditum sibi fecit, unde natus Perseus: qui adultus Audromedam, occifo monfiro cui exposita erat, duxit umrem. Capat postea Medusa Gorgonis amputavit, oftensoque illo capite serpentigero, bostes in faxa vertebat. Cum Andromedam liberavit, Pegafo equo alato vettus erat. Com vero Medusam intersecit, ægide Palladis, & talaribus Mercurii, atque æse falcato erat armatus. EPITH. Aurigena, sureus, celer, inachius, ferox, fülgens, pennifer, præpes, pennipes, ales, alatus, aerius, inclytus SYN. Inachides, Abantiades, ab Inacho & Bante Argivis Regibus Denaes proseus. Acrisioniades. PHR. Jove natus. Medula victor. Danaes propago. Danaesa proles. Danaesus heros. Aliger heros. Inachio sita sanguine proles. Interfector avi, Qui Gorgona vicit. Tela horrenta VERS. Görgönis anguicomæ Perseus superator, et alis ætherias ausus jactatis īre per auras, anguicomam præsecto Gorgona cöllő Vīctör hábét.

pērsīsto, stitī. SYN. Pērsto, pērgo, pērsevēro. pērsolvo, solvī, solūtūm. SYN. Solvo, pēndo, rēddo. pērsonă, Pērsonām căpiti detrābāt illā tub, Mant.

SYN. Lārvā. EPITH. Vānā, fālsā, fāllāx, mēndāx, īnsīdīosā, döloti, deformis, horrida, terribilis, terrifica, umbratilis. PHR. Picta, conf ictă făcies, species.

pērsonātus. Que ter enātus pālie pater, bis ege, Se. Hor. Sat. 1, 4, 56.

SYN. Lervatus: pērsona indūtus.

pērsono, as, sonuī. ēf miki sūrgātām crebrē qui pērsonet aurēm, Hor.E. 1, 1,7. SYN. Sono, reseno, consono, insono, sonum edo, emitto, ingemino, er/ remūgio, reboo.

pēripicio, ipēxī, ipēctūm. Pēripiciemus, et unde queat.-Lucret. 1, 158. SYN. Infricio, afpicio, agnosco, observo. V. Aspicio.

Prodat perspicaus ne dus vira calia, Mart. 4, 86. pēripīcuus.

SYN. Apertus, manifestus, clarus, limpidus, pellucidus, vitreus, nitidus, pērfto, as, stiri. Pērfia āique obdūrā, seū rabrā, &c. H. S. 2, 539.

SYN. Persifto, pergo, vel fto, hæreo.

pērstrepo, pui. Ramer in arcana jamdadum pērstrepit aula, Stat. Achil. 2, 27. SYN. Strěpo, strěpito.

pērsuādeo, suasī, quadris. Quis tibi pēr uāsit nārēs ai seindere mercho? Mart.

3, 85, 1. SYN. Suādčo, ēxcito, impēllo, indūce. PHR. In mēntem indōco. Fidēm fācio. şêtêrberterritus, a. um. SYN. Territus, attonitus, ftupefactus.

pērtica. SYN. Stīpes, baculus. EPITH. Longa, oblonga, teres, dūra, fīrma. nodosa, recta. VERS. Pertica dat plenis immītia vulnera ramis. Ovida

pērtimēlco, mui. Currere, nec longas pertimuise vias, Mart. 6, 43, 8. pērtināx, ācis. Quod mūtantia fronte pertināci, (Phal.) Mart. 5, 12, 1.

SYN. Obstinatus, pērvicax, tenax, constans, immotus, immobilis. PHR. Obtūsă gerens pectoră. Mens nesciă flecti, Mens îmmotă mănet. VERS. Lūdum insolentem lūdere pertinax.

partinacia. Tu pertinaciam effe archiloche banc prædicas. (lam.)

SYN. Pervicacia, obstinatio. PHR. Mens, voluntas obfirmata. Tenāx sēntēntīă.

pērtĭnĕo. Quorsum pertinuit flipare Platona Menandro, Hor. Sat. 2, 3, 11. SYN. Attingo, specto, vel pertingo, pervado.

pērtūrbo, as. SYN. Turbo, commo veo, confundo, mīsceo.

pērvādo, is, sī. Conceptum summum ætātis pērvādere florem, Luc, I, 556. SYN. Accedo, pertingo, contingo.

V. Vagor. pērvägör, ārĭs.

pervenio, veni. Pervenit, et wieter præmia plura refert, Mart. 11, 34, 2. SYN. Devenio, tango, attingo, pertingo, accedo, teneo. V. Advenio.

pērvērsus. SYN. Improbus, pērditus, nequam. V. Sceleratus.

pērvicāx, ācis. Fās pērvicācēs ēft mibi Tbyadās, [Alcaic.) Hor. Od. 2, 19, 9. SYN. Pērtināx. V. Supra.

pērvigil, ilis. ante meos ocidos pērvigil anguis erat, Ov. Ep. 12, 60.

SYN. Pěnetrabilis, apērtus, patens. PHR. Quo est aditus. Que penetrare dătur. VERS. Înviă virtuti nulla est viă.

pērvolito. omnia pervolitat late loca, &c. Virg. Æn. 8, 24. SYN. Pērvolo, wel lustro, exploro.

peruro, is, ūlsī, ultum. -validoque perurimur afta, Ov. A. Am. 3, 542.

SYN. Ēxūro, ūro.

pes, pedis. Metiri se quemque suo modulo, ac pede, verum ef, Hor. Ep. 1, 7, 98. SÝN. Plāntā. EPITH. Titubāns, vācīllāns, tēnēr, vēlox, tārdūs, lēntus, firmus, agilis, cēlēr, volucris. PHR. Fīgēns vēstīgiā. VERS. Agilēs fert amor îpse pedes. Lapsa fluat niveos veftis adulque pedes. Impediunt těněros vincula nulla pědes. Erramulque vago per loca sacra pědě. Fluxere întěrěa pědě tempora lapsa fugaci.

peftifer, a, um. Hinc bominum pecudumque lues, binc peftifer aer, Claud.

B. Gild. 514.

SYN. Corruptus, vitiatus, pestilens, lethalis.

Pestilens. Nec pestilentem sentiet africum, (Alcaic.) Hor. Od. 3, 23, 5. V. Pestifer.

peftilentia. Regelare nec te peftilentia pofcit. (Scaz.) V. Mox Peftis.

pettis. Peftis et ira Deum Stygiis sefe extulit undis, Virg. Æn. 3, 215. SYN. Lues, contagia, orum, contagio, vel pernicies, exitium, labes, EPITH. Ignea, fervida, Stygia, funefta, tabida, triftis, acerbă, dīră, lethalis, mortiferă, violentă, fœdă, lethæă, crudelis, răbidă, noxia, infefta, inimica, maligna, terribilis, metuenda, grassans, serpens, îmmědicabilis, perniciosa, exitiosa, ardens, livida, lurida, tetra, contāgiosa, fluida, fæva, molesta, împortuna. PHR. Dīră lues. Sevi contagia morbi. Lethalis flamma. Lethifer æftus. Per urbes grafsans. Per urbes errans, Per omnia vilcera serpens. Tote delcendens cora . \$16a. Mm 2

phalerates, i, um. PHR. Phaleris ornatus, decorus, insignis. V. F.icron. cha.ernum.

Mon: In hie Chins, wini optimi feran, Virg. Geor. 2, 98.) Firmīfsīmā vīnā, Tmēlus et afsurgīt quibus, et rex īpse phanæus.

phanaticus. du: poanaticu: errir, it iracunda Diana, Hor. A. Poet. 454. V. Fairrs.

phintaimi, atis. Deizie ilgiins vare phantaimate taetus, Alcim. 2, 68, SYN. Vīsum, spēctrum, torma, spēcies, imago. EPITH. Nocturnum, mětuendum, horrencum, inane, failax, umbratile, vagum, pallens, pallidum. PHR. Tacitæ noctis imago. Varias imitans formas. Sonitos illudens sensos. Mūlta modis simulachra videt volitantia miris. V. Semnium.

Phaon, onis. EPITH. Pulcher, formosus.

Pharao, onis. Daxit ovans latas visis Picarasne choreas, P.

Namen commune Regum Ægypti, illi proprium qui Moysen per mare Rubrun persequens, cum exercitu aquis in se reflirentibus submersus eft. SYN. Pharius tyrannus. EPITH. Superbus, dīrus, cocus, impius, inhumanus, crudēlis, immītis, sævūs, barbarūs, dūrūs, inexorabilis, mērsūs, demērsūs, sübmersus, naufragus, Pharius, Ægyptius. PHR. Pharius tex, tyrannus. Aquīs, undīs submērsus, obrutus. Sepultus in zequore. VERS. Demērio insignēm cecinit Pharaone triumphum Moses.

phäreträ. Pārs lavois tämērā pbārētrās ēt pēcībrē sūmmā, Virg. Æn. 5, 558. SYN. Coiņius. EPITH. Insīgnis, pictā, sāgittīfērā, cāpān, sonām, resonans, levis, pendens, habilis, decora, aurata, gravida, amazonia, &vă, grăvis, pendulă, gemmată, venatrix, eburnă, nitens, apollinea, Cresa, Gnosia, Gortynia, Cydonia, Scythica, Lycia, Gettca. PHR. Sagittis plēnā, gravidā. Pulsans terga. Ex humero sonans, pendens, sulpensa. Corytique leves humeris, et lethiter arcus. Deque sagittifera prompsit dŭŏ tela pharetra.

pharetratus. Latus pugna, pharetratà Camilla, Virg. Æn. 11, 649.

PHR. Pharetra succinctus, armatus.

phārmācūm.—Homīnām mžiā phārmācā Sīmōn, M. V. Mēdicamen. Phārōs, ī.—Insula jux:a Alexandriam Ægypti urbem, abi Turris eratealtissima, cujus in fastigio faces noctu accendebantur, ut navigantum cursum regerent, qued portus difficilem baberet accessum. EPITH. Clārā, pālmītērā, ēxcēlsā, nūctūrnā, Ptölömæā, nūdā. PHR. Nūctūrnā Phæros, cūjūs de vertice lampas ardet. Pellæis proxima mūris. VERS. Septima nox Zephyro nunquam laxante rudentes, oftendit Phariis Ægyptia littura flammis.

phäsēlüs. ēt circum pietīs vēbitur sua ruraphietis, Virg. Georg. 4, 289.

SYN. Lembus, cýmba. V. Cymba, Navis.

Phasianus. Avis buc advetta ex Phaside fluvio Colchidis, que pars est Scythie. In banc avem, ut fabulantur, Itis Terei & Prognes filius muta:us eff. EPITH. Scythicus, levis, Colchus, peregrinus, volans, penniger, pennipotens. VERS. Voluciis Colcha, vel Colchis. Phasidis ales. PHR. Argiva primūm sūm transportata carīna, ante mihi notum nīl nisi Phasis erat. (Poeta Romanorum luxum notans) Jam Phasidis unda orbata est avibus.

Phasis, is, vel idis. EPITH. Ponticus, quia in Pontum illabitur, limosus, nīvosus, fērus, horridus, gelidus, rapidus, Scythicus, conosus, barbatus, āltus, āspēr. PHR. Colchorum fluvius, amnis. Phasidis unda, vel am-

mis. Colchorum qui rură secat ditifeimă Phasis.

Pheneus, Arcadia tecus, cujus aqua interdiu salubres, nochu autem pernicissa

funt bibentibus. (Ovid. 15. Met.) Est lăcus Arcadiæ, Pheneum dixere priores, ambiguis spēctatus aquis, quas nocte timeto: nocte nocent potæ, sině noxa luce bibuntur.

phidiacus. Pbīdiacus signo sē Jūpiter ornet ebūrno, Prop. 3, 9, 15. Phidias, z. Lysippi lego, Pbīdia putavī. (Phal.) Mart. 9, 46, 6.

EPITH. Clarus, peritus, illustris, inclytus, solers.

Philemon, onis. Apollinis filius, Poeta & Citharaedus infignis. (Ov. 12. Met.) Carmine vocali clarus citharaque Philemon.

Philætas, æ. Poeta qui Philippi & Alexandri temporibus florebat. Plumbum, ut aiunt, cruribus alligabat, no ventus eum, ob levitatem abriperet. EPITH. Cous, Samius, à Coo & Samo, insulis Ægei maris. Doctus, peritus, facundus, doctiloquus, dulcreanens, tenuis, levis. PHR. Samius Poeta. VERS, Quī vēstīgiā lento Fulta gravat plumbo.

Alexandri Magni pater, Rex Macedoniæ : à Pansania occisus. EPITH. Animosus, generosus, fortis, potens, Æmathius,

Philoctetes, etis, vel etæ.

Quidwe Philocicies icius ab angue gema, Ovid. Trift. 3, 4, 12. Pæantis filius, comes Herculis. In pede sagistâ viulneratus, à Machaone sanitatem recuperavit. SYN. Pæantiades, Pæantius. EPITH. Fortis, magnănimus, potens, æger, faucius. PHR. Pæantius haros. Pæantiu proles.
Philomela. ecce venit magne diver Potioneua paraus, vivi ractus, proles.
Philomela. ecce venit magne diver Potioneua paraus, vivi ractus, proles. vim intulit, ac linguam, ne flagitium indicaret, abscidit: Postea in lusciniam mutata. SYN. Lūſcĭnĭa, acrēdula, āttīs, ab Attica. EPITH. Gār-rula, fiebilis, vocālis, ārgūtā, canora, quenula, āttica, Cecropia, i. e. Attica. Thracia, Threicia, Getica, quia à Tereo Ibracia Rege vim paffa , Altitaria, ab Ismaro monte Thraciæ; Daulias, a Daulide urbe Phocidis, ubi Ityn Tereo epulandum dedit Progne, ejus foror. PHR. Avis Pandionia. Pāndīone nāta. Dāulias āles. Čecropis āles, avis Attica. Promēns varīž dīscrīmīnă vēcum. Artificī dēprēmēns gūtturē vēcēm. Æmulā dī-vīnī luzvīsimā carminis ālēs. Pēndēns summē strīdulā ramē. VERS. Philomela potest vocum discrimina mille, Mille potest varios ipsa referre sonos. Dulcis variat Philomela querelas. Suave canit resond modulamine carmen argūtum, cujus prodit ab ore melos. Flet Philomēlă něfas înceftî Tereos, et quæ Mūta puella fuit, garrula fertur avis. Quæ výridēs umbrās ēt locā sācrā tenet. Deflet Threicium Daulias ales ĭŧÿn,

phīlý ophus. SYN. Sophus: EPITH. Doctus, prūdens, solers, perītus. PHR. Sophuæ alūmnus, amans, amator. Turba Cleanthea, Socratica, Platonica. Ordo Socraticus. Naturæ, verīque indagator. Sophuæ incumbens, vel addictus. Studiis Platonis animum formans. VERS-Docet quæ forma boni, quis limes honefti. Magni primordia mundi ēt rērūm causas, ēt quid natura docēbat. Quid Deus, unde nivēs, quæ fulminis elset origo, Jupiter, an venti, discussa nube, tonarent; Quid quateret terras, qua sydera lege mearent; et quodcunque lătet. Felix qui potuit rerum cognoscere causas. V. Aftrologus,

philtra, orum. EPITH. Pallentia, ignea, fæva, morbida, tabida, Thefsālā, a Thessalia quæ venesiciis samoja suit, īmpīu, lāscīvā, dīrā, sūrīosā. VERS. Hīc māgicos affert cāntūs. Hīc Thēsalā vēndit Philtra nocēnt ănimis, vimque füröris habent. Phines:

Mm 4

Phineus, diffyl. (1. Phineus visus erat, &c. Ovid. Met. 7, 3. Arcadice Rex, Phænices filius, & nepos Agenoris. Ex priore uxore Cleopatra Palamonem & Phinea genuit : ca vero mortua Harpalycem, Calais & Zethe fororen, duxit. Hujus noverea consilio, filies ex primo conjugio susceptos excacavit; in cuju: scloris windictam ipse cæcus factus est, missis insuper Harpyits, qua cibos ejus jada ventris proluvie conspurcabant. Postca verò ab Hercule occi us oft. EPITH. Agenoreus, fatidicus, fævus, durus, crudelis, im-

mītis, barbarus, iædus, miser, infelix.

Phiegethon, ontis. Tartareus Phiegethon torquetque, Sc. Virg. Æn. 6, 551. Infererum fireins, cujus aquæ ignitæ, a pheyo, ardeo. EPITH. Ardens, Ignītus, cel hurcus, repidus, violentus, infernus, rapax, niger, irremeabilis, fundus, flemmeus, igneus, trifiis, Stygius, Tartareus. PHR. Tārtārētis lactis. Igaetis amnis. Fürens ardentībus undīs. Atra vadīs incendin volvens. Nigris volvens incendia ripis. Ardentes Phlegethonus unda. VERS. Meni. lata videt triplici circumdata muro; Que rapidus flammis ambit terrentibiis amnie Tartareus Phlegethon; torquetque sonantia saxa. Late exundantibus urit Rīpas fævus aquis Phiegëthon, ët slumine anhelo Flammarum rësonans saxosa incendia torquet. V. Acheron, Cocytus. phlegethonteus, a, um. et Phlegethonteo sub gurgste sanxit edaces, Prud.

Phlēgra, æ, vel Phlēgre, es. Vallis in Theffalia, ubi Gigantes adversus Deos pago

nabant. EPITH. Thessala, tumida, vetus. PHR. Phlegræi campi, apri. Phleyas, a. Martis filius. Rex Lapitharum, Pater Ixionis, & Coronidis Nympla. Oc templum Apollinis exuflum, ad inferos detrujus cft, ubi rutes capiti impende : alumque minitans, perpetuo metu eum percellit, (Virg. 6. Æneid.) Scdet, reternumque sedebit infelix Theseus, Phlegyafque miserrimus omnes admonet, et magna testatur voce per umbras: Discite justitiam moniti, et non temnere Dives.

Phocæ. — ēt tūrpēs pāscīt sūb gūrgite Phocas, Virg. Geor. 4, 395.

Peetæ fabulantur Phocas armenta esse Neptuni, quæ Proteus pascit in littore. EPITH. Turpës, deformes, immanes, horrendæ, æquoreæ, marinæ, undivage, terribiles, féroces. PHR. Vituli marini, æquorei, Nerei pecus. -Protei armenta. Informes horrente corpore. Visu deformia corpora. Vāstī gēns hūmida pontī. VERS. Sape die fessos artus in littore ponunt; corpora solvunt vel extendunt.

Phōcis, idus. Græciæ pars. Atticam inter & Bæotiam, celebris facta Oraculo Delphico, atque Parnafio, & Helicone montibus, Apollinis & Mufarum domici-

liis. EPITH. Aonia, dicta, Pieria, Phæbea.

Phæbē, ēs. Nēc nowa crēlcēndo reparabat cornua Phæbē, Ov. Met. L. 1, 11. SYN. Lūna, Diana: Phæbī soror. V. Luna.

phæbeius. Vīrgineis extineta sacris Phæbeia Circe, P. A.

phæbēus, z, mm. argolicī clypei aut Phæbeæ lampadis instar, V. Æn. 3, 637. SYN. Phæbeins, Solāns, Apollineus.

Phabus .- păter omni potens, mi bi Phabus apollo, Virg. Æn. 3, 251. SYN. Apollo, Sol, Titan, Delius, Cynthius. V. Sol, vel Apollo.

Phanices, um. Servavere poli populis Phanicibus ergo, L. Syria populi, quorum pracipua urbes Tyrus & Sidon. Invenisse dicuntur litteras, pur sure usum, ac navigationis artem. SYN. Tyriī, Sīdoniī. EPITH. Clārī, doctī, perītī, solertes, sagāces, māgnanimī. PHR. Sīdonis, Sidonia, Phænissa gens, propago. VERS. Sidera primi Servavere

aüliyəsia

poli. Primi docuere cărinis Ferre cavis orbis commercia. Rubro gurgite quondam Mūtavere domum prīmīgue per æguota vēctī Luftravere salum. Phænix, īcis, et vivāt Phænix, unica semper avis, Ov. Amor. 2, 6, 54. Avis unica in toto orbe, quam vivere fexcentos & fexaginta annos referent. In Arabia degit, ubi senescens, bustum ex lignis odoriferis construit, in quo radiis Solis accenso consumitur: ex ejus autem cineribus vermiculus enascitur qui in alium Phoenicem excrescit. Hinc Soli sacer erat. EPITH. Unicus, nobilis, longævus, redivīvus, renaicens, reparabilis, immortalis, perennis, æternus, vīvax, cristatus, vērsicolor, Titanius, Phæbeius: Sabæūs, Panchæus, arabs : aisyrius, syrius, Pharius, quia Arobia, Syriæ & Ægypto vicina. Indus, Gangēticus, Edus, i. e. Orientalis, tābulosus. PHR. Solis avis. Volucris Gangētica. Ales. Unica sonper avis. Aleyrius, alumnus, ales. Sola sui generis ales. Titanius, phatius ales. Sibi sola superstes. Quæ reparat seque îpsă reseminăt ales. VERS. Nec fruge, nec herbis, Sed thuris lacrymis, et succo vivit amomi. Senio felsus inerti, Scandit öderatus Phienix felicior ignes. Sola inter volucres nec mas nec fæmina; sexu Sela caret, Veneris sola aversatur Et petit alternam totidem per funera mertem. Supremis moriens nascitur illa rogis. Ipsa sibi proles, suus est pater, et suus hæres. Nütrix îpsă sui, somper alumnă sibi. Æternam vitum nortis ădeptă bono. Qui foonte crematur ut redeat, gaudetque mori feftinus în ortum: Parturiente rogo cunis natură laborat, æternam ne perdat avem, flammalque fideles admovet, ut refum decus immortale remittāt. Continuo di pērsa vigor per membra volutus Æstuat, et venis redivivus sanguis inundat; victuri cineres, nullo cogente, moveri incipiunt, plumaque rudem vestire favillam : Qui fuerat genitor, natue nunc prosilit idem, Sacceditque novus. Geminæ confinia vitæ exiguo medius discrimine saparat ignis, &c. Mors illi Venus eft, sola eft in morte voluptae; ut pofsit nafei, appetit ante mori. Arentes tepidis de collibiis eligit herbas, et cumulum texens pretiosa fronde Sabæum, Componit, buftumque sibi partumque futurum. Hic neque concepto fætu, nec semine surgit, Sed pater eff, prolesque sui, nulloque creante, emeritos artus fæcunda morte reformat, et petit alternam totidem per funčră vitam. (Claudianus Picenicis formam describens) arcanum ră-diant oruli jubar, ignee's ara Cingit honos, rutilo coenatum vertice sydus attollit crifatus apex, tenebrafque serena Luce secat, Tyrio pingūntūr crūră včnēnō.

Pholoe, es. Mons Peloponnefi. EPITH. Opaca, nemorosa, viridis, frondosa, aeria. Phoichorus. Phosphore redde diem, quid gaudia, &c. Mart. 8, 21, 1. SYN. Lūcifer. V. Lucifer.

Phryxus. Et syrer, et Phryxus we'atī, &c. Ov.

Athamantis Thebarum Regis & Nepheles flius. Inûs novercæ insidias fugiens patriam reliquit cum Helle sorore, conscenso aurei velleris ariete. Sed Helle Pontum transfretando in mare decidit; Phryxus vero in Colchos pervenit, ubi arietem Jovi, wel ut alii volunt, Marti, immolavit, vellus autem in Templo suspendit, quod postea Jason cum Argonautis abstulit. EPITH. Nubigena, æquoreus, profuçus, Graius, Ædlius, ab avo Æolo. PHR. Portitor Holles. Æölfüs juvenis. Aurato vollere dives. Quem profúgum aries nitidiisimus auro per mare vexit.

Phyllis idis. Hei mili! sī, quæ sīm Phyllis, et unde, rogās, Ov. E. Ph. De. Lyturgi, Thraciæ Regis, filia quæ cum Demophoontem adamaret, ejus abjentis desiderio, & præ nimiâ impatientiâ, seipsum Laqueo suspendit, tossea in amygdalum mutata. EPITH. Rhodopeia, Threseia, dives, misera,

Impăticns. V. Demopboon.

Phineus, diffyl. ei. Phineus visus erat, &c. Ovid. Met. 7, 3.

Arcadice Rex. Placnices filius, & nepos Agenoris. Ex priore uxore Cleopara Palæmonem & Phinea genuit : ca vero mortua Harpalycem, Calais & Zetha fororein, duxit. Hujus noverca confilio, filies ex primo conjugio susceptos excacavit; in cuius feeleris vindictam ipfe cacus factus eft, miffis insuper Harpyiis, que cibos ejus fæda ventris proluvie conspurcabant. Possca verò ab Hercule occifus eft. EPITH. Agenoreis, fatidicus, fævus, durus, crudelis, immītis, barbarus, fædus, miser, infelix.

Phiegethon, ontis. Tartareus Philgethon torquetque, &c. Virg. Æn. 6, 551. Infercrum firmins, cujus aquæ ignitæ, a pheyo, ardeo. EPITH. Ardens, Ignītus, cel hureus, rapidus, violentus, infernus, rapax, niger, irremeabilis, fineidus, fimmeus, igneus, triftis, Stygius, Tartareus. PHR. Tartureus lacus. Igneus amnis. Furens ardentibus undis. Atra vadīs incendia volvens. Nigris volvens incendia ripis. Ardentes Phlegethontis undæ. VERS. Meni lata videt triplici circumdata muro; Quæ rapidus ilummis ambit torrentibus amnie Tartareus Phlegethon; torquetque sonantia saxa. Late exundantibus urit Ripas fævus aquis Phlegethon, et dumine anhelo Flammarum resonans saxola incendia torquet. V. Acberon, Cocytus.

phlegethonteus, a, um. et Phlegethontes sub gurgite sanzit edaces, Prud.

Phlēgra, æ, vel Phlēgrē, ēs. Vallis in Thesfalia, uhi Gigantes adversus Dees pagnabant. EPITH. The sala, tumida, vetus. PHR. Phlegræi campi, agri. Phile yas, co. Martis filius. Rex Lapitbarum, Pater Ixionis, & Coronidis Nympla. Oc templum Apollinis exustum, ad inferos detrujus est, ubi rupes capiti impende asimque minitans, perpetuo metu cum percellit, (Virg. 6. Æneid.) Stdet, æternumque sedebit infelix Theseus, Phiegyafque miserrimus omnés admonet, et magna teltatur voce per umbras : Discite justitiam moniti, et non temnere Dives.

Phocæ. \_\_et turpes pafeit sub gurgite Phocas, Virg. Geor. 4, 395.

Poetæ fabulantur Phocas armenta effe Neptuni, quæ Proteus pascit in littore. EPITH. Turpes, defermes, immanes, horrendæ, æquereæ, marinæ, undyvage, terribiles, feroces. PHR. Vituli marini, æquorei, Nerei pecus. Protei armentă. Informes horrente corpore. Visu deformia corpora. Varri gens hūmida pontī. VERS. Sæpe die felsos artus în littore ponunt; corpora solvunt vel extendunt.

Phōcis, idus. Græciæ pars. Atticam inter & Bæotiam, celebris faela Oraculo Delphico, atque l'arnasso, & Helicone montibus, Apollinis & Musarum domiciliis. EPITH. Aonia, docta, Pierra, Phabea.

Phæbē, ēs. Nēc nýva crēļcēndē repārābāt cornua Phæbē, Ov. Met. L. 1, 11. SYN. Lūna, Diānā: Phæbī soror. V. Luna.

phæbetus. Virginets extinctă săcris Phæbeta Circe, P. A. phæbeus, s, jum. argollici clipei aut Phæbea lampadis instar, V. Æn. 3, 637. SYN. Phæbeius, Solaris, Apollineus.

Phoebus .- pater amnipotens, mibi Plachus apollo, Virg. Æn. 3, 251. SYN. Apollo, Sol, Titan, Delius, Cynthius. V. Sol, vel Apollo.

Phonices, um. Servavere poli populis Phonicibus ergo, L. Syriæ populi, quorum præcipuæ urbes Tyrus & Sidon. Invenisse dicuntur lit-

terat, pur furæ usum, ac navigationis artem. SYN. Tyrii, Sidonii. EPITH. Clari, docti, periti, solertes, sagaces, magnanimi. PHR. Sidēnīs, Sīdonia, Phænīssa gens, propago. VERS. Sīdera prīmī Sērvavēre · .....

poli. Primi docuere cărinis Ferre cavis erbis commercia. Rubro gurgite quondam Mūtavere domum prīmīgue per æguora vectī Luftravere salum.

Phænix, icis. et vivat Phænix, unica semper avis, Ov. Amor. 2, 6, 54. Avis unica in toto orbe, quam vivere sexcentos & sexaginta annos referunt. In Arabia degit, ubi senescens, bustum ex lignis odoriferis construit, in quo radiis Solis accenso consumitur: ex ejus aut.m cineribus vermiculus cnascitur qui in alium Phoenicem excrescit. Hinc Soli jacer erat. EPITH. Unicus, nobilis, longævus, redivivus, renaicens, renarabilis, immortalis, perēnnīs, æternus, vīvāx, cristātus, vērsīcilis, Titāntus, Phæbetus: Sā-bæūs, Pānchæus, arābs: aisyrtus, Syrius, Pharius, quia Archia, Syriæ & Ægypto wicina. Indus, Gangēticus, Eous, i. e. Orientalis, tābulbaus. PHR. Solls avīs. Volucris Gangētica. Ales. Unica son pēr avīs. Aleyrius, alumnus, ales. Sola sui generis ales. Titanius, phatius ales. Sibi sola superstes. Quæ reparat seque îpsa reseminat ales. VERS. Nec fruge, nec herbis, Sed thuris luciymis, et succo vivit amomi. Senio fessus inerti, Scandit öderatus Phierix felicior ignes. Sola inter voliieres nec mas nec fæmina; sexu Sela caret, Veneris sola aversatur Et petit alternam totidem per funera mortem. Supremis moriens nafcitur illa rogis. Ipsa sibi proles, suus est pater, et suus hæres. Nutrix îpsă sui, somper alumnă sibi. Æternam vitam nortis adepta bono. Qui foente erematur ut redeat, gaudeique mori festinus în ertum : Parturiente rego cunis natură lăborăt, aternam ne perdăt avem, flammalque fideles admovet, ut refum decus immortale remit-Continuo di persa vigor per membra volutus Æstuat, et venis redivīvās sanguis inandat ; victūrī cineres, nullo cogente, moverī incipiunt, plumaque rudem vestire favillam: Qui fuerat genitor, natue nunc prosilit idem, Succeditque novus. Gemina confinia vita exiguo medius discremine soparat ignis, &c. Mors illi Venus est, sola est in morte voluptae; vt polsīt nafei, appetit ante mori. Arentes tepidis de collibus eligir herbas, et cumulum texens pretiosa fronde Sibaum, Componit, buftumque sibi partumque füturum. Hie neque concepto fotu, nec semine surgit, Sed fater eff., prolifque sui, nulloque creante, Emeritos artus facunda morte reformat, et petit alternam totidem per funčra vitam. (Claudianus Phoenicis formam describens) arcanum radiant orali juhar, ignets dra Cingit honos, rutilo cognatum vertice sydus attollit criffatiis apex, tenebrafque serena Luce secat, Tyrio pingüntür erürä vönenö.

Phölice, e.s. Mins Pelsy omiefi. EPITH. Opaca, němorosa, víridis, frondosi, aeria. Photphorus. Profphore redde diem, quid gaudia, &c. Mart. 8, 21, 1. SYN. Lücifer. V. Lucifer.

Phryxus. Et s'rer, it Phryxus we'ati, &c. Ov.

Athamantis Theharum Regis & Nepheles flius. Inûs novercæ infidias fugiens patriam reliquit cum Helle sorore, conscenso aurei welleris ariete. Sed Helle Pontum transfretando in mare decidit; Phryxus vero in Colchos pervenit, abi ariesem Jovi, wel ut ali: volunt, Marti, immolavit, vellus autem in Templo suspendit, quod possea Jason cum Argonautis abstulit. EPITH. Nubigena, æquoreus, profugus, Graius, Ædlius, ab avo Æolo. PHR. Portitor Holles. Ædius juvenis. Aurato vollere dives. Quem profúgum aries nitidissimus auro per mare vexit.

Phyllis idis. Hei mili! sī, quæ sīm Phyllis, čt ūnde, rogās, Ov. E. Ph. De. Lycurgi, Thraciæ Regis, filia quæ cum Demophoontem adamaret, ejus abjentis defiderio, & præ mimia impatientia, seipsum Laqueo suspendit, tostea in amygdalum mutata. EPITH. Rhodopeia, Threicia, dives, misera, piāculum

Impătiens. V. Demopboon.

viaculum .- ca prima piacula sante, Virg. Æn. 6, 153. SYN. Crimen, scelus, vel victima.

pīca. Pīca loguax cērtā dominum te vocë salūtat, Mart. 14, 76.

EPITH. Improba, loquax, garrula, querula, clamosa, canora, diserta, sălūtātrix. vērsicolor, picta. PHR. Pieris avis, Volucris, ales. Promēns hūmānos gārrulā pīca sonos. VERS. Hānc sī non vidēas, ēlsē něgābis avem. Pica loquax certa dominum te voce salūtat. Nunc quoque in alitibus facundia prisca remansit. Raucaque garrulitas, studiumque immině loquendi.

piceatus. Non fuit Auteclyci tam piceata manus, Mart. 8, 50. 4.

PHR. Pice illitas, inductus, unctus.

piceus, a, um. Sed plane pice ique buxeique, [Phal.] Mart. 2, 41, 7.

SYN. Āter, vel viscosus.

pictor, oris. Reddatur forme ; pictoribus atque poetis, Hor. A. Poet, q. EPÍTH. Perītus, doctus, industrius, insignis, perfectus, celebris, clarus. egregius, przeclarus. PHR. Artis Apellem ignarus, arte Parthasia doctus, potens. Pingendi clarissimus arte. Qui miro pingendi excellit honore, artifici pingens viva imitanda manu. Præstantes cujus manus æmula formas exprimit. Apellea insignis in arte. Naturæ æmulus. Cujus ars naturam imitatur, sequat, superat, vincit. Naturam arte sequans, artifici manu superans. Tabulas coloribus animans, varians. Aquam nātūrām vīrībus ingenii. Cui neque par Zeuxis, et magnus cedat Apēllēs.

ut pictură poesis erit, que si propius stes, Hor. A. Poet. 261. pīctūrā. EPITH. Nobilis, mīrābilis, admīranda, antīqua, læta, horrida, īnsīgais, Apēllēa. PHR. Tabula, tabella picta, ars Apellea, Parrhasia, amula

naturæ, in tabula picta effigies.

picturo. Fert picturatas auri sub tegmine veftes, Virg. Æn. 3, 483. V. Pingo.

pictus, a, um. Largiri inopi, nec pictus oberret, Juv. 6, 32.

SYN. Depictus: picturatus. PHR. Coloribus distinctus vel expressus. Picus. Latinorum rex, Saturni filius, Fauni pater, avus Latini regis, Auguricrum peritissimus erat : cumque Circe neglecta, Nympham duxisset, bunc Maga illa in Picum Martium mutavit. EPITH. Martius, Mavortius, audar. PHR. Proles Saturnia. Saturnius heros. Picus in auspiciis avis observātā Latinis. Mārtia Picus avis. (Virg. Æn.) Picus equum domitor, quēm capta cupidine conjux Aurea, diffyl. pērculsum virga, vērsumquē venenīs fecit avem Cīrce, sparsītque coloribus alas.

Pierides, um. Dīcite, Pierides: non omnia possumus omnes, Virg. Ecl. 8, 63. Pieri filiæ, quæ cum Musis certare ausæ sunt, ab illis in picas mutatæ suerum. Ipfæ etiam Musæ Picrides dicuntur a Piero monte Thessaliæ iis sacro: vel s Pieria regione Maccdoniæ. V. Musæ.

pierius. Nec vir pieria pellice faucius. [Choriamb.] Hor. Od. 3, 10, 15.

A Piera regione Macedoniæ : vel a Piero monte in Theffalia.

pietas, atis. Insignem pietate virum, tet adīre labores, Virg. Æn. 1, 14. SYN. Religio, vol benignitas. EPITH. Sancta, facra, vera, illustris, însignis, spēctāta, egregia, clemēns, officiosa. PHR. Pietatis honos, ămör, opus, officium, cultus, reverentia. Pia facta. Pia virtus calo, Deo acceptă, gratifsimă. Cui sunt cœlestiă curæ.

piger, pigri. Sed piger, et senior Pieridumque comes, Mant.

SYN. Ignavus, iners, socors, vecors, deses, languidus, segnis, desidiosus, lentus, PHR. Turpi desidla tardus, enervis, languens, marcens. Vītām īgnāvām dūcēns. Grăvī torpēns větērno. Ōtio lānguidus. Sēgnī torporē līgātus. Pēctora cūjus torpor habēt, occupat. Īgnāvā vītām conditionē tiāhēns. Cuī pulchrum īn mēdios dormīrē dies, īgnāvo vīx mēmbra lēvāns jām frāctā cubīlī. Teftudinēo grādu ādrēpēns. Pāſsu Incēdēns ĭnertī. Vīx sēsē fērēns. Quēm nūnquām lūx ēxcitāt ālmā. Lātāmquē trāhēns īnglorius alvūm. Īgnāvæquē fāme, ēt contracto frīgorē pīgræ. V. Otioſus, Otior.

piget. Te tămen ut videam duo milliă non piget îre, Mart. 2, 5, 7.

SYN. Tædět.

pigrītiā, Lūdērē, cām līcēāt cārrērē, pīgrītia ēft. Mart. 7, 31, 14. SYN. Pigrītiēs, īgnaviā, ĭnērtīā, sōcōrdīā, vēcōrdīā, dēsīdīā, lānguðe, sēgnītiēs, tōrpór, vētērnūm, ōtiūm. EPITH. Īgnāvā, ĭnērs, lēntā, lānguðdá, lānguēns, īmbēllīs, tōrpēns, fœdā, tūrpīs, sēgnīs, īmprēbā, dēsēs, mōllīs, sōmnīfērā. PHR. Fūgīēns lābōrīs. Pārcā lābōrīs. Pēcfīs jūvēnūm. Hžbētāns sēnsūs. Cōrpūs ēnērvāns. Sōmni īgnāvīā mātēr. Dāmmātī x opērūm, ēxosā lābōrēm. Pēltīs īnīmīcā jūvēntæ. Dīlātrīx opērūm, fūgīenfļuē lābōrēs. Tmminūens dēcūs īngēnīī. VERS. Dēdēcēt īngēnūās lānguēns īgnāvīā mēntēs. Non tībī dēsīdīas mollēs, nēc mārcīdā lūxū otīā, nēc somnos genītor pērmīsīt īnērtēs. Inērtīā lēntā, mālīgnūm Crīfpā sūpērcīlīūm, pāllēns, īmpexā cāpīllōs, os īmmūndā, mānūs īllotā. Lānguīdā sēgnītīēs mollīs tērīt īmprobā vītmotīā, dīlātrīx opērūm, dīflūadā lāboris. V. Otium.

pīgnus, ötis. Pīgnorā cārā suī: que nunc ego līmine in îpsu, V. Ecl. 8, 92. EPITH. Eximium, lautum, dives, pretiosum, magnificum, pulchrum, amīcum. PHR. Fideī monimentum et pīgnus amoris. VERS. Tā dīc mēcum quō pīgnore cērtēs. Dāt juvenī, ātque animum præsenti

pīgnöre firmat.

1. Pilā lūsoriā. īndo Hūlque pilæ, dīļcīvē, tröcbīvē quiēļcit, Hor. A. Po. 380. EPITH. Rötūndā, levis, völūbilis, völāns, sonāns, strīdens, citā, concitā. PHR. Lūsoriā iphærā. Cœlo vel ācrē volitāns. VERS. Pilā rēcūlsīs īctā sālīt bāculīs. Vēlocēs fāllīt pēr brāchiā jāctūs. Sī fortē völantēm aūt gēminālsē pilām jūvāt, aūt rēvocārē cādēntēm. Ēxāgitātē pilās ūltro cītroquē voliantēs.

2. pīlā. Sāxea pīla cadīt, magnīs quam molibus ante, Virg. Æn. 2, 711.

SYN. Moles. EPITH. Cava, alta.

3. Pīlā. Nūllā tābērnā mēōs bābēāi, nēquē pīlā l'ibēllēs, Hor. Sat. 1, 4, 71. SYN. Cölūmnā.

Pilārius. EPITH. Impius, sacrilēgus, dīrus, nocēns, inīquus. pērfīdus, crūdēlis, fævus, bārbārus, īmmītis, fcēlērātus.

pīleus, vel pīleum-Hanc nobis pīlea donant, Pers. 5, 82.

SYN. Galerus. EPITH. Textīlīs, laborātus, utilīs, commodus, facilīs, levis, ornatus, compositus, laneus, villosus.

pīlūm.—pīlā mināntiā pīlīs, Lucan. 1, 7. V. Telum.

Pīlūmnus. Cuī Pīlūmnus œvūs, cuī dīvā Vēnīliā mātēr, V. Æn. 10. pīlosus. Sīd quid ēt bīrcāsīs sērum ēft ēt tūrpē pilosīs, Mart. 9, 48, 5. SYN. Vīliosus. PHR. Pilīs tēctus, öpērtus, crēbēr, abundans. pilus. Sīd frūticāntē pilo nēglēcta, ēt squāllidā crūrā, Juv. 9, 13. V. Capillus.

Pīmplā. Mons in Thracia, Macedoniæ proximā, Musis sacer. Ad bujus radices Pīmplæŭs sons, & Pimplæūm antrum. EPITH, Vīrens, vitidis, stöndosā, nemorosā, Pietiā, aoniā, a Musis.

Pīmplē Ar. Pimrleides, um, vel Pimplææ, arum. V. Mufæ.

Pīndā. S. Pīndārūm quīsguīs stūdēt emūtāri, Hor. Car. Lib. 3. Od. 2. EirlTH. Thēbānu, Lyricus, dēctus, pēritus, ādnīus, Pierius, fācūndus, stavis, dīvīnus, apollīneus, Phæbēus, celebris, nobilis, īngeniosus. V.

Pīndūs Nām nºque Pārnāfsī wībīs jūgā nām neque Pīndī, Virg. Ecl. 10, 11.
Mons in Thesfalia, sace Apolini & Muss. EPITH. Altus, ārduus, sš-

cer, apollineus, pinifer, nivalis. V. Parnaffus.

pīngo, pīnxī, pīctūm. Pingirit ait allūs Lūsīppā dūcirit ærā, H. E. 2, 1, 240. SYN. Dēpingo, pīctūro, addumbro. PHR. Pīctūrā exprimo, effīngo, addumbro. Cāsūs effīngere in auro. Pīctīs effīngere bellā tāpētīs. VERS. Quæ māniis obicænās dēpīnxīt prīmā tābēllas, et pravīt cāfā tūrpīs viš como. Non inis onim vārābānt tēctā fīgūrīs. Sī Vēnerem Coās nunquām pīnxīsēt apciles, Mērsā süb æquorēīs īllā lātērēt āquīs. V. Pitior.

pīnguis. Quīs non La īno sanguine pā eguitor. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 1, 29. SYN. Obesus, opīmus, crāfsus, Mataph. Rudis, hebes, tārdus.

pinguedo, inis. et corrupea satis dira pinguedine tullus, Alcim.

SYN. Adeps, vel craisities.

pineus. Februa poscenti pinea wirga data est, Ovid. Fast. 2, 28.

pīnīfer, ă, ūm. acīds aper, mālts P. sau quem pīnifer annos, V. A. 10, 708. PHR. Pinorum ferax. Pīnīs opertus.

pīnnātus. Tampora pīnnatīs recimītās nīgra sagīttīs, Prud. Ham. 498.

SYN. Pinniger.

pīnnīger, a, ūm. Cūrāque pīnnīgerē cūrvāta novisimā pīste, Ov. Met. 13, 963. SYN. Pīnnātus.

pīntis, i, & ūs. arber, Poetice, navis.

Fraxinus în Sylvis faldberimă, pinăs în bortis, Virg. Ecl. 7, 65.
EPITH. Altă, procetă, ardiii, virens, ödotă, ödotifetă, nautică, pontică, sylvestris, hirsută, acută, căvă, căpillată, Berecynthiacă Cybeleiă, îdeă, quia sacra Cybele, coniteră, nutans, pinguis. PHR. Sūdanti conitet, oel clato vertice pinus. Littos ămans. Littoribis gaulens. Grată Deum matri. Perpetuoque virens et semper floridă pinus.

pio, as. effigiem flatuere, nefas quæ trifle piaret, Virg. Æn. 2, 185.

SYN. Expio, luo, purgo.

piper, eris. Grana peregrini tiperis diffundite quinque, S.

EPITH. Mordāk, ödörūm, ācie, nigrūm, ödöriferum, eöum, pīrātā. omne fretām mitatins petagā firātā reliquēt, Lucan, 2, 578. SYN, Nauticus prado, iatro.

pīrāticus. Poft pīrātica dāmra dīfiināret. (Phal.) Sid.

Pirithous. oi. Prithous, willa a quatiens, &c. Ov. Met. Lib. 8, 404. Lionis filius, Thefri amicus filiffimus, cujus auxilio Centauros devicit, qui Hippodamiam ei rapere conclument. Mortua Hippodamia, ad inferos defectati cum Thefeo, ut Projerpinam abduceret. Sch à Cerbero occilius eft, Thefru autem catenis devicius. Et cum Pirithoo felix concordia Thefei, Ovud. pifcator, oris. edicit, pifcator úti, pomārius aucīps, Hor. Sat. 2, 3, 227.

pīscātor, orīs. ēdīcīt, pīscātr ūtī, pomārūt azcīps, Hor. Sat. 2, 3, 227.
EPITH. Æquörčus, solērs, senilūs, paūpēr, hāmifer, slūctīvežus, patiens, vigil. PHR. Æquörčus poj illītor. Mödérāter arāndīnis. Tētū piostūndo pīscēs senūtāns. Pīsces īn gūrgīte captāns. Pīscībūs. īnsi-diāns în rūpē. Lūttöre sēdēns. Lēvēs hāmo nodēsague rētia tractāns, jāscāns. Victum hāmo līnūgue pētēns, quærēns. VERS. Quī sūstinēt hā-

20.00

mos. Novit quæ multo pisce natentur aquæ. Cibis celat fallacibus ha-Tegit argūtīs æra recurva cibis. Implicitos escis jaciens lethalībus hāmos. Quos avidīs ignāra dolī vaga turba natantum Rētībus învadît. Lînoque solebat et hamîs Decipere, et calamo salicntes ducere pisces. Qui sparsa per stagna profundi evocat e liquidis piscem penětralibus esca. Cum piscem summa vidit jam naie sub unda, Ducit captivum sinuato ad littora lino. Çum tenues hamos abdidit ante cibis. Aft hie tranquillo qua labitur agmine flumen Ducit corticeis fluitantia retia signis: ille autem kopulis subjectas pronus in undas înclînăt lentæ connexă căcumină virgæ. V. Piscor.

pisces, ium. et novă longinquis piscibus escă nătăt, Prop. 3, 7, 8. EPITH. Aquosī, fluviāles, mūtī, marīnī, pīnnīterī, fluctivagī, undī-

văgī, squammigeri, squammei, squammosi, equorei. PHR. Gens squammigera. Genus, pecus æquorcum. Turba, vel agmina muta natantum. Genus omne natantum. Nantes sub gurgite vafto. Cæruleæ catervæ. Lubrica pisces agmina. Maris immensi proles. Fluminis, maris incolæ. Qui flumina, vel æquora pinnis findunt, scindunt, percurrunt : cauda verrunt. VERS. Tot millia gentis Squammigeræ, tremula per stagna îngentiă caudă exultant. Motisque înfindunt cerulă pinnīs. Saūcius arrepto retinetur piscis ab hamo. Hī jaculis pisces, illi căpifintur ăb hamo. Hos cavă contento retiă fune trăhunt.

pīseina. Pīscīna rbombum pascī, et lapos vernas. (Scaz.) Mart. 10, 30, 21.

EPITH. Cava, ferax. V. Stagnum.

pīscor, aris. Non classibūs piscamur et retro mare. (Iamb.)

PHR. Fāllere călămo pîsces. Arundine pisces captare. Piscibus insidias tendere. Pisces decipeie hamo, lino, retibus, esca, virga. Ducere pisces calamo. Retibus jactis æquoream inducere prædam. Tegere parvis æra recurva cibis. Cibis fallacibus uncos hamos celare. Deceptos în retiă trudere pisces. Prædantibus hamis exhaurire lacus. Tractārē ievēs hāmos. Dūcere captīvos e valto gurgīte piscēs. VERS. Hīc rīscēs fāllīt calamo, līnoque sequacī. Nam modo dūcībam dūcentia retia pisces, nunc în mole sedens moderabar arundine linum. Nūnc libet ūndivagos demīssis fallere pisces Retibus.

pīscosiis. arcada piscofæ cui circum flumina Lernæ, Virg. Æn. 12, 518. PHR. Piscibus abundans. Multo pisce frequens.

Pīthō, ūs. EPITH. Fācūndā, disertā, doctā, solers, īngeniosā. pĭūs. ēt plā:idī sērvātē piōs; tūm līttörē fūnēm, Virg. Æn. 3, 266. SYN. Rēllīgiosūs, jūstūs, sānctūs. PHR. Pietātē īnsīgnis. Rellīgionis, pietatis, æquī amans. Pietatis custos, cultor, servator, tenax, servantilsimus, observantissimus. Cultor Numinis. Numen colens. Cui ingens Deī, vel Relligionis amor, reverentia. Pietate însignis. Pia corda geiens. Nulla scelerum labe notatus. Sine crimine vivens. Dei mandata, vel jūlsa sequens, colens, servans. Vīrtūtis ver e custos, rigidulque satelles. Observans mandata Tonantis. Integer vitæ, feeierifque purus. Dolis qui procul omnibus, Rectum sponte sua perpetuo colit. Cui sunt coelestia cura. Innocure studium qui pietatis habet. Pura colens simplicitate Deum. Amans non simulanter, non ficto pectore Chriftum. Quem fidei pia cura tenet. Qui cavet a veræ defiectere tramitë vitæ. VERS. Quem non de tramite recto impia sacrilègæ se-xit contagio turbæ. Sed vitæ rimatur iter melloris, et alta MenteDei leges nielesque dieleue revelluit. Cui pectore coto unus ineft Dens, unum animo voivitque tenetque. Coloftem agitant mortali in corpore vitam, Non illo melior quisquam, nec amantior equi Vir fuit.

pīn, īcīs. Sād pháta în mārem ad cīgātās lēmējāt bābēnds, Ving. Geo. 2, 250. EPITH. Nigr., ātrā, pīnguis, crātiā, liquidā, tēnān, īdæā, īllýridā, Nārķetā. PHR. Picē nīgrīšr ātrā. Pīnguī pīcē unctus, īllītus, īn-

dűckis.

plācābilis. Quī gaī que if mājīr, māgie ifi plācābilis īrā, Ov. Tr. 3, 5, 31. SYN, Excrabinis: mītis, clāmāns.

placatus. Que fueran, sun: placate esmerra farere, Luct. 6, 48.

SYN. Placidus, sedatus, tranquillus, quietus, lenis, mitis, compositus,

placeo, placui, placitum. - amni tibi dite placebam, Ov. Tr. 4, 3, 57.

SYN. Jūcūnius, grātus, ācceptus sim, arrīdeo, probor.

placet. SYN. Stat, libet, juvat, sedet. VERS. Est animus. Fert īti corde voluntas. Fert animus. Animo sedet.

plăcidus. Sidibus ut saliem placidis în morte quiejeam, Virg. Æn. 6, 371.

V. jupra Placatus.

plăcitus. oft virtus p'a itis abfirmi is trinis, Ovid. Epift. 17, 98. SYN. Gratus, jucundus.

placiturus. illa iape gregis diti placitură măgifire, Tibul. 2, 5, 45.

SYN. Probandus, gratus.

placo, as. Quando unque de s vil perce vel beve placat, Her. Ep. 1, 16, 58. SYN. Lenió, mitigo, flecto, sedo, mollio, mulceo, permulceo, tempero, compono, delinio, competco, comprimo, moderor. PHR. Tumidas iras flecto, iram mitigo, vecibus mulceo, placidis dictis lenio. tempero, animum ab îra revoco. Jubeo mansuescere corda. Lacrymis wel precibus iram frango, sedo. Commoti principis iram orando flectere, precibus vincere. Cordă aspera placare, mollire. Placidum reddere. VERS. Tramque minaique Supplicibus superat votis. Plurima mulcendis auribus apta refert. Tumida ex ira corda residunt. Paulatim cadit iru ferox mentelque tepelcunt. Numinis offensi fit manluetior īrā. Ponuntque ferocia Pæni Corda, volente Deo. Nesciaque humanis precibus manfuescere corda. Haudquaquam dictis violentia Turni Flectitur, exsiiperat magis ægreleitque medendo. Si të nulla movet tantæ pičtatis imago. In primis Regina quietum accipit in Teucros animum mentemque benignam. Mollitque animos et temperat īras. Precibus sī numina justīs Vestra remollescant, sī siectitur īrā Decrum. Nam seu diversi fremat inconstantia vulgi, Non alius sedare queat: seu Judicis ira Sit placandi, tuis poterit miteicere verbis. Junonis gravis īra, et inex turābile pēctus. Quam nec longa dies, pietas nec anītigat ulla, Nec Jovis imperio, facilve infracta quiescit. Mūsaque quæ movit, motam quoque leniet iram. Exorant magnos carmina fære Deos. Mansuevere feræ, et vultus positere minaces. Nemo adeo ferus eft, üt non mitekcië posit. Que non seditio, que non insania vulgi Te viso lenită cădat ? V. Moveo. Iram Deponere, parco & Precationes variæ.

1. Plágă, Rētě. Rētřá rāră, Plágæ, ēt lätö wēnābülā fērrō, Virg. Æn. 4, 131. SYN. Rētē, läqueī, caísēs, līnā. V. Rete.

2. Plagă, Regio. Quatur în medir dirimit plagă selis iniqui, Virg. Æn. 7, 227.

SÝN. Rěgio, tractiis, ora.

3. Plaga. Multa reluctanti obstruitur; plagifque perempti, V. Geor. 4, 301. V. Vulnus. SYN, Vulnus, ictus.

plane. adv. Communi sensu plane caret, inquimus, ebeu, Hor. Sat. 1, 2, 66.

SÝN. Prorsus, omnīno. planēta. æ, m. Quēmque bābēāt cāsum quīsque planēta dabo, Ovid.

EPITH. Errans, erraticus, vagus, splendidus, micans, clarus, coruscus, rutilus. PHR. Errans aftrum. Vägum sidus. Palantes polo stellæ. Instabiles āftrīs volvēntībus orbes. Vagī īgnes. Noctīs vaga lumīna. Vagos ducentia lumina gyros. VERS. Hos quæcunque vagos exercet stella recursus. Sydera cur septem retro enītantur in ortus obluctata polo. Proprio motu guī sēmpēr ad ortūm Confugiunt, pugnantque advērsos volvēje gyros.

plango, planxi, chum .- ingenti wento, nunc littora plangunt, V. G. 2, 334. PHR. Pēctora palmīs, utraque manu percutio, ferio, tundo, verbere, plāngo. Vēstēs a pēctore rūmpo, dīripio, scindo, abrūmpo, abkūndo, lacero. Ora, sinūs, genās, ūngue, vel manū lanto, noto, saucio, seco, scīndo. Căpīllos, comās, cæsariem solvo, dīsjicio, rūmpo, scindo, lacero, lănio. Auras ululatibus implco. Ora digitis lividă vel aspera făcio. Lūctūs dăre sīgnā. Mănū vultum fædāre. Scīfsīs exululāre comīs. Pāfsos lānīāre capīllos. Vērborat ora manu. VERS. Pēctora nunc fædat pugnis, nunc unguibus ora. Terque quaterque manu pectus percules decorum. Pariterque abscissa comas, Proh Jupiter! inquit. Pariterque sinum, pariterque capillos rupit. Tunc flevi rupique sinus, et pectora planxi, et secui madidas ungue rigente genas. Montes crebris ululatibus împlent. Tum demum pectoră planxi, Contigit înque meas unguibus īre genās. Protinus adductīs sonuerunt pectora palmīs, oraque sunt digitis lividă factă meis. V. Lugeo.

plangor, oris. Miscentur, penitusque cava plangoribus ades, V. Æn. 2, 487. SŸN. Plānctūs, gemitūs, ŭlūlātūs. EPITH. Sævūs, trīftis, pervieit, sēgnis, īllīsūs, fæmineus, flebilis, fædūs, querūlūs. PHR. Fæmines cum planctu mistus clamor. VERS. Resonant late plangoribus ædes.

Sævīs plāngōrībūs āmēns Tēctā replet. V. Luctus. Fletus.

plānities, iei. Plānitiem ād spēculī vēniens tum, &c. Lucr. 4, 295. SYN. Campus, æquor. EPITH. Spātiosā, patēns, ampla, vastā, ingēns, apērta, graminea, viridis, florida, picta, vērsicolor, ridens, amona, PHR. Campus apertus, latus. Aperta locorum. Illic sele ingens planitřes aperit, evolvit, pandit, explicat, expandit. V. Campus.

planta. Figat bumo plantas, et amīcos irriget imbres, Virg. Geor. 4, 115. SYN. Ārbor. EPITH. Tenera, tenella, exīlis, parva, ferax, odorāta, fæcundă, fertilis, virens, viridis, luxurians. PHR. Parvo de semine surgens. V. Planta, Arbor, Flos, & Herba.

planto, as. PHR. Humo vel terræ mando, committo. Scrobibus demītto, Sūlcīs depono, Sūlco obruo. Rādīcēm tērræ īnfīgo, ārborēs consero, insero, Spargo, vel jacio semen humi. Truncum, ftirpes, plantas terra abscondo, tego. Cererem, vel dona Cereris arvis feracibus credo. Riguis plantam defigere in hortis. Feraces figere humo plantas, înjectis abscondere glebis. Arva vitibus, vel oleis conserere, vestire. Ponere ordine vites. VERS. Hīc plāntās tenero abscindens de corpore matrum Deposuit sulcis, hic stirpes obruit arvo. Jūvat ismara Baccho Conserere, atque olea magnum vestire Taburnum.

plants, a, um. Non eft aptus equis ubacæ Locus, ut neque plants, Hor. Ep. L.

1, E. 7, 41. SYN, Æquis, levis, campeftris, æqualis,

Qui căult în place. vin kie tămen event îpsum, Ov. Trift. 3, 4, 171.

SYN. Ang ür, val clārās.
plātīnus, i. F. Nin li Buātānī piletanī, lēntāguē sörörē, Catul. 62, 290.
EPITH. Sterlhs, tinsignis, umi rāns, procērā, iltā, spivēstris, ārdūž,
sūbiīmis, litā, geniālir, frondēn, comān, umbrifērā; nūtāns, opācā.
VERS. Explicit hie froncēs elātānas geniālis opācās.

platet. Pāre sam platet, mini ce medicāmi in softi, Hor. Ep. 2, 2, 71. Gr. «Natua. EPITH. Portuosii, lītā, impla, cāpāx, Ingēns. V. Via. Plāte, onis. Pritis and migitique ream decumque Platema, Hor. Sat. Lib. 2. S. 4, 3. Per bespira infimis, qui Divini nonen obtinuit; natus codem die que Abolio. Natua vidipulus, abeforelis vero praveter fait. EPITH. Certopine, e. a. Libret fa, divinus, doctus, ingeniosus, solērs, sagāx, acūtus,

însîgnîs, celebris, facandiis, disêr ús.

plando, plan i, sona. Rode ceremos planter theafra Menandro, Mart. 5, 10, 9.

SYN. Applando, Cincilludo, est exploso. PHR. Manibus plando.
Minilio elifeo a fact. Plantsum manibus do. Celebres plantsus attoinee, et erinari. Praistum manibus do. Celebres plantsus attoinee, et erinari. Praistu probo, approbo, alsunto. Lætitja, plantsus probo, approbo, alsunto. Lætitja, plantsus probo, approbo, alsunto. Lætitja plantsus probo, et eliferno. Lætit tillo ad sidera voces. Gan. 11 blando vultu, lætis vöcibis, est gemina is plantsibus oftendo, testor, edo. prodo. VERS. Certatim ingenti celebrant nova gandia plantsus. Exultatque, et vox animo sia gandia dibert, est retinet, cobilet, ingens lætitiæ fertur ad aftra sonus. V. Gandio.

plaustrum. Não plusserio costant viciano, Sc. Virg. En. 11, 138.

SYN. Cumus, axis. EPITH. Volvens, grave, tiemens, tardum, quete
long, conten stre en, sonotum, stridilum, raucum, lentum, rabustum
WERS. Contenta cervice trabunt stridentia plaustra. Ducent Samaita

barbara plaustra loves.

plaūsūs, ūs. —— Tagīnā išnātā āmt āmtā plaūsū, Virg. Æn. 5, 506. SYN. Applautus. ācelamātio, ciāmöt, mūrniūt, stūdūum populā. EPlTH. Letis, alacīt, hildrit, solonnis, ciāmot, māgnüs, trīumphālis, festīvīs, contūs, māgnüs, ingens, effūsis, publicūs, thēātiālis, sēcūndūs, populātīs. Plaūsū sonāt, rēsonāt, pessonāt æthū. Plaūsū rēsonāt cītatectā sonotē. V. Plaudū

Plantin. Pounds ed exemplar 81. 217 p. 4 in the effections, Hor. Ep. L. 2. L. 58. Pota Commune, admedium from to atque elegans. EPITH. Jocosus, discretis,

factindus, ingeniosus, antiquus.

plebe us. K'x sam, am tiera quero plettius, it aquam, M.

SYN. Valgari .

plēbo, plebir. Forviaur, it reīrīs varīqa v flēbis, it īdīm, Hot. Sat. 2, 7, 25. SYN Pat vidēs, plebis, īs ; vālgas, populēs. EPITH. Ignārā, tūdīs, indictātā, īno milaie, tēmērariau līvīs, mūrībilīs, īmprādans, lōquāx, clāmēs, crēdūlī, hugnā, tahīdā, flūtā, āmēss, īnsārā, milesānā, āvīdā, hūmīlīs, īmā, īntīmā, vilie, inglotia, ceeh, audāx, mīsēra, ēgonā, procas, protevā, soditilotā, tūmultāda, īn caūtā, īn provīdā. PHR. Faex plēbīs, populī, ūrbīs. Vīlīr, tānās plēbechla. Faex īntīmā valgī. Tūrbā flotīdā inciltā plēbis. Valīma āc mūtābilē vālgūs. Plūcāt māgis mūbilē vālgūs. Sēditānīs āmāns, et vitūs āmīca nīvanats. Qvæ modo hūc, modo flectītur illie. Commetā fervens plebēcūlā bīle. VERS. Ac vēlūtī māgno īn popūlū cūm fæpē cödrta īfl Sedītio, tævītone ānīmūs īgnobīlē valgūs. V. Vulgus.

plectrum. viffinit ā lienā; tintīt ridits ā trā plēctrum, Ov. Met. 11, 168. SVN. Pecten. EPITH. Sonāns, reionāns, modillāns, īnsīgne, Aonium, Apēllīnitum, Photeūm, lene, tim ūltuesim, vocāle, deleg, blandum, rācians, auratum, facundum, sonorum, lepidum, canorum, loquax molles garrulum, querulum, gratum, eburnum. PHR. Movet argutæ mollia plēctra lyræ. Aonio tum tentat carmina plectro. Jam manibus citharami. jam pēctine pulsat eburno

Plējās, vel Plejas, diffyl. V. Pleiades.

Plčias čnima oft, letoque det, imperat, argum, Ov. Met. 670. Pleias, et oceani spretos pede reppulit amnes, Virg. Georg. 4, 233.

Pleiades, um. Non bec Plaiades fatiunt, nec aquosus orion, P.

Septem sellæ ante genua Tauri, alio nomine Vergiliæ. Ex Poetis, septem suit silæ Atlantis & Pleiones, quarum sex primæ Diis nupserunt, ultima vero Sisse pho mortali, unde minus apparet. SYN. Vērgiliæ, Atlantides. EPITH. Imbrifera, nimbola, undola, procellola, uda, madida, madentes, humidæ, nubilæ, mæstæ, tristes, vernæ, lucidæ, atlantææ. PHR, Atlantis nātæ, Atlantææ sororēs. Plējadum grēx, signa, minæ. Stellæ ratibus timendæ. Septem radiantia sellis Sidera.

Plēionē, ēs. Nympha, Oceani & Tethyos filia, uxor Atlantis, & mater Plejadum. plenus. Plenior ūt sī quos delectet copia jufto, Hor. Sat. 1, 1, 57.

SYN. Confertus, abundans, frequens, affluens, cumulatus, repletus, vel

īnteger, pērfēctus. plērāque. Plērāque dīfferāt, ēt præsēns īu tēmpus omīttut, Hor. A. P. 44. SYN. Multa, plūrīmā.

plerique. ut plerique solent, naso suspendis adunco, Hor. Sat. 1, 6, 5.

SYN. Mūltī, nonnūllī, non paucī, mārima pārs. plērumque.-Pārto agricola plērumque fruumur, Virg. Geo. 1, 300.

SYN. Sæpë, sæpius, frequenter, crebro.

plico, as. Quandoque coelum, ced liber, plicabitur. (Iamb.) SYN. Complico, replico, colligo, intorqueo, convolvo. rum, in spīrām, in nexus, in nodos duco, flecto, inflecto, tarqueo, implico, colligo. Plicas necto. Nodos necto, Gyros induco, infero membrīs. Intortum rēddo corpus. Intorqueo lacertos. Sese in sua membra plicare. Inflectunt immēnsa volumine terga. Dare corpore tortus. Squameŭs în spîram se colligit anguis.

plodo. V. Plaudo.

ploratus, us. SYN. Fletus, lacrymæ, luctus.

ploro. Ploratur lacrymis amisa pecunia veris, Juv. 19, 134. V. Fleo, Lacrymor, Lugeo.

Pluma. Pensilibus plumis, atque illinc despiciet nos, Juv. 1, 150.

SYN. Pēnna. EPITH. Vērsīcolor, levis, mollis, tenera, picta, micans. PHR. Vēstīs nātīva volūcrūm. VERS. Plūmæ vērsīcolorīs avēs. Volāt pēnnīs trepīdantībus ales. Vēloces agitat pennas. Vagis ferit æthera pennis. V. Ala.

plūmātilis. ars quod textierat vario plūmatilis, drsū, L.

et cantată tenet cum fusco liciă plumbo, L. EPITH. Līquidum, līquens, līvens, grave, flexīle, trāctābile, solīdum, VERS. Sŏlĭdō frēgīt cava tempora plumbo. vülnificüm.

plūmběŭs, ă, ūm. plumbea glans. EPITH. Lethifera, lethalis, fatalis, fulminea, emissa. PHR. Pila plumbea. Plumbeus globus, globulus. Mīssile, volatile, plūmbūm.

plumeus. Indumentă novos nezentem plumeă talis. Prud.

plūmosus. Sīc plūmosa novīs plangentīs pēttora pēnnīs, Ov. ad Liv. 109. SYN. Plūmiger: plūmā tectus, opertus.

Pluo, is. V. infrà post, Pluvia.

plūrēs, ĭum: plūrā. Plūrībās ājāruīt mēntēm, &c.—Hor. Sat. 2, 2, 109.

SYN. Mūltī, plūrīmī, plērīquē, frēquēntēs. PHR. Āgglomērātā, wel
numērosā, mānus, cohors, īngēntī āftāntē coronā. Māgnā comitante
catervā, Stīpātus, wel comitatus agmine longo.

plūrimus. Jamque afcendebant collem, qui plūrimus urbi, Virg. Æn. 1, 423.

SYN. Multus, vel longus, maximus.

plūris. attēndas, magis īllā jāvamt, qua plūris ēmūntur, Juv. 11, 16. SYN. Plūs, magis, vel caribs.

pluteus. Nec pluteum cadit, nec demorsos sapit ungues, P.

EPITH. Doctus: lībrīs opērtus.

Plūto, onis. odli it īpiž pātēr Plūton, oderž ibrorēs, Virg. Æn. 7, 337. Saturni & Opis filius, Jovis at Neptuni frater, Inferovum Rex. Proferpinam rapuit in Siciliā, uxoremque duxit. SYN. Dīs. ĒPITH. īmmnītis, izevās, dīrās, torvās, tētēr, fērox, āvīdās, āvātās, borrīdās, umbrosāts, plācīdās, sūpērbūs, trēmēndūs, īmpiūs, fērūs, crūdēlīs, bārbārūs, ferrēūs, pšecīds, inexorabilīs, profundās, ātēr, nigēr, pāllēns, pāllīdās, fquallīdās, stygrūs, Tārtārētis, Lēthæūs, Phlēgēthontæus, Infernūs, īmūs, Sātūmītis. PHR. Tārtārētis Jūpitēr. Stygrūs Jovis Frater. Dūx ārēbī. Rēx orcī. Rēx Stygrūs. Nigrī dominātor avernī. Noctis ārbītēr ūmbrārūmquē potēns. Sātūrnī tērtīūs hærēs. Cui trīplīcīs cēlsī fortūnā novīfaimā rēpnī. Ināmænā tēnēns rēgnā. Ūmbrārūm dominūs, cuī tērtīā rēgnā lāborānt. Rēx silēntūm. Tārtārētus Tyrānnūs.

Plūtonius, a, um. et domus exilis Plūtonia, quo, &c. Hor. Od. 1, 4, 17.

SYN. Tartareus, infernus.

pluvia. Cærulčus pluviam denunciat, igneus Euros, Virg. Geor. 1, 452.

SYN. Imber, nimbus. V. Imber, Ros, & Pluit.

pluit. Dum pluit, in terris, ūt possint, Sole reduelo, Virg. Æn. 10, 807. PHR. Gravidis, resolutis cadunt e nubibus imbres. Jupiter imbribus rigat arva, Præcipitant nimbi. Toto ruit æthere nimbus. Celo demittitur imber. Densissimus imber ingeminat. Nubes se solvit in imbrem. Nübibus Auster fundit aquas. Immensum colo venit agmen aquarum. Pluvias se solvit in undas æther. Densi funduntur ab æthere nimbi. Actus cœlo magnīs aquilonibus imber, largīs aquīs cadit, ruit, præcipitat. Largæ præcipitantur aquæ. Fædam glomerant tempestatem imbribis atræ Collectæ nubes. Multa terra madescit aqua. Præcipitesque cadunt toto æthere nimbi. Verberat imber humum, ruit arduus æther. Aqual nīmbosus orion Conglomerat. Nubibus alsiduis, pluvioque madelit ăb Austro Terră. Effusis decidit imber aquis. Colo descendit plurimus îmber. VERS. Ecce cădunt largi resolutis nubibus îmbres: inque fretum credas totum defcendere colum. Ruit arduus æther, et pluviă îngentî sătă lætă, boumque lăbores Diluit, împlentur folse, & căvă flumină crescunt Cum sonitu, fervetque fretis spirantibus aquor. Nulla dies adeo est Australibus humida nimbis, non intermissis ut fuit îmber aquis. Effusis îmbribus atra Tempestas sine more furit. ber, & Grando.

plūviālis. Quāntās āb ēccāsā vēniens plāviālibās bædīs, Virg. An. 9, 608. plūviūs, ā, ūm.——Aūt plāviūs dēscrībitār ārcās, Hor. A. Poet. 18. SYN. Plāviālis, plūviōsūs, īmbriser: nūbilūs.

poculum. Pocula si quando fava infecere noverca.

SYN. Scyphus, cálīx, crátēr, crátērā, pātērā, cārchēsĭūm. EPITH. Fimāns, spūmāns, aūrčūm, ārgēntčūm, gēmmčūm, lūcidūm, micāns, cindidūs, didum, ahenum, eneum, faginum, celatum. PHR. Valido spumantia Baccho Pocula. Perfecta argento, atque aspera signis. Miscot, præbet, líbăt, circumfert poculă dextra. VERS. Nec gemmeă poculă noîtris în lăribus lucent, wel nitent. Căpaces vină gravat pateras. Împiger hausit îpumantem păteram, ac pleno se proluit auro,

Dodagra. Scabiemque ferat, turpefque podagras, Virg. Georg. 3, 299.

Lītigāt, et podagra Diodorus, Flacce, laborat, Mart. 1, 99.

EPITH. Turpis, nodosa, sæva, immītis, dīra, segnis, ignava, inērs, lăpidosă, crudelis, moleftă, ăcerbă, împortenă, însomnis, acris, îmmedīcābīlīs, quērulā. PHR. Strīngēns, frangēns, contundēns ārtīculos. Pēdēs sævo rīgorē līgāns. Nullīs mēdīcābīlīs hērbīs. Pæoniā mājus ārtē mălūm. VERS. Töllere nodosam nescit medicină podagram. Secat îndīgnos sævă podagră pedes. Clamantes cum diră premit, vexatque podagra. V. Chiragra.

poemă, ătis. Pofiibus aff îxum dulce poemă săcris, Rutil.

EPITH. Pulchrum, facetum, divinum, facundum, SYN. Carmen. sacrum, Aonium, Pierium, dulce. PHR. Volvebam libros, et sacra poemata vatum. Sī novus excudat facunda poemata vates. V. Carmen.

pœnă. Quām timžo, wiētūs nē pœnās ēxigēt ājax, Juv. 10, 84. SYN. Supplicium: cruciātus, dolor, labor. EPITH. Miseranda, dūrā, miserabilis, triftis, funefta, fæva, atra, crudelis, cruenta, deformis, ăcerbă, dîră, înfâmis, miseră, hôrribilis, tūrpis, îmmānis, atrox. împiă. ĭnīqua, gravis, amara, immītis, suprēma, vehemēns, intolerabilis, vidlenta, inaudīta. PHR. Pænarum genus omne. Pana kelerum vindex. Crīminis ūltrīx. Genūs miserabile poense. VERS. Cūlpam poena premīt comes. Infanda per orbem Supplicia, et scelerum poenas expendimus omnes. Te trifte manebit Supplicium, votilque Deos venerabere seris. V. Punio, Labor, Dolor, & Supplicium.

Pænās dō. SYN. Pænās pēndo, expendo, lúo. V. Punior.

Pane. SYN. Fere, ferme, prope.

Poni. Ponuntque ferocia Poeni, Virg. Æn. 1, 302. V. Carthaginienfis. ponitet, uit. Nec te peniteat calamo trivifse labellum, Virg. Ecl. 2, 34.

SYN. Piget. VERS. Quo ferat īra sequar, factī fortalse pigebit. poenitentia. EPITH. Trīftis, moerēns, dolēns, amara, quērulā, ululans, frendens, inteffina, impatiens, pervigil, irrequieta, salūtifera, ūtinis. PHR. Crīmīnis ādmīssī dolor. Deum plācans. In melius vitam commutans. Quæ sontes lacrymis efficit innocuos. Quæ trahit innocuos imo dē pēctore fletus.

Pentitentia peccata expiare. PHR. Nefas omne eluere, detergere, abstergere, abstergere, abstere. Scelerum maculas, sordes, abster. Veniam peccato rogare. Pravos desuescere mores. În melius vitam vertere. Scelus omne făteri. Peccato indolere. VERS. I melior, veterum famam jam extīngue malorum. Exuerant fastus, moresque sinistros. Dum ratio, tempūsque sinūnt, simul īte frequentes; īte pīī, veniam factīs exposite vestrīs. Ite, animos pūrgate. Ūt versa īn mēlius, renovatīs morībus ūltro Placemus Superum Regem, quem crimine nostro Læsimus. Quos āh! tum gemitus, quæ tum sulpīria ab imo Pectore jam culpam falsus dedit ! Genās lārgo imbre rigābat, Pācem orāns, imoque trahens sūlpīria corde. Jamque animos penitus sensulque oblita priores sulpirat, veniant ēxārāns.

Poeta. Sape poetarum mindaita dulcia finxi, Maxim.

Nomen babet à œusis, facere & fingere: reverâ enim Poeta est, qui imitant ac fingendi artem babet. SYN. Vātēs. EPITH. Sōlērs, dōcttis, celebris, nobilis, facundus, disērtus, divrinus, illūstris, sācēr, īngēnīōsus, iadūstris, loguāx, lāscīvus, nugāx, eximiss, clārus, vīlīs, abjēcttis, īgnārus, Piērius, Aonius, à Musā & Parnass: Phebētis, Āpollinētis. PHR. Phæbī sācērdos. Mūsārum comēs. Āsslātus, āgitātus nūminē Phæbī. Dīgnus āonio choro. Sacro pērcitus æstro. Āpollinēta clārus in ārtē. Fēlīci cārminē clārus. Cojus Āpollo pēctorā cāstā movēt. Quēm cithārā dīgnatus Apollo ēst. Frondē trīumphālī rēdīmītus. Laūro cīnātus. Cuī sūnt fācilēs īn cārminē Mūse. Cuī doctus Āpollo pēculā Cāstālīs plēnā minīstrat aquīs. Quēm Pārnāssī dēsērtā pēr ārdus dūleis Rāptāt amor. Cuī cārminā sēmpēr, ēt cithāræ cordī numērosque intēndētē. Cujus Āpollinētum cārmēn āb orē sonāt. Pestæ illestre, Vīrgilīus, Ovidīus, Čatūlius, Homērus, Horatius, Mārtīālīs, Prēpērtūs, Tībūlius.

Pöēsis. ūt pīctūrā pöēsis trīt, quæ sī pröpiūs fizs, Hor. A. Poet. 361.
EPITH. Dīvinā, dōctā, facrā, blāndā, generosā, pötēns, celebrīs, īnclyta, nobilis, īngeniosā. PHR. Apollīnis, Phæbī, vel Mūsārūm fitdrūm, ān, fludiā, artes, opus, lābor. Pieriūm, Apollīneum fludium. Pieriūm dēcus, Apollīnei honores. Poēsis dīvinā vīs, blāndā potēftās, sācer honos, Carminis ārs īnclytā.

poeticus. Serva; fidis enim manare poetica mella, Hor. Ep. 1, 19, 44.

SYN. Apollineus, Pierius.

polio, īs, īvī, & ĭī, ītūm.—Squāmīs utrpēntum auroque polībaat, V. 8, 436. SYN. Pērpolio, expolio, lævigo, complano, exorno, excolo, orno, adomo: rado, abrado.

politus. Sēdibus în mediīs, îndo quod dente politum, Cat. 62, 48. SYN. Expolitus, lævis; ornatus, nitidus.

pollex, icis. Nec duris ausīm ladire pollicibus, Prop. 2, 5, 24. EPITH. Mollis, tener, doctus. V. Digitus.

polliceor, pollicitus sum.

Pollicitus; quæ te, genitor, sententid vertit ? Virg. Æn. 1, 243.

SYN. Pollicitor, promitto, spondeo. V. Promitto.

pollito, is, tiī, ūtūm. Pollitii orė dapas, viciis tūme arma capassam, V. 3, 234. SYN. Contamino, inquino, coinquino, violo, maculo, temero, determo, feedo, tūrpo. V. Maculo.

pollūttis. ērgo itēr ād rēgēm, pollūtā pācē, Lātīnum, Virg. Æn. 7, 467. SYN. Fædātus, violātus, tēmērātus.

Pollux, ucis.—Quid cum Polluce molefto? Mart. 5, 29, 5.

Jovis filius ex Ledâ uxore Tyndari Regis Lacomæ: frater Castoris, cum que immortalitatem communicavit. Ex utroque Geminorum span secreme Pete. V. Castor. SYN. Tyndărides; Ledæüs Oēbālides, ab Oebaliā su Leeoniā. EPITH. Piūs, immortālis, māgnānimus, generosus, sortis, cirus, Oēbāliūs, Lacon, Amyclæüs, Therapnæüs, ab Amyclis & Therapus, urbibus Laconiæ. PHR. Cæstibūs præstāns. VERS. Quō piūs astecti Castorá frater amāt. Quī fratem alternā morte redēmīt. Tyndārides frates, hīc equēs, illē pūgil. Tālis amyclæos non jūnxīt gratiā staut. Queīs vīta alternā morte redempta suit.

polius. īntonāre poli, ēt crēbrīs micāt īgnībūs ætbēr, Virg. Æn. 1, 94.
SYN. Āxīs. EPITH. Frīgīdus, ālgēns, glācīālis, inhospitus, inācels
sus, nīvosus, vel cælum, æthēr, olympus, Cælī cārdo, vērtēx, consess

polorum. V. Cœlum.

Polycletus. Culpavit statuas et Polyclete tuas, Mart.

ÉPITH. Dōctus, pérītus, PHR. Pölyclētēž manus. Pölyclētēum cælūm. Pölymnēstor, oris.

Te scelus accepto Thracis Polymnestoris auro, Prop. 3, 13, 55.

Rex Thraciæ, qui Polydorum occidit, auri cupiditate adductus, quod cum filio, Trojani belli tempore, Priamus ei commilerat. EPITH. Impiŭa, pērfidūs, înfidūs, īmmītis, crūdēlis, bārbārūs, avārūs; Thrāx. PHR. Odrysiūs, īſmārĭūs, Thrēicĭūs Rēx. VERS. Prædæ cāptūs āmōrē, Fās ōmne ābrūmpit, Pòlydōrum obtrūncāt. Et auro vi potitūr.

Polyhymnia, Polymnia, vel Polymneia. Eūterpe cobibet, nec Polybymnia,

Hor. Od. 1. L. 8. V. Mujæ.

Pölynīces, is. Oedipi Thebarum Regis filius, frater Eteoclis. Hi fingulari certamine congress, mutuis se vulneribus confecerunt. EPITH. Thebanus, Cadmeius, Cadmæus, à Cadmo Thebarum conditore, argivus, înfandus, dîrus,

sævus, nefandus, atrox, Qedipodionides.

Pölyphēmus.—Quāntī saut cavo Pölyphēmus in antro, Virg. Æn. 3, 641.

Gigas, Neptuni filius, unum in fronte oculum babens. In Sicilia latrociniis graffabatur, ubi eum Ulysse inebriavis, & aduso stipulo oculum eruit. EPITH.

Trūx, bārbarus, īmmānis, īmmītis, sērus, teiriblis, dīrus, rāpāx, coecus, Ætnæus, Siculius, Nēptūnius. PHR. Ætnæus Cyclops, pāstor. Ætnææ.

Nēptūnius īneciā rūpis. Lūmine fraūdatus Cyclops. VERS. Ēt quāntūs quālīsque cavo Polyphēmus in antro Lānigerās claūdīt pēcudēs.

Pölyxenä. Cassandra inciperet, scīssāque Pölyxenā pāllā, Juv. 10, 262.
Priami & Hecubae sslia, desponsata Acibili, quem in Apollinis templo, internuptiarum solennia, Paris interfecit. Patris mortem ultus est Pyrrbus, cæde Polyxenæ, post Trojæ expugnationem. EPITH. Förmösä, cāstā, pūdīcā, törtis, māgnānimā, innūbā, Phygtā, īliācā, Dārdāniā, Trojānā.
PHR. Priamēta vīrgo. VERS. Plācāt Achīllæös māctātā Pölyxenā mānēs.

Pomārium. ēft aliquid plēnīs pomāriā carpē-ē rēnīs Ovid. Epist. 4, 29. SYN. Hortus. EPITH. Fæcundum, frágrans ,640rum. PHR. Loca consita pomīs. Pomifer hortus.

pömifer, a, um. Ramoiis anio qua pomifer incubat arvis, Peop. 4, 7, 81 PHR. Pomi, vel pomorum ferax. Pomis frequens.

Pomærium. Longa për extremos pomæria congërë finës, Lucan. 1, 589.

EPITH. Löngüm.

Pomonă. Rege sub boc Pomonă fuit, qua nullă Lătinas, Ovid. Met. 14, 622.

Dea Hortorum & Fructuum, uxor Vertumni. EPITH. Lætă, felix, dives.

pompă. Lībrārūm cænæ pompă căpūtquë fūīt, Mart. 10, 31, 4. EPITH. Solennis, dives, superba, triumphalis, regalis, magna, magnifică, festă, ambitiosă, îngens, illustris, însignis, laurigeră, vană, inanis, funebris, sunerea. PHR. Solennes ducere, vel agere pompas. V. Triumphus.

pōmūm. Caūlibās aūt pōmūs it āpārtā vīvērēt bōrtā, Juv. 6, 18.

SYN. Mālūm. EPITH. Rotūndūm, rūbēns, dūlcē, mātūrūm, mītē, agrēftē, dūrūm, ácērbūm, putrē, pēndūlūm, frāgrāns, odōrūm, odōrātūm, redolēns, Neūstrācūm. PHR. Pēndēns rāmīs. Mōtīs rāmīs cadēns, cēdēns. Incūrvõs grāvāns, vel prēmēns pōndērē rāmōs. Dēdūcēntiā rāmōs pōnderē pōmā suō. Fætūs ārborēi. Dēmpti ārborē fætus. Aūtūmnī pōndus. VERS. Strātā jācēnt pāssīm suā quæquē sub arborē pōmā. Līcēāt pēndēntīā rāmīs Cārpērē pōmā mānū. V. Frudus.

N n 3 pomis.

pūmus. Tunc vielus abierė feri; tene insita pomies, Tib. 2, 1, 43.

SYN. Malus. EPITH. Facunda, ferax, fertilis, frondens, amera, is rilis, agretis. Neufriaca. PHR. Arbor pomifera. V. Abor.

pondero, as. Quam wieisis velie tacite prapanderae extl. Sat. Theb. 615. SVN. l'endr. expendo, appendo, perpendo, libro, Metaph. Discuio, e-

cŭtio: examino, zeltimo.

pondus, eris. Fanderibūlgus suīs confuerunt concită ferri, Lucr. 5, 425.

SYN. Onus, grăvicăs, sarcină, molês, eel momentum, vis. authorius
EPITH. Grave, leve, îngeas, sarcim, urgens, promum, îniquum, occisum. PHR. Humeros, eel mēmbra grāvāns, premens. Molēs immēmi, vāstā, vix strendā. V. Onus.

pone, ad. Pone subīt conjun, ferimur per opaca locorum, V. A.n. 2, 725. SYN. Pon, a tergo, retro, pon terga.

pono, posti i postitum.—Leviterque minas ponebat inanes, Lucr. 5, 1001. SYN. Depono, repono, colloco, loco, itatuo, conflicto, que insum, inpendo.

pons. Ponibus ūt crēbrīs tojūnt conīflère, žt ālās, Virg. Geor. 4, 27.
EPITH. Vālidus, fīrmus, solidus, āltus, celsus, excēlsus, sublīmus, ettes, camerātus, tutus, securus, fluviālis, ftrūctus, subfiructus, līgnēs, saxēus marmoreus, pensilis. PHR. Pontis ārctus, fornīx, cūrvāmus, molēs, sēmitā. VERS. Sāxēus Ingēntī quām pons āmplēctītur ārc. Ruēntis, feu venientis aquæ vīm subitām tolerāt.

pontifex, icis. Dicite, Pontifices, in sancio quid, &c. P.

SYN. Āntīftža, Săcērdos, Flāmen Præses, Præsul. EPITH. Relligios, piùs, sanctus, verendus, māximus, longævus. PHR. Saro-rum Antiftes. Vittis insignis. Pūra in veite retulgens. Tempora froot and vinctus, evinctus, redimitus. Vitta crines albente revinctus. Pūro crines velatus amictū. Cui nivea cingūntūr tempora vitta. pontificalis. āccēļsie titelis pomificālis konos, Ov. Trift. 3, 420.

1. Pontus, Mare, Mulia tamen latus triftia pontus babet, Ovid. Ep. 7, 56.

V. Mare.

2. Pontus. Pars Asiar minoris, (Virg. Ecl. 8.) Hās herbās, ātque, hæc Ponto mihi lectā vēnenā īpsē dēdīt Mærīs, nāscūntūr plūrīmā Ponto. popīnā — Fornīx tibi čt ūnctā popīnā, Hor. Ep. 1, 14, 21.

SYN. Ganea, culina. EPITH. Immunda, sordida, uncta, fumant, ti-

pidă, pinguis, tetră, infamis.

poplës, itis. īngēns ād tērrām dăplicāto poplite Turnus, Virg. Æn. 12,927. Brāsbiā, pālpēbræquē cādunt, poplitēļque procumbunt, Lucr. 4,950.

SYN. Genű. EPITH. Tremens, tremebūndus, tremulus, ager, libias, firmus, certus, fortis, validus, robūdus, nervosus, nēdosus, cūrvūs, iecūrvūs, sūccidus. VERS. Venetarī poplite cūrvō, flexō. Quā molli nodosus facit anternodia poples. V. Genu.

popularis - Gaudet popularibus auris, Virg. Æn. 6, 816.

SYN. Plēbēĭŭs.

populčus. Populčīs ādsūnt ēvīncīs tēmporā rāmīs, Virg. Æn. 8, 531. V. Populus, arbor.

populo, as, & or, aris .- Ferra Libycos populare penates, Virg. Æn. 1, 531. SYN. Depopulor, vano, rapio, prædor.

populosus. Tota curatur 18 pulosum funus in urbe.

SYN. Populo îngenti celebris, celebratus, Populis frequens,

3. populius. Vīetor ab Aurorā populius, et littore rābro, Virg. Æn. 8, 686. SYN. Gens, nātio, plebs, vūlgus. EPITH. Dīves, numetrosus, fortis,

bēllīcus, bēllātor, Mārtīus, Māvortīus, potēns, ārmīpotēns, aūdāx, īgnāvis, īmbēllīs, īncrs, īnconfrans, levis, timidus, fūgax, mollīs, hebes, Rolīdus, cēlebrīs, clārus, ūrbānus, comīs, honestus, cūltus, īncūltus, bārbārus. Čērox, fērus, crūdēlis. V. Pleb.

2. Populius, ārbor, Populus în fluviis, abies în montibus altis, V. Æ. 7, 66.

EPITH. Bicolor, alba, glauca, vividis, alta, procera, ardua, virens, frondens, ftabilis, lacrymosa, fluvialis. PHR. Ārbor Herculea, Alcidæ gratisima. Fluviis amica. Fluviininus gradens. Nutrita populius unda.

Alba comas. Prætexens virides undas. Phaetontias arbor.

Porcus.—Hæc porcus bödie comedenda relinques, Hor. E. L. 1. E. 7. L. 19. SYN. Süs. EPITH. Sördidüs, hortidüs, setiger, ipumieer, vülnificüs, hifpidüs, obicænüs, ipurcus, clamoeus, glandilegus, üdüs, ignavus, cenosus. PHR. Impatiens famis. Immundo se flumine volvens. Luto se völutans. Gaudens cæca immundaque palūde. Semper amīcus Sordibus. Ölido confuetus vivere ceno.

Porrigo, exī, ectum. Porrigitur ; roftroque immanis, &c. Virg. Æn. 6, 597.

SYN. Exporrigo, tendo, intendo, extendo, protendo, expando.

Porro, Adv. Nec porro rerum genitales, auctificaque, Lucr. 2, 571. Multis porro vides, ques sepe elusus ad ipsum, Juven. 11, 9.

SYN, Demum.

Pörrüm. Vērūm sēu pīscēs, sēu törrum, ēt cæpē trūcīdās, Hor. E. L. 1. E. 12, 21. EPITH. Sēctīvūm, sēctīlē, ölēns, ölidūm, sălāx, gravē, capitātūm. Tarēntīnūm, à Tarento urbe Græciæ.

Porsēnā, vel Porsēnnā. Etruriæ Rex, qui Romanis bellum intulit, ut Tarquinium resitueret. EPITH. Mināx, māgnānīmus, generosus, fortis, superbus,

potens, Thuscus, Ethruscus Rex, vel Tyrannus.

portă. Pērtārum viriles, et cece mārtē rētiflunt, Virg. Æn. 2, 335. SYN. Jānūš, valvæ, förēs, ödlüm, līmēn, adītus, poftēs, vēstībūlūm, portīcis. EPITH. Ærātā, vāllātā, ferrēā, stābīlīs, āhēnā, strīdens, vāllātā, claūsa, firmā, līgnēā, dūrā, āpērtā, pātēne, ōcclūsā, ænēā, ærēā, ārdūā, māgnīfīcā, supērbā, ādāmāntīnā, robūstā. PHR. Præclūdērē portās, Serām postībūs āddērē. Pāndērē vel reclūdērē portās, Pottās præbērē pātēntēs. VERS. Portām convērso cārdīnē torquēt. Dīræ fērro ēt compagibūs ārctīs Claūdēntūr bēllī portæ. V. Janua.

pāgibus arctīs Claudentur bellī portæ. V. Janua. portendo, dī, tum. Nunc repēto bæc generī portendere debitā noffro, Virg. Æ.

3, 184. PHR. Prædīco, præmonstro, ostendo. V. Prædico is.

portantum. Quāli Portentum neque mīlitāris, Hor. Od. L. 1. O. 22, 9.

SYN. Prodigium, monstrum, omen. EPITH. Horrendum, terribile, stupendum. V. Monstrum.

porto, as. Pērtica suļpēnsos portabāt longa manīplos, Ov. Fast. 2, 117.

SYN. Gero, gefto, fero, effero. Sūftineo, tollo. V. Tollo. porticus, us. Tilos porticibus Rex accipitebu in amplis, Virg. Æn. 3, 353. SYN. Veftibulum, ātrium, limen. EPITH. Superba, iplendida, māgni-ficā, spātīosā, āmplā, pulchra, pīcā, aurātā, mārmoreā, nobilis, āntiquā, excela, sublimis, cameratā, ingens. PHR. Porticus aulæīs nobilis āt-

tălicis. portitor, oris. Portitor bas borrendus aquas et flumina servat, V. Asn. 6, 298.

SYN. Nāvită, rēctor.

ı

į

portus, us. Voi evitis noftræ portus requiejque seneta, Mart. 4, 25, 7. SYN. Littus, rīpā, orā: stato, ostrā, orum. Metopb. Persugium, löcus tūtus. EPITH. Tutus, securus, quietus, plācīdus, trānquillus, amenus, optatus, quæsītus, cāpāx, sinuosus, curvus, recurvus. PHR. Status tūtīsama nauts. Sēdēs grātīsama nauts, benesīda cārīnīs. Tuta optatā

guere, explere, sedare, competeere, levare. Ora fontibus administ Sirim de fonte levare. Vino, lymphis guttura alpergere. Vino e prolucie. Merum faucibus haurire, trabere. Non parcere cadie. To. tos evacuare cados. VERS. Per æftum, dulcis aque sallente ettim refinguere rivo. Currentem ilignis potare canalibus undam. Petert ? vīvīs lībandas fontibus undas. Pocula sunt fontes liquidi, Totum prope faucibus occupat amnem. Explenda eft sitis ifta tibi, qua perditus ardes. Cum canibus timidi venient ad pocula damae. Ārīda non sitiens ora levabis aqua. Non fontibus ullis affuetus prohibere sitim, Fontibus et fluviis, puteisque capacibus hærent. Huc ipsi potum vemient per prata juvenci. Relevant, eel afpergunt multo pectora sicci mero. Vīna fügit gaudetque meris abltemius undis. Crateras marne ftătuunt et vină coronant. Vinoque levant curalque, sitimque, V. Haurie, & Ebrius.

potor, oris. Poreres biledi media de motte Falerni, Hor. Ep. 1, 18, 19. SYN. Bibax: potator.

rotus, a, um. Pompa, senem potum pota trabebat anus, Ov. Faft. 3, 541. SYN. Potatus, vel ebrius.

menacutus. Ques ubi viderum, predeute cufpidis baftas, Ov. Met. 7, 111. SYN. Acūtus, tenuis.

præbčo. Præbebant cæsī balti a lenta boocs, Prop. 4, 11, 22.

SYN. Do, tribuo, portigo, offero, largior, vel suppedito, minifire, ěxhĭběo.

praccédo, praccélsi. Nec tardum opperiir, nec pracedentibus info, Hec. Ep. 1, 2, 71. SYN. Antécedo, praverto, antéco. Practuro, pragidity, praco. VERS. Turnus ut anté volans tardum pracelestat appendit, prace.

præceps, cipitis. Præcipites; ūt saxa jugis abrupta, &c. Juv. 6, 648. SYN. Præcipitans, ruens, cadens, vel arduus ; præruptus, abruptus, præāltus. Metaph. Temerārius, inconsultus, imprudens.

præceptor, oris.

Difce libens, tetrici nec præceptoris babenas, Auf.

EPITH. Doctus, solers, sollicitus, amicus, severus. V. Magifer.

præceptum. Sed tu desine velle : Deum præcepta weuti, V. Geo. 4, 448. SYN. Mandatum, julsum, julsus, jus, imperium, placitum, monitum, præscrīptum. EPITH. Du.em, trifte, moleftum, grave, amīcum, gratum, salutare, salutiterum, sanctum, venerandum, verendum, perium, Decakgus.

præcido, cidi, sum. antenor conset belli præcidere causam, Hor. Ep. 1, 2, 9. SYN. Seco, reseco, feindo, cædo, incido, amputo, exseco, difeindo, re-

V. Scindo.

przecino, is, ui. Carmine cum magico pracinuisse: anus, Tib. 1, 5, 12. SYN. Cantum inchoo, vel prædico, is.

præcipio, cepi, ceptum. Quicquid præcipies, efle brevis; ut cite dilla, Her. A. Poet. 335.

SYN. Mando, jubeo, împero, przescribo, înjungo, cdico, V. Jubeo. przecipito. Pracipitat, suadentque cadentia sydera somnes, Virg. Æn. 2, 9. SYN. Adiod, Deturbo, dejicio: detrudo, excutio, exturbo, projicio. Paffive ruo, cado, corruo, prolabor, concido. PHR. Præcipitem mittěrě, agěrě, adigěrě, impellěrě, projicěrě, ex alto detruděrě, wel propellète corpus. Volvi în præceps. Præceps agor, feior, în præceps rueie, Libi. Se dare præcipitem. VERS. Præcipitem liquidas projecit in undas. În măre przecipitem puppi deturbăt ab alta. Invisum boc detrude căput sub tartară telo. Hic toto praceps se corpore ad undas Misit. Præcipitemque îmmanî türbine adegit. Præcipitem scopulo atque îngentis turbine saxi excutit. Non fugis hinc præceps, dum præcipitare potestas? Pater omnipotens adigat me fulmine ad umbras. V. Merse. Sterno, & Ruo.

pæcipue. et ques præcipue fugiam, properabo fateri, Juv. 3, 59.

SYN. Præsertim, imprimis, potissimum.

præcipuus. ipsis præcipuos ductoribus addit bonores, Virg. Æn. 5, 249. SYN. Māximus, ēximius, præclārus.

præcīsus. Stābāt ācūtā silēx, præcīsīs ūndiquē sāxīs, Virg. Æn. 8, 233. SYN. Excīsus, abruptus.

præclarus. imă tenes quid me præclară stirpe Deorum, Virg. Geo. 4, 233. SYN. Eximius, însignis, præstans, clarus, conspicuus, illustris, inclytus. præcludo, præclusi, um.-effügium præcludit et omne, Lucret. 1, 974. SYN. Claudo, Intercludo, occludo, obstruo.

præclūsus. Haud aliter letbī præclusa eft janua menti, Lucret. 1, 820.

SYN. Öcclūsus, clausus.

praco, onis. Victorem magno praconis voce Cloanthum, Virg. Æn. 5, 245. SYN. Büccinator, edictor, vel laudator.

præconium. Carmina veftrarum peragunt præconia rerum, Ov. SYN. Encomium, laus.

præcordia, um. Quondam etiam victis redit in præcordia virtus, Virg. An.

2, 367. SYN. Viscera: întimă cordis, pectoris. V. Cor, Viscera. præcoquus. Vilia maternis fueramus præcoqua ramis, Mart. 13, 46. præcox, ocis. insită præcocibus surrepere persică prunis, Calph. SYN. Præmātūrus, præcoquus, immātūrus, crūdus.

oræcurro, præcucuri, & præcurri.

Dei percenis præcurri filium, [lamb.] Prud. Cath. 7, 47.

SYN. Currendo præčo, antěčo, præcedo.

prædi. Convectare juvat prædas, et vivere rapto, Virg. Æn. 7, 740. SYN. Exuviæ, spolia: rapina, furtum. EPITH. Dives, opulenta, ingēns, öpīmā, optātā, spērātā, rāptā, nocturnā, pārtā, ācquīsītā, vīd-lēntā, bārbārā, bēllīcā, hostīlīs, cruentā, sordīdā, avidā, turpīs, nefāadă, diră. PHR. Victo ex hofte relatæ, ereptæ, partæ exuvise. Hoftilis gază, supellex. Prædam ex hofte rapere. Prædam-hoftibus eripere. Spolia hosti detrahere, ab hoste reterre. Spoliis gaudere. Exuvias deleto ex hoste referre. Spoliis onustum redire. VERS. Non habet evēntūs bārbara præda bonos. Prædam alservabant, hūc undique Troja gază, încensis erepta ădătis, mensæque Deorum. Crateresque auro solldī, captīvaque vestis Congeritur. V. Prædor, Furtum, & Triumphus. p ælator, oris, 2 long. V. Prædo.

prædico, as. Tollitur, antiftes prædicat unde Deum, Prud. Peri. 11. 226. SYN. Cělebro, měmoro, comměmoro, laudo, jactico. V. Laudo, Concionor.

prædico, xī, chim. De celo tactas memini prædicere quercus, Virg. Ecl. 1, 17. SYN, Prænuncio, vaticinor, præcino, antemoneo, præmoneo. PHR. Fŭtūră, vel vēntūră ăpērio, pando, expedio, cano, moneo, nūncio, denūncio. Casulque futuri signa dat. Pandere fatidicis venientia fæcula dictis. VERS. Prodigium canit, et triftes denunciat īras. Tālia dīvino fuderunt carmine fata. Sic migna sacerdos eft mihi divino va-**E**l<u>E</u>aioir ticinātă sono. Öblemiquă cănēs, împortūmeque volūcrēs Sīgnā dābānt, Vēntūrām mēlīus præsāgīt nāvītu noctēm. Tunc čtiām fātīs āpētīt Cālsāndrā fūtūrīs orā, Dēi jūlsū. Vātēs, cūm mūlta horrēndā monērēt. Hos mihi prædīxīt lūctūs. Sæpē mālum hoc nobūs, sī mēns san lærā fūisēt, Dē celo tāctās mēmini prædīcērē quērcūs. Sæpē sinīstrā cāvā prædīxīt āb īlicē cornīx. Quīn adēās vātēm, prēcībūsque orācūlā potcās, ipsē cānāt, vocēmquē volēns, ātque orā rēsolvāt: īllē tībi Itāliæ popūlos, vēntūrāquē bēllā ēxpēdīct. Quæ Phæbo Pātēr omnīpotēns, mīhi Phæbūs āpollo Prædīxīt, vobīs Fūriārum ēgo māxīmā pāndo. Quod sī vērā cānūnt fācrīs orācūlā tēmplīs. V. Auguror.

prædiölüm. V. Prædium.

præditus. Haud igitur conftant divino prædita sensu, Lucr. 5, 14g.

SYN. Compos, cumulatus, ornatus, auctus, decoratus, insignis, illūtris, præstans, pollens, munitus,

prædīves, itis. Jam vēro întētīis prædīvitis ūrbe Latini, Virg. Æn. 11, 213.

SYN. Dīves, opulentus. V. Dives.

prædium. Sērviti oppidius Căntii dit prædiă divēs, Hor. Sat. 2, 3, 168. SYN. Villi, fundus, poiscisio, sgēr. EPITH. Cultum, omniferum, ferax, fērtilē, fœcundum, excultum; prétiosum, eximium, dives. V. Agr. prædo, onis. His colluctamur prædonibus, us sacră nobis, P.

SYN. Prædator, für, latro, grassator. EPITH. Insidiosus, sceleratus, înfestus, functus, grassans. PHR. Insidians viatoribus. V. Far.

przedőr, āris. Pradārīquž lipās jūļūi, pēntimquž mövērī, Virg. Geo. 1, 130. SYN. Fūrör, dēprædör, ſpölio, pöpülör, dēpöpülör, dīrīpīo, rāpīo, ērīpio, compīlo, expīlo. PHR. Prædās ago, rāpīo, aūféro, vērto, āvēro, convēho, convēcto. Hoftīlēs exercere rāpīnās. Vī prædās quæro. Trītī ſpòliāre rāpīnā. Vīvēre rāpto. Īnfēttāre vīas. Prædām fācere, wiexērere. Prædā pötīrī. Rāpīnā tollēre, ērīpēre, ſpòliāre. Spölīs, wel viölēntā rāpīnā vītam agitāre. Viātūres bönīs ſpòliāre. Agrōs lātē vāftāre, popūlārī. Āffuēſcere prædæ, rāpīnæ. VERS. Dē māgno ēft prædā petēndā gregē. Non nos aūt fērro Libýcos populare pēnātes Vēnīmūs, aūt rāptās ād līttorā vērtēre prædās. Convēctāre jūvāt prædās ēt vīvēre rāpto. Ārva alīenā jūgo prēmēre, ātque āvērtere prædas. V. Prædā, Furor, aris; Vaſto, Rapio.

præco, præis, præit. et venit, ftella non præcunte, dies, Pedo.

V. Supra Pracedo.

præfārī. Præfātūs dīvās sölfö rēx īnfīt āb āltā, Virg. Æn. 11, 301. SYN. Prælöquör. vel īnvöco.

præfero, prætuli, prælatum.

Præferimus mánibus vittās, āc vērbă precāntum, Virg. Æn. 7, 237. SYN. Præpono, antelero. PHR. Potius duco, pluris facio, æstimo. præsicio, præseci, sectum. Custos præsicitur later, &c. Cl.

Nequicquam lūcis Hecate præfecit avernis, Virg. Æn. 6, 118.

SYN. Præpōno. PHR. Curæ māndo, dēmāndo, impērium dō, tribuo, Cum summo impērio mītto. Rēgēndum trādo, committo impērio, vel ditionī subjicio, Se.

præfigo, is, xi, xim. Pācēm örārē mānu, præfigere puppibu: ārmā, Virg. Æn. 10, 80.

SYN. Affigo, figo. V. Figo.

prægnans. Cisseis prægnans, ignes enixa jugales, N.

SYN. Grăvidă, fœtă, grăvîs. PHR. Grăvem ferens üterum. Grăvem ferens maturo pondere ventrem. V. Gravida.

prægravis,

prægrāvis. Dēcidit bybērno prægrāvis unda gilu, Mart. 4, 18, 18, 4. V. Gravis. prælātus. Nēc bonus Eurytion prælāto invoidit bonorī, Virg. Æn. 5, 541. SYN. Præpositus.

prælium. Quēmquē side rāpiūnt scēlērāta in prælia cause, Lucan. 2, 251. SYN. Cērtamēn, pugnā, conflictus. EPITH, Horridum, sævūm, sen, dīrūm, scēlēratum, insandum, turbidum, violentum. PHR. Prælia miscēse, insis. V. Pugna.

prælūdium, - ād superos; bac sunt pralūdia ad aftra, M.

prælūdo, is, sī, sūm. ītīibus, ēt spārsa ad pugnām prælūdit arēnā, Virg. Geor. 3, 234.

SYN. Præcino, vel vires tento.

prælūm. Cēlāquē Prælērūm fūmēsīs dērīpē tētīs, Virg. Geor. 2, 242.
EPITH. Spūmāns, mādīdūm, ēbrīūm, Fālērnūm, Cāmpānūm, Pēlīgnūm. VERS. Ēbrīā fpūmābānt cālcātīs prælā rācemīs. Non hæc
Pēlīgnīs āgītūr vīndēmīā prælīs. Vīnāquē fūndūntūr prælīs ēlīsā fālētnīs.
præmātūrus. Non præmātūrī cīnērēs, nēc fūnūs ācērbūm, Juv. 11, 44.
SYN. Præcēs, præcēquīs.

piæmiūm.—Mēritaque expētēmt præmiā palmæ, Virg. Æn. 5, 70.

SYN. Mērcēs, prētiūm, mūnās, dōnūm, frūctūs. EPITH. Māgnīfīcūm, īnsīgnē, āmplām, ēximiūm, lārgūm, opūlēntūm, dīvēs, prētīōsūm, īnsīgnē, samplām, ēximiūm, lārgūm, opūlēntūm, vēš, prētīōsūm, īngēns, mēmorābilē. Præclārūm, jūftūm, mērtūm, vēdennē, rēgūm, vilē, pārvūm. PHR, Prētīī mērcēs. Ēxāctī lāboris, vul ēximiæ vīrtūtīs honos, frūctūs, solātīā. Præmiā jūftā lāborim. Quæ victot tūlērāt. Mēritæ præmiā pālmæ. VERS, Lārgāquē māgnānimūs ftāttūtē tībī præmiā prīncēps. Præmiā quāntā bonos mānēant. Trēs præmiā prīmī āccīpīēnt. Quæ dīgnā vīrō prō tālībūs ausīs Præmiā polsē rēār solvī? Mīhī sī mērcēs ērēptā lāborum ēft. Īnvītāt prētīsā animos, ēt præmiā ponīt.

Præneste, is .- Prænestinæ fundator defuit urbis, Virg.

præpáro. Sülcēs et vīnētā crēpāt mērā; præpárāt ālmēs, Hor. Ep. 1, 7, 84. SYN. Páro, āppāro, compáro, instruo, orno, ādorno, ordino, compono. VERS. Animēs āptēnt ārmīs, pūgnæquē pārēnt sē. Illī sē pūgnæ āccīngūnt. Āccīngūnt omnēs opērī. Propūgnācilā bēllo Tūtā pārānt. Rēbūs jām rītē pārātīs. Cūrsūmquē pārārī impērāt.

præpěs, čtis. es völucram linguas, et præpětis ömină pennæ, Virg. Æn. 3, 361. SYN. Celer, velox, citus, pernix, concitus. V. Celer.

præpono, posui, positum ----Frondi præponere öliwam, Hor. Od. 1, 7, 7. SYN. Præfero, antesero, wel præsectus.

præpositus. at puto præposita est fuscæ mibi candida pellex, Ov. Fast. 3, 493. SYN. Prælatus, vel præfectus.

præpostěrůs, Mēmbrörum üt nünquam existat præpostěrůs ordo, Luc. 3, 621.

SYN. Præprojetus, petrestůs, præmaturůs, præcox, Intempestivus.

VERS, omniă năturæ præpostěrá legibus ibūnt, parsqué stům munda nüllá ténebit tět. In cápůt altá suum labentůr ab æquore retro Flümină, conversis Solqué récurret équis. Flüminăque ad caput incipient revocare liquores, V. Imposibile.

præripio, is, ripui, reptum.

Līttörā prærīpēre, et vēnīēntēs pēllērē tērrā, Virg. Æn. 10, 277. SYN. Rapio, aufēro, vel occupo.

præsagio, īs, īvī, & ĭī. Vēntūrām meišūs præsāgīt nāvitā nottēm, P. 3, 11, 5. SYN. Præsēntio, præsēntifco, prævideo, aŭguror, vāticinor, prædīco, præsāgium. Vērā prēcor frānt timidæ præsāgiā mēntis, Ov. Pont. 2, 8, 57. SYN. Aŭguriūm. onen.

**3779** 

Antiqua Mores Respicit humande, de Alemanan Spi ber. et tenues Teucrum res eripe lethe. Mune sile & cu Minerva, meis. Inceptis annie, Diva, meis, afficia lieth ph f sperare salutem. Quam cives rapitere feri. Parette supplicibut, ribb eliccirrite notrie, o patrier jam sola salie, minerica tillimus. V. A. lier. & Place.

weces. et damis alternas accipimufque preces, Ov. Faft. 1, 176, SYN. Precatio, vota. EPITH. Blands, pis, hamiles, bistime, & tente, ardentes, importune, akidue, continue, reparitit, filiche, sallicitu, fieranimu, crebene, potentes, inanes, irritus, cullin, vinn. & biles, supplices, jufte, timide, solemnes. PHR. Veshi pretanti n. gantii, supplicii. Supplex votum. Precum pietus, vis. Dun pietus. VERS. Flechitur iratus voce rogunte Deus. V. Prest path. pol Pracu. procie, acis. ignifcat; copiti ant prider illi mil, Tibul. 1, 2, 14.

SYN. Oro, obteftor, obsecro, rogo, deprecor, invoco, implere, peto, postilo, supplico, supplex peto. PHR. Voca precde. In wil peto, poznio, suppinto, suppinto peto valo. Votis, precion. in va vico. Votis, precibis, procéquir, exposco, sollicito, fitzigo: illio, vézéror. Préces fundo, feto, Aŭxilio voco. Süpplice voli, fesi poplite, manibus supinis obtéfior. Ante pides volvor, producant di-plex. VERS. Blandas manus ad'genda tendêns, voce mistrandi sipit. Duplices stipplen tendens ad sidera palmas. Dum voce supplen di

thure placabit Numen. V. Auxilium Implore, Ore.

\* Prites audio. PHR. Patces accipio. suspicio, admitto, percipio, estable, pečcibus, votis, optatis annuo. Oranti, precanti annuo, faveo. Oranti făciles, plăcidas vel benignas aures prebeo. Do me făcilem votas. 14 tenta, facili, placida aure preces excipio. Precibite fector, mitte, placor, mollior. Preces non fperno, non aversor, mon det Audīre preces et vora precantum. VERS. Precibes mulla repuls Att. încalsum non sinit îre preces. Alma părens, făcilem vulcum ne avere recanti. Newe humiles dura respice mente preces. Caperat aufitus jam mītior īra Senatus inflēcti, et sensim lenīto pēctore julia emailie préces. V. Exaudio, & Placo.

Prices non audio. PHR. Preces sperso, aversor, despieso, megligo, contemmo, resputo, repello. Preces aure surda, od dura resputo. Precibus, precanti aurem nego, occludo, claudo, surdas aures practes. Preces non accipio, suscipio, &c. Spernere, despicere vota rogantie. V.

Crudelis, & Preces Audio & frafira.

prehendo. at vero caepitque loqui dextramque prebendit, Ov. Met. 7, 89. SYN. Prendo, capio.

prēlūm. Vināgue fundāntur prēlīs ēlīsā Falernīs, Prop. 4, 6, 73x V. Prehm.

premo, prelsī, prelsum.—Late jam tum ditione premebat, V. An. 7, 737 SYN. Comprimo, constringo, calco, protero, opprimo, urgeo, inte, vězo.

V. Prafter. prēstēr.

pietiosus. auro deterior, fulvo pretiosior are, Ovid. Met. 1, 115. SYN. Carus, magni pretii, sumptuosus, superbus, munificus, eximile, ēxcēllēns, præstāns, ēxquīsītus, præclārus.

٠. :

pretium. Mors pretium tardis, ca lex certaminis effe, Ov. Met. 10, 572.

SYN. Mērces, vel præmium. V. Præmium.

Priamte. Vin Priamin tanti, totaque Troja file, Ovid. Ep. 1, 4.

Trojæ Rex, à Pyrrbo interfectus post urbis expugnationem. Laomedontis filius. SYN. Laomedontiades. EPITH. Dardanius, Trojanus, dives, potens, Martius, infelix, miser. PHR. Dardanus, Laomedontius rex, rector, hēros, senex. Superbus, potens Regnator Asiæ.

Priapus. Gallo turpius eft nibil Priapo, (Phal.) Mart. 1, 36, 15.

Bacchi & Veneris filius, natus Lampfaci, prope Hellespontum, Beus bortorum Lascivia infamis. SYN. Lampsacides. EPITH. Turpis, lascivus, infamis, salax, protervus, rubicundus, ruricola, frugifer, pomifer. PHR. Deus Lampsacius, wel Hellespontiacus. Hortorum cuftos, alumnus, tutela. Dous, præses. Ruber hortorum Deus, et tutela Priapus.

pridem. Primus ad extremum similis sibi, non ita pridem, Hor, Art. Poet,

254. SYN. Dūdūm, jāmdūdūm, jāmprīdēm.

prīmævus. ēt Lycus ēlāpsī, quārum prīmævus Helēnor, Virg. Æn. 9, 545. SYN. Senior, vel longævus, senex.

primates, um. Discite primates orbis, qui sceptra teneiis, M. V. infrà Proceres.

primitiæ. Mittere primitias et fingere liba Priapo, Tibull. 1, 9, 3. SYN. Prīma dona, mūnera, vel prīmordia, exorsa, orum. EPITH. Faustæ, novæ.

prīmo. ab miser et sī quis primo perjuria celat, Tibull.

SYN. Prīmum, principio.

į

prīmordium .- Numeris veterum primordia rerum. P.

SYN. Exordium, principium, exorsă, orum, vel origo, vel rudimentum, týrôcĭnĭūm.

prīmus. Strīctā pārātā nēcī: vīx prīmī præltā tēntānt, Virg. Æn. 2, 334. SYN. Prior, vel prīncēps, vel præcīpus.

princeps, ipis. o dulce inwieti Principis ingenium, Mart. Spect. 20, 4.

SYN. Prīmus: præses: Rēx, dūx. ĒPITH. Inclytus, bēllīger, īllū-firis, mītis, jūstus, potēns, fortīs. PHR. Rērūm cuī māgnā potēstās. Populos sub ditione tenens. Ad præmia velox. Ad pænas tardus. Qui novīt servārē pios, ēt plectēre sontēs. Vīcerīcībus īnclytus armīs. In-gēnuās quī fovēt, wel protēgīt ārtēs. V. Rex, Dux.

principium. ab fove principium Mufa, fovis omnia plena, Virg. Ecl. 3, 60. SYN. Initium, primordium, vel origo, fons, caput, auctor, causa, vel coptum, inceptum. V. Initium, & Primordium.

prior, oris. Verbis Roma prioribus loquaris. (Phal.) Mart. 10, 72, 13.

SYN. Prīmus, vd Præstantior, meljor.

Būccină cogebat priscos ad verba Quirites. V.

SYN. Antīquus, vetus, vetuftus: longævus, annosus, senex.

prīstinus. In nemus umbriferum conjux ubi pristinus illi, Virg. Æn. 6, 473. SYN. Prīmus, prior.

prīvātus, ā, um. Prīvātās ūt quærāt opēs, ēt tāngere vitet, Hor. Ep. 1, 3, 16. SYN. Orbatus, foliatus, nudus, nudatus, exutus, viduatus, caisus, vel proprius, singularis, vel mūneris expers, privatam vitam agens.

prīvo. imposita baud unquam misera f ormidine privet, Hot. Sat. 2, 7, 77. SYN. Spolio, expolio, orbo, nudo, denudo, eripio, aufero, adimo.

prius. SYN. Ante, citius.

pro, Interject .- abscīssă comas, pro Jupiter! ibit, Virg. Æn. 4, 590. SYN. Heū.

pro, Præpol. Pro molli viola, pro purpurto narcisso. (Sp.) Vir. Ecl. 5, 381. N. Loco, vice, vel propier, vel jūxta.

Proavis. Cui genus a produis îngens, clarumque pateina, M. V. Acus.

moditio, Juli .- Tain suit pollitione Peligi, Virg. Rn. 2, 84.

Sans, como certicia. EPITH. Perfidă, împiă, fcelerată, îrcini, or a wreat mich.

princi de de Ann. de de de practitor intimo. (Alcaic.) de see calles a tales, valer, mendan, versutus, malus, metuendus, co White Same a seek. V. Populas.

avia ... imāra prīmā qua prādītā sāmnā. Virg. Æn. 1, 474-

minn .... Que un fife dies, üt effet prodere fürem ? Juv. 19, 29. Office and in

F. To amilia alius producitur æger. S.

.... en nadende, protraho, profero: prorogo: diffirm to a commission primávêo.

81 5 Service on the temeto.

ma famma projana pie. Ovid. Faft. 6, 440. And the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of t

V logie.

- m. ja. č. čestra, &c. Vir. An. 6, 695 The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th Programme Action Co. Co.
- an come Nation . The state profits amicam. Hor. Ep. 1, 18, 2 V 2. 34.

. Charge prefetite Lia. P.

MAN CHARLES AND

न के हैं के क्वार वेरियेन्यर. Hor. Ep. 1, 13, 16 Le paro. Perceptinas cras peter.

VERS. Necue extra tecta fetam. and the patient of paras Italiam petere it 

But the Contract of the Ovid.

11 con ... et erinde tefter, significo, vel exerces

Characa Buy to But the think the M.

St N which the productive explice, code, concide, diffipo, finds porto and the supplied post annum. Viz. Æn. 9, 326.
SYN: I had die

Mate le nillan. ane eine bei ber ge fabrigalt bante. V. Geo. 4, 25. Me. mi vo. gr. manes liber, effice, defibe, delabor, fugio, feith Maria V. Car.

S. fort er get Led delitt paggi frien. Ov. Triff. 5, 2, 62. pittete. ceil. V. Exal.

mitali, profisim.

Vīx čā. cum lacrymās oculis jūturna profudit. Virg. Æn, 12, 154. Æquera profudit toto nascentia ponto. Manil.

SYN. Fundo, effundo, vel disperdo, dissipo, prodigo.

Profundus. --- Nemus, et sylvæ intonuere profundæ. Virg. Æn. 7, 515. SYN. Altus, cavus, depressus, imus. "PHR. Vastoque profundus hiatu. āltiŭs în præcēps patens.

Profusus, a. um. - Fletus super ora profusus. Ovid.

āt Græcus poftquam eft itali profusus aceto. Hor. Sat. 6, 32. SYN. Fūsus.

progenero. Progenerant aquila columbam. (Dact. Troch.)

SYN. Genero.

progenies, iei. Progeniem sed enim Trojano a sanguine duci. Virg. Æn. 1, 23. SYN. Próles, soboles. V. Genus.

progenitor, oris. et forti genitore, et progenitore Tonante. Ov. Met. 11, 219. SYN. Genitor, parens, pater.

progenitus. Progenitos fulsifise doces, boc coelitus aftra. P.

SYN. Genitus, generatus, natus.

Progne, es. Filia Pandionis, Athenarum Regis; uxor Terei, Thraciæ Regis: mater liys, & foror Philomelæ. Agnito incestu Terei cum Philomela', cui ille vim intulerat, Itym in membra discerpsit, ac Tereo epulandum dedit, qui ad ultionem se parabat, cum Progne in birundinem nutata eft. EPITH. Querula împia, Daulias ; à Doulide urbe Phocidis, ubi Itym Tereo epulandum dedit. Pandionia, Thracia, Threicia, Rhodopeia, Getica, fæva, dūra, attica, Cecropis, cruenta, acerba. PHR. Rhodopeia conjux. Ulta manu thalamos. Plorat itym volucris pia, mater acerba. V. Hirundo.

progredior, eris, gressus. Progredior portu, classes et littora linquens.

SYN. Procedo, prodeo, egredior.

prohibeo. instabiles animos ludo probibebis inani. Virg. Geor. 4, 105. SYN. Věto, împědio, obsům, obsto, obsisto, tardo, retardo, moror, distineo: vel arceo, excludo, repello, summoveo. V. Impedio.

projectus. Hinc altas cautes, projectaque saxa Pachyni. Virg. Æn. 3, 699.

SYN. Jactus, vel abjectus, vel protensus.

projicio, jecī, jectūm. Projice tela manu, sanguis meus, Gc. V. Æn. 6, 835. SYN. Jacie, conjicio, jaculor, vel abjicio, affligo, prosterno.

proinde. Proinde tona eloquio, solitum tibi, &c. Virg. Æn. 11, 383. vel. Preinde omissi regimen e manibus meis. (Iamb.) Sen.

SYN. Ideo, ergo.

prolabor, eris, lapsus. Flumina et intenti prolabitur æquoris unda. Aven. SYN. Lābor, ruo, cado, procumbo, procido.

prolapsus. Prolapsum leviter facili traxere l'iquore. Prop. 1, 20, 47.

SYN. Lāpsus, dēlāpsus.

Non deest prolato jejunus venditor auro. L. prolatús.

SYN. Productus, vel dictus.

prolecto, as. Prada puellares animos prolectat inanis. Ovid. Fast, 4, 433.

SYN. Āllīcio, pēllīcio. prolēs, is. ēxigāt ēt pūlcbrā fāciāt tē prolē pārēntēm. Virg. Æn. 1, 79. SYN. Progenies, sobolēs, propāgo, liberī, nātī, filiūs, filiā. EPITH. Chāră, dīlēctă, dūlcīs, ămātă, egregiă, īnclytă, generosă, māsculă, virilis, tenera. VERS, Chara Deum soboles, magnum Jovis incrementum. Pülchra făciat te prole părentem. Siquă mihi de te soboles susceptă fŭīſsĕt.

prolixus. Squallidă prolixis qui tegit oră comis. Ovid.

SYN. Longus, productus, extensus.

proloquor, eris, locutus. Proloquar, atque utinam, Gc. Prop. 3, 13, 59. SYN. Lŏquŏr, colloquor.

proludo, is, si, sum.-et sparfa ad pugnam proludit arena. V. Geor. 3, 234 V. Præludo.

proluo, is, lui, lutum .- et plene se proluit aure. Virg. Æn. 1, 743.

SYN. Livo, abluo, ved humecto, irrigo.

prolutus. Multa prolutus vappa nauta, atque viator. Hor. Sat. 1, 5, 16. SYN. Lotus, ablūtus, ūdus.

proluvies, iei. Proluvies, uncaque manus, &c. Virg. An. 3, 217.

SYN. Elŭvies, sordes.

promerco, eel eor. Semper et effelius promeru ere bonas. Prop. 3, 23, 10. SYN. Měrčo, měrčor.

promeritus. Promeritam, nec me meminifse pigebit elife. Virg. Æn. 4, 335. SYN. Měritus, dignus.

Prometheus, & Prometheus. triff. ei, vel ei.

Caūcastasque ref ert volucres, furtumque Prometbei. Virg. Ecl. 6, 42.

Hīc mīsērum Scytbicā sub rūpē Promētbēa rodat. M.

Iapeti filius, & pater Deucalionis. Hominem, ut fabulantur, ex luto formevit: Minervæ auxilio in caelum evettus, face ad radies Solis admota, ignem rapit, quo formatum corpus animavit. Jupiter in bujus furti peenam Promethem it monte Caucaso à Mercurio justit alligandum, ubi Aquila cor ejus perpetus undbat, nec confumebat. SYN. Išpētionidēs septem. syll. Japētidēs, quabif EPITH. Callidus, ingeniosus, raptor, providus, prūdēns, consultus aubdolus, īgnītēr, mīsēr, īnfēlīx, languēns, vīnctus, īrrēquietus, sāli-citus, īnsomnīs, Caucaseus. PHR. Satus Iapeto, Iapetī fīlius, sats, proles. Tăpeti genus audax. Qui furto gentibus intulit ignem. Cancisci sub rupe ligatus. Cui aquila rodit ungue jecur. Caucasea æternum perdens în rupe Prometheus. VERS. Cui. Dîripitur sacri præpetis ungue jecur. Acceptam rapto damnat ab igne facem assiduam lacero vilcere pascit avem. Raptum fraude mala mortalibus attulit ignem. Qui těnuem liquidis ignem füratus ab aftris, Volucrem vivo sub pettore pāicit infelix Scythica fixūs convalle Prometheus.

prometheus, a, um. ecce Promethea rupes et fabula montis. Mart. 0, 46, 3. promineo, cs. Prominet în pontum cuneatus, &c. Ovid. Met. 13, 778.

SYN. Emineo, alsurgo, appareo.

promitcuie. et sexus utriufque choros promifeua fama. M.

SYN. Constisus, mīxtus, incertus.

promifeum. Dardanida, reddique viro promifsa jubebant. Virg. Æn. 5, 386. EPITH. Gratum, magnificum, pl. SYN. Promīssio, pollicitum. tiosum, amicum, jucundum, leve, incertum, anceps, dubium, falla, dolosum, mendax. PHR. Res promītsa. Data fides. Fædera lingur. Pīgnora politetti. Promītsis fides, pīgnora. Vērborum fides.

Sto fromijeis. PHR. Promissis maneo. Fidem, promissa servo, preto. Promitsa împleo, sto dictis, pollicitis addo fidem. Datam non vide fidem. VERS. Tu modo promifsis maneis, servataque serves Troji ficem. Non servata fides eineri promitsa Sichae. Mobilis Æsonie vernaque încertior aura. Cur tua polizciti pondere verba carent: Que te sēntēntĭă vērtīt?

Non servată fides cineri promijsă Sicheo. Virg. Æn. 4, 552. promīlsiis. SYN. Pollicitus, vel prolixus.

promitto, si, isum.—Non quem promitirăt îpse. P.

SYN. Polliceor, spondeo, recipio. Pollicitor, pacifcor, PHR. Fidem. promissa do. Fidem obstringo, Dextram, fidemque dedit. VERS. Spondeo digna tuis ingentibus omnia coptis. V. Promiffum.

promo, is, prompsi, promptum. Flavaque de rubro promere mella cado. Mart. 1, 56, 10.

SYN. Expromo, depromo, educo, is: extraho.

promoveo, movi, motum. ūt tamen bis studiis auditor promoveatur. Prof. SYN. Prověho, produco.

promptus. Promptus, et ifæo torrentior; ede quid illum. Juv. 2, 74.

SYN. Alacer, hilaris, paratus, ardens, velox.

promulgo. SYN. Provulgo, vulgo, edico, prodo, manifesto, aperio, retego. PHR. Præconis voci committo. Voce præconis edico. Palam făcere. Pălam referre. Efferre sub auras. Dăre factă lătentiă luci. V. Manifesto.

pronepos, otis. Eft Neptūnus avūs, pronepos ego regis aquarum. Ovid. Met. 10, 606.

SYN. Něpos.

pronubă. et Bellonă mănet te pronubă; net făce tantam. Virg. Æn. 7, 319. V. Funo.

pronuncio. SYN. Profero, dico, wel nuncio.

pronus. Pronus et auratam Junoni cæde juvencam. Juv. 6, 48.

SYN, Propensus, proclivis; inclinatus, curvus, incurvus : inclinari făcilis, păratus.

proœmium. - Miseræ cognosce proæmia rixæ. Juv. 3, 288.

SYN. Exördium, principium.

propago, as. eff icis, ūt cupide generatim secla propagent. Lucr. 1, 21.

SYN. Produco, profero, protendo, protraho, amplifico, dilato, extendo, augeo. V. Imperium.

propago, inis-ovium teneraque propaginis agnum. P.

SYN. Genus, stirps, progenies, soboles, vel vitis palmes, sarmentum. V. Soboles.

prope.—Cubat is prope Casaris bortos. Hor.

SYN. Jūxtā, propter, secundum, non procul, wel fere. Pæne, ferme. propello, puli pulsum.—ēxīn corpus propellit et icit. Lucr. 3, 161.

et procul a tergo, que proviba aique propellat. Id. 4, 195. SYN. Propulso, pello, arceo. V. Pello.

propensus. Lancibus împositum fpetta propensior, auri. P.

SYN. Proclivis, pronus.

propero. Tū quid consortem properas evadere casum? P.

SYN. Festino, maturo, celero, accelero. PHR. Moras rumpo, tollo. pēllo, præcipito iter, viam ūrgeo, præcipito. Rapido cūrsū, rapidīs passibus feror, avolo. Nil moror. V. Festino, curro.

properus. Tergă sequi, properosque jubet conjungere cursus. Fl.

SYN. Properans, celer, velox, citus, pernix, agilis. V. Celer.

EPITH. Blandus, tener, lascīvus, facundus, ingeniosus, Propertius. doctus, umber, à patriâ. VERS. Cynthia te vatem fecit, lascive Pro-

prophetă. Forte Prophetarum nati, dum ligna recidunt. Pr.

SYN. Săcer vates, Dei înterpres. EPITH. Sanctus, prænuncius, fatidicus, vēridicus, sacer, justus, præscius, præsagus, providus, sagax, obscurus, longavus, venerabilis. PHR. Futuri ævi, venturi doctus. Præ-0 0 4

scius, præsāgus, non inscius. Poture pandēms, Dei, Divers Instinct. Cuī mēns suturī vel fatorum præscii, præsāgu. Cur mēns divinā ca. citi motu. Præscii cordi gerens. Fata candra. Bvēnturā vidēms, interprēs Dīvūm. Quī procul ēvēnturā vidēt. VERS. Vēridīcis ætās præscieta Prophētīs. Quēm vocēs vētērum, ēt sanctī cēcinārā Prophēts. V. Prædice, it.

propino, as. Nimo propinabit, Calliddre tibi. Mart. 6, 44, 6. Hic quoque monnibil oft, quod propinabit in ifite. Mart. 12,75, 9.

SYN. Vīnum, vel cratera porrigo.
propinquia. Lūce propinquorum qua plarima mittitar ata. Mart. 9, 56.
SYN. Propior, proximus, vicinus, finitimus, conterminus. V. Faim, vel consanguincus, affinis.

propior, oris. Nec meiu it Leibet jam propioris aques. Prif.

SYN. Viciniör, propinquior.

propitius. et si propitios, attamen lentos Dess. (lamb.) S.

SYN. Fävens, secundus, dexter, făculis, mitis, ămicus, benignus, ceens., propolă, e. M. üt cum primitiis ficus propolă recentes. Lucil.

ÉPITH. Avidus, solers, cautus,

propono, posti, pocitum.—Pügna proponit bonorum. Virg. An. 5, 365. SYN. Expono, objicio.

Propontis, idis. EPITH. Lata, alta, longa, feeta, minaz, horrida, fittens, propositum. SYN. Constilium, santantis. EPITH. Tanka, fitchista, piedens, providum. V. Confilium, Sentio.

propositus. Propositique memor contrabe velati. Ov. Trift. 3, 4, 48,

SYN. Expositus, positus.

proprius. Connubio jungam flabili, propriamque alcabe. Virg. A. 1, 77, SYN. Suus, vel perpetuus.

propterea. Non tu propterea, sed Maibo pauper erit. Mart. 7, 9, 4.
SYN. Ideo, ideireo, quare, quapropter.

propugnaculum. exercit, portujue aut propugnaculu bello. Virg. A. 4 %.
SYN. Præsidium, mūnimen, mūnimentum, vāllum, agger, mūrī, tārē,
foliæ, ārx. EPITH. Validum, longum, tūrrīgētum, sēcurīm, tārē,
fortē, mūnitum, inexī ugnābilē. PHR. Nullo ferro, exi nullis vidēs,
frangendum mūnimen. Propugnaculu bello tūtā. Fortis, ināccēlā tārā.
Cāfirā tūrrīgēro cīrcumdātā vāllo. Non sī tē feirētis aggēr āmblīt. V.
Munimen.

propugno. Propugnat nugis armatus, scilicet ut non. Hor. Ep. 1, 18, 16.

SYN. Tueor, tutor, defendo. V. Munio.

proră. Vilă legunt săcii, is prorās ad lintoră torquent. Virg. A. 3, 332. EPITH. Alrea, ferrată, curvă, aduncă, acută, recurvă, curvătă, radă, zerată. V. Navis.

proripio, ŭi. Ænca: quo deinde ruis? quo proripis? inquis. V. Æn. 5, 141. SYN. Eripio. V. Rapio.

prorogo, as. ēt longum noto feriptori prorogat ævum. Hor. A. Poet. 346.
SYN. Produco, protraho, differo.

prorumpo, zupi.-Medius densos prorumpit in boffes. Virg. A.n. 10, 379.

SYN. Rūmpo, vel ītrūmpo.

proferībo, serīpsī, ptum. Proferīptī Rēgīt Rupull put, &c. Hor. Sat. 1, 7, 1.
SYN. Vēnālē propono, wel damno exilio, morti addīco, devoveo, deline proseguor, eris, secutus. Proseguitur surgēnt a pappi ventus euner. Vin. 2, 2, 130.

SYN.

SYN. Insequor, sequor.

Proserpina. Nec repetită sequi curet Proserpină mătrem, V. Geor. 1, 20. Jovis & Cereris Filia, a Plutone rapta, dum in Ennæis campis Siciliæ fleres legeret. Cum illam toto orbe Ceres tædis accensis quæsisset, rem edocta est à Cyane Nymphâ, & à Jove obtinuit ejus ad superos reditum, si nibil su inferis gustaffet cibi. Verum Ascalaphus eam mali punici aliquet grana gustasse revoluent, quare dic retenta est. Jupiter tamen permisit, ut sex menses apud superos degeret, totidemque in inseris. Sic com Poetæ saciunt Inferorum Reginam, appellantque Hecaten. Frequentur etiam pro Luna, ac pro Diana usurpant. SYN. Persephone. Hecate. EPITH, Infernă, lævă, protundă, înferă, umbro ă, nigră, învidă, severă, ăcerbă, dură, fera, torva, dira, triformis, inexorabilis, immitis, Sicula, Trinacria, Ætnēa: Stygia, Lethæa, Tartarea. PHR. Dītis conjūx. Regina erebi, orci. Juno inferna, protunda, Stygia. Nata Cereris. Rapta Stygio tyranno. elysii sponsa tyranni. Nigri Jovis ūxor. Quæ nupta Jovis fratri, te tia regnă tenet. Nigri Jovis invidă conjux. Divă triformis, Raptă Stygio prædone puella. Hecate, caloque creboque potens .. V. Hecate. prosilio, iii. & ii. Haud mora, prosiluere suis, ferit ætbera clamor, Virg.

prosilio, iii. & ii. Haūd morā, prosilüērē sūīs, fērit ætbērā clāmor, Vis**z** Æn. 5, 140.

SYN. Sălio, exilio.

prolper, era, erum. — Cursum mibi prolpera duxit, Virg. Æn. 3, 362. SYN. Felix, fortunatus, faustus, secundus. V. Felix.

prosperitas, atis. Spes bominum placita prosperitate juvat, Pr.

SYN. Fēlīcitās. Sors profpērā: fortūnā secundā, favens, amīcā, rīdēns, Rēs secunda, profpērae. EPITH. Optātā, secundā, blāndā, securā, jūcūndā, grātā, bēātā, plācidā, amīcā, segnīs, iners, otiosā, pīgrā, desidiosā, flūxā, cādūcā, fugāx, figtīvā, lubrīcā, fāllāx, īnconstāns, pērītūrā, īnstābīlīs. V. Fortuna Professa.

prospicio, spexi, spectum. et me Casareum prospicis ante thronum, Mart.

SYN. Alpicio, vel prævideo.

profterno, stravi, stratum. SYN. Hamī sterno, affligo, abjicio, deprimo, everto, diruo, dejicio, protero.

proftibulum .- Faciem, et fi ölim lupī proflibulunque, L.

V. Lupanar.

prosum, prodes, profui. Sanavit, prosunt et amica papavera somno, Ser.

SYN. Juvo: ūtilis sum.

protectus. Dūm gentier nārī pārmā protectus abīret, Virg. Æn. 10, 800, SYN. Tectus, vel defensus, tūtus.

protego, texī, techum. Quā wicit wiltos protegit ille mana, Gr.

SYN. Tego, contego: tueor, tutor, defendo.

protendo, tendi, tentum. Protendunt longe dentris, Sc. V. Æn. 11, 606, SYN. Produco, profero, protendo, extendo, porrigo.

protentus. Huic a firpe pedes temo protentus in oelo, Virg. Geor. 1, 171.

SYN. Extentus, productus, porrectus, prolatus.

protero, trīvī, trītum.—Quid inānem proteris umbrām? Ov. Tr. 3, 11,25, SYN. Proculco, calco, tero: calce tero. V. Conomio.

proterviă. Capripedes agitat cum lată proterviă Panas, L.

SYN. Petulantia, procacitas, audāciā, lascīvia. protervus. Jām tibi da tumidīs ist protervus erit, Pro. 2, 24, 30.

SYN. Petulans, procax, împudens, temerarius, audax, lakcivus, salax.

Prötžus, vel Proteūs, diffyl. čī, vel čī, vel čos, acc. čă. Hæc Proteūs, et sē jāčtū dědit æpuðr in āliām, V. Goo. 4, 528. Quo těněām vūluīs mūtāntēm Protěă nodo? Hot. Ep. 1, 1, 90.

Ocean

Oceani & Tetbyos, filins, Deus marinus qui Neptuni armenta, Phocan nimierum, in littere passebat. Vaticinabatur etiam; sed non nisi ligatus & coastu oracula reddebat. Solitus orac in quamlibes somam se transmutare. SYN. Vērtūmnūs. EPITH. Carrilčūs, sūrdūs, saquörčūs, mārīnūs, āmbīgūs, mūtābīlīs, īnconstāns, īnstābīlīs, dölocūs, cāllīdūs, vāšēr. PHR. Carpithtūs sēnēn, à Carpatho insulā ubi degebat. Æquörčūs sēnēn, vātēs, Dēūs. Nēptūni pāstor. Vārios mūtāns vāstās. Vātēs mārīnūs. Cārpāthūs sēnēn tāguīs. VERS. Fācīs sē trānsformāt in omnēs. Omnīs trānsformāt sēse in mīrācūlā rērūm ūtqvē lēvēs Proteūs modos sē tenūsbūt in ūndās, nāne lēo, nūne ārbūr, nūne ērāt bīrtūs āpēr. (Vīrg. 4. Goog.) Ēst in Carpāthīo Nēptūnī gūrgitē, vātēs Carūlēūs Protēūs māgnūm quī pīscībūs æquor, & jūnēto bīpēdūm cūrrū mētītūr ēquorūm. Novīt nāmque omnīš vātēs, quæ sīnt, quæ fūĕrīnt, quæ māx vēntūrī trāhāntūr. Quīppe Itā Nēptūnō vīsum ēst, īmmānīā cūjūs ārmēnts, ēt tūrpēs pāscīt sāb gūrgītē phocās.

protinus. Protinus binc fuscis triffis dea tollitur alis, V. Æn. 7, 408.

SYN. Continuo: confestim, illico, subito, flatim.

protraho, axí, actum. Protrabitur, niquium, &c. 8, 265. SYN. Extraho, vel proféro, protendo, extendo, porrigo.

protrudo, sī, sum.—Tantum boc oneris protrudere noftri, Lucr. 4, 877.

SYN, Trūdo.

provēctus. Cum provēctus iguo longævī rēgis ad aurēs, V. Æn. 7, 166. SYN. Invēctus vel promotus.

proveho, exī, ēctum. Provebat et felix dominām producat ad urbem, N.

SYN. Věho, învěho, vel promověo. prověnio, věnī, ventům. Lanaque prověniat nullas læsura pitellas, Ov.P. 4, 773.

SYN. Ēvenio, venio. proventus, us. Sempēr crēdē, polūs variis proventibūs annos, Pr.

SYN. Rěditus: copia.

provērbium. Hāc quoque de causā, sī tē provērbia tāngunt, Ov. F. 5, 489. SYN. Adagium. EPITH. Vētus, commūne, vulgāre, breve, vēnum, cērtum, āntīquum. PHR. Sērmo trītus, vulgātus.

providentia. ūt īlla quondam providentia Dei. (lamb.)

SYN. Prūdēntia, sapientia, cūra, Provida vīrtūs, vel Dīvīna mēns, volūntās, sapientia, providum nūmen. PHR. Haūd mēns īgnara, a non incaūta fūtūrī. Quæ placido tegit omnia nūtū. Sācrīs, vel ārcānīs quæ moderatūr legibus orbēm.

provideo, vidi, visum. Providiset eum ; sic ignovise putato, Hor. E. 1, 7,69.

SYN. Prospicio, caveo.

providus. Qui d'mitor Trojæ, māliorum providus urbes, Hor. Ep. 1, 2, 19. SYN. Pradens, sapiens, prospiciens, cautus.

provincia. Redditaque est omnis populo provincia nostro, Ov. Fast. 1, 589.

SYN. Regio, vel mūnus.

ptovīsor, oris. ūtiliūm tārdūs provīsor, prodigus æris, Hor. A. Poet. 164. SYN. Consultor.

provīsus. Sīt bonā lībrorum, et provīsæ frugis in annum, Hor. Ep. 1, 18, 109. SYN. Prævīsus, vel paratus.

provoco.—ātque omnī fortūnām provocāt borā, Lucan. 9, 883.
PHR. Lacesso, oppūgno, īrrīto, exaspēro, īncito.

proūt. Pāso lībāsīs dapibūs, proūt cuīque libīdo ēst, Hor. Sat. 2, 6, 67. SYN. Út. sīcut.

proximus. Proximus buic, longo sed proximus intervallo. (Sp.)

SYN.

SYN. Vicinus, finitimus, propinquus, propior.

prūdens. Deficior prūdens artis ab arte mea, Ovid. Ep. 5, 150. SYN. Providus, sapiens, caūtus, solers, callidus, sagar, cīrcumipē-

etus, prospeciens, industrius, peritus. PHR. Consilio, solerti ments præditus, potens, pollens, præstans. Animi, vel animo maturus, omnis prospeciens. Mente sagaci ante notans. Longo edoctus usu, Consĭliō Nestor, Căto. Cui divină est prudentia. Cui providă mens. VERS. Eft animus tibi rerumque prudens, et secundis temporibus. dubiilque rectus. Ante annos, animumque gerens, curamque viri-Ore puer, puerique habitu, sed corde sagaci æquabat senium, atque aftu superaverat annos. Mentem sua non capit ætas. Consiliis habitus non futilis author. Quia sit divinitus illi ingenium, aut fato rerum prudentia major o facunde senex, ævi prudentia noffri. Anguftis animus robuftior annis. Scilicet ingenium et rerum prudentia velox ante pilos vēnīt, dicenda tacendaque calles. V. Adolescens, Sapiens.

prudentia - Aut rerum fato prudentia major, Virg. Geor. 1, 4, 6.

SYN. Săpientiă, solertiă, săgacitas, consilium, peritiă, affutiă, calliditas. EPITH. Matura, vigil, vigilans circumipēcta, senīlis, præscia, caūta, sagax, solers, callida, mīra, dīvīna. PHR. Provida mens. Sagaz animus. Vigiles sensus, vel animī. Senīlis animī gravitas, cura, cautela. Vigil animus, et sagax. Solers animi prudentia. Rerum prudentia. Divinæ pars mentis. Rerum fato prudentia major: Præsaga futuri. Nīl temerē agens. Consilio nīxa. Cuncta expendens. Dīvum munus. Rā. rīs īnvenienda locīs. Cuī gloria comes. Quæ venit alsiduo quæsīta labore. Omnia consulta mente gerenda tegens. Caute prævisa pericula vītāns. VERS Nüllum numen abeft, sī sīt prudentia. Te matura senem prudentia reddit. Circumspecta graves sequitur prudentia canos. pruină. arvăque Riphæis nunquâm viduată pruinis, Virg. Geor. 4, 518.

SYN. Gĕlū, glacies, V. Gelu.

pruinosus. Longa pruinosa frigora nocte pati, Ovid. Amor. 2, 19, 22. SYN. Gelidus, glacialis, hybernus.

prūna. Sūbjiciūnt verubūs prūnas, et viscera torrent, Virg. Æn. 5, 103. SYN. Carbo: EPITH. Ardens, accensa, rubens, torrens, calens. VERS. Călidis assabant visceră prunis: Subjiciunt verubus prunas, et visceră V. Ignis. tör**rent.** 

prunum, I .- et fpīnos jam pruna firentes, Virg. Geor. 4, 145.

EPITH. Dulce, cereum, canum, Damnascenum.

prūnus, ī. ēt Prūnīs lapidosa rubescere corna, Virg. Geo. 2, 34. EPITH. Virens, viridis, ramosa, frondens. V. Arbor.

prūrigo, inis. Sī tibi morosā prūriging verminat auris, Mart. 14, 21. SYN. Prūrītus. EPITH. Impatiens, importuna, moleita, ūtens, mordax, obscena. V. Desiderium, & Libido.

prūrio, is, ivi & ii. incipiāt prūrire choro, plausugue probatæ, Juv. 11, 163. PHR. Prūrītum excito, vel Prūrītu ardeo.

psallo, psalli. Psallimus, et luctamur achivis doctius undis, Hor. Ep. 2. 1, 33. SYN. Căno: hymnos concino, vel fidibus căno.

psīttācūs. Psīttācūs ā vobīs ālīorum nomīnā discām, Mart. 14,73. EPITH. Loquāx, garrūlūs, canorūs, vocalis, peregrīnus, eous, indicus, vērsīcolor, viridis. pictus. PHR. Inda, indica avis, volucris, ales, eois ales missus ab indis. Humanæ vocis, vel linguæ imitator ales, simulator ales. Loquax humanæ vocis imago, avis docta loqui. VERS. Psīttāce, dux volucrum, dominī facunda voluptas: Humanæ solera imitator psittace, linguæ, ille salutator. Regum nomenque locutus Cæ

Himler vich image Paradis, contino manus ab tele it. ٤úm.

Pilienuria. Dus carritus Acadain, que, a martue, in Ægypte, Afril, 8 mapul A de a parte, equavo. Nume ena poficia Regions Ægypti carrons funt. EPITH. Nichains, Philipins, p. c. Ægyptias.

public. Parieris birig. ri, ri can lafit vinitu, Virg. En. 4. 514.

SYN. Fibelie, we creice: juveneico.

pib", et.s. diam et.arer t. Mo. e. fbraan naberts ecc. Nem.

SYN. Pibens, artitus, qu fibrens.

pubertat, itit. Pibinati valia, e jim facinalle ambit, M.

FHA. Puber gtas. Piberes anti. V. Juvente.

pties, is. Careta iti Cirira paoli ag aftir adiiri, Ving. Geor. 1, 343. SYN. Lanigo: fils mtatis, rail-sentis. V. Juvenus.

pubeico. Hine in mit la go pubeius vinta fara, Virg. Geor. 2, 200.

SYN. Pabeo, vel crefco, vel exubera.

publicus. Quad legiret, terereique curuin fab. I. a. aru, Hor. Ep. 2. 1. 02. SYN. Comminis, valgaris.

videndis .- Magna fides! at non, evanire, ppilandis, Vir. An. 11, 55. SYN. Turpis, probroeus, infamis.

pudelco. Ipse gerit quod firaxit, opas see ferre pudefeit. P.

V. Pude.

pudet, puduit. ab pudet ingrate, pudet ab male divites arce, Mart. 4, 67, 7. SYN. Verecunder, erubelco. PHR. Pudore tardor, effundor. Vultum pudor gravat, ocuios dejicit, ora subit. VERS. Cohibet vires ingeniůmquě půdór. Ættuat îngens uno în corde půdor. Plena půdoris li-mina fixa sólo těnět. Dějeclos gěrit půdorě vultus. V. Pudor.

pudibindus. - Satyris paulum pudi unda protervis, Hor. A. Puet.

SYN. Verecundus, pudens, pudicus, modeftus.

pudiciela. Lasa pudicieia eft, d perie illa semel, Ovid. Ep. 5. 104. SYN. Caltitas, virginitas, integritas, puritas, pudor. PHR. Pudicitiz laus, honor, decus, însigne. Pudică, bonestă, verecundă vită volustar. Mores piidici. V. Caflitas.

piidiciis. et qua farte velit pudicierem. (Phal.) Mart. 2, 54.

SYN. Caftus, purus, integer, pudens, verecundus, honeftus. puder, ours. Quid faciam si plus nit puderis kabet? Mart. . , 93.

SYN. Verecendia, rubor, vel modeftia, pudicitia. EPITH. Timicus, purpinicus, subities, iepentinus, roseus, ingenuus, modeftus, honeftus, vercenndus, callas, virgineus, tacitus, tener, sollicitus, triftis, ager, conteins, pulseiis : impallutus, rubefcens, niveus, pulcher, innecuis. PHR. Ora colerans. Dejiciens oculos. Index îngenuze mentis. VERS. Nicht it ingens imo in corde pucor. Quis pudor ora subit? avertit vultus, et eithet ora pilder. Heu quam difficile eft crimen non prodere vultu! Via oculos attollit himo, nec, ut ante solebat Juncta Dez lateri, nec toto ch spining primă. Sed lătet, et læsi dat signa rubore pudoris. In ore redet pildor. Manat triffi confeitis ore pudor. Rubor igneus infiet. eti tubin. Oraque traxerunt tenuem commotă ruborem. Flagrantes pertred genas, em plurimus ignem Subjecit rubor, et calefacta per ofsa cuautit, indum sanguinco veluti violaverit offro Si quis chur, vel motta inhent uhi lilia multa alba rosa, tales virgo dabat ore colores. Launing fiere tonet pleng pudoris humo. Purpureus molli fiat in ore pater. V. Erstyre, püēllä

puellä. Quem si päellärum insereres choro. (Alcaic.) Hor. Od. 2, 5, 21. SYN. Virgo. EPITH. Formosa, tenera, venutta, candida, nivea, calta, verecunda, ingenua, intacta, catta, pudica, honetta, credula, timida, imbellis, compta, innuba, nubilis.

puellaris. Præda puellares animos oblectat inani, Ovid. Faft. 4, 433.

SYN. Vīrgīnčus.

ptier, erī. Dīfferāt īn pierēs īflā tropheā stīos, Prop. 4, 6, 82.

SYN. Jūvēnis, īmpūbes. EPITH. Tēnēr, blandīts, īmbēllīs, formāsīs, cāndīdūs, vēnūftus, comptus, īngēnūtis, vērēcūndūs, īnoānīts, mollīs, lēvīs, rūdīs, dēcorūs, protervūs, īmbērbīs, caūtūs, lāſcīnūs. PHR. Incaūtīs nīmīum temeratūs ānnīs. Impūbēs et adhūc non ūtīlīs ārmīs. Cūjūs lanūgine nondūm vernant vūltūs. VERS. Āddīdērās ānnos ād duo lūftrā duos. Tērtīus huīc dēcīmo sūccēlšerāt ānnūs. Bīnī nondum egrefsūs confīnītā lūftrī. Prīmā cūm pārtē vīrēſcērēt ævī. V. Infans, & Adoleſcens.

puerīlis. Telā mānu jām tum tenerā puerīliā torstt, Virg. Æn. 11, 578. puerīliter. Quæ modo dēcērpēns tenero puerīliter unguī, Prop. 1, 10, 39. PHR. Puerī more.

puertia. āsiæ non alio rēge puertia. (Asc.) Hor. Od. 1, 36, 8. Per syncop. EPITH. Infirma, möllis, tenera, îmbellis, rudis, debilis, garrula, venuta. PHR. Puerlis, tenera ætas. Puerlies, prīmī, molles anaī. Ætātīs prīmum tempus. Prīma pars ævī. Tempus puerlie Juventa. Ætātīs prīmum tempus. Prīma pars ævī. Tempus puerlie Juventa.

puerperă. Laudantur simili proli puerperæ. (Asclep.)

PHR, Partum enīxă.

puerperium. Crūda puerperia, ac populos umbrosa creavit, Stat. Th. 4, 280. SYN. Partus. V. Pario.

pugil, ilis. Aut ūrsum aut pugiles, bis nām, Sc. Hor. Ep. 2, 2, 186. SYN. Luctator, athleta, gladiator.

pūgio, onis. Pūgio quem cūrvis cingit brevis orbita venis, Mart. 14, 33.

SYN. Sīcă, gladius, ensis.

pūgnā. Æquēmūs pūgnās, črycīs tibi tērgā rēmītto, Virg. Æn. 5, 419.
SYN. Cērtāmēn, præliūm: conflictus. EPITH. Āncēps, inīquā, trīlatīs, ācris, fērox, āspērā, dūrā, sævā, cæcā, cruēntā, atrox, sānguinea, fervēns, slagrāns, crūdelis. PHR. Dūrī cērtāminā Mārtis. VERS. Rēpēntīno sūrgūnt horrēntiā motū præliā. Trīstis ūbi infaūsto commitritūr omine pūgnā. Drgētūr pūgnā congrēssus inīquā. Horribliemquē fērūs Māvors cret ūndiquē pūgnām. Mārtiā servēntēs āccēndūnt clāssīcā pūgnās. V. Pugno.

pūgnator, oris. Pugnatori operit caput ingens oris biaius, V. Æn. 11, 688.

SYN. Pugnans, mīles, bellator.

pūgnāx, ācis. Quām fitit ēt Tūllī cēnsūs pūgnācis, it ancī, Juv. 5, 57. SYN. Bēliātor, bellicosus, fortis.

pūgno. Dīgi čaimār, lentāquē forī pūgnāmās āi enā, Juv. 16, 47.
SYN. Čerto, dēcerto, confligo, congrēdior, prælior, dimico. PHR.
Pūgnām tento, committo, öbeo, lācesso. Mānus consero, confero. Pūgnas ineunt, ēt præliā tentant. Concurrere ferio. Prælia mīscere. Dēcernere ferio. VERS. Crūdo pūgnām committere cæstu. Tēcum telis concurrere veillet. Immiscentque mānus mānsus, pūgnāmque lācessūnt, omnibus idem ānimūs fortī dēcernere pūgnā. Spēcies vīsa est pūscherrimā mortis. Pro pātrīā pēpīgīse ānimām. Nocdum horridā mīscent

Præliff, sed děbřůs mědřís Mars erret in armis. Consertae campia kité militulque per arva Fervebat Mavors armis concurrere campo. Tenik In advērsos, campo sese arduus infert. Nec mora, nec requies, vald certamine tendunt. Irruimus densis et circumfundimur armis. Ith për tëlä, për hostës. Totis in pugnam viribus itur. Illi älternäntes milta vi przelia miscent. Si nemo audet se credere pugna. Multique pēr cacam congrēlsī prælia noctem Conserimus. Miscentur magnisas

vocant clamoribus hostem. V. Pagnor, Luctor.

palcher. SYN. Formosus, venuftus, decorus, speciosus. PHR. Ficie, forma, formæ děcorě præstans, insignis, conspicuus, spectabilis, con spiciendus, egregius, excellens, præsignis. Forma præstanti, egregia Cui egregio decus enitet ore. Forma cum vinceret omnes. Qu chrior alter non fuit. Cul decus egregium forme. Cui plurime frontis Majestas, et honos. Formæ decore, nitore præstans. Insignis făcie juvenis. Os humerolque Des similis. Excellens munere forme. Prestanti corpore. Eximia specie. Forma pulcherrimus. Ante allos palcherrimus omnes. Ante alios pulcher julus. Insignis forma, viridique juventa. Cui placido fülget in ore decor. Spectat geminum sai henină sydus, at dignos Baccho digitos, et apolline crines. Impubelque pe nas, et eburnea colla, deculque oris, et in niveo mistum candore reporem. Barba erat incipiens, barbæ color aureus, aurea, diffel. Ex humetis medios coma dependebat in armos. Fundebant oculi radios, cale Igneus illis. Non tamen ardor erat oculifque tuis, quibus ignea cediat Sydera. Radiant ut sydus ocelli. V. Pulchra, Forme, Pulchritadin forme prestantes, quibus Poeta alios conferunt, aut praferunt. Bacches. apollo, Hyacinthus, Nereus.

pülchra. SYN. Decora, venusta, formosa. PHR. Forma pülcherimi virgo. Præstanti corpore virgo. Forma præstante puella. Inter virgineos longe pulcherrima cotus. Forma nulli celsura Dearum. Que leto splēndore micat. Multorum spēs invidiosa procorum: Candidio sono nivei Galatea ligustri, Floridior prato, platano conspectior alta. Lotidior glacie, riguo formosior horto. Non labra role, non colla priine, non crines æquant violæ, non lumina flammæ. Ibat eratque decis pompæ, comitumque suarum. Magna quidem de te rumor præciona fecit. Nullaque de facie nescia terra tua est. Nec tibi par usquam Phrygia, nec Solis ab ortu, inter formosas altera nomen habet. Qua grātiör ore Non fuit. Lumina quid referām præclāræ sūbdita frædī, invidiām motura Diis, divina quod illis Vis inerāt, radianīque dece, qui pectoră pesset Flectere que vellet ? V. Pulcher, Muliebri formi pre-

fantes. Venus, Diana, Pallas, Proserpina. pulchritudo, inis. SYN. Forma, venustas, decor, species. PHR. Decis ēgregium formæ. Frontis, oris, wel vultus majestas, honor, nitor, decor, Genarum decor; et frontis honos. Pulchræ formæ munus, dotes. Decorus color, nitor, os formosum, venustum. Formæ illecebræ, blanditiæ, blandimenta. Forma placet niveulque color, flavique capilli. Nulla fuctus ab arte decor. Forma sine arte decens. Nativum formosi corporis decus. EPITH. In Forma.

pūlex, icis. EPITH. Pārvulus, infestus, molestus, levis, mordax, mordens, pungens. PHR. Turbans somnum. Lues inimica quieti. Qui

teneros morsu depalcitur artus.

pullatus. Pullati proceres, differt vadimonia prætor, Juv. 3, 213. SYN. Atratus. PHR. Pulla, vel atra veste indutus.

püllüle,

pūllulo.-Tam fævæ făcies, tot pullulet atra colubris, Virg. Æn. 3, 329. SYN. Germino, frutico, succresco.

pūllus. ut asidens implumibus pullis avis. (Iamb.) Hor. Epod. 1, 19.

EPITH. Tener, implūmis, exiguus, mollis, exilis, tenellus, loquar, garrulus, trepidus, fugax. PHR. Avium progenies, proles, nati, fætes.

pūlmentum .- in singula quem minuas pulmenta necesse eft, Hor. S. L. 2. S. 2. L. 34. V. Cibus.

pulmentaria. uneta cadunt laxis tunc pulmentaria labris, Per. S, 3, 102. pūlmo, onis. Pērpētuo rīsu pulmonem agitare selēbat, Juv. 10, 33.

EPITH. Möllis, tumidus, tumescens, Inflatus, tumens, Irrequietus, spīrans, sīccus, aridus, arens. PHR. Spīramenta animæ. Cordis flabra, flabella. Pulmonis fibræ. Spīracula vitæ. Pulmo animæ prælargus anhēlat. Captat, reddītque auras.

pūls, pūltīs. āmplīdr, ēt grāndēs fūmābānt pūltībās öllæ, Juv. 14, 171. EPITH. Cāndīdā, lāctēa, dēnsā, tēpīdā, cālēns, rēcēns.

pulso. Sub Galli cantum consultor ubi offia pulsat, Hor. L. 1. S. 1. L. 10. SYN. Pello, împello, propulso. V. Pello, Quatio.

pulsus, a, um. Tarquinius regno pulsus fuit, Hor. S. L. S. 6. L. 13. SYN. Pulsatus, impulsus, propulsus, expulsus, deturbatus.

pulsus, us .- Pulsuque pedum tremit excita tellus, Virg. Æn. 7, 722.

SYN. Impūlsus, Impetus, ictus.

pulvereus. Pulvereum nimbum, et fulgentes are catervas, Virg. Æn. 8, 502. SYN. P. věrůlěntůs.

pūlvērtilēntus. Pūlvērulienta fagā glomērānt, St. Virg. Æn. 4, 155. SYN. Pūlvērēus. PHR. Pūlvērē fædātus, dēturpātus, turpis, squallidus, squallens, perfusus, aspersus, conspersus. VERS. Canitiem immundo pērfusām pulvēre turpāns.

pulvinar, aris. Fæda lupanaris tulit ad pulvinar odorem, Juv. 6, 121. SYN. Pulvinus, cervical, culcitral, cubical, fulcrum. EPITH. Molle, tenerum, plumeum, purpureum, auratum, superbum, suppositum, tu-

mēns, tumēlcēns, turgēlcēns: Capiti suppositum.

pulvinus. Si pudor eft, et de pulvino surgăt equestri, Juv. 2, 154. V. Pulvinar. pulvis, eris. Pulveris exigui jactu compressa quiescent, Virg. Geor. 4, 87. SYN. Siccus, aridus, levis, tenuis, volitans, crassus, obscurus, opacus, glomeratus, niger, cœcus, ater, sordidus, putris, immundus, turpis, luteus, æstīvus, bibulus, sitiens: nobilis, ölympicus. PHR, Pulveris. pūlvēreus globus, tūrbo, pūlvēreu nūbēs. Pūlvērus obscuro tūrbine nū-bēs. Exīlis arēna. Arēnæ agitatæ vēnto. Quam disipat aura. VERS. Dēnsus arenosa surgens tellure sub auras erigitur globus. Volvitur ad mūros calligine turbidus atra Pulvis. Cœco pulvere campus Miscetur. Nīgro glomerarī pulvere nubem prospiciunt Teucri, ac tenebras insurgere campis. Craisa calligine pulvis Colum prætexit, prospectum eripit oculis. Quem venti turbine magno Diripiunt. Ingens fertur ad æthera pūlvīs. Pūlvērīs exhālāt nūbem fumosque volantes.

pumex, icis. Inclusas ut cum latebrofo in pumice paftor, Virg. Æn. 12, 588. EPITH. Lătebrosus, căvus, multicăvus, exesus, fragilis, aridus, siccus, candidus, afper, scaber, muscosus. VERS. Est specus exesi structura

pūmicis alper. Cavernosus generatur in æquore pumex.

pymiceus. et quæ pumiceis fontibus atra calent, Mart. 4, 57, 2. SYN. Ex pūmice, vel aridus, siccus.

pūngo, pūnxī, & pupugī. SYN. Compungo, filmulo, lancino, fodico. Puniceus. Puniceus de mole cruor manabat et intra, Ov. Met. 13, 887.

SYN. Rubede, ebber, ebbicundue.

pānio, īs, ītūm.—Lūtēn, quād non tet pānile īpai, Ov. Met. 9, 772.

SYN, Cādīgo, mūkto, plācto, animādvērto in. PHR. Penās atmas septo, āccipio, ēxigo, polco, rēpoko, ib, vel.dē itīgus. Penās tīndīge, smpāno, īsrogo, sāncio. Penās ēzāvēo, dēcērņo, flātilo in. Sūpplīcio, penīs āflīcio, ēxērcto, crīcio, vēno, tūrquēo, ādlīgo, ārpēo, prēmo. Crīmēn penīs ūlcīlov, vindico. Vindicē penā mūloto. VERS. āzājit dīgnās ūkrīx Rhāmntsiā penās. Domitos penās dūrāguē libēsē compēleam, ēt plāgīs ūkņue ēxērcēbo rebēllēs. Quās tām crādzījā āprīvit sūmētē penās? Dārdānidæ īnfēnsī penās cīm sānguīnē pālcānt. Sī, dē tot lesīs, siá nūmīnā quīļouē Dēorām Vindicēt, in penās nās

sătis finds črit. V. Ulcifcor.

Pānier, īrīs. SYN. Cāftīgor, mūletor, ploctor. PHR. Pomās lise, pēndo, sölvo, do, stibčo, pātīdor, ēzpēndo, pērsolvo, ēzpēdvo. Pomīs ātīcejor, ēzeregor, ecc. V. Panie. Crīmēn panā lise, alko. Dārē aāmanā panās. Scēlērūm panās, val dīgnās crīmīnē panās lise. YRRS. Ārgo ēxērcēntūr panīs vētērūm quē mālorūm Sūpplīcia ēxpēndūnt. Pārī and crīmīno panām. Scēlērūm mēritās ēxpondērē panās. Nām quieto similī panā commīlsā lūētis. Dāto sīmprobē panās. Nām milai pod similī panā commīlsā lūētis. Dāto sīmprobē panās. Dēnt ēcjās omnēs Quās mēruērē pārī (sīc flāt sēntēntīā) panās. Hoū aimānā vīrgo, nīmītām crūdēlē lūīftī Sūpplīciūm. Sūpplīciūm tē trīdē mānēt. Tū tāmēn īntērēā cālīdo milnī sānguīnē panās Pērsōlvēs āmbūrīm.

pappis. Vēntorumque domos et portus pappibus aptos, Ov. Met. 3, 496. VERS. Surgens a puppi ventus euntes Prosequitur. Pappique menve inailit et pictos verberat undi Deos. V. Navis.

pūrgo. Dī pārrīī pūrgāmus agros, pūrgāmus agrēfies, Tib. 2, 1, 17.

SYN. Expurgo, mundo, emundo, eluo, abluo, abstergo, pio, emis, vel exculo, culpa eximo, PHR. Sordibus absteris eluo. Orunia pirght dax ignis, vitiumque metalli excoquit. Turpes ore fugare notas, macullas. Demere crimina vitae, eluere onme netas. Sordibus abberse tellus omne piare. Corpusque simul, simul elue crimen. V. Alla, Lavo.

pūrpūrā. Pūrpārā maāndrā dāplīcī Mālbaā cūcūrrīt, Virg. A.n. 5, 251.
SYN. Mūrāx, ödtrūm: cōccis. EPITH. Ārdāns, filgēns, nūtīlā, īşnēž; rūtīlāns, pūnīcēž, pīetž, rūbēns, cōrū(cā, fūlgīdā, fplēndēss, mīcāns, sānguinēā, magnīficā, supērbā, regīā, iegalīs, nobilīs, trūmphalīs, īnsīgnīs. Tyrīā, Sārrānā, Sīdōnīā, Phanīcēž: āſsyrīā, æbilīā, Spātānā, Mēlībaā, Gētūlā, Panā: Cöä, a Tyro [cu Sarrā, S Sīdone, wriber Phanīcē: ab Afyria: à Laconia [cu Oebaliā, ubi S Sparta S Addbes, urbes: à Getulia, S Panis popu's in Africā: à Coa infulā maris Agris. PHR. Tyrīūm cōnchylē, wel Tyrīūs, pūrpūrēus sūccūs, fūcūs; rābēs, cölöt: Pārpūrēum. Tyrīūm, āſsyrīūm vēndnūm, wel Tyrīūm fāmēt, vēllīs, tēgmēm. Tīnctā mūrīcē lānā. Sīdonīā veltīs. Kāyrīūs famīdēs. Tyrīō diftinetā mūrīcē vēftīs. Aūrātō mūrīcē vēftīs. VERS. Tynōquē ārdebāt mūrīcē lānā. Ārdēntī mūrīcē clāris št āūro. Sīdōnīō īpāīsais amīctū. Tyrūō cōnſpēcūs nī oftrō. Nōn tēt pūrpūrēo vēlēmt vāccīnīš sūccō: Nōn ēft cōnvēnjēns lūdītībūs īliē color.

pārpurēus. Pārpurēum pēnnīs, ēt pāētæ vīrgīnīs ogleo, V. A. 10, 722. SYN. Pūrpurātus, coccinēus, conchyliatus, vel ruber, rubeus, rubes, rubes, rubicundus, puniceus, roseus. PHR. Mūrice, offro, Tyrio succe tīnctūs, īmbūtūs, satūratūs, fūcatūs, īllūsūs, dīfrīnctūs, clarūs, ful-gēns, splēndidūs, radiāns, corūscāns, īnsīgnīs, supērbūs. Pūrpūreo colore fucatus, tinctus. Purpured fuco madidus, tinctus. VERS. Purpurei criftis juvenes auroque corulci. Tyrio veftis oftro radiat et auro. V. Purpura.

Dūtus. Pūrior electro campum petit amnis, ad ima, Virg. Geor. 3, 522. SYN. Mundus, caftus, integer, intemeratus, vel tersus, lautus, polis tus, nitidus, cultus, limpidus. PHR. Sine labe. Sordibus, maculis cărēns.

Proferipti regis Rupili pus atque venenum, Hor. Sat. 1, 7, 1. pūs, pūris. SYN. Tābūm, sanies, vīrus. V. Sanies.

pusillanimis, wel us. SYN. Timidus, ignavus, imbellis.

puftulă. Laderet et teneras puftulă ruptă mănus, Tibull. 2, 3, 10.

SYN. Tūber, ampūlia.

puta, adv. Hoc puta non juftum eft, illud male, &c. Perf. 4. 0. SYN. Scillicet, quippe.

ptitealis. ūt quos dūx Pænūs mērsīt pūtealibūs ūndīs, Ovid. in Ibin. 430. SYN. Pütžanus.

pūteo. Nocturno certare mero, putere diurno, Hor. Ep. 19, i1.

SYN. Fæteo: măle oleo. V. Freteo.

pūtidus. Pūtidiūs mālto cerebrum eft, mibi crede Perilli, Hor. Sat. 2, 3, 75.

SYN. Fætidus, male ölens, gravis.

puteus. ad puteos, aut alta greges ad stagna jubeto, Virg. Geor. 1, 129. EPITH. Altus, profundus, cavus, patens, hians, apertus, concavus, patülüs. V. Foss, & Fons. puto, as. se domini Triton îpse pătavit equos, Mart. Spect. 28, 6.

SYN. Arbitror, opinor, censco, sentio, existimo, reputo, reor, autume, jūdico, vel amputo, reseco. V. Sentio.

putrēdo, inis. eftur ut occulta vitiată putredine navis, Ovid. Pont. 1. 1. 60. SYN. Căries, corruptio, tabum. EPITH. Corrupta, sordida, tetras pēstifera, immunda, fætida, turpis. V. Tabum.

putrefactus. -- Clause putrefatta eft fpind sepulcro, Ovid. Met. 15, 389.

SYN. Putridus, putris.

putreo, ŭi. Non alia quam qua Byzantia putruit orca, Hor. Sat. 2, 4, 66. putresco. Blattarum ac tinearum epulæ, putrescut in arca, Hor. Sat. 1, 3, 114. PHR. Putrēdine vitior, corrumpor, resolvor, tabeico.

putridue. Pūtrida multivagis populātus flatibus antra, Cl.

SYN. Putris, putrefactus, putrescens, corruptus, cariosus, tabidus. PHR. Putredine, carie vitiatus, resolutus, corruptus, Quem putris caries vitiavit, edit, exedit. adedit.

· Pygmæī. Vīrgine Pygmaā nullīs ādjūtā cotburnīs, Juven. 6, 505. Populi in extremâ Îndiâ, cubito non altiores. Cum gruibus, ut aiunt, pugnare soliti, à quibus vincuntur. EPITH. Pārvī, brevēs, ēxīguī, pūgnācēs; ārmigeri, magnanimi. PHR. Pusilla gens, propago. Pygmæi breve vulgus, iners plebecula. Gens cubito, vel pede non altior uno. Gens gruibus înimīca. Cum gruibus crudelia bella gerentes, et genus hoc hominum, nātūra īmbēllēs. VERS. Pygmæūs pārvīs cūrrīt bellātor in ārmīs. Moz împar höstî, raptüsque per aera cürvîs ünguibüs a sæva fertür grüe.

Pygmalion, onis. Pygmalion, scelere ante allos immanior omnes, Virg. A. 1. L. 347. Beli filius, Rex Tyri, & frater Didonis, Sichaum Didonis maritum occidit, ut ejus thesauris potiretur. Dido autem in Africam fugit. Alius fuit Pygmalion Sculptor eximius, qui flatuam eburneam, quam Venu uime rat, auxit uxerem. EPITH. Implüs, ăvārus, crūdēlis, immītis, bārbis fa viis. dītus, tērus, facrīlēpus. VERS. Illē Sīchæum impius āme is

atque auri cœcus amcie Clain feiro incautum superat.

Pjlades, is. Dīgnis it emonium Pjladem præcidere famā, Stat. Syl. 2,6,4 Strophi filins, patriá Plecenfis, seu Thesfalus, ex Statio: Oresis amicus: a artio sidei vinculo conjuntit ambo survent, ut alter pro altero mori velle. I. Oreses. EPITH. Strophius, Æmonius, Thessalus, Phocasus, sidus, su lis. PHR. Strophius juvenis. Orestis amicus, socius, sidus, su venis Phocasus, sidus, su venis Phocasus.

Pyıa. înnumiras struxere pyras, et co pera partim, Virg. Æn. 11, 204. SYN. Rogus, būstum, sepulcrum. V. Regus & Sepulcrum.

Pyrācmon, onis. Brontēfque, St. ropēfque, ēt nadūs mēmbra Pyracmie, Va A.n. S. L. 425.

EPITH. Flammeus, īgneus, dūrus, ferrūgineus. SYN, Acmonia. PHR. Oculīs, et nāre Pýrācmon Flammeus. V. Brontes.

pyramis, idis. Non mibi pyramidum tumulis, &c. Lucan. 9, 155.

SYN. Občisícus. EPI'H. Altá, ardua, excelsa, ačria, phária, Ægon nöbilis, superba, pretiosa, marmorea, regia, mīra. PHR. Pytamu mīles, nībile opus, mēta, conus, acūmen. Pyramidūm sumptus alsu ra dūctī. Phário nūtantia pondēra saxo. Summo coelum feriemā olmina cono, feu vērtice. Audacia saxa Pyramidūm, VERS. Barbai p ramidūm sileāt mīracula Memphis.

Pyrēne. Heliconiādaļgue, pallidamque Pyrēnēm, Per. Pro. L. 4.

EPITH. Ārriā, ārdūā, excēlsā, sūblīmis, āltā, cēlsā, nīvosā, gelīdē, perālis, fērā, fērox, rīgīdā, alpērā, occīdūā, pāllīdā. VERS. Pyrēnē, celā nīmbosī vērticis ārcē, Dīvīsos Cēltīs lātē prospēctāt Ibēros.

pyrois, entis. Intèria volucres Pyrois, et eous, et Ætbon, Ov. Met. L.2,15, EPITH. Rutilus, īgneus, flammeus, ardens, corufcus, micans, nibes.

V. Ætbon.

pviēpus.——aurā flammāļgue imitantā pyrēpī, Ovid. Met. 2, 2.

SYN. Cārbūnculus. EPITH. Clārus, micāns, rūbēr, īgnēus, īgnīvānus, flammī vēmus, ārdēns, fplendēns, rūbēns, rūbēus, rūbēcēns, flammā initans. V. Carbunculus, Gemma.

Pyrth.i. Deucalion lacrymis ita Pyrrbam affatur obortis, Ov. Met. L. 1. L 350

EPITH. Epimethis, hominum reparatrix.

Pyrrhiis. P rrivis abillīdēs, animosūs imagine pātris, Ovid. Epift. 8, 3. Actiliis filius, qui relicta Antromache, Hermionem Orefti desponsatam tani. Quam injuriam ulturus Orestes Pyrrhum ex institus accidit. SVN. Neopolemus, Achilīdēs, Pesīdes, ab avo paterno. Æğcidēs, ab Æaco. EPITH. Firtis, generosis, ferox, împăvidus, învictus, aūdāx. PHR. Hēros Æcides. Seyrius jūvenis, vel hēros, ab insula Seyro, cujus Rex erat Lycania, avus cjus maternus.

pvrum. Non jira quæ lenta pendent religata genifia, Mart. 1, 44, 5.

Pyriis, i. f. Cum jyris irvito fripite mala tulit M.

EPITH. Latidesa: selvetteis, gravida, virens, titidis, opāca, alti, atti.
Pēthagotas, w. Pēthegoram, angrene reum, do umque Platina, H. S. L. 4.
S. a. 11, 1 February in ana cortan, prous adrute their lique ut perfuadra, finis annanum in ana cortan, prous adrute their lique ut perfuadra, finis annanum in ana cortan, prous adrute their lique ut perfuadra, finis annanum in ana cortan provincial file for eff weath. EPITH.
Serves, pitters, downs, coole divine the Salve telluris alumnus.
Provincial file and read of the serves of the serves in language.

Pychius,

'>vthĭŭs, etiam & Pvthĭă. Pro vate usurpantur, & muliere fatidica. 5 ython, onis. Stravimus innumeris tumidum Pythona sagittis, Ov. M. 1, 460. Serpens e terra post diluvium Deucalionis procreatus. Ab Apolline sagittis interfectus eft, in cujus bonorem Ludi Pytbii instituti sum. EPITH. Tümēns, tümidüs, vēnēnatus, tērribilis, immānis, stupēndus, Deūcalioneus, viridis, cæruleus, atrox, sanguinolentus. PHR. Horrēns squammīs et tērgorē dūrus Cæruleus. Sagītus ero prostratus Apolline Python. Toxis, idis. et centum jaceas condită pyxidibus, Mart. 9, 38, 4.

EPITH. Cava, parva, operta: nautica.

UA, adv. Quā fācereīd possīs, nostrām nūne, Se. Vitg. Æn. 1, 676. Quī, quömódő. quacunque. Sic Turno, quacumque viam secat, &c. Virg. Æn. 12, 368. -quadrīgæ.—îndĕ citæ Mětium în dîvērsă quădrīgæ, Virg. Æn. 8, 642. SYN. Quadrijuges equi, vel currus. EPITH. Veloces, pernices, volucres, præcipites, rapidæ, celeres, citæ, concitæ, falcatæ. VERS. Ærë sub imposito volucres agitare quadrigas. Quadrijugo vehitur curru. V. Currus.

quadrijugus. Quadrijugo webitur curru, cui, &c. Virg. Æn. 12, 162.

V. Quadrivæ. quadrupes, edis. Quadrupedes, et fræna jugo concordia forre, Virg. A. 3, 542. Töllît se ārrēctām quadrupēs, et cālcībus aurās, Virg. Æn. 10, 892.

SYN. Equus, sonipes, cornipes. V. Equus.

quælibet. Quælibet in quemvis opprobria fingere sævus, Hor. Ep. 1, 15, 30. quero, quæsīvī, & quæsīī, quæsītum. et fæpe in levi quæsisset cornua fronte,

Virg. Ecl. 6. L. 51.

٤

SYN. Vestigo, investigo, scrutor, perscrutor, indago, rimor, exquiro, requiro, inquiro, perquiro, disquiro, vel feifeitor, percontor, rogo, peto, vel acquiro. PHR. Oculis, vel lustrando vestigo. Vestigia sequor, observo, obsērvāta sequor. VERS. Causas penitus tentare latentes. Solum densa in calīgine Turnum vestīgat lustrans. Natam Solis ad occasus, Solis quærebăt ad ortus : Præteritus Cereri nullus in orbe locus. Huc turbidus atque hūc Lūstrat equo mūros, aditumque per avia quærit. Omnibus est terris. omnī quæsīta profundo. Vos montes înter opacos Quærimus, et magna dīspērsos voce ciemus. Ergo alte vestiga oculis, et rite repertum Carpe manu. Errorelque feræ per devia mersa Nare legit, tacitoque premens vestīgia rostro. Lustrat inaccessos venantum indagine saltus.

quæsītor, oris. Quæsītor Mīnos ūrnām movēt, &c. Virg. Æn. 6, 432.

SYN. Judex, vel Quæstor. V. Judex. quæsītus. Quæsītās ad sācra bovēs Junonis et arīs, Virg. Geor. 3, 532.

SYN. Vēstīgātus, &c. V. Quæro.

quæstus, us .- Gravis, Libitina quastus acerba, Hor. Sat. 2, 6, 19. SYN. Lucrum, commodum, ūtilitas. V. Lucrum.

qualis. Qualis et arentes cum findit Sirius agros, Tib. 1, 7, 21.

VERS. Qualisque videri Cælicolis, et quanta solet.

quamdiu. Lass client quamdiu sălutator, (Scaz.) Mart. 10, 74, 2. quamprimum. invisam quærens quamprimum, &c. Virg. Æn. 4, 6gr.

SYN. Stătīm; Illico, protinus, subito, cito.

quāmvīs. Quāmvīs ēlysios niīrētur Gracia campos, Virg. Geor. 1, 38. SYN. Quanquam, ētsī, līcet. Pp2

anžni

quāndō. Quāndō paupērīcm mīļsīs āmbāgībūs bērrēs, Hor. Sat. 2, 5, 9.
Quāndō mòre dālecs, longūļque ā Cesarē pūlvīs, Mart. 10, 6, 4.
SYN. Cum.

quandoque. indignor; quandoque bonus dormiter, &c. Hor. A. Poet 18.
SYN. Aliquando, nonnunquam, interdum.

quandoquiidem. Diciti, quandoquiidem in multi, &c. Virg. Ecl. 3, 55. SYN. Quando, siquiidem.

quanquam. V. Quamvis.

quanto, adv. at quanto meliora monet, pugnantiaque iffis, Hox. Sat. 1, 4,7 SYN. Quo: quam.

qoantumvis. Poft bac ille catus, quantumvis rufficus, ibit, H. E. L. 2.L.

L. 39. SYN. Quamvis,

quare. Sīc babet; accendīs, quare capiam magis illī, Hor. Sat. 1, 9, 59. SYN. Cur, quianam, ēccur, curnam, quapropter.

quăsi. Et devielă quări cogatur ferre, pătique, Lucr. 2, 291. Sed quăsi naufrăpiis magnis multifaue coortis, Lucr. 2, 552.

SYN. Veluti. velut, vel fere, pene.

quaisatus. Quaisatam wenit liceat subducere claisem, Virg. Æn. 1, 551s SYN. Quaisus, concuisus, excuisus, vel fractus, ruptus.

quatter. Subfirit, aque uter sonium quater arma dader, Virg. Ra. 2,24, quatio. Sanguineam temula quariebat lampala destra, P.

SYN. Concutio, moveo, quasso, succutio, agito, commoveo, pale, e cutio, vel frango. Metaph. vexo, molesto. VERS. Terrificam came concussit terque quaterque Caesariem, com qua terram, mare, e della vit. Et totum nuut tremefecit olympum. Ecce pedum pulsu viu et all terra moveri. Nec de concusa tantum pluitilice glandis. Pulsuque pedu tremit excita tellus. Aut rastris terra momat, aut quatit oppida bella.

Quatior. Sīs bonus o fēlīxque tuīs, en quatuor aras, Virg. Ecl. 5, 65. Cēdunt tēr quatuur de ceelo corpora saneid, Ennius.

SYN. Bis duo, quaterni.

que, conjunct. ame virumque cano, Troja qui, &c. Virg. Æn. 1, 1. SYN. Et, atque, necnon.

Queo. V. Poffum.

Quercie, ūs.—exiviājqui virī titā quercis băbēdit, Virg. II. 10, 10, 423.

SYN. Ilex, robăr, æsculus. EPITH. Dūrā, rigidā, timbrūsi, spici, viridis, densā, āltā, arduš, procērā, ātrīā, sūblimis, glāndiferā, pāti, rāmosā, annosā, cavā, sylvistris, frondosā, nodosā, Dodonā, Dodonā plea Chaoniæ. PHR. Dodonā, Dodonā satba, bor Chāoniā, a Dodonā satba, ārbor amīcā, sacrā sovī. Jovīs ārbor, sais satba, bor Chāoniā, Dodonæ. Ārbor quērnā. Quernūm robūr. Māgnā sovīs, ārbor dicata, Quernūs stīpēs. Ārbor quērnā. Quernūm robūr. Māgnā sovīs, ārtīquo roborē quērcus. Lātē brāchiā tendēns. Sūblimī vērticē nūtās Insītīs āltē rādīcībūs hærens. Āttollēns Intonsā cācūmīnā cado. Frūdībā bās æsculus altīs, Longā quercus cārīosā sēnēctā. Innātāquē rāppībā sāt Roborā. VERS. Fortē sūst patulīs lātīsimā rāmīs Sācrā sovī quēcus dē sēmine dodonæo. Consūrgūnt gēminæ quērcus, intonsāquē cadā āttollūnt cāpīta, ēt sūblīmī vertice nūtānt. Nūdāquē rāmosæ tendēbāt brāchīā quērcus. Næmorūmquē sovī que māxīmā frondēt æscūlūs. Ēkālūs imprimīs quæ quāntām vērtice ād aūrās æthēriās, tāntām rādīcī la Tārtārā tēndūt. Ānnōsa ēxcēlsos tēndēbāt ad æthērā rāmōsæ Æscūlūs.

učrēlă. Rūftică jūdiciō nöfică quėrēlā täō, Ovid. Ep. 17, 12. SYN. Quēstus, querxmōniă, lāmāntūm, plāndius. RPKTH. Madā, miš zǐ, lūgubrīs, flēbīlīs, ferālīs, trīftīs, ægrī, lacrymosī, longā, ālstīduā, sūpplēx, mūlīēbrīs, femīnēā, īnsānā, vēsānā, grāvīs, atrox, vānā, īnānīs. PHR. Trīftīā vērbā. Quĕrūlī, flebīlēs sonī. Quĕrūlæ vocēs. VERS. Sīngūltūquē piās īntērrūmpēntē quĕrēlās. V. Fletus, Gemitus, Lacryma, Queror.

Queribundus.—ārque bīc queribunda senectus, Sil. 13, 583.
SYN. Querulus.

Querimonia.-- împăriter junctis querimoniă primum, Hor. A. Poet. 75.
 V. jupra Querela.

Queror, reris, questus. amīses queritur fætus, quos durus arator, V. G. 4, 512. SYN. Conqueror: lamentor, plango. PHR, Questus, querelas fundo. effindo, promo, do, profero, edo, jacto, profundo. Querelis, quæftubus, lamentis aŭras, aera, ceelum compleo, impleo, repleo, turbo, moveo, commeveo, încendo. Ædes querulis conis impleo. Questus e pectore dūco, rūmpo, effundo. Questu pectora rumpo. Tristia verba, slebiles sonos jacto. Szepe queri, et longas in fletum ducere voces. Mæstas profundere pectore voces. VERS. Quacunque îngreditur, miseris locă cunctă querelis împlet, ut amissum cum gemit ales itym. Stabat multă querens. Me miserum! îngeminat. Qualis populea mærens Philomela sŭb umbra amīssos queritur fætus, Flet noctem, ramoque sedens miserabile carmen integrat, et inæstis late loca questubus implet. Mæsto dedit ore querelas. Sed quid ego ignaris nequicquam conqueror auris. Plangit, non aliter quam si nati pia mater adempti Portet ad extructos corpus ĭnane rogos. V. Gemo, Sufpiro.

querulus. Rettulit et querulo jūrgia noftra sono, Prop. 3, 6, 18.

SYN. Queribundus, vel sonorus.

4

quēstus, ūs. Integrat, et mæstīs lātē löca quēstibus īmplet, V. G. 44 L. 515.
V. Querela.

quī, adv. Quī fit, Mecēnās, ūt nēmo quām sibi sortēm, Hor. Sat. 1, 1, 1. SYN. Quomodo, quā ratione.

quiă. nēc quiă despēres învīctī membra Glyconis, Hor. Ep. 1, 1, 30. SYN. Quoniam, quod, nām, namque, enīm, etenīm.

quiănam. Heū quiănam tanii cinxerunt atberă nimbi? Virg. Æn. 5, 13. SYN. Cur, quare, unde.

quīcūnquē. Seū quīcūnquē fūror, quīd tūm sī, &c. Virg. Ecl. 10, 38. SYN. Quīvīs, quīlībēt

quid. Dāphni quid āmiquos sīgnorum suspicis ortus? Virg. Ecl. 9, 46. SYN. Ecquid, vel cur, quare.

quīdām. Quātēnus īd fācit, ūt quīdām, &c. Hor. Sat. 1, 1, 64. SYN. Alīquis, nonnūlius.

quidēm. īd quidem ago, ēt tācitūs, Lycidā, &c. Virg. Ecl. 9, 37. SYN. Cērtē, čquidēm.

quies, ētis. Nēc pūdor, în fijpūļā plācidām cēpījsē quietēm, Ov. Fast. 1, 204. SYN. Rēquies, vel otium, vel somnūs, vel pāx, vel morā. EPITH. Plācidā, sēcurā, blāndā, jūcūndā, dūlcīs, trānquīllā, sūavīs, āmīcā, rārā, pācātā, optātā, tācītā, noctūrna, pigra, mollīs, īgnava, sēgnīs, ines, languēns, languīdā, desidiosā, dēsēs; somnīsērā, soporīš, soporīsērā. PHR. Compositæ, trānquīllæ grāta ūtiā mēntis. Plācīdūm, quiētūm tēmpūs. Sēcrētī quietā ottā rūrīs. Pācīs ālūmnā, vel āmīcā quiēs. Vilēs ēxosā cūrās. Tūrbārum figičns. Mēmbrā, vel oppūs, recrēans, rēsiciēns, rēstatīsāns, lēvāns: Vīrēs rēpārāns. Lībērā otiā. Cūrīs vācūā. Cūrārūm domitrix cēpērāt āltā quiēs. Rēstitūens languīdā mēmbrā quiēs. Rēcrēans dēsēlā corporis ārtūs. VERS. Quōd carāt āltērnā rēquiē dūrā.

Pp3

bile non eft: Hæc reparat vīres, felsague membra levat. Otia comi alunt, animus quo que pascitur iligs: immodicus contra carpit utrumu libor. At vělut în somnīs oculos ubi languida pressit Noche quies. V. Somnus, Otium, & Quiesco.

Quiero, quieri. Vix p.riū plācidā tūtā quievērāt. (Chor.) SYN. Requiero, otior. PHR. Quieti indūlgeo, vāco, mē do. Quiet fruor, perfruor, potior. Quietem carpo, capio. Quiete felsa membia i. laxo, rericio, laxo, levo, recreo. Labore abstineo. Quiete vires fraci recréare, reparare. Plácidæ îndūlgēre qu'ietī. In otia tūta recodi. VERS. Tū lentūs refoves jūcūnda membra qu'iete. Hīc tamen hāc me cum poteris requiescere nocte Fronde super viridi. Vivite felices quibit ēst fortūna peraeta Jam sua. Vobis parta quies, nullum maris zout ărandum. Vos eritis nostræ portus, requiefque senectæ. Nunc placidi compostus pace quicscit. Procubuit, seramque dedit per membra quieten. V. Oticr, Ceffo, & Dermio.

quietus .- Sedes uli fată quietas, Virg. Æn. 1, 205.

SYN. Quiescens, requiescens, otiosus, vel tranquillus, placidus, pacatis sēdātus: vel sēcurus.

quilibet. Dum tamen adificet, quidlibet ille facit, Mart. 9, 47, 4. SYN. Quīvīs, quīsque.

quin. împerium sine fine dedi, quin ape a Juno, Virg. Æn 1, 279. SYN. Cur non, quidni, vel quominus, vel imo, vel qui non.

Quindecim Diana preces virorum, (Sapph.) Hor. C. Sæc. 70. quindčcim. SYN. Ter quinque, ter quini.

quine: iam. Quinetiam coli regionem in cortice signant, Virg. Geor. 2, 269. SYN. Imo etiam: imo: quin.

quinquatria. incipit optare, it totis Quinquatribus optat, Ju. L. 4. S. 10. L.115 Fisha Romæ in honorem Palladis mense Martio, quinque dierum spatio celebres, (Ovid. 3. Fast.) Post frunt sacra Minervæ, Nomina quæ a junctis quiaque diebus habent.

quinque. Quinque ter implibas, nec non et catera tantam. Ovid.

SYN. Quini.

Quinas bic cățiti mercedes extecat atque, Hor. Sat. 1, 2, 14. quīntis. Quif pe ferant rapidi secum, verrantque, &c. Virg. An. 1, 59. quippë. SYN. Nām, quĩa.

Quĭrīnālĭs. īpsē Quirinālī lituo pārvāque sedēbat, Virg. Æn. 7, 187.

SYN. Romanus, Sabinus.

Quirinus. Cana Fides, et Vefla Remo cum fratre Quirinus, V. Æn. 1, 292. Romuli nomen, cujus rationem sic refert, Ovid. 2. Fast. Proxina lux vacus eft, at tertia diel Quirino: Qui tenet hoc nomen Romulus ante fuit Sīve quod hasta Quiris priscis est victa Sabinis: Bellicus a te'o venit în aftră Deus: Sīve suo Regi nomen posuere Quiri es: Seu quia Romanis junxerit ille Cures. V. Remulus.

Quirites, ium, & um. Sed belieesis fata Quiritilia, (Alc ) Hor. Od. 3, 3, 5 Romanorum nomen; à Ronsulo Rege, Quirino dicto, vel à Sabinis factoration

qui Cires appellabantur. SYN. Romani, Romulidæ.

quis.-– Fāllīs Dēā, sēd guis ölymtā, Virg. Æn. 12, 634. SYN. Quilnam.

quisquam. Fālcēm mātūrīs quīsquām sūptonăt ārīsiīs, Virg. G. 1. L. 348. SYN. Aliquis.

quisque. assensere omnes ; et quæ sibi quisque timebat, Virg. Æn. 2. L. 130. SÝN. Quilibet, quivis.

quīvis. Jūre mibi imvidiāt quivis ita te quoque amicum, Har. Sat. 1, 6, 50.

SYN. Quilibet.

Quo fugis Anea? Virg. Æn. 10. L. 649.

quocunque. Quo me cunque vocant terra, &c. Virg. Æn. 1, 619.

SYN. Per Tmesin, quo cunque, ut in versu Virgilii supra. quod. Prīma quod ad Trojam pro charīs gesserat argīs, Virg. Æn. 1, 24.

quomodo. - Sequor, Mæcenas, quomodo tecum? Hor. Sat. 1, 9, 44.

SYN. Quī, quā rătione, quā.

Aut quoniam agrestem detraxit ub ore figuram, Pr. Qoniam. SYN. Siquidem, quiă, quod.

Quoque, conjunct .- Damnabis tu quoque vitis, Virg. Ecl. 5. 80.

SYN. Etiam, patiter.

Quot. ēt quot Troja tulīt, vētus ēt quot achaia formas, H.

Quotannis. Hic illum vidi juwenem, Melibær, quotannis, Virg. Ecl. 1, 43. PHR. Quotquot eunt anni.

Quoties. o quoties, et quæ nobis Galatea locuta eft ? Virg. Ecl. 3, 72. Quotquot, Non sī tricenīs, quotquot eunt aies, (Alcaic.) Hor. Od. 2, 14, 5.

## R.

R Abidus.—Sīt quī rābidārum more ferārum, Stat. SYN. Füriosus, fürens, füribūndus, insanus. PHR. Fürore accensus. ardens, flagrans, percitus, Rabie cœcus, tumidus. Inops animi. Furens ănimis. Nimioque dolore însanus. Indomitos gestans în corde furores. VERS. Exululāt, passimque furīt malesana capillis. V. Iratus, Furens.

răbies, iei. et belli răbies, et amor successit băbendi, Virg Æn. 8, 327. SYN. Furor, īra, violentia, vesania. EPITH. Improba, miseranda, dīra, vēsānā, præcēps, Indomita, horrenda, trūx, pervicax, noxia, füriosa, fævă, feră, cruentă, tumidă, furens, fædă, înfândă, ăcerbă, pestiteră, perniciosa, hostilis, cœca, ferina, acris, immītis, inimīca, infesta, malesana, effera, horribilis, concita, iniqua, am ra, infrendens, infrænis, virosa, ferox. PHR. Inque suum rabies armata cruorem. Nigro rabies armata VERS. Spumat rabies vesana per ora. At postquam in rabiem dölör hīc sē vērtit acerbam. Horribili rabie, et diro stimulante veneno. Glīscītque per ora infrendens rabies. Non satiata tamen rabies inimīca V. Ira, & furor, oris.

răbiosus. Hāc rabiosa fugit canis; bāc lutulenta ruit sus, Hor. Ep. 2, 2, 75.

SYN. Răbĭdús.

răbŭlă. Hīc tānguām răbulām dē sē quoque wāna, &c. C.

PHR. Ineptus, causidicus.

răcēmifer, ă, ūm. Bāccbe răcēmiferos bederă redimite căpillos, Ov. Fast. 6, 483, PHR. Răzēmīs önüstus, gravis.

tăcēmus.——ēt tumidīs, būmāstē, răcēmīs, Virg. Georg. 2, 102.

SYN. Ūva, botrus. EPITH. Tum dus, dulcis, rubens, pampineus, gravidus, prædulcis, madidus, sulpensus, rorans, maturus, rubicundus, turgidus, pendu us. VERS. Madidis in umbunt præla racemis. Dum gravidos ončret vindemia læta racemos. V. Uva.

radicitus. Huic fluttus vive radicitus a fiulit ungues, - Prif.

SYN. Stīrpitus: a radīce, a ftirpe.

rădio, as. argenti bifores radiabant limine valva, Ovid. Met. 2, 4. SYN. Īrradio, rūtilo, corūico, iplendeo, mico, fūlgeo, lūceo, fūlguro, scīntīllo. PHR. Rădřos, vel rădiorum spīvulă mītto. Rădios spārgo, vibro. Rădiis corulco, mico. Rădianti luce fulgeo. V. Lucco & Spiendea.

Rădius. Non rădii selis neque lucidă tele diei, Lucret. 1, 148.

SYN. Lūx, lūmen, jūbar, splēndor. EPITH. Mīcana, carascu, ti. mūlus, īgnītus, aūrātus, aūrātus, artēns, Phesbēus, Apollīneus, stienus, atrenus, falmmāns, lūcīdus, nītens, illūstus, sibecus, vagans, stammīser, svēstus, mobilis, rūbēscēns, Sēlārīs, pēnetin, sītiens, arens. PHR. Rādiorūm lūx, splēndor, tūlgor. Pro Pelis. V. Petten.

rādīx, īcīs. Hājūs udorātā rādīcās īncoquē Bāccbō, Virg. Geo. 4, 279. SYN. Stīrps, fibrā. EPITH. Procundā, īmā, dēmīsā : Altā, rājā, ertāns, tenerā, īnflexā, rāmosā, fixā, validā, tenāx. PHR. Rāmos fibræ. Plantæ, trūncī, vel ārbors fīrmāmīnā. Altīus ārbor caston agit, extendit. Validis rādīcībūs hærēt, Fibrīs tērrām complētīm, tenet, mordēt, findit. Rādīcītūs, stīrpītūs, īmā dē stīrpē rēcīsi arbo. VERS. Pērrigītūr rādīx longī fīrmāmīnē trūncī. Pērstāt, ēt istīmā āltē rādīcībūs hærēt. Nām quæ prīmā sölo rūptīs rādīcībūs ārbor vēllītūr.

rado, rasī, sum. Radit iter liquidum, celeris neque, &c. Virg. An. 5, 217.

SYN. Abrado, erado, derado, complano, seco, reseco.

rametis. Sīc positum īn clauso līnguunt, et ramea coffis, Virg. Geor. 4, 303. ramosus. Cernas ramosīs palmas fruticare lacertis, Sid.

PHR. Rāmīs onustus. Rāmis opācus. Rāmos spārgens. Pāndens,

rāmulus. Myrteis asia ramulis; (Glyconic.) Catull. 59, 22.

SYN. Rāmūsculus: palmes.

zamus. Quis procul ille autem ramis insiguis olivae, Virg. An. 6, 800. SYN. Ramulus, ramusculps, termes, ramale, palmes. RPITH. Teat, novus, fragilis, patulus, lentus, comans, viridis, virens, vernans, pesdons, pendulus, opacus, pandus, curvus, curvatus, nutans, tremitis, gravidus, frondens, frondosus, umbrosus, umbrifer, erifpans, foride, fructifer, amænus, ferax, excelsus, renafcens, tortilis, aridus, sicus, PHR. Ārboris brāchia, manūs. arens, arelcens. Ponděrá rami. Ramorum umbræ. Arbuta frondentia. Pendens arbore ramus. Pomo-VERS. In medie ramos, rūm pondere nūtāns, depressus, cūrvātus. VERS Ennosaque brāchia pandit ūlmus opāca, ingens. Brāchīa tottilies ramis fundebat acanthus. Magno ambitu diffura ramis arbor. Frielibus rāmī grāvēs în tērrām ruunt. Excelsos tendebat ad æthera rami. Pomaque pensilibus micuerunt aurea ramis. Impediunt tenebra nimõrūm.

Rāmēs age. SYN. Sūrculos ago, frutico, pullulo, germino. V. Fraio, Germino.

rāmā. či vētērem în līmā rāna tēcinērē quērēlām, Virg. Geor. 1, 378. EPITH. Loquāx, gārrūlā, quērūlā, virēns, virīdis, raūcā, cānorā, crēpītāns, coāxāns, clāmosā, īmportūnā, molētā, feedā, līmosā, sordīdi, lērolentā, tūrpīs, pālūtrīs, āquātīcā, lūrīdā, flagnīcolā. VERS. Et cant in līmo vētējēm līmosā quērēlām. Solā pālūdē nātāns, quērūlās dāt raēcā sūsūrros. Sēminā līmūs hābēt viridēs gēnērāntā rānās. Līmosoquē nove sālīūnt īn gūrgītē rānæ.

rapacitas, atis. Dura filius eft rapacitatis, (Phal.) Mart. 12, 53, 7.

SYN. Furācitās: rapīna.

tipāx, ācis .-- Fagā, fibviojque innāre rapāces, Virg. Geor. 3, 142.

SYN. Furiosus, wel rapidus.

Rāphāel, elis. EPITH. Colefits, fidus, custos. PHR. Juvenis. Tehire comes, ductor, fidă tutelă. VERS. Qui quendam descendit Alemno. ölýmpő, ét Töbiæ cómítátús ítér per mille perick incölúmem patrias júvéném perdűxít ad ædes. Cüjüs dűckű Töbias töt pötűít fortűnæ evőlvére cásűs. Quí Töbiæ grandævő sálútíféra mánű lűmíná reflítűít.

raphanus. SYN. Rapa, rapum. EPITH. Agreftis, satīvus, ācer.

rapidus. Nunc manibus rapidis, omnī nunc arte māgīfirā, Virg. Æn. 8, 442, SYN. Celer, citus, citatus, vēlox, præcēps, violentus, vēlomens.

rapīna. Bārbara pārs læva eft, avida substructa rapīna, Ovid.

SYN. Rāptūm, prædž, fūrtūm. EPITH. Hēstīlis, trīstīs, avidž, cupidž, dīrž, infandž, violentž, fævž, turpis, protervž, immānis, audāx, crūdelis, improbž, nefandž. V. Furtum.

răpio, răpui, răptum. — în præcepi prono răpit ālvăii āmnī, V. G. 1, 233. SYN. Ēripio, ābripio, dīripio, præripio, sūrripio, aūfèro, ābdūco, sūbdūco, tōllo, ădimo, ēxtorquĕo, fūror, prædor. V. Prædor. \*\*\*\* \*\*Trēloo, is. Vēntāi, it āngūfi rārējcent claūfirā Pilori, Virg. Æn. 3, 411.

SYN. Extențior, laxor.

rārō, ādv. Jējūnūs stomāchūs rārō vūlgāriā tēmnīt, Hor. Sat. 2, 2, 38. SYN. Rārē.

rārūs. Quī vēlīt īngēnīo cēdērē, rārūs erīt, Mart. 8, 18, 10. SYN. Infrēquēns, infuētus, paūcus. Maapb. Exquisitus, excellēns, ex-

rāstrūm, plur. rāstrā, vel rāstrī.

Māļiicā quī rāfkris, ēt quōs dē cellībūs āltīs, Virg. Æn. 7, 726. 

EPITH. Mordāx, dēntātūm, těnāx, rigidūm, dūrūm, fēričūm, gravē, cūrvūm. PHR. Rāftrī ŏnūs, pondūs, dēntēs, dēntāliā. Rārūm pēclea. Glēbās frāngēns, vērsāns. V. Aratrum.

rāsis. Nētā lēgēs quædām, sēd līmē rāsā ricēntī, Mart. 10, 2, 3. SYN. Ābrāsus, ērāsus, dērāsus: sēctus, resēctus.

rătio, onis. arma amens căpio, nec sat rătionis în armis, Virg. Æn. 2, 314. SYN. Mens, ănimus, judicium; consilium, vel argumentum, vel modus, viă, vel respectus. EPITH. Săpiens, providă, solers, prudens, caleftis. PHR. Rătionis, mentis solertiă, vis, lumen, vigor, dexterităs, făcultās. Æthère nată pars melfor nostri. Cognată polo. Divinæ atraparticulă. VERS. Quem rătio, non îră, movet; qui factă rependit Consilio. Nec săt rătionis în armis. V. Animus. Rătio et magnæ cœleftă semină mentis, Munere sunt concessă Deum.

rătis. agricolae, et pandas rătibus posăere cărinas, Virg. Geor. 2, 445, SYN. Căvă trābs, navis. navigium. V. Navis.

ratus, a, um. Sum ratus esse feram, telumque volatile misi, R.

SYN. Arbitrātius, pūtāns, vel firmus, fixus, thatūtus, constans.

PHR. Raūcā vēce strepens.

raucisonus. Multī raucisonis afflabant cornua bombis, Catul. 62, 263.

PHR. Raūcă sŏnāns. Raūcō mūrmŭie firepitāns. rebellis. et tamen īße labor sīt forte rebellibus afper, V.

SYN. Sēdītīosus, īndomitus, īndocīlis, supērbus. PHR. Juga dētrēcatāns, ēxcutiens, recusans. Sēdītione potens, īndocīlis regī.

reboo. as. Cum gemitu reboant, sylvæque, &c. Virg. Geor. 3, 223.

SYN. Rěmūgio, vel resono, reclamo. V. Mugio. recedo recelsi. Multa recedentes adimunt, &c. M.

SYN. Regrědior, cedo, excedo, décedo, concedo, dísedo, recedo, abre, absedo. PHR. Gressis removéo, Pedem recedo, 1981

mo. revoco. VERS. Trepidusque repente refugit. Pedem enm voce repreisit. In sylvam pennis ablata recessit. Cede agedum et tuta limină linque fugă. V. Abeo & Fugio.

recens .- Fiden fque recentibus armis, Ovid. Met. 8, 370.

SYN. Novus: inauditus, insolitus.

secenseo, ui. Forte recensebat numerum carofque nepotes, Virg. A.n. 6. 682. SYN. Narro, refero, recito, numero. V. Numero.

recensitus. Prife a recensitis evolvite facula faffis, Claud. in Eutrop. 2, 60. SYN. Numeratus, vel narratus.

receptus, us. Planities ignota jacet, tūtīque receptus, Virg. Æn. 11, 527. SYN. Rěcessus, secessus.

seceptus, a, um. Sī datur italiam sociis et rege recepto, Virg. Æn. 1, 533. SYN. Acceptus vel promissus.

zecelsus, us. Namque videbatur tenebrofo obtetta recefen, Cl. SYN. Discessus, abitus, exitus, vel secessus, latebræ, solitudo, vel penetrale, adytum. EPITH. Arcanus, occultus, abditus, abftrusus, obscurus, cavernosus, tenebrosus, caligans, dulcis, gratus. VERS. Pēr sāltūs, per opāca loca, umbrososque recessus. Nunc vos ad virides vocat arbor densa recessus. Dulcique sedens jucunda recessu otta lentas agis. In valle reducta seclusum nemus. Inque sinus fugit unda reductos.

recidivus. et recidiva manu posuissem Pergama vielis, Virg. An. 4, 344.

SYN. Rělápsüs.

secido, a cado. Recidit, ūt mālum ferro summītteret āc se, Juv. Sat. 12. L. 4. L.40. SYN. Rělabor. V. Cado.

recido, a cædo. Quam primum longas, Phabe, recide comas, Mart. 1, 32,4. SYN. Incido, reseco, seco.

recinctus. unum exută pedem vinclis, în weste recincla, Virg. Æn. 4, 518. secino, is .- Hæc recinunt juvines dierata senefque, Hor. Ep. 1, 1, 55.

SYN. Repeto, refero.

zecipio, recepi, ptum.-Recipitque ad limina gressum, Virg. Æn. 11, 29. SYN. Accipio, capio, sumo, alsumo, admitto, vel polliceor, promītto.

Refilio me. SYN. Me confero: čo, abčo, redeo in. reciprocus, a, um. Ferque referque fretum sequiturque reciprocu Tetbys. V.

SYN. Alternus, mutuus, alternatus, vel refluus.

zecīsus. Cum senel in sylvis imā de stirpe recisum, Virg Æn. 12. 208. SYN. Cæsús, încīsus, retectus.

recito. Impune ergo mibi recit averit ille togatas? Juv. 1, 3.

SYN. Renarro, narro, dico, refero.

reclamo, as .- Scopulis illisă reclamant, Virg. Geor. 3, 261. SYN. Clamo, wel resono, reboo.

reclino, as .- ac Cepbeus bumeros palmafque reclinet, G.

SYN. Inclino, inflecto, reflecto.

reclinatus. Festis, reclinatum bearis. (Iam. cum. syll.) SYN. Reclinis, inclinatus, vel stratus.

reclīnīs. Crēsiiā rārā pētīt, viridīque rēclīnīs in āntro, G. SYN. Rēcubāns, jācēns, procumbēns, stratus.

reclivis. Inque sinu juvenis posita cervice reclivis, V.

SYN. Reclinis. recludo, Quid non ebrietas designat? operta recludit, Hor. Ep. 1, 5, 16. SYN. Aperio, patefacio, resero. PHR. Veieres tellure recludit thefauros,

reclūsŭs,

reclūsus-animum, ūt foribūs spēctāre reclūsis, Lucr. 2, 261. SYN. Apertus, patefactus, reseratus.

recognosco, ovi, itum. Dona recognoscit populorum, &c. Virg. Æn. 8, 721. SYN. Agnosco, wel recenseo.

recolligo egi. in florem redeat primosque recolligat annos, Ov. Met. 7, 216. SYN. Cölligo vel resumo.

recolo, is, ŭi. Luftrabat fludio recolens omnemque suorum, Virg. Æn. 6, 681. SYN. Itërum colo, vel mëditor, cogito. reconcilio, as. SYN. Concilio, placo, fædus fácio.

recondo, didi, ditum-idalium, sacrata sede recondam, Virg. Æn. 1, 681. SYN. Abscondo, condo, abdo, tego, contego: occulto. V. Occulto.

reconditus. aft alia, quoties aulaa recondita cefsant, Juv. 6, 67. SYN. Conditus, absconditus, occultus, abditus. V. Abditus.

rēcoquo, is, ctum. Cēsit amor: recoquunt patrios, &c. Virg. Æn. 7, 636. SYN. Iterum, vel rūrsus coquo.

recordatus. SYN. Memor, non immemor, non oblitus.

recordor, aris .- an bifæ magni vultunque recordor, Virg. Æn. 8, 156. SYN. Reminiscor, memini: sum memor; non sum immemor: non öblītus sum. V. Memini.

recreo. Ter pure lecto poterunt recreare libello, Hor. Ep. 1, 1, 7. SYN. Re axo, reficio, levo, sublevo, relevo, solor, excito, oblecto, delecto, hilaro, exhilaro. PHR. Ludo, vel cantu mentem rei icio: Vires recreo, reparo. Segni torpore jacentes exhilarare animos. Recreat, et lætum i evocat per membra vigorem. Fractos animos reticere. VERS. Qui fractos animos levat, et corda anxia lenit. Vires instigat alitque Tempestīva quies, major post otia virtus. V. Gaudio afficio.

recrefco, evi .- Toto quarer orbe recrevit, Ovid. Epift. 2, 5. SYN. Rěnascor: rūrsis cresco.

recrudesco, uī. Fugīssem, inhæret, ac recrudescit nefas. (Iamb.) SYN. Ingravelco, ægreico, augelco, augeor.

rēctius. Reclius atque eilam melius perfæpe togatæ, Hor. Sat. 1, 2, 82. SYN. Běně, non màlě.

rēctor, oris. Rēctoren vācuo sinu remittes. (Phal.) Mart. 10, 78, 6. SYN. Gubernator, dux, ductor, moderator, dominus, magister, prases: Rēx.

rectum. ufquam juffitia ift, et mens sibi confiia reeti, Virg. Æn. 1, 604. SYN. Justum, æquum, bonum, jus. V. Jus.

recubo, as. illius apius eras croceo recubare cubili, Pedo, V. Recunibo.

recumbens. SYN. Recubans, decumbens, procumbens, stratus, prostratus, ābjēctus, jacens, reclīnis, supīnus. V. facens.

recumbo, ubui. Dibet arīcīnā convīva recumbire clīvā, Mart. 2, 19.
SYN. Recubo, dēcumbo, procumbo, discumbo, jaceo, quiesco. VERS. Pătulæ recubuns sub tegmine fagi. Înque humeros cervix collapsă recumbit. Quum cæpīt quassata domus subsidere, partes in proclinatas, omně recumbit onus. V. Jaceo, & Accumbo.

recupero. Tantum studens, ut: natum recuperet. (Iamb.) SYN. Recipio, reparo, redimo, sarcio, resarcio.

těcūrro. Rēslām võcātūs cũm rěcūrrit ād cænām. (Scaz.)

SYN. Recurso, redeo, revertor.

recurso. Mulia viri vīrtus anime, muliusque recursat, Virg. Æn. 4, 3. SYN. Recurro.

.ยมัยวมิวรัง

sēcūrius, ūs. Pāmibās expēnīt; mūltī tērvārē rētārsās, Virg. Æn. 10, 188. SYN. Rēdītus: itērātus, val rēpētītus cūraus.

necurvatus. Quique recurvatis ludit Maander in undit, Ovid. Met. 2, 24.

recurvus. Pafforalt canit signum, cornuque recurvo, Virg. Æn. 7, 513.
SYN. Recurvatus, incurvus, curvus, reflexus, inflexus.

reculo. Cedo equidem, nec, nate, tioi comes ire recuiso, Virg. Æn. 2, 704.

SYN. Detrecto, refugio, abnego, renuo, gravor, indignor. V. Neg, Abnego.

sedictus, ad bene dicendum deletiandumque redatti, Hor. Ep. 3, 2, 155.
SYN, Adactus, coactus, compulsus.

sedamo, as. Quo redanetur amans, et amet quem, &c. Pr.

PHR. Vicilism amo, amori respondeo. Mūtha amoris signa do. al

tērnō ămōrē ārdēo.

rědārguo, ut. Verbā redārguēret; nomēn tāmēn, &c. Virg. Æn. 11, 688. SYN. Ārguo, incrépo, încrépito, repréhendo, objurgo, wel réfello, rétuo, confuto. PHR. Verbis caftīgare, repréhendere, încectari, urgere. Se veris vocibus invéhi în iliquem. Dictis amaris caftīgare, corripere, incrépare. VERS. Mūrmure jam fævo verberibusque tonas. Tā care defendas, quamvis mordebere dictis. Incrépor a cunctis, totumque immurmurat agmen. Corripies nimīrum, et castīgabs acerbo Clamore. Incrépat his victor. Lausum incrépitat, Lausoque minatur.

redditus. Spīrāt apcileā rēdditus arte memor, Mart. 11, 10.

reddo, didi ditum. et raptas fatis reddidit ifte celos, Mart. 7, 46, 8.

SYN. Rēflitio, repono, reporto, refero, solvo, persolvo, exsolvo, remunero: do, trado, tribuo.

těděmptör, öris. Sæpë rědēnspiūrīs prūděrě fürtă sölät, Mart. 14, 92. Pro Jesu Salvatore nostro. V. Jesus.

redeo, īvī, & ii .- Domos, redeamus ad antra, Prud.

SYN. Regredför, revertor, reverto, remeo, remigro, me recipio. PHR. Sum redux, iter repeto, relego. Pedem, grasus, gradum, veftigia refero, reflecto, retvoqueo, revoco. Retro gradum torqueo, flecto. Perates repeto. Līmina pace reducī tango. Patrios lares reviso. Vers. Līmina portæ, qua gressum extuleram, repeto. Itque reditque viam totice. Vestīgia retro observata sequor. Retrorsum vela dare atque iterare cursus cogor relictos. Ecce autem inachtis sese referebat ab argis. Mēmores reduant in tectu. Seraque reveretens Nocte domum. Haud inter retro dubius vestīgia Turnus improperata refert. Obstupuit, retroque pedem cum voce represist. V. Patria.

redigo, redegi, redactum .- Vilem redigatur ad afsem, Hor. Sat. 1, 1, 43.

SYN. Adigo, cogo, impello.

redimiculum.-et babent redimicula mitræ, Virg. Æn. 9, 616.

redimio, īvī, ītūm. īnfūlă cuī sācrā redimībāt tempord vīttā, V. Æn. 10, 538.

SYN. Corona cingo, præcingo. V. Corono.

zědímītůs. Vittīs ēt törtā rědimītūs tēmpör a quērcū, Virg. Geor. 1, 349. SYN. Cīnchus, præcīnchus, coronātus.

sedimo, redemi, emptum .- Pretio redimenda fu isem, Ov.

SYN. Lībēro, prētio, askēro, vel recupero, reparo: resarcio, sarcio. VERS. Generis lapsī sarcīre ruīnas. Sī fratrēm Pollux alterna morte redemit. V. Salvo.

redintegro, as. SYN. Integro, instauro, renovo, reparo.

sēdītus, ūs. Vētām pro rēdītu simulānt, čā fāmā vāgātur, V. A. L. 2. L. 17. SYN. Regreisus, vel proventus. EPITH. Felix, optātus, subitus, ieņēntīnus, improvīsus, inexpēciātus.

redivivis. at velut exbaufta redivivus pullulet arca, Juv. 6, 362. PHR. Ad vītām revocatus, in vitam redux. V. Relulcitor. redoleo. Fervet opus, redolentque thomo fragrania mella, Vitg. Geor. 4, 164. SYN. Oleo, halo, spiro. V. Oleo. redux, ucis. Namque tibī reduces socios elassemque relatum, Virg. Æn. 1. 206. PHR. Reversus, rediens. reduco, xī, chum,-Atbere misifis poft longe reducite vite, Calphur. SYN. Rěféro, rěvěho, vel révoco, retráho, retrô důco. rědůctůs, ž, um. SYN. Abdüctůs, vel retráctůs, vel sedůctůs, rémotits: ♥. Recessus. rčdūncus. Vīrībās ūsus awīs pēmīs, rofirāgue redūncē, Ovid. Met. 12, 562. SYN. Reflexus, recurvus, aduncus. redundo, as .- in me commissi poend redundet, Ovid. Fak. 6, 451. SYN. Exundo, efficio, abundo. zefello, refelli. et solus ferro crimen commune refellam, Vitg. Æn. 12, 16. SYN. Refuto, contuto: rejicio, explodo, diluo, infirmo, conruo, difsolvo, frango. PHR. Crimen removere, excusare. VERS. Et solus ferro crīmen commune refellam. Neque te teneo, neque dicta refello. refero, retuli. Masa, Palatini referamus apollinis adem, Prop. 4, 6, 11. SYN. Reveho, reporto, vel renuncio, vel profero, vel repono, reddo. vel respondeo. refert, a nomine res. -něg; čnīm núměro comprenděrě refert, Virg. Geor. 2, 104. SYN. Intereft, attinet, pertinet, spectat. refertus. SYN. Plenus, confertus, abundans, repletus. reficio, refeci, fectum.-Mīseros operata refecerit agros, Ar. SYN. Rělaxo, recreo, vel reparo. zetigo, xī, xūm.- Aūlāsque et cerea regna refigunt, Virg. Geor. 4, 202. SYN. Figo, vel revello. reflecto, flexī, xum, ....et mollia colla reflectunt, Virg. Æn. 11, 623. SYN. Recurso, retorqueo, replico, reclino, repercutio. reflector, eris, reflexus. SYN. Retorqueor, repercutior, resilio. reflexus, et reflexă fere în summo fluitare liquore, Lucret. 4, 444. Impăvidos i illam tereti cervice reflexam, Virg. Æn. 8. L. 633. SÝN. Inflēxtis, recurvus. reflŭo, ïs, flūxī, flūxūm. Cum refluit campis et jam se condidit alveo, Virg. Æn. 9, 32. SYN. Recurro, relabor, redeo. V. Refluxus. refluus. Sive alio, refluus nofire colliditur orbe, Rutil. SYN. Refluens, relabens, refusus. reflüxus, us. SYN. Rocursus. VERS. Reflüum, refusum, relabens munt. Refluus æftus. Unda relabens. V. Flugus. reformido, as. arte reformidant ferrum, &c. Virg. Geor. 2, 369. SYN. Formido, mětuo, horreo. V. Timeo. reformo. SYN. Inflauro, reftauro, reparo. PHR. In novam formam fiago, teftagot, axis. Tenace comprimens manu refragantem. (Scar. SYN. Relactor, resisto, repugno. Mirano. Hic natură să îs refranat viribăs auctum, Lucr. 2, 1120. SYN. Fræno, coerceo, conibeo, reprimo, contineo. refrigeo. V. Refrigefco. refrigerium. Stillavit algito gutta refrigerii, Pub. Ep. SYN. Frigus, and solatium,

refrigero,—inclusa sua membra rife igirat unda, Ovid, Met. 13, 906.

SYN. Frieefacio. PHR. Æftum, od calorem tempero, lenio, frincy sedo, relevo, mitigo, minuo. Nimios soles frango. Ūmbrā sölēs de fendo. Ore anhelo auras capto, accipio. Sub arboris umbra, în ville mducta, seductos inter recessus amonum captare frigus. Opaci quaren frigoris umbras. Fluvio, vel umbrosa ripa æftum tempero. YERS. Frondībus, et pataia defendimus arbore Soles. Sēdūctos nacta receisus Gureitis inclusa sua membra refrigerat unda. Nülla æftatem tibi mītigāt umbrā. Rēpētēbām frīgus ēt umbrās, ēt quæ dē gēlīdis exībit vāllībus aurām. Aurā pētēbātur mēdio mihi lēnis in æftu, Auram expectabam, requies erat illa labori. Aură (recordor enim) venias, cantare solebam; Meque juves, intresque sinus gratissima nostres, utoue facis, relevare velis quibus urimur æftus. Felea resedit humo. ventusque accepit aperto Pectore. Arborea frigus ducebat ab umbra. Dulce viatori lasso in sudore levamen, Cum gravis exuftos effus hiūlcat agros.

sefrigelco, ui. Refrigestit enim cuntiando plaga per auras, Lucr. 4, 707. SYN. Refrigero, refrigeror, frigefio, defrigesco: deferveo, defervelce. PHR. Calorem perdo, amitto, pono, depono, minuo. Frigore corrīdiör.

retugio, retugi. Ni refugis, tenuelque piget cognoscere curas, Virg. Geor. 1,

SYN. Aūfúgio, fugio, vel aversor, reculo, detrecto.

refugis .- Cum refugis se fluetibus aufert, Luc. 1, 411.

SYN. Rediens, refluus, rejectus. refulgeo, sī. Splendidaque a dīeto fama refulget avo, Prop. 3, 20, 8.

SYN. Renitéo, renideo, rutilo, mico, fulgeo, corusco, radio.

Refundo, is, fudi, fusum .- Laterique illisa refunditur alga, V. Æn. 7, 590. SYN. Regero, rejicio, effundo.

Stagna refusa wadis : graviter commotus, &c.

SYN. Regellus, vel effusus, vel refluus.

resuto, as. italiæ ad mortem, si te mors dira refutet, Val. SYN. Retello, redarguo, confuto. V. Confuto, Refello.

regalis. at domus in erior regali jplendida luxu, Virg. Æn. 1, 637.

SYN. Rēgius, rēgificus.

regaliter - Precibulque minas regaliter addit, Ovid. Met. 2, 397.

SYN. Rēgie, Regifice: Regifico lūxū.

regero, gefsi, gestum. Natura vertet, regeret in fontem citas. (Iamb.) SYN. Rejicio, refero, reddo.

rtgia. Jam pridim nobis cali te Regia, Casar, Virg. Geor. 1, 502. SYN. Palatium. EPITH. Dives, magnifica, superba, marmorea, aurată, pictă, splendidă, splendens, illustris, nobilis, spătiosă, amplă, ardua, celsa, antiqua, valta, eximia, mīrabilis, sublimis. PHR. Regia tecta, Regalis, vel regia domus, sedes. Augustum Regis tectum, bofpitium. Superba Regum atria. Regale palatium. Regalis principis aula. Augusti fastīgia tectī. Superba ædium moles. Domus regalī splendīdā lūxū. Föribūs domus āltā supērbīs. Pāriis, vel mārmoreis fultā. sūffūlta, innixa colūmnis atria. Nobilis, et vasta condita mole, domus. Dædalea arte structa, fabricata. Regalis lumina clara domus. Aurātīs constructa Palatia tīgnīs. VERS. Tectum augustum, ingens, centum sublime columnis. Auro, argentoque micante, splendet tota domūs. Atrii cingit ebūr, trabibūs solidatur ahenis Culmen, et in cēlsās sūrgūnt ēlēctră columnās. Tūrbæ căpāx īmmāne tēctūm, cujus

atiratas trabes variis columnæ nobiles maculis ferunt. Centenis incumbunt tecta columnis. Candet ebur, solidis collucent pocula gemmis: Totă domus gaudet regali splendidă gaza. Non Tænariis domus est mihi fūltă columnis. Splendidăque attălicas Regiă vincit opes.

## DESCRIPTIO REGIÆ SOLIS. Ovid. Met. 2, 1.

R egia Solis erat sublimibus alta columnis, Clara micante auro, flammasque imitante pyropo. Cujus ebur nitidum fastigia summa tegebat; Argenti bifores radiabant limine valvæ, Materiam superabat opus.

rēgificus. Rēgifico lūxū: fūriārum māximā jūxtā, Virg. Æn. 6, 600. SYN. Rēgālis, Rēgius.

regimen, inis. Hīc rezimen natūrā dedīt, Sc. Manil. SYN. Möderamen: imperium.

ż

Ξ =:

ć

regină. Reginasque părit, reginarumque măritos, Cl.

SYN. Regnatrix, dominatrix. EPITH. Potens, augusta, formosa. venusta, prudens, æqua, clemens, benigna, pia, mitis. PHR. Regia conjūx, ūxor, sponsa, Regnī consors.

regio, onis. Pæniteat, sunt et Siculis regionibus urbis, Virg. Æn. 1, 549. SYN. Plaga, terra, tellus, ora, tractus, fines.

rēgius. Rēgius āccītu chārī genitoris ad urbem, Virg. Æn. 1, 677.

SYN. Rēgālis, rēgiticus, māgnificus, splēndidus.

regnator, oris. Regnatorem asiæ; jacet ingens littore truncus, V. Æn. 2, 557. SYN. Dominator, Rex.

regno. Priamiden Helenum Grajas regnare per urbes, Virg. Æn. 3, 295. SYN. Impero, dominur, præsum. PHR. Imperium, sceptra, teneo, gero. Regno, împerio, sceptro potior. Regni, împerii clavum, habenas, fræna těněo, moděror, flecto, rego, tracto. Populos împerio rego, guberno, premo, subigo, fræno, moderor, ditione teneo. Populis jura do, lēgēs împono, do, scribo, indico, statuo. Sub lēgibus, sub ditione populos traho, teneo. VERS. Decus împeriumque Latini Te penes. Totaque sūb rēgno terra futura tuo est. Te gallia tota sub domino, wel sub rege ēst. V. Impero.

gnūm. armā Jövīs fūgiēns, ēt rēgnīs ēxāl adēmptīs, Virg. Æn. 8, 320. SYN. Ditio, impērium, dominatus: scēptrūm. EPITH. Opulēntum, rēgnūm. potens, dives, florens, felix, amplum, spatiosum, celebre, nobile, antiquum, avītum, paternum, patrium. PHR. Rēgnī ditio, potestas, moděrāměn, frænă, jūră, jūs, mājestās, děcus, honor, moles, pondus, onis. Rēgnī fīnēs. Rēgia potestās. Sceptrī decus. Rēgnī status. VERS. Sceptra per innumeros milsa tueris avos. V. Imperium.

rego, rexi, chum. Æternis regis imperiis, et fulmine terres, Virg. Æn. T.

SYN. Guberno, moderor, dirigo, dominor, impero, imperito. Suprà Regno.

regredior, eris, regreisus. V. Suprà Redeo.

regressus, us .- Neque babet fortuna regressum, Virg. Æn. 11, 413. SYN. Reditus.

rēgulā. Rēgulā pēecātis, quæ pænās īrroget æquās, Hor, Sat. 1, 3, 118.

SYN. Norma, lex, exemplum, od regimen. EPITH. Recht. ital de.

tă, conftans, fallax.

Regulius. Hoc coverat mens provida Reguli, Hor. Od. L. 3. Od. 5, 13. Conful Romanus, qui pluries triumphavit; ac pofiremum captus d'à Carthaginiensibus, qui eum, resessis palpebris, vigilando enecarume. EPITH. Fortis, fidus, amans patriz, generosus, magnanimus, constans. Prorogat zternam feritas tibi Punica famam, Regule. Patriz inflammatus amore Regulus, in mediis servavit facra fidemoue Sus pliciis.

rējēctus. Bīs rējētli ārmīs rēļpēciānt tērgā tēgēntēs, Virg. Æn. 11. 620.

SYN. Repulsus, vel abjectus.

rējicio, rējecī, ctum.—čeulās Rusilārum rējicit arwis, Virg. An. 10, 473. SYN. Abijicio, repello, removeo, vel recuso, respuo: contemno, as mör.

zělabor, čris, lapsiis. ad portum fluitans cymba relabitur, (Choriamb.)

SYN. Recido, vel refluo.

relaxo. Dīlsolvunt nodis omneis, et vincla relaxant, Luct. 6, 355. rčlegatus. Sexta rčiegatum bruma sub axe videt. Ovid.

SYN. Pūlsus, exul.

ilēgo, ās.—Taūrēs prēcūl ātque în sēlā rčlēgām, Virg. Geor. 3, 212. SYN. Āblēgo, āmāndo, rējīcio, removeo, pēllo. V. Pallo. relego, is, legi, dum. Cum relego, scripsisse pudet, quia, &c. Ovid.

PHR. Legendo, vel oculis revolvo.

relictus. Solus relictus ille qui vefier comes. (Iamb.) Sen. SYN. Desertus, vel omilisus.

religio, vel relligio, onis.

Neu populum antiqua sub rell'igione tueri, Virg. Æn. 2, 188.

SYN. Pietas, divinus cultus. EPITH. Sacra, sancta, adoranda, vestranda, verenda, vera, certa, pia, pora, candida, divina. PHR. Rellgionis amor. Sacer cultus. V. Pietas.

tēlīgiosus, vel rellīgiosus. Corpora, perque domos, et rellīgiofa debram. Viz. Æn. 2. L. 165.

SYN. Pius. PHR. Relligionis amans, cultor. Deo addictus. deviti. Pĭa facra colens. V. Pius.

religo, as. ad validum religata truncum. (Dact. Troch.) SYN. Ligo, revincio, vincio. V. Vincio.

relinquo, liqui, lictum .- Medio sermone reliquit, Virg. Æn. 4, 277. SYN. Linquo, desero, destituo, vel omitto, mitto. dimitto.

selliquiz. Troas relliquias Danaum, atque, &c. V. Vel.

reliquia. Hūc būc reliquiās vebice carī corporis. (lamb.) EPITH. Trīstēs, miscræ : felices, gratæ.

zčliquus. Texantur religna teeta palude tibi, Mart. 14, 38.

SYN. Superstes, vel alius.

těluceo, es. ūcaligen : Sigea igni freia lata relucent, Vitg. A. 2. 212. SYN. Refulgeo, renideo, resplendeo.

teluctor, aris. Multa reluctanti obstruitur, &c. Virg. Geor. 4, 301. V. Refifto.

temaneo, mansī. Pārvulus caufto remanebit firpite fumus, V.

SYN. Mănčo: Săpērsūm.

remedium. Cujus dolori remedium eft parientia. (lamb.) V. Medicamen.

remeo, as. atque obite remcare suot, nec cedere luci, Helpid. SYN. Rěděo, rěvērtor.

Tr. iris, remensus. Si modo rite memor, servata remetter aftra, Vin

SYN. Iterum metior, vel repeto.

remex, igis. Sive opus eft remo, remige carpit iter, Ovid. Trift. 1, 11, 4. EPITH. Robuftus, validus, fortis, dexter. V. Nauta, & mox remipo. remigium. Remigiis subigit: sī brācbia forte remisit, Virg. Geo. 1, 202.

SYN. Rēmī, vel rēmīgēs.

rēmigo, as. ēminēt, ac lævā tācitīs sūb rēmigāt ūndīs, Virg. Æn. 10, 227. PHR. Rēmos dūco, impēllo, moveo, agito. Rēmis incumbo, insurgo, utor, brāchia intendo. Rēmigio incumbo. Validis incumbere rēmis. Rēmīs aquas, undas, æquora, vel fluctus pulso, agito, fatigo, sollicito, ferio, împello, seco, sulco, findo, divido, torqueo, verro. Remis, vel rēmigio navem moveo, duco, rego, pello, propello, împello. Remis iter, viam carpo, facio. VERS. Opus eft remis, remige carpit iter. Considunt transtris, intentaque brachia remis. Geminasque legit de classe triremes. Remigioque aptat, socios simul instruit armis. V. Navigo, Remus.

Reminiscor, eris. aspicit, et dusces moriens reminiscitur argos, Virg. An. 10. 782. SYN. Recordor, memini. V. Memini.

āncbīfæ māgnī, mānēsque acberonte remīssos, Virg. Æn. 5; 99. rčmīlsŭs. SYN. Mīsis, vel laxatus.

remītto, remīsī. - pēr ape remīttat acutum, Horat. A. Poet. 349. V. Mitto, vel Relaxo.

remora. Remoramque faciunt res privatæ et publicæ. (Iamb.) Piscis, qui carinis adhærens, earum cursum retardare creditur. SYN. Echeneis. EPITH. Parva, tenuis, timenda. PHR. Timorem încutiens nau-tis. Naves tardans. VERS. Spreto impete venti remorumque, ratem sīstērē sola potēst. Mora pūppibus ingens. Parva echeneis adest. Remoror, aris .- Paulum remoratur et altum, Sil.

SYN. Mŏrŏr, rětardo, tardo.

Remotus. Tītbonūsque remotus in auras, Hor. Od. 1, 28, 8.

SYN. Dīstāns, disjūnctus, absens, dissitus, semotus: longinquus, exterus, vel alienus, abhorions.

Removeo, movī motum. - abulas a te removere memento, Hor. Sat. 2, 5, 52. SYN. Amoveo, dimoveo, summoveo, abduco, averto, arceo, detorqueo, amando, aufero, subduco, rejicio, repello.

remugio, ii.—sequitur clamor, coelumque remugit, Virg. Æn. 9, 504. SYN. Reboo, reclamo, vel resono, PHR. Reddere mugitum. Gemitu nemus omne remugit. Sequitur clamor, columque remugit. V. Ecbo.

remunero. & remuneror.

āc te bīs sūpplictīs remūnerābor. (Phal.) Catull. 18, 20.

SYN. Compenio, penio. PHR. Gratiam, vicem refero, rependo, repono, rēddo, retrībuo pretium, mērcēdēm rependo, persolvo. Par, vel præmia dīgnā refero. VERS. Officiis pretium mediocre rependere magnis. Měritisne hæc grātiă tantis Redditur. Hæccine justa rependis Dona? V. Graiias ago.

remūria, orum, vel Lemūria. (Ovid. 5. Fast.) Romulus obsequitur, lucemque remuria dixit illam, qua positis justa feruntur avis. Aspera mutata eft in lenem tempore longo Literi, quæ toto nomine prima fuit.

(R. in L.)

remurmuro. - frirat, nec fracta remurmurat unda, Virg. An. 10, 221. SYN. Obmūrmuro; resono, vel obloquor.

Remus. Romuli frater, qui, quod novæ urbis Romæ mænia per ludibrium tranfiliista Q.q

in a series Designation like her 

nic nain marin layini nici. T. Amie.

to the second of the second of the first second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the sec with the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of wile with 2-78. I'm their minist, werte, figilian, it Marin ent. in Till bes binge ent pleiliais a int little verbil initiation mirrori desi. Lines iriniminis applici The figure of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the rela armi arii. 🗸 limp.

Tenler of . The .- India of the feel food frait, Sent. 193. Ann. a India for T. Name

uniden. Der Gelicher Mile, diesen Arried unitere. Vers. George 2, 1821 thick in the think had the think this the Late. 2, 318. TV. Life gia. wieder, wiener, wieder, V. Law.

வூர் பி. இந்த இருக்கு **வண்டு இவி**.

573 <u>Linion, Stable, Sababa</u>

rini - e. . : "N. Irani- ilani ultir rilita Albeita, Richt. I. Table Mar

minister. b. Elegalistis van die ber eine bei ber ber auf f. f. 9. N. Lieder, leitalen, Servier, Siele, Irrager, Schauer, ide newsons in the newscale of the Same. STV Nauto, alere, refere.

this, is, it stains in the six of a painter attends of the Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of Six of

nie wie Janes ir bis biste Ten Taul 2, 2, 12, STN Min. Street, white I file to be born.

Tales and models of respect to the Or Men. 2, 155.

2. Notes. Volen.

Maistaille Tombes and the mile that he best Or. En. 5, 156.

TERS, Dil poter i cilmonim etectable nicht best gin. nice. Tibent delt förd etektör mößlichke, Har. Oc. 4. 7,14. SYN Refulb, einden etektiva langen, etektrogen, söreta, einfa - ---minister. 1932. in inflution in million resident sides. Ville Leif eine Line, in Deine mit Micht. Ein wie fielde en manife sint. Diese. Tempsi referent, medica il indeme Piete de Fani rippi almisleri dimu. Die pui ginderis discontin stabili nicht lenist . Timpsi sertigi Die rinniste in viloniasi petici ; Piete min liefen mine melitiet judeien. Diet eigene villet, felbe geschie id :

righter right, en right. Arthrim.—-Alfred Allred III. Anti-STN. Rotatu rimdole. Irain, priktier, išin, proelio, propili it pinos rejeno. Imalije. Imovie : Iminos. VERS. Jiešeš me, isti ên namî li nivêlêrî haldîn ; limbire la limlîkîs samêrê firî dirib

4800. 1990. — Widow II Widing State. Ving. Æn. 1, 240. SYN. Ricar, remittie, niere, perseire, regene, retero, rentiff-VERS. Fitis idaminii tiki tipianii. Jaginii fürme dimai tijitii mer. V. Assaura

repente. Concreto riguit vinctă repente gela, Mart. 4, 59, 4.

SYN. Subito, statim, extemplo, confessim, actutum, protinus, continud, illico. V. Statim.

tepentinus. Sumque repentinas ejaculatus aquas, Ovid. Fast. 1, 270.

SYN. Repens, subītus, împrovisus, înopīnus. repercutio, uli, ulsum —nālcēns Aurord repercuti îndos, Alc.

SYN. Reverbero, reflecto. VERS. Sīcūt aquæ tremūlūm labrīs ibi lū men ahenīs Sole repercusum. Positæque ex ordine gemmæ Clara repercusus reddēbant lūmina Phæbo. Vicīnos nascens aurora repercutit indos.

rēpērcūlsus. Sālē rēpērcūssum aūt rādiāntis imāginē lūnæ, Virg. Æn. 8, 236 SYN. Reslēxus, resultāns.

reperio, reperi, repertum.

2

-nūllă fugam reperit fallacia, vietus, Virg. Geor. 4, 443. SYN. Invenio, nanciscor, comperio, deprendo.

repērtus. Quæsīvīt cælo lūcem, īngēmuītquē repērtā, Virg. Æn. 4, 692. SYN. Compertus, īrrepērtus.

rěpětītůs. Nēc rěpětītă sequī cūrēt Proserpină mātrēm, Virg. Geor. 1, 39. SYN. Iteratus.

rěpěto, is, pětitům. Sī rěpětai, žt sī crāditor estě vělit, Mart. 9, 4, 2.

SYN. Itěro, împěmino, résūmo, vel rěposco; pěto, vel rěděo. PHR.

Vicisim dico, loquor. Vērbā, vocës, sonos rěddo, rémitto, rěsero, itěro. Rūrsūs, vel řtěrům dico, sácio, aggredior, incipio. VERS. Rěpetens, itěrůmque, itěrůmque monebo. Nequicquam îngěmināns itěrůmque, itěrůmque vocavi. Non canimūs sūrdīs, respondent omnia sylva. V. Echo.

repleo, plevī, pletum. Fosa repletur bumo plenæque, &c. Ovid. Faft. 4, 823.
SYN. Impleo, compleo, adimpleo, cumulo. VERS, Talia vociferam

gemitu tectum omne replebat.

replētus. īgnībus āc wēntīs cum prīmīs īput replētus, Lucr. 6, 259.

SYN. Implētus, adimplētus, confertus, refertus, cumulātus, plēnus, abundans, redundāns.

zepo, repsi. Sic variat natura vices, infantia repit, Prud.

SYN. Rēpto, adrēpo, sērpo. PHR. Sērpēre humī. Corpus humī trāhērē. Vērrērē pēctore tērrām. Pēr vādā rēptābo pronus.

repono, posutī, positum.—ārīsque reponimus īgnēm, Virg. Æn. 3, 231. V. Pono, vel Reddo.

reporto, as. Nuncius îngêntes îgnota în vefti reportat, Virg. Æn. 7, 167. SYN. Refero, reveho, vel obtineo, acquiro, comparo.

rěposco, rěpoposca. instauratě, při si senas ore réposco, Virg. Æn. 6, 530. SYN. Rěpěto, pěto, posco. V. Peto, Posco.

repositus. His bis repositum degravet lafsas manus. (Iamb.)

repostus. Maternis čitam în membris, alvoque reposta, Luct. 3, 347. SYN. Positus, situs.

repræsento. Vīrtūtēmnė repræsentet moresque Catonis, Hor. Ep. 1, 19, 14. SYN. Exhibeo, oftendo, monstro.

reprehendo, dī, sum. — Prūdēns vērsās reprebendet inēries, H. A. Poet. 445. SYN. Ārguo, īnurgeo, īncuso, încrepito. PHR. Dictis carpo, corripio, redarguo. V. Objurgo, Redarguo.

repressus. Tali repressus cagnitor conflantia. (Iamb.) Prud. Perift. 571.

SYN. Comprelius, vel tardatus.

reprimo, preisī, sum. et reprimit fluidos, mīro, &c...-Sed.
Q q 2

1874.

SYN. Comprimo, cohibeo, contineo, compelco, coerceo, frano, refrant sifto, teneo, retardo. V. Frano. reriobo. SYN. Improbo, rejicio, abjicio, damne. repudio, as .- Sum bofpes repudio bofpitium tuum. (lamb.) SYN. Reculo, relpuo, abjicio, rejicio, repello, vel aspernor. recudium. Hac sant repudia nec poteft fieri nocens. (lamb.) SYN. Repulsa, vel divortium. repurso, ve arvinami repurnami, Virg. Æn. 11, 749.

svn Adversor. contradico, reclamo. V. Refife. - ēxi zūūm cēnsūm tūrpēmquě rěpūlsām, Hor. Ep. 1, 1, 43. rčpūlsă.—— EPITH. Acerba, molecta, triffis, dura, atrox, crudelis, aspera inimici, înjusta, îniqui, fædă, turpis. PHR. Nullam pătiere repulsam. repulsus. et faceret, si non æra repulsa conent, Tibul. 1, 8, 22.
SYN. Rijectus, pulsus, vel repercusus. sepurgo. Damque repurgat bumum, cellectaque, &c. Ovid. de Nace. 125. SYN. Pürgo, mundo, expurgo. zeputo, as .- Sed enim repata tecum ipse furores, Sil. SYN. Puto: meditor. V. Cogito. zequies, ci. Quod căret alterna requie durabile non eft, Ov. Ep. 4, 89. SYN. Quies, ve! otium, vel somnus. requielco, evi. et, si quid cefsare potes, requiefce sub umbra, Virg. Ecl. 7, 10. SYN. Quiefco, vel otior, vel dormio. requiro, sivi, & sii, situm .- portufque require Velinos, Virg. Æn. 6, 166. SYN. Exquiro, quero. res, tei. incertæque rei, Phalaris licet imperet ut sis, Juv. 8, 81. Felix qui petuit rerum cognescere causas. SYN. Nezotium, opus, opera: factum, facinus, vel bona, divitie, oec. zesarcio, is, ivi, & ii, itum. SYN. Sarcio, reficio, reparo, renovo, e-V. Reparo. staŭro. refeindo, refeidi, refeisum. Refeidit ense malum, &c. Rutil. SYN. Reseco, seco, amputo, scindo, abscindo. V. Scindo, vel dissiro, solvo, revello: aboleo, abrogo, antiquo, irrito, infirmo, deftigo. reicribo, psi, ptum. Debes loe citiam rejeribere, si tibi cura, Hor. Ep. 1, 3, 30 PHR. Scripto respondeo. reseco, as. Resina, Veneto nec resecare luto, Mart. 3, 74, 4. V. Supra Rescindo.

resero, as. imīgnīs, reserat firīdentia līmina consul, Virg. AEn. 7, 613.

SYN. Apērio, reclūdo, resīgno, pando, vel ietego, dēclāro, manifelo, oftendo.

reservo, as. încolumem Pallanta mibi, si fată reservant, Virg. Æn. 8, 575.
SYN. Servo, asservo: recondo.

rčses, idis. Jām prīdēm risidēs animos dēļuētāquē cordā, Virg. Æn. 1,726. SYN. Dēses, otio us, piger.

resideo, edi. Fērre sa is rēmas, cam residiret epēm, Avien.

ığsıdo, edi. Gente ub afia dei fate entara resident, Virg. Æn. 9, 643. SYN. Resideo, sedeo, en requieico, quiefco, placor.

resigno, is.—hilmitque, et liminà morte resignat, Virg. Æn. 4, 244.
SYN. Aperio, et claudo.

resilio, ii, & ui.

Frangitaut iškėt, ristite tiecībis ekalībis. (Iamb.) SYN. kistino, it hector, ištūrqužor, repercutior, repellor, retro atilo, salio, ičier. V. Eds. resipisco, is, cui. Nune demum vasto fessi resipiscimus aftu, P. PHR. Ad mentem redeo. Me corrigo.

resisto, restitī. Portarum vigiles, et cantalităt reasitor, Joseph Pen. 2, 335. SYN. Repugno, reluctor, renitor, abritor, adversor, Joseph John, John, John, PHR. Contra nitor, sto, sisto, John, Hostem instanțem, Jopostum sustineo. Hostelen incursum sustineo, sustento, retardo. VERS. Inexpugnabilis Johstat. Sustinet ineursus instantiaque ora retardat. Immobilis heret, ceu sustineo, vultuque immotus eddem. Hostesque mi-masque Ridet, et înstantis metuenda pericula mortis. Nil timet, ast animo constans. Densis obsistere turmis. Vix nunc obsistitur illis. Nec quisquam instantes Teucros, lethumque ferentes Sustentare valet tella, aut sistere contra. Restitit anostras feisă lăbore sores. Încipit effari, mediaque in voce resistit.

ržsolvo, solvī, solūtūm—Zēpbyro pūtrīs sē glēbā rēsolvīt, Virg. Geor. 1, 44. SYN. Solvo: dīssolvo: rescīndo, violo, vel remītto, relāxo.

resolutus. Scilicet buc reddi deinde, ac resolută referri, Virg. Geor. 4, 225.

SYN. Sölütüs, vel remīssus, lāxātus.

rěsono, as. Fornosam resonare doces amar plitida splvas, Virg. Ecl. 1, 5.
SYN. Consono, persono, assono, insono, sono, vel těboo, remugio.
PHR. Sonum remitto, référo, reddo. VERS. Solé sub ardenti resonant arbūsta cicadis. Résonat clamoribus æther. V. Echo.

resonus. Ludebant resono meditantes quilnera sistro, Prud. Psych. 435.

SYN. Resonans, sonorus.

zesorbeo, psī, tūm.—Rētro ātque æfiī rēvölūtā rēsorbēns, Virg. Æn. 11, 627. VERS. Flūctūs vomit ātque resorbet.

respergo, sī, sūm. SYN. Perfundo, aspergo, spargo.

respicio, respexi, com. Respice : cui regnum italia, &c. Virg. Æn. 4,

275.
SYN. Āſpīcio, conspīcio, spēcto, aspēcto, tueor: intueor, spēculor cerno, video, inspicio, suspicio, despēcto, despēcto, circumspicio, prospēcio.
PHR. Oculos sero, conjicio, oculis lustro, obeo, lego, perlego. Oculos
pasco, resicio, recreo, pictura, tabella, &c. oculos volvo, verso, adverto.
V. Aspicio.

rēspāro, as. Līquitur; et piceum, nec respīrare poteflas, Virg. Æn. 9, 814.
PHR. Spīritum, aurām traho, duco. Aurās capio, capto, accipio, reddo. Calorem, æstum aurā restrīgero. V. Restrigero. V. vel, cesto, desisto,

quĭēlco.

rēspon. čo, rēspondī. ēt cāntārē pārēs, ētrēspondērē pārātī, Virg. Ecl. 7, 5. SYN. Rēsponso. PHR. Rēsponsa do, sēro, rēdjo, rēmītto, jācto. Vocēm, dīctā rēddo. Contrā ordior, rēddo. Dīctīs āddo vērbā vicīssīm. Dīctīs dīctā sēquor. VERS. Tūm sīc paūcā rēsert. Sīc Vēnus, āt contrā Vēnērīs sīc fīliūs orsus. Dīxērāt, ēt dīcta lītoneūs sīc vocē sēcūtus. Vix čā sāus šīat gēmītū cūm tālīā rēddīt, Tūrnūs ād hæc. Æģibis hæc contrā. Tūm contrā Jūno. Contrā quēm tālīā fātūr. Quærēntī sālībūs illē (subintellecto rēspondīt) āddidīt hæc vērbīs ūltīmā vērbā tūs. Ālērnīs rēddērē vērbā notis. Paūcā sūrentī Sūbjicio. Ātque huīc rēsponsūm paūcīs itā rēddidīt hēros. Sūbīta ēx ālto vox rēddītā lūco ēst. Quæ rēspētānt, sārī jūbēt, ēt rēsponsā rēposcit ordinē cūnctā sio. Aūdītis, īlle hæc plācīdo sīc rēddīdīt orē. Rēgīquē jūbēt rēsponsā Lātīno Cērtā rēsferie viros, ēt pācīs dīcējā lēgēs. Non rēsponsā potēst consūtus rēddēcē vacēs. V. Celboquor. Loguor.

.

ļ

SYN Same, Training of the results, and the committee of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of the community of t SYN. Lêrîm, el mus vilir.

rian, a mai ir a ar entre parint falla, Vap &

nia. SVN. Isten egitti seide.

Rat 27 all mireten. et i'r tiet ellebe retram, Mart I, ibij SYN STELL TOTAL ET LES TOTALES. EPITH, Triffis, pillen car et accomition an articitie, tripfitie, feralitie, mit. Sie er er inferience eine. Crimine inferielland. Ormin Idea Streigenmanne tige. Vültim de fectus. Intense refpen te d'erlien. Cabe coloim, seo nen est creatra, rumer iniquis le

et duni-lingueligere etnale, Virg. Æn. 3, 858.

5430. Arthur, linguin, raint.
221. 1218. En elit inten kalinat la manat ? Or. Ep. 17, 166. SYN. Princers, impe auer, regnat e, ractur. EPITH. Fortis, # mai, piteni, ginir i.i., invictur, beiliger. Maritis, Mariria ficis, triminus, inigide, lillierie, Ermiputens, pricens, sipie vitus, car s, mochatla, linis, juftas, æquas. PHR. Populi red cirlit, cominatte. Regni princeps, semmus, prases. Regnis stifni, jerent. Regni file potens. Scoptia cui manu gent gi ei , moieratur. Quen. iegalis gurg ura iegit, Grnat. Augusta alill. Perli frintem elidema colenar. Seef tium dextram omit 27.4 i Effit et al o. Filgenti dat filea thrond, wel solio. Quem legim vennilnau patifat. Populos sub eitifane tenens. VERS. bal I falle. Balent fing dat et leges po; ulis. Regem non faci non teile Tyriæ celle, non auf nitidæ trabes; Rex eft, q mitu. In neiklis long is Regibus eise mainus. Componitur orbis erimilim, nec ete inficeteie iemus Humanes colleta valent, i regentis. V. Princeps.

Rhiesmarthis. Grofitus Lac Rhadamanteus balet, &c. Virg. Æ Joen & Eurs, e filius, Lycia Rex, quem apad inferos judicem fing garl judicime remaverit. SYN. kgenorides, ab Europa Ago EPITH. Grossaciis, Grossiis, a Gross urbe Cretæ, quæ ejus f legifer, egyere, immitie, tervis, irexorabilis, durus, tremendi Min is trater. Gnosius artiter orci. VERS. Hac Rhadaman dariisima regni : Caftigatque auditque dolos, subigitque feteri apud superos farto letatus inani, Diftulit in ecram commissi pi tem. Nec muneribus, precibus nec flectitur ullis. V. Mines C Rhammusii. Dea scelerum ultrix, alio nomine Nemesis, sie appeliate aunte, Attica ofpide ubi Templum babebat. SYN. Neiriesis.

Dura, dira, firens, ferex, îniquă, crudelis, vindex, ultrix, învit inimica. PHR. Exiget ad dignas ültrix Rhammusia poenas. V Rhill Sylvia. V. Ilia.

R 112 mai capie m. rete : re edarum transitus arete, Juv. 3, 236. V rhi ils. Pravirse tuam jam ne cit Rhi us in urbam, Mart. 8, 10 The Brown's own of the Comment of the Oceanim tribus of 1711. Bicumis, quia olim tertam effiam ignetum erot. P. 1212, princip, tumens, ferex, fixus, tunerdus, citatus, pre pax, rapidus, vagus, tūrgidus, aūdax, Teūtonicus, corniger, latus, istameus, undisonus, Galifcus. PHR. Immensi vada cœrula Rheni. Cursa violentus et unda. Flexo sinuosus gurgite Rhenus. V. Fluvius.

rhētor, oris. Quid cum Grammaiicis Rbetoribusque mibi, M. 9, 75, 8. SYN. Örātör.

Rhætī, örum. Vīdēre Rhætī bēllā sub ālpīlus, Hor. Od, L. 2. O. 4, 17. EPITH. Sævī, fěrocēs, fortes, monticolæ.

Rhodanus. Rbenus, arar, Rbodanus, Mosa, Matrona, Seguana, Ledus, Sid. EPITH. Tümidüs, īneitüs, fürens, præceps spomāns, spomeus, celer, velox, rapidus. PHR. Rhodanī flüenta, onda. VERS. In pontom Rhodănūs lato fluit agmine præceps. Qua Rhodanūs raptum velocibus undis īn märe fert ararīm.

Rhodopē, ēs. Lūstrātām Rbodopēn, ūt mihi dēvio, Hor. O. L. 3. O. 25, 12. Mons Thraciæ, altissimus & nivibus opertus. EPITH. Threicia, aeria, cana, glāciālis, nīmbosā, Thrēsa, gelidā, altā, nīvālis, prærūptā, sūblīmis, ārduā. PHR. Cānā gelū. Nīvībūs candens. V. Hæmus.

Rhodus, vel Rhodos. Quæ Rbodium moles vincere gaudet opus, Mart. 1, 71, 8. Insula & urbs celeberrima, ubi Colossus erat Solis, statua nempe molis immanis Solem exhibens. Equites nunc Melitenses di Si banc Infulam tenuerunt annis 213 unusque ex iis, nomine Deodatus de Gozon, ibi draconem borrendum profiravit, canum auxilio, quos ad pugnam banc, confecto simili ex char-ta pieta dracone, assurfacerat. EPITH. Phæbeša, Phæbeša, quia Soli dicata, clara, īrrīgua, aurea, pulchra, fertilis, nobilis, fæcunda, ferax. PHR. Insula Solis. Littore clara suo. Fertilis auro. Solis Colosso nobilis insula.

pīctus, us. oblitus et spumīs et spīsso sanguine rielus, Ov. Met. 11, 367. EPITH. Hians, hiūlcus, apertus, patens, patulus, immanis, vorax, avidus, spumans, terribilis. PHR. Ingens oris hiatus. Dilatant patulos rīctus. Immanes reserat dum bellua rictus. Rictus proprie ferarum eft :

avium röstrüm: ös bominum.

rīdeo, rīsī, rīsum. Rīdet amatorem Loda puella suum, Ov. Fast. 2, 356. SYN. Cachinnor. PHR. In risus, wel cachinnos solvor. Ora in risus solvo, risu diduco, laxo. Risum tollo, edo, ingemino. Risu concutiur, quatior, gestio. Leni labello, amico vultu, arrideo. subrideo. Risu ' laxare labella. VERS. Rīdet demīsso Nævia vultu. Öllī subrīdens hominum păter atque Deorum, Vultu quo cœlum tempestateique seienat. îngeminat tremulos naso crifoante căchinnos. V. Rijus. rigeo. Tērgā böum plumbo īnsūtā fērrāque rigēlānt, Virg. Æn. 5, 405.

SYN. Rigefco, aigeo, frigeo, horreo. V. Frigeo, Herreo. rigidus.--rigidum falces conflantur in ensem, Virg. Geor. 1, 508.

SYN. Afper, duriis, vel trigidus.

rigo, ās. Dīsjicit, ēt spārsē lātē rigāt ārmā cērēbtē, Virg. Æn. 12, 30%. SYN. Irrigo, irroro, humecto. PHR. Aquis asperge, spargo, perfundo, madefacio. Aquas spaigo, mitto in. Rora a. mittere lymphas. Rorein latē dīspērgēre. Spargere sēmen aqua. VERS. Jūgera Nilus uberibus fæcundat aquis. Herbiferis rorem disseminat agrie. Sparso Jace rigat ārva cidore. Tempus erat vitrea quo primum terra pruina Spargitur. Mollis erat tellus, rora a mane pruina. Jupiter utilibus quoties rigat īmbrībis āgros. Eft mihi fæcundus dotalibus hortus in agris. Aura fovet, liquidæ fonte rigatur aquæ.

rigor, oris. Prīnā caloris enīm pars, et pofirema rigeris, Lucr. 6, 367. SYN. Afecritas, durities, vel frigus. Er ITH. Aufterus, horridus, duris, ālpēr, mārmörētis, Instexus, sævus, immītis, immanis, būrbārus, erux, n etuendus. VERS. Dum mens aufteri plena rigoris erat. Tenet

angues rigor horridus artus.

revoco. Sed revocare gradum, superalque evadere ad auras, V. Ra.6, M SYN. Reduco, abduco, avoco, retraho, averto, abstraho, admorea revolubilis .- Grque magis corpus revolubile volvens. V. SYN. Volida revolvo, volví, volūtům.—itiramque revoluere casus, Virg. Aln. 10, il. SYN. Iterum, ved retro volvo.

revolutus. ile autem ipifia jacuit revellutus arena, Virg. Æn. 3, 33h SYN. Völütüs, v.l sedüctüs, vel resupinus.

seromo, is, mil. et saisos rident revomentem pellore flugus. Ving. Ru 182. SYN. Evömo, rejicio, erūcto.

reus. No. tibi mitrarum, nec sit tibi barba reorum, Mart. 1, 36, 3. SYN. Sons, nicens, noxius, accusatus. EPITH. Triffis, pallen, dus, pallidus, sollicitus, attonitus, trepidus, fquallidus, mier. PR S.E.c.is, ed criminis confeius. Crimine iniquo delatus. Criminis actus. Sordida montus toga. Vultum dejectus. Intonsos respens vere crines. Cafti quidem, sed non eft credita, rumor injquis leib, et talsi criminis acta rea eft. V. Accufo. Sceleratus. revaleus .- (um puppis parte revulsa, Virg. Æn. c. 858.

SYN. Avulsus, abstractus, vulsus.

zcx, iegis. an nejcis longas Regibus esse manus ? Ov. Ep. 17, 166. SYN. Princeps, imperator, regnator, rector. EPITH. Fortis, magis mas, potens, generosus, învictus, belliger. Martius, Mavortius, magificiis, tremendus, inclutus, illustris, armipotens, prudens, sapien, pividus, clariis, moderatus, lenis, justus, æquus. PHR. Populi rector, : dčrātor, dominātor. Rēgnī prīncēps, summus, præses. Rēgnā ed læmi regens, gerens. Regali jure potens. Sceptra qui manu gerit, geftit, toquit, mederatur. Quem iegalis purpura tegit, Grnat. Augufta superis aula. Regis frontem diadema coronat. Sceptium dextram ornat. Mich oftio veftis et auto. Fulgenti dat jura throno, vel solio. Quem pened legum veneranda poteffas. Populos sub ditione tenens. VERS. Quiqui solio fultu. eburno jun dat et leges populis. Regem non faciunt opes ron vestis Tyriæ color, non auio nitidæ tribes; Rex est, qui ponut metus, an nelcis longas Regibus else manus. Componitur orbis Regis al exemplum, nec sie inflectere census Humanes Edicta valent, quam vid regentis. V. Princeps.

Rhadamanthus. Großius Lac Rhadamanthus kabet, &c. Virg. Æn. 6, 566. Jouis & Euro; a filius, Lycia Rex, quem apud inferos judicem fingunt Pute, quod justifime regnaverit. SYN. Agenorides, ab Eurepa Agenain fit. EPITH. Gnosiacus, Gnosius, a Gnoso urbe Crete, quæ ejus patrie fit. legifer, severus, immitis, tervus, inexorabilis, durus, tremendus. PHR. Minois frater. Gnosius artiter orci. VERS. Hac Rhadamanthus habet durissima regna: Castigatque auditque dolos, subigitque fateri que quis apūd superos furto Letatus inānī, Dīstulit in scrain com mīts i piacula mortem. Nec muneribus, prezibus nec flectitur ullis. V. Minos & Auru.

Rhamnusia. Dea seclerum ultrix, alio nomine Nemesis, sie appellata a Rhaznunte, Atticæ oppide ubi Templum babebat. SYN. Neinesis. EPITH. Dūră, diră, furens, ferox, îniquă, crudelis, vindex, ultrix, invisă, gcerli, inimīcā. PHR. Exiget ad dīgnās ūltrīx Rhāmmūsia pænās. V. Nenefis,

Rhëa Sylvia. V. Il:a.

rhēdā. Indē capūt mīrbī : rlēdārum trānšitus ārēlē, Juv. 3, 236. V. Currus. Pervenise tuam jam ne eit Rhenus in urbon, Mart. 8, 10, 1.

Furrius qui Galliam ab Alemannia separat, & in Oceanum tribus offiis influite EPITH. Bicornis, quia olim tertium oficiam ignotum erat. spūmans, gelidus, tumens, ferex, flavus, tunidus, eitatus, præcepe, tapax, rapidus, vagus, tūrgidus, audax, Teutonicus, corniger, latus, frameus, undisonus, Gallicus, PHR, Immensi vada cœrula Rheni. Cursa violentus et unda. Flexo sinuosus gurgite Rhenus. V. Fluvius.

rhētor, oris, Quid cum Grammaiicis Rbetoribulque mibi, M. o. 75, 8. SYN. Örātör.

Rhotī, orum. Videre Rhoeti bella sub alpibus, Hor. Od. L. 2. O. 4, 17. EPITH. Sævī, feroces, fortes, monticolæ.

Rhodanus. Rbenus, arar, Rbodanus, Mosa, Matrona, Sequana, Ledus, Sid. EPITH. Tumidus, încitus, furens, præceps spumans, spumeus, celer, vēlox, rapidus. PHR. Rhodanī fluenta, unda. VERS. In pontum Rhodănus lato fluit agmine præceps. Qua Rhodanus raptum velocibus undis īn mare fert ararīm.

Rhodopē, ēs. Lūstrātām Rhodopēn, ūt mihi dēvio, Hor. O. L. 3. O. 25, 12. Mons Thracia, altissimus & nivibus opertus. EPITH. Threicia, aeria, cana, glāciālis, nīmbōsā, Thrēfsā, gĕlīdā, āltā, nīvālis, prærūptā, sūblīm**is,** ārdŭā. PHR. Cānā gĕlū. Nīvĭbūs cīndēns. V. *Hæmus*.

Rhodus, vel Rhodos. Qua Rhodium moles vincere gaudet opus, Mart. 1, 71, 8. Insula & urbs celeberrima, ubi Colossus erat Solis, statua nempe molis imma-nis Solem exbibens. Equites nunc Melitenses disti banc Insulam tenuerunt annis 213 unusque ex iis, nomine Deodatus de Gozon, ibi draconem borrendum prostravit, canum auxilio, quos ad pugnam banc, confecto simili ex charta pieta dracone, affuefecerat. EPITH. Phæbeia, Phæbea, quia Soli dicata. clara, īrrigua, aurea, pulchra, fertilis, nobilis, fæcunda, ferax. PHR. Insŭlă Śōlis. Littore clară sŭo. Fertilis aŭro. Solis Colosso nobilis insulă.

pictus, us. oblitus et spumis et spiso sanguine ricius, Ov. Met. 11, 367. EPITH. Hians, hiūlcus, apertus, patens, patulius, immanis, vorax, avidus, spumans, terribilis. PHR. Ingens oris hiatus. Dilatant patulos rictus. Immanes reserat dum bellua rictus. Rictus proprie ferarum eft :

avium roffrum : os bominum.

rīdeo, rīsī, rīsūm. Rīdet amatorem Lodai puella suum, Ov. Fast. 2, 356. SYN. Cachinnor. PHR. In risus, wel cachinnos solvor. Ora in risus solvo, rīsū dīdūco, lāxo. Rīsūm tollo, ēdo, īngemino. Rīsū concutiur, quătior, gestio. Leni lăbello, amico vultu, arrideo, subrideo. Risu ' laxare labella, VERS. Ridet demisso Nævia vultu. Ölli subridens hominum păter atque Deorum, Vultu quo colum tempestatesque serenat. Ingeminat tremulos naso crispante cachinnos. V. Rijus.

rīgeo. Tērgā böum plumbo īnsūtō fērrōque rīgēlām, Virg. Æn. 5, 405. SYN. Rigefeo, aigeo, frigeo, horreo. V. Frigeo, Herreo.

rigidus .-- rigidum faices conflantur in ensem, Virg. Geor. 1, 508.

SYN. Asper, dūriis, vel trīgidus.

rigo, as. Disjicit, et sparso laie rigat arma cerebio, Virg. Æn. 12, 308. SYN. Irrigo, irroro, humecto. PHR. Aquis asperge, spargo, perfundo, mădefăcio. Aquas spaigo, mitto in. Rora a mittere lymphas. Rorein late dispergere. Spargere semen aqua. VERS. Jugera Nilus uberibus fæcundat aquis. Herbiferis rorem disseminat agrie. Sparso late rigat arva cibore. Tempus erat vitrea quo primum terra pruina Spargitur. Mollis erat tellus, rora:a mane pruina. Jupiter utilibus quoties rigat îmbribus agros. Est mihi sæcundus dotalibus hortus in agris. Aura fovet, liquidæ fonte rigatur aquæ.

rigor, oris. Prina calais enim pars, et poftrema rigeris, Lucr. 6, 367. SYN. Afperitas, durities, vel frigus. Er ITH. Aufterus, herridus, durus, alper, marmoreus, inflexus, fævus, immītis, immanis, barbarus, erux, m etuendus. VERS. Dum mens austeri plena rigoris erat. Tener e

angues rigor horridus artus.

rigius. Rură mibi et rigui placeunt în vallibus amnes, Virg. Geor. 2. 48c.

SYN. Irriguus, udus, madidus, humidus.

rīmā. acitiānt inimīcum imbrēm, rimīļguē fātīscūnt, Virg. Æn. 1, 122. SYN. Hiatus, filsura, feilsura, spīramentum, meatus, foramen. EPITH, Pătens, apertă, angulta, tenuis, lată, hiulcă, hians, căvă, muralis. PHR. Lăbantes juncturæ. Murale vitium. VERS. Forte per angustam tenuis vulpēculi rīmam Repserat. Dīssiliunt mūrī, rīmisque videntur apertis. Lāxīs laterum compagibus omnes accipiunt inimicum imbrem, rimifum fatiicunt. V. Rimofus.

rīmor, āris. Dūlcibus in stagnis rimantur prata Cayftri, Virg. Geor. 1, 184.

V. Quæro. SYN. Quero, fcrutor.

rīmosus. Tu tamen et lævī rīmosa cubilia līmo, Virg. Geor. 4, 45. SYN. Dehiscens, hians : petens, apertus, hiuleus. PHR. Tenui rimi

filius, dehiscens, fatiscens,

Tipă. Ripărumque toros, et prată recentiă rivis, Virg. Æn. 6, 674. SYN. Littus, ora, acta, margo. EPITH. Arenosa, graminea, viridis, hūmēns, hūmidā, ūdā, madidā, amana, rīdēns, bibula, herbida, mūfossi, umbrosa, opaca, frigida, gelida, frondens, virens, vernans, aprīca, fpūmans, spumosa, undans, declivis, obliqua, garrula, strepens, fluvialis. PHR. Ripæ margo, ora, agger, ciepido, clivus, torus. Viridifsima graminë ripa. Aquas obliquo marginë cingens, claudens. findis garrula, resonans. Herboso margine ridens. Gramine vernant. Tecta, vel præcinctă arboribus. Quam viridi corona umbrant opace atbores, prætexunt ulmī. Mollis declivi tramite ripa. VERS. Arenoss în margine ripæ. Ad ripas lene sonantis aquæ. Oras et littora circum. Vicinique fremunt ripæ crepitantibus undis. Riparum clausas margine finit aquas. Profpectet amicam Puppis humum. Ripifque inflera sonorīs Flumina. Umbrosæ navēs appēllite rīpæ. Gramineo rīpæ religirit ăb aggere classem. V. Littus.

Rīsor, oris. Verum ita risores, ita commendare dicaces, Hor. A. Poet, 124, SYN. Dērīsor.

หวัรนัธ, นิธ. încipe parve puer risu cognoscere matrem, Virg. Ed. 4. 60. SYN. Cachinnus. EPITH. Lætus, hilaris, jucundus, blandiens, war, tremulus, mollis, dulcis, serenus, urbanus, venustus, effusus, solutu, protervus, procax. VERS. Dum rīdes, lepido tanta eft tibi gratia rieu. Blando fraudem prætexere risu. Emicat urbanus generoso risus ocello. Frons læta, et făcilis gestus, risulque sereni, additur his geniale decus, rīsūsque ficeti. Atque inter molles ludentia lumina risus.

ērgo rīte suum Baccbo dīcemus bonorem, Virg. Geor. 2, 393.

SYN. De more, ex more, recte, ut decet.

rītus, us. Hinc populi ritus edidicere novos, Ov. SÝN. Mos, confaetudo, ratio, modus. EPITH. Solennis, pius, verendus, vetuftus, prifcus, antiquus, vetus, patrius, novus.

Quin sine riwali teque et tud solus amares, Hor. A. Poet. 444. rīvālis. SYN. Æmulus.

ārīdus ūt māgnās īmpēllāt rīvulus undās, Arat. rīvülüs.

SYN. Tenuis rīvus.

rīviis .--- tenuis fugiens per gramina rivus, Virg. Geor. 4, 19. . SYN. Rīvulus. EPITH. Irriguus, fugiens, tenuis, errans, serpens, loquax, querulus, garrulus, susurrans, vitreus, nitidus, limpidus, pellucidus, argenteus, cryffallinus, jugis, perennis, præceps, fluens, levis, firepitans, firepens, saliens, pronus, obliquus, celer, gelidus, liquidus, lapi. dosus, raūcus, argūtus, undans, sonans, crepitans, ductilis, cadens, vagus. PHR. Fluens per prata virentia rīvus. Tenuis fugiens per gramina rīvus. VERS. Fluunt queruli sinuoso tramite rivi. Defluit incērto lapidosus mūrmure rīvus. Serpit ubī gelidæ rīvus amænus aquæ. Lætă susurrantes fugiunt per gramină rivi. Ît præceps per saxă sonans spūmantia rīvus. Exundat nimbis hyemalibus auctus. Ārida prata fovet lymphis. Attritas saxis versat arenas. Dulcis aquæ saliente sitim reftinguere rivo. V. Fluvius. Fons. Torrens.

rīxi. Vēcordem parat excitare rixam, Phal.

SYN. Jurgium, altercatio, contentio, discordia, dissidium, fis, puznă. EPITH. Clamosă, însană, vesană, răbiosă, împrobă, iniquă, dîră, žnimīca, furens, probrosa, turpis, acerba, molefta, aleera, fervida, sanguinea, cruenta. PHR. Linguæ contentio, prælia, jurgia. Lītigiosa vērba, dīcta, Amaræ prælia līnguæ, Studia īrarum, atque odiī. VERS. Līte vacent aures, însanaque protinus absint jurgia, differ opus, livida tūrbă, tuum. V. Convicium, & Injuria.

rīxor, āris. SYN. Altercor, jūrgor, contendo, lītigo, dīscepto, pūgno, cērto. PHR. Dīssīdīis contendo, jūrgia mīsceo, lingua meditor, Linguam în jūrgiă solvo, ăcuo. Verbis, pugnis, mănibus contendo. Rīxas excito, concito, misceo. Studiis ardere nefandis irarum, atque odii, amaræ, protervæ, clamosæ prælia vel certamina linguæ inire, laceffere. Hos inter afpera rixa exurgit, surgit, sævit. Miseras sic improbă rīxās sūscītāt.

roboreus. Mittere roboreo scirpea ponte solet, Ov. Fast. 5, 2.

SYN. Quernus, querneus, ilignus.

voboto. ēt validās augēt vīrēs, ēt roborat īctum, Luc. 6, 341.

SYN. Corroboro, firmo, confirmo. PHR. Robur, vires do, addo: sūppědíto, sūfficio, sūggěro, ministro.

z. Robur, oris. Sanguis ait, sălidaque suo flant robore vires, Virg. Æn. 2, 629. SYN. Vīs, vīrtūs, vigor, nervī, lacertī, vel constantia, fortitudo. EPITH. Firmum, valldum, eximum, ingens, præftans, juvenjuk, sölfdum, förte, prævalldum, durum, rigidum, insigne, läcertösüm, Herculeum, Gigantæum, invictum, infractum, indömitum, inexpugnabile, fulmineum, inclytum. PHR. Corporis vigor, vis, Röbustum corpus, pēctus. Röbur pēctoris ænet. Vīvida vīrtus. So lidæ juvenīli în pectore vīres. Mascula vīs animī. l'otens vīrtue, et inexpugnabile robur. VERS. Vīribus egregiis, et firmo pectore præstans. Et rude membris Robur ineft. Poft ubi collectum robur, virefque receptæ.

2. Robur, oris. illi robur, et æs triplex, Hor. Od. 3, 9.

SYN. Quērcus, īlēx. EPITH. Sylvestrē, nodosūm, dūrūm, fīssilē, īmpēnetrabilē. VERS. Roboribus dūrīs jānua sūlta rīgēt. V. Quercus. robūftus. Poft ubi robuftis adolevit viribus ætas, Lucr. 3, 450.

SYN. Fortis, valens, validus, lacertosus, nervosus. PHR. Robore, vel vīrībus īnsīgnis, præstāne, excellens, egregius, præditus, superbus, audax, fidens. Vīr tīrmo pectore; vīrībus īnvīctis. Cui corpus robuftum. vigēre plēnum, robore præstāns, durum, patiensque laborum. Vivida bello Dextra viris, animulque ferox, patienlque pericli. Vivida cui bello virtus animulque virilis. Vinci nescius armis. Cui integer ævi Sanguis ineft, solidæque suo frant robore vires. Cui Herculeis similes lacerti. Cui îngentes lăcertorum tori. Fisus latis humeris, et mole luventæ. Quantas oftentat robusto corpore vires. V. Fortis. 1602 rado, rad, ratum. - Vivis it radirit ungues, Hor. Sat. 1, 10, 71. SYN, Cérreae, arrodo, carcumtojo, exedo, consumo, tundo, take VERS. Hule joitio immanis vultur adunco. immortale jecur tinen fæcund que panis Vifcera, rimaturque epulis, habitatque sib af Pectore ner tibris requies datur uila renatis. De Tyteo, cui jear jere renavens unitur pe penis redita

rigit., a .- Priant regitars, faper Heetere multa, Virg. Æn. 1, 754 SYN. Rogo, vel velo, interrogo.

r go, at. Sopt r git aliquid, faje repultus cas, Prop. 2, 4, 2. SYN. O.o, oblecto, piecor: peto. V. Precor, Oro.

rogis. Contintit faribandi rigis, ensemque ricladit, Virg. Æn. 4, 646. SYN, I'via, buttum : sepulchium. EPITH. Ardens, flagrans, accents, erepitans, funerens, lugubris, triftis, mæflus, excelsus, sublimis, de riis, cabrifer, odbrates, ftructus, exftructus, erectus. PHR. Lignona thrues, congeries : Congestius agger. Funeris ligna. Ara serulori. Repos lietus, tins. Rogi filmmæ, ignis. Funereæ, sepulcrales, fimme Functe s ignis, crecta ad ignes funcbris ftrues. Pyra ingens, tedis atque ince secta. vel robore secto crecta. VERS. Structum kervits กน้ำเอาช congetto aggerem, Ciuore corpus cremat. Compone flammi, et valtum aggerem. Altos confcendit für bunda rogos. Effugiunt midos carmini sola rogos. Hoe rogus ille mihi, hoe ignes aræque parabant

V. Ireia

Rama. Roma, taum esmen tereis facule re, endis, Tit. Ur's Italia primaria, ad Tyberim a Romulo condita. Olim Caput out Interii Romani, nane vero fenes fummi Erclefiæ Pontificis. Septem in circum er le babet. Hi fant. Palatin'is, Quirinalis, Aventinus, Cielius, Viminilis, Ef uiliniis, & Tarpeius fen Capitolium. EPITH. Inclyta, ferox, potens, belned, bellatrix, aidua, anti pa, vetufta, prifca, clara, nobilis, celebris, iplandi li, victrix, triumpnatrix, superba, dives, septemgemina, pia eancta : Romala, Ro aufel, Martia. Mavortia, Quirinalis, a Romb, Martie filo. Sitacida, a Siturno Jani Regis Italia focio. Ausonia, i. 4 Italia. Dardánia, Dardánia, a Dardano Trojanorum Rege, a que per Emis Rimulus de cenderat. PHR. Urbs Romana, Romulei, &c. Romana, Rom. lem areas, turies, alte monia Rome. Urbs alta Quirini. Romane paithii. Magn) Mavortis urbs. Romara urbs, caput rerum, Mundi, orbis, rel (Zaman că un decus, domină, regină, victuir, triumphatiir. Imperil at an caput. Orbis triumphati caput. Urbium princeps, Sepen alte jeges toar que pracide, orbi. Septenis circumdans mænibus ites Armanin, legim que perens. Inclyta beilis, triumi his, trophais. Pontificem ven andi wuer, s'eium solium. Templa Palatina sublimit Rimar. Saeri locois in feitie. Roma potens opibus. Martia Roma tripler equitatu, p et 7, benatu. VERS, Simplisities rudis ante fuit, nunc autil Roma eft, et magnis domiel polsidet orbis opes : Imperium terris Imperium cecano, famam quæ terminat animos requivit digmpo. aftris.

Romani. ilije res italias, Romai eramque triumplos, Virg. A.n. 1, 626. SYN. Ron ulida, Quirites, Aneada, Trejugena, Darennida. EPITH. Magnatoloni, bellaces, audaeces, fortes, generosi, împasadi, armigeri, inv.cti, feroces, indomiti. PHR. Romana, Romuiea gens, ftirps, propago. Quirini soboles, proles, turba. Romanum, Lavinum, Latium genis. Romanus, Ausonius populus. Gens togata. Romani viri, proci-21. Phi gii nepotes. Komanorum precerum generosa propago. Populūs lātē rēgnāns, beiloque superbus. Pepilus bello potens. Victores orbis. Rerum dominī. Āntiquā Teucrorum stīrpe creatī. Trojans propago.

romuleus. et quæ Romuleus sacra Tarentus babet, Mart. 4, 1, 8.

SYN. Romulus, a, um. Romanus.

Romulus. Romulus, asiarācī quem sanguints īliā mātēr, Virg. An. 6, 778.

Martis filus ex llia, Numitoris filia, frater Remi. Ambo in Tyberi, justie Amulii, qui Numitoris frater erat, expositi, a Fausulu passore excepti sunt zeujus uxor Laurentia, agnomine Lupa, eos aluit. Adulti Amulium occiderunt & Numitori regnum restituerunt. Postea Romam cordidere, sic appellatam a Romulo; qui fratrem interfecit, quod muros novæ urbis per ludibrium translitit. SYN. Quirinus. V. Quirinus. Iliādēs a matre. EPITH.

Māttigēnā a patre, Mārtius, Māvortius, Adsonius, aūdāx, māgnamimus, stortis, staticīdā, storox, smpavidūs, bēlligēr, ārmipotēns, victor, potēns, aūgūr. PHR. Mārtē satus. Mārtia prolēs. Rēmī statēr. Romānæ ūrbis pātēr, conditor, aūthor, rēx. Romānus Rēx.

rorifer, a, um. Hine ubi roriferis terram nox obruit umbris, Luct. 6, 864.

SYN. Riguus, īrriguus.

roro, as. Pēr sylwam, ēt (pārsī rorābānt sāngušne wēprēs, Virg. Æn. 8, 645.

SYN. Īrroro, rīgē, īrrīgo, āspērgo, hūmēcto, rore pērfundo, vel rorēsko,
fillo, rore diffluo: rorēm ēmītto, spārgo.

ros, roris. Sanguine is stillavit roribus arbor, Lucan. 7, 827.

EPITH. Mātūtīnus, frīgidus, geiddus, noctūrnus, liquidus, vitreus, tenuis, hūmīdus, ūdus, hūmēns, argēnteus, cælēstis, ačijus, gemmēus, gemmās, cīdens, plūvius, stīlāns, laciymosus, secūndus, dūlcis, grātus, pHR. Rorālis aqua, liquor, hūmor, pruīnā. Roscidus, mātūtīnus hūmor. Rorāles, vel mātūtīnus gūttæ, aquæ. Noctis lēntus hūmor. Roris laciymæ, gūttæ, aquæ. Aūroræ laciymæ. Aqua rotātā. Roris ārgēnteus imbēr. Grātīsismus hērbis ros. Mānē cādēns. Arva rigūns, secūndāns. Ūbēribūs aquis īrrorāns. Lætās sictēns sēgētēs. VERS. Ros in tēnerā pēcorī grātīsimus hērba ēst. Cælēstī rorē mādēscit hūmūs: spārsā mādēt tēllūs. Tēnüēs īn gūttās solvitur āēr.

rosa. Graiia sumendæ ron erat rojæ, Ov. Fast. 5, 344.

Flos Veneri sa er. Fingunt Pottæ Venerem, dum Adonidi aprum excipienti succurrere vellet, rosariorum spinis vulneratam este, suoque sanguinu rosas ex candidis seeisse purpureas. EPITH. Vernāns, storens, rübēnes, micāns, rūbēckens, pūrpūrēž, lūtēdšā, sāng vīnēž. pūnīcēž, pīctā, tenērā, mollīs, roscidā, frāgrans, odorā, benē olēns, hālāns. Cýpria, Cýthēræž, Cýthěrež, roša, idžītā, Pāphvā, a Venere, cuita in insula Cypro, ubi Idalium nemus, & Papbos urbi, & in insula Cytbera: Pæstānā, ab bortis Pæstamis in Lucania. PHR. Flos īdālīvās. Vēnērī slos sacēr, grātssimus. Flos Vēnērīs. Vērš honor, džecis. Flosum reginā. Hāmātis vallātā spānīs. Sānguinēo sūgorē micāns. Spīnārūm tūtæ sūb stationē roša. Vēnērī sacrā Pæstānī glorīž rūrīs, īdālīo sānguinē tineti. VERS. Suāvēm srāgrāns rošā spīnāt ödorēm. Flosē novo solitisquē recentibūs hālāt. Nātivīse sūlgēt amīctā comīs. Mānē sevibūs vīgot āltā prūnīs: āridā sēd prīmo vespērē sāctā cādīt. Mēdiō quæ solis adsistā prūnīs: āridā sēd prīmo vespērē sāctā cādīt. Mēdiō quæ solis adsistā cālorē, ponit dēcīdūō pēndūlā store comās. Florēt odorātīs tērī bēnīgnā rošīs.

rosarium. Vīdī Paftano gaūdēre rosaria cūltū, Auson. in Ross.
EPITH. Amenum, virens, viridē, odorum, odoratum, gratum, pictum,

pūniceum, rubicundum, Pæstanum.

painteani, tauteniani, tauteni

SYN. Roratus.

rosētum. Pānicā is išmilis quānim sāliūncā rāsētis, Virg. Ed. 5, 17. PHR. Lūcā rēsīs consitā. Hortus rosīs abundāns, frequēns,

roccus, a, um. Dixit, či avertens resea cervice, refulsit, Virg. En. 1,#

SYN. Rubens, rubeus, purpureus, tubicundus.

röftrum. Hie fispet a. Yaita röftris, bune, &c. Virg. Geor. 2, 508.
EPITH. Uncum, aduncum, reduncum, acutum, mordax, porrēdum, divum, incuvum, dirum, rigidum, minax, zeratum. PHR. Röfti imen. VERS. Röftreque immanis vultur adunco. Röftrum lithib figit acutum. Röftreque redunco, Hāmassique viri laniabant ungul

rcsus, a, um. Reses ripente fpondylos sinu condie. (Scaz.)

SYN. Ārronus, corrosus, exesus.

rčtā. Hāc ērīt ādmīņā mētā tērēndā rčtā, Ovid.

SYN. Örbīs, örbītā. EPITH Rötūndā, cūrvā, āgīlīs, lēvīs, indālūs, vēlōx, propērāns, cēlērīs, vēlbītā, firā, præcēps, fērvidā, fērvēns, forātā, firā čns. PHR. Ròtæ örbīs, āxīs, cūrvātūrā, cūrvāmēn, gīm Fērrātis örbīs. Cītātō āxē volūbīlīs. Sūmmæ cūrvātūra rötæ. Öbliņas sīgna itērātā rötæ. VERS. Pērpētūūm rötā cīrcūm vērtītūr āxēm. Rēpīdīs rötīs concitūs aufertūr cūrrūs. Volāt vī fērvidūs āxīs. Rötis amas lēvībūs pērlābītur ūndās: Non magīs ēft cūrvīs āppīā trītā fūū. V. Currus, & Gyrus.

rotatilis. Sacramas, et ritatiles trocbes. (lamb. pur.)

SYN. Völabi is, rotatus.

roto, ās. Prētūr! ant, īnfl it rēn sēgnitis, āc rētāt ēmēm, Virg. Æn. 9, 441.

SYN. Vērte, vērfo, cīrcūmago, cīrcūmvolvo, gyro. PHR. In and dūco, cīrcūmdūco. V. Gyrus.

rotundus -Grajis dedit ore retundo, Hor. A. Poet. 323.

SYN. Globosus, sphæricus orbiculatus, teres. PAR. In orbem conditus, revolutus, glomeratus, rinuatus, actus, ductus, versatus, formatus, efformatus, figuratus, in orbis figuram efficus.

rubefacio, feci, factum.—ātlāniiādum rubef ecerat ora sororum, Sil. 16, 136.

PHR. Rubore tingo, imbiio.

rubeo, ŭi. Pānice's învicità retis Aurora rubebat, Virg. Æn. 12, 25.

SYN. Rubeco. PHR. Rubere, rubeo colore, tingor, inficion perfundor, illinor. Ruberem traho, contraho, colligo, concipio, ecipio V. Eruleio.

rubēlco. Junque rubējābāt rādīis mārē, &c. Virg. Æn. 7, 25. V. Rube.

rubētim. Conaque it în die is nastentia mērā rubētis, Ovid. Met. 105. SYN, Spīnētim, dun ētum. V. Spinetum.

rüheüs. Nāme fācilīs rābeā tēxātār fījānā vārgā, Virg. Geor. 1, 266. SYN. Rüber, rūbicāndūs, rūbēns, rūbētēns, pūrpūrēus, rōzās, pāmēceus, īgneus, sānguincus. PHR. Rūbārē tīnctus, īnfēctus, īmbāds, pērfūsis, īllītus.

Rübicon, onis. EPITH. Pārvās, alpīnās, amænūs, gratūs, vitreus, limpidus, sonāns, canoriis, lenis, mītis, placīdus, cærūlūs, cærūlēss, vireus, gramīnētis. V ars. Fonte cadīt modico, pārvifque impēllītur undis Pinteus Rubicon. V. Fluvius.

rubicundus .--- umbrī conjāx rubicunda mārītī, Ov. A. Am. 3, 303.

SYN. Riibčus.

rubigo. V. Mex pof Ruber.

ribor, orīs. ēt mibī dē nūllē fāmā rūborē plācēt, Mart. 7, 11, 14. EPITH. Sānguǐnčūs, pūrpūrētis, pūnūcčūs, rōseŏis, īgnčūs, flānmētis, dēcorūs, fplēndēns, corūfcūs, rūtilūs, mīcāns. PHR. Cölor rūbčūs, rūbbr, pūrpūreŭis, ec. V. Suprā Rubeus. VERS. Ōrā quoque. Ingenio rădiānt sūffūsā rūborē. Sūbest roseo leñis in orē rūbor. Sānguǐnčūs lātē rūbor insīcīt orā. Sēdēt īn nīvēo discolor orē rūbor. Tōtāquē pūnīcēīs vēstītā colorībūs ārdēt. Pēctorā trāxērūnt tenūēm pērcūsā rūborēm. V. Pudor.

rubigo, inis. Condere vagina gladium ne teeta rubigo, P.

ēļāti rūbīgō, iegnīsque borrērēt in ārvīs, Virg. Geor. 1, 151.

SYN. Ærūgo, ferrūgo, sittis. EPITH. Ātrā, nigrā, putris, āspērā, scabrā, rīgītiā, squallīdā, sedā, tūrpīs, tētrā, mordāx, čdāx. PHR. Scabra morsus rubīginis. Fērrūm rubīgo īnsticit, obdūcit, tērīt, rodīt, ēxčdīt, corrūmpīt, sedāt, īnquināt. VERS. Nigræ rūbīgine fālcēs. Plēnī rūbīginis ēnsēs, Squallīdā dēsērtīs rūbīgo īnstērtūr ārātris. Obscūrā tēgītur vel tērītūr rūbīgine fētrūm. Rūrīs opēs nitēānt, īnquinēt ārmā sitūs. Fēlsā pūtrī rūbīgine tēlā, Horēntēsque sitū glādīī. Ēxēsoque sitū cogīt splēnderē līgonēs.

Rubiginem tollo. V. Acuo.

rūbū, ī. Mūnērā, mordācēs īntērīērē rābī, Ovid. Pont. 4, 4, 4.
SYN. Sēntīs, veprīs, spinā. EPITH. Aspēr, horrēns, pinguīs, dūrūs,
mordāx, ācūtūs, rīgīdūs, vūlnīsīcūs, hāmātūs, vīlīs, pūnicēus, hīrsūtās.
PHR. Rēttūlīt hīrsūtīs brāchīā sēctā rūbīs. Horrēntēsque rūbos, ēt
āmāntēs ārdūā dūmos. V. Spina.

rudēns.—clamorque virum firīdorque rūdēntum, Virg. Æn. 1, 87.

SYN. Fūnīs, retināculum. EPITH. Naūticus: gravīs, rīgidus, tēnsus, lāxus, longus, īngēns, tortus, īntortus, mārīnus, ēxtēnsus, contentus, no-

dosus. VERS. Excussosque jubet laxare rudentes. V. Funis.

rudimēntum. Prīmā rudimēnia, ēt prīmēs, &c. V. SYN. Tyrēcīnium, vel prīmitiæ.

rudis. ad mälä jam pridem non sumus ulla rudes, Ovid. Faft. 4, 97. SYN. Ignarus tyro, vel hebes, tardus, stupidus.

rudo, is, di. Findör üt arcadia pēcuariā rūdērē crēdas, Pers. 3, 9. ūt rūdit a scabra tūrpis asēllā mola, Ovid. A. Am. 2, 118. VERS. Ingrāto cum rūdīt īllē sono.

rudus, eris. Ruderibus latis teeta sepulcra carent.

SYN. Czemēntūm: părietīnā. PHR. Dīsjēcta, dīrūta molēs. Vētūftī frāgminā templī. Āvūlsā sāxīs sāxā. Eversæ domūs trīstēs relliquiæ.

rūfus. Romā māgīs fuscīs, voftītur Gāllia rufīs, Mart. 4, 129. SYN. Flāvus, croceus, lūteus, flāvens, rutilus, aureus.

rūgă. Jām vēnīēnt rūga qua tībi corpūs arēnt, Ovid. A. Am. 2.
EPITH. Afpērā, rīgīdā, tūrpīs, īnformīs, dēformīs, contrāctā, severā, fūncītā, anīlīs, senīlīs. PHR. Rūgosā frons, fācies. Genārūm, val frontis sūlcī. Rūgārūm sūlcī. Rūgā āfpērā frontēm, vūltūm, fāciem, os, cutēm fædāt, notāt, findīt, sūlcāt, ārāt, crīfpāt, lāxāt. VERS. Cūm sīt tībi dens āier, et rūgīs vētūš frontēm senēctūs exarēt. Trīstēs sūrgūnt ād tēmporā rūgæ. Āspērā sūlcāt Rūgā cutēm.

rūgio, is, ii. Primum Mārmorici norunt rugire leones, T.

PHR. Rūgītūm ēdo, tollo, do.

rūgītus, ūs. Cūm fērā rūgītu vox fremit æquerē., M. BPITH. Horrendus, horridus, horrisonus, terribilis, raūcus, resbuāna, freneus, from 1870 line of the first first fireto. VIX Henry grant in the charge light by the Rains in 1865 7. el la la la Citt fils right six frèch wild

n nachreiche Gere Mere guigg, die

TO MARKET TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO THE COLUMN TO TH 

un numeritate des. Lutti alpate Nadalaes.

o o object of Francisco Transfer (1986) However the Court However of Court Francisco (1988) the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

SYN. Perrimge, of elimge, felinge, littling , retilinge, clicines, cifilint,

V. Irz. 75,

So hard the Control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the stat V. God.

tyletter, and her misser, at the cavita, equal, eprical PHR. Je-Jersing Children for a film. Handmig process. Santa miles \$ 1.04 Proposition of the second of the confidence of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the proposition of the no len San genich cai te . Si an batonis habitataforis, Flucibus, undie, venter, venterum fielle of he, eagoff e obroxia, resistens. Vi-Aum que proint in a geit. Plactibes in medie pendene. Mee'il

## RUR. RUS. RUT. SAB. 629

que pendit in undis. VERS. Stabar actives lies, precisis undique saxis s alta rupes arduo surgit jugo. Hinc atque hinc vaitus rupes, geminique minantus in culum scopati. Per supes, scoptilosque, adituque catentia saxa Tensa titer. Alto accipieas sontum suri de vertice pantur. Montis in anstactu, supem subiere cavatam, obeix ventorum suris expostaque ponto. Vim cunctam, atque minas perfere culaque, marisque, ipsis immota manet. V. Saxum & Mons.

turālis. Musara dat lauras carpens rurālis apollis. Nem.

V. Rusticus.

E

;

turicola, M. f. Tempare ruricola paties fit tuited, aratei, Ovid. Trift. 4, 6, 1. SYN. Agricola, rufticus.

rūrsin. Rūrsin in arma feror, &c. Virg. A.n. 2, 655.

SYN. Rūrsūm, iterūm, denuo, ab integro.

tus, rūris. Hōc petit ējte sur nāc māgur rārīt aratur. M.
SYN. Agēt, campus, vel villā. EPITH. Amonum, florēdm, virīdāns, gentālē, nemoroum, letum, fertilē, ferāx, opācum, aprīcum, autrīcimum, frondētm, florīdum, frondētm, florīdum, frondētm, florīdum, frondētm, florīdum, frondētm, florīdum, frondētm, florīdum, patens, fragrans, vernāns, āquāticum. PHR. Rūris deliciæ, spēs, otiā, silentiā. Prēti viridāriā cāmpī. Bæcundī rūrā bētā soli. Perpētuo viridantā graminē tūrā. VERS, Apēs pēr florēt rūrā exērcēt sub Sole labēs. Cunctā vigēnt; nemus omnē virēt: virēt auricomum rūs. Quūm virēt omnē nēmās, rēsonānt cūm frondēt rūrā. V. Ager & Hortus.

rufficitas, aus. Hirsutum et dura rafficitate erderm. Mart. 7, 57.

SYN. Afperitas morum. Feritas. EPITH. Inculta, agreftis, horrida, durg, immitis, indocus. PHR. Agreftes, inculti mores. Nefeis and-rum Feritas inamabilis. VERS. Hirsutum, et dura rufticitate trucam. Inculta quam sis rufticitate ferus.

pufficus. Rome rus optas abseniem rufficus arbem. Hor. Sat. 2, 7, 28.

SYN. Rūricolā, agrīcolā, colonus, īncolā rūris, wel agrēftis, sīlvēfiris, wel invitante, īncoltus, horridus, snconditus, rūdis, trūn, fērus, būrbā-rus. PHR. Rūfticitatē rūdis, fērus, trūn, īncultus. V. Apricia.

rūtā, æ. SYN. Rīgēns, vīrīdīs, vīrēns, āmārā, mūltīcomā, sākibrīs, sālātārīs, florēns, florīdā.

rutilo, as. Per sudum rutilare vident et pulsa sonare. Virg. An. 8, 529.

SYN. Mico, corufco, splendeo. V. Splendeo, Luceo.

rutilus. addidėrant rūdili tres ignis et alidis aufiri. Vitg. Æn. 8, 430.

SYN. Rutilans, splendens, micans, corūkius, radians, sulgidus, splendidus.

V. Splendidus.

rtitilis, lī; vel drūm. Tros Kūidlifvē füāt, nūlis discrimim bātibo. Virg. Æn. 10. 108.

EPITH. Antiqui, fortes, audāces, belligeri.

S.

No. Urbs primaria felicis Arabiæ, thuris ferax. EPITH. Thurifera, arabica, ödorā, ödorātā, frāgrāns, redolens, fortis, potens, Inviera. PHR. Sabæa tellūs. Thūris, Saba, terra ferax. V. Merce. arabicæ ūndāsset gūttā beātā Sabæ. V.

Săbzi, ordm. îndid mistit tbūr, molles săă tbāră Săbzi. Virg. Geor. 1, 57.
Populi felicis Arabia, fylvis odoriferis ditissimi. EPITH. Mölles, 860.
ziferi, dītēs, tbūriferi, ancij, thūriferi, Vee. PHR. Tbūriferi, felicis

rūrā Sabæi. Pinguiā rūrā Sabæorum. VERS. Laudātos ārābum cami,

pînguêmquě Sibæum.

sabbatum. EPITH, Feftum, sanctum, sacrum, coleadum, solenne, drinum, honorandum, venerandum. VERS. Illa dies veteri polcchit ke quietem : Sabbata nam priscie repetebant otia juleie. V. Fesum.

Săbînī, ôrum.—rāptās sine more Sabinās. Virg. Æn. 8, 635. Italia populi, non procul à Româ. Celebris est Sabinarum virginum negu

a Romanis, paulo post urbem conditam. EPITH. Prisci, rigidi, veteic, förtes.

-kuni sabulique fimo etque sucerdis. Lucil. 2, 813. sabulum.-SYN. Arena, glarea.

sabūrra. ūt cýmbæ inflabiles fluttu jattame sabūrram. Virg. Georg. 4, 195. EPITH. Crafsa, gravis.

Totius bumbrem saccatum ut corpore, &c. saccatús.

saccus. întereu pleno cum turget sacculus ore. I rosp.

SYN. Pēra, sacculus, crumena, loculus.

săcellum. ut tămin et pofias ăliquid, voviefque săcellis. Juv. 11, 354-V. Templum.

eăcer, ă, um.—Contractos artus săcer ignis edebat. Virg. Geor. 2, 566. SYN. Sacrātus, consecratus, relligiosus: augustus. PHR. Deo cicius, săcer, devotus, addictus, facratus, confecratus,

săcerdos, otis .- quâm ferro mattaverat ante sacerdos. S.

SYN. Presby er, Myfta, olim apud Ethnicos, Flamen. Sacrificus, Pontifex. EPITH. Pū-us, sanctus, integer, pius, relligiosus, caftus, colin, almus, venerabilu, verendus, venerandus, senex, longavus, vittatus, irfulatus, dius, divinus. PHR. Vir sacer. Sacrorum præses, cultor. & crīs operātus, initiatus. Cui cura sacrorum eft. Pioponons summi milică săciă Dei. Sacratus Dei minister. Summi tradens oraculă Regi-Sacra dogmata tractans. Verbipotens, sacroque salūtifer ore. Sacriquibus est permilsa poteftas. Pura in veste retulgens. V. Pontifex.

saciarium .- deum infernum, et diri sa ruria ditis. Virg. Æn. 12, 199.

SYN. Sacelluni, templum.

facricola, a. M. Sacricola summi, summus nam f ertur daren. Prud. Pylch. V. Saceides.

facrifer, a, um. ift Dea sacriferas pæne se und rutes. Ovid. Faft. 4, 252. PHR. Sacră ferens.

facriticium. SYN. Sacium libamen, victima, hoftia, piaculum, EPITH. Přum, auguitum, solenně, thuriferum, odoratum, fragrans, odoren. pingue, oblatum, gratum, sanctum, caftum, cælefte, divinum. PHA. · Res facră, divină. Socră muneră, donă. Divini, sacri, pii rims. Còlend' Dei myfleria. Templorum honos, solennes pompæ aræ, vel altis honores. Thurea dona, wel munera. Fumosis exta cremata focis. Villima maclata Deo: Sacris addita flammis. VERS. Sæpe Jovem ridi cum jam sua mittere vellet Fulmina, thure dato suffinuilise manum. V. Vistima.

lacrifico, as. admonet et forti sacrificare Dea.

SYN. Lito, libo; făcio, operor, exem;l. Făciam vitula pro frugibis, i. e. vitulam facrificabo. Lætis operantur in herbis, i. e. facrificant. Stcră făcio, firo, retero, perago, celebro. Sacris operor. Sacra libo. Ans honores, munera, vel dona impono. Arīs honores macto. Sacris Deum veneror, adoro, placo. Das vota facio, solvo: pium honorem reddo, fero, refero, înaico, persolvo, dico. Muneribus, vel donis aras, altini tumulo, önero, sterno. Sacrās ad ārās Nūmen adoro. Ad templā, ad ārās mūnerā sero. Sūpplīcibus donīs Deo līto. Thūrīs honorās sero, adoleo. Sacrīs adolere āltārīā stāmmīs. Pātērās, poculā, cārchesiā Dīīs lībo. Pēcus ārīs ādmovēo, ānte ārās constituo, sīsto. Victimām, vel votīvām pecudēm jūgulo, mācto, lībo, cædo. Dōnā serum tonērāntque ārās, māctāntque jūvēncos. Thūrā dābānt, tepidusque craor sūmābat ad ārās. Plācātam Eurydicen vītulā venerābērē cæsā. Tēndūquē supīnās ād cœlūm cām vocē mānūs, et mūnera lībo īntenērātā socis: perfēcto lætus honorē. Thūrīcrēmīs cūm dona īmponērēt ārīs. Tūm rītē sācrātās īn stāmmām jūgu ānt pēcudēs, ēt vīscērā vīvīs erīpiūnt cūmulāntque opērūtīs lāncībus ārīs. Īpsē tibi ād tūā templā serām solēnnīā donā, ēt stātum ānte ārās sūrātā sīontē jūvēncūm. Sēd prījus imposito sānctīs āltārībus īgnē. Thūrā ser ad magnos, vētāquē pūrā Dēos. V. Tbus adoleo. Adoro. Vīcīimam macto.

sacrificus. Mārtiā sācrificā dādūtīum nomēn āb āncē. Ovid. Fast. 6, 803. V. Sacerdos.

sacrilegus. Nec nos sacrilegos Templis admovimus ignes. Tibul. 3, 5, 11. SYN. Impius, nefandus.

sācro, ās. Sylvāno fāma est vētērēs sācrāsē Pēlāsgos. Virg. Æn. 8, 600. SYN. Consecro, dico, ās; dēdico.

sæcülüm. aspērā tūm pēsītīs mītēscēnt sæcülā bēlīs. Virg. Æn. 1,291. SYN. Sæclüm, ævūm, ætās. EPITH. Löngüm, tēlīx, prītis, tūtūrūm, vēntūrūm. VERS. Innūmēra ætērno volvēntūr sæcūlā cūrsū. Tītān cēntūm rēnovāvērāt ānnos. Cēntēssīmā cūrrīt Brūmā. Quōs ætās āspīest ūnā sēmēl. V. Tempus.

fæpē. Sa pē tēnēr nofirīs ab čol'ībūs īmbūčt agnūs. Virg. Ecl. 1, 8. SYN. Sæpjūs, crēbro, frequenter, non rato.

fævio, īs, īī, ītūm. Śavībāt, leviterque minās ponebāt inānes. Lucr. 5,

SYN. Ferocio, furo, bācchor, Insanio: Irascor. V. Irascor. sevitia, a, vel ēs, ēi. Savitiam, īt vīrēs, īrāmque, &c. Ovid. Met. 7, 688. SYN. Feritas, bārbaries; crūdēlitās. EPITH. Něfanda, inexorabilis, atrox, fūrēns, viölēnta, bārbara, procax, acerba. PHR. Nūllī violenta

atrox, fürens, viölentä, barbara, procax, acerba. PHR. Nulli viölentä pepercit Sævities. Capitale ödium et feritatis acerbam Sævitiem exercent. V. Crudelitas.

ſævus. Trīfiiŭs baud illīs monstrum, nēc ſævus r ūllā. Virg. Æn. 3, 214. SYN. Crudelis, ferox, efferus, ferus. V. Crudelitat. sāgā. ēxorēt noties dum mibi sāgā tuās. Mart. 7, 53, 4.

SYN. Maga, īncāntātrīx, venētīcā, lāmia, præftigiātrīx. EPITH. Præsāga, fātidicā, īmpia, icēlērāta, fāllāx, īnfērnā. V. Maga, Venefica. sāgāx, ācis. Nūnc lēpörēm prōnūm cātūlo sēctārē sāgācī. Ovid.

SYN. Solers, prudens, cailidus, industrius, vel perspicax, acutus,

săgīnž—Properā flomaclum laxare săgīnīs. Juv. 4, 67. SYN Adeps, pinguedo, vel pinguis cibus.

săginatus. Parvă săginati luftrabant compită porci. Prop. 4, 1, 23.

SYN. Adipātus. Sagīnā pinguis.

săgittă. Non secus ac nervo per nubem împuliă săgittă. Virg. 12, 856.

SYN. Telum, spiculum; jăculum, arundo, calâmus. EPITH. Celer,
volucris, răpidă, pernix, præpes, velox, volans, levis, ăcută, spicată,
teres, alată, pennigeră, pennată, fătălla, lethiferă, lethalis, sevă, scelerătă, ultrix, înfestă, venenată, îrrevocabilis, stridens, stridulă, Threccia,
Parthică, Getică, Scythică, strumă, Cydonis, Cydonia, Cresia, Crons.

nia, Gnosia, Gnosiaca, a populis Thracia, Panthis, Getis, Scothis, Marie nia, cinonia, cinoniaca, a popula toranna, sembis, Cabis, Aggiti, Aggi, de Cretoglius, nhi Gasjas & Gartyna urbus, arāndinēš, mīlopija, ēnijā. PHR. Velātilē ferrūm. Pēnētrabilē telūm. Hētorando finijesa kaipi pēr aūrās. VERS. Strīdēt rājāntībus aūrā sagīttīs. It Vānia shifa hūmērās ārmātā sagīttīs. Āffuşīt horrēndima firādēna ālāpai sagāti Perque caput Remuli venit, et cava tempore ferro Traffelt. Hand Bei lethālis arundo. Actaque multo Perque uterum sonital, perque ille vielt žrūndo.

Săpitiam vibre. Săpittam, telum arcu, vel nervo emitto, torqueo, impele. contorques : Cornu fpicula vibro. VERS. Curvo dientit foicula comi. Spicula converse fugientia dirigit aren. Veloces torquent pod tent i.

gittis, V. Sagitto.

1. Sagittārītis. SYN. Jāculātor. EPITH. Dēmēr, indūfait, pati, acer. PHR. Ārcum tēndērē, vel sagittām vibrārē dēcus, patītus.

a. Santaria. SYN. Arcitonem, sagittifer. EPITM, Biftrmis, nimbo. sus, nimbifer, humidus, udus, imbrifer, amonius. PHP Sientifei sadis, aftrum, Jaculis armatus et aren. Semivir arcigotion. Significi

săpittăster, eri.—Cārājqui săpittisteojqui Gelonos. Virg Ala. 3, 72 9.

PHR. Săgittis armatus.

săgitto. PHR. Celeri certare sagittă. VERS. Intendânt acres aucie ? ipicula vibrant. Arcus obvertit in illum. Certaque lethifera dirent fichili dentra. Rursulque trementia forti Tela manti terait. Tela ferie lie. rentis qualest. Audest infestis pugnam inflatirare sagittie. V. Jacob. Arcum tendo. Sagittam vibro.

Sagunthus, & Sagunthum. Hifpenia civitas, cujus imole al Amille all & ad deditionem coasti, combulià incendio procinfissali supellestite, siego n ignem projecerunt. BPITH. Animosa, missas, Hispanis, Martil, sie,

fidēlīs.

EPITH. Caftrense, sexicum, virgatum, pisagum. SYN. Sagalum. Chim. VERS. Virgatis lucent sagulis, et lactes colla Auro innechie

sal, salis. d sale tabentes artie in littore ponunt. Virg. A.n. 3. 173. EPITH. Acre, mordan, album, albens, candidum, ecquoreim, mirinum, sapidum, saporum. PHR. Grana salis. Mica salis. Ciborum condimentum.

salamandra. Seu salamandra pitens, nullifque, &c. Ser. PHR. Flammis invicta. Nullis obnoxia flammis. Cui inne filat

sērvārē fīdēm. Quām flāmma īnnōxīz lāmbīt, cīngīt.

Sălămis, vel Sălămin, inis, vel Sălămină, 🕿 Teucer Schamina patremene. Hor. Ode 7, 21. EPITH. Antiqua, nobilis, Cypria.

sălâx, acis. Non minăs crucas aptum of vitare sălaces. Ovid. R. Am. 744 SYN. Lascīvus, lūxuriosus. V. Luxuriosus.

Sălebrm. Sed que per sălebras, altăque sană cădum. Mart. 11, 91. EPITH. Præcipites, afperæ, inæquales, difficiles. VERS. Difficilen rēddīt nūlla salebra viam,

ealebroeus. Lettores terici salebrojum edifcite Santiram. Mart. 11, 3. PHR. Sălebrīs āspēr, horrens.

sales, jum. et salibus variare novis confanter omitto. Sulpit.

SYN. Joci, scommata, facetie, argūtie. EPITH. Faceti, argūti, jocorī, lepīdī, īpeculorī, ustānī, doētī, subtīla, venikī, brozei, īpso

chi, latī, blāndī, jūcūndī, fēstīvā, hildīte, rādīculī, protervī, mordācēs, āmārī, scūrvīlēs. delR. Vērbērūh, cod dictorum lēpor, lēpēs, grātīs, vanūtās, fēstīvītis, ārgūtīse. dēpāst, vad jūcīs tīmātī siles. Dāctā lēpīdē salē tīngērē, apērgērē, comtrēs. dislois īndūjarē jūcīs. VBRS. Lēpādēs ečnēsē (pārgīt ib bie silēs. Ād tenerēs īngēnībes silēs. Et cīliā ēt nāllār rūdīticītātē siles. Compositosignē salēs, močatūnisasē vērbā löcūtūs, Āt tā Rēmānē lēpīdēs salē tīngē lībēllēs. V. locus.

sălīctūm. Hiblen apibus farim dipajin săliti. Ving. Bel. 1, 55. SYN. Sălicetum.

salīgnus. Dūmquē sacērdotēs vērābās dēf īzā allignās. Ovid. Patt. 2, 363. SYN. Ex salicē.

Sălii, orum. Martin Sacerdute. qui foliendo facra fua selibrant. (Virg. 8. Æn.) Sic entitantes Sălios, nudătut Lăpercus.

nalio, ie, nalii. Dūlcis aqua satienič sitim reftinguent rīvo. Ving. Bol. 5,

SKN. Salto, exitio, prositio, emico, tvānsilio. Pikk. Salta edepus bello. Mē do, ane przecīpito in. Salta trūnimītu, vel stipėro edisim. Dūr žives saktus. Corpūs pernīcī tollēre sātu. Vekks. Corpūr saltu dirīmm misēre. Toto przecēps sē ovpore žd undās Mīsti. Vekksrī sūpēr agminā sātu ēmiett. Bēque ipēratē pēr sgnēm Przecīpītī sātu jēcīt, vel mīsīt, dēdīt, immīsīt. Excelsos tollūnt supēr zebērā saltus. Gēkīt, et sīd thyāsos agilī velāt ardus sātu. Bautom doctierē sāb ārmārī. Instiltūš sölo. Tām demām przecēps sāltu sēlē omnībus ārmīs in fluvūm dēdīt. Sālīentēs sānguinē vēnæ. Fīnībūs omnēs Prosibierē sībīs. Corporā sāltū sūbircūdat in ēquōs. Sāltū sūprā vēnābūlā fērtūr, V. Salto.

sălivă. Năm primum tătiă disignăt mimbră săliva. Lucr. 9, 28. EPUTH. Mollis, dilicis, putris, läbēns, lüstrālis, sporcă, vēnēnosă. V. Sputum.

săliûncă. Pūnicëi: bămili: quantum săliuncă răsētis. Ving. Bcl. 5, 27. EPITH. Humilis, visena, frondêns, opacă, fuavie, 640ră.

sălix, icis. Mēcum inter sălicēs fentā sab wīrē jācērā. Virg. Ecl. 10, 40.

SYN. Sātīctūm. EPITH. Āmārā, pālidā, pāllēns, glaucā, öpācā, Embrosā, tenerā, viridīs, lēntā, flexilis, fluviālis, flominēā. PHR. Gālīcīs, wel sālīctī flos, frondēs. Sālīgnæ fsondēs, umbræ. Irrīgāi fontīs āmīcā sālīx. Fluminā, vel līttorā āmāns. Viminībūs sālīcēs fæcundæ, frondībūs ulmī.

Sālmoneus, diff. vel Sālmoneus, eī, triff.
Vidi ēt trūdēlēs dāmēm Sālmēnea paenās. Ving. Æn. 6, 485.

Aoi, Regis Elidis, filus, qui bonnes divinos effetben: Unpu Jovem imitaretur, super ponte ereo currum agitabet, fuhnina e sulphure, composita jaculans. 
In tencritatis psenom, ipse verum Jovis sulmen expertus, ad inferos detrusus est. 
SYN. Æölides. EPITH. Aŭdax, superbus, temerarius, impius, Infesix. PHR. Jövis amullus aŭdax. Fulmine Salmoneus nudax. Filammei imitatus ölympi. VERS. Vidi et crūdeles dantem Salmoneu pomas, 
Dum flammas Jövis, et sonitus imitatus ölympi. Sīc quoque destuste 
rūru Jövis amullus alto. Flammiferumque rotans aphaes per oppida 
fulmen, occidit et casu eleam perturriti erbom. Salmoneus nondum ille 
fürens cum fingeret alti Quadrifida trabe tela Jövis.

Sălomôn, ônis. si Sülömönă pitim, pracăpris dedită jufis. Juvenc. Rex Judecrum, fapiens appellatus ; Filius Davidis ex Berfabeă qua prius uzur futrat Uria. Des Templum magnificum primus adificavit. EPITH. Priceus. R 1 3

në critisin. Për cënditi nëmbri it fisain critir. Të a dia guis eninit, od fillit, foit. Tellie sanguindliges ritbit. criente Cade midet. Volvitur ille vomens califaim de pedine Sånguirë est lise tellës mërfalti tëpëble. Lajandine afaquirë t Përidime e creare Pingue stilan. Milispue crear calcitte i Atio liquintir sanguine gutte, et timam tabs martifiet. Perf mālio nātārīm songainē tērrām īmurādilinē fērēmt, c**ālidimas di** maite erterem. Nerte seguiter, ert manit de veluete saguit. Pirīmā fūsō Sanguine temā mādēt. Sānguinās īlbē vocadam rīvās chil, ntque enjentam Mandit homim, morienhque são le in villade vink Tibrim multo framuntem sanguine cerno. Tepadamque secunti Cut locum, et plende fpfiminti sanguine rivos. Turbine aims San exundit torrens. Vulneribus crebris levit ater corpus ainguis. perpereus nivio de pettore sanguis. Alterum in Electies mad minerin- ceman. Parpareim vomit ille animam, et eine an mirti Vini refert moriens. Fervidus hie iterim circa macordii a guis înciluit. Vos o quibus înteger sevi Sanguin, det, edlidaque să flant robore vires. Sanguineis rubberunt pabula gutres. Please de minbus ībat, wel exībat sanguis. Tum crines, ardentlaque bu erbenus Acibus, et terra morientum afpergine manant. De fang Croor emicat ale. Non aliter quam cum viti to fittala plumbo Scialitur, et tenur ftridente toramine longas ejaculatur aquas, atque idibit īčrī rūmpīt.

sanguineus. Sanguineis thati batti minioque pubemem. Virg. Ecl. 10, 17.

SYN. Cruentus V. Sanguirolentus vel rubette, pürpurene.

sanguinolentus. Ille premit auram sanguinolemus betwaten. Ovid. Faft. 4.
SYN. Sanguineus, cruentus, cruentatus. PHR. Sanguinet, val cruote perfusus, paraus, figerus, confereus, refereus, industas, rigerus, middus, madema, madeiactus, infectus, fædatus, fædus, turpus, raber, middus, faualliaus, 
sanics, ici .- ?! sanic taboque fitteners. Virg. A. 8, 487.

SYN. Tābūm, tābēs, crūór. EPITH. Crāfsā, pīnguīs, crieni, petridā, putrīs, cānerētā, ātrā, nigrā, tētrā, fædā, tūrpīs, sārdīdā, cārrīdā, nīgrā, tētrā, fædā, tūrpīs, sārdīdā, cārrīdā, fædā, fūllāms. PHR. Sillāntis tābī sānīcs. Vūlnērē mānāns, ev! fillāms sānīcs. Tūrpī tibē, ev! sānīc flüens, līquēns, fīllāns, mānāns, afpērsiis, īnfēctus, faullīds. Sānīc tābāquē flüens. Crāfsō tābō fquāllēns. VERS. Tārpī fīllānt dīlāpsā cādāvērā tābō. Ēlīsō vēntrē, pēr ōrā ējēctūt sānīcs. V. Sanguis.

sanītas, atis. Pars sanītatīs vēlle sanārī fuit. (lamb.) Sen.

SYN. Väletūdo, vigor, Inceliimitās, sākūbrītās, sālūs. BPITH. Integra, firmā, optātā, expēctātā, blandā, dūlcīs, āmātīlīs, vīvīdā, pēpētuā, conflāno. PHR. Corporis sālūs, vigor. Corporis Integra virūs. V. Robur.

Sano. Funera, sanabunt wel tud wind malum. Prop. 3, 17, 10.

PHR. Sălutem do, reddo, restituo. Firmas restituo vires. Mustus pello, expello. V. Medor.

canus. Diluit însignem băccam, qui sanis- ac si. Hor. Sat. 2, 3, 241. SYN. Valens, întegăr, încolumnis, sospes. PHR. Filmo corpae se-

nis. Söhen, it integir. Sālvis āc vilēna, Māsbō lībēt, imminis. det. sicis hērbis non ēgēns. Cui cānstāt firmā vilēstīdo. Sālai, en vāljās cēspērē. Firmis Virībūs. V. Rabysus. Insolunis.

zăpiduc, ă, um. SVN. Săporus.

păpiens. Nime pitra călitim lăplinet binogae biatum, Lior. Ep. 2, 16, 20. SYN. Brudens, col coctus, crudicus, peritus, V. Prodens.

sapienist. Muntiibu: ispienier sii. (Dactyl. Trogh.) Hor. Od. 4, 9, 48. SYN. Prudenter, eel cocte.

supientia. Ditere que willet, fuit ber supientia quandam. H. A. Poet, 296. SYN. Prudentia, vel doctrina, fecentia. V. Prudentia.

popio, is, ui. Quam sapimus patrites, &c. Perl. L. 11.

SYN. Gufto, wel sodolčo, moditor, cogito.

sapērtis. Wil if discrite de migie sapērda. (Phal.) Prud. SVN. Sapidis.

Sappho, its. Poetria insignis a carminis inventriu, qued ab că Sapphicum appăllutur. În mare se pracipitarele, prae americă, publică, qued a Phame repulsam pateretur. EPITH. Măsculă, poetică, Pelasgis, Grātă, Leobiă, Lesbis, Æbilă, Æbilă, a patrid Lesbe, insulă Æbicarum primaria. Pier. Pierise sărbi addită Mūss. Cui molle îngănium doctă Thăliă dödit. Mūssi Lēsbis ămică micris.

sapphīrus, ī. EPITH. Cærulea, cærula, micans, auro variata.

şārcinā. Sī tē förtē mies grāvis tirāt sārcinā ebārtæ. Hor. Ep. 1, 13, 6. SYN. Önüs, pöndüs: fāſcis. EPITH. Grāvis, önĕrösā, mölēstā, īngēng, grāndīs, inīquā, promēns. V. Onus.

Sārdānāpālūs. et Vēnère et cænīs et plūmā Sārdānāpālī. Juv. 10, 362. Ultimus Afforiorum Rez, omni libidimis genere effecminatificaus. A fubditis ubfifus in Palatio, enfructā pyrā, fe atque divittas in incendium mifu. EPITH. Möllie, tūrpīs, lāfcīvūs, inērs, ītabēllīs, āfeyrītis, īnfāmīs, lūxūrīgatis. VERS. Inque pyrām tēcūm chārīfsīmā corpora mīttās, Quom fīnēm vītæ Sārdānāpālis hābēt.

Sardinia. insula. Sardiniam veteres dinere coloni. Claud. Bell. Gild.

Insula maris Mediterranei, cujus nër admodum pestilens. In câ nascitur berba venenosa, qua si comedatur, labia contrabit; ita ut ejus esi interemptus ridere videatur. EPITH. Dīvēs, sērāx, pēstītērā, sērtīlīs, tæcūndā, öpūlānita, pēstītēna, nōrīā, sāmoša. PHR. Ubī nōxūs āēr. VERS. Dīvēs āgēr srūgūm: quæ pārs vīcīnīŏr āsrīs, Plānā solo, tatībūs clēmēns: quæ rēspīcīt ārcton, immītīs, seopulosa, procāx, subitīsque sonorā fluctibūs; īnsānos infamāt nāvītā montēs. Hīnc hominūm pēcūdūmque lūēs, hīnc pēstīsēr āēr. Sævīt, ét ēxclūsīs rēgnānt āquālānībās Asstri.

sārdonicus. Nēc que Sārdonico cefpite mājiā fili it. Revil. 1, 354, sārdonito. Sārdonium jūztā politum, pālekērquē, iSc. Pr.

SYN. Sārdonicus, Šārdous. V. Šardinis. Sārdonya, ycis. V. Osyx.

SYN. Lipidicia, silebriois, sibilis.

Britis. Califoli bierfeit fripit alle caber inique. A.

SYN. Lipilbus, ferepülüs, calculus.

feretatie, oris .- Dess, füsige attei fortete speris, Ale. SYN. Veitigiter, quasitor.

feriter, iris .- Friein aparte fritalerh aller Anguen, Hor. Bp. 1, f.

S

ſc ſc

si

١ē

sē

81

37. SYN. Pericrutor, rimor, quare, Inquire, Inveffigo.

kriipo, pri, ptim. 51'N. Seilpo, incido, cuelo. PMR. Sciipis, sel sel. effingo, ferme, efformo, excude, izbato, expelmo, incide, Mink as, chur, surem, cedrum scalper laboro, merida. In ant dies, incit, V. Samlaram.

külptilis. Sīd pākirā rās iļi forme in arī feilptilis. (lamb.) SYN. Scilptis, calātis, incina.

Kulpost, dris. SYN. Czelitik, flituistis. PHR. Artis Philisten sidii, pēritus. Spirāntes dietus animarē figurās. Carlandi pēritus. Philisi ārdi portins, celebris.

frühtura. SYN, Czelatura: fratgaria. Phidiacze artes. Palveled in

kibor, örüs.

EPITH. Turpis, procax, loquax, garrulus, infidus, ficetia Aurilis. Scarili frețiia quiequid it cădit ale, Ph. SYN. Jöcosus, in cius, jucularis.

Schrillitas, atis. Schriffiete ac garrifitate worlfis. (lamb.) Alc.

SYN. Joci, ev! procacitas.

fentatile. Tir centim fintais immer Valicent, &c. Virg. An. 9, 370. SYN. Chreates.

leutum. Scala virum, ?: gallas et fortia cerpora vollette, Virg. An. 1, 101.

SYN. Clipetis, umbo, parma. V. Clipens. Erllä. 23rd greit, auf fegila mier, quid vaffa charphetis, V. Bn. 7, 301. Rufes fin jerpulus in freto Siculi, e regime Charghdis gargitis. Puul videntibus maliebri firmă apparet; finduneque ad amu alliferum faita Latratus canam, S luperum ejulatus îmitatur. Hanc effe Phorei fin ainm Pieta, amila Circes veneficiis in fespulum mutatram : Hangu bei, & cazibus inflam exhibent. EPTH. Ferox, vorax, metuenda, intan, ripax, impia, informis, immamis, truculenta, triformis, Sietil. Phore, Phoreinis, a Phore puri. Nereia, Neptunia. PHR. Sani Sejili. Scyllaus fcopulus. Terribiles que pandit hiatus. Nautis infefta. Chibus, ve. lupis succinetă. Sevilă utero succinetă cănes. VERS. Vinnis ora gerens, attractas laierans naves. Nunc vada latrantis Sejile, nunc ora Charybdis. At Seyllam cecis cohibet speltinea litelenien exertantem et naves in faxa trahentem.

Scylla. Et pro parez pana dar fojlla capille, V. G. 1, 405.

Nift, Meg.von.am Regu, filia; que in Cirim feu alandem verfa d, pofquam Patron purpureo capillo in quo regni fui fatum erat, perfidi feliav .:. SYN. Niseis. EPITH. Impia, perfida, scelerata, nefaria.

Ccylleius. argo saxă păvens pofiquăm Scylleia legit, Pedo. SYN. Scyllæds,

feğphüs.—împlevil dixtram feğphüs ; eçizis önnes, Virg. Æn. 8, 278. SYN. Călix, crâter, poculum. V. Calyx.

Scithæ, arum. Scythie populi, partim in Europo, partim in Affa; Planfin cytha, arum. Ocycie popuu, parim in Lurope, jan. Lacte et melle popuu nuturt vice dimerum, pique sedem perpetus mutint. Lacte et melle popuumut, ac belluinis operiuntur. A Romanis, Dario, Cyro & Mexamir oppugnati, munquam vieti. EPITH. Eriande, prottipi, edampelite, gild, acerdi, vägi, indomici, Levi, griconi, belligeri, invieti ent.

Scythiæ bellacis alumni. Errantes Scythiæ populi. Scythica gens. Scythia. Mundus ut ad Scythiam, &c. Virg. Geor. 1, 240.

PHR. Scythică tellus, oră.

scythicus. Nomen amā : Scythicus cætera pomus babet. Ov. Tr. 1, 4, 46. scythius. an non qua Scythia gemes, Madicaque unda. V. G. 3, 349. V. Scytba.

Nec minds Eneas se matuinus agebat. Virg. Æn. 8, 465.

SYN. Sese.

sēcēdo, isī, isām.—quos babuī, vācuos sēcēdere in bortos. Ov. Tr. 4, 8, 27. SYN. Recedo, discedo, abscedo.

sēcerno, is, crevi, cretum .- jufto secernere iniquum. Hor. Sat. 1, 3, 113. SYN. Dīvido, separo, discerno, segrego. VERS. Publica privatis secernere, sacra protanis.

sēcēlsus, us. eff in sēcēlsu longo locus, &c. Virg. Æn. 1, 159. SYN. Rēcēlsus. EPITH. Tutus, sēcūrus. VERS. Carmina sēcēlsum, scribentis, et otia quærunt. Eft in secessu longo locus.

sēcius. Interea toto non sēcius aere ningit. Virg. Geor. 3, 367.

SYN. Minus, vel secus, aliter, vel serius.

secludo, sī, sum. Solvite corde metum Teucri, secludite curas. V. Æ. 1, 562. SYN. Sējūngo, vel ēxclūdo.

seco, cui, sectum .- Libya, ventofque secabat. Virg. Æn. 4, 257.

V. Supra Scindo.

sēcrētus. at procal in sola secreta Troddes acta. Virg. Æn. 5, 613. SYN. Ārcānus, abstrūsus, occultus latens, mysticus. V. Arcanus.

sectilis. Cūjūs conche tumes, qui tecum setfile porrum. Juv. 5, 293. SYN. Scifsilis.

sēcum. et sola in sicca secum fpatiatur arena. V. G. 1, 289.

secundo, as. Nam l'iquidum nautis aură secundat iter. Prop. 3, 21, 14. SYN. Adjuvo, faveo, prospero. V. Auxilior.

secundum, Præp .- vacuis, pascant et plena secundum. V. G. 3, 143. SYN. Juxta, vel prope, vel poft.

secundus. - fludium dum sacra secundus arulpex. Virg. Æn. 11, 739. SYN. Alter vel prosper, faustus. VERS. Turnus ego, haud ulli veterum vīrtūte secundus. Tu mox eris alter ab illo. Fortuna secunda. V. Felix.

ecurifer, ă, um. Heimunque, securiferunque Pyracmon. Ov. M. 12, 460.

PHR. Sĕcūrī ārmātüs.

securis. - sonat īcia securibus ilex. V. An. 6, 180. SYN. Bipēnnis, āsciā. EPITH. Ærātā, fērrēā, validā, āncēps, grāvis. dūra, acūta, cūrva, rigida, fæva, cruenta, ftrīcta, Scythica, amazonia, ab Amazonibus Scytbicis, laurīgērā, i. e. Consulāris. V. Fasces. PHR. Fērrūm bipēnnē. Sēcūrīs īctus, pērcūssus, vūlnus. Sēcūrī caput āmputo, obtrūnco. Sēcūrī līgnūm scīndo. V. Scindo. VERS. Fērro sonat īctā bīpēnne. Dēxtrā rāpīt īndēfēlsā bīpēnnēm. Ferlendā dedēre secūrī Collă truci. Ictibus immodicis vălidæ perculsă securis. Ancipitemque mănū töllens ūtrāque securim.

securitas, atis. Secura vive, mors mibi eft securitas. (Iamb.) S. SYN. Quies. EPITH. Tūtā, quietā, trānguīllā, plācidā.

Bēcurus. Mollia sēcura pēragēbant olia gentes. Ov. Met. 1, 100.

SYN. Tūtūs, quictus, tranquillus, impavidus, interritur, imperterritus, fidens, confidens, confidentissimus. PHR. Curis liber, vacuus, văcans, solutus, expeditus, laxatus, inanis. Qurarum, laborum, vel emūrõlüb dölörüm, öblītus, immūnis, expers. Sepositis cūris quietus. Vid molles stant pectore cūrae.

secus. Haud secus ac jujst factunt, &c. Virg. Æn. 3, 561.

SYN. Aliter, vel jūxtā, prope, secundum.

sēcūtus. Vīcīs concējsās īpsē sēcūtus opēs. Mart. 11, 42, 4. SYN. Sēctātus, vel comēs.

sed. īpiš sid borrificis jūztā tönāt etnā rūīnīs. Virg. Æn. 3, 571. SYN. At, aft, vērum, sedēnīm, atenīm.

sēdātus. öllī sēdāto respondīt corde Latinus. Virg. Æn. 12. 18.

SYN. Pācātūs: trānquillus, plācātūs, quiētūs, plācīdūs, lēnīs, mīts sedenīm. Pālā mitā, sedenīm geidās tārdānte senētā. V. Æ. 3, 571.

SYN. Sed, at, rel nam, enim.

sedeo, sēdī. Dīfirīdī pēndēnt, sēdēt ætērnūmquē sēdēbīt. V. An. 6, 67. SYN. Sīdo, cēnsīdo, assīdeo, tēsīdeo, atsīdeo, atsīdeo, atsīdeo, rēsīdo, cēnsīdo. Marto, motor, maneo. PHR. Sēdīlī vel în sēdē locor. Scāmat cadēt. Selīo resīdeo. VERS. Selīcope atlo sūbnīzā resēdīt. Fictials vīvo presere sēdīlī asādo. Selīo consēdīt avīto. Pātrāquē latīna sēdens. Cēlsā rēdēt Albits arcē. Sūmma pētīt koopulī, sīccāque in resēdīt. Nēmerīsquē lēvī consēdīt in ūmbrā. Āsīdēt et cāthēdīs maj jūvēntā tūīs. Sēdībūs optātīs, gēminā sūpēr ārborē sīdūnt.

sedes, is. Sīdibūs optātīs, geminā utpēr ārborē sīdānt. Virg. A.n. 6, 50; SYN. Sēdīk, feābellūm, sēllā, feāmnūm, sūbsēllīā, cāthedrā, sugala söliūm, vel ftātīo, sēfsīo, Ricūs. EPITH. Līgnēā, atīrēž, tbūmi, pā dēcorā, ornātā, āitā, cūrūlīs. PHR. Dē vīvo sāxo faētā, finēti, confiruetā sēdīlīā costū. Granisa

viros locat īpse sedīlī. V Sedeo,

redīlē, is. intās aque dilcēs, vīrvēque sēdīliā sāxē. Virg. Æn. 1, 16, SYN. Sēdēs, scamnūm. V. Sēdes.

seditio, onis. Seditio, sevitque animis ignobile valgas. Virg. Æn. 1, 14, SYN. Ditsidium, discordia, disensio, turba, motus, tumultus, sied EPITH. Turbida, clamosa, rebellis, popularis, civilie, repentina, sisa, turen, cruenta, exitiosa, perniciosa, trux, horribilis, iasana, reisa, cæca, seva, nefaria, intestina, misera. PHR. Seditiosas rūmos. Crucus, vel popularis metus, tumultus, furor. Civica secta, rabies. Crubturbe, partes. Civilia bella. Furens vulgi motus Pacis inimica. Produba belli. VERS. Māgno in populo cum sepē coorta est satistic, vitus aministrat. Cum tuba civilis ad arma concitat. Insano cunchi tumba ministrat. Cum tuba civilis ad arma concitat. Insano cunchi tumba ministrat. Cum tuba civilis ad arma concitat. Quis suror, o dre, que tanta licentia ferri? Trahitur suba in contra i a vulgas, Seditus surores. Cruento dississo, vel discoratous arms inter se cives arden, in mutua vulnera cives armantur, vel cocunt, serutur, ruunt, Veanich

sēdīttionē fürunt. V. Discordia. sēdīttiosus. SYN. Tūrbulentus, tūrbudus. PHR. Sēdīttionis amans, sthör, caput, örīgo, fax. Sēdītionē fūrēns. Indocīlīs tolērarē togām, strēmus pērūsus, vel ēxosus. Gēns inimīca pācis, vel quiētis.

sēdo, as.—īmmödicās sēdārāt in ārcē dölūrēs. Pr. SYN. Mītigo, placo, lēnio. V. Placo.

sēdūco, is, xī, ctūm.—Liceāt vā. us sēdūcere scēllos. Pr. 1, 9, 27. SYN. Sēpāro, vel dēcipio.

sedulitas, atis. et non sentitur sedulitate labor. Ovid. Faft. 4, 434.

SYN.

ŝã

۶ĕ

5

si

٤

Vigilantia, studium, industria. EPITH. Gnava, vigil, provida.

ēxānīmāt lēntūs spēctātor, sēdūlūs īnstāt. Hor. Ep. 2, 1, 178. Dīligēns, īmpiger, ālsīdūus, vigilāns, studiosus, āttentus, gnāvus.

riús. V. Diligens.

Hic segetes, illic ventunt felicius uvæ. Virg. Geor. 1, 54. Sătă, fruges, ăriftæ, spicæ, frumentum, triticum, Ceres. EPITH. i, trīticea. Cerealis, tenera, viridis, læta, focunda, fertilis, ferax. opīmā, frūgiferā, gravidā, dīvēs, lārgā, ampla, abundans, aurea, ēns, mātūrā, optātā, expēctātā, collēctā. PHR. Terræ, rūrīs, vel s mūnērā, opēs. Cērēāliā mūnērā, donā. Sēgētūm mūnūs, provēnervi, copia, luxuries. Cereris opes, fætus. Triticei fætus. Segetis Ceres humanis usibus apta. Humano culta labore. Cereales fpīcæ, arīstæ. Seges imbribus aucta benignīs. Viridī lūxuherba. Pinguibus culmis, vel spicis horrescens, inhorrescens. , vel mātūrīs flavēns arīstīs. Vīridīs arva seges tegīt, contegīt, onerat. Campi lætis ariftis ditefcunt, ditantur, onerantur, rident. 3. Pingui flavescit campus arista. Gravidis procumbit culmus , seges Votīs respondēt avarī agrīcolæ. Frumenta in viridī stiactentia turgent. Primis segetes moriuntur in herbis. Expectata vānīs ēlūsīt arīstīs. Infelīx lölium, ēt steriles dominantur avenz. rūgēm segetes præbent, nec pabula terra. V. Meffis, & Meto,

Conficit în lătebras nec Turnus segnior înstat. Vit. An. 10, 657.

Tardus, ignavus, piger. V. Piger.

, ĭeī. Segnities alīī rapiūnt īncēntā ferūntque. Vitg. Æn. 2; 374. Ignāviā, desidia, pigritiā. EPĪTH. Serā, inērs, triftis. V. Pigritia. Dīzērāt, invēniūnt positos nēc sēgnitēr artūs. Stat. Ignāvē.

as. Pēr māria īntēndēnt, nēc čnīm sē sēgrēgāt īpsā. P.

Sēpāro, sēpōno, dīſgrego, sējūngo.

ünum ex jūdicibus selectīs objiciebāt. Hor. Sat. 1, 4, 123. Elēctus, lēctus.

xī, ctūm. -Dīsidio potis eft sejūngī, seque gregarī. Luc. 1, 453.

i, lēgi, lēctūm.—sēmpēr ērīt, tū sēligē tāntūm. Ovid. Ēligo, dēligo, lēgo.

Quō séměl eft îmbūlă récens, servabit odorem. Hor. Ep. 1, 2, 69.

Thebarum Regis filia : mater Bacchi, ex Jove. EPITH. Cadmais,

nă, pūlchră.

nīs. Mīšīt in īgnotām quī ridit sēmēn būmūm. Ovid.
Sēmēntīs, Sēmentūm. EPITH. Secondūm, gentlait, frūctiferūm,

ţ, fērtīlē, fērāx, fpārsūm. PHR. Sēminis hērbā, grādūm, vīs.

incrēmēntā fūtūræ. VERS. Obrūč versātā Cērēāliā sēminā tērrā.

ä nēc sīccīs ūrāntūr sēminā glēbīs. Āntē Dēbitā quām sūlcīs com
sēminā, quāmquē īnvītæ properēs ānnī īpēm crēdērē tērræ. V.

n. & Sero.

Sēmēsos pīscēs, tepidumque ligurierēt jūs. Hor. Sat. 1, 2, 81. us. Sēmianimos volvūntur equī, &c. Virg. Ain. 11, 635.

Sēmianimus.

ovīs.—Gygen semilbovemque virum. Qvid. Tt. 4, 18.

semideus. Fluminaque et Nympha, semideumque genus. Ov. sēmihomo, inis. Semibominis Caci facils quam dira tegebat. Virg. As. 194. SYN. Semivir.

semineces. atque ite semineces partim ferventibus artus. Ov. M. 1, 21

SYN. Semianimes.

şēmino. Fronde virere nova, quod non sua seminat arbos. Virg. An. 6,2 SYN. Sero, insero, consero, insemino, planto. PHR. Semis, sēmīnā spārgo, mītto, jācio, jācto. In agrīs, īn agrōs, hūmī, 🕸 in bămām, cel în sölām, sēmīnā (pāsgo. Sūlcīs, ārvis, cel tēm: Tā bāmām, cel în sölām, sēmīnā (pāsgo. Sūlcīs, ārvis, cel tēm: mină do, credo, mindo, committo, demitto. credenda Ceres fallacibus arvis. Obruere sulcis Semina que mapo! nore reddut ager. Primus inexpertæ commisit semina terræ. V.

Semīramis, idis. Persarum flatuit Babylona Semiramis urben. Pr. 2, 11, Assyriorum Regis uxor, que Babylonem muro leteritio cinxit: A Nim fis eija eft, qui pertentofæ ejus libidini obtemperare nelebat. EPITH. Form Martia, fortis, lasciva, turpis, pharetrata bellatran, ammipotens. VII Concubitus nati longæva Semīramis ardet.

semisopitus. Parpureo jacui semisopita toro. Ov. Amer. I, 14, 20. SYN. Sēmisomais.

Bemivit, iti. et nunc ille Paris cum semioro comitatu. Virg. An. 4,3 SYN. Sēmīhomo, vel īmbēllis, īgnāvus.

sēmiūftus. — [pēctānt socios, semiūftaque servant. Virg. Æn. 11, 100. SYN, Semicrematus, semicremus.

Rara per occuitos ducebat semita calles. Virg. A.n. o. 383. sēmītā. SYN. Cāllis, trāmēs, viā, iter. V. Via.

semotus. Jucundo sensu, cura semola metuque. Luc. 2, 19.

SYN. Sējūnctus, remotus. semoveo, movi, motum. a contemplatu semove oque mali. Ov. Tr. c, 66.

SYN. Removeo, amoveo, sepono. semper. Semper ego audītor tantum, Gc. Juv. 1, 1.

SYN. Æternum, ulque, perpetuo, nunquam non, continue, ali PHR. Omnī tempore. Noctesque dicique. Noctes atque dies. Omne annos. În omne tempus, avum. Per innumeios annorum lapsis. înfinītās annorum vices, series. VERS. Donec erīt tellus, siera mec erunt. Fulgebunt dum sydera Colo. Dum Sol luftrabit difme Nulla quod deleat, deftruat, vel finiat zetas. Quod nulla dies mis vel imminuat. Dum terra colum media libratum feret. Nitidako d mundus evolvet vices. Nunquam meus celsabit in pomas firot. D văcuo pendebit in aere tellus. Dum thymo pascentur apes, cum! cicadæ. Semper honos, nomenque tuum, laudefque manebunt. Infi dum fluvii current. Oceanus clausum dum fluctibus ambiet orbem. D matutinos præcedet Lucifer ortus. Dum colum stellas, dum vehet a aquas. Sedet æternumque sedebit infelix Thefeus. Manet æternim manebit. Perdius ac pernox labor. Æterna laborum series. Redit ! colīs labor actus in orbem. Finis alterius mali, gradus est futuriüllä requies, tempus aut üllum datur. Nüllum a läbore me red ötium : urget diem nox, et dies nochem : neque eft levare tanta fei præcordia. Sīsyphios ulque exercere labores. V. Immertalis, & A

sempiternus. Relegendus olim sempiterno judici. (Iamb.)

SYN. Pērpētuus, æternus.

sěnātor, oris. Pascebātque suas īpse Senator oves. Ov. Fast. 1, 205.

SYN. Jūdēx. EPI'IH. Longævus, cānus, ānnosus, prūdēns, gravīs, solērs, sagax, providus, sapīens, jūttus, æquus, pūrputēus, vērēndus, vēnē-rāndus, sanctus, īntēgēr, īllūtris. PHR. Populo dāns jūrā, Consilio potens, īngēnio māgnus. Jūdiciī dēxtēritātē gravīs. Intēr jūtlos pārs optimā civēs.

senātus, us. Floreat et claro cingatur Roma Senatu. Claud.

SYN. Cūijă vel Sčnātorēs. ĒPITH. Prūdēns, grāvīs, jūstūs, augūstūs, auqušs, sācēr, sānctūs, clārūs, pūrpūrčūs. PHR. Sčnātorūm, vel Patrūm conciliūm, Cætūs, tūrbā, sācēr ordo. Vērēndī Patrēs. Sānctūm conciliūm Patrūm. Lēctī, vel pūrpūrčī procerēs. Patriām consilio tūentes. Sēnātorūm aūlā, cūriā.

sĕnĕcă. āSēnĕcā quæ Pīsŏ bŏnūs, quæ Cōttā sŏlēbāt. Juv. 5, 109.

Pbilojopbus, patriā Cordubenfūs, natione Hifpanus: Neronis Præceptor, & Imperis adminifier. Cum in Pifonianæ conjurationis fufpicionem veniffet, Neronis jufju, incifis venis, mortem obiit. EPITH, Dōctüs, sĕvērūs, piūs.

senectus, ūtis. Sed te willa situ, werique effecta sonellus. Virg. Æn. 7, 440. SYN. Senecta, senium, canities, vetuftas. EPITH. Cana, canens, ālbā, rūgosā, frīgidā, gĕlidā, tremens, tremulā, tremebundā. Cūrva, īncūrvă, anhelă, triftis, effœtă, gravis, longa, vetus, seră, longavă, tarda, matură, annosă, pigră, queribundă, înfirmă, îners, îgnavă, languidă, squallens, tetrica, morosa, avara, misera, înfelix, ærumnosa, fæda, turpis, delīrā, ingrātā, injūcundā, crūdā, viridis, robustā, prūdens, sapiens, providă. PHR. Senectæ temporă, ætas, damnă, fată, rugæ, canī, canitics. Senīlis, sera, serior, deterior. Tristior, inertior, infirma, fracta, ēffæta, cana, rūgosa, gravis ætas. Senīle ævum. Senīles annī. Pars vītæ dēterior. Seræ tædia vītæ. Longævī temporis ætas. Letho vīcīna senectus. Canīs ætas rugosa capīllis. Canīs aspersa. Iners senectus, adjūvāns bāculo grādum. Trēmulo grādu, pēdē, ed grēsei vēnīt ægrā sēnēctus. Annī fragtles, ēt inertior ætas, Mēmbrā tārdāns, capillos inficiens, corporis debilitans vīres. Consiliis melior, sed vīribus ægra. Sēra ēt sapientior ætas. Roboris damna sagacī compensans animo. Dēbilitans animi vīrēs, mūtanfque vigorem. Cana nive tempora fpargens. Tereti innixă băcillo. Formæ damnosă senectus. VERS. Venit properată mălis inopină senectus. Vălidæ vires ætate senili. Membraque dēfīciūnt. Sēd quām continuīs, et quāntīs longā senēctus Plēnā mālīs: dēformem et tetrum ante omniā vultum, Dīsimilemque suī, dēformem pro cuti pellem, Pendentesque genas, et tales aspice rugas. V. Canities. & Senex.

sěnēsco, sěnůī, — sidáiīs ži ămörž sěnēscit băbēndī. Hor. Ep. 1, 7, 85. SYN. Consenēsco, sěnex sio. VERS. Jām vīrēs senēschūs debilitāt, frangit. Jām mihi deterior canīs aspērgitūr ætās. Frontem senīlis rūgā notāt. Jūvenīlēs rēcēdūnt, vel abscēdūnt annī. Vigor srangitūr et virīlē rēbir.

senēx, senīs.— ēt sēnībūs mēdīcāntūr ānbēlīs. Virg. Geor. 2, 135.

SYN. Senītor, longzevās, ānnosūs, grāndzevās, vētūlūs, dēcrepītūs.

EPITH. Fēlsūs, sēvērūs, fquāllīdūs, mūcosūs, dēlīrūs, sagāx, solērs, pārcūs, īmbēllīs, īnfīrmūs, ānhēlūs, īnvalīdūs, tremēns, ēftætūs, zeger, tārdūs, iners: mātūrūs, longzevās, ānnosūs, grāndzevās, dēcrepītūs, capūlārīs, pārcūs, avārūs, sordīdūs, mīser, sevērūs, morosūs, dēbilīs, frāctūs, exhapītūs, canūs, canēns, ālbūs, rūgosūs, frīgīdūs. V. Senetus. UHR.

SIZ

Senedi, senio, annis, myo, mtate, od senilibus annis gravis. Sel gravior, confectus, languidus, languens, feluis, tardus, debilis, infirma fractus, învălidus, frigidus, gelidus, effectus, obeitus, iners, pallens; thpis, squallidus, incurvus. Longis consumptus ab annis. Avo, macie senescens. Senio jam felsus inerti. Tardus gravitate senili. Ata felsus, confectus. Ævo frigidus. Ævi maturus. Ævo maximus, gis dior. Inutilis annis. Vicinus, vel propior letho. Senio debili tres Qui corpus annis confectum. Cui seniles artus titubant. Raris temporă canis. Cui plurimă mento Canities incultă jăcet. Cui d contractă cutis. Cujus frontem rugă senilie ărut, motat. Cui Effetă länguent în corpore vires, Cânis alpersus. Gerens Abentil tis cînie, Extremum tempus qui suffloet sevi, Cui târdă senecus: înduxit. Cui corpus annis jim marcet, et confecti languent artis. firmos băculo qui suffinet artus. Culus vires senectus debilitit, fran VERS. Jam mihi deterior canis alpergitur mtas. Jam mihi. pūlsīs meliorībus annīs Venerat, antiquas mīlet eratque caratores cui cana putrīsque Stat coms, et in pectus sordidā barba casit. Q cito, me misetum! la antur corpora rugis, et perit in nitido qui i ante color. Jam respice canos, invalidatque manus, et inanes cent le certos. Cum mea rugosa pallebunt ora senecta, et referam piera si poră priscă senex. Jam vigor et quasso languent în corpore vire. Ex juveni lusus qui placuere juvant. Funduntur vertice cant. Et tremit e-sonto corpore laxa cutis. Claudicat îngenium, delirat linguilgue, messpi, omniă deficiunt. V. Senectus.

sēnīlis, īnguš tilo prētīv rūgā sēnītis ērāt. Ovid. Fast. 5, 58. sēnītor, oris. Quīquē rēgās vrbēm ciņu sēnīvrē sēnēn. Mart. 6, 3, 4. V. Senen.

eenium. Deformis senii limina transeat. (Alcaic.)

V. Surpra, Senectus.

sensibilis. Tantaque sensibili quovis est sempore in uno. L.

sēnsīlis. ēx īnsēnšilibūs nē crēdās sēnsīlē gīgnī. Lucr. 2, 887. SYN. Sēnsībīlis.

sensim. SYN. Paulatim, pedetentim.

sensus, us. EPITH. Acutus, vigil, vivus, tenuis, subtilis, mollis.

sēntēntīž. Sēmēnijārum notus et īntēgræ. (Alcaic.) H. Od. 3, 4, 70. SYN. Consilium, mēns, žnīmus, sēnsūs, opinīo, vel jūdīcium, dēcētum. EPITH. Cērtā, fīrmā, fīxā, dūbīā, vārīā, conftām, īncett. PHR. Anīmī sēnsā, sēnsūs, in plur. Prūdēns žnīmī sēntēntīž. VERS. It quārum mēlior sēntēntīž mēntī. Et quæ sīt sēntēntīž pofco. Nēs mihī mēns dūbla ēft.

Sentinitidas mūtārž. PHR. Mēntēm īnfiectērž, mūtārž. VERS. Musiki löcē sēntēntiā cēdīt. Sölūs hīc īnfiexīt sēnsūs, animūmquž lābāntēm īnpulit. Quae tē gēntior sententiā vērtīt? Hac alternāntī potror Sententiā vērtīt? Hac alternāntī potror Sententiā vītā alternāntī potror Sententiā vērtīt.

\* . spina.

pravils, tünc sümmüs vērittür äer. Juv. 6, 99.

dilens, putrida, türpis, putris. V. Cleaca.

mibī nümēn sēntit it īllē tüüm. Mart, Spect. 17.

s video, aūdio, ödörör, gūsto, tāngo, vel intestito, cēnseo, pūto, ārbitror, ēxistimo, öpinor, rēm,

ż animo, PHR. Hæc mihi mens eft, Hæc animo, vel menti sententja sedet, flat, conflat. Sic fert animus. Mens omnibus una eft. Omnibus 'nΞ Ξ: idem animus. Hoc animo sedet, flat, fixum eft. Hæc animo sententia sürgit.

is sentis. încultisque rubens pendebit sentibus uva, Virg. Ecl. 4, 29.

F.:= SYN. Vepris, rubus, ípina. V. Spina.

ì.

: 3

Ė

91

:

5: ż

ż

Ì

ŝ.

:

٠. seorsim vel seorsum. it korsim varios rerum sentire colores. Lucr. 4, 495. =-SYN, Seorsum.

2.2 separo. Separor a domina nocie jubente mea. Ovid.

SYN. Sēcērno, sēgrego, sēpono, removeo, dīsjūngo, dīstraho, dīvello, diftermino, discrimino, divido, dispertio, disseco, distinguo.

- 1 Ŧ

sēpēlio, īvī, sepūltūm.——vīvī sēpēlīrī vīscerā būstī. Luc. 5, 991.

SYN. Humo, inhumo, tumulo, contumulo. PHR. Tērræ, humo solo īnfēro. Tērræ māndo, crēdo, sūppōno, īnfödio. Tērræ, humō, sölo condo. Sepulcro, vel tumulo infero, impono, do, refero, reddo, compono. Tumulo, vel sepulcro condo, abscondo, tego, contego, obruo. Terræ, ved aggērī tērræ ŏnēro, ōbrŭo, ōſsā aggēro tērræ. Fūnūs, cădāvēr, īn-gēstā ved cōngēstā hūmō sēpēlĭo. Tūmūlī hŏnōrēm dō, rēddo, rĕfēro, ēxhībeo. Decorare sepulcro. Exequias facio, perago, celebro. Justa Manibus, vel umbris solvo, persolvo. Nigræ solennia pompæ duco, celebro. Funebre, funereum, vel pium otficium refero. Funereos honores refero, Cadaver exanimum tellus accipit, tegit, servat; gremio, vel sinu complectitur. VERS. Tumulo relliquiæ, atque ossa sepulta quiescunt. Accipiat cineres terra paterna meos. Corpufque exangue sepulcro Reddidit. Dăre corpus inane rogo. Interea socios, inhumatăque corporă terræ Mandamus. Innumeras ftruxere pyras, et corpora palsim Multa virum, terræ infodiunt. Non te optima Condet humi, patriove onerabīt membra sepulcro. Fac lapis inscriptis stet super osa notis. Postquam condidit urna supremos cineres. Vel saltem patria contumularet humo. Sedibus hunc refer ante suis, et conde sepulcro. Condetūrque tuum monumentis corpus avitis. V. Parento, Funus. Ext-

sepes, is. Sepibus în nostris parvam te roscidă mala. V. Ecl. 8, 37. SYN. Septum, vallum. EPITH. Aka, longa, sylvestris, spinosa, fruticosa, hīrsūta, acūta: sentibus, spīnīs horrens.

sepio, sepivi, sepii, & sepsi, septum. attica Cecropii sepit doetrina Platonis.

SYN. Obsepio, vallo, as. PHR. Sepem prætendo. Sepibus, spinis, dumētīs prætēxo, cīrcūmdo, āmbio, cīngo, corono, īnclūdo, stipo, mūnio. Sčyětí prætěnděrě sepem. Prætexit sepibus hortos, Circundare sepibus

sēpono, is, posuī, positum.

Scimus inurbanum lepido seponere dieto. Hor. A. Poet. 273. SYN. Sēmoveo, removeo, amoveo.

sepositus. Sepositi ciceris, nec longæ învidit avenæ. Hor. Sat. 2, 6, 84 SYN. Sēmotus, remotus, amotus.

seps, sepis. V. Serpens.

september, bris. Mensis, qui septimus erat, cum Martius anni faceret initium. EPITH. Fructifer, gravidus, oneratus, pomifer, racemifer. PHR. Mice sis quo fæto de palmite poma nitent. Quo presso spumat vinde cho. Quo plenis spumat vindemia labris. Quo libra dies cum, æquăt.



Lycaonio terra sub axe jacet. Boreze domus. Gelidos aqu

spulcrim.—Rēfēr ānid siīi, āt cöndē sēpulcrē. Virg. Æn. 6
SYN. Tümülüs, mönümēntūm, būftūm. EPITH. I
flēbīlē, fātālē, fūnērēum, lūgubič, ātrūm, öblcūrūm, ge
cāvūm, īmūm, quiētūm, mārmörēum, māgnifīcūm, sū
sūm, rēgalē, exfruētūm. PHR. Sēpulcrī sedēs, ūrnā,
quiēs. bönös, dēcūs, dönā. Sēpulcrālis ūrnā, dömüs, fo
pulcralē mārmör, sāxūm. Terrēno ex aggērē būftūm.
äggēritūt tūmülö tellūs. Sūperāddītā laūrūs, Quæ tēgāt
tūmbrā, löcūm. Āffērēt hūc unguēntā mihī, tērtīfquē sē
cūflōs ād mēā būflā sēdēns. Sēdībūs ūt saltēm plācīdīs
cām. Tūnc ēgomēt tūmūlūm Rhætēo in līttöre inānēm
ætlām mēā cūm tūmūlūs cōntēxērit olsā. Quietō āccīpīt.

tumulātā sepulcro. V. Sepelio. sepultus. Luminā rārā micānt, somno vīnoque sepultī. V. A SYN. Humātus, tumulātus. V. Sepelio.

sepulciālis. and sepulciāles infelix adfititi ārās. Ov. Met SYN. Funerēus.

sepūltūrā. Postque sepultūrām comitātus conjuge nātus. Fil. SYN. Tumulī, sepūlcrī honor. Tumulī decus. V. Se sequanā.—Mosā, Mātronā, Sequanā, Lēdūs. Sil.

Galliæ fluvius; qui Lutetiam interfecat ; duplici fluento Cie. & Academiam ex una parte, Urbem ex alterá feparans. In O. 1um Gratia, influit.

sēquānīcus. Hānc tibi Sequānicæ pinguēm, &c. Mart. 4, sēguār, ācis. ōrā fovē, fimosque mānu prætende sēguācēs. SYN. Sēguēns, vel dūciilis, stexilis.

săquester, ă, um. Bis senos pepigere dies, et pace sequestra.

seră, æ. Temporă noefis eunt, excute poste seram, Ovid.

SYN. Claustrum, doen, ferrum. EPITH. Feries, ferrata, erāta, strāta, s

sereno, as. Valtu quo coelum tempeftatefque serenat, V. An. 1, 259.

SYN. Tranquillo, sedo, placo. PHR. Spem fronte serenat.

screnus. Inferiore tenet nube serenus apex, Mart. 8, 36, 8.

SYN. Serenatus, innubilus: non nubilus, non turbidus. PHR. Sink nūbě. Sině nūbibus. Nühibus carens, liber, purgatus. Nulla nubě Nullis nimbis, vel tenebris conditus, opertus, obductus, dēnsus, grāvis, obsitus. Pluviā, ventījaue carens.

serenitas, atis. Puræ carnifices serenitaiis. (Phal.)

SYN. Serenum, sudum. EPITH. Tranquilla, pacata, placida, quietă, ămīcă, blanda, ămœnă, optată, făvens. PHR. Serenus, purus, candidus, clarus, vel tranquillus dies, aer, polus, Sol. Dies innubilus, serenus. V. Serenus. Tranquillus sine nube dies. Serenum colum. Plicidi cœli îndulgentiă, clamentiă, ămică temperies. Puri plăcidisimă colî temperies. Sine nubibus aer lucidus. Aer tranquilla luce serenus. Æftīvī făcies innubila cœlī. Līber nubibus æther. Cælum puro lumine ridens. Sereno lumine Sol micat, irradiat, fplendefcit. Sol nubila disjecit, fugavit, evicit. VERS. Purgatufque i i et discussis nubibus æther. Transeat hic sine nube dies, flent aere venti. Favet innubis clementiă cœli. Conci lunt venti, fugiuntque nubes. Clara dies, Ze-phyrique refecit Aura polum. Cæloque quies demusa sereno adfuit, haud alias spīrarunt lenius auræ. Desierant imbres, victoque aquilonībus Austro, emicuit reserata dies. Non tepidus pluvias concitat Auster aquas. Purior hic can pis aer, Phoebusque sereno Lumine purpureum reserat jam sudus ölympum. Sol trifti depellit nubila colo: Nebulas recedere julsit. Fugiunt toto æthere nimbi. Ecce serenato clarum jubar emīcat axe. Nube soiet pulsa candidus īre dies: Nubila disjecit, nimbifque aquilone remotis. Et colo terras oftendit, et æthera terris. Sol guī tectus aquosīs Nūbibus ante fuit, victis e nubibus exit. Sub Tove temperies et nunguam turbidus aer. Pacatumque nitet diffuso lumine cælum. Diluerat nebulas Titan, sensimque fluebat Caligo in terras nitido resoluta sereno. Poltquam cuncta videt cœlo constare serene. Qualis ubi oppositas nitidīfsima Solis imago evicit nubes, nullaque obstante iğiüxit. V. Mare Tranquillum.

Seres, um. Velleraque it foliis depectant tenuia seres, V. G. 2, 121. A Singular. Ser. Populi Orientales, Indis finitimi apud quos, in arboribus quibusdam lana excrescit tenuissima, Sericum dista: Bombyces etjam ibidem lanam suam conficium, quæ proprie Bombycinum appellatur. EPITH. Eoī, colorātī, flāvī, longīnquī, extrēmī, benīznī, mītēs. VERS. Moiliš

longingui jactent jui vellera Seres.

sēricum. Doctus săgittās tendere serica. (Alcaic.) Horat. O. 29, 9. SYN. Bombycinum, in plur. Serica, Bombycina, orum. EPITH. Dives, nobile, pretiosum, PHR. Sericum stamen, vellus. Serica fila. Vellera Serum, vel Serica veftis. V. Stamen.

series, iei. Quem nunquam Juno, seriefque immensa laborum, Q. Ep. 9, 5 SYN. Ordo. EPITH. Longa, immensa, continua. PHR. Serics longisimă rerum. Seriem evolvere. VERS. Finis alterius măli gradus est fütüri. Redit agricolis labor actus in orbem.

gērius, a, um. Postbabui tamen illorum mea seria ludo, V. Ect. 7, 17.

SYN Čeinie vien, verbi, čreit, ibrodie, allegalien, illipalien. Prill. Chinie vien, verbi, čreit, ibrodie, allegalien, allegalien. Prill. Chini, pien, americ, vipis, lipilitis, blimalie, milit, dicitis, pien, ciacrionie, ciampine, ciamine, milita, milita, firedicinie, alministrat, ir cialis, vipiste, irrisis, cialis, then fire, firedicinies, alministrat, irrisis, cialis, vipiste, irrisis, cialis, then firedicinies. Prill. Ciamping alministration and the cialis, vipiste, artista, dicitis, ciamping alministration of the ciamping alministration. White plane.

din, girz, girlim. Tahi sirii diii Gradin, rii sillid silve, V. G. 4, 113. SYN Grain, inches, simile. 1430. Simile hideglib, saindid, jiddi, jidi V. Semm pro Sparja. (Vir.) Riminishipat alice saindin, in talii ilik. sina, ide, ilid siri sinkalib disir, siripat jibalisti, T.

for alair shilini, mele illere miri, Stat.

STK. Tiele, sirile, tirlile

ericiale. Et all gant prince which will, litter.

5 YN, Seris, velpertints.

einten.—ciellangai pira sirjonikis bid im, V. A. 7. 648 SYM. Anguis. draice, colinher, colonia, hydra, hydra, il , dires, ater, timens, timentie, forallides, squallens, bires s, būrrīdis, minār, tēnībilis, lidēm, sīnā iočs, tūrtis, tirlis, detis, împlicitis, libricis, squimosis crifficis, pensitis, visi lividia, livens, feite, levis, 20ce. virces, conficie, vindie cirileis, sinilis imminis, vinerens, Gorgonias, Libicis, PHR. imes turba. Serpertum lethale geris. Critta, ad lin ca haneneus. Die minar, linguages trisulca. Mikielici fizi -Biens. Qui membris lubricus errit. Simiosi volumini mengeen, vesine. Multiplices einuatur in ertes. Sinooso flene elabitur angeli, Po innerenson undur erebes villemins giror. Vale nithus foreimone seibus orbes implicat. Squameis in friram tractu se colligit anguis. Losgos dat corpore tortus. Septem ingens ginis, septema volumina trail. Tārdos trāhīt sīnus ūltimus orbes. Ālvo tenus īmā per orbes Squimes īmoros sīnust vēstīgās serpens. Tumīdumque nodās corpus āmēlis plicat cogitque în orbes. Torto corpore verrit humum. Squimči 🜤 vělyjt súbláto pěckore terga. Sindans immensa volumine terga. Se ja sia membra plicans. Sīb ia tollens, Horrenda sībila dans, mittens. Siblă dant, săniemque vo nunt, linguisque coruleant. Longo cărat entil antro Czruleis serpens, horrendaque sibila misit. Striduli fündet vibratis sibila linguis. Sibila colla ardous attollit. Oraque vibranti kridebam sibi a lingua. Horrendum sībilat öre. Horrida sībila, dat, will, fundit. Veneno tumens. Veneno armatus, et îra terribilis. Veneno plemis. tumidus. Vipereo felle tumens, virens, latidus. Lingua, oculique minax. Linguis micat o: e trisulcis. Lingua vibrante minax. Trifidem linguam exertans, exercens. Linguique torta sibilat cauda draco. Venemātā līnguam culpide vibrans. Ārdens oculis ignea sanguinca rutilabant lumină flamma. Öculi soffecti sanguine et igni. Ardentis ib ore Scintille abeiftunt, oculis micat acribus ignis. Igne micant oculi. Corpus tumet omne veneno. Trefque micant lingus, triplici fant ordine dentes. Măculis cristisque decorus. Măculis însignis et auro. Notis lonzām māculosus grāndībus ālvum. Crīstīs prætignīs čt auro. horrens squamis. Lethitero tactu vel morsu metuendus. VERS. Occupit hos morsu, longis implexibă; illos; Hos necăt afflata, funefta hos tabe veneni. Corpora natorum serpens amplexus uterque, implicat. Ēt mǐseros morsu depalcitur artus: Poft ipsum auxilio subeuntem, ac tela ferentem Corripiunt, fpirifque ligant ingentibus, et jam Bis medium amplexi, bis collo squamea circum Terga dati. Lëthifëram ērūctānt sanīem, īmmedicābile vīrus. Improvīsum alprīs velutī quī sēntībus anguēm Prēlait humī nītēns, trepidulque repente relūgit attollentem īras et cœrulă collă tumentem. Qualis sæpe viæ deprensus in aggere serpens, ærea quem obliquum rota transiit, aut gravis icu Seminecem liquit saxo lacerumque viator, Nequicquim longo fitgiens dat corpore tortus, Parte ferox, ardenique oculis, et sibila colla arduus attollens. Ceu saxea fævum Cum forte in triviis tempeffas öbruit anguem : ille furit, morienfque minas vomit atque venenum : Mīlie līgans caudam squamosaque corpora nodīs. Horry icus solo aspectu : poftremă cruentus Sibilă, languentesque oculos attollit, et ipsum Sævit in authorem fruftra. Saucius at serpens sinuosa volumina versat. arrectisque horret squamis, et sibilat ore, arduus insurgens. Sibilat insurgens căpiti, et turgentiă circum Multus collă micat squallenti pectă. re serpens. Ecce autem gemini a Tenedo tranquilla per alta (Horresco referens) îmmensîs orbibus angues încumbunt pelago, păriterque ad littora tendunt; Fit sonitus spumante salo, jamque arva tenebant. ardentesque oculos suffecti sanguine et igni. Sibila lambebant linguis vībrantibus ora. Martius anguis erat criftis præsignis et auro. Adytis cum lubricus anguis ab imis Septem ingens gyros, septena volumina traxit; Cæruleæ cui terga notæ, maculosus et auro Squamam incendebat fulgor, ceu nubibus arcus Mille trahit varios adverso sole colores.

serpo, serpsi, înter wielrices bederain teli sei pere lauros, V. Ecl. 8, 13. SYN. Rēpo, rēpto, ādrēpo, īnsērpo. PHR. Humī sērpo, corpus traho. Corpore humum, vel tērrām vērro. V. Repo.

sērpyllum. EPITH. Ödöriferum, ödörum, fragrans, gratum, jūcundum.

fuāvē, amænum, virēns, viridē, lūxuriāns.

sērra, æ. EPITH. Ārgūta, ferrea, acūta, strīdens, dentata, raūca, longa. Dædalea. Quia a Dædalo, ut aiunt, inventa. PAR. Argūtæ lamina sērræ.

sērtūm. Sutilibus sertis omne rubebat iter, Mart. 6, 80, 8.

SYN. Corona, corolla. EPITH. Florens, odorum, redolens, nexile, textile, sūtile, pictum, geniale, festum, luteum, olens, ipiceum, floridum, ödöratūm, ceruleūm, gramineūm, floreūm, flavens, flellans, fragrans, röseūm, pīctūratūm halans, īnsīgnē, amaranthæūm, viide, coloratūm, pūnīceūm, radiosūm, īntortūm, frondeūm, viride, rofeidūm. PHR. Serti decus, honor, olor. Flores intexere sertis. Floribus e variis sertum, vel corollam nectere, texere, connecto, fingere. Varios in sertă flores jungo, stringo, ligo, vincio, connecto, colligo, confiringo. Sertis corono, orno, decoro, redimo. Sertis ornata conufcat. hitet. Sertis odoris, wel recentibus halant, spirant, olent. Vario florentia seita decore. Scrtaque purpuita lutea mixta rosa. VERS. Serta coronato de vertice pendent. Festaque odoraris innectunt tempora sertis. Törtilibūs sertis omne rubebat iter. V. Corona.

sērvā. SYN. Ancīliz, famula, minīstra. V. Servus. servilis. Cerea suppliciter flabat servilibus, atque, Hor. Sat. 1, 8, 22. servo, as. His o Galle tuos monitis servavis amorcs, Prop. 1, 20, 51.

SYN. Alservo, conservo, cuftodio, tutor, salvo. V. Cuftodio. Salvo. servio, is. SYN, Famulor, ministro; obedio, pareo, obsequor.

Silientium impiro. PHR. Voce, vel manu silentia jubeo, facio. Clambia murmur comprime, sifte, compelco, sedo. Tumultum Composit w tu, dextraque silentia juisit.

siler, icis. Stabat actia silax pracisis undique sauis, V. Æn. 8, 244. SYN. Cautes, rupes, saxum. EPITH. Durus, rigidus, gravis, auti V. Rupes.

siligo, inis. SYN. Trīticum, far, vel secale.

siliquă, z.-Latum siliqua quajsante legumen, V. G. 1, 74. EPITH. Quaisa, quaisans, mollis, plena, tumens.

zīlvă. V. Sylva.

similis. Os bumere que Deo similis, namque ipsa, &c. V. Æn. 8, 593. SYN. Consimilis, parins, zqualis, zquus, par, non impar, non aminis, haud absimilis, simillimus. PHR. Ore, colore, vultu, we refero, imitor, simulo. Virginis os, habitumque gerens. Animis aque lis, et annis. Ore patrem referens. l'atrii non degener eris. VERS Hūjus erat facies in qua matremque patreinque Nofces. Sic ocilis, Sīc ille manus sīc ora ferebat. Parvo dilerimine diftat, differt. Omi Mērcuiio similis, vocemque, coloremque et crines flavos, et membri decoră juventæ. O mihi sola mihi super, aftyanactis imago. Similimă proles îndîleretă stiis gratulque părentibus error. Juvăt îpte prentem error, et ambigua placet îgnorantiă matri. Effigiem Xandi. Trojamque videtis. Flammas imitante pyropo. Rītu quoque ciedi Dianæ Falleret, et credi posset Latonia. similiter. SYN. Pariter, æque, æqualiter.

vīmius, sīmia. Cāilidas ēmīfsās ēlūdērē sīmius bāftās, Mart. 14, 202. SYN. Callidus, aftutus, vafer, cautus. versutus, simulator, imitali, dēformis, hīrsūtus, turpis, protervus. PHR. Oris humani simulitu, īmītātor. Hūmānos aitīfex sequi, ve' simulare mores. Hūmanī simis oris. VERS. Quem puer arridens pretioso ftamine Serum Velavit, atdafque nates, ac tergi ieliquit Ludibrium mensis.

Simois, entis. Non Simois tibi, n'e Xantbus, &c. Virg. Æn. 6, 88. Trojani agri sievius, qui Xanthum instuens, aquas deinde in Hellesponton exonerat. EPITH. Rapidus, piniger, Iliacus, Phrygius, Idaus, ab &

monte unde fluit.

. simplex, icis. et pagnet virtus simplicione manu, Mart.

SYN. Pūrus, nudus, haud concretus, vel syncerus, candidus, vel ciellus, incaūtus, hebes.

sīmplicitās, ātis.

Nūdāgue semplicitās, pūrpūreūlgue padur, Ovid.

SYN. Synceritas, candor, wel Creculitas, hebetudo. EPITH. Nuda, veri, prudens, pūra, puellaris, vīrginea, innociia, insons. fraucis. Fraucious clusa est credula simplicitas. V. Syncerus.

sinuil. Quam simili ac tali parsansit pelle teneri, V. Æn. 4, 90. SYN. Insimul. und, in unum, pariter.

simil ac. Quo simul ac primum pinnis delata sit ales, Luc. 6. 821. V. S atim ac.

situilierum. irfelix simulierum aique ipsius umbra Creufe. Virg. An. 2, 772. SYN. Effigics, signum, imago, statua, vel umbra, spectium, larva. V. Statua, & Larva.

Simulacra effingo. SYN. Signa, ilatuas, effigies feulpo, formo, efformo, excudo, carlo, are fingo, laboro, exprimo, incido, in ære duco. Marmor, as, ebur, aurum, cedrum cælo, efformo, laboro. Vultum Tre. vel auto imitor, simulo, effingo. VERS. Excudent alia foiran-

ŝ

tia mollius æra. Spirantes cælo effigies animant. Mez conflavit imaginis aurum. Molles îmitabitur ære capillos.

similatio, onis. atque aliud verum eft, aliud simulatio veri. Hor.

SYN. Fictio, vel fallacia, mendacium. PHR. Ficta, simulantia verba. Simulatus sermo. Simulata mens. Simulatum pectus, vel cor. V. Fallacia & Mendacium.

Mmulator, bris.

Compositus simulator ait, fare improbe cuftos. Sed.

SYN, Dīssimulātor, fallax, mendax, PHR, Cui simulans animus, simulata mens, simulatum cor, pēctus. Simulato pēctore fallax. Fandī

fictor. Haud syncerus.

amulo. Spēm vāltā simālāt, prēmit ālto corde dolorēm. Virg. Æn. 1, 209. SYN. Fingo, mēntior, imitor, ālsīmulo. Contrarium est dīsaimulo val celo, tego, occulto. Usuautem annexas sunt, qui enim simulat lætitiam, triflitiam distimulat. VERS. Lætā cēlāt sūb fronte dolorēm, Blando fraudem prætēxit rīsū. Prēmit āltūm corde dolorēm. Gemitus expressit pēctore læto. Et lacrymas Cæsar non sponte cadentes effudit. Vērbīs çautus simulator amicis affatur, tacitumque nefas in pectore versat Perfidus. V. Dissimulo.

bimultas, atis. -vetus atque antiqua simultas. Juv. 15, 33.

SYN. Inimīcitia, dīſsidium, odium.

sīmus, a, um. Dum tenera attondent sima virgulta capella. V. Ecl. 10, 7. SYN. Camuius. PHR. Simis nāribus.

Sīn ābsumptā sālus, ēt tē, pāter optime Teucrum, V. Æn. 1, 555.

SYN. At, sī, aūtēm.

Sīnă, vel Sīnăī. Arabiæ mons in quo Moses divinam Legem tabulis inscriptam accepit. Duplex babet cacumen, quorum alterum Horeb vocatur. SYN. Horeb. EPITH. Palmifera, ardua, alta, aeria, legifera. PHR. Sinaus mons. Sīnæ montis apēx, vērtēx. Sīnæ culmina montis. Sīnæī culmină jugi. În quo marmoreis dată lex înscriptă tăbellis. Nomine qui duplici Sinæ vocitatur et Horeb.

binapis, is, vel e, is, vel sinapi indeclin. EPITH. Calens, calida, ūrens, acris, sălubris, ölens, lacrymosă, triftis. PHR. Fletum factură sinapis.

Mincerus. V. Syncerus.

Mine. Præp. Me sine sold vides; ab te ne frigore lædant. V. Ecl. 10, 48. SYN. Abique.

singularis. Qui sccant fluctus raie singulari. (Sapph.) Sen.

SYN. Solus, singulus, vel eximius, excellens, insignis, summus, rarus, Infrequens, inaudītus.

sīngūlus, a, um. Sīngulā dā nobīs annī prædantur čumtes. Hor. Ep. 2, 2, 55. SYN. Quīfque, unufque.

sīngūltio, īvī. PHR. Sīngūltūs ēmītto, cieo. VERS. Crebris singūltibus īlia pulsat. Imaque longo īlia singultu tendunt. Frigidulos udo singultus ore cientem. Cum tibi singultu tristia verba cadent. Oraque singultu concutiente, sonat. Ruptaque singultu verba loquentis erant.

singultus, us. EPITH. Acer, aiper, durus, frigidulus, amarus, nexius, lethālis.

binister, a, um.

Sape sinistră căvă prædixit ăb Ilice cornix. Virg. Ecl. 1, 18. SYN. Lævus, Metaph. Infaustus, infortunatus, infelix. V. Infelix. 6inistra. SYN. Læva. V. Manus.

simo, tīvī. Non bene conveniens tu sinis efie jugum, Prop. 3, 25, 8.

SYN. Permitto, patior, cincedo, do. V. Permitto.

Sinon, önis. Lavit daufra Sirin. Virg. Æn. 2, 259. Siephi filist au fraude Trejanes Graci dilajerant. ed arte quam Firgilius. 2. Æned dieim EPITH. Pēriūnis, fēlkāx, caū üs. cālifous. vāfēr, dölösüs. VERS. IIbūs īnsid.īs. pēriūrīque arte Sinonis Crēdīta rēs, captīque dolis, liejmīque coafti.—Nēc si miserum fortūna Sinonēm.

singo, as. impigirs calimis peralli sindaverat arcas. Ov. Met. 8, 30.

SYN. Curvo, incurvo, fietto. V. Gyra.

sīnuosus. Sautas at sertens tinātia māliminā mēriat. Virg. Æn. 11,733 SYN. Inflevus, curvus, flexus, incurvus, curvuta, revolutus.

īnus, us. Te tinit în tepido mellis âme a sina. Ov. Ép. 3, 114.

SYN. Gremium, pectus, complexus, ulnæ, wel spira, siexus, grus, onuamin, ambages: mæandri. V. Gyrus, wel sreum, curvarum l'us.

V. Prus & Tratum. Epith. Lacteus, tepicus, niveus, candidus, tine, maternes, cultur, mollis, dulca, amicus. VES. Inque sirum; eteordia and intima subdit. Sinu germanam amplexa tenebat. Qiemioù in molli vires pedica sinu. Dum te gremio accipiet lætilsimà Dia.

Trépidæ matres pressere ad pectora natus.

Sion, onis. Mens Hierolelyme, ul: David arcem regiam babuit, & in postomon Deb Templum exfruxir, admiranda magnificentia. PHR. Alta nist sacra Sionis. Sacra juga celsa Sionis, Templo veneranda Sion. Sioni

apex, vertex, cuimen. bo.ymæ qui mons supereminet urbi.

sǐquǐdēm.— l' ēntāra ēft sǐquǐdēm rūgēsā sēkēsēā: Ovid. SYN. Quōnïām, quǐā, nām, ēnīm.

Sīrēnēs. Jāmque ādēt sei seis Sīrēnīm ārētētā sibibā: V. Æn. 5, 864.
Morstra marina, quæ ju pricre sai parte virgines, inferiore in sylis emdes
desinunt. Cantus dubestin pratemavigantes alliciust, ut fabulanter Reas
trespue numerentur, siliæ zubesi & Caliopes Muse, Partheorepe nimiram, ast
vote; Ligia, quæ tibia; & Leucesia, quæ byra cantitæt. SYN. Achekeside.
Achelotādes, ab Alestos patte. EPITH. Achelotæ, Sicilæ, Tyrketæ.
a Tyrebeno mari, qued Siciliam alleit; blandæ, fallācēs, dölle æ, impribæ,
mārinæ, æquótæe, glaūcæ, cærilæa, döctæ, cănoræ, sleves, rātātas,
PHR. Achelotæ, Sīcūlæ, vel Tyrrhēnæ vīrgīnēs, pieliæ, pēstes, sicī
mönstrā mā.is. Blāndā pērīcis māris. Sīvēnūm dīrā monstrā. Dūleēvālūm pēlāgō. Sölitæ cāntū rētinērē rātēs. Dīræ pēstēs, quæ vöcē cānorā incaūtos mūlcēnt. Sīvēnēs hilārīs navigāntiūm pænā, blāndæquē mītē.
Sīvēnīī cāntūs. VERS, Fraūdēs cāntū pārāt īmprobā Sīvēn. Qoī moliet
sūrdā sīvēnās prætētīt vaīvē. Tyrrhēnæ völūcrēs naūtīs pērdūlē mīnīstūr. Mönstrā mārīs Sīvēnēs ērānt, quæ vöcē cānora Quāsībēt ādmīsis
dētīniūerē rātēs.

sīrius -Nec călido latravit siriis aftro. Str.

Stella in ore Caris, quæ cum Sile cenjurtia, afium auget. SYN. Cănicilă. EPITH. Ārēēns, succus, tăpidus, tūrrēns. VERS. Jām răpidus tūnūs sitientes sitius Incos. V. Canicula.

sīs. Cām sīs, ēt piācē sētīām flomāchērīs ād ūrguīm. Hot. Ep. 1, 1, 104. sīfto, flitī. Sūftēntārē vadēt tēlēs aēt sīftērē tēntrā. V. Æn. 11, 873. SYN. Dētīnēo, rētīnēo, dīftīnēo, cohībeo, moror, vel ressīfto, vel ēthibeo, vel firmo, fulcio, bātīlio.

sīstrum. EPITH. Tīnnulum, multiconum, garrilum, īsiacum, Phaium, quia eo utebantur Æzyptii in Isidis sacristiis; bellicum, ærīsonum, ærum, crepitans, argutum, stridulum, personum, resonans, dulce.

Sisyphus, Seprima mortali Merine iibi, Siyphe, nupsie. Ou. Falt. 4, 175

Æoli filius, qui Atticam latrociniis infestabat: a Theseo occisus. Hunc Poetae fabulantur es supplicii genere apud inseros torqueri, ut saxum ingens ad mornii cacumen provolvat, quod statim relapsum, denuo ac semper revolvat. SYN: Æolidēs. EPITH. Infestx, miser, îrrequictus, sassus, desesus. Æolius. PHR. Æolius sănex. Æoli natus infestx. Dāmnatus longī Sīsyphus Æolidēs saboris. Sāxūm volvensque, pētenique. VERS. Monte excēlso ruit Sāxūm senis perennis Æoliī sabor. Quem sassus immensus noctesque' diesque satigate. Lūbricus per sāxā retro Sisyphum volvit sapis. Cērvīcē sāxūm grandē sīsyphūs sedēt. Immēnsum toro monte volutat onus. Aut petis, aut ūrges ruiturūm, Sīsyphe, sāxūm, ubi pet savērsum irritus Rēdeunte toties sūdītus sāxō sabor. Manibūs, pēdībūsque ūrgens revosūtīslīci sāxūm Sūrsum aģīt, et sūdāns montes smpēllit in altos. Immēnsūsque sapīs dēsesām Sīsyphūn ūrgēt.

sitībūndus. V. mox Sitiens.

sitiens. āt nās bīne ālīī sitientēs ībimās āfrēs. V. Ecl. 1, 6ç.
SYN. Sītībūndūs. Met.epb. Ārīdūs, ārēfcēns, sīccüs. PHR. Sītī laborāns,
-prēfsūs, frāctūs, pērdītūs, ēnēctūs, āfpēr sītī, ātque ēxtērrītūs æftū. V.Sit...
sītīo, īs, īvī. īļsē pāēr nībīs, īpsē sītīrē, cāpēr. Mart. 8, 51, 20.

PHR. Sitī lăboro, ürgčor, premor, ūror, exūror, īncendor, torquaor. Faūces, gūttur vel oră sitis ūrget, premit. Faūces sitis ūrit. Siti ora rigent, faūces arent, labră hiant. VERS. Flagrat încensum siti Cor, et perufis nammă visceribus micăt. Siccă hiant pendulă labră sitī. Răpido quos sitis ūrget în aftū. Feisa labore sitim concepeiat. oraque nuili Collüerant fontes. Fontis egens erro, circaque sonantia iymphis, et căvă sucepto flumine palmă sit est. Nullas terră ministrăt ăquas. Sitis exhausetăt artus. Sicco torret sitis oră pălato. Sitis aridă gūtur urit. Hīs sitis, et nullo răbies extinguitur haustu. Explenda est sitis îstă istis artus artur urit. Hīs sitis, et nullo răbies extinguitur haustu. Explenda est sitis îstă tibi qua perultus artes. Orăque siccă rigent, squammosis aspetă linguis. Jam marcent venze nulloque humore rigatus aeris, alternos angustat pūlmo meatus.

sītīs. Sīccā alīa tēllās fūerāt, sītīs ūserāt bērbās. Ov. Fast. 4, 299. SYN. Metapb. Cupīdo, ārdor. EPITH. Īgnēā, fāmmātā, fērvīdā, fērvēns, ārdens, ānbēlā, ārīdā, sīccā, ārēns, āspērā, dīrā, žvīdā, rabīdā, æstīvā, vēhēmēns, viölēntā, īmportūnā, molēstā arā vēsānā, īnsātīābīš, inexplebīlīs, īntölerābīlīs. Tāntālēā. PAR. Bībēndī vel potūs cupīdo. Sītīs ārdor, æstis, stāmmā, rabīes, ūrēns gūttirā sīccā. VERS. Pēcūlā plēnā mānū sītīs īmplācābī is haūrīt. V. Sitio.

Stim refinguo. Dā cis āquæ sălienti sitm refinguere rivo. SYN. Sitīm exfinguo, levo, relevo, sedo, placo, compeico, sifto, solor, expleo, pello, depello, fugo. Fonte, vel undis levare sitim. Sitīm epotis, hauftie, exhauftīs, vel lībātīs aquis vinco. Aquām, fontem, flumină, amnem, vel fontis aquas bibo, lībo, poto, haurto, arente fauce traho, duco. Aquās crā rīgo, cillio. Sitīm de fonte levo. Sitīm de fonte depono. Fontibus ora admoveo. Vers. Sæpe exiguīs hauftībus īnde bībī, andememque fugā. Non levat unda sit.m. de Tantalo. Flagrat cīna sitīs quām ron extingueret Hēbrus. Ūt tua vēsanām detrahāt unda sitīm. Sītubī nūlla sitīm finītes copia līmphæ.

situs, a, um. Aurum irreportum, et sie mellius situm. (Alc.)

PHR. Positiis, locatiis, jacens.

sitis, is. Nic rews. if sira, at junger carmina curat. Virg. A. 3, 451.

SYN. Positis, locus, we liqualibr, wel vettiffas. EPITH. Pallens, informis, iners, immundus. VERS. Canelount titri techa ieli. Ca sita.

Situs corpora deturat, wel membra feedat, tegit, inficit.

Srot qu'il autilit bam zarrabat ab Eatture vielum. Oc. Ep. 2, 18 SYN. Seu, aut, vel. imārāedīs.

Tu pētīrās viridīs pānnīs bibītāri [mārāgdos. Ovid.

EPITH. Viridis, clarus, radians, lætus, erythræus, ab Erythræn mari. PHR, Viridans lapis. Viridis gemma. V. Gemma.

suboles, is. Dīg atur suboles īnuer amabiles. (Chor.) Hor. Od. 4, 3, 14. SYN. Preles. progenies, propago, natī. V. Proles.

sobrictas, atis. His se sebrietas et teus sobrietais. P.

SYN. Moceratio, temperantia, abstinentia, parcitas. V. Temperania. subrīus. Sāturnālilus būc fugifti sabrins ērgē. Hor. Sat. 2, 3, 5. SYN. Moderātus, abstinēna, parcus. V. Temperans.

scecus. EPITH. Humilis, levis, tenuis, lepidus, muliebris.

socialis. Calcatamque tenet bellis socialibus uvam. Juv. SYN. Socius. societas, atis. SYN. Sodalitas, sodalitium, convictus, comitatus, commērcium, collegium. PHR. Jus sodalitii. Jus sodalitium. V. Communicu.

No cui me vinclo vellem sociare jugati. Virg. Æn. 4, 16.

SYN. Jungo, conjungo, alsocio. PHR. Socium, comitem do. Adjunge, exercent illi socia commercia lingua. Ov. Trift. 5, 10, 35.

SYN. Comes, affecia, sodalis, amicus, vel consors, particeps, conscius. EPITH. Uninimis, fidelis, fidus, sincerus, candidus, amicus, graius. PHR. Operum, laborum, vitæ socius. Sodalitie junctus, conjunctus, Jünctī fraterno more sodales.

V'ive igitur, net te faciat socordia lentum. M. socordiă.

SYN. Stupiditas, stupor, hebetudo. V. Pigricia.

eccors. Vita scerais opprimat. (Iamb. Dimet.) Prud. Cath. 1, 34.

SYN. Stupidus, hebes, sel ignāvus, piger.

Socrates, is. Philogiphus Atticus, Apollinis Oraculo Sapientiffimus bominum appeliatus. Morum fiertiæ se totum dedit, Accusotus quod de Diis male fentivit, EPITH. Sapiens, inclytus, actaus, cicutà et età vitam finire ceactus eft. atticus, îngeniosas, conftans, immotus. PHR. Actaus senex. VERS. Suftulit actaum dīra cicuta senem.

södalis. Gazdentem j arvilgus södalibus et läns certa. Hor. Ep. 1, 7, 58. . SYN. Socius, comes. V. Socius.

odalitium. Frauernum vere dulce sodalitum. Catull. 97, 4.

SYN. Consortium. V. Societas. 31. soiis. Per duedera rigit mundi Sol aureus aft a. Virg. Geor. 1, 212. Hunc Poetae vectium exhibent curru quadrijugo : et mane ex Oceano surgert, velpere autem in illum cadere fabulantur. SYN. Phæbus, quafi pule, ha Swita. Titan, Hyperion; filius fingebatur Hyperionis Titamis: ipfe aucu fic appellabatur à rilaire extendo, varepier supra currens, qued caleftes redios per orlem extendat : Cynthius à Delo infula, ubi Cynthus mons ; Delius à Sudice, manifesto, quia Sol cuntta patefacit. Apollo, ab a & outit, non multus, quia folus. EPITH. Aureus, igneus, corufcus, corufcans, splēndīdus, radrans, rutīlans, mīcans, lūcīdus, fulgēns, aurīcomus, æthireus, croceus, rapidus, vagus, oriens, novus, blandus. Clarus, serenus, almiis, candidiis, rubens, purpureus, æstīvus, flagrans, fervidus, flammifer, ignivomus, acutus, calens, calidus, tepens, occiduus, pronus, cadens, pūnice s, nūbilus, tenebrosus. PHR. Solis jubar, sīdus, radīi, lūmen, flamma, ardor, ignis, fax, vis, fulgor, splendor, nitor. Solis vultus, os. Solis axis, rota, currus, equi. Solare, Phæbeum, wel Titanium jubir, sīdus. Solares, vel Phæbei radii, ignes. Phæben flammæ. Titanius ar-Phæbça fax, lex. Phæbi lūcidus orbis. Syderdum, athenium, celefte jubar. Rota fervida Solis. Lūcis, feu lūminis auctor, parens. Clarūm dīvidēns orbī diem. Immēnsī Lūx pūblica mūndī. Cojūscūm lūcis ætherez jubar. Maximum cœlī, vel mundī decus. Jubar radiīs insigne corufcis. Rădiis frontem circumvallatus acutis. Alma luce îllustrans terras. Vīvo cuncta călore fovens. Puro nitidissimus orbe. Rădiis omnia luftrans. Hyperione natus. Purpureo qui movet axe diem. Certo moderans currentia tempora motu. Signa regens duodena volubilis anni. Cūjūs ad ortus noctis opacæ decus omne fugit. Radios mel radiorum spicula în terras spargit, vibrat. Medio vagatur, lucet, vel splendet olympo. Quadrijugum currum, ignivomas quadrigas, rutilum axem, vel flammifērās rötās tötö cœlö agitat. Pūrpūrēo tā nonē sēdēns cūrrum agitat, vel agit. Rādīīs noctēm fugat. Flāmmīg pæbūs tēmonē corūfcat. Dē-līus īn sēsē rēdēuntēm cīrcīnāt ānnūm.

Sol oriens. PHR. Sol vitreis procedit ab undis, Æquoreis se toliit ab undīs. Sol revocabat equos e gurgite vasto. V. Mane, Oriens Sol.

Solis medius cursus. V. Meridies.

Sol occidens. SYN. Sol occiduus, cadens. PHR. Sol cadit orbem sub imum. Rădios undis, vel æquore condit. Hesperias Phoebus descendit in undas. Occiduas pronus festinat in undas. Tingitur oceano Sol. Occiduis absconditur undis. Sol caput occulit undis. V. Vesper, Occidens Sol.

Sol lūcet. PHR. Summo Phæbus resplendet ölympo. Luce serena Sol micat.

Solis equi. V. Equi Solis.

Salis ēclīpsis. PHR. Sol nigro amactu, atra calīgine, vel nigro vēlamine obdūcitur, tegitur, caput occulit, vultus condit, ora tegit, &c. VERS. Tegitur cæca ferrugine Phæbus. Sol negat öfficium mundo et se suhtrăhit orbi. Defectus pătitur, raptæque laboies Lucis îpse căput medio Tītān cum ferret ölympo. Condidit ardentes nigra caligine currus: wolvitque orbem tenebris, gentelque coegit Delperare diem. Stupor qua. tit inscia veri Corda, quod æternis credant damnata tenebris Sæcula. se mělěrům měritás expenděrě pænás. Inque cháos rupto confundí fæděrě mundum. V. Eclipfis.

Sol retrogradus. PHR. Sol retro cursum vertit. In ortum recurrit, cursum rčtorquet. Currumque, polo rapiente, retorsit.

Solanien, Inis. Hoc solamen erat. Virg. V. Solatium. solatis. Dumque, qued o breve sit, lumen eolare videbo. Ov. Trik. 5, 9, 37.

SYN. Phæbēŭs, Tītāniŭs, Apollineŭs.

īntāltæ fuerātis avēs, solātia rūrīs. Ov. Faft. 1. 441. SYN. Solamen, lenamen, levamen, auxilium. EPITH. Dulce, mite blandum, gratum, amīcum, molle, lene, optatum, spēratum, lentum, tardum, subitum, inopinum. PHR. Laborum, vel doloris dulce levamen. lene fomentum, Curarim requies, medicina, lenimen. Duri solatia casus. Mali, malis, vel senectæ gratum Solamen. Sollicitæ, confutæ, vel mæftæ solatia mentis. Dulcia, vel lenia dicta, verba, alloquia amici, vel blandi admonitus. V. infra Solor.

solennis. Imperaum salenne socer mibi moenia Teueri. Virg. Æn. 12, 193.

SYN. Festus, vel magnificus, vel annuus.

soleo, solitus sum. Qua solet īrato ducere tuta loco. Prud.

SYN. Alsoleo, suelco. PHR. Solitus, suetus, confectus, a Tuetus sum. Mos eft mihi creber usus. Sæpe, vel frequenter ago. V . Affuele.

lērs.— preddum euftodia soters. Virg. Geor. 4. 327. SYN. Sagax, subtilis, prūdēns, ingeniosus, industrius V. Peudens & ingen ofus.

abler la. Grove Bette purif illerill, mariat lielle. Claud. R. Ped, 3, 30. NYN. Labarria, tex cratis. EPITH, Acuta, subrillis, virar, sula prübens, wur fie viert, men fer e fineen des. PER. Vitar, ed ch dens nim . erfi. Mentis d'utre textérités. V. Pradente.

soll in ils. Et vert ma mann, it ulid afnan a ienaer. Virg. Gent 1.1% STN Fire o. nadign.

stille - ver, aller ne falmint blanne. Virg. Æn. 6, 6, : ... SYN. 2 mmis sat fatager.

sölitari . N.N. Sonus, rei Mötachus. PHR, Reilingfone sicer die ni r. diet bie narim. Lica son tourts. Cart secend vivens.

Stit de mite. I chi's a Circo, chinad. [Ph.1] SY's Lormo, describm dese, réce sus. ÉPITH. Vafi, rice to f á, fano transcriba de la, imbrisa, opaca, cæca, fiems, seen ann mid. den., in eredt, secrita, ignita, remuta, alieita. PHR Lina da, a cita, din i ...i. Go. Deserta telius, ter.a, ora Solona tur'l remailm. bull minter, agri. bula, wer dererta sixi, neman, area. De - 'm, ere : nota :V.v.e. iatebre. L. cus al omni relie emita, pr il libit it an em i tured liver. VERS. Scile exegit monthis werim leifer a'tren a habit amittis. Guie nativas dant uni a mais. Rute racut cotttur, e. a erto athere inne cues errat. V. De

Scatter. Mil F. milim; Milati in longs iff milias. (Iamb.)
5YN. Side a charter, Cambittes. V. anglas, 5.

sollum 2 e d'a t'est and e e fift ab die. Virg. Æn. 11, 341. STN, 1 : d. E. ITH. Reg ie, aureim, burnum, füpereum, etne m, p. i m. regisim, mae ale m. fülgens, falencens, micars, c'the am a raut rin . ...signé, appie üm, alt im, excéisam, sac las I de . Re s v. deg m Senes Fel le tel mal. Souls aufritæ tiets Seite in Er in in in jud cardica.

afflice, green in der freier fofe. Mart. Spect. 4, 2.

. il , p. . . . to to be bear, cricio, est inicigo, impello, incia, Servi, Lendin V Sage organ

the coute, with Colleman Calferition ne pants adaptas. Hor. Sat. 2, 8,

SVN. Carl, anxifeia. EPITH. Mordax, dure, moletta, triffis, insimnet, ier a. fir green, gravit, atrox. PHR. Animum, wel mentem tir-Tale, apriliteras servis. V. Cara.

Clin. 1944. Burte fe geffe fe fag fant, adde et artes. Hot. Ep. 1, 4, 18. Salas, Anguala veps, die us, salpensiis, vei commities, agranis, PHR. Cor - prefest, verares, autteint, fietuans, oittractus, aftuans. Curaum po dus balent if obie, no nieru sulpensus Anata corea gerens. Ciris mandate de actus. Ingen es coras qui poctore versat. Curis ingentions roffe. V. wie Anger, & Dubies.

Solin, Onis. Ums e Josem Gracia Septentibus, patri Salaminus, Aibenia. jum Laggarer. ona v repindit, nemicem bealan dici fiffe ante mortem, with efficie merinit inforun dus ille Rix, à Cyro captus. EPITH. Juffis, Actaus, Atucus, Cocropius, i.e. Acticus, supiens, doctus, ingenesus,

legif. r.

thior, ails. urgeham et tela curas solabar aniles. Virg. A.n. 9, 489.

SYN. Consolor. PHR. Solatia do, fero, achibeo, præbeo, præfto, mizīstro. Cūrās, lūctūm, dölorem, trīstitiam, levo, lenio, mītigo, placo. mulceo, pello, averto, expello, depello. Mærentia pectora, vel mæstum animum lenio, mulceo. Animum tiistitia solvo, eximo. Dolorem, aspera fātā sõiando levo. Dūlcībus, blandīs, vel amīcīs verbīs sõlor. Blandīs dīctīs, vocibus, alloquiis jacentem solor. Spem lapsam, vel abjectam VERS. Tū potes īnsanos animī compeleere ērigo, ademptām rednico. iūctūs. Căpe dictă n.emor duri solatiă casus. Quis jam solatia felso. Consiliumve ferat? Sic ego mente jacens, et acerbo faucius ichu, admonitu cœpī fortior esse tuo. Lenibus alloquiis anima hæc moribunda revīxīt, Auxīlium nostrīs siemque tulere ilis (Huc spectant id genus formu-læ) Revocate animus, mæstumque timus mittie. Tu no cele mais, sed contra audentior ito. Ergo age, timor omnis abeito. Solvite corde mětům. Cůras inanës sociuditě. Quid tanto curarum mens fluctuat æstu? Reddere confusæ menti solatia. Lenire dolorem Solando cupit, et dictis avertere curas. Triftelque ruinas Solabar, fatis contraria fata rependens. Lēnībat cūras ēt corda oblīta laborum. Quæque levēt luctus turba sodalis abeft. Non, Inquit, verbis cura levanda mea eft. Si consoleris amicum. Mollibus et verbis afpera fita leves. Consolor socios, ut longi tædia belli Mēntě fěrant placida. At tu, oro, solare inopem, et succurre relicto. Quīs mihi desertæ dulce levamen erit? Spēs etiam solida solatur compede vinctum. Tu cure requies, tu medicina venis. V. Curis eximor, Hortor, & Hortandi Formulæ.

solstītīum. Hūmīdā solstītā at byčimēs orātē sērēnās. Vir. Solis statio, cum scilicet ille ultra non progreditur, sed retrocedere incipit. Est autem duplex; Æstivum, quod sti in Cantro, menje Junio, quo longissimus est anni diet: Hybernum, quod accidit în Capricorno, mense Decembri, cum brevissimus est dies. VERS. Vēcīno cum lūx altīssīmā Cāncio est, āc per sūmmă poli Phopbum trāhīt altīvo æstās. Solstītūum pēcorī defendēre, i. e. Calorem solstitalem. De Hyberno. Brūmām Cāpušcornus šnērtēm Por mīnimās cogīt

lūces, et māxima noctis tempora.

solum, î .... inquë sölo quod texerat berbă jacebat. Ov. Met. 2, 420.

SYN. Terra, tellus, humus. V. Terra.

solum, adv. Nec calamis solum æquiparas, sed voce mogifirum. V. Ecl. 5, 48.

SYN. Täntum.

solvo, solvī, solūtūm. SYN. Pērsolvo, pēndo, rēddo, numero, vel lībero, ēxpedio, vel dīsolvo, rē-o-vo, revello, vel līquetacio, vel enode, explico. PHR. Vīnciīs, jugo axīmerē, ērīperē. Serviliā vīnciā solverē, rūmperē, abrūmpē-ē, demētē. Sērvītīi tūrpē jugum auleriē. Sēs prio rēdimērē. Mēnībus dīvēlierē nodos. VERS. Ēt jugā captīvo excutsīt servīliā collo. Rēsolūtā catenīs incēdīt vīrgo. Ipsē vīro prīmus manīcās. Ātque arētā lēvarī Vīnciā jūbēt. Suftulīt exutas vīnciīs ad sydērā pālmās. Quālīs ubī fūgīt ābrūptīs præsērīt vīnciīs Tāndēm lībēr ēquūs, campēquē potītūs apērtō. solūts. Vāncīs vīncīs vīncīs capēta vīncīs vīncīs vīncīs solā rocent, lö.ā solā covētē. Ovid.

SYN. Incomitatus: unus, unicus: desertus.

soliitus, a, um.-molli languore solutus. Ov. Met. 11, 612.

SYN. Pērsölūtus, vel ilbēratus, līber, immūnis, vel resolūtus, dīfsolūtus. Sölyma. V. Hierusalem.

somniculosus. Somniculosos ille porrigit glires. (Scaz.) Mart. 3, 58, 36.

SYN. Somnölentus.

somniser, oci. Somniseri et Martis quasita in, Sc. V. A. 7, 759. SYN. Soporiser, soporus.

Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per Male Per

The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th

The little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the little and the li

with the control of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state o

. . .

▼ERS. Exculsere metus somnum. Mihi gelidus horror, ac tremor, some

num expulit. V. Excito.

Somno excucitor. PHR. Strepitu, clamore, murmure, metu fuscitor, excitor. Somnō destituor. Soporem ex oculis discutio. Pulsus a pectore somnus abit, recedit, abscedit, discedit, sugit. VERS. Territus exurgit, fugit omnis inertia somni. Nox Eneam, somnufque reliquit, evandrum lūx sūleitat alma, et matūtini volucrum suh tegmine cantus. V. Surge à letto, & Excito.

## SOMNI AULA. Ovid. 11. Metam.

Est proprie Cimmerios longa spelunça recessu, Mons cavus, ignavi domus & penetralia Somni: Quo nunquam radiis oriens, mediusve, cadensve, Phæbus adire potest: nebulæ caligine mistæ Exhalantur humo, dubiæque crepufcula lucis. Non vigil ales ibi cristati cantibus oris Evocat Auroram; nec voce filentia rumpunt Sollicitive canes canibusque sagacior anser. Non fera, non pecudes, non moti flamine rami, Humanæve sonum reddunt convicia linguæ. Tuta quies habitat: saxo tamen exit ab imo. Rivus aquæ Lethes, per quem cum murmuis labens Invitat somnos crepitantibus unda lapillis. Ante fores antri fœcunda papavera florent, Innumeræque herbæ, quarum de lacte sopotem Nox legit & spargit per opacas humida terras, Janua, ne verso stridorem cardine reddat, Nulla domo tota est; custos in limine nullus. Ast medio torus est ebeno sublimis in antro, Plumeus, unicolor, pullo velamine tectus, Quo cubat ipse Deus, membris languore folutis. Hunc circa passim varias imitantia formas Somnia vana jacent, &c.

sonīpēs, edīs. Stāt sonīpēs āc frēns ferox spāmāntia mordēt, V. Æn. 4, 135, SYN. Quadrupēs, cornīpēs equus. V. Equus. sonītus, ūs. SYN. Sonūs, streptus, clāmor, mūrmur, fragor, strīdor. EPITH. Acūtus, raūcus, horrēndus, terrificus, dīsonus, horrisonus, ābsonus, vagus, strepens, strāduis. VERS. Ārrēctāsque impulit aūres Confusæ sonus urbis. Et illætabile murmur. Fit sonus, ingenti concussa est Pondere tellus. Tum sonus audītur gravior tractimque susurrant. Frigidus ut quondam sylvis immurmurat Auster. Quadrupědantě půtrem sonitů quatit ungula campum. Toto sonuerunt æthere nīmbī. Ingēntī sŏnŭērūnt omniă plaūsū. Cœlūm tŏnăt omně frăgorë. ingens fragor æthera complet. V. Murmuro, & Clamor.

sono, ŭi.-ingenti sonuerunt omnia plaufu. V. Æn. 5, 506. SYN. Resono, persono, strepo. PHR. Sonum do, edo, reddo, refero, cĭĕo. V. Resono. Murmuro. Clamo. Sonitus.

Sönör, öris .-- māgno vēlūtī cum flamma sonore, Virg. Æn. 7, 462. V. Sonus.

sondrus. Luttanis, ventes, sempeftatefque tonerat, Vig. An. 1, 53.



.

fāllāx, vaga, inīqua, lūbrīca, înstābilis, mālīgnā, īntēquiētā, īncērtā. V. Fortuna. Fatum. Sortier.

Thrtio, īrīs, ītūs.—Söbölem armēntā iārtīrē qubiāmīt, V. G. 3, 71.

PHR. Sortes mītto, dūco. Sorte ūtor. Sorte eligo, dīvijo, pārtiör. vel

Sortes and South State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State State S

öperumque läborem Partibiis æquābāt jūstīs, aut sorte trähebāt. Partierque läborem Sortiri incumbunt, et prædæ ducere sortem.

Sortītus. omnīs pēr mūros līgio sortīta į erīclūm, V. Æn. 9, 174.
V. Sortior. Subst. Sors. Ving. Quæ sortītus non pertuit uilies.

sospes, itis—Tederorum dueio, quo io pite nunquam, Virg. Ann. 9, 470. SYN. Salvus, incolumis, integer, superfice. V. Incolumis.

· Spado, onis. SYN. Eunüchüs. EPITH. Rugosus, iener, fluxus.

pārgo, sī, sūm.—Prīmā növē ſpārgēhāi Līminā ſērrās, V. Æn. 4, 584.
 SYN. Dīfpērgo, drīhundo, tindu, ēffundo, dīfsēmino, ēxtēndo, projīcitā mūto rīfpērgo, cān bērgo.

cio, ēmītto, ālpērgo, conspērgo.

Spārtā. SYN. Lacesan.on. EPITH. Clārā, Hērculeā, animosā, vētus, āntīquā, prīscā, īnclyrā, potēns.

Bpārtucus. Servus & Giadutor Romanus, seditionis author. quan M. Crassus. oppress. EPITH. Acer, audax, animostis, temeratius, vilis.

spăti îr, cris. Eggére în aprico spàtiari quemede triste, Hor. Sat. 1, 8, 15.
V. Ambulo.

Tösis.—diderīs spātīsum tempus in īrām, Ov. Amor. 1, 8, 81.

SYN. Amplūs, vāstus, capax, Ingens, latūs, īmmēnstis, pattilūs. PHR.

Lātē patens, poirēctus, estistus, extenstis. Ingentis tūrbæ capax slocus. Spattiosum, vastum, patentem in circum extensus. Lāngo patens circuitu, vas ambitu.

fpătium. ādvērsīs spātiis, alternāsque ērbibās orbēs, V. Æn. 5, c84.

SYN. Intervallum, locus: discrimen, ved curricuium. EPITH. Amplum, vaitum, latum, immēnsum, capius, îngens, pirvum, angustum, breve. PHR. Locus înterjectus. Spatium pugnæ discriminat aer.

SYN. Förmä, figürä, wil imägo, wel spectrüm, lärvä, pörsönä, wil vültüs, ös, wel pülchritüdo, vönustas, eel äspēctiüs, cönspēctius.

spēcimen, inis. Filia tā spēcimen consāræ nātā tātīena, P.
SYN. Indiciūm, sienām, notā, exemplūm. V. Signem.
spēciāsūs. Hāc in laūdē sonos, quāntām spēciotior ējšet, A.
SYN. Pūlcher, vēnuslūs, decorus, vol spēclābilis, conspicuus, Mūstris, eximius. V. Pulcher.

syn. Conspicitis, spectatis, spectatis, illustris.

spēctāculă. Quīs spēctāculā min pūtēt Dē nām. (Phal.) Mart. 2, 105, 11.
SYN. Lūdi. EPITH. Pūblīcā, festīvā, ādmīrāndā, tōlēmniā. PHR. Solēnnēs pīmpæ, lūdī. Comīcă componet lætis spectāculā lūdīs. Lūdorām spēctāculā præstāt arēnā. Novæ mīrāculā pompæ. V. Ludi. spēctāt. SYN. Attinēt, pērtinēt.

speclator, oris. Quid spettaroram te tud laurus babet, Mart. 8, 78, 16.

EPITH Attentus, avidus, frequens.

spēctitus. Petorā, sum animi et rebūt spēctāta juvēnus, V. A.n. 8, 151.

SYN. Cognitus, pērspectus, probātus, vel nobilis, illustris, insignus, celebris, spēctabilis.

celebris, speciabilis. Helto. Quīcquid et īn cīrco spēctātur et ampbitbeatri, Mart. Spect. 28. 5.3. and the Catalogue de, Catalour, afpicio, coma e Tara Byran

Manes, Lemures: S. 4. ..... tautima, allerifa, terrifică, infefta, 1 none- a. PER. N. charme, inane, umbre. es. Il i sechusem serrenti. Nigri sonsii

10 4 1 2 min to a Smile. Virg. Ed. 8, 59. ia, joitmis, frait, exeriss. PHR. Explorater. ... Tarris excuoix. Specularius Ignis. Fax fpre-

i. . um pr. u. at widiranna. Beniater ab aite, O.T. . . - ... . ... ... ... it freat, Ving. Geer. 1, 257. remont, orsidere, fpeeto, inteer, re picio, observo, in evotabit ab alea omnem acceisum luftrans. I

Same V. Perfine & Ar co.

;

· 30 clat feit in ... um, lucidum, peiracidum, micens, con ingm. ........ it ene, friglie, vineim, ereitaleinem. m. . . nul ert", afratum, argenteum, THR er, and tote, bire'r, nitur, Formas, vei peelissin Neifdo felendore cordicans, To e, lat de, regims ambra eft. Eligat, erna art incies adice tota füit. In file . Ceu levi în speculo scie com

Diets, Virg. Æa. 7. 568. TERS Mie Geels amene

war. Vag. Erling, ge

The size V. 5, 25 SR. He sand a rule diagraph

and the second second

fact que, Sc. V. En II. 14 Spem capio, concipio, Link, in Spe ducor, capror, lactor, cuits, in to. Animum, mentem in this fovet, lictat, ducir. Spes mil me frem ponit in auro. Spes mil me webam, Sie equidem ducebam inin

#Ebarque futurum. Subita spe fervidus ardet. Qua spe inimica in gentë moratur ? Pendet ab officio fpes mihi magna tuo. Hic primum Æ. mēas spērare salūtem Aūsus, et afflictis melius confidere rebus. Nec mihi jam patriam antiquam spes ulla videndi. Curisque ingentibus æger. Spem vultu simulat. Credula vitam Spes fovet, et melius cras főrē sempér att. Spēs allt agricolas. Spēs etiam solida solatur compéde vinctum. Spēs nova sempér adeft. V. Fido.

Spero fruftra. PHR. Spem vanam, inanem, fallacem capio, concipio, &c. ut in Spero. Spe inani decipior, fruftror, eludor, ducor, capior, Animum fpes inanis habet, decipit, fruftratur, ludit. Mentem vana credulītāte fovet. Spe suspensus, frustratus, delusus. Spe multum captus ĭnānī. Inānia vota fovens. Spē inānī, vanā, fallacī, vacua, cadūca, falsa, mendaci animum pasceie, lactare. Spem inanem animo haurire, concipere, nutrire. Spes me deserit. Spes abit, Spes îrrita cedit, Spes mihi vānā cădīt. Fāllitur augurio spēs bonā sæpē suo. V. Decipio.

Spēm ābiicio.

ı.

spēs, spēs. Mūkā malūs simulāns vanā spē lūsit amantem, V. Æn. 1, 352. SYN, Expectatio, fiducia, vota. EPITH. Credula, anxia, dubia, incērtā, fulpēnsa, pēndulā, ambīguā, aucēps, lūbrīcā, sollīcītā, māg-nā, arrēctā, īmmodīcā, avidā, tumīdā, avārā, dīvēs, tenuīs, levīs, ēzīguā, angustā, tumīdā, blandā, lætā, stultā, nērāndā, scēlēratā, vānā, Inanis, fragilis, caduca, falsa, fallax, irrita, sublapsa, decepta, vacua, concepta, certa, constans. PHR. Futuri credula spes. Mens, vel animus fidens, confidens. Spes altrix et comes juventæ, Tollens tædia vītæ. VERS. Deplorată colonis votă jacent. Spemque metumque înter dubii. V. Spero.

fohinx, gis. Monstrum apud Thebas, cujus caput & manus puellæ, cortus camis, cauda draconis, unques leonis, alæ volucris. Scopulo infidens, viatoribus enigma proponebat, & quotquot illud solvere non poterant, unquibus laniabat. Soluto anigmate, monftrum vicit Oedipus ac in mare pracipitavit. EPITH. Tricorpor, callida, vafra, versuta, horrida, immanis, fæva, inīqua, afpera, volucris, înfanda, Thebana, Oedipodionia, horrenda, dīra, implexa, cruenta. PHR. Thebarum fæva lues. Nectens ore dolos. învolvens cæcīs abdīta vērba modīs. Sphīnx volucrīs pennīs, pedībūs fera, fronte puella. VERS. Sphingis iniquæ Callidus ambages solerti mēntě rěsolvít.

ípīcă. ēt cererem în spīcis întercipit, &c. Ovid. Met. 8, 292.

V. Arista, Seges. Messis.

spīcens. Spīcea jam campīs cum meffis inborruit, et cum, V. Geor. 1. 214. spīcifer, erī. Non Hybla, non me spīcifer capīt Nīlus. (Scaz.) Mart. 10, 7, 4, 9. PHR. Spīcis gravis, onustus.

fpiculum. Spicula converso fugientia dirigit arcu, V. An. 11, 654. SYN. Jaculum, telum, sagitta: arundo. EPITH. Acutum, fævum, tortūm, pēnnātum, vēlox, durum, ferreum, dīrum, lethāle, ferum, rigiimpium, volitans, intortum, flammeum, rutilans, crudum, VERS. Haffalque reductis Protendunt longe dextris, et spicula vibrant. Aut acres tendunt arcus, aut lenta lacertis Spicula contorquent. V. Sa-

gitta, Jaculum. Spinæ. Tetrā thum spīnīs obdūcāt tērrā sepulcrum, Prop. 4, 5, 1.

. SYN. Rubī, sentes, vepres. EPITH. Sylvestres, steriles, acutæ, asperm, mordaces, pungentes, vulnificm, micantes, hamatm, rigidm, 📽 Aurte, horrentes, birsute, denie, farla, PHR, Sylva quane.

there is not been their district confirm soften, sufficient their soften and the soften their soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the soften the softe

Alter from the control of the first of the first of the manufactured problem. The control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the control of the

adi m

him or early light and listen per a hor marder, See Lutt. 6, per 8, 10 for the main or a roll of the form.

1. A second of the form of the contamino. V. Marsh.

there is a Service to the series of the Contamino. V. Marie. Contamino We provide god a contribute of positive, Auton. Ep. 2, 29. Common of the contribute direct, Mart. 2, 26.

et in bettill tootid im, turpe, fætidum, fædum, cæfæn

to the continue by man

Towner, W. Virg. 6, 299.

The state, not march, to Alitha, Trens. EPITH. In the state, not march, to Alitha, Trens. EPITH. In the state of the state incompts of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of

1 Confirm Annal Transcriving, V. J., 206. Prick, Spallett L. pengin, 1997, 1975.

The American Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control of the Control

tigens, to

25 manual fitted in figure lange of

antibe Confession, fernang, einfermann, finne in bentille natite Confession and perpetuit, and erne, familie in V. Coffee

Butte , it is stiffed fouttem affi

Albulom. But weller flabite enfles de moneibus ofin. V.G. 4, 422. SYN. Septurh; præsepe. Egworum, equile: boum, bubile: verum, bvile, ristik pororum, kailē, birs, völūtābrūm: bardorum, hecilē. EPilti. Migēdi, kopplati, litām, spātiosām, pātēni, špēritim, tlausām, manītām, kaitām, tēpiādām, tēpēnis, samāns, tūrpē, immūnāām, idrājādim, pinguē, öpimum. PHR. Stabuil clauftra, septa, sepes, obices. Ferarum tecta, hospītium, tasa. VERS. Stabulis qualis les sevit opimis. Quatuor a fiabolls præftanti corpore tauros avertit. Quis rapiat fiabolis armenta re-

clūsīs? Stabulīs expellere vaccas. In stabula cogere tauros. faibilo, as: & flabilor, aris.

Nec Mos bellantes una ftabulare, sed alter. Virg. Geor. 3, 224. VERS. Centauri în foribus flabulant. Gelidoque solent fixbulare sub

" antio. Pecudes stabulantur in antris.

stadium. Fugisti et primo captus es in stadio. Auson.

EPITH. Amplum, planum, latum, spatiosum, olympiacum, olympicum. Ragnum. Sum liquidi fontes, et ftagna virentia majco. Virg. Geor. 4. 18.

SYN. Littis, palus. EPITH. Virens, refusum, mite, humidum, torpens, lentum, czruleum, liquent, tutilum, iplendidum, pilcosum, czvum, irrīģtūm, dultē, undostim, vādosum, undāns, limostim. PHR. Stāgnans, Māns, vel torpēns āquā, undā. Stāgnī littorēt gurģēs. Imis flāgnā rēfusā vadīs. Innabilis unda. Stagna virentia mulco. VERS. Hærent flagna

loco, plenas æquantia ripas. V. Palus, Lacus.

Rāmen, inīs. — grācilīque intendunt flamint ielat. Ov. Met. 6, 54. SYN. Filum, līcium, subtēgmen. EPITH Tendē, grācilē, subtīlē, ēxīkuam, leve, tenerum, teres, tortum, intortum, operosum, nodosum, nivětim, candidum, půrpůršům, atiřům, sericům, linčům. PHR. Fili Mamen. Vário diffinctă colo:e flamină. VERS. Læviă vérsato důcebát ftamină fuso. Grăcili geminas întendunt stamine telas. V. Filum & Nio.

Matera, 2. Repit languida quadrupes statera. (Phal.) Stat. Syl. 4, 3, 34.

SYN. Lībrā, trutīnā, lānx. V. Libra, Lanx.

Batim. Stulta eft fides celare quod prodas flatim. (Iamb.) SYN. Continuo, repenie, subito, Illico, protinus, extemplo, actutum, cito, confestim, ocyus, ilicet, quamprimum, mox, jamjam. PHR. Nec

mora, nec longum în medio tempus, cum.

Statim ac. SYN. Simul ac, simul atque, ubi, ut primum, ubi primum, cum primum. VERS. Ut primum fari potuit, sic incipit ore. Littus ubī tetigīt prīmum. Ut mare conspexit, trepidus fletit. Vix bæc edidetat, cum protinus.

fiatio, onie. Saccedunt, servantque vices flatione relicio. V. An. 9, 222.

SYN. Atrium : vel portus : vel excubia.

ដីនីបើន, *Tojania fluidas, ក្រី pīnguī līnius bmāsō*. Hor. Sat. 2, 5, 40. SYN. Effigies, simtilacrūm, sīgnūm, pēcies, imago. EPITH. Aurītē, marmorea, zirea, ahenea, argentea, eburna, eburnea, lignea, saxea, cerea, mūtā, surdā, exsānģurs, ērēctā, sublumis, ārduā, inaurātā, eximis, pulcārā, dēcorā, excultā, supērbā, āntīquā, feulptills, feulptā, fictilts, expresea, vivi, spīrans. PHR. Aurum, argentum, æs, marmor, saxum, vil lignom kulptile, sculptum, latoratum, spirans. Lapis, cedtus, vil cera kulptilis. Locuture mentito corpo e cera. Locuturum ementīto corpore mārmor. Arā valtām simulantiā, imitāntiā. Vivē cer-tāntiā valtības ziā. Vivos exsanguis imago valtās iefert, exhibet. Vivī de mārmoie valtās. Spēcies alīrā, eborē, od sāxā expresz, efficte.

U w

figics antiqua ex cedro. Species ærilque, eborilque vetulti, artificitiscata manu. Anima vel vita cateus. Vitæ expers. VERS. In gracia marmor formare cololisos. Vivos de marmore voltos artificis minu incidit. Stabant et Parii lapides, spirantia signa. Pario marmore divesore, Stat Jupiter aureus. Artis Phidiacæ toreuma clarum, Pilces aspicu, ser aquam, natabunt. V. Simulacrum.

Aatúárià. SYN. Cælātūrā, ſcūlptūrā. PHR. Stattūarīā ārs, pērītā Ptdīæ. Pölyclētī, Prāxītēlīs, Myronīs ārs, lābor, opus. Phīdiāce, Mēst-

rez artes.

flătuarius. SYN. Cælāter, seulptor. PHR. Ārtīs Phīdīācæ pērītus. Sipnotum artīsex. Spīrantēs doctus animare cērās, vultus, sīgurās. Molles artīset pollice cerām. Spīrantēs animavit imagine cērās. Vultus exprimet, et mollēs imitabitur arte capillos. Excudent alii spīrant mollius erā.

statuo, statui, statutum.

urbem praelārām flatūt, nitā mæntā vīdī. Virg. Æn. 4, 655. SYN. Constituo, decerno, vel pono, loco, colloco, figo, firmo, stibilis.

Ratus, us. Hie flatus in medie maltes permansit, &c. Ovid.

SYN. Conditio, fortūni, ordo, gradus, locus. EPITH. Felix, failles. fairelix, înfaultus, tranquillus, florens, placidus, quietus, aptus, honeflus decurus, miser, turpis.

ftatutus. Cautum it fiatutum jufierat. (lamb. Dim.)

SYN. Decictus, vel positus. V. Statuo.

Stellă. P Jieră căm primo fiellăs oriente făgărăt. Virg. Æn. 5, 42.
 SYN. Sydus, aftrum. EPITH. Cœleftis, micans, ardens, lucidă, cerufcă, splendidă. rădians. V. Affram.

2. Stelli. EPITH. Dulcis, Pierius, Aonius, a Musis, disertus, fieit-

dus, canorus.

stellatus. Confict, atque illi fiellatus saipide fulva. Virg. Æn. 4, 261. SYN. Stellifer. PHR. Stellis micans, radians, distinctus. stellifer, era, eram vel.

ftelliger, eri. Sieligeri jähar ömne peli, Ge. Stat. Theb. 12, 575. SYN. Stelliter, stellatus.

tiemmä, ätis.

ati la Pisinar flal ant cum flemmate tota. Mart. 5, 40, 1.

SYN. Insigně. EPITH. Nibilë, însigně, clarum, pulchrum, illusté, se corum, superbum, cělebtě, gěněiôsům, patrium, avitum. PHR. Militum pricce imaginës. Gentilë signüm. VERS. Stěmmata quid scient, quid pricest, föntře, lönçö Sänguině cēnsērī, přetoique östěndětě ultus Mijouum? Victricis nöbilě stěmma domus. Ipse něc însigni semmate clarus e.v. Nakiitas.

flērcoro, as. PHR. Sata famo tego, obduco, saturo, repleo. Stercus, fimium, red cinërem immondum jactare për agros. Fæcundat stercure teram. VFRS. Quæcuncue premes virgulta për agros, Sparge simo pingui, et multa mëmor occule terra, arida tantum No saturare simo pingui

Püdčāt sòlă.

flercus, dris. SYN. Fimus. EPITH. Tetrum, dlidum, immunder, fortens.

herilis. Infelius lettum it filrities deminanter avena. V. Ecl. 5, 37.

SYN. Infreedudes, non-recondus, male-fæcundus, effectus, aridus, PHR. Difficilis, arcnesis, tritis, lucts, seguis, malus, invisus ager. Frugisti infeliu tillus, Regio nic penus tata, accura. Difficilis term colli

que malignī. Ārva nūllīs frūgībūs āpta serendīs. Trīfite solūm cūltūre carens. Fundus fallāx. Ārbor nūllīs frūctībūs āpta ferendīs. VERS. Cefsat iners rigido terra relītēta sītu. Fæda tellūs æterno torpet sītu. Ægra solo maeies. Stērīlīs profundī vaftītās fqualēt solī. Nūllā pīgnora reddīt hūmās. Pīgrīs ūbī nūllā cāmpis ārbor æftīvā rēcrēatūr aūrā. Lāpis omniā nūdūs, Līmosoque pālūs obdūcīt pāfcūā jūnco. Dominūm, vel colonūm fæpē fēfeilit ayer. Prīmīs sēgētēs moriūntūr in hērbis Colonōs ēxpēctata sēgēs vānīs elūsīt ārīftīs. Infelīx lollum, ēt ftērīlēs domināntūr āvene. Trīfite solūm: ftērīlīs sīmē frūgē, sīne ārborē tēllūs. Non rēddēt ftērīlīs sēmina jāctā sēgēs. V. Sterilitas.

fterilitās, ātis. PHR. Nūllās tērrā frūgēs pārtūrīt, pārīt, fērt, mīnīstrāt. Sterrīlēs æstus ādorit agros. Vitio moriens sitit aeris herbā. Sterilēs, wel trīstes agros nūllūs īrrīgāt īmber. Premīt ānnonæ, wel frūgūm pēnūriā, egēstās.

Rērno, firāvī, firātūm. SYN. Profierno, affligo, dejicio, excutio. V. Dejicio. fiernuo, is. SYN. Stērnuco.

Sthenoboa. Præti, Argivorum Regis, uxor, quæ Bellerof bontem tentatæ pu-

dicitia falso accusavit. V. Belleropbon.

፡

;

:

;

ŀ

ż

ŧ

5

÷

Aīgmā, ÉPITH. Rīgīdūm, dūrūm, flāmmāns, prēlsūm, fædūm, tūrpē, PHR. Inuftūm frontī. Sīgnāns vūltūm. Frontēm pērūrēns. VERS. Rīgīdo sīgnātām stīgmātē frontēm. Prēlso signābīt stīgmātē frontēm.

Aīllo, ās. SYN Fluo, ēffluo. PHR. Gūttātīm cadērē. Stīllātīm cadērē. Stīllās mīttērē. VERS. Īrrīguas stīllābīt aquas; ēnsis sanguinē stīlalāns.

firmulo, ās. Tbīās, ubi audīto firmulant Tribiericā Bāccbō. V. Æ. 4, 302. SYN. Pūngo, lāncino, fódico, ēxfirmulo, ēxcito, concito. PHR. Stimulīs fódio, tūndo. Stimulum ādmoveo, ādhībeo. Stimulīs ago, īncite, īmpēllo, ūrgeo, agito, ēxagīto. V. Stimulus.

ftimulus.—ēt cæcī ftimulos avērtēre amoris. Virg. Geot. 3, 210.

SYN. Acūleus, calcar. EPITH. Ācēr, acērbus, acūtus, pūngēns, ferūs, trūx, dīrūs, fērrēus, sevūs, prēmēns, crūentus. PHR. Stimulī cūlpis, fērrūm, acūmēn, acūleus. VERS. Stimulīs agītābat amarīs. Ūrgēt ftimulīs aurīgā crūentis. Sollicitat ftimulīs cæcā libīdo fērīs. Stimulīs haūd mollibūs incitat īrās. V. Calcar.

Aīpēndīum. Indomito nēc dīrā fērēns firpēndia tauro. Cat. 62, 173. SYN. Mērcēs.

Řípěs, itis. Scipitibūs dūrīs agitūr sūdibūlguē pērūfīs. Vir. Æn. 7, 524. SYN. Trūncüs, stidēs, pālūs. EPITH. Dūrūs, nodosūs, rāmosūs, tērēs, rötūndūs, procērus, immotūs, immobilis, roboreūs, vētūftūs, arīdūs, ārēns. V. Palus.

ārēns. V. Palus. Rīpo, ās. Cīrcūn:fiānt fremitū dēnso, fipāntque frequentes. V. G. 4, 216. SYN. Ambio, cingo, cīrcūmsto, sepio, vallo: vel denso, vel obstruo. Rīps, ipis.

Sēd mīsērūm pārvā fiipē fēcilāt, ūt pūdibūndūs. Ovid. EPITH. Pārvā, tenuis. V. Mendico.

Aipūlā. Strīdenti mistrūm sipūlā dispērdērē cārmēn. V. Ecl. 3, 27.
SYN. Cūlmūs, călāmūs, pālēā, strāmēn. EPITH. Lēvis, trīūcčā, virīdis, slāvā, agrēstis, völāns, ārīdā, sīccā, frāgilis, cepttāns, gymēns, grācilis. PHR. Lēvēm strpūlām crēpitāntībūs ūrērē sāmmīs. Grāna in vīrīdī stipūlā lāctēntiā tūrgēnt. V. Culmus, Palca.

Aīrīā, æ. Tūrpī āb īmoīsō pēndēbāt fīrrīā nāsō. Mart. 7, 36, 5. EPITH. Pēndēns, dēpēndēns, longā, rīgīdā, āfpērā, dūrā, pēndellā,

U u 2

## 672 SPU. SQUA. STA.

ēmītto, attollo. Spūmīs albeo, albesco, canesco, spargor, persunde, estudero, seddr, inquinor. Spāma fluit, sestuat, servet. Vert Hone circum sumida rauco Murmire spūma sitit : eseco stridore stil. Objects salsa spūmant aspergine cautts. Nostra tiūs spūmescat sauti semīs. Spūmas agit ore crūentas. Spūmaque pestiteros circumstilbida rictus. Exultant sestu latices, surit intus aque vis. Fumida aqua latices, surit intus aque vis. Fumida aqua latices suritus aqua vis.

spuo. ŠYN. Sputo, excreo. PHR. Sordente madescere sputo. VER.
Terram sicco spuit ore viator. Crassumque cruorem ore ejectaba. Conque atro mistos sputabat sanguine dentes. Inque suos mittat sputaba

Inde sinus.

sparcities, iei. Spurcities tadem porcis bac munda, &c. Lucr. 6, 977.

SYN. Fæditās, māculæ, sordēs. vitium.

fpurco, as. SYN. Fædo, māculo, vitio, contamino. V. Meculo. fpurus. Quique notas spariis vērsibus apposuis, Auson. Ep. 2, 29. sputum. înque suis mitit sputu subinde sinus, Mart. 2, 26.

SYN. Salīva. EPITH. Sördidum, turpē, fætidum, fædum, candidum, albēns, crafium, immundum. PHR. Tenuis spuma öris. V. Spec.

fqualor, fen fquallor, oris.

Terribilī squalere Charon, &c. Virg. 6, 299.

SYN. Sordēs, situs, pædot, vel merot, tristita, lūctus. EPITH. Terpis, sedus, desembles, sordidus, ater, horridus, terribilīs. VERS. Tenibilī squalore jūcet. Cæsaries incompta dus, squalorque tegebat Lūidus estigiem. Portitor hās horrendus aquas et stūmina servat Tembis squalore Charon, cui plūrima mento Canities inculta jūcet. Squalke horrendo pallet obsitus. V. Sordes.

fqualčo. Dīgnās könör, jqualēnt abdūtētis arva colonis, V. G. 1, 506.

SYN. Sondčo, sondoico. PHR. Squalore afpergor, foedor, horteo. V.

Sordico. Squalor.

fquālidus. Squāiidus in rīpā Cererīs sine mānere sēdīt, Ovid. SYN. Squālens, sordidus. PHR. Squālote afpērsus, fædus, horridus, ater. Sordidi lūctu Mater. Horrendo pædore obsitus, pallens. V. Sordidus, Mater. Squalor.

Iquamia, seu squamma.

in țlumam squamis auro consertă tegolat, Virg. A. 11, 771. EPITH. Dură, asperă nexilis, crepitans, nitidă, rutilă, fulgens, micans, splendurs. PHR. Squamosum tegmen. Squamosă pellis. Pellis

dūritics. Squamarum nexilis ordo, series. V. Squamofus.

squāmētis. Squāmčus īn spīrām trāctū sē cēllīgīt ārguīs, V. G. 2, 154. squāmigur, a, ūm. Squāmigerum peetides a eorporā, &c. Lucr.

squāmosus. Squāmosusque Draco et fulva cervice, &c. V. G. 4, 408.

SYN. Squamiger, íquameus. PHR. Squamīs tectus, chiectus, contectus, obductus, horrens, munitus, armaths. VERS. Draco (quamicetpitantibus horret. Hunc pellis ahenīs in plumum (quamīs auto conserta tegebat. Duplici (quamā lorica fidelis.

flabilio, īvī, ītūm. Hīc sitū quāļiās flabilīrē tūrrēs, Sapph. (Senec.) SYN. Fīrmo, confīrmo, cortoboro: statuo, constituo: fīgo.

Rabiiis. Qua maneat flabili cum fügit illa pide. Ovid.

SYN. Firmus, constans, tirmatus, confirmatus, immutabilis, immobilis, immotus, certus, perennis, perpetuus, æternus, immortalis. V. Conflant & Immortalis.

Ažbīlītus. Mon stabilītā velut mātūrī robsrit acist, Prud. SYN, Firmātus, finus.

Stabulom. Tose velut flabuli cuftes de montibus ofim. V. G. a. 422. SYN. Septum, præsepe. Equorum, equile: boum, bubile: striem, 6vile, caula porcorum, suile, hars, volutabrum: bedorum, heedle. EPITM. Ingens, amplum, latum, spatiosum, patens, apertum, clausum, munitum, tutum, tepidum, tepens, sumans, turpe, immundum, sordidum, pingue, öpīmum, PHR. Stabulī claustra, septa, sepes, obices. Ferarum tecta, hospituum, casa. VERS. Stabulīs qualīs leo sevit opimis. Quatuor a stabulls preftanti corpore tauros avertit. Quis rapiat fiabulis armenta reclūsīs ? Stabulis expellere vaccas. In stabula cogere tauros.

flabulo, as: & flabulor, aris.

Nec mos bellantes una ftabutare, sed alter. Virg. Geor. 3, 224. VERS. Centauri în foribus Azbulant. Gelidoque solent Azbulare sub antio. Pecudes stabulantur in antris.

Stadium. Fugisti et primo captus es in stadio. Auson.

EPITH. Amplum, planum, latum, spatiosum, olympiacum, olympicum. flaguum. Sunt lignidi fontes, et flagna virentia major. Virg. Geor. 4. 18. SYN. Little, palus. EPITH. Virens, refusum, mite, humidam, torpens,

lentum, czruleum, liquens, rutilum, iplendidum, pilcosum, czvum, irrīgātīm, dultē, tindostīm, vādostīm, tindāns, līmostīm. PHR. Stāgnāns, Rāns, vel törpēns āquā, tindā. Stāgnī līttörēt gurģēs. Imīs stāgnā rēfūsā vădis. Innabilis undă. Stagnă virentiă musco. VERS. Harent stagnă

loco, plenas æquantia ripas. V. Palus, Lacus.

Ramen, inis .- gracilique intendunt flamine telat. Ov. Met. 6, 54. SYN. Filum, lictum, subtegmen. EPITH. Tente, gracile, subtile, exiguam, leve, tenerum, teres, tortum, intortum, operosum, nodosum, niveum, candidum, purpureum, aureum, sericum, lineum. PHR. Fili flamen. Vario distincta colore samina. VERS. Levia versato ducebat ftamină fuso. Grăcili geminas intendunt ftamine telas. V. Filum & Nio. Repit languida quadrupes flatera. (Phal.) Stat. Syl. 4, 3, 34.

SYN. Lībrā, trugnā, lānx. V. Libra, Lanx.

Rutīm. Stūlta eft fides celāre quad prodās flatīm. (lamb.) SYN. Continuo, repente, aubito, illico, protinus, extemplo, actutum, etto, confeitim, ocyus, ilicet, quamprimum, mox, jainjam. PHR. Nec

mora, nec longum în medio tempus, cum.

Statim ac. SYN. Simul ac, simul atque, ubi, ut primum, ubi primum, cum primum. VERS. Ut primum fari potuit, sie incipit ore. Littus ubī tetigit primum. Ut mare conspexit, trepidus ftetit. Vix hæc edidetāt, cūm protinus.

Ratio, onia. Saccedum, servantque vices flatione relicio. V. An. 9, 222.

SYN. Atrium : vel portus : vel excubiæ. Ažtuš, infanies flatuas, fin pingui lentus omais. Hor. Sat. 2, 5, 40. SYN. Effigies, simulacrum, signum, spēcies, imago. EPITH. Aurata, marmorea, zirea, ahenea, argentea, eburna, eburnea, lignea, saxeu, cerea, mūtā, sūrdā, exsānģuis, ērēckā, sūblīmīs, ārdūā, lnaūrātā, eximīs, pūlchrā, dēcērā, ēxcūltā, sūpērbā, āntīquā, fculptilis, fculptā, fīckilis, expressa, vivi, spirans. PHR. Aurain, argentum, æs, marmor, saxum, vel lignum iculptile, fculptum, laboratum, fpirans. Lapis, cedrus, vel cera sculptilis. Locuture mentito corpore cera. Locuturum ementāto corpore mārmor. Ærā vāltām sīmālāntīā, īmītāntīā. Vivā cer-tāntīā vāltībās miā. Vivās ezsanguis imago vāltās refert, exhibēt. Vivā de marmoie vultus. Species afiro, ebore, od sand expresa, efficie. El-

figičs antīqua ex cedro. Spēcics ærīsque, eborīsque vetuftī, artificiske eata manu. Anima vel vitā caleius. Vītæ expers. VERS, in gaste marmor formare colosos. Vīvos de marmore vultus artificis ministeridit. Stubant et Parīs lapides, spīrantia sīgna. Parīs marmore divelogi. Stīs Jūpiter aureus. Artis Phidiacæ toreuma clarum, Pīscēs aspēcis, iki aquam, natābūnt. V. Simulacrum.

flatuaria. SYN. Calatura, sculptura. PHR. Statuaria an, periva Pidia. Polycleti, Praxitelis, Myronis are, labor, opus. Phidiace, Meni-

rez artes.

Aŭtuārius. SYN. Cælātör, ſcūlptör. PHR. Ārtis Phīdiācæ pēritus. Sipnorum ārtiſex. Spīrāntēs doctus animārē cērās, vūltūs, ſigūrās. Mālet ārtiſicī dūcīt pollīcē cerām. Spīrāntēs animāvīt imāginē cērās. Vilise ēxprimēt, ēt mollēs imitābitur ārtē capīllos. Ēxcūdēnt aliī fpirimā mollītus ærā.

ftatuo, ftatuī, ftatūtum.

urbem praclaram flutur, med mania vidī. Virg. Æn. 4, 655. SYN. Conflituo, decerno, vel pono, loco, colloco, figo, firmo, fibilis.

status, ūs. Hīc status în medic mūltos pērmānste, &c. Ovid.

SYN. Conditio, fortūna, ordo, gradus, locus. EPITH. Fēlix, sustatus intelix, înfaūstus, tranquillus, socias, placidus, quietus, aptus, honesus.

decorus, mīser, turpis. Attūtus. Cautum et statutum jūserat. (lamb. Dim.)

SYN. Decretus, vel positus. V. Statuo.

Stēllă, Poffera cum primo fiellas oriente fugarat. Virg. Æn. 5, 42.
 SYN. Sydus, aftrum. EPITH. Celeftis, micans, ardens, lucidi, deruca, fplendidă, rădians. V. Aftrum.

2. Stella. EPITH. Dulcis, Pierius, Aonius, a Mufis, disertus, ficu-

dus, cănorus.

stellātus. Conpucit, atque illi siellātus iaspide sulva. Virg. Æn. 4, 261. SYN. Stelliser. PHR. Stellis micans, radians, distinctus. stelliser, era, erum vel.

ftelliger, eri. Stelligeri jubar omne peli, &c. Stat. Theb. 12, 575.

SYN. Stellifer, stellatus.

ātrīā Pīsīnum stābānt cum stēmmate totā. Mart. 5, 40. 1.

SYN. Insīgnč. EPITH. Nobilė, insīgnč, clarūm, pūlchrūm, illūdrė, kcorūm, superbūm, celebrė, generosūm, patriūm, pūlchrūm, illūdrė, krūm piisce imaginės. Gentilė signūm. VERS. Stemmata quid scieus,
quid prodes, Pontice insobilė signūm. VERS. Stemmata quid scieus,
quid prodes, Vostricis nobilė stemma domūs. Ipse nec insīgni stemmata clarūs vo. V. Nobilitas.

ftērcoro, ās. PHR. Sātā fīmo tēgo, öbdūco, sātūro, replēo. Stērcus, fimūm, vel cinērem īmmūndūm jāctārē pēr āgros. Fæcūndāt stērcart sērrām. VERS. Quæcūnquē prēmēs vīrgūltā pēr āgros, Spārgē sīmo pīngui, ēt mūltā mēmor occulit tērrā, āridā tāntūm Nē sātūrārē sīmo pingui

Dudčāt sola.

ffērcus, öris. SYN. Fimus. EPITH. Tētrum, ölidum, immundur, fætens.

Avrilis. Infelix lölium it strilis dömināntār avēna. V. Ecl. 5, 37.

SYN. Infecundus, non-facundus, mālē-sacundus, estatus, āridus. PHR. Distrilis, arenosus, trīstis, iners, segnis, mālūs, invīsūs ager. Frūgibis unstruktus. Rēgio nec pāmās satā, age ūvūs. Districiles tērna colli.

ž

ċ

que maligni. Arva nullis frugibus apta serendis. Trifte solum cultore cărens. Fundus fallax. Arbor nullis fructibus aptă ferendis. VERS. Cefsăt îners rigido terră relictă situ. Fœdă tellus æterno torpet situ. Ægră solo macies. Sterilis profundi vastitas squalet soli. Nulla pignora reddit humus. Pīgrīs ubi nulla campīs arbor æstīva recreatur aura. Lapīs omniă nūdus, Limosoque pălus obducit palcuă junco. Dominum, vel colonum fæpe fefellit ager. Primis segetes moriuntur in herbis Colonos expēctāta sēgēs vānīs elūsit arīftīs. Infelix lölium, et fteriles dominantur avēnæ. Trīfte sölum: sterilis sine srūge, sine arbore tellus. Non reddet fterilis semină jactă seges. V. Sterilitas.

Rerilitas, atis. PHR. Nullas terra fruges parturit, parit, fert, ministrat. Steriles æstus adorit agros. Vitio moriens sitit aeris herba. Steriles, vel tristes agros nullus īrrigāt imber. Premit annonæ, vel frugum penuria, egestas.

fterno, stravi, stratum. SYN. Prosterno, affligo, dejicio, excutio. V. Dejicio.

SYN. Sternuto. Rernuo, is.

Sthenobæa. Præti, Argivorum Regis, uxor, quæ Bellerophontem tentatæ pu-

dicitiæ falso accusavit. V. Belleropbon.

stīgmā. ĒPITH. Rigidum, dūrum, slāmmāns, prēlsum, fædum, turpē. PHR. Inuftum fronti. Signans vultum. Frontem perurens. Rigido signatam stigmate frontem. Presso signabit stigmate fron-

stīllo, as. SYN. Fluo, essluo. PHR. Guttatīm cadere. Stillatīm cadere. Stillas mittere. VERS. Irriguas stillabit aquas; ensis sanguine stil-

stimulo, as. Thīas, ubi audīto simulant Trieterica Baccho. V. A. 4, 302. SYN. Pungo, lancino, fodico, extimulo, excito, concito. PHR. Stimulis fodio, tundo. Stimulum admoveo, adhibeo. Stimulis ago, incito, Impēllo, ūrgeo, agito, exagito. V. Stimulus.

ftimulus .- et cæci ftimulos avertere amoris. Virg. Geot. 3, 210.

SYN. Aculeus, calcar. EPITH. Acer, acerbus, acutus, pungens, ferus, trūx, dīrus, ferreus, sævus, premēns, cruentus. PHR. Stimusi cuspis, ferrum, acumen, aculeus. VERS. Stimusis agitābat amārīs. Ūrget stimulis auriga cruentis. Sollicitat stimulis cæca libido feris, Stimulis haūd mollibus incitat īrās. V. Calcar.

tipendium. Indomito nec dira ferens fipendia tauro. Cat. 62, 173.

SYN. Mērcēs.

ftipës, itis. Stipitibus duris agitur sudibufque peruffis. Vir. Æn. 7, 524. SYN. Truncus, sudes, palus. EPITH. Durus, nodosus, ramosus, teres. totundus, procerus, immotus, immobilis, roboreus, vetustus, aridus, arens. V. Palus.

Aipo, as. Circun:fant fremitu denso, firpantque frequentes. V. G. 4, 216. SYN. Ambio, cingo, circumito, sepio, vallo: vel denio, vel obstruo.

Stips, ipis.

Sēd mīsērūm pārvā stipē focilāt, ūt pūdibūndūs. Ovid.

EPITH. Parva, tenuis. V. Mendico.

tipula. Stridenti miscrum stipula disperdere carmen. V. Ecl. 3, 27. SYN. Culmus, călămus, păleă, stramen. EPITH. Levis, truticeă, viridis, flava, agrestis, volans, arida, sicca, fragilis, crepitans, gemens, gracilis. PHR. Levem stipulam crepitantibus urere flammis. Grana in vīrīdī stīpulā lactentia turgent. V. Culmus, Palca.

tīria, æ. Turpis ab inviso pēndēbat stiria naso. Mart. 7, 36, 5. EPITH, Pendens, dependens, longa, rigida, alpera, dura, pendula, U u 2

tigens, geiida, fragilis. PHR. Tectis affixă. VERS. Turpis kaŭ pendebat fiiria naso. Stiriăque împexīs înduriit horridi babis. stirpitus. Stirpitus atque nomas, commissague, &c. F.

SYN. Radicitus, a ftirpe, a radice.

ftirps, stirpis. Dēpāsiāt sūlēts, at stīrpēs obrātit ārvo. Virg. Gear. 4:55 SYN. Rādīx: vel orīgo, genus. VERS. Quæ vos ā stīrpē piešes Prīmā tūlīt tēllūs. V. Geaus & Radix.

fto, steti. In midium, seu flabit iners, seu profluet bumer. V. G.2,4.
SYN. Consisto, consto: vel permanco, perduro: vel vigo, se
PHR. Rectus, erectus sum, manco.

ftija. ad talis fisla denisja et ercundata palla. Hor. Sat. 1, 2, 99. EPITH. Longa, femines. V. Vefis.

Ralidus. Rūridi erānt domino sibilda pracordia mentis. O. M. 11, 14. SYN. Stupidus, bebes. tārdus. V. Stupidus, Hebes.

Römáchus. Latrantem filmukbum bene lenti cum, & c. Hot. S. 2, 2, 1. SYN. Pēctus. Metapb. īrā. EPITH. Avidus, hiāns, capar, vacus, jūnus, inānis, plēnus, refertus. PHR. Croo gravis. Fērvēm tura ciboque. VERS. Jējunus rāro fromachus vulgāriā tēmnīt. Hot.

ftomachor, aris .- Seetum fismacher's ad unguem. Hor. Ep. 1, 1, 104.

Arāgēs, is. aggbrībūs, tāntās firāgēs impūne per urbēm. Virg. Æn. 9, ik SYN. Clādēs, cædēs, öccīsio, rvīnā, pērnīcīēs, ēxicīūm. EPITH Ctē tā, ācērbā, īmpĭā, fērox, īnfāndā, nēfāndā, hōrrēdā, hōrrēdā, sanguiā, dēfōrmīs. PHR. Strāgīs, wel cædīs ācērvūs. Mō. ientūm ācērvī, cināl Millē mortis fācīēs, formæ. Plūrīmā mortis imāgo. Crientūm ēzūre Fātūm mīsērābilē bēllī. VERS. Quāntās ācīes Arāgēfquē ciēbūn. Prothūīse super confūlæ strāgīs ācērvos. Tēpīdūs stūmāt rēcēnī czē vām nūllo dīscrīmīne cædēm Sūscitāt. Plūrīmā pērquē viās stērnādā inērtīā pāssim Corpora, pērquē domōs. Jāmquē cātērvātīm dāt stigatātupa aggerāt īpsīs in stābilis tūrpī dīlāpsa cādāvērā tābo. Quās ībi in ferro strāgēs, quæ sūnērā Tūrnūs ēdidērīt; quēm quīsquē viām demērīt orcō? Bēlla, hōrrīdā bēllā ēt Tībrāta maltō spūmāntēm singat cērno. Jām strāgīs ācērvīs Dēsstūtūnt cāmpī. Quāndo tot strāgīs ācēru Tracrorūm tiā dāxtrā dēsit. Crēscūnt in cümdlūm strāgēs, vāicīm trācrorūm tiā dāxtrā dēsit. Crēscūnt īm cēmsa crūorē Corpora, trāsēr tūr pērnistō sūnērē Mānēs. V. sceiso, Cædes.

dragu um. EPITH. Villösüm, pictum, purpureum, pretiosum, sunder decorum, honestum. PHR. Stragula purpureus luccat villosa cigilis

Aŭrëa regali firagila luxu. Bramën, ini-.

Hie ju vieus dogrēfii sūblimem in stramine ponunt. Virg. Æn. 11, 67. SYN. Stramentum, stipula, palēz. EIPTH. Molle, agrēste, dūrūm, icdim, rigidūm, siecūm.

firaminens. Straminea poliet dux băbitare căsa. Prop. 2, 16, 20. PHR. Ex firamine, vel firamine tectus.

ftrangulo. Strangelat, et cuneta exuperans, &c. Juv. 10, 13.

SYN. Sūlloco, sūlpēndo. PHR. Faūces, gūttur, laqueo pramo, et lo franço. Faūces öblfrīdo nodo, et func pramo, comprimo, înnecto clido franço. Animam, animae viim, et vocis iter laqueo claudo, precido oblituo. Laqueo collum nodare, colla implicare. Laqueo sulpendo, et cido, înterimo. VERS. Laqueo collum nodarea anator, a trabe de cido, înterimo.

li mi

fi: Ar

Ð١

līmī trīfte pependit onus. Laqueum collo, tortofque aptare rudentes.

Aptabat pallenti vincula collo. Pars animam laqueu claudunt, mortifque timorem Morte fugant ultroque vocant venientia fata erigitur, laqueoque innectere fauces Destinat. Hic laqueo fauces, elisaque guttura fregit.

Non tulit infelix, laqueoque animosa ligavit Guttura. Et nodum informis lethi trabe nectit ab alta.

trătagemă, atis. Mulieris audi Belgica firatagemă. (Scaz.)

PHR. Bēllī fürtă, dölüs, fraūs,

ŗ

Thrātūm. Mūllibūs i firātīs bpēra ad fabrīliā sūrgīt. Virg. Æn. 8, 415. SYN. Lēchus, cubilē, thālāmus. V. Lectus, vel Stragulum.

Strātă jăcent passim suă quaque sub arbore poma. V. Bcl. 7, 54.

SYN. Proftraius, jacens, recumbens, procumbens.

tarene, arum. Sic, inquiunt, dictæ, quod viris firenuis dentur. EPITH, Lette, fefte, amīcæ, sēlennēs, dītēs, mūnīficæ. V. Xma.

Arenditas, ais. Strenditas antiqua manet, nec terga colore. O. M. 9, 320.

SYN. Fortitudo, vel induftria.

3 Arēnuds.—dederāt factendis firenua jussis. Ov. Met. 9, 307.
SYN. Dīligēns, impiger, gnāvus, industrius; vel fortis.
Arepitus, us.

Fit firepitus telfis, voccfque per ampla volutant. Virg. Æn. 1, 709.

SYN. Murmur, sonus, stridor. V. Sonitus.

strepo, pā.—strepit omnīs mūrmūre cāmpūs. Virg. Æn. 6, 709. SYN. Strepito, sūsūrro, mūrmūro. PHR. Mūrmūrā mīscētē. Raūcūm dāie n.ūrmūr. VERS. Strepit omnīs mūrmūrē cāmpūs. Fit strepitūs tēstīs, vūcēsquē pēr āmplā visūtānt ātrīā. Tēstā srēmūnt, raūco strepūēront cornā cāntū. V. Murmuro.

Arīdčo. ut mare solitācitum firīdēt rēfliā entibus undīs. Virg. Geor. 4, 262. SYN. Strīdo, crepito, fremo. PHR. Strīdorem do, ēdo, tollo, cieo, āttollo. VERS. Forībus cardo firīdēbat abenīs. Ut mare solitācitum firīdēt tefluentībus undīs. Strīdēntque hāftīlibus auræ. At tiba terrificis frēgit Arīdorībus auræs. Terribilem firīdore sonum dedīt, ut dare ferrum īgne ribēns plērumque solēt, quod forcīpē curvā. Cum faber ēduxīt lācubus demisīt, at īllūd Strīdēt et în tēpīdā submērsum sībīlāt undā. V. Murmera.

Rtrīdör, öris. ēcce inimīcūs ātrāx māgnā firidore pēr aūrās. V. G. 1, 407. SYN. Strēpītus, mūrmūr. EPĪTH. Acūtūs, quērtilūs, raūcūs, fērūs, hōrrīsonūs, tērrīfīcūs, hūrrēndūs, ācēr, tērrībīlīs, sonāns, horrībīlīs, horrīfēr. PHR. Frēmīt ūndiquē firidor Horribīlīs. V. Strideo.

ftrīdulus. Strīdula Saurbmaies plaustra būbūkus agīt. Ov. Tr. 3, 12, 30. SYN. Strīdens, strēpitāns, sonorus.

ftrigilis. EPITH. Dentata, ferrea, dura, rigida.

ftrango, ftrang, ftrictum.

Tot paribus firstpiret clipptis, tot firingeret enses. Virg. Æn. 10, 568, SYN. Aftringo, conftringo, comprimo, arcto: in arctum cogo, coarcto, ligo, vincio: vel distringo, nudo, è vagină extrano: cduco, is: diripio, eripio.

firīx, firīgīs. EPITH. Noctūrnā, Infaūstā, Improbā, raūcā, noxīā, trīstīs, sinīstā, moctā, ferālīs, necapdā, dirā, Infelīx, præsāgā. VERS. Sūnt avidæ volūcrēs, non quæ Phīneīā mēnsīs Gūttūrā sædāta, sēd gčnūs indē trāhūnt. Grāndē cāpūt, stantēs oculī, tūstra āptā tāpīnæ, cāmitica pēnnīs, ūnguībūs hāmūs inēst: ēst īllīs Strīgībūs nomēn, sēd somit

nis hūjūs Caūsa, quod hūrrendā strīdere nocte solent. (Ovid. V. Fast.)

ftructilis. Non silice duro, ftructilive cemento. (Scaz.) Mart. 9, 77, 1. SYN. Structus, exstructus.

Atuctură. et firudură mei carminis este poiest. Ov. Pont. 4, 13, 4. SYN. Ædificium, ve. ordo.

firucs. SYN. Congeries, agger, cumulus, congestus agger.

str 10. str:xī, etum. Sācriligum struirēt cum Catilina refai. M. 9, 72, 2. SYN. Moijor, construo, exstruo, ædifico: vel paro, apparo, instruo.

stronon, onis. Thra.iæ fluvius, criens ex Hæmo ments, ac deinde in est. Ægei Sinum influens. EPITH. Gelidus, Thrācius, Geticus, ravidus, preceps, citus, cencitus, vēiox, pērnix, desertus.

Stryinonens. Strymene ique Grues. Virg.

Atiöco. Qui sidde consider consider meram. Hor. Ar. Poet. 412.
PHR. Študiis, vel ārtībus ingenuis vaco, indulgeo, incumbo, invigu.
Studiis tempus, maido, poetam do, dico, as, voveo. Studiis animer rel mentem intendo. Mūsis servio. Studii trācto, colo. Ārtēs diko, edico, colo. Studiis, rel jer ārtēs mentem colo, excolo, exerceo, admum studiis colo. Scholās siequento. Pieriis invigulāre choris. Mūsirum in castrie militare.

Ridiā. illa mānās guöndām studiorum sīdā mērrum. Ovid. SYN. Litire, ērtēs. Eisth. Doctā, ingenitā, Pāliādiā, Pieriā, saci, jūcūndā, honestā. Piir. Doctæ, ingeniæ, Pāliādiæ ārtēs. Studiā docti næ. Doctārum sācrā sororum. Musārum, vel Minērvæ studiā. Studie-

ram saier ūsus.

stu iosus. Ne fuit arberet siudiesior ahera fætus. Ov. Met. 14, 625. SYN. ämans, curidius, obstruans, ed studis addietus, assatuus, invigilius, assatudius. Studiorum, vel artis ingenuæ cultor, amans. Artibus ilsidus qui vacat ingenus. Studis alte infixus. Cur studia sunt cure. Cur ducera vitam De Strinæ placet in studis. V. Doctus.

fticijum. Milliter aufferum studio fallente laborem. Hor. Sat. 2, 2, 12. SYN. Amer: vel labor, cora, contentio, opera. V. Amer & Labor,

Allitis. SYN. Insaniis, amens, demens, fătitiis, delirtis, mălesaniis, recors vel temerarius. EPITH. Mentis, vel rătionis inops, ețens. Amini ânimi. Impos sui. Impos animi, vel mentis. Non sanæ mentis. Ment eaptus, cărlus. Cui mens temeraria: animis pra cips. Cui non sanum pretis. VERS. Quæ mentem însaniă mutat ? Quæ tunta animum dementia cepit ? Delirat linguaque, menfque. Arma amens capio, nec sat tătionis in armis. V. Furens & Furo.

25litītā. Mījeē flālittiām cēnšitīs brēvēm. (Cho.) Hor. Od. 4, 12, 27. SYN. Insānīt, āmentītā, cēmēntītā, vēcordītā, vēsūnītā, dēlītītā. in piectiorētās. EPITH. Pētūlāns, pracēps, cacā, tētrētārītā, vāgā, vēsānā, firibāndā. PHR. Mens dēlītā, ftūltā, īnsānā. Mālā mēns, fūrorquē vēcors. V. larer, & Stulius, fugna.

Di.pifactus. Ti at et în genti moi îi filip factus uquarum. V. G. 4, 36c. SYN. Stupens, obstupefactus, attonitus, perculsus, territus. V. Super Territus, Obstut clastus.

Rupet To, factus. — noftro flupet Tat Cyntlid wersu. Prop. 2, 13, 7. SYN. Obilupeter, Aupeteo, Aupete.

făpeo. Jangul novam terra stăpiant lacestere selen. V. Ecl. 6, 37.

SYN. Siupesco, obstupesco. PHR. Stăpeselus haveo, sto, torpeo, torpelco. VERS. Stupet înscia turbă Procigium mirată nevum. In-

nitis hæsere animis. Obstupui, steterantque come, et vox fancibus hæsit. Illi obftupuere silentes. Dum ftupet, obtutuque hæret def ixus in uno. Obstupuit visu Æneas. Obstupuit varia confusus imagine rerum Turnus, et obtutu tacito ftetit. V. Obflupeo.

- Rupeus. Subjiciunt lapsus, et ftupea vincula collo. Virg. Æn. 2, 36. Jam certe ftupido non dices Paula marito. Mart. 11, 8, 1. ftŭpidŭs.

SYN. Stupefactus: vel stölidus, hebes, tardus, bardus, socors: Ignarus, indoctus. V. Hebes, & Indoctus.

Aupor, oris .- oculos fupor urget inertes. Virg. Geor. 3, 523.

\_. <u> 5.</u>

> SYN. Stupiditas, torpor, hebetudo: vel ingens admiratio: vel terror, pavor, formido, metus.

Aupro, as. Natam meam quis întegram flupraverit. (Iamb.)

SYN. Constupro, violo, corrumpo, vitio, PHR. Stuprum infero, Castum ēripio pudorēm.

stuprum. Nultīs polluitur casta domus stupris. (Cho.) Hor. Od. 4, 5, 21. SYN. Adulterium. EPITH. Turpe, obscenum, infame, nefandum, sceleratum, execrandum, arcanum, lascivum. PHR. Nefandum Veneris furtum. Turpe commissum. Lascivum crimen. Læsi signa pudoris. Rāptæ dēdēcus Vīrginītātis.

ftygius. Ne dubitā; dabitūr, Stygiās jūrāvimus undās. Ov. M. 2, 101.

SYN. Tartareus, înfernus, avernalis. V. Sivx.

Aylus. Sæpe flylum vertas, iterum quæ digna legi sint. H. S. 1, 10, 72. SYN. Graphium; acumen: vel penna, calamus, arundo: vel dicendi formă, modus, rătio.

Styr, Stygis. Sunt et fpiritibus sub Styge feriæ. (Choriamb.)

Fons Arcadia, cujus aqua frigidissima, ita ut pota statim enecent. Hinc Poeta fabulantur Stygem effe Paludem inferorum: Diis superis tanta in veneratione babitam, ut nefas ducerent juramentum per Stygem datum violare unde çun 1966 trifis. EPITH. Tärtäreä, înfernă, atră, nigră, încre, torpens, pigră, lentă, stägnans, triftis, horrida, horrens, horrenda, pallida, pallens, profunda, īmā, inamabilis, innabilis, irremeabilis. PHR. Stygius amnis, vortex. lăcus, gurgës, Stygiæ aquæ, undæ. Stygium stagnum, stumen. Diis ju-randa palus. Stygiæ stagna paludis. Stygis irremeabilis unda. Stygis alta pālītī i īnāmabilīs undā. Dīvīs, Regique Deorum Jurarī dīgnatā pālus. Ātro Styx līvīdā fundo. Dīræ Stygis deformis undā. Horrendæ stagna intemerata paludis. Stygiæ numen aquæ. Palus piceo horrida rivo. VERS. Dī cujus jurāre timent et faliere numen. Fumiferum volvit Styx inter sülphiră flumen. Stygii profundi claustră, et obscuri specus Per infernas . horrendo mūrmure valles, impērjūratæ laberis amnis aquæ. V. Acheron. Phlegethon. Lethe. Cocytus. Infernus.

sďadă, vel suādă.—păpūlī suādæguš mědūllā. Ennius. Græce Nesbú. SYN. Suādēlā, Pīthō. EPITH. Dūctă, pötēns, fācūndā, diserta, flexanimis, doctiloqua, mellita, melliflua, nectarea, fuavis, dulcis. PHR. Præstans vel potens dulcedine linguæ. Docta movere animos. Cuī dūlcīs copia fandī.

sŭādeo, vel suādeo, triffyl. suāsī, suāsum.

Suadet enim wesana fames manditque trabitque. Virg. Æn. 9, 340. SYN. Pērsuādeo, hortor: Induco, Invito, Incito, Impēlio, author sum.  ${f V}$  . Hortor .

suasor, oris, vel fuasor, diffyl.

Suasore factum id fratre, perf ecit libens. (Iamh.) SYN. Author, hortator, Imptilsor, fuadendi artifex.

· Freise

sŭāvis, vel lužvis, sæpius dissyl.

Tum casia alque alifis intexens suavibus berbis. V. Ecl. 2, 49. SYN. Gratus, dulcis, jucundus, acceptus, blandus, lætus: ed knigh.

comis, urbanus. luavium. Suavia conjunxit spurca saliva tha. Catuli. 76. 8.

SYN. Öfcülüm. V. Ofculum.

sub. a ma sub adveria posuit radiantie quercu. Virg. Æn. 8, 616.

SYN. Subter : vel juxta, circa.

subactus. Ternaque transierint Rutulis byberna subactis. Virg. An. 1, 170 SYN. Subjectus, domitus: vel adactus: vel trītus, mollītus. V. ing. subditus .- avidis ubi subdita flamma medullis. V. G. 3, 271.

SYN. Sūbjēctus, vel inditus. sūbdo, sūbdīdī, sūbdītūm.

Subdideratque istas, pontejque inftraverat altes. Virg. Æn. 1, 270. SYN. Subjicio, suppono: subjungo, vel subfituo, sufficio.

subdelus. Fac titubet blæss subdela lingua sono. Ov. A. Am. 1, 600. SYN. Dolosus, aftūtus, callidus, fallax. V. Fallax.

subduco, xī, chum. Qua atam ventis liceat subducere claffem. V. A. 2 555. SYN. Sūbtržilo, aŭfero, tello, removeo.

suben, subivi & subii. Progrejsi subeunt luid, &c. Virg. An. 8, 125. SYN. Ingredior, renetro, intro, pervado, permeo: vel obeo: agredit, sūly icio: val sūdžinėu, fero, tolero, patior.

sūbjaceo. Subjacuit quam Pālladium, quam Vēsta, &c. Pr.

SYN. Subjicior, substernor.

zübigo, sübegi, sübactum.

ārvīnā pīnguī subiguntque în cote secures. Virg. Æn. 7, 627. SYN. Sūbjicio, sūbjugo, domo: vel cogo, adigo: vel tero, attero, astčro, extenŭo, minŭo: wel mollio, emollio.

sūbjīcio, sūbjēci, sūbjēctūm.

Quantum vēre novē viridīs sē sūbjītīt alnūs. V. Ecl. 10, 74. SYN. Substērno, sūbmītto, sūbdo, sūppono, sūbjūngo, sübigo. subinde. Si dicet rette primum gandere subinde. Hor. Ep. 1, 8, 15.

SYN. Deīndě, vel læpiŭs.

subito. alitis în parva subito collectă figurăm. Virg. An. 12, 862 SYN. Statim, repente, protinus, confestim, extemplo. V. Statim. zübitus. Tum vero Aneas subitis exterritus umbris. Virg. A. 4. 571.

SYN. Repentinus, împrovisus, inopinus, celer, velox, feftinus, atüs.

sūhjūgo, as,—C onfossos animo, quoque subjugat bostos. Cl. 6. C. Hon. 249. SYN. Vīnco, devinco, debeilo, domo, subigo, supero. PHR. Sub jur mītto. V. Debello.

anblatus .-- V cat et sublatus ad ætbera clamor. Virg. Æn. 2, 338. SYN. Elatus, erectus.

sūblevo, as. Canstantes socias, et terra sublevat ipsum. Virg. Æp. 10. 821. SYN. Levo, alievo, juvo, adjuvo: vel sūrrigo, erigo: vel minuo, icminŭo.

sublimis. Sublimes in equis redeunt pacemque reportant. Virg. Æn. 7, 28; SYN. Āltus, ēxcēlsus; ērēctus, ingēns, procerus. V. Altus. sūbmērgo, mērsī, sūm. SYN. Mērgo, īmmērgo, dēmērgo. V. Margo.

submitto, isi, ilsum. SYN. Subjicio, subdo, vel abjicio, deprimo: vel sūbjūgo, domo, supero.

submotus. Hic pelunca fuit raffo submota recejen. V. Ra. 8, 193.

SYN. Remotus, vel depulsus,

sūbmovžo, movī, motūm. Sūbmoviči ācčano, či sī quem čatēntā tlagarim, V. Æn. 7, 226. SYN. Removčo, vel dēpēlia.

suborno. Subornāt, capitur illi, spērat nuptias. (Iamb.)

SYN. Infiruo, paro: vel orno: vel corrumpo, sollacito.

subrepo, repsī. Blāndā guies wiefis fūrtīm sūbrepik čedlīs, Qv. F. 3, 19.

SYN. Irrepo, illabor, me insinuo.

subrīdeo, sī. ād quem subrīdens missā Mēzensius īrā, V. Æn. 10, 742.

SYN. Artideo. V. Rideo.

sūbrīpio, tiī, rēptūm. Crīminā sūnt bedlīs sūbrīpiendā pātris, Ov. Ep. 11,66. SYN. Fürör, rapio.

sūbrutus. Subruta fallacī servat welligia limo, St.

SYN. Dīrūtus, vel effcisus,

sübicrībo. Nīwē pricor māgai sūbicrībūtē Casārīs īra, Ov. Tr. 1, 2. 3. SYN. Sūbsigno; vel annuo, concedo; sel aisentior, probo, comprebo, approbo.

subsequor, eris. Vix ego leciicam subsequar, ille feret, Mart. 3, 46, 4.

. SYN. Insequor, consequor, sequor. V. Sequer.

su beidium. Subsidiis auffi, pars altera promere ferrum, Juv. 15. 73.

SYN. Auxilium, levamen, juvamen, suppetia, praesidium. V. Auxilium. subsido, sēdī Sibsīdunt unda, tumidumque sub axe tonantī. V. Æ. 5, 820. SYN. Resido, mē subdūco, dētumeico.

sūbsīlio, ūī. Nēc cūm sūbsīlīūnt īgnēs ād tētļā domērum, Luc. 2, 152. SYN. Ēxīlio, ētīgor, āttēlļor.

sūbsīsto, sūbstītī.—Reflucus ita sabstitit unda, V. Æn. 8, 87.

SYN. Substo, resisto. V. Meror.

substratus.—Si farte locus subftratus averno eft, L. 6, 746.

SYN. Sup ositus.

subterfugio, fugi. Ne subterfugias, puer, laberem. (Phal.)

SYN. Vīto, evīto, devīto, declīno, detrecho, fugio, effugio. spibterrāneus. effe aliquos mānes et subterrāneu regna, Juv. 2, 149.

SYN. Infernús. subtilis. Quælibet una animām nobis subtilis imāgo, Luc. 4, 751.

SYN. Tenuïs; val perípicax, sagax, solers, îngeniosus, îndustrius, soutus, gnarus, cautus, callidus, prudêns. V. Ingeniosus, Prud.us.

sūbtráho, sūbtrāxī, trāctum.—āpēttā tē sūbtrābē nofirē, V. Æ. 6, 465. SYN. Sūbdūco, sūbripio, sūftūror, aūfero, rapio, ēripio.

sūbvenio, veni. Sūbveniūnt čeūlis dirā cālīgine preļsīs, Ser.

SYN. Succurro, auxilio subeo, auxilior.

sūbvērto, tī, sūm. SYN. Deitruo, everto, tollo, deleo, sūbvērto. V. Everts. subūlcus. —tārdī vēnērē subūlcī, V. E. 10, 19.

EPITH. Sördidus, miser, égēnus, läcer, fortidus, tardus. PHR. Stura cuftos.

aubūrbānus, Rārā subūrbāna indietis comes ire Latinis, H. Ep. 15.75, 76. PHR. Urbī vicinus, propior.

sūccēdo, sūccēisī.—nospris sūccēdē pēnātībās bēji ēs, V. Æ. 8, 123. SYN. Sūbēo: val sūbstituor, āltērius in locum sūmmīttor, āltērius B-

cum occupo: wel accido, evenio, contingo, cuco.
successis, üs. SYN. Eventüs, exitis, casis, eventă, orum. BPITH. Fê-

successis, its. 5 N. extitis, exitis, exitis, eventus, oventus, infelix. Belln. Petlix, profipër, faufitis, optalis, fperatis, expectatis, infelix. Belln. Petspera, vel fausia sors, fortuna. Secundus, vel fortunatis casus, exitis-Fausia rerum eventa, V. Ferum: secundo. elienin, a nar - Clinde Speit : Argust waler, eite, En V. Annyn SYN, Clark Glands

29. cit το δε του το περί του Περίου , Οτ. Ερ. 13, 24. SYN. Let' 1, του Ιστιου Ιού.

st cien, a natur de la resta de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia del la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia del la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia de la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la comencia del la

. . ... Projekti i francisch Traffic (M. ...) ar II i, V. . E.a. 9, 433. SYN, Schier, tachier, et fil a

SYN. Sus enines merte semme V. . zwei -

paces. Seratefers er frage, er f. J. J. B. Be & St. V. G. 2, 20. SYN, Homen and Fifth Players, validas, states, deles, is come. Prik. Egitto altric.

eller . . . . , Elli, Erin . Granner in Torg . . et II Im reletite I-bei, Luc. 6, qu. SYN, Cychin than I am

61888, 18. 2 (12. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. Virg. G. 2, 25. SYN. Trine a real resulting valles. EPITH, Acute, long, this, curs, preside, preside, references of preside, preside, and resulting the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the state of the

SYN. Destar, de Cio. Fril. Sifliem mitte, fande. Sudere mitt pintadir, mied., Sai epolaids iti minot, fluit, Hamitar, VERS. Saine in film in log in the Golddis tot? manebat dorpte sach, in rien politic, it is in hand him notatt. Frieddague exangles it sluids gutta pir inife. Fefreinbal Cip id eblice. Eque caellite Reciffi. Maniutulisis sus little. Suelr fie titneligue gavie. Siggigue ferficis Steor it. Cid in die eul'r, ged'ri palite obie. Immunele eite C.4 maient. Gib eile er urt is Perfedit thel pelrepens corpore sed r. Tee einglie gode l'aguirun. Cro er aithelitus airus, artalaue Gra einifit sidurft ift ludique rivis. Occupat biselede sudor mihi frigiaus attis, Cr. r. league e. unit mariel fe ; et regettæ.

ete n. iben.-Temari plate feite in elitpite, V. Z. a. 458. EPITH, Silius, na fore, efitrus, frigitus, ciliares, tepers, pinguis, tumans, filliam, fleens, auffvus, subatis, repentinus, anhelus, immirdut, i., bus, liegus. PHR. Santris humbr, guttæ, ros, later. Sallita

himur, light, Fluins de eige etet. V. Sada. sidim, I versien natifalise eine. Er. V. Ha. 8, 520.

SYN, Strending, PHR, Transeat info sine nube dies, ftent Tele vielle Ponat et in eleco melleter unit minas. V. Swenie.

falleo, fuevi, fue am .- quen elegat fueve at ever, Prud. V. Soles. Allecto.

foccis. be ia n'earde parar fietar efentliese mmis, Lucan. 1, 325. SYN. Affacti's, collustils, solitifs.

sifficio, feci. Erffi i't Erebi elife elefferille Gete, V. G. 2. 191. SYN. Saifs ift, set lift, abinde ift i amplius, insuper, haud gafequen ift orus: eri præbén, ministre.

sātiio, is, itūm. ignitus ett. die tierāt tigiiri ficilit, Luc. 2, 1037. SYN, Funnigo, inounto. V. Odma.

WEST.

Ťű:

sū! sū!

Ē:

• süH

### SUF. SUL. SUM. SUP. 683

us, us. SYN. Suffimen, suffimentum, odoramen, odoramentum ires: fūsus, Incensus odor. o, as. Suffocent animam dira wenena tuam, Ovid. N. Præfoco, animam intercludo. V. Strangulo. gör, ārīs. čādēm profēctē quæque sūffrāgābītur. (Iamb.) N. Făveo, vel fero suffragiă. igium. Tempus erat, cum te gemina suffragia terra, Pl. 'N. Judicium : vel consensus : vel tavor. ido, ŭdī, ūsūm. SYN. Infundo, infpērgo, pērfundo. sus. Trīstior ēt lācrymīs oculos suffusa nitēntēs, V. Æn. 1, 279. 'N. Infūsus, Inspersus. ro, gelsī, gestum. Vīrg ča sugg čritur coffis undantis abenī, V. A. 7, 463. 'N. Sūbjicio; vel sūppedito, sūfficio. sūxī. Mārte satos fcīres, timor abjuit, ubera sugunt, O. F. 2, 419. N. Exsugo. PHR. Succum ore, labris haurio, traho, extraho, ex-, as. Sulcare terram, læsa quæ fruges suas. (Iamb.) Sen. N. Proscindo. PHR. Sulcos infindo, imprimo, infigo, inscribo, gno, dūco, prodūco, protraho. is. Deposuit sulcis, bic firpes obruit arvo, V. G. 2, 24. PITH. Longus, rectus, profundus, curvus, ductus, fililis, dividuus, erealis. PHR. Sulci culmina, aggeres. Telluris aratæ sulci. Voěrě ductus, înfixus. VERS. Tellurem těnui suspenděrě sulco. no, onis .- Hofpes sulmonis aquosi, Ovid. Urbs non procul a Roma, ubi itus Ovidius. EPITH. Riguus, aquosus, ūdus. hur vris .- ēt lātē cīrcum loca sulpbure fumant, V. Æ. 2, 698. PITH. Vīvāx, vīvūm, ārdēns, calidum, fumāns, odorum, graveons. flavum, pingue. PHR. Sulphuris ignis, ödor, aura Sulphuă vis. Sulphure inductus, illitus, circumlitus. VERS. Late locă sulnure fumant, Exiguis ardelcunt sulphura flammis. Admotas rapiunt vacia sulphura flammas. De calido sulphure fumat aqua. hureus. Sulpburea Nar albus aqua, fontolque Velini, V. A. 7, 517. HR. Sülphúre mīxtus, vel fumans. SYN. Existo, exto, vivo; vel habito, versor, moror, dego, manco. ERS. Quæ regio anchisen, quis habet locus. ımus. SYN. Maximus; vel altīfsimus, fuprēmus: vel extremus. o, sumpsī, ptum-animum censoris sumet bonefli, H. Ep, 2, 2, 100. YN. Capio, assumo, accipio, vel lego, eligo, vel airogo, vendico, atĭbŭo. ptuosus. Non sumptu isa blandier befina. (Alcaic.) H. Od. 3, 23, 8. YN. Māgnīfīcus, splēndidus, superbus. iptus, ūs. Vām negue Pērāmidūm sūmptūs ād sīderā dūctī, Pr. 5, 2, 19. YN Impensa, æ, impendium. EPITH. Profusus, magnus, dives, proizdis, immensus, ingens, infinitus, magnificus, superbus, tenuis, parvös, ēxiguns. pēllex ectilis. Quod conflat decies tibi non spēciosa supellex, M. 3, 62, 3. PITH. Pretiosa, splendida, dives, opulenta, superba, magnifica, pul-:hra, vīlis, cūrta, sordida, laūta, munda, exculta. er. - famā super æthera notus, Virg. Æn. 1, 379. SYN. Supra, desuper sugerne, vel de. e. Třdkržaíja



refto, supersum. V. Vinco, Excello. superpositus. egra superposita membra fovere manu, Ov. Ep. 21, eca. SYN. Impositus, aggestus, additus. superftes, ftitis. et miliore eui parte superfies eris, Mart. 10, 2, 8. SYN. Salvus, incolumis, sofpes, vel reliquus. superfititio, onis. Vana upperfitiu veterum, &c. Virg. Æn. 8, 187. EPITH. Anilis, rīdendā, amens, cæca, vana, īnsana; inanis, fillta, improba. PHR. Vana, inanis, falsa ieliigio. Vani ritus. Stulte relligionis amor, vel inané comméntum. Sibi que variis finait simulassa figuris. Crédula corda fatigans. V. Idololatria. supērstitiosus. Supērstitiosus bic quidem est, &c. (lamb.) PHR. Quem ludit, vel fallit vana experstitio. supersum, superes, supereft, superfuit. Auxilioque urbes itale, populique supersunt, V. An. 11, 420. SYN. Sum super, supera, resto, bum reliquus, sum superstes. supervacuus. Mitte supervacuos bonores. (Dactyl. Troch.) Hor. Od. 2, 30. SYN. Inūtilis, inanis, vanus. săpērvėnio, vēnī, vēntūm. Grātā supērvēnīt quæ non spērābītur korā, Hor. Ep. 1, 4, 14. supērvolīte. Infēlīz suā tēslā supērvolītavēnt alīs, V. Ecl. 6, 81. supērvolo, as. īlle aftu subit, ac tremebunda supērvelat bafta, V. Æ. 10, 522. SYN. Supērvolito. supinus .- cubat in faciem, mox deinde supinus, Juv. 3, 280. SYN. Resupinus, reclinis, resupinatus, proftratus, recumbens, inversuppedito. Suppedita mibi tela, vadis liventis averni. S. SYN. Sufficio, suggero, præbeo, ministro. stoppetiæ, arum. Qui dare suppetias modo ne fiducia cesset. SYN. Subsidium, auxilium. V. Auxilium. sūppěto, is. Paupër ënim non est, cui rerum suppětit usus, Hot. Ep. 1, 12, 4. SYN. Præsto süm, adsüm: süsticio. supplētus. Sēd negue supplētis censtabet slamma lucernis, Prop. 4, 9, 17. SYN. Repletus, Impletus, completus. supplex, icic. Supplicibus supera votis, &c. V. Æn. 3, 439. SYN. Abjectus, jacens, predratus, submifeus, wel orans, rogans. suppliciter. Suppliciter vererans demilio imine Turnis, V. A.n. 12, 220. SYN. Abjecte, demīlsē. PfiR. Supplice voce. Supplicibus votis. supolico. arida nec duet; eupplicat berba Joui, Tibul. 7, 26. SYN. Deprecor, supplex accedo, oro, rogo, precor. V. Precor, & Genne sippliciin. Suppli. ia badiu um les illis, &c. V. 4, 383. SYN. Tormentum, pæna, cruciatus. EPITH. Acerbum, summum, fupremum, debitum, juftum, iniquam, ferum, crudele, dirum, durum. sævum, atrox, immane, horrendiim, intolerabile, grave, trifte. afperum, exquisitum, infume, funefbim, ferale, lethale, acre, violentum, īnandītum. PHR. Genus missrabile prenæ. Scelerum vinden, vel ultrīx pænā. Tūrpēs reorum pænæ, vel c uciātūs. Pænīrūm genus imne. Fūnēstā sors. Laniātus esserus. Sævī cruciātūs horror. VERS. Im-

meritis suprema parantur Supplicia, iniuftaque manent pla facta dolores.

V. Pæ•a. suppono, posii, positum. mindeabilis. Seilieit ur per vim non eft superabilis ulli, Ov. Tr. 5, 8, 21.

SYN. Süperandus.

auperbia. Faftus inift palchris, sequiturque superbia firmam, O. F. I. 410 SYN. Faftus, ambitio. EPITH. Elata, tumida, tumens, turgida, vanteež. vana, inanis, truculenta, proterva, iniqua, maligna, gravia, impenesa violenti, însana, vesană, stolida, demens, învita, damnosă, ano gans, impudėns, temeraria, audax. PHR. Superbus, vantoses, im-nis, fakus, tumor. Fastus vėsania. Inanis gloria, jactantia. Tumida mientis fastus, Mentis elatæ tumor. Elatus, superbus animus. Elati, ma ni, tumidi, superbi, vel tumentes fpiritus, animi. Ventoso time. da flatu, ventoso clata superbia fastu. Fræni impatiens. Regi indecilit. Yane (Onjundla superbia luxu. Vitium rebus solenne secundis. VERS. Neicis dominæfaftidia Romæ. Ponite inflatos, tumidolque vultus. Tes-มมานิกา dominum pone stipercilium. A nothris procuil eft omnis veiicilihellis. Musă nec însano syrmate noftră tumet. Ubi nota iplum Veficam pre tunore frue tumide & elato scribendi genereusurpari. V. Ambitio, & Superbia. al nerbio, is .- tumefocia superbiat umbria libris, Prop. 4, 1, 63.

SYN. Insoleico, glorior. PHR. Animo, vel animis efferor. Faftu tumes, tumelco, turgelco, întumelco. Pectora faltu plena gero. Altos ipiritis wel animos gero. Pectora, wel corda fastus habet, polaidet, inflat. Caput emlo effert, erigit. Elata fionte superbit. Sublatia superciliis alios sperate, despicere. Cervicem elatam gérit. Dotes oftentare suas. Eximum actare genus. Proavosque potentes jactitat. Verbis immodicis, superbis, se extollere. Se ferre in aftra, ferre polo. Tollere vertice criftas, Tument pēctora fastu. Habet maicsuada superbia mentem. VERS. Ventoso carallit quas vānā superbiā flātu. Ambitjo tumidos nimium fācit atque ieroces. Dum niniam vano tumefactus nomine gaudes Ne quis nimium nēbūs sūblātā sēcundīs Collā gērāt. Laudātās homīnī volucrīs Junonia pēnnās explicat, et forma mūta superbit avis. V. Superbus.

pennas expiteat, et forma muta superott avia. v. Superous. Elpērbūs. Quēs īllī bēllē prēfūgēs ēgērē sūpērbē, V. Æn. 8, 118. SYN. Ārrēgāns, Imperiosus, āmbitiosus. PHR. Inānī fāstu tumēm, tümidus, tumefactus, turgidus, turgens, elatus, sublimis, insolens, ferox, audax, temerarius. Vano tumidus præcordia fastu. Animis elasús. Cui superba mens. Quem superbia demens inflat. Pēctŏrā fāltā Plena gerens. Turgida corda gerens. Elata fronte superbus. Colo ci-Laudato pavone superbior. Fastus inest illi, sequipīta ārdŭă töllēns. tūrque superbiá formam. Fastuque superbus emicat. Nimium gaudeas popiilīrībus aurīs. V. Superbia, & Ambitiofus.

superciiinm. Hirsūtūmque supercilium, Sc. V. Ecl. 7, 34.

EPITH. Hīrsūtūm, trifle, severum, grave, superbum, contractum, minak, clatum, terribile, ardium, tiux, atrum. VERS. Nunc Storca tandem Pone supercilia. Ecce superciliis mihi Jupiter annuit atris. Truedlentă minăci Fronte superciliă attollit. Si cum magnis virtutibus affers Grande superciffum. Fro vertice, ecce supercilio elivosi tramitis und im čiicit. Virg.

acpereminco .- gradien jue deas supereminet omnes, V. A. 1, 905. SYN. Supere nico, exupero, supero, emico, sum supra: vel excello. PHR. Căpăt tollo, effero înter. VERS. Victorque viros supereminet omnes. Tose catervis Vertitur in mediis, it toto vertice iupra eft. Vērum hæc tantum alfas inter caput extulit urbes, Quantum leuta so ent inter viburna cuprelsi.

et pero, as. umija solus painta superabut ateftes, V. P.a. 5, 529.

SYN. Vinco, subigo: val przeho, Excello: vel alcendo, confeendo, vel refto, supersum. V. Vinco, Excello. superpositus. egra superposita membra fovere manu, Ov. Ep. 21, CCp. SYN. Impositus, aggestus, additus. auperftes, ftitis. et mel fore ed i parte superfies eris, Mart. 10, 2, 8. SYN. Sālvūs, īncolumis, sospes, vel reliquus. superftitio, onis. Vand upperftitu odterum, &c. Virg. Æn. 8, 187. EPITH. Anilis, ridenda, amens, czeca, vana, insana; inanis, finita, Improba. PHR. Vana, inanis, falsa ielligio. Vani ritus. Stulte relligionis amor, vel inane commentum. Sibi que variis finait simulaces figuris. Credula corda fatigans. V. Idololatria. superstitiosus. Superstitiosus bic quidem eft, &c. (lamb.) PHR. Quem ludit, vel fallit vana superstitio. supērsum, superes, superest, superfuit. Aūxilioque ūrbēs italæ, populique supersunt, V. Æn. 11, 420. SYN. Sum super, supera, refto, tum reliquus, sum superftes. supērvacuus. Mitte supērvacus boneres. (Dactyl. Troch.) Hor. Od. 2. 20. SYN. Inūtilis, inānis, vanus. supērvēnio, vēnī, vēntum. Grată superveniet que non sperabitur kora, Hor. Ep. 1, 4, 14. aŭpērvolito. Infelix sua teela supervolitaverit alis, V. Ecl. 6, 81. supērvolo, as. ille aftu subit, ac trēmebunda supervellat bafta, V. A. 10, 522. SYN. Süpērvolito. supinus .- cubat in faciem, mox deinde supinue, Juv. 3, 280. SYN. Resupinus, reclinis, resupinatus, profiratus, recumbens, Inversūppēdīto. Sūppēdītā milbī tēlā, vādīs līvēntis avērnī, S. SYN. Sufficio, suggero, præbeo, ministro. suppetia, arum. Qui dare imppetias mode ne fiducia cefiet. SYN. Subsidium, auxilium. V. Auxilium. suppeto, is. Pauper enim non eft, cui rerum suppetit usus, Hor. Ep. 1, 12,4. SYN. Præsto sum, adsum: sufficio. supyletus. Sed neque suppletis cenflabet flamma lucernis, Prop. 4, 9, 17. SYN. Repletus, Impletus, completus. sūi plex, icic. Supplicibus supera votis, &c. V. Æn. 3, 430. SYN. Abjectus, jacens, proftratus, submileus, vel orans, rogans. alippliciter. Suppliciter vererans demilia imine Turmis, V. A.n. 12, 220, SYN. Abjecte, demīsse. PHR. Supplice voce. Supplicibus votis. supplico. arida nec dueto supplicat berba Joui, Tibul. 7, 26. SYN. Deprecor, supplex accedo, oro, rogo, precor. V. Precor. S' Genne si ppliciian. Suppli i i bausu um leifulis, Sc. V. 4, 383. SYN. Tormentum, pæna, cruciatus. EPITH. Acerbum, summum. fupremum, debitum, juftum, iniquam, ferum, crudele, diriim, durum. sævum, atrox, îmmane, horrendim, întolerabile, grave, trifte, aspirum, exquisitum, infame, funeftum, ferale, lethale, acre, violentum, īnandītum. PHR. Genus miserabile ponæ. Scelerum vinder, vel ultrīx pænā. Tūrpēs tögrūm pænæ, sed ceŭciātūs. Pænīrūm genus mnā. Fūnēstā sors. Lāniātūs ēstērus. Særī crūciātūs horror. VERS. im-

meritis suprema parantur Supplicia, injuftique manent pla facta dolores.

V. Pæna. slippono, posii, positum. Falen mataris quifquam suppendt arifiis, Virg. G. 1. 348. SYN. Pono, vei submitto.

suppositus. Trangio suppositos, et gaudia wetaque sape, for. 6, 6es. SYN. Suppostus, subjectus, subditus.

supprimo, prefsi, prefsum. SYN. Occulto, abdo. subdico. ed dick sedo, placo. V. Abdo.

lu: 13. Elli carallus supra cățăt aflicit imber, Virg. Æn. 5, 10. Tirrā suprā quæ se sunt, concuitt omnia meta, Luc. 5, 552. SYN. Super, vol desuper.

fur enius. Jura, dies regnis illa suprema fuit, Ov. Faft. 2, 852. . Fiebant, it cineri ingrato suprema forebant, Virg. A. 6, 213. SYN. Summus, ultimus, extremus.

sūrcilis. Pāmāque et alcinii sylvæ nēc sūrculus idem, Virg. G. 2, 87. SYN. Ramulus, frutices, germen. V. Ramus.

sērdis, a, ūm. PHR. Sūrdīs aurībūs. V. Preces non audio. sūrzo, sūrrēxī. Pificiā jūmque dies prīmā sūrgēbāt čoo, V. A., 588.

SYN. Alsurgo, consurgo, insurgo. PHR. Me, vel corpus tollo, attoll, le o. effero, erizo. Humo membra levare, tollere humo. VERS. Ter in Tetellens cubitoque innixă levavit. Tollit se arrectum quadrupes.

Sa ge, e li Sie. PHR. Strato, wel toro surgo. E ftratis surgo, consurgo E stratīs corpus, membra, vel artus corripio. È tepido tollere membra cubili. V. Sommum excutio, & Letto furgo.

sūrrigo, is .- třiidem ör a sorant, tot surrigi: aares, V. A. 4. 182. SYN. Subrigo, erigo, extollo, attollo.

sūrrīpio, ŭī, ēp:ūm. Sūrripierē virās, &c. Pet. A. SYN. Fūror, rapio, eripio, subduco.

sus, suis .- Fret enim subito sus borridus, atraque tigris, V. G. 4, 407. SYN. Porcus, porca. EPITH. Immundus, foedus, turpis, sordidu, lŭtulentus, cænosus, obscænus, pinguis, tardus, ignavus, lentus, grivis, V. Porcus. setocus, setiger, hispidus : luto se volutars.

snicipio, sulcepi, ptum.-mei ligatas sufcipe causam, Ovid. SYN. Excipio, recipio, admitto, vel aggredior, adorior, ordior, inci-

pio. VERS. Res antiquæ landis ét artis ingredior. Nobile opus molin. Novēs ālsūrgēre in aūsūs. Novo tentāt molīmine vīres. V. Apprediz. & Incipio.

sulcito. - upītes sulcitāt ignes, Virg. Æn. 8, 410. SYN. Ex ito. V. Somnum excutio. Excito.

sufpendo, di, sum. Laurenti divo, et vitas fufpendere veffes, V. A. 12, 6. SYN. Fune in altum tille, erigo, effero: wel ftrangulo. PHR. Laques confiringere: vel innectere fauces. Aptare vincula collo. VERS. Laques collum nodatus amator, a trabe sublimi trifte pependit onus. Strangulo.

sūspēnsus. SVN. Sūblatis, ērēctiis, pēndēns, pēndulus; vel dubius, sollici-

tus, animi pendens, incertus, ancepa, ambiguus.

sulpicio, exi, ectum. Ameas ait, et faftigia sulpicit urbis, V. A. 1, 442. SYN. Sursum aspicio. V. Aspicio & Admiror.

ευίρικιο, onis.

Sufficioni Paris, ne credite, ladimur, inquit, Cur. Ne.

SYN. Conjectură, opinio, dubium. EPITH. Falsi, fallar, incerti, vērā, cērta, tācīta, prūdēns.

sulpicor, aris. et miser in tunica sulpicor effe virum, Prop. 2, 6, 14.

SYN. Auguror, conjicio, opinor, arbitror.

sulpīrium .- Sollicitus repetam tota sulpīria noete, Tibul. 3, 7, 29.

SYN. Gemitus, singultus, luctus, lamentum. EPITH. Ægrum, anxium, trifte, fædum, gemebundum, sedulum, mæstum, ftridulum. V. Suspiro. Gemitus. Fletus.

sulpiro. Te tenet, absentes alios sufpirat ameres, Tibull. 1, 6, 45.

SYN. Gemo. PHR. Sufpīria do, edo, duco, traho, mitto, emitto, tol-VERS. Sūspīrāns imoque trahens a pectore vocem. lo, jāsto. Ānxĭá pērvigilī ducīt suspīriā curā. Longīs singultībus īliā pulsāt. Suspīriā pectore ab îmo, Cura, dolorque trabit. Trifti pectore sulpiria rumpit. Sulpīria duxit ab îmo Pectore. Alsiduo renovans sulpīria planctu. Singultantem animam et sulpiria mælla trahentem. Triftiaque alsidue renovans sulpīria. Invenies aliquem qui me sulpīret ademptum, Carmina nēc sīccīs pērlēgāt īstā gēnīs. V. Gemo.

suffento. SYN. Alo, nutrio, pasco. V. Nutrio.

stiftinčo. ēdidit, ætbereos bumero quo suffinet orbes, V. Æn, 8, 137. SYN. Fero, gero: vel fulcio, sustento: vel tueor, defendo, propugno, vel tolero, patior.

sūttollo, ŭlī, sūblātum. SYN. Sublevo, attollo, erigo.

sŭsūrro. Tum sonus audītur gravior, traclimque susurrans, V. G. 4, 260. SYN. Mūrmuro, strepito, crepito. PHR. Susūrrūm edo, cičo. VERS. Placidas immūrmurat undā susūrrīs. Querulo cadīt undā susūrro. Soposifcios tenui ftridore susurros unda ciet, Ārgūto strepitant mūrmirē Sībilat mollī sylva susurro. Et Zephyro nemus omne dabat spirante susurros. Unda levi somnum suadebit inīre susurro. Val Tacitas aŭribūs committere votes. Occulto crimen mandare susurio.

susurrus, I. Stridere secreta divisos aure susarros, Hot. Sat. 2, 8, 78. SYN. Mūrmur, strepitus, sonitus, sonus. EPITH. Lenis, levis, mollis, blandus, gratus, placidus, tenuis, somnifer soporifer, garrulus, argutus, que rulius, raucus, siuvialis. PHR. Ārgutus rīvī strepitus, vel furtī-væ murmura vocis. Tacitæ voces. V. Murmur, & Sujurro.

sūtilis. Sūtilis aptētur decies roja erinibus: ūt sic, Mart. 9, 95, 5.

SYN. Sūtus, consūtus,

sydus, eris .- polus dum sydera pafcet, V. Æn. 1, 612.

SYN. Aftrum, ftella. V. Aftra.

Syene. es. Urbs supra Alexandriam, juxta Nilum, in Ægypto, sub Trepico Cancri sita. EPITH. Exusta, cali'da, Nili'uca, Pharia, i. e. Ægyptia. Fusca, æstīvā, sitibūndā, ūstā, combūstā, æstistrā. PHR. Combūsta ardo: Syene. Cancro torrente perusta, exusta.

Sylla, æ, m. Civis Romanus, qui Mithridatem devicit, & Mario bellum intulit. Deposita Dictatura, privatus obiit. EPITH. Potens, fævus, trux,

cruentus, atrox, ferox, facundus, acer.

sylvă. Sylvārūmquë trēmor tā itā qui fraūdē sölēbāt, M. 5, 66, 5. SYN. Nemus, saltus, lūcus. EPITH. Nemorosa, viridis, virens, viridans, frondosa, frondea, frondens, comans, umbrosa, umbrifera, obscura, opāca, nigra, nigrans, cæca, atra, profunda, tacita, silens, secreta, arcana, anxia, densa, spa vesa, ampla, vasta, incidua, deserta, horrida, horrenda, sacră, antiquă, vetus, ve ustă, saxosă, încultă, asperă, fragosă, amenă, jūcunda, odorāta, myrtea, laurea. PHR. Sylvarum, vel nemorum secessus, recessus, sinus, latebræ, umbræ, dumēta, vireta. Nemorum saltus. Sūxosīs nemora alta jugis. Umbrosī nemoris latebræ. Socreta, abdita. Juga frondea sylvis. Saltus, et lustra ferarum. Ferarum deserta, recessus, dēviš tēttā. Loca opācīs redimīta sylvīs, arborībus loca consita, atboribus aขยะเขริ่ง

den Im temin. Bilva ribbite denna ; frequens arboribis. Denimbil dertum temin. Si,va eterica dumis. Nemus ventitibes aptim. Viditibes ventitibes aptim. Viditibes variantes ventite film. Libes giert formit it.es Siramilites incidut ger tanes. Quinnifie eiste mit. Nill vidilit fecti. Opnets ümbedet famie. VERS thet virtalet, filett sicht, nemis. Chi plürima frinchet troc, et ignöß-Boum int ein umbra. Sivaf in läte dümis atque illes nigrafford. quam ciari e'mrierirt ürdir. e states. Stregane montinis deift b to fiele. Ift ein i I butell comum, secretus ab emni Vice lin, n'in defitionet e la vis. E brente, et picetes et fionetien lieft ining. Vie it, cestile S l'a tiefe lieft. Lücks brat Lingo nunquim sichinin mes, this tim Chares countais lied rames, et gibels lite simmli S'l'e omerie Lies vinting siberat, niges l'itis ambri. Qui sia wieb a ter. " ". t in it it antalb gramen mittage attofena iftil Minliat said wind gerennit agum. Stat vetas et densa pranibiatie Nec liets.

#### DESCRIPTIO STLVE. en Sen. Tenb. a.

Svira capar ur', validique incurva feitecha. Auternum ermmer ir uder, fiet terrie null'e School Hale Ham brothe mirrore, Novel's fus habet, aut geftes Berete impachus ab ur a. Subter georg guier, rocquig e ficertia lervay Horrer, & evelo a pollet maia lucis image.

नी विकास स्थित । १९७४ व्याची देविका के सिकार, V. Ed. 10, 24.

V. Szg. 19. Glacific — Folio 1924 (Tagainathaire Orig

SYR, Amest in mitter in temtelvie, elbe us. PHR, Sylvie plate. Pife tall fife in Charft eineber Theftaus,

67 (V. E. 2017) - STAN & FEW DEEPS, Ch. V. E. 2, 10, 551.
SYN. ST. V. ST. ST. ST. C. ST.

gimpitente at malatite verb et giegititte effer, Hor. A. Poet, 14. SYN CT . . . V. 75 . a.

STA. C. SUN CI cir, simplicitis, pribirils. Integritis. EPITH. Viriginis absolute interference in the pribir PIR. As all clause. Sincipal simplex fraidis of life, excitofication makes will be supported by the pribir simplex of the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the pribir simplex will be supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported by the supported b Synnest miller. Pitelt elmy teltätte bande.

Creer a. In a et qui et. Cree et alle edite e, Mart. 8, ng. g. SYN. C. et al. Simpley, apperis. PHR. Fil let metelus. Pilleni milifur feile. Vera eimiffeitelt Nenas. Cuf einer" mine, velfinte, &. Bergen u. b. Came frema . D. eifelt I femile hallant. V. Apreceitat. 💏 Ēri. BĒ Trām rādā Di Cirilop ekuloti ir Heri. V. Birjo,

Spille, leifer regit, bei Dugereten for em. E mait Me. invangen, if Creme At 5 for real mode Andrew stander baset. EPITH, Amply, ph.

tens, il. .. pln ifs. imelara, firfix, millis, berigni,

Sprmi's 2005 Militare Conference of the committee of the committee of Martings, 40, 8, SYN, thelie, Polaff, Telgleum, mus aufereme Tog gebt. Ungin. bient magefiffelm, ging iebtm. PHR, bli if efemale vereit bumin.

cie, is. Nunc doimes qu'ibus în Getulis spriibus usi. V. A., 5, 192. Sinus & vada in mari Libyeo, ubi naves arenarum cumulis involvantur, & vaufragium (apo fastum. EPITH, Naufrägä, inhöfpitä, inviä, proceilosi, maubrea, infidä, ärenosa, vädosa, metäosa, horrenda, metuenda, fæva, Lībyca, Gētūlā, afrā. PHR. Syrtis vada cæcā. Dubium Libycæ Syrtis fratum. Navibus infida. Ratibus metuenda. VERS. Fecit arenoise per radă Syrtis îter. Înviă fert ratibus metuendă periculă Syrtis. Perque prosëllosës Syrtës, për së në Milër. In brëvit ët Syrtës Erget (misërabilë vīsū) illīdītaue vadīs, atque aggere eingit arene.

#### T.

Jabefacio, feci, factum. SYN. Extabefacio. PHR. Tabe conficio. ēxēdo, pērēdo, āttēntio, dēformo.

ēlla. V. Tabula. ērnā. Fīxā catenatæ siluīt compago tabernæ. Juv. 2, 304.

IVN. Caupona, popina. EPITH. Famosa, obleura, aperta, patene,

ordidă, Ebriă, lascivă, mădidă, bibulă, arcană, unctă, pinguis.

ēs. Hīc quōs dūrus amēr crūdēlī tābē pērēdīt. Virg. Æn. 6, 442. 3YN. Māctes, vel tābūm. EPITH. Pāllīdā, līvīdā, mortīfērā, fūnē**ā**ā, iorridă, horiendă, turpis, deformis, nigră, diră, pestiferă, cruentă, luridă, luens, fluida. PHR. Tābida, vel tābifica lues. VERS. Membrīs enit horrida tabes. Tinctaque mortifera tabe sagitta madet. Hos necat iMatu, funesta hos tabě věnění. Hic guős dürůs amor crudělí tabě pěēdĭt.

ēko, buī, Tābēscāt, neque se mājorī pauperiorum. Hor. Sat. 1, 1, 111. YN. Tabeo, contabelco, extabelco, languelco, langueo. PHR. Tabe ěrědor, conficior. V. Tabefacio.

dus .- Dābām, sābitē cum tā Idā membrīs. Virg. Æn. 3, 137.

YN, Măcer, măcilentăs, vel tabificus. PHR. Tabe languidus, exs. v. Macer.

ilă. exiguis tăbălis et gemmā fecerăt ūdā. Juv. 1, 68.

'HR. Tăbeilă: îmago. EPITH. Sectilis, pictă, ornată, decoră, polită, nunda, splendida, pendula, apellea, ab Apelle pietore.

im. — Sanie, taboque fluentes. Virg. A. 1, 487. YN. Sanies, tabes, EPITH. Corruptum, putre, fædum, crasum, cruen. im, atrum, turpe, nigrum, fluidum, trifte, concretum, luridum, peffirūm, putridūm, stillans. PHR. Stillantis tabī sanies. Vūlnere manans, Illans, fluens. V. Sanies.

irnus. Mons in Campaniá Italiæ, olivarum ferax. EPITH. Altus, ačrius, înguïs, viridis, magnus, excelsus, ölivifer.

0, di. Fingere qui non visa poteft, commissa tucere. Hor. Sat. 1, 4, 84.

YN. Sileo, coniiceo, obmutesco. V. Sileo. turnus. Qui sermone placet, tăciturnă silentiă vitêt. Ov. A. Am. 2, 505. YN. Mūtus, tacens, silens, tacitus: vel tranquillus, placidus. PHR

oquendi parcus. Amans silentia. is. Monstravit tacitas bosibus ille vias. Mart. 12, 60.

YN. Tacens, silens, mūtus, taciturnus: vel obleurus, latitans, abdiis, secretus, arcanus, vel omīsaus, prætermīsaus.

i. ardentes tadās alīi ad fāstīgi a jastānt, Vic. An. 9, 568.

EPITH. Pinguis, certi, 1824 SYN. Fax, lampas, lychnus, funale. pinea, cerata, fumans, corulca, teres. V. Far.

tardet. Mortem trat, 'tedet coli convend theri. Ving. Æn. 4, 451. SYN. Piget, pertæsum eft. PHR. Tædio, faftidio afficier. Jeine tædí siibe unt, capiunt. VERS. Mortem orat, tædet celi convenite IImdudum tædas exosa jügales. Si non pertæsum thalami, telepi fuiliet. Quos magni incopti pertæsum eft. Si to tanta tenent lad faitidia nodire. Nec tædia cepti ulla mei capiam. Tanti mez nue perunt tædia laudis. Ni refugis, tenuelque piget coenofcere cutas.

tadiim. Tanta mez si te ceperunt tedia laudis. N. G. 467. SYN. Faftidium, satietas, mæror, mæftitia. EPITH. Longim, inch īgnāvum, lan uidum, languens, acerbum, grave, trifte, moleftum.

tænărus, ī. in plurali Tænara. Tænarias etiam fauces, alta offia Ditis. Virg. Geor. 4, 467. Laconice promonterium : junta quod antrum of profundiffimum : Hine a Pais pro Inferorum aditu ulurpatur. Oppidum ibi fuit ejufdem meminis, viridi m more nobilitatum. PHR. Tænariæ fauces. Tænarium antrum. Ditis offi V. Infernus.

senia, ce. Aurum îngens coluber, fit longe tenia vitte. V. Æn. 7, 352-SYN. Rědimicilum: vitta. EPITH. Tenuis, longi. V. Vitta.

- Tages, is. Geni films, & nepes Jovis ; qui primus augurandi fcientiem das Etruf.cs. EPITH. Thuscus, Etheuscus, Tyrrhenus, a petrie ; artifets, solers, sagax, providus, pertus, prænuncius. PHR. Tyrrhenæ gents ărulper.
- Tagiis. Quā Togus auriferis pallet turbatus erents. Sil. 16, 559. Lust an a flavius, aureus arenas trabens, ut Poeta fabulantur. ten Ili pania pars. EPITH. Aureus, auratus, aurifer, aurifluus, die, pretiosas; Helperius, Iberus, i. e. Hifpanus. Tartelsiacus, a Tarteff. pido, micans, clarus, împiger, purpureus, auricolor, învidicsus, locuples épacus, metallifer. PHR. Divitis unda Tagi. Tagus fulvis invidiois aquis. Anro turbidus. Turbato sordidus auro Hermus, et Helperis qui sonat orbe Tagus. VERS. In mare proripitur Tagus auricoloritus : dis. Non Tartelsiacis illum satiaret arenis Tempestas pretiosa Tija V. Pacions.

tālāria, ium.—ēt | rīmum pedibus tālāria nēetit. Virg. Æn. 4, 239. EPITH. Levia, alata, auren. PHR. Pedibus nexa.

Tălaisio, onis. Quid si me jubilas Tălassionem. (Phal.) V. Hymen.

t lentum. Pribias emunsto lacrata Simone talentum. Hor. A. Peet. 233. EPITH. Magnum, Ingens. V. Aurum.

talis. Pendentefque genas et tales a pice rugas. Juv. 10, 193. SYN. Hīc, is: fantus.

talpa, æ. m. f. Aut öculis capti federe cubilia talpa. V. G. 1, 183. EPITH. Cxeus, niger, ater, vagus, errairs, timidus, aurītus. Oculis captus. Terram fodiens. Sub terra todiens cubile, fu lirem.

tamen. Hic tamen ille urlem Patavi, Ge. Virg. Æn. 1, 251. SYN. Attaren, verum.

Tanais, is Salite by perbureas glacies, Tanaimque nivalem. V. G. 4, 51". Fluvius Scytbiæ, Afiam ab Europa dividens. EPITH. Gelidiis, frigiati, præceps, rapidus, algens, rigens, nivalis, glacialis, fcythicus, a Sirina quos ailuit. PHR. Asiæque et terminus idem Europæ, mediæ dirina Safinia terræ. V. Fulvius.

Tin

Tanaquilla. Tarquinii Prifci uxor, fortitudine, & divinandi arte celebris.
PHR. Præscia fatorum Tanaquil.

tandem. SYN. Postremo, denique, demum.

tango, tetigī, tachum. Vētā tāmān tētigērē Dēse; &c. Ov. Met. 4, 164.

SYN. Attingo, trācho, attrācho, cēntingo; vel firidim, leviter āttingo, pēthringo, dēlībo; vel moveo, commoveo. PHR. Mānībūs contingere. VERS. Mānībūs jām tangēret æquīs, āttrāchārē nēfās, dēnēc mē flumine vīvo ābluero. Cāpē sāxā mānū.

tantăieus. Tantalea poterit tradere poma manu. Prop. 2, 1, 66.

SYN. Tantalicus.

Tāntālids. Tāntālēs, ūt fāma ēft, tætā förmīdimē förpens. Ovid.
Jovis filius, Rex Pbrygia, vel, ut alii referunt, Corinbis. Cum Deos condivio excepiffet, ut eorum divinitatem experiretur, Polopam filium, membratim difacerpium, iis epulandum apposuit. Hane inhumanitatem Dii agnovāre, Tanta-sumque ad inferos detrustrunt, nhi perpetina famt ac fiti torquetur, in medio sur vio mento tenus fedēns, cujus aqua, cum bibere vule, idabuniur; babensque antos pomum ex arbore pendens, quod captatismum ejus sugit. EPITH. Šītīēns, sītībūndūs, īnsēlīx, mīsēr, fāmelīcūs, būrtātūs, crūdēlīs, fērūs, gārrūlūs, proditor, īnsīdūs, īmmītīs, atrox; Phrygīūs, Phryx. PHR. Pēlopīs pātēr, pāvēns. Phrygīūs, gārrūlūs sēnēz. VERS. In āmnē mēdī saucībūs sīccīs sēnēx Sēcītātū ūndās; āblūs mēntūm lātēx; sīdēmquē cūm sām spē decēptō dēdīt, Pērīt tindā: in drē pomā dēstītūūnt fāmēm. Quarīt aquās in aquis, ēt pomā sūgācīs cāptāt Tāntālūs. Ārēt mēdsīs tācītī vūlgāto in ūndīs, Pēmāquē qos māllē tēmpotē tāngāt, hābēt. Fālē lāeēs, vel sūgācēs ābscēdūnt ūndæ; quaeque īmmīnēt ēstūgīt ārbōr. Īn mēdīs Tāntālūs āmnē sītīt. Heti mīsēr in mēdīs sītūstrā qūī cāptāt tāndās. Tībīt Tāntālīs nūlīs pēprēndēnnīt āquæ, quæque īmmīnēt ēstūgīt ārbōr. Pōmā pātēr Pēlopīs præēntāt quaexīt, ēt īdēm Sēmpēs ēgēt

tapētes, am, fing. Tšpēs, ētis.

infrātās öfico alipāta, pietifqui tapāts. Ving. Āšn. 7, 247.

SYN. Tāpētā, vel tāpētā, a fing. tāpētām, & tāpētē: atīleā, pēriftrās mātā, ftrāgūlā, ftrātā. EPITH. Pietī, pictūrāt, pūrpūrēl, ēxquīsītī, pūlchrī, prētīosī, māgnifīcī, fplēndīdī, vārīātī, āsyrīī, Bābylönīcī, Bārbārcī, a Barbaria in Africa: Phrygūr, a Phrygūr, a Tyra arbe; Āttālieī, ab Attalo Rege Afae, cerum inventore: Bēlgīcī, Plāndriācī, a Belegio feu Fandria. PHR. Mūltīplīcī colorē vārīātī, dīffinctī. Mīnā ārtē, doctā minū pīctī, lāborātī, gontēxtī. Leti Bārbārīcā laborātī. Grāvēs auro. Vārīīs spirāntēs sīgūrīs. VERS. Bārbārīcā laborātī. Grāvēs pīctīsquē tāpētīs. Aŭro ēmūnītē toros, āltosque infērrē tāpētās, Pictū-

rātīs dīvēs Brūxēlla tapētīs. tārdīpēs, edis. Scrīpras tardīpādī Dēo datūrām. (Phal. Cat. 34, 7.)

SYN. Tardus, lentus.

liquidis, semper abundat aquis.

tārdo. Tārdātur, carēque önerī timēt, omnie iecum. V. Æn. 11, 550. SYN. Mörör, retardo, remotor; moram affero.

tārdus. Dēsidiā tārdās ēt mūhā frīgorē pīnguēs. Juv. 4, 44. SYN. Lēntus: pīger, īgnāvus. Metapb. Hēbes, stupidus.

Tarpeius mons. V. Capitolium.

Tarquinius. Duo fuerunt bujus nominis Reges apud Romanos, quorum prior Priscus dielus est, alzer vere Superbus. Hic ultimus Romanorum Rex fuit, 2 X x 2 populo puljus, quod filius ejus Sentau Tarquiluius Lucresia vin builf. EPITH. Superbus, injustus, diriis, impiue, fertie, generosis, nes, magnanimus. VERS. Ultima Tarquinius Romanm gentis hibebila nă, vir înjustăs, förtis ăd armă tămên.

tirë. Tartartas tilan ude, alta aftic Diers. Virg. 2, 667. SYN. Infernus, tantribs. V. Informus.

Tartarus. Tartarus beriffire eruetain, &c. Luc. 5, 1025.

Tartara, in plur.-ta tum radice in Tartara tendit. V. R.n. 4. 446. Lieus inferorum prefundiffinus, in que nocentes punimmur. Sumitur print

Inferno. V. Infernus.

- 1. Taurus. Theu quim pingui macer eft mibi taurus in ares. V. Ed. 2. 100 SYN. Iuveneus, bos. EPITH. Tadomitus, furiante, ferox, acer, ic lator, fortis, miner, trux, validus, torvus, faribundus, corniger, funts, ripidus, turbidus, tumens, durus, segnis, horridite, fügir, sprisi PHR. Cornicus dens. Mügitü horrificans conlum. Fronte mine-Terrificis mugitibus sera complens, ermenti dux, ductor. ludens pugnæ, pedibus qui fpargit arenam. Primo taurus detrechit irini Post venit affueto mollie ad arva jugo. Duro fumat sob vomere tains. Front tauri metuenga minacis. V. Bes.
- 2. Taurus. Mons Afia, qui ab India, per Scytbiam, in Ciliciam ufque pratenttur, variaque subinde nomina fortitur. EPITH. Scythicus, quie per Sculien extenditur. Frigidus, gelious, nivaits, altus, Zerina, celaus, excelus, siblīmis, ārduus. V. Mons.
- 3. Taurus. Taurus et atrais operit jam cornibus annum, Virg. Signer calefte, qued Sel intrat menfe Aprili. Hune fubulantur effe Taurum fub am &litefeens Jupiter Europam rapuit. EPITH. Micane, radiane. PHR. Toui signum, ad aftrum. Lucidus Europa vēctor.

taxus. EPITH. Noxia, nucens, funefta, lethliera, lethails, feralle, funrea, triftis, venencea, amara, inimica, baccifera. PHR. Taxis moi

mětuenda. Amantes fragora taxi.

Taygetus, & in plurali Taygeta, orum. Taygetiene came. Vice. Han Laconia, juxta Spartem, Coftori & Polluci facer. EPITH. Gelidlis, ilem, virens, viridis, arduiis, summus,

te. Te venieme die, te decedeme canebat. Virg. Georg. 4, 466.

fectum. EPITH. Arduum, celsum, altum, sublime, excelsum, laguistis. PHR. Tecti culmen, fastīgium, apex, verter. Summī fastīgia tett. VERS. Sümmique ferit laquearia tecti. Turrim in pracipiti fiante, summilque sub aftra eductam tectis. V. Domas.

tectus, a, um. SYN. Obtectus, contectus, opertus, adopertus, cooperus,

vēlātus; obductus, vēftītus: vel occultus, latens, obicuris.

tecum. De grege non ausim quicquam deponere tecum. V. Bcl. 3, 32. PHR. Tecum una. Tecum simul.

tego, texī, clum. Sīt tibi terrā levīs, mollīgue tegaris arena. Hor. SYN. Obtěgo, contěgo, opěrio, aděpěrio, coupěrio, velo, obduco, vestie: vel occulto: vel protego, tueor, excuso.

tegmen, inis. Tegmina tuta cavant capitum, Ge. Virg. Acn. 7, 622. SYN. Tegumen, tegumentum, velamen, velamentum, veftis, amidu, īnvölucrūm, öpērcülūm. V. Vellis.

tegulă. ültimăs ardebît quem tegulă solă tătur. [uv. e. 201.

EPITH. Cocta, dūra, levis, cava, concava, coctilis. tela. Laisares viduas pendula tela manus. Ov. Ep. 1, 20.

EPITH, Tenuis, textilis, subtilis: Phatia, Memphilis,

i. e. Ægyptica; Achaineola; i. e. Perfica; Babylonia, Alsyria, Lydia, a populis telæ texendæ peritis; Idmonia, ab Arachne: Palladia, a Blinerva-PHR. Stāmină tele. VERS. Stāntes rādio pērcūrtērē tēlās, Teneii tēlās discreverāt auro. In the sollicitās urgēt vēlāmina tēlās. Pērcūrtērē pēctine telas. Lasaret viduas pendula tela manus. Cum tenuem texis sublimis aranea telam. V. Tem.

tellus, uris. Vix e confpactu Sicula telluris in altum. V. A.n. 1, 14.

SYN, Terra, humus. V. Terra.

telum. Corripuit fidus qua tela guebat achates. V. Aln. 1, 188. SYN. Mīlsile, spīculum, jācilum, hatla, hatlie, phalarica, sagītta, ferrum, fraxinus, pinus, cornus, abies, meterie pro toto. EPITH. Mifsile, penetrabile, volatile, volans, vibratum, emilsum, contortum, Aridens, răpidum, ăcutum, îmmedicablie, sevum, înfestum, fâtâle, vulnisfeum, venenatum, inimicum, lethale, lethiferum, hamatum, pennatum, velox, pērnīx, bellicum, Martium, validum, cruentum, sanguineum, ferreum, fraxineum. PHR. Teli culpis, acumen, robur. Telum ferro micans: venenő imbūtům. Cüspide kcūta fulgens. Lævatő lücidi ferrő Spīculā. Tēlorum seges ferrea. VERS. It toto turbida celo Tempestas telorum, ac ferreus îngruit îmber. Quad culpide fulget acuta. Rursulque - trementia forti Tela manu toreit. Tela ferox horrentia quafsit. Conjectis fodjuntur pectora telis. Exculsis torquentur tela lacertis. Telum intorsit in hoftem. Tellim rotat atri turbanis inftar. V. Spiculum. Hafta. Jaculum.

atmerarius. Parce meo, juvenis, temerarius esse perido. Ov. Met. 10, 545. SYN. Imprūdens, inconsultus, przceps, czcus, audar, incautus. PHR. Animi præceps, animi fidens. VERS. Quo moriture rais majoraque

vīrībus audes.

temere. immemor ille Dei, temere committere tale. Tert.

SYN. Incaute, vel leviter.

temeritas, atis.

Hinc temeritate fertur în praceps sua. (lamb.)

SYN. Imprūdentia, audacia. EPITH. Ceca, Rulta, demens, noxia, nocens. PHR. Praceps, furialis ausus. Ausa temeraria. Furor praceps.

těměro, as — fižvíš těměrarě věněněs. Ov. Met. 7, 535. SYN. Corrūmpo, coinquino, contamino. V. Maculo.

temno. SYN. Contemno, negligo, despicio, respuo. V. Asparar. temo, onis. excutit et longe lapsum tember relinquit. V. A.O. 12, 470. V. Currus.

Tempe, indecl. plur. Sylvia, co ant Tempe, per que Peneus ab imo. O. M. 1, 569. Lo a Theffalia Peneo amne irrigua, memoribus & aquis amamifima. EPITH, Grata, umbrosa, nemorosa, opaca, florida, amesa, frigida, Pēnēja, Thēssala, vīrūmia. VERS. (Ovid. 1. Metam.) Est nemās Amoniæ, prærupta quod undique claueit Sylva, vocant Tempe, per que Ponētis ab īmo effüsüs Pīndo spūmosis volvititr undis.

temperans. SYN. Sobrius, moderatus, abstinens, parcus, temperatus. PHR. Parvo contentus. Tenti vidu ütens, contentus. Cui sobria mens.

Cui temperati mores, V. Abfinans.

temperantia. SYN. Sobrietas, moderatio, abstinentia, parcitas. EPITH. Rēctă, honestă, utilia, castă, parcă, sanctă, più. PHR. Mense mode. Ria. Sobrius, modestus, moderatus, parcus, midicus usus, wel cuitis. Sobria mēns. Sobrii mores. Modiem dapēs, et sobris pacela. Honella, temperatus. V. Abstimentia & Castinas. \*\*\*\*\*\*\*\*\* tempus, bils. Temparibus defuncta videt, faftidet et edit. Hor. Ep. 2.1, E. Prete il'ud exhibent, ore ferili, pedibus velociffimis, cum fake que mis mett. Satu nus etiam temporis Deus. SYN. Ætas, zvum. EPITH. b. reparabile, fügiens, fügar, fügitivum, volubile, labens, velor, sihin, citum, præceps, mobile, rapidum, instabile, longum, breve, dittime, cirtum, irre meibile. PHR. Temporis zetas, fpatium, zeum, an Anne rum mora. series, crdo. Lucis, noctifque vices. Ætitis falia. Ævi ionginquà vetuftas. Longa dies. Anglifti terminus zvi. Timpi edax rerum. Cuncta vorans. Omnia mutans. Velut unda labens. VEL Multa dies, variulque labor mutabilis zvi Rettulit in melits, auch labuntur tempora motu. Damnora quid non imminuit dies? Vante. mone leves consumitis houss. Nox fugit, Ænes, nos flendo decime horas. Tempora labuntur, tacitifque senefeimus annis, et füglint fizzi non remorante dies. Sic nullum vobis tempus abibit iners. Long die homini docuit parere leones : Longa dies molli saxi peredit iqui. Eunt anmamore fluentis aque: Nec que præterlit corse tevocabite unda: Nec que præterlit hora redire poteft. Fluxere interea pede temporă larsă fugaci. Quid non longă dies, quid non constimitis anni? Si fligit in: erea, fogit erreparabile tempes. V. Æwen, Anne, Die, 6 Hora, Ætas, Semper.

# COMPARATIO TEMPORIS CUM FLUVIO. Ovid. 15. Metam.

Ipfa quoque affiduo labuntur tempora motu,
Non iecus ac flumen: neque enim confiftere flumen,
Nec levis hora peteft; sed unda impellitur unda,
Urgeturque pira veniente, urgetque priorem:
Tempora fic fugiunt pariter, pariterque sequuntur,
Et nova sunt semper; nam quod suit ante, relictum est,
Fitque quod haud suerat, momentaque cuncta novantur.

tēmu entus. Hīcālflēmus, illē tēmutēnius. (Phal.) SYN. Ēbriosūs. V. Ebrius.

tenāx, a is. exeudunt cerās et mellā išnāciā figunt. V. Geor. 4, 57. SYN. Adhærēns, hærēns, vīx sepārābilis: val avarūs: eblišnātās, per tināx, propeetti tenāx.

têndo, tếtếndĩ, tênsum vel têntům.—pálmás cũm vice exemais. Virg. Æs. 2, 638. SYN. Extendo, pôrrigo, intendo, côntêndo: vel čo, vádo, priticisco:

Tenebra. Postindr, et fülget tenebris Auford fügdets. Ov. Met. 2, 144. SYN. Caligo, non ümbră. EPITH. Opacæ, cæcæ, nocturnæ, sua, procuram, nigræ, nigrantes, triftes, oblevræ, preëæ, crafes, horrenda, tacire, silentes, dense, semnifere, qualilidæ, defortnes, cimmenta, a Commenta populis, querum au crasssimus, înfernæ, Stygiæ, Tartite. PHR. Spisse umbræ. Caliginis horrer Opacæ nabes. Ostinæ tinebræ cælum, diem, vel lücüm eripiunt. VERS. Ponto nox încel-k ātra. Cælum nox ümbris texit opacis. Deptiletat gelidas aufort tinebrās. Hie sübitam nīgro glomeiari pūlvēre nūbem Prospiciunt Teūcri, & tenebrās insurgere campis. Tenebris nīgseseutu tomnia circum. Assictavitam nīgro prospicati pūlvēre nūbem Prospicium Assictavitam nīgro prospicati pūlvēre nīgseseutus um tenebrīs, successi plotat inetres. Dēnsantu tenebrīs æquēs visātiena. Quis glābūs, o circum tinetres. Dēnsantu tenebrīs æquēs visātiena. Quis glābūs, o circum tinetres.

..

'n.

¥

f:

ö

ves, caligine volviter atra? Tres adeo incertos ceres caligine Soife erramus pelago, totidem sine sydere noctes. Non ubi terribili terras caa, līginē tēxīt. V. Nos, Nosiis tempere, Fumu, Nobes, & Umbra. Li tenebrosus. Dīcitur is tenebrofā pālās āchērēnsē rēfūtē, V. Æn. 6, 207.

Piapue tenebrosa calum sabtexitar etbra, Ovid. ŭ SYN. Obicurus, niger, nigrans, ater, caliginosus, opacus, cecus, nuit. 3

lis. PHR. Tenebrīs, calīgine, obdūctis, tectus, opertus, involūtis, dansus, mereus, obsitus, opacus, caecus, turbielus. VERS. Domus en îmîs în vallibus antri abdită, Sole cărens. Umbrofæ penitus pătuere căvernæ. V. Nubilus, & Obscurus.

tener, ra, rum. Lumina, nam teneras arcebant vincula polmas, V. A.n. 2, 406. SYN. Tenellus, mollis, flexibilis, tractabilis, facilis, lentus, flexilis.

těněo, ērě. argölicas, mědřělou fügam timi ibi pêr böjlet, V. Æ. 3, 283.
SYN. Rětiněo, contineo, coerceo, comprimo, cénibeo: wel tracto milnibus: wel poisideo, obtineo: wel moror, retardo, diftineo. tenor, oris.—Servatque cruenta tenorem, V. A. n. 10, 340.

SYN. Tonus; vel series, ordo.

tentamen, inis.

Hac în primitiis tentamină părvă mănebunt, Juven.

SYN. Tentamentum. V. Constus.

tēnto, ās. tentāmūsque viam et vēlorūm pāndimus ālās, 🗸 Æ. 3, 520. SYN. Experior, probo, explore, periculum facio: vel conor, moifor, vel përtëndo, tango, attingo.

tentörium. Prabik iediros intrā tentēriā somnās, Lucan. 1, 513. pārs dūrāt : paūcī tentoria ponunt, Sunt quiblis e rāmis frondea facta căsa est.

tenuis. Cum temues bambt abdidit ante cibus, Tibul. 2, 6, 24.

SYN. Minūtus, exilis, grācilis, angastus, parvus, exiguus: wel sabtilie, purde, levie, rarue, attenuatus : vel acutus, acer : vel patiper : hismilis, abjectus.

tenio, as. Diceris et mucie vultum temulise, sed opto, Prop. 4, 3, 27.

SYN. Extento, minuo, imminuo, rarefacio.

tonnot, aris. Nociurna, si quid crassi est, temmabistir aura, Luctet. SYN. Extenuor, minuor, rareico, rareiro.

tenus.-Capulo temis abdiett ensem, V. A. 10, 536,

SYN. Úfquě ad.

tepeticio, feci, fectum. Intered teneris tepefacius in ofribus bianter, V. C. 4, 308. V. Galefacio.

tepeo. Gade topebas bumus, foribufque affixă simerbie, V. A. 8, 196. těpaíco, těptii. odit ět býbernos, si těpu ere, dies, Mut. 6, 59, 4.

SYN: Tepeo, tepefio.

těpláte. Indt chole těpido südant bümört lácume, V. G. 1, 117.
SYN. Těpěne, těpěfáctie, călidis.

těpde, držs. Que něquě dát flammar, lenique sopore eremanter, Ov. Met. 2, 811. V. Calor.

ter. îpit ter adducta cîrcum căpăt egit băbenu, V. Æn. q. 587. SYN. Aliquando (22 piùs.

terebro, as. Fundimur et lumen telo serebramus actito, V. An. 3, 536. SYN. Pērforo, pērfodio.

Terentius.

Vincere Cecilius gravitant Terenisus arte, Hov. Infgmis Poeta comicus, natione Afer, judicetanien Cæ are, puri sermonie amator. teres, etis. Incumbles teret Danon sie corpit dirac, V. Ecl. 8, 16. SYN. Oblengus, in longum rotundus, wel politius.

terus, diff.! ei, velees: acc. ea. Thracia Rex, qui Philomela, Promitoire gis sux forori vim intulit, linguamge abscidit, ne scelus reveloret. Quorito, Progue Itym filium patri epulandum dedie. EPITH. Savis, inclis, Threicius, Thracius, Thrax, odrysius, ismarius, Bistonius, i.e. Incis. Gèticus; a Getis Thracia populis, serius, Insquis, diris, infidis, iamita, Martigena. PHR. Tyrannus ismarius, Thean. V. Progue & Pilmela.

tergeminus. tergemini nece Gerjönis, spolitifque, &c. V. A. 8, 200. SYN. Triplex: vel māximus.

tergen, wel tergo, tersi, tersum.

Net tergere sderas, net ceftat lambere plantas, Sedui.

SYN, Purgo, mundo, abluo, abstergo, detergo. VERS. Cote nova signas ruos, il estales, excesosque situ cogit splendere ligones. Plens sibiginis entres tergere. V. Abluo.

tergum, ī, & tergus, öris.

Tirgiră diripiint cifiis, et visciră nudant, V. AL. 1, 215.
SYN. Dorsum, ponterioră, pars ponterior; vel corium, pellis.
Ermes, ius. Mater, et înculto Sylvanus termită gaudens. Grat.

SYN. Rāmus, palmes.

termino. Imperium oceano famam qui terminet afteris, V. A. 1, 291.

SYN. Finio, limito, absolvo, claudo. V. Limito. Finio.

terminus. et sī fatā Jouis postunt, bie terminus beret, V. E. 4, 642-SYN. Finis, limes, metā, ora, regio. V. Fines, Limes.

těro, trīvī, trītům. īpsē labore manum durb terat, īpse feraces, V. G. 4, 14 SYN. Attero. contero, molo: vel īnsumo, perdo.

terpsichore. EPITH. Læta, blanda, hilaris, jucunda. V. Musa.

terra. Terrarum dominum pone supercilium, Mart. 1, 5, 2. SYN. Tellus, humus, solum, campus, ager, arvum : vel orbis, tenz orbis. EPITH. Frugifera, ferax, fertilis, fæcunda, fterilis, vernau, virens, viridis, florens, picta, læta, florida, herbida, gramiae, dīvēs, āltrīx, ūbēr, pīnguīs, ūdā, hūmīdā, mādīdā, ārīdā, acci, sītāens, ārēns, īrrīgāā, tūrrīgērā, němbrosā, ārēnosā, cūltā, dēsētē, īncūltž, ĭnărātž, īgnotž, dūlcīs, mollīs, globosž, līmosž, litosž, īmmūndā, patēns, globosž, rotūndā, jācēns, pēndūlž, Dædālž, i. e. sidn. omniparens. PHR. Terræ sinus, gremium, viscera, ager, situs. Frigūm māgnā vel ālmā pārēns, mātčr. Foscūndæ tēllūrīs opes. Frūgifēsīm pāndēns sīnūm. Vārījs fæcūndā locīs. Dūlci ūlīgīnē lætā. Tērnæ glibus, orbis. Ciscumdata ponto. Æquore cincta. VERS. Partu fecundă benigno, innumeras effundit opes. Non omnis fert omniă tellus. Circuo fuso pendet in aere tellus Ponderibus librata suis. Pictăgue flori. fero gramine vernat humus. Grato sitiens rore madeleit humus. Gramineus madidam cespes obrumbrat humum. Frigora dant rami, varios humus humida flores. Pictaque multiplici flore nitebat humus. Tellis viridantes parturit herbas. Vairo se flore coronat, udaque perpetuo pramině terră viret. Floriferos aperit terra benigna sinus. Stat vi terra sui, vī stāndo Vestā vocātur. Florida rīdet humus. Aspīce quos summitte humus formosa calores. Qua latam Nereus carulus ambit humum. V. Ager, & Aro.

Terræ biatus. V. Hiatus.

Terra motus. PHR, Tellus con üles tremīlest, Sub pedibus tellus trepidit,

- KY2

nūtat, vacillat. VERS. Ingenti motu percita terca gemir. Sub pedibus cum tellus totă văcillăt. Concuffaque cădunt urbes. Conterrită tellus Intremuit, montelque cava compage soluta Nutarunt, penitulque imis fremuere cavernis, et tiemefacta solo tellus, insolitis tremuerunt motibus alpes. Tremere omnia visa repente, Liminaque lauiulque Del totulque moveri Mons circum.

terrenus. Terrens dealis babitu je offendere refere, Pr. SYN. Terreftie, terrigena. PHR. Terra ortus, satus. Ex terra coactus, conflatus; vel Terræ incola.

tērreo. eternum latrans exangues terreat umbras, V. R. 6, 401.

SYN. Territo, conterreo, exterieo, terrifico, turbo, conturbo. PHR. Terrorem affero, moveo, incutio. Formidine, wel terrore moveo, compleo, împleo. Terrore mentem percello, turbo. VERS. Nunc omnes terrent aura, sonus excitat omnis Suspensum, et pariter comitique, onerīque timentem. Horror ubique animos, simul īpsi silentii terrent. Văriis portentă Deum terroribus obstant. Cocique în nubibus ignes Terrificant animos, et turbida terret imago. Hic aliud majus miseris multoque tremendum objicitur magis, atque improvidi pectora turbat.

Tērržir. SYN. Hōneo, pāvče, trepido. PHR. Terrore moveor, pērcēllior, concutior, trepido, rīgeo, tupo. VERS. Terrentur visis subito. attonitum tantæ subito terrord ruina-Hūmanum genus est, totusque perhoruit orbis. Quod si tantus habet mentes et pestori terror. Subitis exterritus umbrīs. Gelidoque com terrore rigebant. V. Times. terribilis. Terribilem crīstis galiām, & V. Æn. 8, 620.

SYN. Terrificus, horridus, horrendu, horribilis, horrificus, tremēn, dus, metuēndus, stupendus, simendus, formīdābilis: vel minār, savūs,

crudeiis. PHR. Terrorem incutiens. V. Horridus.

tērrīgēnā. Aūt is tērrīgēna tēntārēnt āftrā gigāntēs, Luc. 3, 716, SYN. Tērsā genītus : tērēnnus, tērrēftrīs.

territus. Territus ad Nili dum fugit ille caput, Pedo.

SYN. Conterritus, exterritus, attonitus, pavidus, trepidus, pavitans, pavens, ftupens, ftupefactus. PHR. Terrore perculsus. V. Terrer fepra; & infra Timens.

terror, oris. Sed variis portenta Deum terroribus obflant, V. Æn. 7, 58. V. Timor.

tērtius. Tērtia jam lune se cornua lumine complem, V. Æn. 3, 145. telqua, orum. EPITH. Nemorosa, inholpita, deserta, honida, frondoen,

dūmōsă, āſpērā, īncūltă. tēlečra, æ. Bēlliça jameus sonant, it bēllo tēlsēra signum, V. Æn. 7, 637.

V. Talus, Signum.

tēftā, 2. SYN. Amphorā, cădus. EPITH. Frágilis, fictilis, darā, lu-brīcā, Samīā ,i. e. terra Samia. PHR. Frágilī circumdutā tēftā Moniš. mīrātur. Quō semel est imbūta recens servabit odoiem testa diu.

tēftamentum. Testamenta senum, neu sī vafér, Gc. Hor. Sat. 2, 5, 24, PHR. Teftatæ, supremæ tibulæ. Teftata boni. Supremi volunta, titimm voces. Supremæ signa voluntatis.

teftimonium. SYN. Teftatio: vel indicium, signum.

teftis. Fet dies, quanquam nil teffibus illis, V. Ecl. 8, 19. SYN. Spectator, arbiter : confcius. EPITH. Verax. verus, incorruptis, integer, faisus, sulpectus, corruptus, oculatus, fidus, fidelit, vocatus, citatus. PHR. Quis hoc credat, nisi sit pro tefte vetuftas?

Chus, aris. Teftatur meriture Des et confele fati, V. A. u. 4, 519.

SYN. Tellificor, ed teffes do, profero, adduco, produco; ed the voco, aprello, invoco. V. Jaro.

3. Testudo, inis. Sixá měvěří išno třífižíříří, čt price blania, Ho. b. Poet. 395. SYN. Lýia, chelýs, cithárá. V. Cithara, Fida, 118, e

camera, tornix, arcus. V. Fornix.
2. Tofiade, irin. EPITH. Tarda, lenta, segnis, pigra, ignavi, ign tardigrada, fquamigera, dura, reptilia, repens. PHR. Manem die sub tegmine tella. Qua metuen: tangi dat sua colla retro. Lerbit pens vel incedens grefsu. Lento tardifsima grefsil. Teftudo per ratie Jelica. Densis arcia teliudinis armis. Pandunt prolapsam seffesis = nibus urbem. Omnes Ferre libet densa teftudine casus.

Witer, tetri. Teter it immanda carnis doiret oder, Mart. 3, 24. 6.

SYN. Fædus, turpis; wi færus, feeleratus, dīrus. Tethys, vos. Tathyr et extreme faperetieta vado, Ovid.

Tegue sibi generum Tathys er at countbus urdes, Virg. Geor. 1, 31. Coin feu Tranis, & Vola filia: feror Saturni : Conjun Oceani vel Nepten. fero Nerel : mater l'inclinum & Nymphinum. EPITH. Titanis, Neres, EPÍTH. Titānis, Neiel, oceaneid, cærul i, marini, aquota, æquoren, vaga, fugix, eana, fupreca, viridis, sales, imeinda, findos i, longreva, undivaga, infusa, file nans, rigens, fpumans, Saturnia, a Naturne fraire, gelida, liquida, circumflua, profunda, jef ga. PUR. Neptunia confux. Genitrix Nereis. Oceani confux. Meris Dei. Oceaners conjux. V. Mare.

Etricitas, atis. Net filidam, lata sed tetricitate decerum, Ov. ad Pif. gt.

SYN. Gravitas, afporitas, zeveritas,

tetricus. at quam win titril's, quam nullu nubilus ira, Mart. 6, 10, 5.

SYN. Severus, anfierus: vel rufticus.

texo, xiii, xtum. Tixitar et coffis panda carina suis, Ov. Ep. 16, 110. SYN. Intexo, contexo, inserto, interto, întertexo, necto. PHR. Pertine ed radio percurrere telam. Stamina telæ pectine densare. VERS. Illa etiam flantes radio percurrere telas erudit; et rarum pedine dens: črus. Ārgūto conjūx percurit pectine telas. Ipsa suls quondam minbus Sīdonia Dīdo Fecerat, et tenuī telas discreverat auso.

Extilis. Textilien que inerat donis, &c. V. 3, 485.

SYN. Textus, intextus.

textů: ă. Textar as irter sese, primajoue figuras, Lucr. 6, 776.

SYN. Textum, i. EPITH. Solers, tenuis.

thălamus. Toji uhi jam thăiamis se composuere, siletur, V. G. 4. 18c. V. Lestus.

thália. Nogra nie erübbit sylvás kábítári Thália, V. Ecl. 6, 2.

V. Musa, Charites.

theatralis. Fara ibeatralis dam siluere Ibei, Mart. 5, 24, 2. SYN. Thĕātrīcŭs.

theatricus. SYN. Theatralis.

theatrum .- Non redeunt iterum foretanda theatris, Her. Sat. 1, 10, 50. SYN. Cavea, circus, spectaculum, scena, suggestum. EPITH. Mirmoreum, ornatum, sublime, altum, excelsum, ingens, amplum, fi-tiosum, capax, felum, solonne, clamosum, VERS. Strux rat be öpere ingenti sublime theatrum. Civica nobilibus plebs eft immira theatris. Quid refert, magni sedeat qua parte theatri? egredere, it que animos poculosi palce theatri. Lætumque theatris Auren pensiibūs diffudit, tibia carmen. Carmini festivis semper recitanda theanis. th≆bæ, ärūm.

-Sana Citharonis Thobas agita: a per craem, Prop. 2, 3, 5.

Urbs in Beeci.î, a Cadmo Agenoris filio, vel ab Ogyge condita: enjus muon Amphion, faxie ad Lyra cantum foquentibus, confiruxit. Alice fuit ciuf-dem nominis urbs in Ægypto, que & Heliopelis, i. e. civitas Solis appellate tur. SYN. Thebă, æ: vel Thebê, es. EPITH. Câdmæn ágenores. Tyria, Sidonia, Ab Agenore Tyri & Sidonis Rege, ogygia, amphionia. Herculeie, ech onia, ocdipodionia, ab Echione & Ordipe Regibus, aonie. i. a. Basotis, větěrče, clāræ, nobilče, antīquæ, celebre, famosæ, septem egeminæ, a septem portis. PHR. Urbs Thebana, Cadmæa, echionim arces, Regia Cadmi. Terra Deurum ferax. Urbs condită Cadmo.

Themis, is, idos, vel istos.

:

Ξ.

3

• -

:

4 

\_\_\_

٠,

Fātidicamque Themin quæ tunc eracla tenebat, Ovid. Met. 1, 321. Cali & Terra filia : Dea Juftitia, & Oraculorum prafes. EPITH. A. qua. jūsta, incorrūpta, integra, sevēra, alma, fatidica, sacra. V. Justina. Therapne, arum. Vicus Laconia Afollini facer, ubi nati funt Caffor & Pollux, Helene & Clytemnestra, ex Læda uxore Tyndari. EPITH. Apollines. ab Apolline, cui facra. Umbrola, virides, Tyndaren, a Tyndaridis Caftere & Polluce, clara.

therma, arum. EPITH. Calentes, calida, salutares. V. Balneum. thelaurus. Thelaures ignotum argenti fondus, et auri, V. Æn. 1, 359.

SYN. Gāzā, dīvītīze, opēs, pēcunīta. EPITH. Latens, defolsus, abdītos, ableondītus, occultus, recondītus. PHR. Opum cumulus, acervus, congaries. Aggefti, collecti, wel congefti pondus auri. V. Diwitie.

Tholeus, difful, ei, wel eos, acc, ea. Apei Athenarum Regis filius. Debellatio Amanonibus, earum Reginam Hippolyten captiwam abdunit. Minetaurum in Labyriutho, ope Ariadnes, occidit, quam postea deservit. Cum amico-Piritheo Inseros adiit, ad Proserpinam rapiendam: sed ibi winculis manda-tus est, donec sum Hercules liberavit. SYN. Ægīdēs. EPITH. Förtis, sepērbus, feiox, bellator, perfidus, perjurus, Træzenius, a Træzeno Acine oppido, āttīcus, Nēptūnius, ab avo Neptuno, īnclytus, horrīdus fidus, profugus, crudēlis, ārmīger, îngrātus. PHR. Træzēnius heros. Victor Mīnotaurī. Āsērtā Mārāthone superbus, a Tauro Marathonio quem occidit. Pīrīthoī comes. Quī pius ad manes fido comes īvit amīco.

Thetis, idis. Aut docu it lusus bes Thais, aut didicit, Mart. Speet. 26, 8. Pelei, Thessale Regis, unor; filia Norci, & Achillis mater. Hanc etiaer Titboni conjugem faciunt. Sumitur pro mari, ut Tetbys. SYN. Nerina. EPITH. Nereis, æquörës. PHR. Tithöniä cönjüx, Filiä Nerei... Mäter achillis. V. Tabys.

thiasus. V. Tbyalus.

tholus. Su pendive tholo aut sacra ad fastigia figi, V. Æn. 9, 408. EPITH. Altus, curvus, sacer.

thorax, acis. Imam inter galiam summi thoracis et eras, V. Æn. 12, 381. SYN. Lorīca. EPITH. Ahenus, nexilis, multiplex, gravis, rutilus, Māmmeds, æneus, politus, levis, pietus, ardēns, ærisonus, squami-fer, ferreus. PHR. Ære rigens, hamis mel squamis intertus. VERS. Ferreus ambibat lumbos atque ardua thoran Pectora. Nexilis emilia. penetratur arundine thorax. At laterum traclus spatiosaque pectora servăt Nexiiis înnumero chaifbum sub tegmine thorax. Gravem subeant

thoracă lăcerti. Succedunt, thorace omnes ardente corulci. V. Lorica. Thrācës, um. Thrācës ărānt, ācrī quondām rēgnātā Lijcūrgo, V. Æn. 3, 14. SYN. Biftonii, ifmarii, odiņeii. V. Thraci. EPITM. Armigeri, iadomiti, fortes, generosi, belligeri, ferçces, crūdeles, immites, tisces, addaces, Mirti. VERS. (3. Andd.) Terra procil vifis tille Mavertik campis, Thraces arant.

Thracia, vel Thracē, es. Europæ regio, Macodoniæ & Theffalie praisu.! es Biffones & Ördrysia populi: ragriis, furvius: Sīthon, Ilmaius, lin, & Rhödos, montes: Othrys, & Az muis, Thraciam inter & Theffair. EPITH. Geli'da, armicera, sæva, barbara, horrida, Mavortia, niva, glacialis, frigida, aspera, incolta.

thronts. SYN. Sölium. EPITH. Rēgālis, rēgius, aureus, thomes, eburnus, aureus, süblīmis, āltus, ēxoclsus, īnsīgnis, confpicuus, chrike, micans, spēndens, māgnisscus, fulgēns. PHR. Rēgālis, rēgis seks. Rēgālē tribūnāl. Sēdīs rēgise torus. Sūblīmīque sēdēt solio, Solio siku

Eburno. Solioque tremendus Majestate sedet. V. Solium.

Thule, es. Insula, ultra Orcaslas, in Oceano Septentrionali. Extrema sui uru qua Romani erguverum. EPITH. Hesperiä, nīgrā, Inhöspitā, impēnii, rēmnītā, gētidā, glāciālis. PHR. Rātībūs non pērviā Thule. Hespēta vādā cīlīgāntiā Thules.

thurībulum. Thuribalo, it patere, que tertle veie, Sc. A.

SYN. Acerra. V. Acerra.

thurifer, eri. Totaque thuriferis Panchaid dives arenis. V. G. 2, 139.

PHR. Thuris terax, vel dives.

thūs, thūrīs. angūiās īfiš fēvēi pipēr it thūs acjās tevæ. H. Ep. 1, 14, 13. EPITH, Sābæūm, a Saba urt: Ētbiopiæ; cōūm, Nābāthæūm, Pānchæim, Pānchæim, a Nabaibææ Panctaia regionībus Arabice, mākūliam, pinguč, jīum, ödorīfērūm, olēns, rēdūlēns, facrum, frāgrāns, fūmāns, viperām, votīvūm. PHR. Thūrēš mīcā. Thurīs arēnæ, glabūtī, laciyme. Thūrēš grānā, donā, mūnērā. Thurīs odorēs, honorēs. Thūrīs acīvus, cūmūlīts, odorāte arītæ. Odorāta sēgēs. Sābæŭs, ved Āſsyrīvās odor. Sābæā mērcēs, arābūm gāzæ. Thūrīs odorātī pīnguīs vāpor, fūmūs, vers. Indiā mīrīf cēvā, mollēs stiā thūrā Sābæī.

Thūs addies. i HR. Thūrě cělo, věněror, adoro, placo. Thūris hösöre féro, référo, addies. Templüm větivo thūrě váporo. Donis Sábæis ani struo, cúmulo. Thūris honeré dignāri. Pācāiibūs slāmmis, ed in sece toco thūri dare. Fūmošis āddere thūrā socis. Thūre grana focis ure. Ūrantūr pia thūrā sucis, urantūr odores. Cēntūmque Sābæō Thūrē calet aræ, sertisque récentibus hājānt. Pānchæis addiesount ignibus aræ. V.

Sacrifico. Adeles.

thyades, um. V. Baccha.

thyznis. Institut Dapheis thy and Bacchi. V. Ecl. 5, 30.

Chorus saltantium, in bonorem Bacchi. EPITH. Levis, terribilis, raūcus, furens.

Thyestes, is, vel æ. Tereis aut coenām, crude Thyesta, tham. M. 4, 49, 4. P. lopis silius, nepos Tantali, frater Atrei. Cum bujus uxore adulterium commisti: Atreus untem silium ex illu nefando concubitu natum Thyesti epulandum appositi. Quæ scelera Sol detestatus, reuro sugisse dicitur a Poetis. SYN. Tantistics. EPITH. Pelopaids, ädulter, socieratus, infelix, dīrus, miserandus, miser.

thymum, & thymus.

-Redolentque thyme fragrantia mella. V. G. 4, 169.

EPITH. Ödörüm ödörātum, rēdölēns, ölēns, fragrans, attīcum, suāvē, delce, Cecropium, Hyblæum, ab Hybla monte Siciliæ, grūtum, mölle. PHR. Apibus grātum. Suāvī florē, val ödöre hālāns, fragrans.

tiārī.

11

÷

Z.

7

. tilta, vel tas, 2.-Scaptrumque, sacerque itarat. Virg. Æn. 7, 247. SYN. Mītra, gaierus. EPITH. Lunata, sacra, gemmata, fulgens, micans, coa; Persica, Phrygia, a populis qui ca utebantur. V. Mitre. Tiheris, vel Tibris.

ālbūlā quem Tiberim mērsūs Tiberinus in undis. Ovid.

Italiæ fluvius, Romam alluens, aliter Albula dietus. Nomen babet a Tibri. Rege Thuscorum, & a Tiberino, Albaniæ Rege. SYN. Albula. EPITH. Aŭsonius, rapar, Tyrrhenus, Thuicus, a Thuicus, Tyrrhenis feu Erruftis, ques alluit, cærulius, cærulēus, corniger, tumidus, Romuleus, Romanes, Italius, præcers, līmpidus. PHR. Thuicus, Tiberinus amnis. Tibris ăquæ. Helperidum flivius regnator ăquarum. Tiberină fluentă. The rīnī fluminis undā. Lēni agmine labens. VERS. Albula cuem Tiberim mērsus Tiberinus in undis Reddidit. In Thusei delapsus fluminis undis. Nomină fecit aque.

tībi. Spārgē mārītē nūcēs, tibi desērīs Hēspērās ætām. Virg. Ecl. 8, 30. Cūnētā tibi Cērērēm pūbēs agrēstīs ādorēs. Virg. Geor. 1, 343. Lībīā. īncīpē Manālios mētām mēt tībiā vērsūs. V. Ecl. 8, 21.

SYN. Fīstulā, calamus, arundo, būxus. V. Fistula.

tībīcen, inis. Tībīcen, trāxītque vagus per pulpita veftem. Juvenal. EPITH. Canorus, peritus, blandus, lætus, rukicus, hilaris. PHR. Calamo lūdere doctus, perītus. V. Citbarædus.

tībicina. ebrid nos madidis rūmtit tibicina būccis. M. 14, 64.

V. Tibicen.

Tībūllus. Illi tūī Vatēs opērīs, tua famā, Tibūllus. Ot. Petta Elegiana, patria Romanus, ex Equefiri ordine. Temporibus Virgilii & Ovidii forebot. EPITH. Argūtus, anltus, tersus, insignis, sucer, tener, facilis. Ufsit amatorem Nemesis formosa Tibullum.

Tigris, idis: fluvius. Tigris et Eupheates sub tua jura fluent. P. 1. 4. 4.

et Tigris, et rubri radiantia littera Ponti. Manil.

Afiæ fluvius, ortus in Armenia, Mediam & lacum Arethusam trajiciens: unde in Arabiam fluis: postcaque Hydaspi & Eupbrati junctus sinum Persicum ingre-- ditur. EPITH. Rapidus, rapax, valox, citus, præceps, achæmenius, . e. Perficus, viölentus, tepidus, vagus, celer, cæruleus, līmpidus, vitreis, clārus. PHR. Tīgridis undā. VERS. Quaque caput rapido tollīt cism Tigride magnus Buphrates.

2. Tigris. Tigridis exuviæ per dorfum a vertice pendent. V. Æn. 11, 577. ārmēniæquē tigrēs, auftroque agitata Charpbdis. Ovid. Met. 8, 121. EPITH. Armenia, Parthica, Inda, Gangetica; Hyrcana, Caspia, Cascasča, a Calpiis, & Caucaso, montibus Armenia vicinis, aspera, immania, fera, maculosa, fæva, sibida, trux, acerba, furens, effera, ferox, cita, velox, pērnīx, celeris, furiosa, rapax, indica, terribilis, horrida, prædatrix. VERS. Féræ tigrés nünquam pösüéré fűrörém. Hyrcanæque ádmörünt überă tigres. Sitiens, üt tigris acerbă, cruorem.

Timāvus. Superas jām sana Timavī. Virg. EPITH. Ausonius, Venētus,

mūl Ifidus. V. Fluvius.

timēns, entis. SYN. Timidus, territus, conterritus, exterritus, attonitus, pavidus, trepidus, tremefactus, pavitans, pavens. PHR. Mentem formidine pressus, perculsus. Talibus attonitus visis. Aspectu conterritus hæsit. Subitis terroribus actus. Corde gelato attonitus. Terrore pavens, semiamimis, triffyl. Frigidior giacie. Pallidior būxo. Mětů můtůs. V. Timto.

timen. Saxa, nec obliquo dente timendas aper. Ov. Ep. 4, 104. SYN. Formido, vereur, meino, extimelco, pertimelco, paveo, tremo, -- liastu tremīko, contremīko, trepīdo, refurmīdo, horreo, perharties. M. Timori, ew metti pareillor, türbor; paveo, trepīdo, temo, fide pālleo, horreo. Tīmor ārtus occupāt; mentem premit. VER, teme facta novus pēr pectora cunctre īnsīnuāt pāvor. Attonītis basse sams Subit horrida mentem Formīdo. Trepīdat pāvor. Attonītis basse sams subit horrida mentem Formīdo. Trepīdat pāvor. Attonītis basse sams strepīda pālpītāt segrā mett. Tūnc vēro āncīpītī mentem formīdinītē est trepīda pālpītāt segrā mett. Tūnc vēro āncīpītī mentem formīdinītē est oblitupāt. Et motæ ād lūnām trepīdabis ārūndīnīts ūmbiam. Pesaulitus sonos, proprīšque externītā voce est. Membra reformīda mollem quoque fauciā tāctūm. Vānāque sollīcītās īncītāt ūmbrā metu. Torpūcrāt līnguā retenta metu. V. Terzeor. Timoris estadus.

šīmidus. illesum timidīs anguibus benīt önus, Mart. 1, 7, 2. SYN. Trēpidus, pāvidus, vel imbēllis, īgnāvus. PHR. Mētu eizguis, trēpidans, pallēns. Formīdine cāptus, amēns. Mēnus inop: ispos animī. Terrorē pāvens, vel Pērīculā, vulnērā tamēns, reformīdis,

inātilis ārmīs. V, Timens.

timor, oris. Rīi oft sellīcitā pleat timoris amor, Ovid. Ep. 8, 12.

SYN. Mētus, formīdo, pāvor, tertor, trēmor, horror. EPITH. Āncēs, dūbīūs, trēpidus, pāvidus, gēlīdus, ezānguis, horrīdus, pāllīdus, frīgids, pāvens, sollīcitus, trīftis, mæftus, ācērbūs, vigīl, insomnis, langues, molēfius, dīrus, fævus, precēps, rēpēntīnus, sūbītus, inquies, tūrpīs, sērvīlīs, sēgnis, horrēndus, ānxīds, sāfpēnsus, īmbēlīts, īgnāvis, āmēns, mālūs, ticitus, ēlīnguis, fæminešus. PHR. Pāvidus hūnus. Gēlīdus torpor. Persimus in dūbīts sūgūr timor. Ēxpērs quietis. Mālū intērprēs rērūm mētus. Pēftus confiringēns, glāciāns. Sēmpēr āntībs. VERS. Omnīž sollīcito sūnt logā plēnā mētū. Pēdībūs timor āddūt ālās. V. Times.

Timoris effectus, TREMOR. Tremorque omnibus incesait gelidus. Attonitos subitus tremor occupat artus. Cor pavet admonitu temerate fanguině noctis, et subitus dextra præpědit olsa tremor. Obstupuere animi, gelidulque per ima cucurrit olea tremor. V. Tremer. FRIGUS. Subita gelidus formīdine sanguis Dīriguit, vel concrevit. Mihi inijides horror Membra quatit, gelidulque coit formidine sanguis. Fri idioi glicie, semianimilque fui. Pertimui, nec adhuc tantum feelus else putabis. Sed tamen în toto pectore frigus erat. PALLOR. Ora metu pallent, linguam sua verba relinquunt. Ille diu pavidus pariter cum mente coloren Perdiderat. Palluit et subito sine sanguine frigida sedit. Palliit, et sibito genua întremucre. HORROR. Obstupui gelidusque comas erezerit horror. Tunc perculit horror Membra ducis, rigiiere comme. At membra et sensus gelidus stupefecerat horror. Extimui sensique metu n. guīles capīllos. Obstupuī, steteruntque comæ, et vox faucibus hænt. SUDOR. Itque timor totos, gelido sudore, per artis. Olli sompum isgens rupit pavor, ölsaque et artus Perfudit toto proruptus cornoi e sudor. Gelidus toto manibat corpore sudor.

tines, EPITH. Agrestis, Iners, edax, horrida, fæda, turpis. VERS. Tir-

pēs ēxēdēre capūt tinem,

tingo, tinkī, tinctūm.
Förret ilor, cilirēs tēc tingeret aquore țlantāt, Ving. Æa. 7, 811.
SYN. Imbuo, fuco, coloro: colore inficio, săturo, lino, illino, medicăt, vitio, wel mădeiăcio, immergo. PHR. Lanam fes veileră celore, fuco, veneno, wel murice tingere, medicari, fucare, îmbuere. Albentes invertere linas. VERS. Vărios dikit mentiri lana colores. Răpiant Tyrius îni welleră succos, et picturătue tătuaintur murice vestes. Velleră mătantur Tyrios încoces, ît picturătue tătuaintur murice vestes. Velleră mătantur Tyrios încoces, et picturătue tătuaintur murice vestes.

eisai?

tinnio, is, ii. SYN. Tintino. PHR. Tinnitum edo. Tinnitu aera pulfo. tīnnītus, ūs,

Finnîtulque cie, et matris quate cymbala circum. Virg. Geor. 4. 64. EPITH. Acūtus, argūtus, sonans, raucus, confusus, repetitus, creber.

tinholus. Tinnula tam fragili respiret fisiule buxo. Calph.

SYN. Sonorus, stridens, resonans, argūtus.

tīro, onis. V. Tyro.

tīsiphonē. Tīsiphonēs ātro sī ferit angue capūt. Prop. 3, 5, 40.

EPITH. Sæva, ferox, atrox, immītis. PHR. Noctis alūmna. Cædis vīndēx, ūltrīx. V. Furiæ.

Titan, anis. Flammiger an Titan, ut alentes bauriat undas. Luc. 1, 415. Coeli & Terræ filius, Saturni fi ater, Titanum pater. Idem nomen Soli tribuitur. SYN. Sol. Phæbus. V. Sol.

Tītānes, um. Tītānes īmmānemque turbām. (Iamb. cum. syll.)

Titanis & Terræ filii, qui contra Saturnum pugnarunt. Alii, Titanibus a Jove occifu, Gigantes a Terra productos fuisse fabulantur e alii, Titanes & Gigantes confundunt. V. Gigantes.

Tītānius. Vīx bēbēs bās orās ārdor Tītānius āfflāt. Av.

SYN. Phæbēŭs,

Tithonus. Tithoni croceum linquens Aurora cubile. Virg. Æn. 4, 585. Laomedontis Phrygiæ Regis filius, raptus ab Aurora, & in cicadam versus. EPITH. Mygdonius, Phrygius, a Mygdonia parte Phrygiæ senex.

tītīllo. Tītīllārē magīs sēnsūs quām lædere possūnt. Luc. 2, 429. SYN. Mūlceo, demulceo, permulceo, objecto, delecto, delinio, allicio, allecto.

tĭtĭo, ōnĭs. Nūlla quies datur a stultīs titionibus īgnīs. B. SYN. Torris.

titubo. ille mero somnoque gravis titubare videtur. Ov. Met. 3, 608. SYN. Vācīllo, labo, nuto, labasco, hæsito. VERS. Vētīgia presso haud tēnuīt titubāta solo. Dubiī stāntque labāntque pedēs. V. Nuto & Ebrius.

tĭtŭlī, orum. EPITH. Illustres, insignes, celebres, superbi, grandiloqui. SYN. Nomen, laus, honor, monumentum. PHR. Titulis ornata supērbīs. Insīgnēs laudum titulos numerābo tuarum. V. Nobilitas.

tītulus. ūtilitās tua sīt, titulus donētur amīca. Ovid. Trist. 1, 1, 7.

VERS. Hūnc īllī tǐtulum longa senecta dabat. Tītyus. Porrēctusque novēm Tityus pēr jūgerā tērræ. Tib. 1, 3, 75.

Jovis ac Terræ filius, unus e Gigansibus. Ah Apolline occifus, vel ut alii volunt, fulmine percussius fuit, quod Latonam ad nefandum concubitum sollicitasset. In inferis, ut fingunt Poetæ, jacet exporrectus, ibique jecut ejus perpetuo res nascens immanis vultur fodit & lancinat. EPITH. Terrigena, temerarius, aūdāx, fœdüs, tūrpīs, laicīvūs, īmmānīs, īngēns, mīser, īnfelīx. PHR. Terræ ömnipotentis alumnus. VERS. Huīc rostro īmmānis vūkur adunco immortale jecur tundens, fæcundaque pænis Viscera, rimaturque epulis habitatque sub alto Pectore, nec fibris requies datur ulla renatis. -Vīscērā præbebāt Tityūs lanianda, novēmque jūgerībūs dīstractus ērāt.

Tmolus, alii timolus. India mittit ebūr croceos ūt Tmolus odores. Virg. Lydiæ mons, unde Pactolus fluit. EPITH. Dīves, ferax, fœ. cundus, fertilis, arduus, altus, sublimis, aerius, virens, viridis, gratus,

ămœnüs.

togă. eminit effuso cui togă laxă sinu. Tib. 1, 6, 40. EPITH. Romana, Ausonia, Latia, longa, fluens, laxa, pacifica, urbana. V. Veftis, ₩ āybr



V. 76

Fig. 1. The second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the seco

a plate. V. Prograd Tampatan.

\*orming things of a manual attraction law of

NVN amounts of this park. There a

VERS. Greeks the motivation languages

key are not been after the motivation.

Place as a control of the

Destroy as a transport of the Destroy as produced as a few for the first order than a few first order than a few first order than a few first order, and the first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few first order than a few fir

EPPTH, Indeie, to wie, eratie, ainfüs, flabi

terrifico cum fulminăt æneă bombo. Tonăt, et raucis jacit æreă fulmină bombis. Murali concită nunquam Tormento sic saxă fremunt nec fulmine tanti Dissultant crepitus. Martiă sulphureas agerent tormentă făvillas. V. Balifia & Macbina.

Brosus. Hic populus ridet, multumque torosă juventus. Perl. 3, 36.

\_\_ SYN. Lacertosus, nervosus.

corpedo, inis. Quis non indomitam miræ torpedinis artem. Clem.

EIPTH. Mīrā, solers, caută. VERS. Longeque per undas Pigra venenatis effund t flamină venis.

\_torpeo. Nec torpere gravī pāssus sua regna veterno. V. G. 1, 124.

SYN. Torpeico, stupeo, stupeico. PHR. Membra iners torpor habet, alligat, vincit, constringit.

torpidus, a, um. SYN. Torpens.

torpor, oris. Illi membră novul solvit formidine torpor. V. Æn. 12, 867.
SYN. Stupor: languor. V. Stupor, Pigritia.

z torquatus. aspice Torquatum et referentem signa, &c. Virg. Æn. 6, 825.

PHR. Torque ornatus.

torqueo, sī, tum. annua, ži či imā sībilā torquet bumo. Prop. 4, 8, 8.

SYN. Intorqueo, flecto, înflecto: vel crucio, vexo, excrucio, ango, pungo vel vibro, jāculor.

\_ torques & torquis.

: 1

2

Šæpě Děum nexīs ornātæ torquibus āræ.

RPITH. Dīvēs, mīcāns, aūrēŭs. V. Monile.

torrēns. Dārdāniās torrēntis āque, vel tārbinis ātrī. V. Æn. 10, 603. '
EPITH. Rāpāx, rāpīdūs, præcēps, velox, tūmīdūs, violentūs, āquosus,
tūrbīdūs, spūmāns, hybernūs, sūrēns, cādēns, rūens, lābēns, sonorūs, sūbitūs, montānūs. PHR. Rūens dē montībūs āmnīs. Ūndīs plūvālībūs
aūctūs. Rīpīs cāpācībūs effūsūs. VERS. Rāpāx cadīt pārtesquē lāpsī
montīs ēxesās rotāt. Rāpīdūs montāno flūmīnē torrēns stērnīt agros,
flērnīt sātā lætā. Tūmīdūs cūm vērtīcē torrēns sāxā rotāt. Intērcēptūs
āquīs sūbītī torrēntīs. (Ovidius torrentem alloquens.) Pārvūs ētās, mēmīnī,
nēc tē trānsīrē rēfūgī, Sūmmāquē vīx tālos contīgīt orā mēos: Nūnc rūšs
oppošito nīvibūs dē montē solūtīs. Et tūrpī crāsās gūrgitē volvis āquās.

V. Pluvius, Inundatio.

torrēo. ēt torrērē pārām flāmmis ēt frāngērē sāxō. Virg. Æn. 1, 183.

SYN. Āflo: vel ūro, ciemo, ādūro, pērūro, ēxūro. VERS. Insērto torrērē ēxānguiā ferro Vīſcērā cæsārūm pēcūdūm. Ōrdīne āhēnā löcānt ālīī, fūsīquē pēr hērbām Sūbjiciūnt vērūbūs prūnās ēt vīſcērā torrēnt. V. Uro.

torridus. Semper sole rubens et corrida iemper ab igni. V. Geor. 1, 234. SYN. Ultus, exultus, perultus, vel aridus, siccus, arens.

törris. SYN. Titio. EPITH. Ārdēns, fumāns, ambūstus, accensus, stāmmāns, stāmmifer, ignītus, īgnētus, rubēns, īgnīter. VERS. Obvius ambūstum torrēm rutilante favilla Corripit, et venienti hostī, plagamque ferentī, occupat os stāmmīs.

tortilis. Hūnc aut tortitibus vibrātā fālārīcā nērvis. Luc. 6, 198. SYN. Tortus, intoitus.

tortor, oris. Tunc felix quăties ăliquis tortore vocato. Juv. 14, 21. V. Carnifer.

torus .- viridante toro consederat berbæ. Virg. Æn. 5, 388.

SYN. Lēctus, cubīle: vel lăcertus, nervus.

tot. Insīgnēm pie ate virum, tot adīrē laborēs. V. An. 1, 14. toudēm. Irrāmus pēlēgo tolidēm sine sīdērē nocies. V. An. 3, 204. totics. Ne feptilm extrema tities exerce drema. Hor. Ep. 1, 1, 6, PHR. Tim in; e.

totus. Teffit ar etta sat tha nocile canie. Tibullete, 6, 32.

SYN. Ömnis, einetes, ü tivērsüs : ederiteger, perfectus, plēnis, išlies, texicum. It biolie ? ištā tixica Thojialiā. Prop. 1, 5, 6. V. Vennan.

teibes. Sie fie fier erabiā lavo sque arcile gerebat. Virg. Æn. 7, 188. EPITH. Remules, Quirinalis, a Romulo, purpures, sacra. V. Voja. tribestus. Hie igicar vidīt trabiāti cārā Qairīnī. Ov. Faft. 1, 37. PHR. Tribes incotts, succinctus.

trabs, tribis. Er erabii is tententus acernis. Virg. Æn. 5, 112.

SYN. Tignüm, rigiliüm, robür. EPITH. Löngä, firmä, sölidä, vilki, afbort, fraxinci, querni, acerni, secta, contexta, compactiis. VER. Centextum trabibus quernis, et roböre secto. Trabs pro navi. Viftimpi civa trabe curi inuis aquor.

trāctābilis. Quādatægue raica, āt kon trātlābile ceelum. Virg. Æn. 4, 53. SYN. Docilis, fācilis, mānfuētus, benīgnus. V. Comis.

tracto. Traffari nën inverti o cur non sit ucerbum. Lucr. 2, 902.

SYN. Attracto, contrecto, tango: manibūs pertento, verfo, volūto: ne mūlceo, demūlceo, lenio, celinio; vel dalpūto, dalsero: doceo. VERS. Ilie mānū mūlcet propexam ad pectora bārbām. Haūd ūnguām mānibās jāctāta fatāfeit. Ārēt Pēlās, et ad tactūm trāckantī dūra resifit.

tractus, ūs. SYN. Ōrā, piāgā, rēgio, tēllūs, tērrā, sölūm.

trūcitus. trāditum ab āntiguis norēm tervare, Sc. Hor. Sat. 1, 4, 117. SYN. Proditus; vel datus.

trīde, trādieī, dřtům.—Napēr mihi trādidit ægēn. Virg. Ecl. 3, 2.

SYN. Prādo; vel dā, præběo, tribuo: vel doceo, dīco, refero, nam, měnioro, commemoro.

trādūco, xī, ctūm. alque iātāi alīā vidī trādūcere mēļies. Vir. Ecl. 8, 99. SYN. Trānstēro, ābdūco, convērto, rēfēro, contēro; vel prodūco, protrāho, ago, dūco, consūmo; vel trājicio, trānfvēho.

trăgicus. Ca mine qui irățită vilêm certabăt bb bircum. Hor. A. Poet. 229. SYN. Menet. Triftis, fatălis, funeltus.

trăgodăă. ēfjūtirē levēs îndīgnā trăgodiă vērsūs. Hor. A. Poet. 231.
Picmatis genis, quo Regum Principumve calamitates practipue depingum Tracadi utebaniur Syrmate, & Cothurnus pro Tragadia seu Poemate gravismo usurpantur. EpiTh.
Trisis, mostă, fiebilis, lăcrymosă, grăvis, severă, animosă. PHR. Tiegicum cermen. Trăgică Mūsă, vel Cămonă. VBRS. Grande sănint Trăgici, Trăgicos decit îră căthurnos. Quæ grăvibus verbis ânimosă trăgodiă dicit. Omne genus seripti gravitate trăgodiă vincit (Ovid.; Almor. Elev. 1.) Venit ct îngenti violent trăgodia pisci; Fronte come tevră, palla jăcebăt humi. Læva mănus sceptrum late regale tênebă, Dydius aptu pedum vincia căthurnus erat. V. Cathurnus.

trăgedus. Hec de comedes le constitu, îlia trăgedum. Juv. 6, 395. EPITH. Gravis, veciferans, mestus. PHR. Stabat Roma graves simil

aŭdītūrá trägædős.

trăho, trāxī, čtim. Nē trākāt ēt mēnfæ dūcāt în örbē nötēs. Tib. 1, 6, 20. SYN. Ēxtuho, āttrāho, haūrio: wel rājio, dūco, ābdūco; wel ālicio, allēcto, īmpēlko. VERS. Mē Pārnāfsī dēsērtā pēr ārdūā dūlcīs Rāpti: āmor. Trāhīt sūā quēmquē volūptās. Nēlcīto quā nātālē sölūm dūlcētinā amor. Trāhīt, ēt īmmēmores non sinit ētsē sūī.

trājicio, trājētī, ctūm.—atbērio cūrsū trājēcērāt āxām. Virg. Æn. 6, 536.

SYN. Trānsčo, trānsgrēdior: vel trānsmītto, trādūco, trānsfēro, trānsveho: vel trānstīgo, trānsādīgo.

trāmēs, itis. Quā fācit āfiiduo trāmitē vūlgus itēr. Prop. 3, 16, 16. V. Callis, Via.

trano, au. -et magnos erebī tranavimas amnes. Virg. Æn. 6, 671.

SÝN. Trānfno, trānfnato: vel trānsčo, trānfimeo. PHŔ. Nāndo, nātā- tū trājīcio. VERS. Trānfnare sonoras Torrentum stiriās. Superant montes, et slūmina trānatt. Interrita Tibrīm Trānavīt frangens undām puerilībus ulnīs. Obsēquio trānāntur-ēquæ, nēc vīncēre possīs Flūmīna, sī contrā, quām sinit undā, nātēs. V. Nato.

tranquillus. SYN. Quietu, placidus, pacatus.

L

ü

tranquillitas, atis. 3 brevis, alia longa. SYN. Pax, quies.

V. Quies. Pax, Mare tranquillum, Serenum, Sudum.

transfadigo, egi, actum. SYN. Transverbero, transfigo, transfodio. V.

trānscēndo, dī. SYN. Supero, trānsgrēdior, āscēndo. V. Ascendo. trānscrībo, psī, ptūm. ēt sửá Dārdānšīs trānscrībi septnā edēnīs. Virg. Æn. 7, 422. SYN. Ēxserībo, descrībo: vel trānsfēro.

21āntčo. Non ibi trāntičrāt, iblito celebrētis bonorē. Ovid. Falt. 2, 639.
SYN. Trānfgrēdiūr, trānfmēc, trānfmīgro, trājfcio, pērmēco, trānfcēndo, trānfmītto, pēnētro, pērvādo, rūmpo, pērrūmpo, trānsilīo: vol omitto, prætēreo. PHR. Viām fatio, apērio, iter molior, tento, tenēo pēr. V. Eo.

Transferet et longam multa vi muntet albam. Virg. Æn. 1, 275.

SYN. Trānsvēho, trānsporto, trājicio, trānsmītto, trādūco. trānssīgo, fixī, trānsfixūm.—mēdiūm trānsfīgērē fērrō. Mart. 5, 51, 2. SYN. Trānsādīgo, trānsfödio, trājicio, trānsvērbēro, confedio. PHR. Corpūs, pēctus, lātus, vīlcērā fērro fīgo, födio, pērföro, trānssīgo. Fērxūm pēr vīlcērā, pēr pēctus adigo, ēxīgo. Fērrūm in īliā mērgo. Ēnsēm pēctore condo. Latūs mūcrone resolvo. Dēxtrāquē corūcūm ēxtulīt, āc lāterī capulo tēnus abdidit ēnsēm. Vīrībūs ēnsis adactūs trānsadīgīt coftas, ēt candida pēctorā rūmpit. Quoque ērat āccīnctūs dēmīsīt in īliā fērtūm. Fērrum ādvērso sub pēctorē condit.

transfodio, fodi, folsum. SYN. Transfigo, transverbero, confodio.

trānsformo. SÝN. Mūto, īmmūto, vărio. PHR. Včičres mūtāre figūrās.
Formās vāriātur in omnēs. VERS. Ille suæ contra non īmmemor ārtis,
omniā trānsformāt sese in mīrāculā rerūm, īgnēmque, horribilēmque
ferām, fluviūmque liquentem. Vērtere quæ poterānt homines in mille
figērās A'ecto torvām faciem et furfālia mēmbra ēruit, in vultūs sēse
trānsformāt āniles. In villos abeunt vētes, in crūra lacerti: Fīt lupus,
et vēteris sērvāt vēftīgia formæ. V. Metamorphofis.

transfuga. Nadus caffra p'to et transfuga divitum. (Chor.) Hor. Od. 3, 16, 23.

SYN. Pērfugă, desertor.

gransfero, tranftull, tranflatum.

\*\*zrānsigo, ēgī, āctūm. Tērribilēm jūflö trānsēgit āchīllēd fērrö. Lucan. 10, 523. SYN. Trādūco, perago, dūco, ago.

Trānsšlio, ii. Strīdēns ēt ellerēs īncēgnitā trānsitit umbrās. V. Æ. 12, 809.

SYN. Trānsčo, trājicio, pērmēo, pēnetro, pērvādo, pērrūmpo, præterēo.

trānsitus. Trānsitus īpsē tāmēn spēttūnitā luminā fāllit. Ov. Met. 6, 66.

EPITH. Brevis, facilis. V. Via.

trānslātus. ēbeū trānslātēs ālīē mærēbis amērēs. Hor, Epod. 15, 23. SYN. Trānsmīstus, trādūctus.

Y y 3

#### TRA. TRE. TRI. 710

V. Transto. transmizro.

tranimuto.—īmā locans, tranfmutat dextera levis. Lucr. 2, 487.

SYN. Immūto, commūto, mūto.

traninato, as. SYN. Enato, tranimeo. V. Trano.

SYN. Transfödio, transfigo. V. Supra, Transfigo.

transvērsus. SYN. Obliquus.

tripētum, i, vel trapes, etis. EPITH. Unctum, madidum, Pallauis, ab olivis Paliadi facris, dūrūm, mārmoreum, rūde.

treceni. Non si trecenis quotquot eunt dies. (Alc.) Hor. Od. 2, 14, 5. expertos bellī juvenes, aft īlva trecentes. Virg. Æn. 10, 173. trecenti. SYN. Ter centum.

tremetacio. annuit, et totum nutu tremef ecit digmpum. Ving. Æn. 9, 106. SYN. Terreo, exterreo: tremore concutio.

tremendus. SYN. Horridus, horribilis, terribilis, horrendus, terrificultremens. arma dia senier defueta trementibus avī. V. Æn. 2, 509. SYN. Tremebundus, tremefactus. V. infra, Trepidus.

tremo, ul. armorum et radiis pieta tremebat aqua. Prop. 4, 6, 26.

SYN. Tremisco, contremisco, trepido, horreo: vel vacillo, nuto, lib VERS. Attonitos subitus tremor occupat artus. Vagus per artus eratus eussos tremor. Et corde et genibus tremit. Cor attonitum salit. Vipdumque trepidis palpitat venis jecur. Gelidusque cucurrit ima per dis tremor. Ut quatitur trepido fraxina virga Noto. Sic mea Tbrari paller tia membra videres, Utque levi Zephyro graciles vibrantur arifta, frigid populeas ut quaut aura comas. V. Timeo

tremor, oris.—cur ante tibam tremor occupat artus. V. Æ. 11, 424. SYN. Trepidatio: horror, pavor, timor. V. Timor.

tremulus .- tremuloque gradu venit ægra seneclus. Ov. Met. 14, 113. SYN. Tremens, tremefactus, trepidans, trepidus, tremebundus, paridus, timidus, territus, conterritus. V. Timens. îngentî trepidare metu, &c. Æn. 6, 401. trepido, as.

SYN. Tremo, horreo.

tiepidus. accepit trepidos, ac Nisum dicere jusit. Virg. AEn. 9, 233. SYN. Tremens, tiemefactus, trepidans, tremebundus, pavidus, timidis, territus, exterritus, concuisus, vacillans. V. Timens. trĭbülüs. EPITH. Acūtus, alper, horridus, mordax, icaber, rigidus. V.

Carduus.

tribunal, alis Pratexta, et trabea, fasces, lectica, tribunal. Juv. 10, 35. SYN. Thronus, solium. EPITH. Sublime; juridicum, aquum, juffum. PHR. Judicis, wel jūridicum soiium, sedīle. Forensis sedes. Stat judicis ante tribunal Pallidus.

tribunus. Sumere depositum clavum, fierique Tribunum. Horat. Sat. 1, 6.

EPITH. Potens, plebeius.

tribuo, uī, ūtūm. Rīsērunt faciles et tribuere Dei. Mart. 1, 104, 4. SYN. Do, præbeo, trado, largior, impertio, wel defero, concedo, wl ārrogo, adferībo.

tajbūtum. et Vinus e tota gente tribūta petat. Ov. Ep. 4, 54. SYN. Vēctīgal, portorium. V. Vecligal.

triceps, cipitis. Tuque iriceps Hicate. - Ovid. Met. 7, 194. SYN. Tergeminus, triformis. PHR. Triplici capite horrens.

triclinium. Sirataque non unas congant triclinia Baias. Mart, 10, 13,3. SYN. Cœnācülūm.

rigaziri

crico por, oris. Geryonis peteret cum longă tricorporis arva. Sil. 3, 422. SYN. Triformis, tergeminus. PHR. Triplici corpore horiendus. tricuspis, idis .- positoque tricuspide telo. Ov. 1. 330.

T. SYN. Tridens, trifidüs, trisulcus.

Lettidens. Füdit equum, mögnö tellüs percüsi tridenti. Virg. Geor. 1, 13.

SYN. Füscinä. EPITH. Sæväs, æquörcüs, minäx, trifidüs, gincis, ädün. cus, validus, terrificus, Neptunius, PHR. Triplex, vel trisulca culpis, hafta. Telum tricuspis, triplex. Tergemina culpide telum. Neptuni 3 X sceptrum. Fuscina dente minax, æquora mulcens Quod temperat æquor. خ ř. VERS. Fūdit aquas tellus percussa trīcuspide telo. Non ilii imperium pělági, sævümquě tridentem. Sed mihi sortě dátům.

tridentifer, eri. Regna vaga, dixi, sortite Tridentifer unda. Ovid. Met. 8,

595. V. Neptunus.

triduum. Si solus tibi triduo legatur. (Phal.) Mart. 2, 6, 12. V. Dies.

Ė

trifaux, aucis. Cerberus bæc ingens latratu regna trifauci. V. Æn. 6, 417. U V. Cerberus.

trifidus. Nāiades Hefperiæ trifidā fumāntia flamma. Ov. Met. 2, 325. SYN Trisulcus, tricufpis.

trīgēsimus. Bīs jām pēne tibī consul trīgēsimus instāt. Mart. 1, 16, 3. SYN. Ter-denus.

trīgīnta. Ter trīgīntă quădrum partes per sideră reddant. L. Trīgīntā māgnīs wīlvēndīs mēnsibus orbēs. Virg. Æn. 1, 273.

trilinguis. Caudam et ricedentis trilingui. (lamb. cum. fyll.) H. Od. 2, 19, 31. PHR. Triplici lingua, oie trilingui minax. Tricufpide lingua armatus, trīnacrīā. V. Sicilia.

SS. Trīnitās, ātis.

Monstrans bonorem Trinitatis hispita. (Iamb.) Pr.

SYN. Trias, EPITH. Sancta, alma, vencranda, adoranda. PHR. Æternus Genitor, Proles æquæva Parenti, Spiritus omnipotens, amborum mūtuus ardor. Persona triplex, idem Deus, Deus trinus et unus. Personă triplex, substantiă simplex, æqualis, consors, atque coævă sibi. Ună trium Deitas, et una eft elsentin, ab uno omnipotens Genitor, Natufque, et Spīritus almus. Que Pater, hæc Genitus, Spīritus ille poteft. Patris et æquævæ Prolis, Fiatufque sacrati Splendeat æterna laude perennis honor. Gloria summa Patris, Natique et Flaminis almi. V. Deus.

EPITH. Hyperborei, gelidi, glaciales, nivosi. VERS. Ar. eturum, pluviafque Hyadas, geminofque Triones. V. Aretos.

triplex, icis. Nec vani triplices, brevefque mappæ. (Phal.) Mart. SYN. Tergeminus.

tripūdio, ās. SYN. Exulto, salto. V. Salto. Chorea.

tripus, odis. ēt tripodas septem, tondere et arte pares. Ov. Ep. 3, 32. Cathedra seu Sella tribus constans pedibus, Celebris suit Tripus Apollinis Dephici, in qua Phæbas vaticinabatur. SYN. Cortini. EPITH. Sacer. fāti dicus, præsagus, celebris, Delphicus, Apoliineus, Phæbeus.

triremis. Nauseat ac locuples quem ducit priva triremis. Hor. Ep. 1, 1,

93. SYN. Nāvis, rātis. V. Navis.

íŘÍs. Pōß tămin zi miteros trīßis ži āspēr āmōr. Tibull. 1, 6, 2. SYN. Mæstus, mærēns, dölēns, āssistētus, ānxius, sāllicitus, cāntrīstātus, PHR. Mærore, vel tristita pressus, dejectus, gemens. Tristitia, vel mæror mentem premit, vexat, angit. VERS. Masta jacet, tunditque genie. Marens inconsolablie vulnus Mente gerat tacita. Agrifcintud,

fquillent eireum emnis liebt. V. Dile, & Influta, ministe. Preste ministe all liebed dedie. Tibul. 1, 7, 40. SYN. Mar'r, mailitie, alier. angor squaller, luctus, arumni, initia EPITH. Giaife, letren, millifti, quirula, acuta, gerie, intiffentig ermma, vi lenta, infanca, insana, izva, edicea, fifta, coulti, infil ditturni, ling ent, fauilling, Enxia, sollicita, ingens, atrox. PHR. Is fitte Cais, nibes. Duri labores animi. Cera triffes. Triffeslie mentis. Triftis seillettide, animi angor, doller impiacabilis. Squar cultus. Controcta nuclia trontis. Mærentia rectora. Mæror ficu pers et sine sangelist peller. V. Dolle.
urlader, aris. SYN. Monto. Controller, delle, gemo. PHR. Triblin, es

rete. co die erimer, fertimer, deficior, obritor, sepelior. Triffiti, marer mentem premit, verat, lingit. V. Doler, Gens, Quer, Triffe trisuleie, i, im.-Geget e feat fet teleniefs. Ving Æn. 2, 475.

SYN. Trifficus, trieligis, tricens.

triticius. It if t. billiam in me inn ro Ellique farra. Virg. Gert, 1, 219. SYN. Circles.

triticum. SYN. Tar, frumintam, tritices seges. V. Framentim, Segu. Triton, onis. I hive jud die, Pieterque exercitus emels. Virg. Æn. 5,84 Bler vas Diate Metin i filles & tabilen, concham babens pro taba. EPITH. Caroleds, care de, aque eles, marinus, glaucus, somifer, squamith, fquamere, fileringile, kamidue, udus, hurnens, madidus, rapidus, leis, ce.er, chies, vi.cx. PHR. Stat celer Cheequie, juffa ad Neptunia Trita. Quique vigit se tollit æquera Triton. Per freta pince sedens malita nii cailli Tiitin.

tr t. r. . e. . M. diebis ta signa didit Tritonia minfiris. Virg. Æn. 2, 171.

V. Marie.

trītus. Vin. 1: 5 m. di faitme davis aleres. Juv. 13, 10. SVN. Attrītus. Catritus: ad calcatus: ad ex Icius, elapsis.

Trivia. Jun ilbenn Trie be inds, aique anria intia. Virg. An. 6. 14. Diana neven, quia tegierre s, vel qued triccis preseff e. V. Diana, Prempes triumphilis. Sina e lamplate fige ? Cacharta gappes. Prop. 3, 7, 39. t inne hatte, iris. The brang arte latitante ax Egib it great, Prud, in Sen. 1. 5:0. SYN. Triumphons, ovans, victor. PHR. Triumpho ceetie,

claras, illutinie. Trilmyhas meritas. V. 1780-.

tilamplatus. All viamplata Capitita ad alta Cerintes. Virg. A.n. 6, 136 SYN. Victus decellatus, devictus, superatus, domitus.

ti umplio. Nata ed Inatis Maai ti iampbat equis. Prop. 2, 1, 10. SYN. Ovo, est exulte, lætitit gettie. PHR. Triumphum ago, dute Triampho invehor ad templa Daam, od Deorum duco triumphas. Titimphī decus, ere honores refero. Incedo triumphare devinetus temperi lauro. Victrices gerere laures. Laurigeres transcendere currus. VERS. Ille trium phata Capitolis ad aita Corinthe Vietir aget carrum, casis insīgnīs achīvīs. Cuī laūrus æternos honores Dalmatico peperit triumphi-

Y. Victor & Triunglas. tr umphus. Nuilas it antique Marte triumphus evi. Prop.

SYN. Ovatio. EPITH. Claius, însignis, celebiis, sclennis, magnifreie, nobilis, sureibiis, Letie, festus, festivus, sa er, augustus, latriger, subirmis. d'coius, ambitious. PHR. Triumphi pointa de cus, honor. Triumphaiis pompa currus. Triumphales equi. Laun triumphales. Victor currus coronaire ductus equis. Acceni Triumphi,

= ü Z 25 -٤.

::

: •

.2 ፥

solennis pompa, festi honores. VERS. Partoque ibit Regina triumpho. îngredior curru lætos imitante triumphos. Francia nobilibus jamjam illustranda triumphis. Solennes Regum visura triumphos. Hæc ribi magnificus pompa triumphus erit. Novos pubes Romana triumphos vidit, et evinctos brachia capta duces : at te victrices lauros, Mēkālā, gerentem Portābāt nīveīs cūrrus eburnus equīs. præclaros poscent tua facta triumphos. Tu ducibus lætis aderis, cum læta triumphum Vox canet, et longas visent Capitolia pompas. Sic tandem insueto Capitolia celsa triumpho Ingreditur, gratesque Diis persolvit amīcīs. Non argolicī præda triumphī subjecta ferret colla trophæis. V. Victor, Tropbæum.

#### DESCRIPTIO TRIUMPHI. Ovid. Trift. 4, 2, 19.

Ergo omnis populus poterit spectare Triumphos. Cumque Ducum titulis oppida capta leget; Vinclaque captiva Reges cervice gerentes, Ante coronatos ire videbit equos. Et cernet vultus aliis, pro tempore, versos: Terribiles aliis, immemoresque sui. Quorum pars causas & res & nomina quæret, Pars referet, quamvis noverit illa parum. Hic Lacus, hi Montes, hæc tot Castella, tot Amnes Plena feræ cædis, plena cruoris erat. Cornibus hic fractis viridi male tectus ab ulva, Decolor ipse suo sanguine Rhenus erat. Crinibus en etiam fertur Germania passis, Et Ducis invicti sub pede mæsta sedet. Semper in hoc curru, Cæsar, victore veheris, Purpureus, populi rite per ora tui. Quaque ibis, manibus circum plaudere tuorum, Undique jactato flore tegente vias. Tempora Phæbeâ lauro cingentur, Ioque, Miles, Io, magna voce, Triumphe, canet. Ipfe fono, plaufuque fimul, fremituque colentes Quadrijugos cernes sæpe resistere equos. Inde petes Arcem, & delubra faventia votis, Et dabitur merito laurea vota Jovi, &c.

Trochus. indictufque pilæ difciwe trocbiwe quiefcit, Hor. A. Poet. 380. SYN. Turbo. EPITH. Versaiilis, volubilis, agitabilis, celer. levis. PHR. Völübile būxum. VERS. Celeri vertitur orbe trochus Agor, ūt pēr plana citus sola verbere turbo, Quem celer affueta versat ab arte puer. Torto volitans sub verbere turbo. Quem pueri magno in gyro văcua atria circum, intenti ludo exercent, ille actus habena. Curvatis fertur fpatiis.

Troja. Trojaque nunc stares, Priamique arx alta maneres, V. Æn. 2, 56. Regio Phrygiæ seu minoris Asiæ, in quá fuit Ilium, Regia Priami, quæ etiam Troja vocatur, Ædificata credebatur bæc urbs ab Aj olline & Neptuno, mercede cenductis a Laomedonte Rege, qui cos postea fraudavit. SYN. Ilium, ilion. Pērgama, orum. EPITH, Neprunia, Phoebea, apollinea, Laomedonies

Laomedontia, a fundatoribus. Dardana, Dardania, iliaca, Toca, Priameia, Hectorea, a Dardano, lie, Teuero, & Priamo Helwa per-R. gibat, Phrygia, idaa, Sigea, ab Lla monte, Rhaco & Sign, mak Martia, Mavortia, antiqua, vetus, turrita, belligera, bellici, at superba, potens, dives, perjura, perfida, misera, infelix, vaftiti; & ruti, deleti, cremata, incensa. PHR. Altæ mænia Trojæ. Trojane ces, turres, oræ. Trojina urbs, tellus. Priamī urbs, arx, regnum, in periam. Phæbī, Neptūnī mænia. Inclyta tello Mænia Dardinidam.

Trojāni. Trojaras ut cor et lamentabile regram, V. Æn. 2, 4.
SYN. Trčes, Trojugenæ, Laomedontiadæ, Dardanidæ, Tenci, Ho Roilde, Aneade; in Famin. Troades, iliales. EPITH. Foite, mignănimi, belligeri, împăt di, audaces, generosi, truces, duri, Mirii, antiqui. PHR. Laömedontæi, Dardanii, Dardani, iliaci. Helbe vīrī, coloni, socii. Trijana, Troia gens, natio, firps, pubes, jita tus. Trojanus populus. Trojanum, Laomedontæum, &c. genus,

troicus. Iriică qui prifugis tacră vebis rătibus. (Pentam.) SYN. Trojanus, Troius, Dardanius.

trophæum. Mezenti ducis exuvias, tibi magne, tropbæum, V. E. 11, 9. SYN. Spoita, exuvia. EPITH. Lætum, claium, feftum, nobile, dives, însigne, solenne, superbum, îllustre, magnificum, hostile. PHR. Victī holtis monimentă, signă. Clari monimentă trophat. Rași mănu ex holte trophata. Triumphata holtis exuviae. Trunci înduti boltilibus armis. Victricis pignora dextræ, vel famæ.

trucido. Fit via vi, rumpunt aditus, primofque trucidant, V. A. 2, 494. SYN. Interficio, interimo, jugulo, cædo, obtrunco, neco, occido. V. Occido.

truculentus. ūt ferus eft, multoque suis truculentior euris, Ov. Ep. 11, 9. SYN. Trūx, ferus, atrox, ferox, crudelis, īmmanis, barbarus, efferus, fævus, terribilis, inhumanus, immītis, alper. V. Crudelis. trūdo, trūsī, trūsūm.

Spes jubet effe ratas în pralia trudit inermem, Hor. Ep. 1, 5, 17. SYN. Pcho, împello, compello, aligo.

trunco, as. SYN. Öbtrunco, amputo, mutilo, seindo, abseindo. truncus. indutisque jubet truncos bistilitus armis, V. Æ. 11, 83.

SYN. Stīpes, Metaph. Stupidus, hebes, tardus. EPI FH. Dūtus, validus, firmus, stabilis, procerus, îngens, teres, rotundus, nodocus, famesus. PHR. Trunci robur. VERS. Surgit truncus, et ingentem ramorum sustinet umbram. De Corpore. Jacet ingens littore truncus, avulumque

humerīs caput, et sine nomine corpus.

truncus, a, um.-et truncas inboneflo vulnere nares, V. Æn. 6, 497. SYN. Truncatus, obtruncatus, amputatus, mutilus, feilsus, ableiffus. trutină. Sī völit, bāc līge în truiinā ponētur eadēm, Hor. Sat. 1, 3, 72. SYN. Lībrā, flaterā, bijanx, lanx. V. Libra.

tiutino, as. atque exporrecio trutinantur verba labello, Perf. 3, S2.

SYN. Lībro, pondero, pendo. V. Libra.

trux, trucis. īrā truces inimīcitiās et funebre bellum, Hor. Ep. 1, 19, 49. V. Supra, Truculentus.

tũ. Tũ mibi quodeūnque bốc rēgnī, tữ scēptră, Jövēmquē, V. Æ. 1, 18.

tubă. ac tuba terribilem sonitum procul are canoro, V. Æn. 9, 503. SYN. Ciāssīcum, lītuus, cornu, buccīna. EPITH. Clara, fera, cancri, clangens, sonans, inflata, animans, reconans, tortilis, bellica, classcă, luctisonă, firidens, raucă, căvă, zenea, audax, truculenta, nemēndā, flēxīlīs, tērrībīlīs, vocālīs, grāndīsonā, undīsonā, māgnīfīcā. bēllīgera, triffis, Martia, superba, terrifica, crepitans, altisona, horribilis. querula, horrida, sanguinea, funefta. PHR. Æs, vel cornu cavum, cănorum, raucum. Cornu tubă flexilis unco. Martius a-ris cănor. Tuba sīgnā, sonītus, mūrmur. Mārtiā clāssīcā. Dāns bello sīgnum. rhenum cornu, a Tyrrbenis, tubæ inventoribus. Non būxus, non æra sonant. Funercos quæ clangit in usus. Quæ fera bella canit. Terriffcis frangens clangoribus auras. Stridor lituum, clangorque tubarum. Tubă terrifico stridens clangoie. VERS. Non būxus, non zeră sonant. Exoritur clamorque virum, clangorque tubarum, At tuba luctifi. cīs pūlsāt clāngōrībus ūrbēm. Jāmque hōrrīdā claūdūnt Sīgnā ttibæ, Clāssīcā māgnō īnflāntur sonītu. Increptiere simul fērājiā clāssīca sīgnum. Non tubă directi, non æris cornua flexi. Quos æie recurvo Stri. dentes achiere tubæ. At tuba terribilem sonitum procul ære canoro increpuit, sequitur clamor, cœlumque remuzit. Martius ille æris rauci cănor încrepăt, et vox Auditur fractos sonitus imitată tubarum. rum Clarescunt sonitus, armorumque ingruit horror. Are ciere viros, Martemque accendere cantu. Et lituo pugnas insignis obibat, et haffa. Dat signum specula Misenus ab alta ære cavo. Pattorale canit signum. cornuque recurvo Tartaream intendit vocem. qua protinus omne Contremuit nemus. Bello dat signum rauca cruentum buccina. Excitat infestos turmālis būccina somnos. Cum belijens ære canoro Signa dedit tubicen. Signum pugnæ cornu grave mugit adunco.

tubicen, inis. Quā jācet et Trojæ tubicen Mīsenus arena, Prop. 3, 18, 3.

PHR. Cum bellicus ære sonoro Sīgna dedit tubicen. Excitat ad pugnas tubicen, atque ære sonoro Sīgna canit.

tubus. Modo qui per omnes viscerum tubos ībāt. (Scaz.) Matt. 11, 62, 6. SYN. Fīstila, canalis.

tučor, eris. Hūc tandem comcede bæc ara tuchtur omnes, V. Æ. 2, 523.

SYN. Tutor, defendo, custodio, tego, protego, servo, conservo, alservo, vel intueor. V. Defendo, vel Video.

tugurium. Pauperis et tuguri congestum cespite culmen, V. Ecl. 1, 69.

V. Cafa.

tūm. SYN. Tūnc: deīndē, prætěrěä. PHR. Ī!lō tēmpörč, īllīs dřebūs. tuměfácio, fēcī, fāctūm. ēxtēntām tuměfēcit bumum, &c. Ov. M. 15, 303. SYN. Īnflo: tumōrě replěo.

tumeo. Lataque prospicio vela tumere sinu, Mart. Spect. 26, 6.

SYN. Tumesco, turgesco, turgeo, întumesco, înstor, extubero, protubero. VERS. Corpus tumet omne veneno. Et tii jam sletu lumină felsa tument. Continuo ventis surgentibus aut freti ponti încipiunt ăgitată tumesce. Jam læto turgent în palmi e gemmæ.

tumidus. Clāmābāt tumidīs audāx Lēāndur in ūndīs, Matt. 14, 181. SYN. Tumēns, tumētāctas, turgidus, inflātus, extiberans, protuberans.

tumor, oris. Cūslodum et nullo septă tumore plăcet, Prop. 2, 23, 14. SYN. Inflatio, tuber.

tumulo, as. Minturnæque graves, et quam tumulavit alumnus, Ov. Met. 15, 716. SYN. Sepelio, contumulo. V. Sepelio.

tumulus. Sībilēt īn tumulo, ēt supēr ofsā cui ēt, Prop. 4, 7, 54. SYN. Agger, collis, vel sepulcrum. V. Sepulcrum.

tumultuosus. Tumultuosum soliticitat mark (Alcaic.) Acr. Od. 3, 1, 26. SYN. Turbalus, turbidus : vel turbulentus, seditusius. tumultus, us,

Hie rem Romanam magno tarbante tămultu, V. A.n. 6, 857.

SYN. Strepites, mūrmėn, iragor, vel seditio, tūrba, mūtus. Eplik. Popularis, civiiis, rebelis, clamosus, fievus, vesanus, cecus, inkin, sobitus, repentius, horribilis, cruentus. PHR. Seditiosus rūmā. C. viles tūrba. Fūrēns vūlgī mūtus. VERS. Insano cūneta timulu kietum, firopūnt. Domus Interior gemitu, miseroque tumultu kietum. Mistopus Ingēns exorta tumultu Lexiita. Ceclum tonat omatimultu. Vigo sīc mens agitāta tumultu. Hīc rem Romanam sapaturbanta tumultu Sinet. V. Murmur vel Sedito.

tunc. SYN. Tum: īllo tempore, īllīs diebus.

tumulus. V. fupra 16/1 Tumulo.

tūndo, titudī, tunsum.

Gen efi en viram Riplas tunditur Eurs, V. C. 3, 582. SYN. Contundo, cado, virbero, ferio, percutio, pulso; tem. atian contero, franço.

timicā. In toiliās eat, et tetim umil expliet annum, Juv. 6, 520. EPITH. Mollis, tadiāos, laxā, oftrīnā, colūtā. V. V.fis.

surbă. Hāc îmnis târba ad rīpās ēffuša rū abāt, V. Æn. 6, 305.

SYN. Cătêrvă, cöhors, phălânx, āgmēn, glöbūs, mănūs, fiequēntiā, neūlitītūdo, cöptā, vīs, nūmērūs, colonā: czetās, cōnvēntūs, cacio: vel plēbs: vel tūmūltūs. EPITH. Nūmērōsa, confūsă, plūrīni, mūltā, īngēns, dēneā, cĕlebrīs, frequēns, gārrūlā, clāmoši, löquī.

PHR. Turb.e glöbūs. Jūvēnūm nūmērōsa cöhōrs. Lēctā mīnīstaim mīnūs. Vīs hōminūm collēctā. Plūrīmā tūrbā vīrūm. VERS. Ēstāta rijūnt tīnopīno tūrbinē tūrmæ. Vīrī dēnso complērūnt āgminē rīpā. Nōxīā clāmotæ fugīās consortīā tūrbæ. Præcīpītēsquē rūdīs tūrbæ compet uīt īr.s. Incedīt māṣnā jūvēnūm stīpāntē cātērvā. Quīs glöbūs, o cīvēs! cēlīgine volvīur atrā? Hōstīs dēst. Vīdī rūmpī pēne autā tūrbī, ēt pāpnīum lædī dētīcientē lēco. V. Seditio.

tūrbīdīs. Lāmīnā nōs ājēr tā bīdīorē nōtāt, Mart. 9, 26, 2.

urvidus. Linenė nos ajė tikbidisė rotat, Mart. 9, 26, 2. SYN. Tubėtis, millus, confūsus: vol Impūrus, sordūdus: vol tēnius, trēpidus; āmėns: vol irātus, Irā commotus.

2. tirlo, inis. Dif Eliait eripitāt, völāt arī tārbinis īnhār, V. Æ. 12, 932. FPITH. Ārēr, nīgēr, rājāx, viölentiis, versābūndiis, nīmbāsis, excis, nīgrāna, firīdelius, indpinis, īmmāniis, prediis. furīalīs, irpidius, dēmens, raūcūt, pūlvērēis, indömītiis. PHR. Frēmēbūndī tūrbinīs, ācēr, pricēliovis, terificiis, indömītiis. PHR. Frēmēbūndī tūrbinīs. Vis fævī tūrbinīs. VERS. Coū tūrbinē raūco Cam gravis immātīr Boreāa. Ēceē prācellovī frāzor inflār tūrbinīs ingens. Nīgrāns ēbdūxērā āciā tūrbo. Turbinē jāclātos völierī. Ēt rīgrīcāntē prēcēlā. Nīgrāntēm torquēns firīdēntibūs Aūftrīs Portāt tūrbo glöbūm, piedque ē nūbē rūīnam Pēndūntēm terrīs pārītēr pontūquē mīnātūr: omnī ēt āgrīcola, ēt nēmoroso vērtīcē pāftör, ēt pölāgo trēpīdāt sūbdūcīs nāvītā vēlās. V Venau & Tempefas.

2. tinbo, inis. V. Trochus.

tūrbo, ās. ūfque čdēv tār bātār agrīs, ēn īţsē capēllās, V. Ecl. 1, 12.

SYN. Conturbo, pērtūrbo, mītēče, immītēvo, pērmītēčo, confūndo.

striktūrais. Mātā no 11 trais trais trais trais (Jamb.)

tūrbūlentis. Mibī tāt lā lēntā tēmpēfās ēvēnērāt. (lamb.) SYN. Turbīdus, vel Secitusus. PHR. Sēdītionis amans. Turbārēm author, caput. Sēdītionis fax. Pācēm, quietēm exosus. Pācēm pētosus. Pācis inimīcus.

Türcz, arum. Populi e Scythia oriundi, qui maximam Afie & Europe pertentt-

euparunt, Religionis Christiana bostes infensssimi, Palastinam tyrannide fea Ŀ: opprimunt. Primaria corum urbs Constantinopolis. Horum autem insigne Luä na crescens. SYN. Otomanni, wel ottomani, Mahometigene. EPITH. ė Infidi, perfidi, immanes, improbi, atroces, immites, feroces, fortes, į potentes, armipotentes, pharetrati, minaces, audaces, horribiles, truces. 2 PHR. Gens lunigera. Spirantes fulmina et ignes. Fidei fævisimus ø höstis Turca. Christi vel Fidei implacabilis höstis. ia :23

tūrdūs. EPITH. Edāx, öbesus, crāssus, avīdus, vagus, advena. PHR. īntēr avēs gustu gratīssīmus. VERS. Inter avēs turdus prīmos sub

jā ctat honores.

SYN. Inflor, turgesco. V. Tumeo.

turgidus. Turgidus alpinus jugulat dum Memona, Sc. Hor. Sat. 1, 10, 26. SYN. Tumens, tumidus, tumefactus, inflatus.

tūrma. SYN. Cohors, phalanz, caterva. EPITH. Minax, audax, rapida, ārmāta, minans, ærāta, eristata, terrifica, valida, hostuis, furans. pugnax, sequax, ferox, numerosa, fortis. VERS. Fervet crittatis exercitus undique turmis. Pugnaces equitum turma, peditumque catema. implebat validas numeroso milite turmas.

turmālis. excitet înfestos turmalis buccina somnos, Claud.

SYN. Equeftris: vel bellicus.

turmatim. Edere turmatim certantia, Se. Lucr. 2, 118.

SYN. Ūnā, simul.

Turnus. Turnus ut Infractios adverso Marte Lativos, Virg. Æn. 12, 1. Rex Rutulorum, adversus quem Æneas in Italia pugnavit; coque villo, Laviniam, ipsi desponsatam, uxurem duxit. EPITH. Audax, fortis, gent. rosus, împavidus. Mārtius, māgnanimus, PHR. Daunius herte. Dauno patre. Rutulus rex, dux, ductor, heros.

turpie. Turpis in arcana sonu it cum rina taberna, Prop. 4, 8, 19.

SYN. Fædus, deformis, informis, teter: fquallidus, sordidus: wal inhonēstus, impūrus: vel infamis, probrosus, pudēndus: inhonorus, aborietus, vilis, inglūrius, indecorus, ignūbilis. V. Sordidus.

tūrpiter. Tūrpiter obticuit, sublato jūre nocendi, Hor. A. Poet. 284.

SYN. Fædě; děformitěr, vel probrose. tūrpitūdo, inis.

Bona turpitudo est qua perielum vindicet. (Iambi)

SYN. Deformitas, fædītas; māculā, labes, sordes, vel dedecus, infa-mia, nota: vel inhonestas, vitium. V. Macula, Sordes.

turpo, as. Turparunt lumeros immodicae mero. (Chor.) Hor. Od. 1, 12, 10. SYN. Deturpo, fæde. V. Maculo, Infamo.

turrifer, eri. at cur turrifera caput eft onerata corona ? Ovid. Faft. 3, 219.

tūrtiger. Tūrtigeræque ūrbēs, bijugique ād frænă leones, Virg. Æn. 10, 253. SYN. Tūrtifer. tūrrītus. Tāntā molē virī tūrrītīs pūppibus Instēnt, Virg. Æn. 8, 693.

PHR. Turribus munitus, arduus, cinetus.

tūrīs. Romānæ tūrrēs, ēt vos valtēris, amīcī, Prop. 3, 21, 15. SYN, Ārx, cāstēllum, spēculā, cāstrum, propugnāculum: munīmēn, EPITH. Aeria, ardua, excelsa, alta, sublimis, edita, îngens, vafta, cava, superba, marmorea, inexpugnabilis, înaccelsa, tuta, secura, minax, ambitiosa, valida, munīta vallata. PHR. Turris munimen. Türritüm propugnāculum. Turrigeræ arces. Validæ bello turres. Sub-

spicit undas, Stat turris munită loco, muroque tenaci. Urbem soper an

tus. Gerit überibus niveum nectar. Que jacet, et lente rerocain imi nat herbas, atque iterum pafto pafcitur ante cibo. Niveum findit a ubeis nectur. Implebunt pingues muletralis vacca. Sic cyuso pin diftendunt übera vacca. Reddidit una boum vocem. V. Bas.

vāccinium. EPITH. Nigrum, molle, pullum, purpureum. VERS. Ali

liguttra cadunt, vaccinia nigra ieguntur.

vicillo, as. Dearque sub pedibus tellus cum tota vacillat. Lucr. 5, 1235.

SYN. Titubo, nuco, laba, labafco, hæsito. V. Titubo.

vaco. as. Hifte va are domos, sedejque adfrare relictas. V. Æn. 3, 123. SYN. Cărco, sum văcuus: wel otior, ceffo, ferior: wel ftudeo, invigia, Insudo, Incumbo, operam do.

văcăo. as. elystum liceat si văcuare nemus. Mart. 11, 6, 6.

SYN. Evacuo, exhaurio vel cavo, excavo.

vacius. Pērque domos Dītīs vacuas, et inania regna. Virg. Æn. 6, 269. SYN. Inanis, vacuatus, exhaustus: vel jejunus: vel expers, inops, arēns, egcns, wel cavas, cavatus.

vado. is. Vādimus inunisti Danais, kaud numine noftro. Virg. Æn. 2, 366.

SYN. Eo, tendo, contendo. V. Eo. Proficifcor.

vădum. illiditque vădis, atque aggere cingit arenæ. V. Æn. 1, 116. SYN. Brevia, um: syites, um: agger arenæ. V. Syrtes, vel flumen, fluvius, rīvus, amnis. V. Fluvius.

văter, vatri. Teffementă senum; neu si văfer unus et alter. Hor. Sat. 2, 5, 24. SYN. Aftūtus, callidus, cautus, dolosus, vērsipēllis, vērsūtus.

vafrities, iei. SYN. Aftūtia, calliditas, dolus. V. Calliditas. vagabūndus. SYN. Vagas, vagans, erro, errans, erratīcus, errabūndēs,

pālāns, aberrāns, fugitīvus, profugus.

vagina. Gnoisius atque babilem wagina aptarat eburna. Virg. Æn. 9, 305. EPITH. Pendens, pendula, ebūrnea, cava. PHR. Ensis tegmen. Viciium, vel cavum ebiir. Lateri affixa, annexa, hærens.

Vagīna ensem ed.co. PHR. Ensem vagīna nudo, extraho, eripio, deripio,

ēnsēm nūdo, strīngo, ēxēro, ēdūco, dīstrīngo, rēclūdo.

vagītus, us. Codirio audita voces, vagītus et ingens. Æn. 6, 426. EPITH. Tener. acūtus, noctūrnus, flebilis, querulus, lugubris. PHR. Puerilis, infantilis fletus, ploratus. V. Lacrymæ, Fletus, Gemitus.

vagio, is, ii, itum. Vagierant ambo pariter, &c. Ovid. Faft. 2, 405. SYN. Vagito, fico, ploro, lacrymor. PHR. Vagitus edo, emitto, traho, VERS. Teneris jam nunc mulcet vagītībus auras. Continu audīrī voces, vagītus et ingens, infantumque animæ flentes. V. L.

vägör, aris. Võtum pro riditu simulant, ea fama vägatur. Virg. Æn. 2. 17. SYN. Ērio, öbērro, pālör, ārīs. PHR. Viæ incērtus, infeius, nekcus āberro. Loca vāstā pārerro. Vāgus ērio. Vāgābundus pāssīm fēror, wli'o. Exul in otbe errabit toto. Terras longinquas, vel peregrinas obeo, peragro, pererro, invito. V. Exulo, & Alberro.

Jam vaga prostitet frants natūra remotis. Hor. Sat. 2, 7, 74.

SYN. Vägans, vägabundus, dispērsus.

valde. Hee vaide vittim periculejum eft. (Phal.) SYN. Mūitūm, vel vaiide.

vălē. Et long am formost vale, văle înquit vola. V. Ecl. 3, 70.

Vale dicere. PHR. Extremum affari, alloqui. Supremum vale dicere. VERS. Hæc geniror digressi dicta supremo Fundebat. Supremumque vale pleno singitrious bie vix dixit. Vix potis en trinis dicere lingus,

vale. Vix illud potui dicere trifte vale. Atque in perpetuum, frater, Zve. 基键 atque vale. Romana turres, et vos valeatis amici. Qualifcunque mihi ăi tuque puella, vale, Accipe supremo dictum mihi forsitan ore, Quod tibi qui mittit non habet ipse, vale. Alloquor extremum mostos abituú. rus amicos. Vix mea suffinuit dicere lingua, vale, Salve mternum mihi. **.** māxime Palla, æternumque vale. V. Litteras Finiendi formulæ.

Valeo. Sive animis, sive arte vales, opta ardua pennis. V. Æn. 12, 802. SYN. Polsum, queo: vel pollecor vel vigeo: sum sanus, incolumis s vel æstimör.

vălētūdo, ĭnĭs.

<u>...</u>.

23

Ţ

73

e:

4 ŗ.

Gratia, fama, valetude contingat abunde. Hor. Ep. 1, 4, 10.

£!

SYN. Sanītas, salūbrītas, salūs ; vel morbūs. Valīdūs. Neū pātrie valīdās în viferā vērtitē vīres. V. Æ. 6, \$33. SYN. Valēns, robūstūs, firmūs, fortis. V. Robustus.

♥āllis. Rūră mibj et rigui plăcrănt în vallibus annes. Virg. Georg. 2, 485. SYN. Convallis. EPITH. Căvă, concăvă, îmă, curvă, pronă, praceps, abruptă, profiendă, reductă, deprefsă, akt, obicură, ûmbrosă, occultă, opacă, secretă, sylvosă, nemorosă, frondosă, virens, viridăns, dumaa, densă, herbosă, îrriguă, frigidă, gelidă, tesonans. PHR. Vallis īrrīguz loca. Curvi anfractus. Vallis anguste fauces, latebre. Vallis āccommēdā fraudī, vel furis. Piceis, et acuta densa cuprefsu, undīque septa jūgis. VERS. In valle reducta Seclusum nemus. Valle sub umbres locus etc. Afpergine multa Humidus, ex alto desilientis aque. Rūra milii, et rigui placeant in vallibus amnes. Saxosas inter decurrunt flumina valles. Æftibus in mediis umbrosam exquirite vallem.

#### DESCRIPTIO VALLÍS.

Est curvo anfractu vallis accommoda fraudi, Armorumque dolis, quam densis frondibus atrum Urget utrimque latus, tenuis qua semita ducit, Angustæque ferunt fauces, aditusque maligni.

V. En. 11, 522.

♦allo; as. Liquerit, ac nullis inopem vallaverit undis. Flac. 1, 697. SÝN. Öbvállo, cingo, ambio, circúmdo, septo, ftipo. PHR. Vallo cingo, cotono, munio. Vallum duco. Ducto vallo firmo, tuter, tuter, propugno. Valli tuto aggére cingo. Muris, foisis, claudere, cingere, circumdare. VERS. Turritis incingere monibus urbes. Nulli vallarunt oppidă mūri. Non si te ferreus agger ambiat. Denso aggere firmant Mænia, et abrupto circumdant vallo. Extruite immanes scoptilos, attollite turres, Cingite vos fluviis, vaftas opponite sylvas. Propugnacula bello Tūtă părant. V. Munimen.

vallum. aß legio eneadum vallis obsesia tenetur. Virg. Æn. 10, 120.

SYN. Propugnaculum, agger, munimen. V: Munimen.

vallus. Non arces, non vallus erat, somnumque petebat. Tib. 1, 10, 9. SYN. Palus, stipes, sudes. EPITH. Firmus, acutus, roboreus, 4u- . rus. PHR. Acuto robore valli. VERS. Exacuunt, alix vallos furcalque bicornes.

walve. atum. SYN. Porta. EPITH. Bifores, eburne, patentes, aperte, decores. VERS, Argenti bildes radiābant limine vālves. V. Jamas. vanēlco. Carmine latia Cirēs fieriles vanēlits in bērbās. Ov. Ann. 3, 7, 3. SYN. Evanēlos, ibšo in nuses. V. Evanete.

مكالمة

# 722 VAN. VAP. VAS.

vānītās, ātīs. Pērļuāičēnīs vānītās. (kamb. Dim.) Prud. SYN. Inānītās, lēvītās, fāllācīā, mēndācīum, fabūli, wi sijās, āmbītio.

### DESCRIPTIO VANITATIS RERUM HUMANARUL Ex Maphao.

Quantos humana negotia motus
Alternasque vices miscent! Quo turbine fertur
Vita hominum! O fragilis damnosa superbia sceptri,
Et mundi lethalis honos! Heu triftia regni
Munera, quæ nunquam placidam permittere pacem,
Necrequiem conserre queant! Heu sortis acerbae
Et misera regale decus, magnoque timori
Suppositos Regum casus, pacique negatos!

vānus. ēxpētlātā sēgēs vānīs elūšit ārīflīs. Virg. Geor. 1, 1965; SYN. Inānis, fūtilis, lēvis, eždūcūs, fūgāx, īrrītūs : files, ficās sīmūlītūs, mēntītūs, fālsūs, fābūlēsūs.

văpor, oris. Quoque minus possent sieces tollerare voitores. Lucan prossent sieces tollerare voitores. Lucan prossent sieces tollerare voitores. Lucan prossent sieces voitores produced productive sieces productive sieces voitores productive sieces voitores, tenus sieces voitores, tenus sieces voitores, tenus sieces voitores voitores voitores voitores voitores voitores. VERS. Volat văpor ater al auta lorgue tumantem ex cie văporem. V. Fumus.

văpôro, as. Lavum discedens curru sugriente văporet. Hor. Ep. 1, 16,9.
SYN. Fumigo, suffio, călesăcio. PHR. Văpores exhalo, sum, călum, estundo, văpore împleo.

ì

ŭ

ĭ

ũ

váporůs. Hos câm defingeret waporus ardir. (Phal.) Prud. Perift, 6, 116 SYN. Văpidus, văporiferus, văporosus, fümidus.

vāphilo, ās. Non vgč, sēd tentīs vāptilāt timbrā meā. Prop. 2, 12, 20. SYN. Vērbēror, ferier, pērcitior, cædor. PHR. Vērbēra piti.

vărio, as. îlle ubi mije întem măculis vări averit ortum. V. G. 1, 441. SYN. Muto, commuto, distinguo: vel discrepo, distero: vel titub, recillo, hæsito, nuto: sum dubius, anceps, inconstans.

vărius. ēt vāriās ūsūs mēdītūndo ēxtūndērēt ārtes. Virg. Geor. 1, 133. SYN. Mūltip.ēx, divērsūs, mūltūs: vel āltērnūs: vel distimilis, tipār: vel āmbīgūŭs, āncēps, incērtūs, mūtābīlis, instābīlis, i

īllī dātīs vādīlūs quī rūre ēxtrācītis in ūrbem ēft... Hor. Sat. 1, 1, 11. SYN. Sponsor, præs, obses.

2. Vās, vāsīs. Quād sī fortē cănīs, calātīs wāsībūs bæsīt. C. SYN. Vāſcūlum, ūrcēus, hydria, āqualīs, pācūlum, pātērā, cyāthus, isphora, calīx, crātēr, crātera, ſcyphus: wel calāthus, canīstrum, ciſtā, culus. EPITH. Ænēum, ærēum, concavum, cavūm, āmplum, capās, īmāns, pūlchrum, piētīſcsūm, aūrātum, aūrčum, ārgēntēum, áheum, būxeum, ſplendidum, nifens. gēmmēum, calātum, fiſctītē, virtūm, ciftīllīmum. Sāmīum, i.e. e terrá Samiá ſtēum, ötörum, ſpīrāns. PHR. Ār rö rīgīns. Sīgnīs aſpērum. Mīrā, wel doctā artē lāborātum, ſculpūm. Pērfectum ārgēnto. Gemmīs corūſcum. Vāſcālā ſactā lāto. V. Paule.

vāllītās, ātīs. Stēvitis prējūndī vaifītas (quāllēt sēlī. (lamb.) SYN. Īmmēnsitās, vel sēlūtūdo: vel vāltātio, populātio, rūtas, pēmē cies, ēxitiūm. vāfto, ās. Tydidēs mūltā vāflābāt cædē crūēntās. Virg. Æn. 1, 475. SYN. Populor, populo, dēpopulor, expilo, dirtio, ēvērto. PHR. Īraciltūm, vaddīm, vad dēsērtūm facio. Vāftūm do. Fūnditās ēvērtērē, dīsjīcētē. VERS. Ēt lātos vāftānt cultūrībās agros. Cūnctā licet fērro lātē populētūr ēt īgnī. V. Everto, & Prædor.

vālītis. Fūndītur it vā flos umbo vomit aurātis īgnēs. V. Æn. 10, 271.
SYN. Immēnsus, Ingēns, procērus, Immanis: vel vāltātus, dēsērtus.

vātēs, is. Hīc amor, bīc nofirī vātis ālēxis ērāt. Mart. 6, 68, 6.

SYN. Poētā. V. Poeta. Aūgūr, ārūſpēx. V. Augur. Prophētā. EPITH.

Sācēr, sānctūs, dīvīnūs, fātīdīcūs, prænūncīūs, prænīcīūs, præsāgūs, prō
vidūs, sāgāx, vētūs, āncēps, īncērtūs, oblcūrūs, vānūs, fāllāx, mēndāx,

tērrīfīcūs, sīnīftēr, longævūs, vēnērābīlīs. PHR. Fūtūrī, vel ævī vēn
tūrī doētūs, præsoīūs, præsāgūs, prænūncīūs, haūd īgnārūs, non īncētūs.

Fūtūrā pāndēns. Dēī, vel Dīvūm īntērprēs. Cuī mēns fūtūrī, vel fātō
rūm præsētā, præsāgā. Cuī mēns dīvīnō concita motū, Cuī fūtūrī ævī

præsētās ārdor īnēft. V. Augur, & Prædico, is.

vāticinor, aris. Figăt, erat vērax vāticinata wror. Ov. Ep. 16, 278.

SYN. Divino, auguror, prædico. V. Prædico, is.

z. Über, eris. Bis venit ad mailetram, binos akit übert fastus. V. Ecl. 3, 30. SYN. Mamma: wel übertas. V. Mamma.

2. Uber, eris. Adj. Donig promīfsīs überiorā ferām. Claud. SYN. Fertilis, fœcundus, abundans.

Ebērtās, ātis. SYN, Ubër, jubst. Fertilitās: vel abūndantia, copia. VERS.
Fertilis ūbere campus.

tbi. Hæc übi dīcīā dedīt, &c. Virg. \
Laūrus übi bonā, &c. Tibul.

thicunque. Clamăt is mătres audite übicunque Lătinæ. V. Æ. 7, 400. Servor übicunque est, uni meă gaudiă servo. Ov. Met. 7, 736. übique.—Nec qui quid übique est. Virg.

SYN, Pāssim. PHR. Per tötum örbēm. Tötö örbe. Quā terra patet. Ebiv e. Non übivīs, cārāmquē quibūslibēt, în mēdiā quī. Hor. Sat. 1, 4, 75. SYN. Übique.

ūdus. Nīgrā sābēft ūdo tāntūm cuī līnguā pālātē. Virg. Geor. 3, 388. SYN Hūmīdus, mādīdus, mādērs, mādēfāctus.

vě. Conj. Sī quis în ādvērsām rāpiāi cāsūfvē, Dčūfvē. V. Æ. 9, 211. SYN. Věl, aut, sīvē, seu.

vēcordia. Sūrgimās, at prīmās, que te vēcordia Tbēfeu. V. SYN. Stultītia: vel īgnāvia.

vēcors, ordis. -- feribet ma'ā cārmina vēcors. Hor. S. 2, 5, 74.

SYN. Stultus, amens: vel ignavus, deses.

vēctīgāl, ālis. Jūngātūr vērbīs, žgō vētītīgāliā māgnā. Hor. S. 2, 2, 100. SYN. Tribūtūm, pērtēriūm: rēdītūs, prīvēntūs. EPITH. Dēbītūm, grāndē, ānnuūm, pārvūm, tēnuč, novūm, inīquūm, īnjūltūm, molettum. PHR. Vēctīgālis pēcūniā, vēctīgālēs rēdītūs.

vēctis, is. EPITH. Ferrātus, ferrēus, ahēnus, dūrus, rigidus, robūstus. VERS. Centum ærīs claudunt vēctes, æternaque ferrī Robora.

vēctus. ēt quā vēctus abās, ēt quā grāndevās acēfirs. Virg. Æn. 1, 125. SYN. Invēctus, sūbvēctus, lātus, dēlātus. PHR. Invēctus equē. Quādrijugo vēctus currū. Cæloque invēctus apērto Flēctit equos.

vegeto, as. intemerată sălus vegitat, virefque minifirat. Juv.

SYN. Recreo, corrobaro.
vegetus. Mombra dedit vegetus, prafcrīpta, &c. H. Sat. 2, 2, 2, 22.

SYN. Firme, välidus, välens, robūslide, fortis, sinus, genemens.—perā vēbimine minijār. Hor. Ep. 1, 13, 5.
SYN. Ācēr, validds, grāvis: od rāpīdūs, præcēps, citus, isāte

evi terox, od immoderatus, effrenis.

vehementer. Cominuo simul ac paulo vebementius aura. Luct.

SYN. Acriter, g sví er; ed seube, ferociter; en immene, niki v tum.

věhiculum. SYN. Cürrös, plaustrum, rhēdā, carpēntum. V. Plass.

věho, verī, vēstūm. 'Clāji' věho mčeām, Gc.—Virg. Æn. 1, 383... SYN. Vēsto, īnvěho, sūbvěho, sero, dēstero, effero, porto, čejam, je gesto, dūco, triho. PHR. Dēferie cūrrū, equō, nāvī.

vel. illă wel intatte segetii per summă welarer. Virg. Ain. 7, 808. SYN. Ait, ve, post postiva particula : Sīvē, sei.

vēlāmēn, inis. či circilm iestim crēcto vēlāmēn ācanībo. V. A. 1, 6;5 SYN. Tēgmēn, amickis, tēgumēntum, V. Veftis.

vēlitēr, čīš. Hie abi vēlifērām maila ādvērtīrē cārīmīm. O. M. 15,7% PHR. Vēlis infrūctūs.

veiliio. Naŭia për ërbana: Wificabat aquas. Prop. 4, 10, 6. SYN. Veia do, facio. V. Navigo.

vēlivolius. Dēļfricīcas mārē vēliveliam terrāja akēmēs. Virg. Æn. 1, 24. VERS. Ēt frētā vēlivolās non habitūrā rātēs.

vēllīco, ās. Vēllīcēt absēmēm Dēmatrītis, aute quād inēgens. Hor. S. 1, 3, 79. SYN. Vēllo: vel lācēro.

vēlio, vēlii, & vūlsī, vūlsūm.

Vellitur, buīc ātrā fiquāntur sānguine gūttæ. Virg. Æn. 3, 28.

SYN. Avēllo, revēllo, convello, abstrabo, extirpo, extraho, eruo, austrabo, evillus, erus. Multi garīt tērgā lūcidā vellus evīs. Tibul. 2. 1. 62.

V. Lana.

Vellüs aŭreŭm. Villus aureum Arietis, quem kabebat Albamas, Æŭ fiet, Thekarum Rex, Nej belet maritus, ac deinde Inus. Cum Ino Phryxum & ikila, prioris uxoris liberos, male acciperet; illi aureo ariete conficuță, fagentă fiel Ilelle în Porto fubmeța eft, Phryxus uro Colabos perucurie, abi Arieta fin vel ut alii volunt, Marti immolavie; Vellus autem in Templo sufpendit. Îsă prita Jason em cateris Argonautis, ope Medec, abfiulit; dracone perviziă, si susse suderat, veneficiis sopito. PHR. Vellus Athămanteeium, Arietim, fiv vum, rătilum, dives vellus. Aŭreŭm ab Æa urbe Colebidis. Aŭreŭm fiv vum, rătilum, dives vellus. Aŭreŭus ăries. Ovis aŭrež. Aŭreŭ pelli. Aŭrum Phryxæum, zoliŭm, &c. ovis, vel ăries, fulvo veliket, sa villa aŭreto spectabilis, dives. Athămante fulgidă pellis ovis. Fülvo velle velike dives ovis. Aŭretæ vellus ovis.

vēlo, ās. Pūrţūrēo vēlārē comās adopērtās amīetā. Virg. Æn. 3, 405. SYN. Obvēlo, tego, amicio, occulto, obduco, operio. V. Abfondo.

villocites. Cumvë rënastëntëm tërërët vellocitër kydram. Ped.

SYN. Cîto, ccyüs, subito, repente. quamprimim. V. Statim, Claite. velöt, öcis. Velötis Sparta cătulăs, acremque Mulojum. Virg. Geor. 3, 405. SYN. Celer, volücer, citus, pērnīx, prapes, levis, rapidus, properus, praceps, promptus, volāns. PHR. Pedibus celer, êt pernīcībus alīs. Jācib, sagīttā, alīte, vento, vel fulmīne pernīcībr. Trepidos suetus pravettri cervos. Quī cursībus aurās provocat. Ocyor et jāculo, et ventos aquant aggīttā. VERS, āxilpērātque morās, et pontes translike altos. V. (do. vellum. Tentamījque viam, et velerum pandimits altos. Virg. Azn. 3, 59.

BYN. Tegimen, velamen, amīctus. V. Velis. Velam navis. SYN. Carbasa, lintea, lina, sinus. EPITH. Turgidum, :tumidum, tumens, inflatum, nauticum, humidum, leve, citum, patens, lāxum, curvum, sinuosum, volitans, fugax, concavum. PHR. Velorum . sinus, alas. Antennis pendentia vela. Affixa, annexa malo. Incertis stradita ventis. Vela pandere; expandere, tendere, intendere, implere, legere, contrahere. Vela facere. i. navigare : ventis dare vela. Præcipiti carbasa tensa Nötö. VERS. Jüngünt extremo felicia lintea malo. In-terea classem velis aptare jübebet. Neptünüs ventis implevit vela secundis. Sæpě tůměnt Zěphýro carbasa, sæpě Noto. Věla sucit taměn čt plēnīs subit oftia vēlīs. V. Navigo. Vēlā fācio. SYN. Vēlā do, vēlifico. V. Navigo. velut. Impulit în lătus, ac venti velut agmine fasto. Virg. &n. 1, 86. weluti. ac veluti lentis Cyclopes fulmina massis. V. G. 4, 170. SYN. Vělůt, ŭt, sīcut, non secus ac, haud ali er. venă. Incăluit quoties faucia wena mero. Mart. 4, 66. EPITH. Turgida, tumida, saliens, trepida, tiemens, tenera, sanguinea, plēna, tumēns, tenuis, exilis, gracilis, calens. VERS. Trepidæque eine ulla Pelle micant venæ. Saliunt tentatæ pollice venæ. Vēnā nietākī. V. Fodina. vēnābulum. Rētia rāra plage lato vēnābula fērro. Virg. Æn. 4, 131. SYN. Spietilum. ÉPÍTH. Latum, ácutum, valnificum, fülgens. PHR. Robur ácuto ferro. Lato venābulā ferro. Longo venābulā roftro. SYN. Spieulum. V. Telum. Hafta. venalis. Plena domus libris venalibus, accipe et iftud. Joven. 3, 187. SYN. Vēnālītīus: expositus. venāticus. īre viām quā monftrat eques venāticus, ex quo. H. Ep. 1, 2, 64. venātio, onis. Puleber adeft onager, mitti venātio debit. Mart. 13, 101. SYN. Vēnātus. EPITH. Læta, grāta, blanda, jūcunda, dīffīcilis, dūra, pěriculosa. PHR. Venandi cura, ftudium, libor. Ferarum inlago. Dīānæ studium, ludus, palæstra, Saltus venantibus apti. V. Venor. pēnātor, oris. īgnorīs, či čauo vēnātor tāpigž fērtur. V. Æn. 11, 678.

SYN. Vēnāns. EPITH. Vigil, matūtinus, sēdulus, pērnox, pērvigil, "pērnīx, vēlox, præceps, celer, avidus, sagīttifer, pharetratus, sylvestris, PHR. Ferarum sectator, prædator, agitator. Venatui, wel Dianæ ftudiis addictus, deditus, affuetus, ap us, invigitins. Dianæ, wa nemoram cultor, fludicsus. Cædis ferinæ fludiosus, amans, agitans an saltībiis apros. Jaoulo însīgnīs, celerīque sagītta. Dumeta vagīs latratībus implens. VERS. Advolat et præceps curu venator anhelo. Hic nemorum studiosus erat, cædisque ferinæ. Charus erat Cephalus sylvis, multæque per herbam Conciderant illo percutionte ferie. Scit běně venator sylvis ubi retia tendat; Scit běně qua frendens valič moretur aper. V. Venor. wendico, as. Nec wendicabit cella fapius clausa, (Scaz.) M. 11, 101, 12. SYN. Adicrībo, attribuo, alsumo: vel afiero, libero, eximo. vendito, as. Tota craditor urbe venditabat. (Phal.) Fur. SYN. Jacto, jactito, oftento. wenditus. Conjugis ūtilior merx ift, qua vendită fape. M. 12, 103, 3. .vēndo, vēndīdī, SYN. Alieno, distraho, venundo. vēnēficā. Bārbārā nārrātūr vēnījiš vēneficā tēcām. Ov. Ep. 6, 19.
SYN. Māgā, sāgā, incāntātrix. EPITH. Impūrā, impīh, scēlētātā,
tāmpis, improbā, dīrā, Thēssālā, a Thessala, mulieribus. PHR. Thess sala anus. Thēsalicīs potens vēnēnīs. Magrēt docta ministi & Que poliēt magrēt saga ministerio. VERS. Relictantem tini se cire iunim Nītitu, ēt tēnēt is abdērē Solīs equos. Queque loo se vīvaņus saka movēt. Pēr timulos errāt pāsas dīsjectā cipillis, caizi dē tērīdīs collīgīt osa rogis. Devovēt ābsēntēs, sīmulācnaņue cērāsīs; ēt mīsē.ūm tēnuēs in jēcur ūrgēt acūs. Tha magas ārtēs, Reigue mīna novīt. Inquē capūt līquīdās ārtē rēcurvāt agnās. (V. lib. 4. Es de Moga quadem e Blasspherum gente) Hæc sē cārmīnībūs piomitit s vērē (hitiset amre) mēntēs Quās vēlīt, āst, āstīs dūrās immittrē cire Sīsēte āquām stūvīis, ēt vērtērē sīdērā retrō: Nōctūrnosquē ciet mizmugīrē vidēbis Sūb pēdībūs tērram, ēt dēscēncētē montībūs ūmās. S

veniticium. Quifque veneficiis abfielle illa sais. Ov. Ep. 6, 149. SYN. Migia, præftigiæ, carmen, incantatio. EPITH. Mind The slium, Theisilicum, Æmonium, a Theffalia veneficiis infan, Co chicim, Æzum, Circzum, Medzum, a Colebide ubi Æa urbs, Galen & Medea veneficis : sceleratum, dirum, infandum, nefandum, imriu, fallax, dolosum, vanum, inane, invalidum, exiticsum, Tartareum, St. gium. PHR. Vereticii ars impia. Magica, Thefrala venena, melcamina, toxica, pocula. Migica, funefta, incantata, penenata hena. Artes magre, magice, Circare, Thefaile, Thefsalice, Æmonia, Cl chice, Æzz, Medez, Magici doli, cantus. Magicum, Circaum, cama Thefraileum. Vox Thefrala. Magicom ministerium. Noxia, venesia vērbi. Mēdēides herbæ. Circzī ars veneficii. Mazicz vires, zrigz fütüri præscius areb. Funestarumque potestas Herbarum. VERS. His herbis atque hac Ponto mihi lecta venena ipse dedit Mæris, nafeunter piūrima Ponto: His ego fæpë lupum fieri, et se condere svivis Manu, fape animas imis excire sepulcris, atque satas alio vidi traducere meles V. Venefica, Circe, & Transformo, Magia.

veneticus. SYN. Migus, incantator, pratīgrātor. V. Magus, & Toutes, venenatus. Ne venenātus, incantator, pratīgrātor. V. Magus, & Toutes, venenātus. Ne venenātus, venenītus. (Sapph.) Hor. Od. 1, 22, 5. SYN. Venenāsus, venenītube, fellē, tabo, sanīe, sūccā, ſpumā, infectus, illītus, afpersus, imbūtus, perfusus. Vēnenā ārmātus, mētuēndus. Venenūm, vīrus fērens, ſpīrgem, lafpīrans. Vēnenā iurīdus, vicāns, tumēns, nāxīus, nocēns. Vīpērēs sūccā imbūtus, ſpūmāns. Vipērēs sanguinē, feliē ī.lītus, īnfectus. VERS. Āfpids ēt mītrī sūb ādūncā tāxīcā fērrā, ēt tēlūm causās mārtīs hābērē dūže,

venenum. alle nec aj gris fucatur lana venens. V. G. 2, 46:. SYN. Vīrus, toxicum, aconīta, orum, tabum. EPITH, Tabifician magicum, Theisaiicum, &c. Vide lupra. Veneficum in Etich. Lemain. Gorgoneum, ab Hydra Lerna, & Meduja Gorgone, luridum, atrim, tetrum, nigrum, vipereum, diriim, crafsum, livens, somniferum, soporiferum, lethale, lethirerum, fara e, fureftum, exitiale, immedicabile, însanabile, acre, præsens, noxium, horrendum, trifte, violentum, pēsti: erum, furtīvum, latens, arcanum, serpens, spumans. Tartareum, PHR. Věnění táběs, fěl, tábům, săníes, sūccůs, spůmě. Venenosi, viperei, funefti, lethiferi, lethales succi. Viperciis, viperinus cruor, sanguis. Serpentum sanies. Nessi cruor, a No Centauro. Cantharidis succus. Trītis aconita cicutis. Fallax beibi včnenī. Lethāles herbæ. Vīperez spūmæ. Avernāles aquæ. Nigra pocili. Focula tristi gramine mista. Pocula lethail taxo, et Scythicu ne-ÇCIU.

- dicātā, înfēctă, vel vitiātă venēnīs. Tābēs funcită venēnī. VERS. Ecce subit vīrus tāchum, carpītque medullās īgnīs edax, calidaque īneendīt viscera tabe. Nēc mea mortiferis înfect pocula succis Dextera.
- nec cuiquam certă venenă dedit. Corpus tumet omne veneno. Împiă
- sūb dūleī mēllē vēnēnā lātēnt. Vīpērā trīstē fērēns īnfīxō dēntē vēnē nūm.
- reneo, 11. Corruptus vānīs rerum quid venedt auro. H. S. 2, 2, 25.

. SYN. Vendor.

: Pěněrābilis. illūd amīcitia sancium et věněrabiti nomen. Ov. T. 1, 7, 15.
SYN. Věněrandus, věrendus, reverendus, colendus, adorandus, augustus.

z PHR. Mājēstātě věrendus.

veneratio, onis.

Tum qui ă que vīvīs vēnērālio rēgibus āmē. M. SYN. Reverentia, observantia, cultus, honor.

g věnětor, aris — Větisque Deas věněraběre siris. Virg. Æn. 7, 597.

SYN. Hönöro, öbsērvo, revereor, vereor, adoro. V. Honoro, & Adoro.
Venetiæ, arum. EPITH. Magnæ, illuftres, inclytæ, celebres, fortes, potentes, indomitæ, invictæ. PHR. urbs Venetorum. Altæ pulcherrima
Romæ æmula, quæ terris, quæ dominatur aquis. Medio in pelago moli-

mine multo Conftructa.

Věniă. ôrāntēs věniam, ēt tēmplūm clāmörě pětēbānt. V. Æn. 1, 523. SYN. Licentiă, cöpiä, pötertäs, făcūltās, lībertās, vel îndūlgentiă, împūnītās, cöndönātio. PHR. Věniām pēto, öro, précör: věniām dō, tribuo, rögāntī cöncēdo. Nōxām rémītto, cöndöno. VERS. Ēxtrēmam hānc örö věniām, misérere söröris. Nāmquě däbūnt pācēm votīs, īrāſquě rémīttūnt, Tū mödö pöfeč Déos věniām. V. Pax, & Parcs.

▼ĕnĭo, īs : vēnī, vēntūm.

Momento cită mors venit, aut victoria lata. H. S. 1, 1, 8.

SYN. Ādvēnio, ādvēnio, āccēdo, propīnguo, dēvěnio, pērvēnio: adeo, pēto: āccēlero, ādvölo, āppropēro, vol rēdēo, rēvērtor: vol īnsto, īmmīneo. PHR. Hūc concēde, vol stēdē grādūm. Sēdēm vēniemus in ūnām. V. Advenio.

vēnor, āris. Sed præceps vīrtūs īpsā venābitur aulā. Grat,

PHR. Feras însector, pertequor, sector, ago, agito, exagito, capto, laerātū tūrbe, clāmore premo. Catulis sagacibus fatīgo. Feris infto, insidias molior; caises, laqueos, plagas, retia, lina tendo, pono. Sylvas, saltus, vel në mora retibus, indaginë, canibus, vel insidiis claudo, cingo, sēpio, circumdo, corono, fătigo; Vēnātū exerceo. Dianæ studia colo, ēxerceo. Vēnātu, vēnātībus invigilo, Vēnāndo pēr jūgā, pēr sylvās vā-gārī. Insīdiis, cūrsūque fērās agitāre. Trēpidos agitāre în rētia cērvos. Vēnāndī studium colere. VERS. Et laqueis captare ferās, ēt fallere vīsco. Ausītosque sequī lepores, et fīgere damas. Veloces jaculo cervos cursuque fătigant. Sepe citos egi per jugă summă cănes. Sepe volutabrīs vūlsos sylvestribus apros Latratu turbabis agens, montesque per altos angentem clamore premes ad retra cervum. Per juga, per sylvas, dumosaque saxă văgatur. Hortaturque cănes. Iple ego velocis quæram vestigia cervi, et demam celeri ferrea vincla cani. Venatum in sylvas, juvěniliter ire solebam, Nec mecum famuli, nec equi, nec naribus acres īre canes, nec līna sequī nodosa solebant. Tūtus eram jaculo. Qo pofiquam vēnēre virī, pars rētiā tendunt; vīnculā pars adimunt cannibus, pars preisa sequuntur Signa, pedum, V. Vmator, & Camis venasicus.

## DESCRIPTIO VENATION

Ex Ovid. 8. Metan.

Hinc aper excitus medio violentus in hoftes Fertur: ut excufiis elifus nubibus ignis. Sternitur incurfu nemus, & propulfa fragurem Sylva dat: exclamant juvenes, protentaque forti Tela tenent dextra lato vibrantia ferro. Ille ruit, fpargitque canes, ut quifque furenti Obstat, & obliquo latrantes distipat ictu.

vēntēr, trīs. Leišrāt ābjūgaī vēntēr apērtāts āgaī. Prop. 4, 1, 42. SYN. Ālvūs, ūtērūs, vīlcērā, īlīā. EPITH. Jējūnūs, īmptobās, ఉన vācūus, īnānīs, lāmēlicūs, avīdus, cāvūs, cāpāx, tūrgēns, tūrgidūs, tīmā tāmīdūs, grāvīs, fætūs: ēpūlīs īnslātūs.

vēntīlo, ās. Afen în cerebro vēntilātur terito. (Iamb.) Ps. SYN. Evēntīlo; est vērio, agito. PHR. Vēntos, aurim cito, enda

Aŭrā refrigero.

vēntēsus. a pī. v. vēntēsī cecidēr ant murmuris aura. V. Ecl. 9, 58.

SYN. Ventē plenus, fætus, pravidus, tumēns: vel lēvus, inānis, vars, fūtilis; tumīdus, tumēns, turgēns, turgidus, inflātus; vel supērbūs.

ventus. Prouquitur surgen a pappi ventus tuntes. V. Æn. 3, 135. SYN. Aŭra, fpiritus, flamen, flatus, flabrum; aufter : aquilo, Back, Africus, Eurus, Zephyrus, Favonius: vel turbo, procella. EPITH. Leais, spirane, mollis, placidus, levis, tenuis, recundus, vagus, nie dus, præceps, furens, validus, violentus, fævus, volucer, celer, mais trux, sonins, sonorus, fremens, fulmineus, ftridens, turbidus, gailis īmmītis, īnsanus, frīgidus, nubitus, pluvius, udus, madidus, geicis, aípēr, hybernus, brumalis, diktirs, luctans, procellosus, nimber, horrisonus, furibundus, inimicus, adversus, infektus, Ætilius. PRR. Ventorum flamina, flabra, flatus, animæ, fpīramina. Ventorum is. minæ, furiæ, rabics, bella, discordia, ftrepitus, murmura. Ventie aura. Venti turbo, Validi vis incita venti. Procelle ftridor. Ventus immani procella Aridens. Æftus movens. Freta concutiens, erutene vel agitans zquora. Fera murmura tollens. Ænlio carcere milius. Luctantes venti tempeffatelque sonore. VERS. Ventosi murmuris auræ spirant. Venti fremunt sylvis, et cæcă volutant Murmura. Frei circum Fervelcunt graviter ipirantibus incita flabris. Coco turbine veti Præcipitant. Montibus altis Auditur fragor. Ventis surgentibus zquora ponti agitata tumelcunt. Nemorum increbrescit murmur. Inter se venti horrendo mūrmure lūctantur. Venti vorticibus rapidis, ed imi procella Cælum, mare, terram concutiunt, agitant, torquent. Pulit. ream nubem, nives, vel undas rotant, glomerant, intorquent. Tenis pělágoque mínantur exitium. Obviš quæque ruunt, fternunt, evertunt, Dum nubila ventus agebat. Glomeratque ferens incendia ventus. Laxo se carceie promunt Æblii fratres, numeroque et viribus æqui; in Zephyros Eurus, Boreas moturus in Austros, Frontibus adversis se in certamina polcunt. Nam modo purpuieo vires capit Eurus ab orti; Nunc Zephyrus sero velpere milsus adeft : Nunc gelidus Boreas ricca bacchatur ab arcto; Nunc Notus adverta prælia fronte gerit. Verti iclut agmine facto Qua data porta ruunt, ce terran turbine per Aant. Mūtātī trānsvērsā fremūnt, ēt vespēre ab atro Consūrgūnt ventī. Āntē volānt sonitūmque ferūnt ad līttora ventī. Sīc übi prīmā anovent pelāgo certamina ventī, inclūsām rabiem, ac spārsūrās astra procell s Pārtūrit ūndā frētī, fundoque ēmotā minācos expīrāt per sāxā sonīs, atque acta cavernis Torquet anhelantem spūmantī vortice pontūm. Continuo ventis sūrgēntibūs, aut sietā pontī incipšūnt agitātā tūmēscēre, ēt arīdūs altīs Montibūs audīrī frēgor, aut sēsonāntiā longē Līttora misceri, ēt nēmorum incrēbēscēre mūrmūr. Ūt grāvīs solīo cūm ventūs prosilīt antro Fērtūr in ārvā rūēns, ēt sylvās stērnīt opācās. V. Tampssas, Aquilo, Boreas, Natus, Zepbyrus, Eurus, Auster, Austra.

Vēntūm sēdārē. PHR. Compēscērē, plācārē vēntos. Æquorā mūkērē. Mātis īrām frangērē. VERS. Inde ubi prīmā sidēs pēlāgo, plācatāquē vēntī Dant mātia, ēt lēnīs crēpitāns vocāt Auster. Expēcta sācilemqua undām, vēntosque sērentes. V. Serenitas.

# DESCRIPTIO VENTORU.M. ex Virg. 2. Æneid.

Adversi rupto ceu quondam turbine venti Consigunt, Zephyrusque, Notusque, & lætus eois Eurus equis, stridunt tylvæ, sævitque tridenti Spumeus, atque imo Nereus ciet æquora fundo.

Ex Ovid. 1. Trift.

Inter utrumque fremunt immani murmure venti, Nescit cui domino pareat unda maris. Nam modo porpureo vites capit Eurus ab orto, Nunc sero Zephyrus vespere missus adest; Nunc gelidus sicca Boreas bacchatur ab Ascito, Nunc Notas adversa prælia fronte gerit,

Venus, erīs. Sīc Vēnus, at Vēnerīs comtra sīc fīlius ortus, V. AE. 1, 32g. Amoris Dea, mater Cupidinis; Dea etiam gratidrum, pulcbritudinis, & voluptatis babīta eft. Ilanc e fpuma maris natam fingunt Poetæ. Celebatur præcipue in infula Cypro, in Bueotia, & in Sicilia. SYN. Cythereä. Cythereia, Cythereis, Cypris, ab infula Cypro, ubi urbs Cythere. EPITH. Paphīš, īdālīš, acīdālīš, erycīnā, a Papho urbe, & Idalio nemore in infula Cypri: Ab Acidalio fonte Bæctiæ; & ab Eryce monte Sitiliæ. Dionæš, a matre Dione, Cythereä, Cythereis, Cyprīš, almā, potens, pulchrā, formosā, cāndidē, blāndī, lætā, adūlicrā, prütervā, lāfcīvā, īnfāmīs, dīvā, fœcūndā, blāndī, lætā, adūlicrā, prütervā, lāfcīvā, īnfāmīs, dīvā, fœcūndā, piācīdā, dēcōrā, pērnīcīosā, jūcūndā, rīdēts, fīllās, īncēltī, īngēnīosā, īgntā, fædā, pētūlīns, sālās, vēnūtīs, skilūta, īnsanā, īgnīpotēns. PHR. Dei Pāphīša, fīdālīš. Pāphīša māter, Dēā, vīrgo. Acquore nātā. Mātēr amorām, Ortā mārī. Lūxūrīæ nutrīs. Nātā frēto Cyprīš vīrgo. vūlcānīš conjux. Ad fraudes ingēnīosā. Incestæ scēlēratā lībīdīnīs sūctrīx. Mātēr Dīonæš. V. Libido.

ventitas, atis. Sextă vintifatis, collique, &c.—Prop. V. Pulibritude, Lepor, Forma.

venaltus .-- ium fiere winufier omnī, Prad.

SYN: Pülcher, decores, formosus. V. Pulcher.

Dill, sufcidus, dess. Wollie nuncius G. Libente, prono oceidio. Cref To Undis preci maiore condit Sel éccidini Services Coppe meit, Jam no dem procedit ve Welper Temp in forgetime for Vellame rest, ex fab. a Li mram d s, calebs, mina, P wirgo, i erdos. - petüi. - 1-932main, ma u, milni 14 sequi, THE NEW YORK F-SOUND HERIOS, 7, 132 M. gr 45 maio, in E51.5. - Cabl 118 12/6

SYN. Völübilie.

Antice. altera non geerunt tenu i versute favilla, Mart. 11, 53, 3

SYN. Gnārus, perītus, sciens, doctus.

mericolor, bris. aftur equo fidens et versicoloribus armis, V. En. 19, 181, SYN. Multicolor, discolor, varius. PHR. Vario colore diffindes. Arfo. is. Sen versare dolos, fen certæ occumbere morer, V. Æn. 2, 62.

SYN. Tracto, tango: vel converto, volvo, flicto, convolvo: velijih měvěo, torqučo.

vēmos, ūris.

Versandr atreus, totă jam ante oculos mecos. (Iamb.) S.

SYN. Mineo, moror, habito, sam, hatreo: wel studeo, Inclinto, in vigilo, însūdo, ŏpĕrām dö.

versus, Es. Veribus incomptis ludunt, risuque solieto, V. G. 2, 386, SYN. Cirmen, modi, EPITH. Cănoriis, facundus. V. Cormen, & Cormina Scribere.

versutia. Temani intered Chriftum versutia fallan, Jovenc.

V. Afinia, Fallacia.

versetus. Non Nomes arcanas tellat versuta salīvas, Prop. 4, 7, 37. SYN. Vafer, callidus, attuius, dolosus, malignus,

vērtēx, icis.

Typrielis čekuviæ pēr dinfum ā vērticē pēndēnt, V. Æn. 11, 527.
SYN. Căcumen, culmen, fāftīgium, apēx. V. Cacumen, & Vertex.
vētto, tī, sum. Neu pātrīæ vālidās in viļkērā vārticē vīrēs. V. Æ. 6, 833.
SYN. Convērto, fielto, torqueo, vālvo, vēslo: vel vārio, mūto, con-

mūto: vel čvērto: dīrŭe. verū. et tereti pugnant macrone, veruque Sabillo, V. A. 7, 66;.

EPITH. Longum, teres, ferreum. VERS. Vilcera et in verubus sudant

vērsātā colūrnīs. Sūbjīciunt verubus prunas, et visceru torrent. veium, Conjunct.

Verum čiiam învissis si quos tentaris amileius, V. G. 3, 562. SYN. Sed, at, aft,

wirus. Non datur, ac veras audire et reddere woces, V. Æn. 1, 414. SYN. Germanus, sincerus: wel vērax, îngenuus, candidus. ▼csania. ipsa sibi eft boffis vēsania, scque furendo, Prud.

SYN. Insania: vel furor. V. Stultitia, Furor.

vēsantis, Suādēt enim vēsanā fumīs, &c. Virg. Æn. 9, 340. SYN. Stultus, vel furiosas.

velcor, eris. ac potius fuliis parcus vilgatur amaris, H. S. 2, 3, 114. · SYN. Palcor, alor, notrior, suffentor, vivo. VERS. Vicla palcunt sīmplicis hērbæ. Frondibus arboreis et amara pascitur herba. V. Ed.

Věsevus. Tālēm dīvēs ārāt Căpŭa, ēt vīcīnā Visewē, V. G. 2, 224. Nons juxta Neapelim, agros babens miræ fertilitatis; & planiticm in commne fterilem, quæ fumum flammasque interdum evomit. SYN. Vesuviot, velvius. EPITH. Præruptus, ferar, viridis, virens, fertilis, ardens, · fammivomus, īgaivomus. PHR. Ve evī jugum. Vesevīnus per, mons. VERS. Sæpe eructat in aftra favillas. Atram prorumpit a æthera nubem Turbine fumantem piceo, et candente favilla.

vēspā. EPITH. Strīdula, strīdens, strepens, strepitans. PHR. invisi cicadis.

Vēfrer, eris.

Mutait tranfugra frimunt, et wespere ab atro, V. A. 5, 10. SYN, Vespera, vest vestura i canpin.

ECLLH. *₽*₽ĬĬĿō'!I Nochifée, öccidaus, ümbrifer, öpācus, sērus, frīgīdus, sofcidus, udes, rubēns, piger. PHR. Sērum Vēneris sīdus, aftrum. Nochis nuncias, index aftrum.

Pelpörī, vel velptir. SYN. Serā. PHR. Die vergente, labente, prano, înclinato. Söle fugiente, öcciduo, cădente. Söle sub öcciduo. Creficăniibus umbris. Cum Phoedus, Söl, Titan în Helperias undas propirăt: pronus mare petut: jugă demit equas: rădios equore căndăt ș sub îmum vertitur orbem. Creficantes duplicăt umbris. Sol occiduis, vel cădens imum petut orbem. Velper seras nunciat horas: seras umbris, vel tânebras profert. Velper nuclem die vergente reducit. Jam noz fengit equos. Inducunt sera crepulculă noctem. Obenta densântur nacture tenere. Migro rutilians surgebat àb urtu velper. Aftrifero procedit velper cilympo. Sera oftendu lumina velper. Frigidus aera velper Tomperet. V. Nocieco, & Crepulculum.

vēltā. Saturni & Opis Jilia. Virginitatis Dea, cui Ignis perpetum facererat, a Veftalibus effervatus. EPITH. Cāftā, sānctā, pūdīcā, facrā, vērnērāndā, pōtēns. PHR. Cāftæ pēnētrālīā Vēftæ. (a. Æn.) Vēftāmenā.

potentem, æternumque ziğtis effert penetralibus ignem.

2. vēstā. Terra si: appullata, unor Coeli. & mater Saturni, ex fabulis. El ITH. Antīquā, prāmævā, senēx, vētas, canā.

vēstālis. Pālias in bānc quoniam vēstālis orīgo favilla, Pr.

Virgo Dea Vosta devota. Siqua virginitatem violasset, viva sub terram desadiebatur, in seeleris paenam. BPITH. Casta, pūdīcā, īnnūbā, calēbs, īntēgrā, sactā, sanctā, vēnērabīlis, vēnērandā, rellīgiosa, Romanā. PHR., Vēsta sastā, sanctā, vēnērabīlis, venērandā, rellīgiosa, Romanā. PHR., Vēsta sastā, sanctā, vēnērabīlis, vel dēvotā sacerdos, vīrgo, īgnīs, seu focī aternī, vīgīlis, pērpētūī cūstos. Vēsta vēnērāndā sacerdos. Vīcstā pēsta pēsta pēspētūī cūstos. Vēsta pēsta pēspētūī cūstos dītā pēsvīgīlī īgnīs. Pērpētūā sērvāns vīrgīnītātē socos.

vēstībulum, Vē, Itulīs adžuns vētērēs, laļsīguē elientēs, Juv. 1, 132. SYN. Portīcus, ātrīum. EPUTH: Marmoream, supērbūm, magnitā-

cum, pictum, latum.

weltigium.— Tonojco veteris vöftigiä flamma, V. A. 4, 23...
SYN. Signä pedüm: vel eignüm, relliquiæ: vel pes, planta, pafsas, grädus. EPPIH. Impressum, signätem, fixum, recens, manifestum, pHR. Pedüm impressum nolecum. Signäte pedüm notem. Signä notæque pedüm. Viæ eignä, indicium. Vestigiä eequi, legere, ürgere, servare, öbservare. VERS. Æquo sequitur vestigiä passu. Presoque legit vestigiä gresu. Indicium eestigiä ripis. Aque hos, nequa forent pedibus vestigiä rettis, Cauda in speluncam tractos, versisuum vistum indiciis raptos saxo öccultubat opaco.

vēstīgo, as. Vēstīgēmus et ā portu divērsa petāmus, V, R. 7, 132.

SYN. Investigo, inquiro, quero. V. Quero.

wēftio, īvī, ĭī, ītūm.—andīx pajtentes vējlitt agnās, V. Ecl. 4, 45.
SYN. Īndvo, operio, tego. PHR. Vēfte tego, cīrcūmdo, amicio, operio, vēlo, īndūco, orno, exorno, decoro, īnsīgnio. VERS. Tunicaque īndūcitur ārtūs. Pietoque humeros īndūtus amīctā.

vēstīs. ēt Tyrīse vēstēs, ēt dūlcīs tībīd cāmū, Tib. 1, 7,47.

SYN. Vēstīmēntūm, vēstītūs, tēgmēn, amīctūs, vēlamēn, vēlamēntām, chlamys, tūnīcā, toga, pallūm: mulierum vestis. Carbāsus, līnūm, pēplūm. KPITH. Brētīosa, pūrpūrēa, coccīnēa, pīctūrāta, pīctā, līnēa, sērīca, magnīsīcā, rēgtā, vērsīcolos, longa, stūcas, ūndāns, nūtene, splēndieu, dēcora, cāndūda, nīvēa, albā, vīnās, vīnās, tūda, rūbēa, rūbēa, vērās, decora, cāndūda, nīvēa, albā, vīnās, vīnās, tūda, rūbēa,

rubens, lutes, croces, cerules, nigra, pulla, atra, mefta, ferbris. funčiča, feralis, lacera, squallens, demisa, sinuosa. PHR int teta, liboratz. Oftro, wel mūrice tineta, felendens. Auro rigem, ife ri, squillens, superba, insignus, intertexta, illica. Pretioso finise Serum texta. Gemmis önufta, radians. Pietis intextum vertibu sirum. Pieta croco. Et fülgenti murice veftis. Tyrro sab tegmise fülgens. Bene conveniens, et sine labe toga, arte laborate velis. oftroque superbæ. VERS. Fert picturaras aurī sub tegmine velis. alperat indus velamenta lapis. Pedes veftis defluxit ad imos. Houis villosa corpora veste tegunt.

vēstītus. Itur in eterno vestītos grāmine campos. Cl.

SYN. Indutus, amīctus, tunicatus. PHR. Vefte tectus, ornatus, dedrātus, supērbus.

Vēsūvius; vel vēlvius. V. Velevus.

větěres, um. in větěres efto dură puella senes, Tib. 1, 8, 50. V. Majores.

větěrnůs. Nec ibrpere gravî pasis si a regna věterně, V. G. 1, 42. V. Pigritia.

větitus, a, um. Nītitur in větitum, damni secura libida. Cl. SYN. Probibitus; vel injuftes.

yěto, as, větůi, větitům.

Religio vetuit segeti prætendere sepem, Virg. Geor. 1, 270.

SYN. Prohibeo, vel împedio, obsto : obstim. VERS. Primaque vetist consistere terra. Quippe vetor fatis.

větulă. smues aut vitulas babes amicas. (Phil.) Mart. 8, 79. 1.

SYN. Anus. EPITH. Frigida, tremens, curva, segnis, marcida, rugosă, morbosă, æg: ă, lânguidă, delīrans, deformis, sordidă, morosă, tritis. PHR. Gravis annis, Annosa parens. Grandior sevo mater. Senio confectă. Membris senilibus titubans. V. Senez.

větus, eris. Diximus amisit verum vetus albula nomen, V. Æn. 8, 232. SYN. Větūstis, antiquiis, prilcus: vel senex, annosus, longævus.

vetuftas, atis. Tuque invidiosa vetuftas, Ov. Met. 15, 434.

SYN. Antiquitas, vel senectus. EPITH. Longinqua, longeva, invidiosa, tarda, annosa, cana, veneranda, sera. PHR. Cuncta rodens. Memoranda cănens. Prifci temporis retas. VERS. Tantum zvi longiaquă vălet mutare vetuflas. Nunc situs informis premic, et longavă vetuftas. Tempus edax rerum, tuque invidiosa vetuftas, Omnia defirui-Tabida consumit ferrum, lapidemque vetuftas, Nullaque res majus tēmpöre robur habet.

vēxīllum. SYN. Sīgnum, īnsīgne bellī, Romanorum, aquila. EPITH. Martium, Mavortium, bellicum, pictum, volans, fluitans, volitans, expansum, explicitum, undans, leve, minax, terrificum, aquila. VERS. Advereis concurrere, tignis. Caftris avulsa moveri Signa jubet ductor. Vēxīlla undatīm mediās panduntur in auras. Crīspa susurrantī flujtant vēxīlla notorum Flamine. Undatimque levī fluitantia carbasa vento oftentant Martis speciem.

vexo. Sum a fuit, duv si discordia vexet inertes, Hor. Sat. 1, 7, 15. SYN. Torqueo, crucio, excrucio, discrucio, ango, agito. exagito, affligo, āfflicto. PHR. Pænis, cruciatibus afficio, premo, opprimo, exanimo: wel vafto, diruo, quatto, populor, everto...

via. Quo te Mæri pedes? an, quo via ducit in urbem? V. Ecl. q, t. SYN, Iter, callie, trames, semita : compita, bivium, trivium, qua-

drivium. EPITH. Trīta, frequens, recta, plana, facilis, lubrica, dubia. āmbigua, fāllāx, ōccūltā, furtīvā, latā, pātūlā, pātēns, tūtā, pūblīcā, fpātībā, apērtā, regiā, angūftā, ōblīquā, sālebrosā, lūtūlentā, cænosā, sāxōsā, sīnuösā, īnviā. PHR. Strātā viā.ūm. Trītūm fpātīum. Sēmitā, cāllīs, angūftā viārūm. Viæ compēndiā. Trīviŭs cāllīs. VERS. Quā nulla humano sit via trīta pede. Non eft e terris mollis ad aftra via. Quā făcit asiduo tramite vuluus iter. Virides discrenit semita campos. Longam incomitata vudetur ire viam. Rursus perplexum iter omne revolvens Fallacis sylvæ. Simul velligia retro observata legit, dumifone sĭlēntĭbŭs ērrăt.

všātšcum.—aūt sūbdūētā všātšca plūrāt. Hor. Ep. 1, 54.

SYN. Cibus: auxilium viæ.

viator, oris. omnis et agricola et tuta lates arce viator. Virg. An. 10, 805. SYN. Peregrinus: advena. EPITH. Lalsus, feleus, defeleus, fatena. tus, sitiens, properans, errans, vagabundus, ignotus, pulverulentus, miser. PHR. Qui carpit iter. Ferens tædia longa viæ. Expositus mille periclis. VERS. Rivys. Dulce viatori lasso în sudore levamen. Incertie quod carpat iter, nunc hue, nunc imminet illuc.

vibro. Spīculaque în splois tuta vibrabat amor. Gal. Com.

SYN. Quatio, cornico: torqueo, intorqueo, contorqueo, mitto, jacillor, jacio, conjicio: vel tremo, mico. V. Jaculor, & Luceo.

vicem. SYN. Fortunam, sortem: vel partem. vice. Nil tanti oft, ergo fungar viel ebile; autum. Her. A. P. 304. SYN. Lŏcō, pro.

vices. înque vices equitant et Luna tefte moventur. Juv. 6, 309.

SYN. Partes, munus, officium. V. Vicifim.

vicesimus. Diperit et nondum vicesima wenerit aftas. Ov. ad Pilon. 240. SYN. Vīgē: imus.

vicies. Non plenum modo vicies băbebas. (Phal.) Mart. 1, 100, 1. PHR. Bīs dēnīs vicibus.

vicinia. Quære peregrinum, vicinia rauca reclamat. Hot. E. 1, 17, 62. SYN. Vicinitas : vel vicini.

vīcīnus. Vīcīnumque pēcus grandius uber babet. Ovid. SYN. Proximus, propinquus, contiguus, conterminus, finitimus, propior, aff inis.

vicissim -Quid possit uterque vicissim. Virg. Ecl. 3, 28.

SYN. Pēr vicēs, in vicēm, alternatīm, pariter, mutuo, alterna vicē, alternīs vicībus. VERS. Inque vicem speculantur aquas. Alternasque vices excubăt. Exercetque vices. Succedunt, servantque vices. Alternis dicetis, ământ alternă Cămœnæ. V. Alternatim, Certatim.

vicissitudo, inis. SYN. Vices. VERS. Succedunt tristia lætis. Nube solet pūlsā, candidus īre dies. Non semper tumidis fervent vexata procellis æquora, nec gelida riget horrida terra pruina, lnque vicem ponunt venti,

mare sternitur, aura Mitior in florem torpentes evocat herbas.

victimă. Victimă qua dextră cecidit wietrice, wocatur. Ov. F. 1, 335. SYN. Hostia, piaculum. EPITH. Opima, pinguis, sacra, pia, placabilis, infelix, insons, myftica, solennis. PHR. Funeftum libamen. Votīvus sanguis. Votīvæ, vel facræ pēcudēs. Votīvæ cædis honor, altārīs honores. Sacrīs āddīta flammīs.

Vīetimām mātto. PHR. Victimām cæto, jugulo, ferie, percutio, sterno, mācto ad aras. Sacrum jugtilis emīttere cruorem. Votivæ pecudi cultros subjicere. Aras cruore pio tingere. Taurum, juvencim, vitulam stoirī fārīrē, pērcitērē, fiernērē. Votīvæ pēcūdīs critorē cūltratus; anās critorē pecūdūm imbūšrē, māctātæ sānguīnē vāccæ tīngūž. Vēli at cādēt ānte ārās infelix victīmā taūrūs. Hoftībūs ā domitulsti nomēn hābēns. Cæsīs dē motē jūvēncīs ēxorāt pacēm Dīvūm. Tais conflitue, ēt sācrūm jūgūlīs dēmīttē crūorēm. Mūltā tībi ānzās confritue ēt hoftīs āb vilsā cādēt hoftīs āb vilsā sārām Sæpē tēnēr nostrīs āb vilsā inspūt āpnūs. V. Sacrifico.

imbuet agnus. V. Jatrinov.

schor, oris. Vilder erāt quāmvoit aquits in bofte fuit, Prop. 3, 19, 28.

SVN. Triumphātor, triumphāns, övāms. EPITH. Cēlebis, dit, illustris, storis, māgnānīmus, supērbus. PHR. Domitor hostium. Spirāto vietor ib hoste. Spoliis hostilibiis invignis, dēcorus, ornātu, spibus. Pālmām vieto hoste reteres. Hostili prædā, spoliisque potat. Vietrici redimītus tempērā lauro. Spoliīs insignis gojums. Militus ostenīcas toria gesta sum. Rediens suso lætus ab hoste. Vietus ipsibusē vietrīciā tempērā lauro. Vietrīci dēcoratus temporā lauro. Militus stilimis honorē. Frondē trīumphālī temporā cineta gerens. Vers. Indiens opimis ingrēditus, vietorque viros supērēmināt omnes. V. Va. vietoriā. Trojūgēnās. quā prīmā viām vietoriā pāmdīt, V. Æn. 12, 618. Dea Ethnicuum, Virginis alate babitu, lauro coronata, unā manu palms, alterā olive ramum prasperns. Syn. Palmā, triumphūs, trophæsa alterā olive ramum prasperns. Syn. Palmā, triumphūs, trophæsa EpiTH. Nobilīs, clarā, mēmorandā, cēlebrīs, illustris, sūpērbā, lau sānguša, crüentā. PHR. vietrix pālmā, gloriā. Mūlos sudorē pārātā. Vietoris honos. Pālmæ honorēs. Vietoris.

trīcēs laūtī. V. Triumphus. Vīctūs, a, ūm. Vīcībi abīt, langīgate īgnātīs ēzaildt ārīs, V. G. 3, 225; SYN. Dēvīctūs, dēbēllātūs, superatūs, domātūs, subāctūs, stratūs, sis sus V. Vinco.

victus, us. Tune wietu ablere feri, tune insita pomus, Tib. 2, 1, 43. SYN. Alimentum, cibi.

vīcus. it išā pātrīciūs cūlminā vīcus bābēt, Mart. 7, 72, 2. SYN. Pāgus, vel viā.

videlicet .- Sie illa videliet aim, Man.

SYN. Scilicet, nimirum, nempe.

viden. educit viden, ut gemine flant vertice etifle, V. Æn. 6, 779. SYN. Videne, nonne vides.

viden, vidī, vīsūm. Tpad vidībāiūr vāmīs rēgīnā vöcātīs, V. Æn. 8, 707. SYN. Ā[picīo, cērno, întiedr: vrl sēntio, intēllīgo, āgrāfco, ādvēnto. PHR. Öcülis pērcipio, āccīpīo, haurio. Öcülis obsērvarē, proščauī. Visū lēgērē. VĒRS. Nūllā tüārum atīdītā minī nēquē vīsā sörörūm. Sīquā fortē fērānt öcülis sēsē obvia notītis ētrābūndā bövis vēttīgīā. Ia apāmcūmquē dömūs ādvērtī lūmīnā pārtēm, īmmēnæ spēctīntūr opēs. Tē vīgilans oculis, ānimo tē noctē videbām. Ēt omnēm Prospēctīm lātē pēlāgō pētīt: Anvās sī quā jāctātūm vēntū videāt. Āppārēnt Prāmī pēnētrālīā. Dūm pātrīos portūs, dūm littorā nūnquām ād vīsūs rēdūtīrā siūs tēctūmquē cācūmēn Nūbībūs, ēt dūbīos cērnīt vānēscērē montēs. Dūm potuī spēctīrē vītūm, spēctārē jūvabāt, Sūmquā tūūs oculos ūsquē sēquūtā mējs: ūt tē non poterām, poterām tās vēla vidē: Ē: Vēlā dūu vūltūs dētinuērē mēos, ēt postquām nēc tē, nēc vēlā sūgāciā vīdī: ēt quād spēctārēm nīļ, nīšī pontūs, ērāt, &c. V. Aspicio.

vidus. EPITH. Misers, ipreis, relicts, contenpts, deserts, medi, suifis, states, idugens. PHR. Orbs, orbucs, vidusus: ad hedites vin,

Time boniuge, consorte, mărito, Parte sui meliore cărens. Vivens sine conjuge cælebs. VERS. Jacet în viduo fæmina mestu toro. Viduo fundit sufpīriă lecto. Hæc bello văcuos et sævī turbine Martis Lugebat thalamos. zirīduo, as. Jāmdūdum viduum giminā viduaverāt urnā. Sed. zi SYN. Orbo; spolio.

zeiduus. Cogor adīre lacus viduos a luming Phaebi. Vict.

SYN. Viduatus, orbus, orbatus; fpoliatus.

n'igeo, iii. Mobilitate viget, virefque acquirit eundo. Virg. Æn. 4, 175. SYN. Vigēlco, valeo; floreo, floresco, vireo. PHR. Vigore plenus sumi, præsto. Věgěto sum corpore. Viribus valeo.

gerigesimus. öccidit et mijero fteterat wigesimus annus. Ptop. 2, 18, 15.

syn. Vīcēsimus.

pigil, ilis. Portārum vigiles, ēt cæco mārte resistunt. Virg. Æn. 2, 334. SYN. Pervigil, vigilans, insomnis, insopitus, pernox. V. Vigilo: vel dīlīgēns, ācer, sedulus, āttentus.

Tragilantia. at sī quos baud īlla viros vigilantia fugīt. V. G. 2, 265.

SYN. Vigiles sensūs: vel vigil cūrā, studium: dīligentia, cūrā, sedulĭtās.

vigilia. SYN. Insomnia: vel excubia. PHR. Vigil nox: vigiles hore. vigilo, as. Præcipites vigilate viri, et consistite transfris. Virg. Æ. 4, 5736 SYN. Pērvigilo, evigilo: vel excubo, excubias ago: vel învigilo, încumbo. PHR. Insomnem noctem duco, traduco, patior. Noctem vigilo. Noctem vigil duco, vigilem duco. Vigiles perducere noctes. Nulli somno succumbo. VERS. Pervigil ulque operi instat. Quid seros hyberni ad luminis ignes Pervigilant? Vario noctem sermone trahebant. Collucent ignes, nochem custodia ducit insomnem ludo. Nochemque vigil ducebat in armis. Stamine duro patiere sub aftris Insomnes noctes. Vigīl sērvāt custodia muros. Portam statione tueri. Omnēmque aditum custode coronant.

viginti. Viginti tauros, magnirum birrentia centum. Virg. Æn. 1, 638.

SYN. Bīs dēnī.

vigor, oris. Debilitat vires animi mūtatque vigorem. Virg. Æn. 9, 611. SYN. Vis, vires, robur. EPITH. Igneus, alacer, agilis, mobilis, animosus, vīvus, īgnifer, flagrans, vīvificus. VERS. Senectus Debilitāt vīrēs animī, mūtatque vigorem.

vileico, ŭi. Thefaurus nigrante oculis vile tit bonere. Prud.

SYN. Sőrdēſco, sőrdĕo.

vīlis. Vīlius ārgēntum est aurē, wīrtūtibus aurum. Hor. Ep. 1, 1, 52. SYN. Abjectus, despectus, contemptus, neglectus, humilis, sordidus. vīlla. ēt jam summa procul villarum culmina fumant. Virg. Ecl. 1, 83.

SYN. Prædium, domus ruftica. V. Ager, Hortus.

Is mibi candor ineft, villorum graita tanta eft. Mart. 14, 145. SYN, Pili, setæ. EPITH. Horrentes, crispi, crispati, longi, impēxi, effūsī. V. Juba.

♦īllicus. SYN. Colonus, agricola, rufticus, V. Agricola.

Fūsus in offaæ villosis pellibus ūrfæ. Ovid. Met. 12, 319. SYN. Pilosus, setosus. PHR. Villis comans, tectus, opertus. Villasum setis pectus. Terribili seta impexus, horrens. Comantes excutiens cervice toros, jubas.

pīmen, inis. arbūteis texunt wirgis et wimine querna. V. Æn. 11, 65. EPITH. Lentum, flexile, tortum, intortum, virons, viride, leve, tenue, śruticosum, palustre, acutum. PHR. Viminei virga. Viminei frutices, iūacī. Aaz

jūneī. VERS. Dūm tibi dē vīridī filcēllām vilninē texo. Cladelit te tām flexile vimēn čpus.

vīminčus. Vīminčaljaue trabīt crates, &c. V. Gete. 1,95.

SYN. Ex vimine, vel arbitteus.

vInco, vicī, victūm. Cintra igā viveēndā vicī mēž faid, süpērfia. V. R. 11, 160. SYN. Dēvīnco, dēbello, sūpēro, sūbīgo, domo, ēxpūgno, funk, flērno. PHR. Pālmām fēro, rēfēro, öbtīnēo. Victoris pramiā, šūi, hönörēm rēfērū. Ē cērtāminē victor mūltā cūm laūdē rēdēo. Hālās ārmīs, tēllo sūbīgo. Ēx hūftē fpöliá, trophæä, triūmphūm rēfēro. Hālās flērnējā tūrmās. VERS. Rēdīt süpērāto victor ab hoftē. Popūlājais rūces Contindēr, moresquē virīs et mæniā ponēt. Arctosa domit gant; rīnīmīcā sūbēgī ārmā mānū. Dömāi tērrās, hominēsquē rēvīnzi lāgūs, ad Solēm victrīx utrūmquē cūcūrrī. V. Victor, & Triumpto.

vîncio, vinxi, vinclum.

Namque, ubi non certo vincitur sædere leclus. Prop. 3, 21, 21. SYN. Devincio, revincio, ligo, alligo, colligo, religo, redimio, finge, öbstringo, aftringo, constringo, necte, adnecte, connecto. PHR. Viaclis coerceo, coniteo, capio, retinco, piemo, onero. Vincula injicio, in-Endo. Manibus, pedibus, vel collo vincula circumdo, injicio, intendo. Connexis inter vincio nodis. Arcto nexu vincloque tenaci aftringe VERS. Vīnclus erām vērsās īn mež tergā māmūs. Impēdiūnt, od ouerant geminas vincula firma manus. Invadit, vincitque manus poft tergi cătenis. Crines nictuntur, religantur, nodantur in aurum. Non visculă naves ullă tenent, unco non alligat anchora morsu. Quam simul a dūrās religatām brāchia caūtes Vidit. Centum vinctus ahems Poft titgum nodis. Circumdata colla catenis. Vim duram, et vinculi cipo Tendo. Vinclis et carcere frænat. Correptum manibus, vinclisque te nebis. Ecce marus juvenem interea polt terga revinctum. Nam terial arcebant vincula palmas. Dūra compede crūra sonant. Pondere lait citenæ eft manus. Spes etiam valida solatur compede vinctum. Ibut ante diices onerati colla catenis. Palmas post terga revinctus ecce trabebātiir. Vīnclāque captīvā rēgēs cervīce terentes. V. Nodo.

vinculum. Lūmina nam teneras arcebant vincula pa mas. V. Æn. 2, 406. SYN. Vīnclum, cătenă, nexus, ligamen, lăqueus, manică, compagi, compago, nolius, compes, retinaculum, funis, retis, loră, orum. EPITH. Firmum, alctum, inextricabile, tenax, vălidum, durum, sevum, intortum, tortum, nexum, nodosum, forte, stridens, ădămanteum, fertum, fertum, fertum, fertum, pertum, forte, stridens, adamanteum, fortum, fertum, fertum, fortum, pertum, fortum, fortum, compages, retinaculă, orbes, volumină. Impliciti ferrate compodis orbes. V. cums,

& Solvo.

vīndemīi. — spūmāt plēnīs vīndēmiā lābrīs. Virg. Geor. 2, 6.

SYN. Ūvie, ūvārūm mēsis. EPITH. Pīnguis, fērāx, spūmāns, secāndi mītis. VERS. Pienīs spūmāt vindēmiā lābrīs, Preisōs pēdibūt dīt ūvā liquorēs. Pēdē sūb cēlērī cāndīdā mūstā slūtīnt. Pēliā cūm spūmānt cālcātis prælā rācēmīs. Raūcō spūmānt sērvēntīā mūstā sūūmo. Pīnguiāque īmpreisīs dēspūmānt mūstā rācēmīs. Aūtūmnālī rēdolet vīndēmīā sett. Dīstendīt vācūās pīnguis vīndēmīā cēllās. Fērtīsīs ēt prēsū spūmāns vīndemīā Bācchō. Mādīdīs īncūmbūnt prælā rācēmīs. Jūtūndōs prīmūm mātūrā sāpcīes expreisā īncūltīs ūvā dēdēt pēdābūs, Sādīdūbī zoprēsās cālcābīt vinītor ūvās. V. Vimo, & Autumnus.

## DESCRIPTIO VINDEMIÆ.

Nemes. Ecl. 14.

-O Satyri, maturos carpite fructus; Dixit, & ignotos, pueri, calcate racemos. Vix hæc audierant, decerpunt vitibus uvas, Et portant calathis, celeresque illidere planta Concava faxa fuper properent: vindemia fervet: Collibus in summis crebro pede rumpitur uva, Udaque purpureo sparguntur pectora musto. Tum Satyri, lasciva cohors, sibi pocula quisque Obvia corripiunt; quod fors dedit, hoc capit usus! Cantharon hic retinet, cornu bibit alter adunco. Concavat ille manus, palmasque in pocula vertit; Pronus at ille lacu bibit, & crepitantibus haurit Musta labris, alius venalia cymbala mergit, Atque alius latices pressis resupinus ab uvis Excipit, ac potet : saliens liquor ore resultat Spumeus, inque humeros & pectora defluit humor. Omnia ludus habet, cantufque, chorique licentes.

vīndēr, īcīs. Sīc völüīt dēctī vīndīcīs ēļiē Dēus. Mart. 9,44, 14. SYN. Ūltor, pūnītor: vel dēfēnsor, ālsērtor. EPITH. Ācēr, īrātus, gravis, infensus, justus, zquus.

Promisit Grājumque ideo bis vindicat armis. V. An. 4. 228.

SYN. Ūlcīkor, vel lībero, ālsēro, dēfendo, vel ārrogo. Āttrībuo, ālsē-mo; vēndico. V. Ulcifcor.

vīndīcta. EPITH. Jūsta, inīqua, sæva, crūdēlis, atrox, dīra, tērribilis, severa, tarda, horrenda, funesta. SYN. Ultio, pæna, supplicium. V. Ultio.

vīnēž. Non rafiršs patietur bumus, non vīneā falcēm. V. Ecl. 4, 40. SYN. Vīnetum: vītis, palmes, pampinus. EPITH. Fertilis, ferāz, cultă, almă, fœcundă, luxurians, lætă, purpureă, grăvidă, frondosă, umbrosa, montana, rubicunda, vinifera. PHR. Pampineum, vitiferum němus, amīctī palmite colles. Vītiferī collis ameni prædia. Generose fērtīlis uvæ vīnēa. Largo pubēscēns vīnēa sætu. Pampinēis jugīs picta ārvā. Vītībus consitī collēs. Ārvā felīcia Baechī. Ūvis, vel racemīs pictă, diffinctă. V, Vitis.

Vinetum. Aut subjetta terunt curve vineta carine. Ov. Met. 1, 298. PHR. Loca vitibus consita. EPITH. Lætum, dulce, cultum, fæcundum, ferax, VERS. Dulcia fundum Pinguibus in campis late vineta coronant. Neve tibi ad Solem vergant vinera cadentem.

♦Initor, oris.-mature vinitor wvæ. Virg. Ecl. 10, 36. EPITH. Vigil, madidus, cūrvus.

Vīnolentus. Quas windlenta somnits fingunt anus. (lamb.)

SYN. Temulentus, ebriosus, vinosus. V. Ebrius. Vīna novum fundam caldtbis arvisia nectar. Virg. Ecl. 5,71. SYN. Merum, mustum, uva, vitis, Bacchus, Yacchus. Falernum, Falerno monte Campania in Italia. EPITH. Dulce, suave, lætum, quens, generosum, gratten, jucundum, violentum, fumans, fpumans, călidum, răbens, răbicundum, fragrans, odoratum, purum, forte, ដៅថា Maisicum, Falernum, Cæcubum, Surrentinum, a Massico Falern Capacia mentibus: a Cæcubo & Surrentino oppidis ejustem Campania: Mich oticum, a Marcotide Ægypti regione. Chium, Leibium, a Chio & 14 mis. PHR. Munera Bacchi. Pocula Bacchi. Bacchicus, Lyzu, Lienzus humor, latex, liquor, sapor. Lenzum nectar. Bacchi Misi hūmor. Recreans, vel exhilarans animos, corda. Curas pellens, solven Ārcanī proditor. Lætitiæ dator. Operta recludens. VERS, Cura fig. multo d luiturque mero. Multo celebrat convivia Baccho. Curantib Lizeo solvere. Vinum în præliă trudit inermem. Huc păter o Lize, tuis hie omnia plena Muneribus, tibi pampineo gravidus autumno find ager. Vīno forma perīt, vīno corrumgītur ætas. Data tempore pront, et dită non apto tempore vină nocent. Nec ftupeant multo corda spili měto. Madžant generoso pocala Baccho. Et nobis prona funde faleri manu. V. Epulor, & Ebrius.

Pāllēntēs višlās ēt sūmmā pāpāvērā cārpēns. V. Ecl. 2, 47. EPITH. Pürpurez, pallentes, molles, florentes, tenerz, fuaves, venz, latæ, imenæ, ödöriferæ, ödöratæ, ödöræ, fragrantes, halantes, fpiratæ, formölæ. PHR. Florentes vere novo. V. Plas.

vidlaria, örum .- Irrigaumque bibant, vidlaria fontem. Virg. Geor. 4, 34. EPITH. Mollia, blanda, roscida, grata, dulcia, suavia. VERS. Pinereum pingunt viöläriä campum.

vielen er. Littore Hitrusco violenter undu. (Sapph.) Hor. Od. 1, 2, 14. SYN. Vī, pēr vīm, impētū.

viclentia. adjicias, nec te ullius villentia vincat. Virg. Æn. 11, 254-SYN. Vis, impetus. EPITH. Rabida, faeva, atrox, audax, caca, iniquă, præceps, răpidă, minax, furiosă, feră, hoftilis. PHR. Vi into, it-VERS. Fit vid v?, rumpunt aditus. Fernumpo, impèto. Vim făcio. tur rapido impete miles. V. Impetus, Ira, Invada.

violentus. Prila nec în lepores tam violentus eas. Mart. 12, 14, 2.

SYN. Veliemens, acei : vel præceps, temeraritis, impatiens, feror, iratis vicio, as. Quicunque iliacos ferro vielavimas agras. Virg. Æn. 11, 255.

SYN. Temero, lædo, öffendo, contamino, maculo, fædo: est rump, abrumpo, perfringo, rescindo, dissolvo, revello, labefacto: vel stuprum inte:o, conftupro.

viperă. Vîperă delititit celumque exterrită fugit. Virg. Geor. 3, 417. SYN, Mala, insidiosa, atra, mortifera, venenosa. . V. Serpers. vīpērēus. Tēlāque vipirēo luridā fellē gērāt. Ov. Tift. 5, 7, 16. SYN. Vīpērinus, tertia long.

vir, viri. Hic vir, hic eft, Ca. Prasaniemque viris intentant omnia mortem. Virg. Æn. 1, 95. SYN. Mas, mafculus, vd homo: vd conjūx, sponsus, maritus. EPITH. Eortis, magnanimins, generosus, impavidus, justus, prūdens, sagax, selen, prædans, illustris. PHR. Animum gerens virilem. VERS. Firmati virum cum jam te fecerit ætas.

viveo. Ironde virere nova, quod non sua seminat arbor. Virg. An. 6, 206.

SYN. Vireico, verno, revireico, floreo, frondeico.

Vīres, ium. Sie fates, validis ingentem viribus baftam. Virg. Æn. 2, 50. SYN. Robur, virtus, vigor, vis: potentia. EPITH. Valida, firma. Ingentes, invictae infracta, indomita, alacres, Hereulea, Giginten. PHR. Firme jivenīlis in corpote vīres. Vires addīt, sufficit, ministrit. VERS. Totis in valnēta viribās litit. Prīgent esterm in carpore ii

Ë sĚ 5, 3 3 Ė Ė 1 11 11 11

į

ves. Vos o quibus integer ævi Sanguis, ait, solidæque suo flant robore vīrēs. Tum victu revocant vīres. Quæ fuerint juvenili in corpore vīres. Mars armipotens animum, vīrelque Latīnīs addidit. Agmine concurrunt ducibulque et vīribus æquis. V. Robur, Fortis, & Hortandi Formulæ.

Devenere locos lætos, et amena vireta. V. Æn. 6, 638. wĭrētum.

SYN. Viridarium, pratum, hortus. EPITH. Amenum, formosum, pătens, umbrosum, latum, opacum, cultum, floridum, dulce, molle, her-PHR. Amana vireta Fortunatorum nemorum. V. Hortus.

Wirga. arbuteis texunt virgis et vimine querno. V. Æn. 11, 65. SYN. Bacīllus: vel flagellum, vērber, vel vīmen, vīrgukum, ramus.

V. Flagellum, Vimen, Ramus.

Vīrgilius. Illo Vitgilium mē tēmporē dūlcis alebat. Virg. Geor. 4, 562. Latinorum Poetarum Princeps, ab Augusto maxime dilectus e Pollicni etiam ac Macenati gratissimus, SYN. Maro. EPITH. Doctus, îngeniosus, facundus, divinus, æternus. PHR. Andinus vates, a pago qui Andes dicitur, non procul a Mantua urbe. Quo cive superbit Mantua. Ænekos summus vates, felix author, vel conditor. Romuleus vates, Decus Italiæ. Latialis Homerus. VERS. Mūsas cantū, Phæbum æquavit honore. A quo, ceu fonte peronni, Vatum Pieriis ora rigantur aquis. Felix andīno Mantua Vīrgilio.

Hæsīt vīrgineumque alte bibit atta cruorem. V. Æn. 11, 804. ₩īrgĭnĕŭs.

SYN. Pŭellaris.

wīrginitās, ātis. Cuī mēd vērginitās dvibūs lībātā sin flrīs. Ov. Ep. 2, 119. SYN. Castitās, pidor, pidīcitis. EPITH. Casta, sancta, candida, innubă, întegră, îllæsă. PHR. Virginei flos pudoris. Virginitatis honos. decus, gloria. V. Pudicitia, Caftitas.

3. Vīrgo, inis. Vīrgineis pālmis ipsa canistra tremunt. Prud. SYN. Puella. EPITH. Innupta, innuba, cafta, intemerata, inculpata. pūrā, īntāctā, īllībātā, pūdīcā. PHR. Vīrī, thālāmī expērs. Pērpētiā vīrginitātē frūcīns, gaūdēns. Viņginitātis āmāns, stūdiosā. Jūgāles thā lămos, wel concubitus exosă, perosă, fugiens. Cattum retinens invio-lâtă decus. Intemerată viro. Virgineo nunquam corpore passă virum. · Quæ vīrginitātis amorem intemerata colit. Laudem quæ castæ virginitātīs habet. Quæ sine crīmine castos Perpetua servat virginitate focos. V. Casta, & Conjugium odisse, & Puella.

2. Virgo. Signum Coeleste, quod Sol ingreditur mense Augusto. Hanc esse Astraam, alii autem Ērigonem, falulantur. SŸN. Āftræi ; vel Ērigonē. EPITH. Clārā, naicāns. PHR. Vīrginis Āftrūm, svdus, jübar, Spīcea mūnera geftans. sīrgūltūm. SYN. Frutex, ārbūftūm. EPITH. Tenerum, svlvestre, sonans,

împlicitum, avium, corneum, turgelcens, vernum, fruticosum. VERS. Āviā tūm resonant avibus virgūlta canoris. V. Frutex. **∀ĭrĭ**därĭūm.

Quīd longīnquă juvānt viridāria, quīd juvat bortos? Mart.

SYN. Viretum, pratum, hortus. V. Viretum.

viridis. Nunc virides etiam occultant (pineta lacertos, V. Ecl. 2, 9,

SYN. Virens, viridans, virescens, florens, frondens.

virīlis. Cum sis officiis, Gradive, virīlibus apius, Ov. Faft. 3, 169. SYN. Māsculus, robūstus, fortis, mārtius, generosus, audāx, intrepieus, īntērrĭtŭs, constāns.

Virilis atās. PHR. Firmāta, firma, robūsta, mātūra, strēnua; vel māvoriis Azzz

Nico at. Indiet, ram fru ra e illum evitaneris illad. Her. Sat. 2, 2, & SYN. Evite, devite, tugio, effigie, declini, derrecto.

vincus. Luids arifai, eitri if jud sad libes omnet. V. G. 4, 350.

SYN. Ex vito, civitaliinus; val metapt. claius, niticus, linia peilucious.

vitrām. Ifrs B'andalla felindicilier vitrā. (Alcaic.) Her. Cd. 3, 13, b. SYN. Credallines. EPITH. Cici am, niticam, iacida, padam, splendicis, splendidum, micans, param, tanae, figur, ich ciam,

vitta. Pirfa.u. theic wittas anoque veneus. V. In. 2, 221.

SYN. Tæri', filiti, tæni. EPITH. Törre, lanca, jendens stal pürputa, nivēs altins, moliis, līnes, crīnalīs. PHR. Criniis ad Cāpitis tærie, redimiellum. Tēmpora cīngāns. Crīnēs, capitās sate se, redimiellum. Vers. Ōmnībits hīs nivēs cingantr tapēd vittā. Plantelis ibānt evinalī tēmpora tænīs. Vitta cērcāltu sildes alta capīties.

vituius. Tam vitu is bimā carvans jam cornză fi onte. Virg. Geo. 4, 293

V. Jurenzus, Taurus.

vitulis. Cam faciam vitula pro fragibus ipse venits. V. Ecl. 3, 77. SYN. Juvenca, vacca.

vitupero. ifii id wituperant factum, &c. Ter.

SYN. Damno, cuipo, împiobo, arguo. PHR. Dichis amaris, sera vocibus castigare, corripere, încrepare. Acerbis verbis arguo, capara VERS. Communis culpae cur reus unus agos ? V. Redarguo.

vīvāx, ācis. Pālādiā gaādat glvā vivācis člīvæ. V.G. 2, 181.

SYN. Vīvidus: longævus, vel īmmortālīs.

vīvidus. Mill: sugīt rīfu rigut viis, at vie idas unitr. V. Æ. 12,755.
SYN. Vīvix, vigetus, viitus, unimosus, vigens, fortis, robultus.

vivitico. i fandende D. am mortalia eivif icantem. Prud. Apeth, 166.

SYN. Animo, vitam do, ed roboro, vires do. viviricus. Co Saget eventificis animalia, Sc. Vict.

SYN. Vītālis, vegutāns.

vīve, xī, čtīm. Tītīmārmītīm căpāt ēft, tửā vīve ti māgā. Juv. 8, 55.

SYN. S. he, rī spīto. PHR. Vītā, lūcē fruör. Vītāks aŭrīs cirpo, coo, trāhe. Ār theisā aŭrā fruör, vēlcor. Lūmēn vītālē vīdēo. Diem, imcēm aiplete. Vītām dieo, ažo, protrāho, proféro. Vītām, ævim, ætātēm, annās trāneigo. Ārītatis, ævi, vitæ tēmpērā, vel spātīm trāneigo, rī so trācūco, pē ažo, cectrio, consomo. VERS. Vīvēndo vīcīt suā fatā sepērfits. Dim spīritus hās rēgēt ārtūs. Mānēāt dūm vītā stipērfits. Dīm patītur atā:. Vīxi ēt quēm dēdērāt cūrsūm fortūnā pērcētā. Vīvo čquēdēm, vitāmque extrēmā pēr omnāš dūco. Āfflictūs vītem in teheris lūctūguē trāhebām. Quēm sī fātā vītūm sērvānt, sī vēleitūr aūrī æthētā, nēc ālhūc crūdelibēs occibāt ūmbris. Invīsis cælēfībūs aŭās Vītālēs cāpīs. Mē si cælīcolæ vēlūīsēmt dūcēte vītām. Nūne vivo, niguē adhūc hönānēs, būcemquē rēlīnquo. Trādorērē lēnītār ar ūm.

Prez diā. PHR. Löngæ tempērā vītæ "go go, dūco. Mūltā sēculā, mūltās annos, longam incentre am nūmēro, vīcēo. Nēstērīs annos vīvo. Nēstorām, 1 1 - cacatām æquo, adæquo, supēro. VERS. Annos steptulā gent jacentā. Nēstoris annost triā sæculā vīdīt. Mūltūsuē pēr annos Nielad vīrūm vālvēns dūrāndo sēculā vīncīt. Nēstor. Tīthyaus,

& Sibylla Cumaa. Nestor autem patriá Pylius crat.

ä.

..

ுர்லுக். Teela juvant et fons wirde, et berba rudis, Mart. 2, 90. 8. SYN. Vīvens, animātus, spīrans, superstes.

Jalcerosus. Seviet circa jecur ulcerosum, Sapph. Hor. Od. 1, 25, 15.

PHR. Ulceribus fætus, refertus, scatens, tectus, obductus, cruentus. Aillans.

alciscor, eris, ultus .- Gentemque uleisear iniquam. Viet.

SYN. Vindico: piinio. PHR. Vindictam, pænas sumo, ripeto, repofco. VERS, Juffa Deorum ultio persequitur sontes. Patrifque necem - juftis ulciscitur armis. Quique necem Crafei vindicet, uitor eift. Subit īra cadentem ülcisci patriam, et steleratis sumere ponas. Ulta virum. pænās inimīco a fratre recepi. Animumque expresse juvabit ultrīcis flammæ, et cineres satialse meorum. V. Punio.

ï alcus, eris. ūlceris os; alitur vitiūm, vivitque tegendo, V. G. 3, 454. ت EPITH. Stillans, putie, putriaum, putrefactum, tetrum, fquallens, -

fædum, tābītīcum, hūmidum, sordieum, aere, undāns, dīrum. PHR, Tābo, sanie plēnum, fluens, V. Vuinus.

uligo, inis. at quæ pinguis bumus, dulcique uligine læta, V. G. 2, 184. El'ITH. Dülcis, læta.

ulmis. Pampiria vites, is amista vitibus u'mi, Ov. Met. 10, 100. EPITH. Frondosa, aitā, opāca, densa, pattilā: procera, umbrota, ardua, vīridīs, aeria, fortis, montosa, ramosa, vīrens, mollis, pam, inea, vītīcoma, textilis, dura, frondens. PHR. Vītibus arbor amīca. Ramos, annosaque brāchī a pāndēns. Nec inhospita vītībus ulmus, Amica vitībus ulmī.

ulnæ, arum. SYN. Brachia. EPITH. Molles, blandæ, cupidæ, avidæ, teneræ, căpaces. VERS. Blandisque virum compiectitur ulnis. V. Amplettor.

ulterior, oris. Tendibatque manus ripæ ulterioris amore, V. Æn. 6, 314.

ūltimus. ūltimas æthiopūm locus eft .- V. Zen. 4, 481.

SYN. Postrēmus, extrēmus, novilsimus. VERS. Extremo sub fine laborum. Ventum ad supremum eft. Venit summa dies. La nos suprēma manēbant, ēxitiis positūra mēdūm.

ultio, onis. SYN. Vindicta, pani, supplicium. EPITH. Sæva, crudelis, atrox, severa, dīra, terribilis, funefta. horrenda, iniqua, impia, justa, meiita. PHR. Ultrices iræ, cura, flammæ, pænæ. V. Supplicium, &

Nemesis.

tor, őris. SYN. Vindex, pünitör. EPITH. Irātüs, infensüs, grävis, acer, sevēnus, erūdelis, atrox, æquüs, jüstüs, iniquüs. PHR. Pænārum altor, öris. exactor, ültrīcem pronus ad īrum. V. Ulcifcer.

ultrā. Quos ultrā cītrāque nequit confistere rectum, Hor. Sat. 1, 1, 107.

ultro. uliro contempias rogat, et peccasse fatetar, Prop.

SYN Sponte, libenter, voiens, libens. PHR. Nullo cogente. Nullis cogentibus. VERS. Ipse volens facilifque sequetur. Nullis hominum . cogentibus, ipfæ Sponte see ventunt. Sufficiunt nullo pofcente tributum. Sponte sea, eine lege tidem rectumque colebant. V. Sponte.

ŭlula, æ. Cortent & cygnis ŭiziæ sit Tityrus orpheus, Virg. E. 8, 55. SYN. Noctua. EPITH. Triftis, nocturna.

ŭlulatus, us. Implevique săcram que ulis ulitalibis idam, Ov. Ep. 5, 72. SYN. Clamor, questus, gemi'us. EPITH. Tiemalus, mæstus, fæmineus, lugubris, clamorus, querulus, horrisonus, attonitus, flebilis, terribilis, însanus, Tariareus territicus, acutus.

ŭlulo, as. Sylvarum, vifæque cares italiare per umbram, V. Æn. 6, 257. SYN. Evülolo, vociferor. Plak. Vialatu, querelis, que l'abia, clamore caism, auras, æthera impleo. Ululatum mitto, emitto, fundo ötö il, spārgo in aurīs. Ædēs, urbēs, aurās, calūm, athēt bass ululations complete. Terrifico ululatu aera rumpue. Unistusklik aurēs implet, serit. Ululatu comonat ormas nemus. Urbs immogt, ai frimum. VERS. Pēr nuclēm resonare lupis ululantībus ube. Autur mastus vasts ululatus in antrīs. Crēbrīs reriunt ululiditis au V. Gero, Ulam, Quar.

Ulfiscs, is, od ulfiscus, tryff. El. on ulf. seus difs. i.

Carminica: Circe : beila mulavit & Ffsi.

La.rii faius, ren libace & Dulichsi, infularum in Gracià: Dun frifaun, e.quentà & calliditate in grais. Ad bellum Trojaum pojita, Pallidium rapuit; ecifo Arbille, ejus arma obtinait, de quibis una fajum Ajax contenderat. Captà Trojà, per decensum varis muri prind expertes ef; quo tempore Papi bemum exeacave. Corcer verufican alii, d infuns desentis, Sirenunque untenti infulias. Tandem in patriamaba, Peculipan conjugem fidiffuram revifu, mendici belliu, clamque adrifa, Proces cannes, qui ejus caficatem corrumpere tentaverant, inoficia SYN. Ithicus, Läertiädes, Æilides, a Sifix bo Æoli filis, quem Unfaperem nomulli faciant. EPITH. Callides, a Sifix bo Æoli filis, quem Unfaperem nomulli faciant. EPITH. Callides, a Sifix bo Foli filis, quem Unfaperem nomulli faciant. EPITH. Callides, a Sifix bo Foli filis, quem Unfaperem nomulli faciant. EPITH. Callides, a Sifix bo Foli filis, quem Unfaperem nomulli faciant. EPITH. Callides, a Läettiä, prüdens, tilestiüs. Pilificis. Pellificis. Pellificis. Läettiä pröjes. Läetti sitti. Horteter feellerum Æölfes. Æmulüs ējācis.

Cin:bo, onis. at samme elyper nequi quem umbone pependit, V. Æn. 2, 546.

SYN. Cigreus, feutum. V. Cippeus.

Smbra. Nan: ietum į čeutis umbras is frigera captant, V. Ecl. 2. 8.

SYN. Umbiātula, ērūm, exl călīgo, tenebræ. EFITH. Opācā, dīnā, ēbloūrā ; nigrāns, nemorālīs, sylvēlītis, viridīs, virēns, viridāns, hērbēsī, frīndotsā, ārbērtā, flūmtineā, frīgātā, gelīdā, mollīs, gā a dile, eis, āmenā, silēm, pāllēns, hūrtēns, cāvā, fpīlā, hūmēns, cæcā, inānīs, nigrā, grāclīs, nūctūrrā, trēmulā, nūctīvāgā, pīcēā, seporifrā, trēmtā, nigrā, grāclīs, nūctūrrā, trēmulā, nūctīvāgā, pīcēā, seporifrā, trimira, siriā, pātulā, lābilis, informis, vāgā, volātīlīs, terilīcā, efnebrā a trīfēra, pātulā, somniferā. PHR. Rāmorūm ūmbræ, lūtetra, efnebrā a trīfēra, tegminā, ūmbrācūlā, ūmbrūcē frondes. Frīgūs Spācūm, amābilē. VERS. Lūcūs in ūrbē fūīt mēdīā, lātītsīrī us ūn.brā. Nūstētīm pēcidāts ūmbrās ēt frīgörā captānt. Nēm örī fquē lēvī consedit in ūmbrā. Tū mödö pāmpīncā latus spātāntē sūb ūmbrā. V. Refrigem, Pr. Umbris morturum. V. Mant.

un beleulum .- et lentæ texant ambra. da vites, V. Ecl. 9, 42.

SYN. Umbru, mel umbrella. PHR. Löcus umbresus, opacus, nemerites, eşlveflis, artoribus teflus. Lecus umbris epacie.

Smhiatilis. - Quantum veris umbratile fpeti um, M.

SYN. Umbiaticus.

umbritiei, erī. īn nemās umbrifirum, conjux uti prīfinu īdī, V. Æ. 6, 473. SYN. Umbrosiis, opāciis; umbratīlis: umbras præbens. umbro, ās.

aique umbrata girunt civili tempora quercu, V. A. n. 6, 772.

SYN. Inümbro, öbümbro, öpāco, tego. PHR. Umbrā tego, öbteto. ūmbrās Indūco, sūfficio, præbeo, explico, texo. Rāmīs tego, inūmbre. Rāmorūm, foiforūm, cel frondis obtentū Inūmbro, tego, cempleter. VERS. Grāndis opācat ārbor agoas. Lentæ texunt umbrāculā vites. Hāne tegit omnis Luciis, et obfourīs claudem tomerālibus umbræ. ārbor plurīmā Phæbeos viridī umbrā sūbmovet æftus, īgnēs, ārdorēs, calues. Spārgite humum folits, inducite loucibus umbras. =

31

E. :: aðrönat aguas, cingens latus ömne, suisque Fröndibus ut velo Phæbeöe submövet ignes. Frigóra dant rami. Præbet latas arbör föliis spatiantibus umbras. Söl ruit interea, et möntes umbrantur ópaci. Palmaqua vestibus umbrantur ópaci. Palmaqua vestibusum, aut ingens öleaster öbumbret. V. Refrigero.

🗕 Çnā, adv.

Tūque ades inceptumque una decurre laborem, Vir. Georg. 2, 39. SYN. Simul, pariter.

spanimis. unănimes bic ore jubet flagrare docentes, Arat. SYN. Concors: concordi animo.

uncus. SYN. Hārpāgo, ūncinus, hāmus. EPITH. Tenāx, festeus, acūtus, cūrvus, tridēns. V. Harpago. & Hamus.

uncus, a, um. SYN. Aduncus, reduncus, recurvus, incurvus, inflexus.

ūndā. Fēcerat īgnipötens ūndīs et tāpyge feriī, V. An. 8, 710.

SYN. Aquā, lýmphā, látex, flūmen, flūviūs, rīvūs, fons: vel flūctūs, æftīs. EPI (H. Dūlcīs, eāltēns, líquidā, pūrā, lūcīdā, līmpīdā, quiētā, vīvā, properāns, celeris, frīgīdā, gelidā, sonciā, ripidā, irrīgūā, cænosā, lūtosā, sordīdā, līmosā, dēses, pālūftrīs, fontānā, tūrrēns, flūvīalīs, frāgnāns, plūvīālīs, æquoteā, mārinā, fpūmāns, vāgā, tūmēns, tūmīdā. PHR. Flūminēi lāticēs. Spūmolæ impētūs ūndæ. Ūndārūm cūrsūs, lāpsūs, mūrmūr, sonītūs. V. Flavius, Fons, Mare, Aqua.

undatīm. Nubis ritentis nimbus undatim nigro. (lamb.)

PHR. Undarum more.

unde. Quī genus ? unde domo ? Pācēmne būc fērtis, an ārmā ? V. Æ. 8, 114. undecies. undecies una sūrrēxit, Zoile, cænā, Mart. 5, 80, 1,

Andecimus. alter ab undecimo tum me jam ceperat annus, V. Æn. 8, 39.

PHR. Post decimum prīrous, vel alter. undēnus. Mūrā pēr undēnos emodulāndā pēdēs, Ovid.

undique. aridaque ora quatit, sudor fluit undique rivis, V. E. 5, 200

PHR. Ex ömnī pārtě. undisonus. Cogor et undisonos nunc prece udire Deos, Prop. 3,21, 18.

SYN. Fluctisonus.
6.100, as. Virgia suggittiu coffis undantis obeni, V. Æ. 7, 463.

SYN. Flactuo, æftuo, inundo. VERS. Ima exettuat unda Vo tieibus. Mare strīdet spumantibus undīs. Sinuoto vortice volviuir unda. V. Fluctus.

āndosus. Trojā pēr undo um piterētur dāļsībus aquer, V. Æ. 4, 313. SYN. Undāns, fluctuāns, aflucisus, undivornus. PHR. Undis turgidus, tumēns, sonorus.

tingo, xī, ctūm. ūngere tēlā mānū, ferrūmque ēptāre vēnēnē, V. Æ. 9, 773. SYN. Intingo, pertūngo, lino, oblino, tingo, īmbūo. PHR. Ūnguento sparo, persūndo, mādētācio, lino, oblino, īmbūo, odoro. VERS. Ūnguentīs tīngīt frāgrāntībūs ārtūs. Nūditosqueshamēros otēo pērfūss nitescit.

unguentum. SYN. Aroměta, wel mědicamentum. EPITH. Crassum, fragrans, ödoratům, ūtile. PHR. Balsamo, nardo, amomo, seu mýrtha ftillant, distillant tempera, wel crines. Stillant unguenta capillis, perfusis odore spilantis amomi. V. Odor, wel Medicamen.

Enguis. ünguibūs orā söror fædāns et pēdorā pūgnīt, V. Æn. 4, 673.

SYN. Ūnguiculos. EPITH. Ādūncus, curvus, īncūrvus, tecurvus, tentrus, tentrus, tentrus, tentrus, tentrus, valnīficus, rīgīdus, rīgēns, tenār, horridus, avidus, hāmātus, ūncus. PHR. Licerūns genās. Otā secāns.

VERS, Implicustuve pēdēs ātque ūnguibūs hæsit. Comprensantus.

tčnēt, pědřbůlque evilcérát uncis. Avidolque timet quibus hæčab gues. Ingemit, et crudis unguibus ora secat.

ungulă.—pătrem sonitu quatit ungula campam, V. Æn. 8, 596.
SYN. Unguis. EPITH. Cornea, dură, solidă, filsă, bisulci, imată, aduncă. PHR. Pedum cornu, acumea. Pedes unci, mină adunci.

enicus. Poss, sed appēllat puer unicus, ut Posphemī, Juv. 9, 64. SYN. Unus, solus.

unio, ūnis. Jūrāt Gēlliā sēd pēr ūnionēs. (Phal.) Mart. 8, 81, 4.
SYN. Mārgāritā, bāccā, gēmmā. EPITY. Prētīosūs, nitēns, cātitā,
Gāngētīcus. PHR. Gāngētīs gēmmā. Lāpīs Gāngētīcus. V. Beu,
Gemra.

Enio, îs, îvî, îî îtûm. Talis et unit win agminis aera complet, Juv. SYN. Jungo, adjungo, conjungo, connecto, colligo, aligo, as, coil, PHR. În unum jungo.

anitas, atis. Cain cruentus unitatis invidus. (Iamb. pur.) M.

universus. Hieres g ria Martis universi. (Phal.) Mart. 5, 25, 14. SYN. Totus, omnis, cunctus.

Cinus, finics. and serat tolo nature vultus in orbe, Ovid. Met. 1, 6. SYN. Unicus, solus.

**▼ŏcāb**ŭlūm.

Que nunc sunt in bonore vocābulā, sī vola usus, Hor. A. Poet. 71. SYN. Nomen, verbum.

vocalis, Nunc te vocales impellere pollice chordas, Tib. 2, 5, 3. SYN. Sonorus, sonans: lequax.

vocātus. Quando vocātus adifi calida gelidaque minīstēr, Juv. 5, 63. SYN. Appellatus: acceretus, accitus.

vociferor, aris.

Nam simil āc rătio tửā cæpīt vociferārī, Lucr. 3, 14.
SYN. Clāmo, exclamo, conciamo. PHR. Voce, Vocibus aurīs, celum, æthera. campos, domum impléo. Vocibus ædēs compleo. VERS. Ausus voces jāctare per umbram, implevi clāmore vias. V. Clamo.

voco, ās. Dī. imās lēgēs, sciiāļauš īn rēgnā vocēmās, V. Æn. 11, 322.

SYN. Āpēllo, ādvoco, compēllo, āccērfo, āccišo, āccio, vēcē voco, ed īnvīto, āddīco: vel āppēllo, nomino, nūncupo. VERS. Mīgnigiš vocānt clāmoribūs hoftem. Īngemīnāns itērūmquē vocāvī. Intra tetti vocārī impērāt. Ād sēse īn tēctā vocāvīt. Nomīnē quēmquē vocāv V. Accerfo, Nomino.

Vogesus. Cifi: aque qua Vogesi curvam super ardua ruf em, Luc. 1, 397. EPITH. Altus, ardius. V. Mons.

volātilis .- līquītque volātile ferrum, V. Æn. 4, 71.

SYN. Volāns, völucris, vel flūxus.
volātus, üs. Sī tām præcipirī fūčrānt vēntūrā volātu, Mart. 11, 92, 9.
SYN. Præcēps, cēlēr, citūs, cēncītus, īncitūs, cītātūs. pērnīx, ripidus, sūbitus, vēlox, agilis, propērūs, propērāns, praepēs, alācēr, lēvis, trēpidus, sūblīnis, cēlsūs, aūdāx, vājūs, effūsūs, fūlmineus, flūdens, flūgax, āčrius. PHR. Āĕrīus, volucēr cūrsūs. Cēlēr pēr āērā lāpsūs. Cūrsūs avis Remigium ālārum. Sūblīmē, raptīm pēr īnānē volātūs.

volo, ās. Fīmilās ārcīvēt; volāt īllē pēr āčrā māgnūm, V. Æ. 1. 104. SYN. Volito. PHR Āčrā, aūrās, ætlietā, nūbilā, vel æthēriēs trādūs pēnnīs, alīs, rēmigio ālāuim sēco, feindo, veibēro, trāno, pēto. Pēnnās, ālās pēr āērā, &c. moveo, quātio, Volātu pēr usāne feior. Pēnni ř.

4

.zi

k

Ŀ

■ c crēděrě cœlō. Pěr, vel ĭn āĕrā, &c. pēnnīs āſsūrgo, lābŏr, pērlābŏr.

Pēnnīs ĭn āĕră mē libro, ērigo, fĕro, töllo, āttöllo. Völāns in āltūm
fĕrŏr. Ĭrĕr līquidūm tēnto, tēněo, möliŏr. VERS. Fērtūr in ārvā völāns,
plaūsūmque ēxtērritā pēnnīs Dāt tēcho īngēntēm, mox āĕrē lāpsā quiētō,
Rādīt iter līquidūm. Cĕlĕrēs nēquĕ commövēt alās. Præpētibūs pēnaīs aūsūs sē fērrē pēr aūrās. Īllā lēvēm fūgičns rāptīm sĕcāt āĕrā pēnnīs.
Sēsē pēr ināniā nūbījā librāt. Sĭmūl æthĕrā vērbērāt alīs. Īpsā völāns
tēnuēs sē sūftūlīt alēs ĭn aūrās. Trēpido pētīt ārvā völātū. Āĕrīōs audēt
tēntārē völātūs.

volo, vis, völui.—āliernos mūfat měminījs vollebānt, V. Ecl. 7, 9.

SYN. Cupio, opto, aveo, ardeo: vel placet: jubeo, împero, PHK.
Fērt animus. Eft animus. Mons eft. Sic fert corde voluntas. V. Place,

Defidero, Voluntas.

võlübilis. Tmpubēļguē mānūs mīrātā völübilē būxūm, V. Æn. 7, 382.

SYN. Vēstilis, lēvis, mobilis, mūtābijis, īnitābilis, īnconftāns, võlübilitās, ātīs. Frācfā võlübilitās căpitīs, &c. Ovid. Met. 12, 434.

SYN. Mobilitās. lēvitās.

volucris.

înterea volucer motis conterrita pennis, Pet. Arb.

SYN. Völäns, celer, velox, citus, concitus, alacer, pernix. V. Celer-

Hac laqueo volucres, bac captat arundine pisces, Tib. 2, 6, 93.

SYN. Avis, ālēs. V. Avis.

völümen.—sinuatque immenia völümine terga, V. Æn. 2, 208.

SYN. Liber, codex, libellits. V. Liber, vel gyrus, spīrā, orbis, glomerāmen, rotātus. EPITH. Sinuosum, glomerātum, flexum. V. Gyrus. voluntās, ātis.—adero, ēt tuā sī mili cērtā voluntās, V. Æn. 4, 125.

SYN. Ārbītrīum: vel mēns, ănīmus: vel amor, studium: vel cupīdo: dēsīdērīum, votum, optātum, vel consilium, propositum, sentēntiā. EPITH. Officiosa, propensa, lībēra, prona, āmīca, honesta. VERS. Sīc fērt anīmus. Tuā sī mīhī cērtā voluntās. Sī fērt itā cordē voluntās. Mēns omnībus una ēst? Mēns īmmotā mānēt: Non ulli ēt anīmus strīcto concurrere fērio. Mīllē homīnum spēciēs et rerum dīscolor usus: Vēllē süum cuīque ēst, nēc voto vīvītur uno. V. Desiderium, Cupido.

volvo, volvī, volūtūm.

Volvitur ixion, et se sequiturque fugitque, O. Met. 4, 561.

SYN. Völūto, vērto, vērfo, moveo, agito; convolvo, torqueo, roto: evolvo, pērvolvo. PHR. In gyrum, orbēm torqueo, vērfo, agito, circumago. Volvendo ducere. Manibus subvolvere saxa. Hūc īllūc volvens oculos.

völüptās, ātis. Sīgnā völüptātīs, nēc tācūījsē dūās, Prop. 2, 20, 36. PHR. Latititā, gaūdiūm: vel lībīdo, lūxūries lūxūs, dē īciæ, lāfcīviā. EPITH Blāndā, fāllīz, brēvīs, nōxīi, īnfāmīs, misērāndā, tūrpīs, prodīgā, fcčlētātā, dāmnosā, dūlcīs, lætā, grātā, āmicā, jūcūndā, fuāvīs: īnānīs, īnsīdīosā, desīdīosā, öbscenā, mālēsānā, PHR. Tūrpēs dēlīciæ, īlēcebræ. Mālā mēntis gaūdīā. Blandæ vītæ lēnocīnīm. Völūptātis fāllācēs blāndītīæ. Vīrtūtī īnimīcā volūptās. Hōftīs hönēftī. Īscā mālorūm. Scēlētūm mātēr, gčnitrīx. Dēsīdīæ nūtrīx, mātēr, fīlīā. Cūrārum īgnārā. Ēnērvāns vīrēs. VERS. Brēvīs ūnā völūptās Mīllē pārīt lūcītus. Trāhīt sūā quēmquē völūptās. Spērnē völūptātēm nocēt ēmptā doloæ völūptās. Anīmun īmpellīt fūrībūndā völūptās, brīčīās tībī fīdā comēs, tībī lūxūs ēt ātrīs Cīrcā tē sēmpēt volūtāns īnlāmīž pēnnīs. V. Gaudium, vel Libido, Luxuries.

#### DESCRIPTIO VOLUPTATIS Sil. Ital. lib. 15, 23.

-Achemeneum spirabat vertice odorem. Ambrolias diffula comas, & vefte refulgens. Oftrum quæ fulvo Tyrium foffuderat auro. Fronte decor qualitus acu, lascivaque crebras An ipiti motu jaciebant lumina flammas.

veffütabrom. Sape valatabris pallat sylveffribus apras. Virg. Geor. 3, 411 EPITH. Fædum, turpe, sordens, sordidum. voluto, as. Tāliā flammais sēcum Des corde volutans, V. Æn. 1, 50. V. jutra, vo!vo. Bolotos. ecce autem flammis inter tabulata volutus, V. An. 12, 672.

SYN. Vērsātūs: völūtātūs.

vomer, eris. Vomeris obtūsī dentem, &c. Virg. Geor. 1, 262. EPITH. Uncus, ferreus, prefsus, retusus, obtueus, durus. PHR. Anim dens. Vomeris durus dens, ferrum. Dens uncus. Terram kindens. V. Aratrum.

vomo, ii. Purpurtam vinit ille animam, Gr. V. Æn. 9, 349. SYN. Evemo, revomo, vemito, ejicio, ejecto, egero, eructo, rejico, rejecto: remitto, efflo. VERS. Rejectantemque cruentas ore dapes; et frufta mero glomerata vomentem. Non semel eft fromacho nausei factă meo. Mistum spumis vonut ille cruorem. Saniem eructans at trufta cruento per somnum commifta mero. Purpuream vomit ille animam, et cum singuine mista vina resert moriens. votago, inis.

Tūrbīdūs bīc cænī vāstāquē vörāgīnē gūrgīs, V. Æn. 6, 296. SYN. Barathrum, abylstis, gurges, telluris hiatus. EPITH. Immanis, sētrā, obscurā, opācā, caligans, cæca, profunda, ima, alta, ingens, stipēnda, horrīda, horrēnda, horribilis. PHR. Spēcus Ingons. Vaftus voragine gurges. Cæcæ voragine fauces. Intorto vortice gurges. Vaftus tēllūrīs hiātus. VERS. Horrenda vorago Pestifetas aperit fauces. V. Hiatus, Gurges, Charybdis, Earathrum.

vorāx. ācis.

Hinc usuri ver z avidumque in tempore fænus, Lucan. 1. 181.

SYN. Edax, helluo; gulosus. V. Gulosus.

voro, as.—cīrcum ēt rapidās worat aquore vērtēx, V. Æn. 1, 117. SYN. Dēvoro, sorbēo, absorbēo, dēglūtio, edo, ēxedo, pēredo, comedo, mando, depascor, heliuor, consumo. PHR. Avido, wel vorācī dente, oie hiante, patulo, vel patenti, diripio, lacero, dilacero, convello, mando. Faucibus invado siccis, avidam in alvum demitto, immītto, demērgo. VERS. Corripuit, avidaque recondidit alvo. Airo membra fluentia tabo Manderet, et vivi tremerent sub dentibus artes. Miseros avido morsu depascitur artus. Dilapidat patrias helluo turpis ŏpēs. V. Abforbco.

vortex, icis. Proluit însano contorquens vortice gluas, V. G. 1, 480. SYN. Turbo; vel gurges; vo ago. EPITH. Violentus, rapidus, præceps, rapax, tortus, contortus, Intortus, sinuosus, turbineus, conforus. VERS. Naves rapidus vorat ægunte vortez. Ima exækuze unda vorticibus rapidis. V. Gurges, Charybdis. attrisor. votīvus. Dāmque parēns arēs votīvē sanguine tingīt, Ov. Bp. 21, 200. SYN. Votus, vel sacer.

votum. Romulus, et wieis occupat ante ratis, Prop. 4, 11, 14.

SYN. Promissum : wel donarium : wel optatum, desiderium. EPITH. Plum, solenne, sacrum, sanctum, irrevocabile, inviolabile, supplex, lu-Arāle. Pro defiderio: Cupidum, pavidum, avarum. PHR. Votum munus. Voti munus, debita, vincula. Votivæ preces, vel Dona votiva. Votre, vel votivæ veftes, catenæ, tabellæ. Pensile votum. anathema. V. Oro, Defiderium.

votus, a, um. Votafque difpensans opes. (Iamb.) Prud. Per. 2, 44.

SYN. Promīlsus, devotus. V. Mox, Voves.

voveo, vovî, votum. Quid voveat dulci nutricula majus alumno, H. E. 1, 4, 8; SYN. Promitto: wel opto, desidero: wel devoveo, consecro, dico, as. PHR. Vötüm făcio, nuncupo, concipio, fuscipio, căpelso, fero, dico, voveo. Voto obligo, obstringo, damno. Sancte juro, promitto. Vata sum feus. Votis caput obligo. Votis calum onero, Numina sollicite. VERS. Vota puer solvit, qua fæmina voverat iphis.

vox, vocis. Condimus et magna supremum voce ciemus, V. Æn. 3, 68. SYN. Vērbūm, sonūs, vocābūkūm, loquēlā, sērmo, orātīo. EPITH. Canorā, acūtā, trēmūlā, resonā, tenuis : blandā, fuāvīs, clārā, āltā, raūcā, sūmmīlsā, fūlcā, contentā, grāvīs, alpērā, intermīlsā, inclinātā, mūlīebrīs, lānguēns, vīrilīs, fācūndā, dīsērtā, feltīvā: mīnāz, truz, rīgīdā, fēroz, atroz, supērbā, tēmērārīā, īnsānā, effērā, ālpērā, moletlā, tūrpis flebilis, queruia, mæsta, tremens, timida, lacrymosa, lugubria dēmīlsā, mīsčiāndā, sū, plēx. PHR. Vēcīs sonus, mūrmur, clāmos. Vēcīs, līnguz ūsiis, poteltās. Vēcālis soniis. Vēx ēdītā in aūrās. Spāpsă per auras. Consonă menti. Cănora voce loqui V. Loquor.

apilio, onis. Venit it upilio, tardī wenere bubulei, V. Ed. 10, 19.

SYN. 1 allor. PHA. Ovium cuftos.

uranie, es. excipit uranie : fecere eilentia cunsta, Ov. Faft. 5, 55.

EPITH. Docta, colettis. V. Musa.

urbanus. Hīc tibi comis, et urbanus, lībergue vidētur, H. Sat. 1, 90. SYN. Civilis, civicus; ūrbis incola: vel lepidus, mitis, affabilis, benīgniis.

ūrbs, ūrbis.

Ŀ

::

Sī quibus sjedus theois, aut urbibus errāt, V. Æn. 1, 578. SYN. Oppidum, civitās: mænia, arces. EPITH. Turtigera, turtīta: clara, antiqua, nobilis, dives, florens, superba, potens, celebris, insignis, magnifica, splendida, amoena, bellica, Martia, Mavort a, bellatrīx, inexpugnābilis, inaccelsa, indomita, invicta. PHR. Situ ampli. clara. Excelso stans în vertice montis. Monibus, muris, arcibus val tūrrībus ardua, cincta, præcincta, circumdata, vallata, mūnita, inexpūgnābilis. Portis, viis, domibus, tectis, templis inclyta. Celebri hospita portu. Domibus decorata superbis, Populosa viris. Populo frequens. Superba foro. Legibus aqua. Dives opum, opibus potens, Pace Aorida, horrida beilo. Mercibus vigens. Studia afpertima beili. Templis religiosă piis. Felix aeie. Dives aquis. Urbs augulta, potens. Terrarum, urbium decus, caput, princeps.

urceus. Hane tibi virtutem fracia facit urceus ansa, Mutt. 11, 57, 3. SYN. Vas poculum.

Grēdo, inis. argrideris morbo subitaque uredine torques. M.V. Rubigo. Brgčo, ūrsī.

ūrsēbam ēt tēlā cūrās sōlābăr ănīlēs, V. Æn. 9, 489.

SÝN. Prěmo, insequor, insector, inflo; comprimo, cel impelle, ils.

Grīnā. Aārībās āque öcālīs comēpta ūrīnā movētūr, Juv. 11, 168. SYN. Lottum. EPITH. Fæda, tūrpīs, graveolēns, člens.

drna. V fictique urnas et Tu cum fictile mutat, Perl. 2, 60.

SYN. Urceus, hydria, aqualis, am, hora, vas. EPITH. Fictilis, will capax, patens. V. Vas.

truž. ÉPITH. Fātālis, timēndā, jūstā, ĭnīquā. VERS. Improbā sate vis, Grātiā fāllācis Prætoris movērit ūrnām.

ārnā. EPITH. Fūnebris, piā, frīgidā, mæstā, trīstis. VERS. Ūrnāquiā hābčāt quāmlibēt ārctā dūos. Deinde ūbi sūppositūs cinērēm mē seal ārdor, āccipiāt Mānēs pārvulā tēstā mēos.

ero, ūlsī, ūltūm. ūrīt čaim līnī cāmpūm sēgēs, ūrīt avornā, Geor. 1, 71. SYN. Ēxūro, addīro, combūro, pērūro, crēmo, torreo, Inflammo, incedo, sūccēndo, concremor. PHR. Flimmis, īgnē, īgnībūs dēlēo, ibsīma absūmo, consūmo, ēxtīnguo, dīrūo, īnvolvo, ēxūro, īn cinērēm, tivilās verto, rēdīgo. In īgnēm mītto. Vūlcāno māndo. īgnī, filmmis, focīs dō, trādo, pērmītto, īnjīcio, īngēro, īmpono. VERS. Dāt sēcēnsæ mēmbia crēmāndā pýræ. Levēm filpūlām crēpītānibās ūmē flāmmīs. Hīc gēmīt ēxūltās īgnē fürentē domos. Fācībūs rēgēlīā tēdī crēmābo. V. Incendo.

trör, eris, uftus. ureris īpue miser: quod sī ron pulcbrior īgnīs, Ovid.

SYN. Exuror, aduror, &c. V. Urc. Ārdēo, exardēo, ardē(co, exaddeco: flagro, deflagro. PHR. Flammis, īgnē deleor, aboicor, &c. īgnībus pērco, calo. Consīdo in īgnēs. În cinerēs, favillas, vērtor, redion VERS. Cuncha jūcent flammis, ēt trīftī mērsa favilla. V. Flammen, Ionis, Arden.

ūrsā.—Gliciāirs jūrtiese ūrfie, Stat. Theb. 1, 693.
SYN. Ārctus, Pārrhūsis, Cynosūrā, Hěitee. EPITH. Pārrhūsiā, ērmanthis, Manallis, Ligadonis, Hyperudrēā, Seythicā, gliciālis, gaidi, nivosā, frīgidā, hijbernā. V. Arfto.

trsüs, ūrsā.— Rīfiū capat alperat ūrfæ, Stat. Theb. 4, 305.

EPITH. Informis, trūx, rabidus, terribilis, sævus, ferus, ferox, immanis, avidus, vorāx, rapax, villosus, ūnguibus armātus, minax. PHR. Ārmādus ūnguibus. Ūngue minax. Sylvīs latitans.

urtīci. Liec tiligu, Grāliere, tuis ūrtīca nepētes, Juv. 2, 128. EPITH. Mortāx, alpēra, acūta, pūngens, ācris.

ulquë. iijquë sib ëxtrënium brumæ intrāctībilis îmbrēm, V. Geor. 1, 211. SYN. Ad: vel sēmpēr.

ustatus. Non ustraits, Vare, pārionibus. (lamb.) Hor. Epod. 5, 73. SYN. Solitus.

Trilo, as. referrable uftillanda liguie. (Phal.) Catul. 3.1, 8. SYN. Uto, addito, ciemo. V. Uto.

USUVA. Hīne ūsārā vorāx; avidīmque în temfore fænūs, Lucan. 1, 181. SYN. Usus, vel fænus. V. Fænus.

นิรนี้กลักไปร. ลีใชทวิเลก นิงอิรจิก ตริยุโป นิรนิรนิรัสิก. (Iamb.) Plaut. V. Famenator.

Starpo. Bedepatre vedits, nee voies cernire guimas, Lucret. 1, 3c2. SYN. Otier, frequenter atter: eel Invado: decipo.

usus, ūs. Tempērā dī pērsaint ūsūs, ēt tēmpērā cūliās. Pedo. SYN. Mēs, cintrē tīdo: vel experiantia: vel a tiktās. VERS. Ut vi-:-

-

-E'

E

ξ.

3

<u>-</u>

: 4 72s usus meditando extunderet artes. Quæ îpse via sibi repperit usus. andde, quod eft illis operum prudentia major. Solus et artifices qui facit. da ŭs adest. · . .

#### DESCRIPTIO USUS.

Ex Ovid. de Arte Amandi, 1, 473.

Ferteus assiduo consumitur annulus usu. Interit affidua vomer aduncus humo. Quid magis est saxo durum? quid mollius unda? Dura tamen molli faxa cayantur aqua.

Horat. de Arte Poet. 70. Multa renastentur, quæ jam cecidere; cadentque Quæ nunc funt in honore vocabula, si volet usus, Quem penes arbitrium est, & jus, & norma loquendi.

Trojanas ŭt opës et lamentabilë regnum. V. Æn. 2, 4. SYN. Ŭtī, vel vělutī.

-Iter, ūtrīs. Mollibus in pratis unctos saliere per utres. Virg. Geor. 2, 384. EPITH. Unctus, plenus.

titer, a, um. Dic, uter ex iftis mellius rem gesserit, Aucte. M. 9, 22, 3. uterlibet. SYN Utervis.

diErque. Vis ergo inter nos quid possit uterque vicisim? M.

SYN. Āmbo.

Mtervis. SYN. Uterlibet.

terus. Seminā fērt utero conceptaque crīminā portat. C. SYN. Venter, alvus, vilcera, ilia. PHR. uterum ferre, utero fætum gerere. V. Venter.

uti. Tu quoque utī fieres nobilis bistoriā. Prop. 1, 15, 24. V. Ut supra; ab Utor, est longum ūtī.

tilis. Ver adeo frondi nemorum, ver ūtile sylvis. Virg. Geo. 2, 323. SYN. Commoditas, commodum, opportunas, aptus, idoneus, salutaris, sălūtĭfer.

Ctilitas, atis.

ātque īpsa ūtilitās jūstī prope māter et æquī. Hor. Sat. 1, 3, 98. SYN. Commoditas, commodum, opportunitas, usus, fructus, lucrum, quæstus, emolumentum. EPITH. Magna, ingens, parva, exigua, tenuis, prīvāta, publica, communis. PHR. Ūtilitātis opes, bona. VERS.

Ūtilitās jūstī prope māter et æquī. Stilliter. Serviet ūtiliter, sine pascat durus aretque. H. Ep. 1, 16, 70.

PHR. Non frusträ. tiinam! o utinam tunc cum Lacedamona classe petebat. Ovid. Ep. 1, 5.

SYN. O utinam! o sī! quam vellem! Diī faciant. Diī, precor, hoc jubeant. Hoc precor Fata sinant. Dii tibi dent. Faxit Deus.

ttor, eris, usus. utimur exemplis, ut non pejora supersint. Juv. 8, 184. SYN. Usurpo, adhibeo: wel potsideo, obtineo.

ntprimum. utprimum lux alma data eft, &c .- Virg. Æn. 1, 310. SYN, Cum primum, ubi primum, simul ac. V. Statim ac.

utrīnque. ab facinus! tu ica patet ulcus utrīnque lovata. M. 11,71,5. SYN. Hinc illinc.

ŭtrūm. Dīcis ŭtrūm māvīs īligē, mālē manum. Mart. 2,21. SYN. Num: an.

ūvă. Dūceret aprīcis in collibus wod colorem. V. Ecl. 9, 49.

SYN. Racemus, botrus, figur. vītis, vīnea, vīndemia, vinam, EPITA, Răcemiferă, rubens, rubicundă, purpurea, atră, nigră, dulcis, miu, s pora, læta, grata, tenera, tumens, tumida, turgida, turgens, ganes, sulpcnsa, rendula, pendens. PHR. Vitis fructus, fætus, pignori, minera. VERS. Pampinea dulcis latet arva sub umbra. Plenis mini ūvă răcēmīs Dūcere pūrpūreum nondum matura colorem. Incibije rubens pendebit sentibus uva. Dulcis odoratis humor fpamavit ib ini. V. Vindemia.

tīvidiis. ūvidis bībērnā vēnīt dē glāndē Mēnālcās. V. Ecl. 10, 20. SYN. Mādīdus, mādēns.

uvifer, eri. Gauro Majsicus uvifer remittite. (Phal.) Stat. Syl. 4, 3, 64 PHR. Fertilis ūvæ, ūvārūm ferāx.

vulcanius. Horrida per latos acies Vulcania campos. Virg. Æn. 10, 408.

SYN. Igněŭs, flamměŭs.

Vulcanus. Conficiunt: furit immisis Vulcanus babenis. V. An. 5, 662. Deus ignis, & fabrorum, alio nomine Mulciber. Jouis filius & Junonis freitur, claudus, & baculo innitens, quod ligno indigeat tanquam alimento & fuimento. Ejus officinam in Ætna monte collocart; ubi, cum Cyclopibus, Jour fulmina, ac Deorum Hercumque arma fabricatur. SYN. Mulciber, igipotens. EPITH. Lemnius, Lemniacus, quia in Lemnum infulam fagina coelo dejectius ob deformitatem. Claudus, ex bac enim ruina claudus factus \$ Ætnæus, Siculus, ab Ætna monte Sicilia, ubi officinam babebat : Lipzerin, a Lipara insula, ubi ejus officinam collocant etiam Poeta, claudus, tanti, tārdīpēs, nūdus, nīger, āter, flammeus, rubens. PHR. Lemnius, Lemniacus, &c. Deus, pater, faber, heros, ignis præses, Deus Ren, Deus ignipotens, Pro igne. V. Ignis.

vulgāris. Jejunus raro flomachus vulgaria temnīt. Hor. Sat. 2, 2, 38. SYN. Popularis, plebeius, communis, trītus, frequens, quotidianus, per-

vägätüs, non rärüs.

vūlgo, ās.

Rumpëre, ët obductium werbis vulgarë dolorem. V. Æ. 10, 64. SYN. Divulgo, evulgo, pervulgo, dispergo, dissemino, spargo, disipe. PHR. In vulgus, in populum spargo, edo.

vulgo, adv. ōccidet, afsyrium vulgo nafcetur amomum. V. Ed. 4, 25. . SYN. Passim, übique: palam, aperte, vel fæpe, fæpius, pleramque,

crēbro, frequenter.

vulgus, i. Tum studio effusæ matres, et vulgus inerman. V. Æ. 12, 121. SYN. Turba, plebs, populus. EPITH. Incautum, ftolidum, ignobile, incertum, miserabile, iners, miserum, infidum, malignum, profanum, īndoctūm, rūdē, mobile, demens, anceps, mūtabile, vīle, inīquūm, humile, inflabile, procax, variabile, futile, vanum, leve, ignarum, trepidum, înconstâns, rebelle. PHR. Non tractabile vulgus. VERS. Nonc hue nune flectitur illue. Scinditur incertum fludia in contraria vulgus. Indocilis capit savīre licentia vūlgī. V. Plebs.

Nec vulneratos ille fomentis levat. (Iamb.) vūlněrátůs.

PHR. Vulnere faucius, confossus, læsus. SYN. Saūciús. Vülnera gerens. Plagis confectus. Telo ictus, percussus.

vulnero. ab porius peream, quam crimine vulnerer ifto. Ovid.

SYN. Saucio, lædo, violo. PHR. Ense, ferro, fufte feiio, pereutio, ico, cædo. Vulnus infligo, incutio, do, fero, infeio, Vulnere, vulne-

iībus corpus lædo, viölo, ferio, fodio, confodio, noto, fædo, tundo, lacero, occīdo. Dare cufpide vulnus. VERS. Glādio pērstringere pēctus. Inter sē vulnera jactānt. Læserat îngrāto leo pērsidus ore magistrum, autus tam notas contemerare manus. V. Vulnus, Transsigo, Lacero, & Occido. Vulnis culnificus vaigue chāsibus vāsa fornāce siquēscit, V. Æn. 8, 446. PHR. Vulnus; vel vulnera ferens.

vūlnus, čris.

Ľ,

1

ż

٠.

÷

=-: :

E

2

ŀ

፥

正正正 医医医性经过

āffīxa vēnīs, animāsque īn vūlnere ponūnt, V. G. 4, 238. SYN. Plaga, īctus: vībex: tilcus; cicatrīx. EPITH. Immedicabile. mortiferum, lethale, crudele, acerbum, trifte, atrox, immane, exitiale, infestum, sanguineum, cruentum, atrum, fædum, fævum, dirum, līvēns, cavum, apertum, patens, hians, hiulcum, grande, ingens, grave, violentum, inhonestum, nobile, clarum, Martium, inflictum. PHR. Vulneris ictus, dolor, asperitas, lethale malum. Vulneris os, hiatus, cicatrix, sanies, cruor. Infixum firidet sub pectore vulnus. Via facta fērro. VERS. Largifluo manat de vulnere sanguis. Nec grave vulnus erat, sed ruptī vulnere nervī Deficiunt, motumque negant, vīresque volandi. Suoque Marte cadunt subiti per mutua vulnera fratres. Nullæque in corpore partes Noscere quas polses, unumque erat omnia vulnus. Spīramenta animæ lethali vulnere rupit. Heu patior telis vulnera facta meis. îctă grăvī telo, confossăque vulnere mater. Accepto vulnere tardior îbăt. Sanguinis ille globos, pariter cerebrumque, merumque, Vulnere et ore vomēns. Ob patriam pūgnando vūlnera palsī. V. Vulnero.

wūlpēs, is. āfiūta ingentūm vūlpēs imitātā leinēm, H. Sat. 2, 3, 186, SYN. Vūlpēculā. EPITH. Āftūtā, dolosā, caūtā, vafrā, cāllidā, vērsūtā, fāllāx, sāgāx, solērs, insidiatrix, fævā, prædātrix, āvidā, rāpāx.

valtur, urīs. Porrigitār, rostroque immanīs valtur addīnco, V. Æ. 6, 597. SYN. Valturius. EPYTH. Edāx, avidus, rapāx, prædāx, prædātor, vorāx, obscenūs, dirūs, sævus, velox, montanūs, Caucascus, Promethætus, a Prometheo, cui, in Cascaso monte, jecur assidue lancinat vultur. PHR. Rostro immānīs addīnco. Ungushūs addīncis mināx. VERS. Sævit prædātor addīncis ungušbūs, et dūro discept viscera rostro. Rostro immānīs vultur addīnco immortalē jēcur tūndit, fæcūndaque pænīs viscera, rimāturque epulis, habītatque sub alto Pēctore: nēc sībrīs requies datur ullā renaēs.

vultus, us, Certior în nostro carmine vultus erit, Mart.

SYN. Făcies, os. plur. ōră, frons; aspectus. EPITH. Decorus, venustus, formosus, pulcher, însignis, roseus, nitens, lætus, hilaris, serenus, blandus, modestus, honestus, ningenuis, benīgnus, deformis, fædus, tūrpis, horrendus, metuendus, mināx, sevērus, torvus, ferus, terristicus, rīatus, sanguineus, ardens, īgnītus, trīstis, maetus, juvenīlis, verecundus, PHR. Vultus decor, venustās, decus, modestis, majestas, honos. Plenus gravītāte. In vultu est reverentia tanta venusto. Rāra verecundos decorābāt grātīā vultus. V. Facies, frons, frontis. Os, oris.

ūxor, oris. Quæritis ? ūxorī nūbere nolv meæ, Mart. 8, 12, 2.

SYN. Conjūx, sponsa. EPITH. Chūrā, amīca, amāta, dīlēcta, venūsta, formosa, casta, pūdīca, sīdelīs. PHR. Torī, thalamī consors, socia, pārtīcēps. Jūncta consūbio. Vīnclo sociāta jūgālī. Castūm sērvāns īntācta cubilē. Pūdorīs amāns, stūdīcsa. Socio sīdā viro, vel mārīto. Pūēris socionda creandis.

ūxorius .- pūlcbrāmque ūxorius ūrbēm, V. Æn. 4, 266.

PHR, Uxoris amans, uxorī addictus.

# 7.6. XAN. XEP. ZOI.

PPITH. Phrygive, flaves, que mis IT Anthus. SYN. Scamander. vellera flavo inficit colore. V. Soamander.

Nenium. omnis in boc gracili neniorum turba liballo, Mart. 13, 2 1. SYN. Mūnus, donum; firens. EPITH. Lætum, feftivum, šnicus, dīves, lārgum, solenns. V. Donum.

ulves, iaiguin, weini film, Perfarm Rex, qui bellum Græcis intulu, def ader numerosă, ut totum Hellespontum seguret. Ad Thermopples & Salania viens est. EPITH. Media, superbite, tumidite, înfelix, pisiki, Persicus, Maigus. PHR. Dux, vel ductor, Persicus, Medus. Dans gčnītūs.

Arlinum. EPITH. Mölle, niveum, textile, tinctum.

X fftus, ve/ X fftum, î. SYN. Ambülacrum. EPITH. Lectus, longus, immil

Z.

Rlotyptis. Ponere nelkejpo juvinis prælatus Hjarba, Juv. 5, 45. SYN. Æmuije, învidus.

Lė ūs.—cupis, jūnetūs quia nolus ameri eft, Aus.

SYN. Æmělůs ardor, vel invidia, vel amor : přetas.

Zephyrītis, idis. SYN. Flora. PHR. Zephyrī grātīfsima conjūz. V. Flore. Zephyrus. Sive sub incertas Zepbyris motamibus umbras, V. Ecl. 5, 5.

Ventus ab Occidente spirans, maxime temperatus. SYN. Favonius. EPITH. Ccciduus, tepens, vernus, placidus, gratus, lenis, mollis, blandus, mitie, serenus: genitalis, genitabilis, fœcundus, felix, favens, lene ipirāns. PHR. Zephýri, wel Favoni aura. Zephýri placidæ, tepentes, lenes auræ: mollis afflatus: leve flamen. Zephýri blandum frigus: mitis, jūciinda, vel amona temperies, Verni clementior aura Pavoni. Veris pater, vel comes gratissimus. Ventorum placidissimus. Tepentibus auris mulcens arva. Leni flamine fpirans. Flatu, vel aura reingerans. VERS. Vernæ spīrant suræ. Lenius aspīrans aura secunda venit. Levis împulsos retro dat, vel ventilat aura capillos. Blandisque salūbrē Vēr Zephyrī tepido mūlcēbat aūrā sereno. A Zephyrīs mītios aūrā venit. Mollior aura frirat. Lenibus impulla Zephyris auraque salubis. Utque levī Zephyro graciles vibrantur atifta. V. Favenius.

Zouxis, idist Pietor infignis tempore Porrhofii Pietoris etiam eximii, querus ille uvas, bic linteum pictum miro artificio ad veritatem expresserat.

PPITH. Clārus, solērs, īnsīgnīs, celebris. V. Pictor.

Zodiacus. Quoique super terram sidera zodiaci. Aul. Circulus in sphæra cælesti, continens duodecim signa, quæ Sol annuo cursu perlufirat. PHR. Signifer, aftriier, vel ftellatus orbis. Circulus obliquus. sīgnorum ordo. Oblīquus, vel stēllātus cælī līmes, ārcus, circulus. Stellatus baltheus, limbus, arcus. Obliquus Solis arcus, trames. Solis

iter. Circulus bissena signa, vel aftra gerens. Signa poli duodena gerens. Sectus in obliquem lato curvamine limes Zonarumque trium contentus fine. PHR. Signiferam luftravit Cynthia Zonam.

Duodecim Signa Zediaci.

Sunt Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo, Virgo: Libraque, Scorpius, Arcitenens, Caper, Amphoen, Pife-a. I. Sagittarius, Caprisornus, Aquarius.

# ZOI. ZON. ZYT.

Ž,

k

Ŀ

1

Zöllüs, i. Sopbista Homero insensus, ejusque maledicus obtrectator.
 EPITH. Invidus, mălignüs. V. Invidus.
 Zōnă. Castăque făllācī zōnā recinctă mănū. Ovid. Ep. 2, 116.
 SYN. Cingülüm, cinctus, bālthēus: fāsciā. EPITH. Aurea, aurātā,

decoră, pictă, fulgens, gemmată, teres, PHR. Zona cingo, încingo, circumdo, aftringo, constringo. VERS. Da teretem zonam, qua modo cinctă suit.

Zonæ celistēs, Circuli quinque, mundum sphæramque zonarum instar ambientes, quarum una Torrida dicitur, ob nimios æstus; duæ Temperatæ; aliæ vero duæ Frigidæ, sub Arctico & Antarctico polo stæ. PHR. Quinque arcis, partes, plägæ. Quinque posi, vel cæsi plagæ. VERS. de Zoná torrida, ire jubet qua zona rubene, atque axis inūstus Solis equis. Qua phaga ignistes posi vetat slagranti currere in zona diem.

### DESCRIPTIO ZONARUM. Ex. Virg. G. 1, 233.

Quinque tenent cœlum Zonæ, quarum una corusco Semper sole rubena, & torrida semper ab igni: Quam circum extremæ dextra lævaque trahuntur, Cærulea glacie concretæ, atque imbribus atris. Has inter mediamque duæ mortalibus ægris Munere concessæ Divum, & via secta per ambas, Obliquos qua se signorum verteret ordo.

Ex Ovid. Metam. 1, 45.
Utque duæ dextra cælum, totidemque finistra
Parte secant Zonæ, quinta est ardentior illis;
Sic onus inclusum numero distinxit eodem
Cura Dei, totidemque plagæ tellure premuntur.
Quarum quæ media est non est habitabilis æstu,
Nix tegit alta duas, totidem inter utramque locavit,
Temperiemque dedit, mista cum siigore stamma.

Zythūm. at Pēlustācī proviet poculā zythī. Col. 10, 116. SYN. Zythūs, cervisiā, vel cerevisiā. EPITH. Forte, suāvē, vālidūm, liquidūm, pūrūm, Pelūsiācūm, a Pelusia Ægypti oppido. PHR. Cereāle poculām. Cereālus potus. Lupulo cocta Ceres. Cereālis pocula Zythī.

Въьз

4 D\*

## APPENDIX BREVISSIMA quorundam vocabilorunqui in boc desiderantur, & qua suis quantitatis notis illustrupur.

AB. Băculus **ă**bāstěr Alaftor **ăbăv**ūncŭlŭs ābcēdo V. Abscedo Xběro **ab**forĕ abrămĭi.s ăcădemicus ăcălanthis, idis accrementum ăc hæměníděs achæmeniüs ăchais, idis acheronticus - ăcinosis acipēnsčr, eris, eel ăcipēnsis, is acontias, ferpens **a**crimoniă acroama, atis āctito, ās acule vius **ă**cūncŭlă **ž**dæstŭo ădāllĭgo **a**dapērtilis addocco adesŭi io ădčõquč ădĕro ădēßč **admē**tiŏr ādmī (sārĭŭs admŭtilo ādnŏto **ăd**ŏlēſcēntŭlŭs **ăd**õptātītĭŭs adprěcor, aris ādrādo adriaticus ãdsŭmŭs ãdvěněrŏr **ādvē**rběro ăd li fquě diculă

ædīlītiŭs Ænčáděs, æ Æŏlĭŭs æovāmēntūm **z**rāriŏlūm ærārīlis ærĭsönüs œrōsŭs æſcŭlētűm ætātŭlă āffāmen, inis aff initas, atis āfförĕ ātfremo, is āffrĭco, ās āftútūrus africanus žežmemnoni jis **š**ečdūm žķělādēs ăgônālĭs agrariŭs ' ăgyllă, vel ăgyllinŭs ālārīs ālbījān, **ānīs** ālbūgo, ĭnĭs ālchýmīstă ālcīdāmās Elcĭmědê ālcvenēus **ă**lemanniă ălexandrînăs āleōsŭs ălicui, triffyl. ălīptēs ālĭtüūm āllelüĭāh ălōĕŭs ălosă, piscis ālphābētūm āltithrönüs āltīvägŭs ălūtārĭŭs ălÿxŏthòē ămāzönīt, idis āmbobŭs ambōāmĕn

ammoni acus ănătīniis anchīsēŭs ändähätæ āndrödús ănĭmilă **Ennuatim** appēnnīnicolă ăpianŭs āppēllīto, ās appendictila apprecor, aris ãpprīmē ārcădiciis ārchĭātěr ārchĭmăgīrŭs archimimus ărếnĭvăgặs ārēŏlā āreī lētūm ārĭdŭlŭs ārīthmětřcă ārtērīš āſpărăeŭs a (similia āftrăgălüs āftrŏlŏgŸă āftŭŗčo, ës ātläntēŭs ātrĭŏlūm āttīcŭs āttrěmo, ti Aūtŏlýcŭs āzÿmŭs

BA.

Aāl, alīs bālgēarīs bālgēarīts bālgēarītis Bārābās bāsio, as Bēbrīv, yčīs bēnīganītēr Bērēcynthiacus bicornigēr bīgāmus bimātūs, ūs bīņēdālīs

bīpērtīče, īris, ei bīpārtīče, īris bīsācūtās böā Böhēmīā bölānās bovīllās brēvīsīrīām būbālās būccīno, ās CA.

LA ballas

Cælipotens

cæmentárits

căcatiino

Cæment îtijîs Cæsărianiis căĭphās călabricus călăis cālāntică căledăniă callaïs, idis calliopea calo, onis calvīnus calvitium Cămărīnă cămēlīnus Cammaiis Cănănæŭs cānĭdĭă cannabinus Cantherius Căpillaris căpito, onis căpĭtŭlūm capo, onis capparis caprimulgus cārbonāriŭs` cārdŭālĭs Cāres a Caria cārĭcĕŭs cārnĕŭs Cārthūsĭăcŭs Cārthūsĭānŭs Cālotiis

#### · Cālsĭŏpēă cāſtānētūm caftificus cătămîtăs cătārrhüs cătechumenus Căthělicus caūtēr, ēris, vel caūtēriim Căystriŭs cěleüímă cěleůmă, ătřs cĕlōx, ōcĭs cĕnŏtăphiām centesimus centitidus centipedă cento, onis cëntüriă centurio, onis cērcopithēcus cērĕŏlŭs cērinus, a, um . cērīt<del>ē</del>s ·cērnŭŭs • cērāsŭs · cērōtūm chămælĕön chărīímă, ătis chēlæ, ārūm Chěrňbím chěrübīnůs · .chīliăs, adis · Chīlo, ōnīs Chiōs chīrothēcă Chīŭs, ă, ūm Christigenă christipără ci böriüm cĭnĕfāctus cīnnăbăris cīrciús cis, præpof. cisalpīnus çīstĭfer, erī citrinus, a, um clanculum clărăs claūsŭlă clĕōnē

clčonæŭs

**clīn**ĭcŭs clīno, as clītŏrīŭs clīvŭlŭs clūdo, ĭs clyměně clyměněiděs cŏăgŭlo cŏāxo, ās cochlear, aris cŏchlĕārĕ, ĭs cocytis, idis cœnŏbĭūm collăběfacto, as collacrymo, vel collacrymor collino, is colocynthis, idis cŏlŏphōnĭăcŭs cõlūm cŏlūmbāris cŏlŭměliä cŏlūrnŭs, ă, ūm commadeo compluvium composito, adv. concivis condicipulus conductitius rconduplice 🖟 conglăcio, ās conglobo, as cōnĭfĕr cŏnīsco, ās conopeum conquinisco confeĕlĕro **c**õnfpĭcīll<del>tīm</del> contubernium contiimiilo convīvālis convivator, oris coracinus, a, um corax, acis cornīcor, aris cŏræbŭs correpo cörrīdĕa corrigia corrivais coryletim :

COR.

cörvmbifer cŏryphæus colmographus coŭs, ă, ūm coxendīx, ĭcĭs crĕmĭūm crŏtălîstrĭă crŭcĭiĕr cūbŭs cŭcŭmă cūjās, ātis cūjūs, a, ūm culeus, vel culeum demensus cūmæŭs, vel cū- dēměrěo mānŭs cünctābūndŭs cŭnčātŭs cũpă cuprēlsifer cūrcŭlĭo, ānĭs cŭrētěs cūrētis, idis cūrio, önis cydoneus cydöniüm cyrene cyrenæŭs cyloriacus D. Abĭă dāctylus Dalmătă Dalmaticus Dănăēĭüs Dăniel, elis, wel Dănielus Dauliás deblatero, as děcānŭs děcăs, ădřs děcēmbrálís dĕcēmpčdă děcemvír dčcimæ dēcīrcino, as dēcŏloro, as dēcortico, as dĕcŭmæ dčcůmanůs děcūrĭă

decurio, onis

eĭelño5b

Bbb4

dčěro, tryff. deēro, diffyl. fut. de Desum. deglubro, as dēglūbo, ĭs dēglūtīno, ās deınceps, trif. mel deīncēps, diff. Dēlĭŭs dēlĭquo, ās Dēlphicus demeisus dēmētiŏr, īris demörör Deodatus dēpēcto, as depilis dērādo dērĕpēntĕ dēſpŏlĭo, ās dēlpumo, ās Dēstīnă, æ dēsūdo, ās dēluētūdo, ĭn**ĭs** dēsūltērĭŭs dēsūmo, ĭs dētēxo, ĭs dētono, ās dēvŏco, ās dēxterior, oris Dĭālĭs, vel dĭārĭūm dĭcāx, ācĭs Dictæus dīctātŏr, ōrĭs dīctātūră dīctito, ās dĭēcŭlă Dĭēſpĭtĕr dĭgĭtālĕ dīgnilŏquŭs dīlārgiŏr, īris dīlātör, örĭs dīlūdĭūm dīlūdo, ĭs Dīndymus dřæcesis, eus Dĭōnĕŭs ,šmölqīb elise viil

Directo difouriNe dīfplō če dificolio, is สโต็นเน็ด differmino, as dīvānīco, ās divendo, is dīvērbium dīviduds, a, am ağınğe if3**őb** Döläbellä dòlātŭs donātor, oris dorcas, adis drăcenă dromas, adis

dropāx, šcis

dalciculus

dalcīflüüs

dinästä, vol

dülcifer

4 Zobus

dynästes

E. `Atčnŭs ēblāndĭŏr Ebulum, vel **P**hüliis čhīŏn, čnĭs čch i on i us ēdēn, ēnīs Edīlis, vd ēdūlĭs čdo, onis ēdān, ānīs čdoniŭs, vel ēdonŭs, ă, ūm **Edūs**ă effābilis ēfflūvĭŭm ēffæmĭno ējūro, ās ēlēctrĭfĕr člěphantia, æ, vel ĕiĕphāntĭ**ăsĭs** člēns, a, ūm **č**lěūsis ĕleūsīnŭs

ēlīšs, ādīs

ālĭquo, ās

elumbis

# EUP.

ខិការិពេញ១០, 🚉 🚜 ēmēndīco, Is ลัยกันรถิเพธิ ēmūlior, īris ēmŏlo, ĭs ēmphásis, čos ēmūnio, īs ēnceniš ēndymiōnēŭs -ēnīmvērō ēnītēlco, ŭī ēnīxē ēno, ās . ēdsicülŭs **Ehthĕűs** enthymema, atis ĕphēmēris, idis ĕphÿrē čoj Jaurius čpilēpsia ĕpĭlčeŭs ěpinīciă čpiphānia, æ ĕpĭrhēdĭüm. ĕpīrōtă ĕpīscopālīs ĕpīstŏlĭūm epomis, idis čpops, opis čpulāris, ĕ čauīriūm, iī čquilo, onis ĕrādīcĭtŭs ĕrĕbēŭs, ă, ūm ĕrēcthēŭs, ă, ūm ĕrē&hīdæ ĕrēmītă ērro, onis ĕrŸmānthēŭs ērythræüs es perf. de Sum ēlcŭlētum. ēsito, ās čtēsĭú8 čthnicus Eūbœüs, vel Eūbŏĭcŭs Eūchīdēs ēvērběro ēvērrĭcŭlŭm ēvirātus, a, um Euphrosyne

# FEM.

Eŭropic**ŭs** Eŭrvalŭe ēxcālcēātin ēxcrēmēntlim ēxcrĕo, ãs ēxcrētus, a. um ēxcūsābĭlĭs exemptilis ēxēntēro, ās ēxhærēdo, ās ēxīlitěr alka ekis ēxolētus ēxŏtĭcŭs expugnābilis exquilinus ēxsātūro č x sõr běo ēxsŭp**ērābilis** ēxtāsīs ēxtěro, ĭs ēxtĭmū́s ēxtrīnsēcus ēxtrītŭs ēxtūndo, ŭdī F. **\**Xbēllă fabrefactus factiosus factito, as fäctürá făcŭlă fæcŭlentŭs fāgĭnĕās fālæ fālārĭcă falcărius fālsītās, ātis fānăticŭs fārcīmen, juis fārtĭl**īs** fartūrā fālciāt**us** fāscinātie, önis fāſcĭnūm. fāſcĭŏlă faültītās, **ātis** fēbrŭŭs feriālis femen, inis

femināliā

fčmörāli**š** 

# FRE.

féněficili fénēftrātia ferramentum ferrārijs ferrumes, in ferrümine is Felceninus fest inanter festūcă ficētum fīculneŭs, ve licülnis fidiculă fidiŭs fīglīnus. i. um fĭiĭŏlŭs fīmētūm fīmĭtūdo, ĭnĭs fistūra fīftūcž flābĭlĭs flāccĭdŭs flāmmi alām, iī flāmmigĕro, ās flācilis flēxănimüs flēxūră fligo, is flocculus Flörālĭs focaie, is fŏcārĭŭs focillo, as fœnĭcŭlūm fœnīlĕ fœnĭsĕcă förĕ förēm, **čs, čt** főrică fārmīdālāsŭs förmülä férnācülă förnicör, äris fŏrülī, **ōrūm** fotus, ă um, fotus,us frāctură frägösüs frăměă fratërcilis fraternüs fraudator, oris fremar, öris

friatus frigillä frīgūſcŭlūm fritīllüs fritinnio. is frīvölās frontālč frontīlpic**ium** fronto, onis frümentariüs fruflülätim frutetum, wal frutĭcētūm fügito, as

fūlgŭrītüs fullo. onis füllönicüs fūmārĭūm fūmitor, oris fanditus fürcifer fürfür, üris fūrfŭrĕŭs fūrnācĕŭs fürnärins fürüncülüs fūsūră

G. 1 Abălus 📆 găbī jūs, a, ūm Gaditanus Gætülă galerita. gallīnācĕŭs gāngrēnă gannītor, oris Gărământiciis gaūsapa, vel gaūsăpīnă gāzophylācium genčsis, eos ginethliacus genitūra gĕ nŭīnŭs gčographia gēstīculor gēstito, ās gčtūlia gētūlus, a, um gībber, erī gīngīvä gläber glaūcoma, atis

glēbösŭs glocito, as glomus, čris glos, otis glöriösüs gloisema, atis glubo, is glūmă glūtio, īs glūto, onis Gnidius Gnölsĭäcüs Gnossias, adis Gnölsĭüs Görtÿnă Görtyniácus grācŭliis grădătīm grāmmäticus grăphicus grātiosus gravedo, inis grĕgātīm gryphus grūmus grūnnītŭs gulo, onis gūrgňlio, onis gymnösöphistæ gynēcenm gyro, ās

н. ' Ædülüs hæmörrhöis, idis hærēdĭölüm hærĕsĭārchă hālēc, vel hālēx, ēcis Hälicarnassus Hällücinör, äris halter, eris hāmo, ās harmönicüs harpax, agis, vel hvisopites ägös hēbdomada hěcătēmbē Hectoreus hěděra čás hei, monofel.

Hellespontiicus

hēminā hepaticus Hercule adverbium jasonidae hērmäuhrödīt**üs** Hērmes, ētis Hērēdīās, adīs · Hētrūrīz Hetrüscüs hē kācl īnūm hexăphŏrüm hic, pronomen hīc, adverbium hiccine Hĭĕrōsölvmi hīlūm hīnnülüs hīppŏm ĭnēs hīrcūsüs Hīlpānīcus hīfeĭdōsüs Hittoricus hifforing hīstrīönĭŭs hedierniis Holofernes hölöséricűs honorāriiis hōrārĭŭs hōrōſcŏpüs hörrĭdülüs hörrifer hōrtülüs hūmčo, ës Hväntes hæmätítés hyberniculum hybridă vel hybris, dis hvdrärgyrüm hvdrīniis hýláx, act s hypērboliciis Hypērmn stră hýpócsüstüm hypotheca Hyrcania I.

Ācōb, diffyl. Yācob, triff. l'ácobus, quadr. Tācōbŭs, tri∭. jăcül**ābĭl**ĭs

ĭānthīn**ňs** ī apētī on idēs ĭcēlŭs īcon, onis īctericus ĭdĭōmă, ăti ĭdĭōtă ĭĕrŏsŏl⊽m**ä** īllĭcĭtūm īlĭŏs ĭlīthvĭă īllĭŭs រីលាកាស៊ីថាដែរប៉ាន īmmör**ĭŏr. ĕris** រីពាភាពីភ.ី**tas, នីមើ**ទ īmmūtēko, **ŭī** împëriālis împčtüősüs īmplüviūm împüdîcîtî**i** š "npūnis, č ĭnābrūptús ĭnæquātŭs ĭnædĭfĭco ĭnæftĭmābĭlis īncāftīgāt**ŭs** încêndîarîjis incēntīvūm încero, as īncīlĕ înclăreo, ŭī Incontinens Indéclinātus īndēx, ĭcĭs īndĭdēm, *ade*. īndieito, ēs īndifsölūbīlīs īndōtītŭ**s** Induperator, oris ĭnefficāx, ācis ĭnēlĕgāns ĭnerro, as ĭnēxplĭcĭtŭs infăcētus înfăcundiis Infamatús īnfāntīlĭs Infantii us īnfătüātii**s** *อมเวิจโกก*ั eĭrĒ , röïəiliti

**อ**เทธิ์ เอธิปไปจี่ยังไดรี

Itās, **St**ie in, atie de. anšoni isvātše 'nātře abiliter řilis miter aitis icērija u dia **l'éntil** lo, čaže ivita labilis ibilitär ilī tils nillo, in **Aĭlĭa** vimēntim. täläris căpēdo, inis :ŭs, ŭtis .ប៊ីករំប៊ីកា mědĭŭs (năc întis möd i üm põlo, ās polätör

fitium . 🛶 🕳 cātiis īntunus, ūs invětěrálco ĭ**n**timbro invălito, is Involucris, č Job vd Jobus lŏcāfiă Tonãs önäthäs Zoniús Josua, vel Josus Tovis īpsĭŭs īronīš Interesta-

Terfections īmētīt**ša** Territoria înëvërëntër īrrīgātio, ōmis Isiac, od laic, les lincinitae Īsiāciis, vei Isā- lānguidūliis cŭs Tricidæ Iscăriotes **le**licus Imael, elle . Imaelita

lärdüm Imiriis ĭfraël. Æïs Mraelita. & Ifračlítěs Afraēlīticiis Ifthic īßiŭs īstmi**šcše** ĭtĭdēm ītūræi iūbĭlūm Tūdžīcus üdīth, vel ľūdĭthă lūglāns, āndis ŭgōsŭs ນັກcēt ນິ**ກ**ເ ប្រភពព័ព្ធ ūnior, ēris iūrĕ

L. Ăbărūm lăbăíco labecula lābēo, onis Lăcænă Lăcedæmoniciis lăceratio, onis lăci matus lăcīnĭātŭe Lăc**ōnĭŭe** lāctĕŏlŭs

iūftĭtĭūm

iŭvënālīs

iŭvēncŭlă

īxīŏnĭdēs

Lāērti**šdēs** lägänüm igopus, ödis

laidie Laïs, Idle Lilie Lämpttie lanorius ولأتأتفا Läömědöntěije läpicidinä läridüm, vel

lăricinăs lătenter lätërālla lătercălăs lătēsco, ŭī Lätiälis Litinitis, atis lātōtiş, a, tim latrīž latrīnă Lăvērnă laürētüm · laūrinŭs Lāzārŭs Leandriñs lēcythus Lemniicus Lēmnīas, adīs lenīmentūm. lĕōnīnŭs lěpāícŭiŭs Lērnæŭs

lĕvāßo Leūcŏthŏē lčviděnajs lēvir, ĭrī Lēvītieŭs lībānētīs, īdīs lĭbēllă libellio, onis Lībethrides Librērius, a liber lībrāriŭs, *a libra* lībrīlĕ

Lēlbīžetis, vel

lēthārgia, vel gus Lycia,

lēfbēŭs

Jethärgicus.

enšqirdīl līchēn, ēnis Lī**ēn, ēni**s · Ugăli limätüri Linetel līngāli linieër Lipáthás liquimën, in Līquētīts līrā līttěrātös līthārgÿrūm, 🖼 lithārgyrüs lītigiūm litus, a. um līxĭvĭūm locutuleise lodīx, īcis lögödædális lömentüm lōră, æ lörämentüm lăricită loripēs, čdis Lõth lōtio, ōnis lõtiüm lűcéllűm Lucrētiŭs lucrifăcio, is lūdĭfīco, ās Lügdünensis lūmbrious lūcro, ōnĭs

M. Acedo, onis Măcĕdŏnĭŭ oăcellum mācĕrĭēa Măchăbæī măchærā Mæāndriŭs Mæcēnās, ātis Mägdălēnă magnifico, as mājālĭs ฉบัโชว)มีรู้ฉิกซ มีไวล์ไล้กร mālācia ··· mālā**gmā, š**ičio Mālīv

lūsoriŭs

Lycambes

lvchnüchŭs

Mălēă mălĕfăcio mălĕfāctūm mălitiosus māllĕātŏr māllŭvĭūm māmmōnă manceps, ipis mandĭbŭlă mändrägörä mango, onis mangoniúm mănīă māntică mănŭālĭs manubrium Mărĕotis, idis mārgărītă mărifcŭs Mārmărīcus Măronianus Mārpēsĭŭs mārsūpĭūm Mārtīnāliă, festa Māſsĭlĭă Mantuani māstīx, igis mătēllā mātērcŭlă mātērtĕră matrix, īcis mātŭlă Matūtă Maūrĭtānĭă mēchănĭcüs mēcūm mědĭānüs mědĭāſtīnŭs Mēdŭs, ä, ūm mēĭo, is Mělāmpŭs, ŏdĭs Mělĭbœŭs mělimělă měliúsculus mělodĭă mělōtă Mēlpŏmĕnē Mēmphīticus mēnstruālis mērcātus, a, um mērcābilis mērcŭrĭālĭa mērěndă

měretricůlă měritoriňs měrops, opis mēlpy üm mēlpylus mētēmpsvchosis mětěorá měthodůs Měthýmnæŭs mētropolis mētropolitānus metrūm metricus mī pro mĭhi Mīchăel, elis mīcturio, īs mĭhi mihimet mĭlĭūm Mĭmāllŏnĕŭs Mimāllönides mĭnă mĭnācĭtěr Ministerium Mīnōĭŭs mĭnūtāl mīsānthröpös mīscellančus mĭsēllűs mīstūră Mithridaticus mitrātŭs M nēmŏsynē mŏďiús möläris molitor, a molior möli: ör, a molo mŏlĭtūră mõlÿ momentanciis Monachus Mŏnārchĭă Mŏnāstěrĭūm Mŏnāstĭcŭs mŏnēdŭlă miönöceros, ötis mönöpölĭūm morātus, a mos moratus, a mor morigeror, aris mārio, ānis mõrtäriüm morticinus

NEQ.

Molæus, vel Mosaiche mūtito, ās mūcidis mūgĭl, ĭlĭs mūlcēdo, ĭnĭs mülctrale, is mūnio, onis mūnicēps, ipis mūnĭcĭpālĭs mū aŭ leŭ lum mūrænă រាលិលជំន mūriš Mülæüm Mulæus, ž, um mūſcārĭŭs mūſcĭpŭlă mūſcŭlūs mūsšito, ās müstäcĕüs müstēlä mūtio, īs Mycenæus Mygdonius mvrmēciŏn vel ūm mvirhinus myrtetum mythölögiä N.

Āblĭūm nāmquĕ nanus, a, um nāpŭs nārdīnus, a, um nārrābilis nārrātio, önis Nāsāmonĭŭs naūmächĭä Nāzārēnus nebrīs, idis necrömantiă nčcübī něfāstůs Něměæŭs nčmörālis nčotěricus nephritis, idis nēquā nēguāndo nēquāquām. sĭupsa

**r**žtí u p**ša** 

OBT. 76,

Nērčiŭs neūtřovám nīdulor, āris nĭgēllŭs nigrĭco nĭĥĭlōmĭnŭs Nīlotis, idis Nĭnĭvē, ēs Ninivita nitelco. is nōbīs nōbīſcūm Nola nominātīm nomothētă, vel nŏmŏthētēs nonagesimüs nõnägintä norām, ās, ăt norīm, is, it. กกิร nöstrās, ātis nătārijis notēko, ĭs nčthŭs ກດັ້ນຂັກນິຮ novērcālĭs mövilüniüm nūbēcŭlă nŭcŭlă nūgām**čntūm** nülliŭs Numidia ' Nümidicüs nūmülārĭüs nūptŭrio, is nütrīcŭlă nūtrītĭŭ3

O.

Bědo, ēdī,
ēsūm

öblöquūtör, öris
öbnūbilo, ās
öbölüs
öbrēdo, ōsī
öbsēcūndo, ās
öbsēdurās
öbsdiēco
öbhedirās
öbsdiēco
öbhetrīx, īcis
öbhīpija

betrūda, ūsī,

LAis. ŏvic**ili** tino, is cĭpüt, Ĭtŭs

Eatife ædőr, öris iečsí más Pæön, önüs eintä -ing. Pæčničs pägäntis eri iie

ilite Salaniis. dĭpödēs, a phonim -

113 č

eřnše eltis vētām kölöm til m mötal ahžcĭūm. rīriğa crötäläs chinës : æ-pr**étľām** īciio.

aŭlūm สมิชิกจักเขา ainis **S**pificină opilio, onis õpimo, äs **ŏ**pŏbāls**ămtim** oppidŭl**um** Oppignoro, as **Zrb**ātŭs **Zrb**ĭcŭlŭs ōrgănicăs örthogräp**h**iä ortyn, ygis

ŎŦŸZĂ ibicito, as **Bl**citātio, onis öffiātīm öftiölüm ðthömanus, vel Jt-

. tomanus

P. Tailis pædágögüs pägänicüs

pagină pägüs pālă žie finče pělæštříců: ilefrici Pilimēdēs pälinödiä pālliātija pállidülős pālmāris pälpebră pălūdāmēn

pănăcēă pānārĭūm Pänchälä Pandion, onis Pandionius pänēgyrīs ranniculus Pantheon, ī

pălūdātŭs

pãpæ pāpülă Pārābolā Păracletia păraclytus părădôxum Păræ:ŏnĭūm

părălyticus

părănymphus päräphräsis păraiceve, es parcimoniă.

pārdălis părēnt**ēlă** parilis păritās, ātis

pārmūlă părochus, wel părœcŭs

žianžą

... PER

e izoden Parrhaeire pärtĭcīdă Parthicia pleticălă pārticulātīm paícha, z.

ătĭs pāſabālĭe pāftipācă aftino, as Pätärä Přiře păternăs pätänä Patatoös Patriarcha Patriárchaire petricidX patriciüs, ä. Em patruelis paŭpērcŭlŭa

pěcorinus Pěcărāsia Decuarius pěcůlí aris pědaměn, Inis pědáměntům pědětěntím pědřcă

pediculosus pědīličauŭs peditatus, us pēdo, p**ĕpēd**ī Pēgăsidēs, ūm Pelīdes, æ pēllācĭǎ

Pēnēĭŭs pēnīnsülä pēnis pēnsito, ās pěnů latůs

pērăcūtiis pěræquč pērcrēbrēko, ŭī

pērdītio, ön**is** pērdomo, ŭī perendipas - čnerátů s

ečběřaša pěri stromi, žů perlego, egi pērlitus pērněgo, is perpendiculua pērpērām pērpētuitā, ili rerpolităs; pērpūto, ās pērrārō, adv.

pětrěpo, is pērrīdiculus pērlæpĕ perferibo, is pērsēcūtěr, öris Pērsēĭŭs Pērsīcus pērsī mīlīs pēripicāciā, od

pērīpicācitās, Ātis pērīpicāx, ācis pērluāsio, onis pērtābŭī, pret. de pērtābēice

pērtolem, ās pērvērsītās, ātis pērvicācia pērvidčo pērvigilium pēlsīmus pēſsŭlŭs pēlsūnditus petricosiis phāntāsĭă

Phäräöniäcüs Phărifei Phăriŭs phärmäcöpölä phiălă phĭlŏsŏphĭž Phlěgön Phosphoreus phrěnesis

phrěněticů Phr<del>y</del>giŭg Phryxagia Physicti přabilit piacilani

with the



**B**ărōd**e**is

rčrijdijs.

Æncüs, ž, ūm āft:is cino, is ciput, ĭtis žatiis วิยตินไทเนีย jeintā ักนัร \*7US gritis ălĭŭs ວົກວັດເນັ້ອ dĭpŏdës, æ iphirum æŭs. llă gčs ginus. .oriŭs

vētūm **sc**ülüm នៃពិភា ntūm; shăciûm. :ārīŭs crūtāliis chĭnüs æ-prětĭům ītžŭs älüm ะเเ๊กเซินtนี้m p<u>ะ</u>เน้ร ŏpĭtĭcīnă opilio, onis opimo, as öpöbälsämüm õppidülüm oppignoro, as **ōrbātiis** orbiculus. ōrgănĭcŭs õrthogrăphĭā örtyx, ygis ŏrÿză ofcito, as olcitatio, onis öffiätim ōftĭĭ!ūm **ŏ**thōmānŭs,vel ūttömänüs

ōthrysì ŭs

ovātio, onīs ŏvĭārĭūm ŏvïcŭlă P. DACTII's ræd**äg**ögüs pædőr, öris Paon, onis Pæŏnĭŭs pāgānŭs pāgānīcŭs päginä pāgŭs pālä pălæstīnus pălæfiricus pălæstrică Pălămēdēs pălinodiă pāilĭātŭs pāllīdulus pālmāris pālpebră pălūdāmēn pălūdātüs pănăcēă pānārĭūm Pānchāĭĭ Pandion, onis Pāndīonius pănēgyris rānnī cŭlŭs Pänthiön, ī pãpæ pāpulā Pärähölä Păraclētăs păraclytus părădôxum Păræ!ŏnïūm părăivticus părănymphus päräphräsis părascēvē. Es parcimonia pārdălis părēntē**lă** parilis păritās, ātis pārmùlă

păröchiis, wel pă-

eii s**or** 

žimaršą

Pārrh**ās**ĭŭs parricidă Parthicus pärticülä pärticülätim pascha, æ, wel ătĭs pāfchālĭs pāftinācă pāstino, as Pătără Pătăræŭe păternus pătină Pātmös Patriarcha Patriarchalis patricidă patricius, a, um patrüčlis paupērculus pecorinus pecorosus pěcůárĭŭs peculiaris pědaměn, inis pedamentum pědětěntím pědícă pediculosus pědīſsĕquŭs peditatus, ūs pēdo, pepedī Pēgāsīdēs, ūm Pelīdēs, æ pēllācĭá Pēnēĭŭs pēnīnsŭlă pēnĭs pēnsito, ās penulatus pērăcūtus pěræquē pērcrēbrēsco, ŭī pērdītio, onis pērdomo, ŭī pčrendin**us** pērgrātus ēr<u>arā</u>yĭs

elišnob

מינו לה פעשורות

peri stroma, atis përlëgo, egi pērlītus pērněgo, as perpendiculum pēročrām perpetuitas, aus rērpŏlītūs perpoto, as pērrārō, adv. pětrěpo, is pērrīdiculus pērfæpĕ perferībo, is pē:sēcūtor, cris Pērsēĭŭs Pēr-ĭcus pērsīmīlis pēripicācii, vd perspicacitas. ลิงรร pērspicāx, ācis pērluāsio, čijis pērtābŭī, præt. de pērtābēlce pērtŏiĕro, ās pērvērsītās, ātis pervicacia pērvideo pērvigilium pēſsĭmŭs pēlsŭlŭs pēlsūndātis petrĭcūsüs phāntāsĭă Phäräöniäeüs Phărifæī Ph**ă**rĭŭs phārmācŏpūlă phiălă phĭlösöphĭă Phlěgon Phosphoreus phrěněsis phrěnětíců Phrygius

Phryxavus

Physicus

pĭācŭlāws. 🖔

อ้าตัวเขีย

přábilit

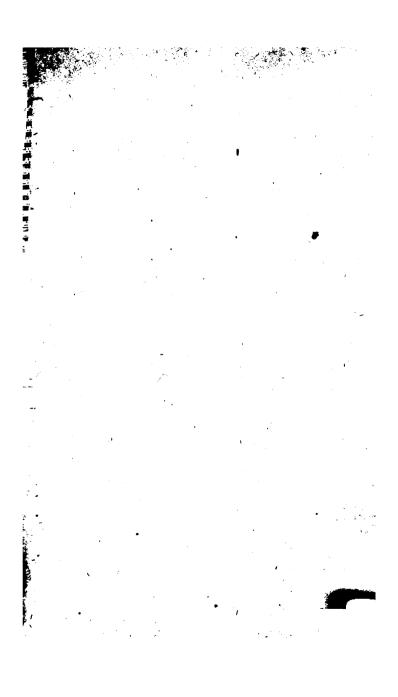

. • . .

į - . . . • , 

•



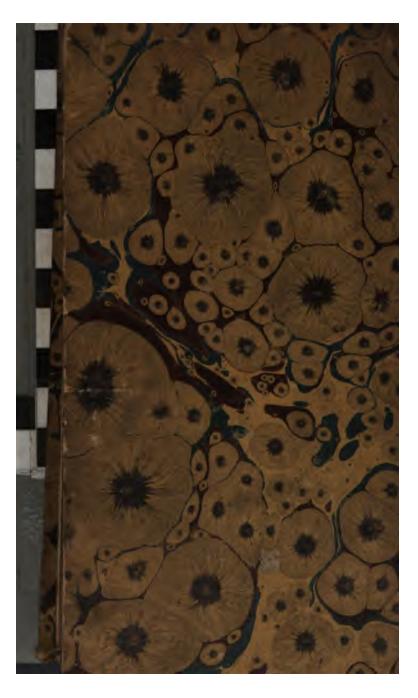

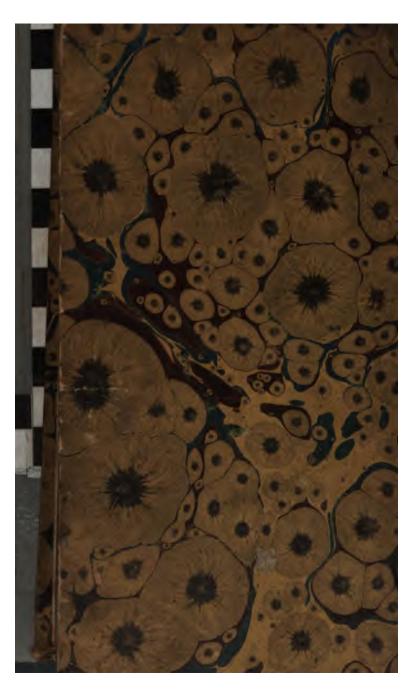